

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



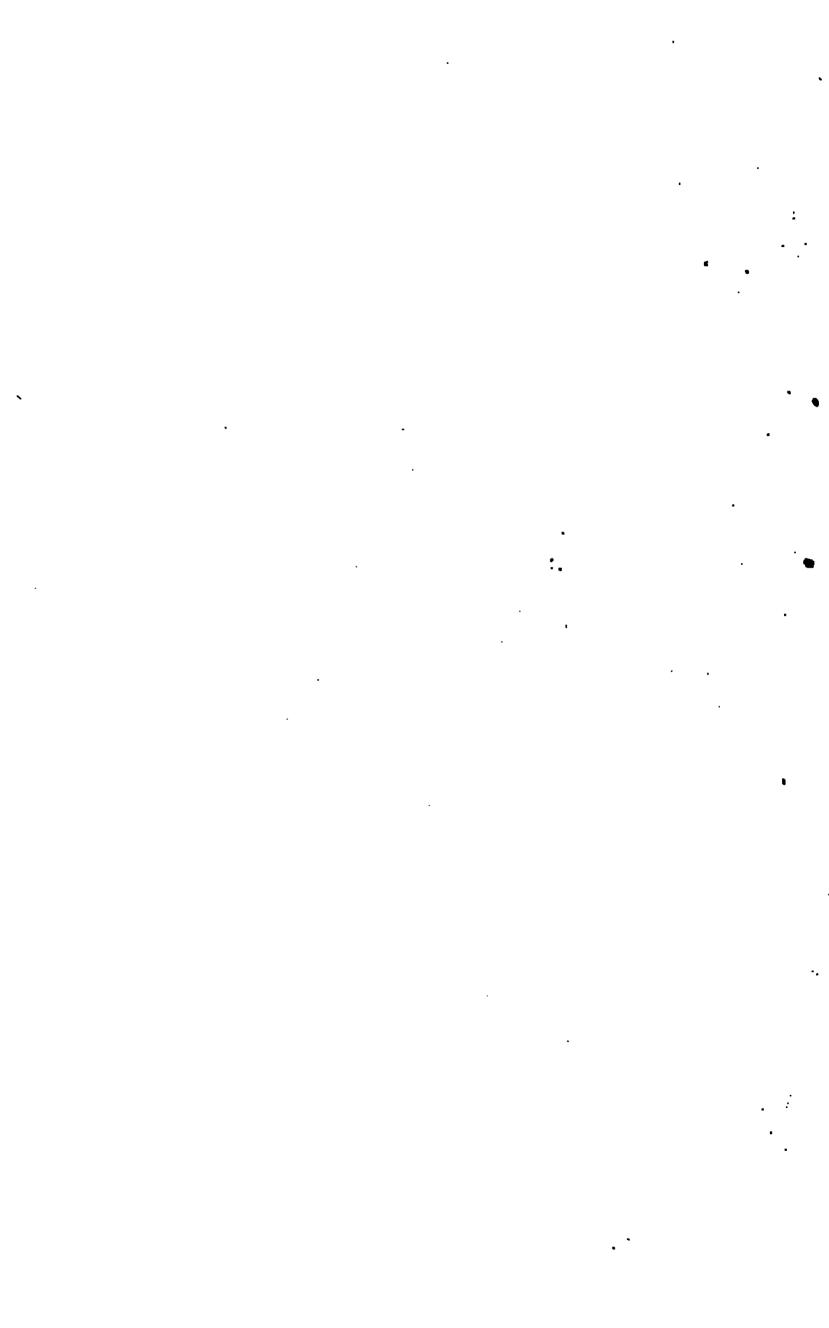

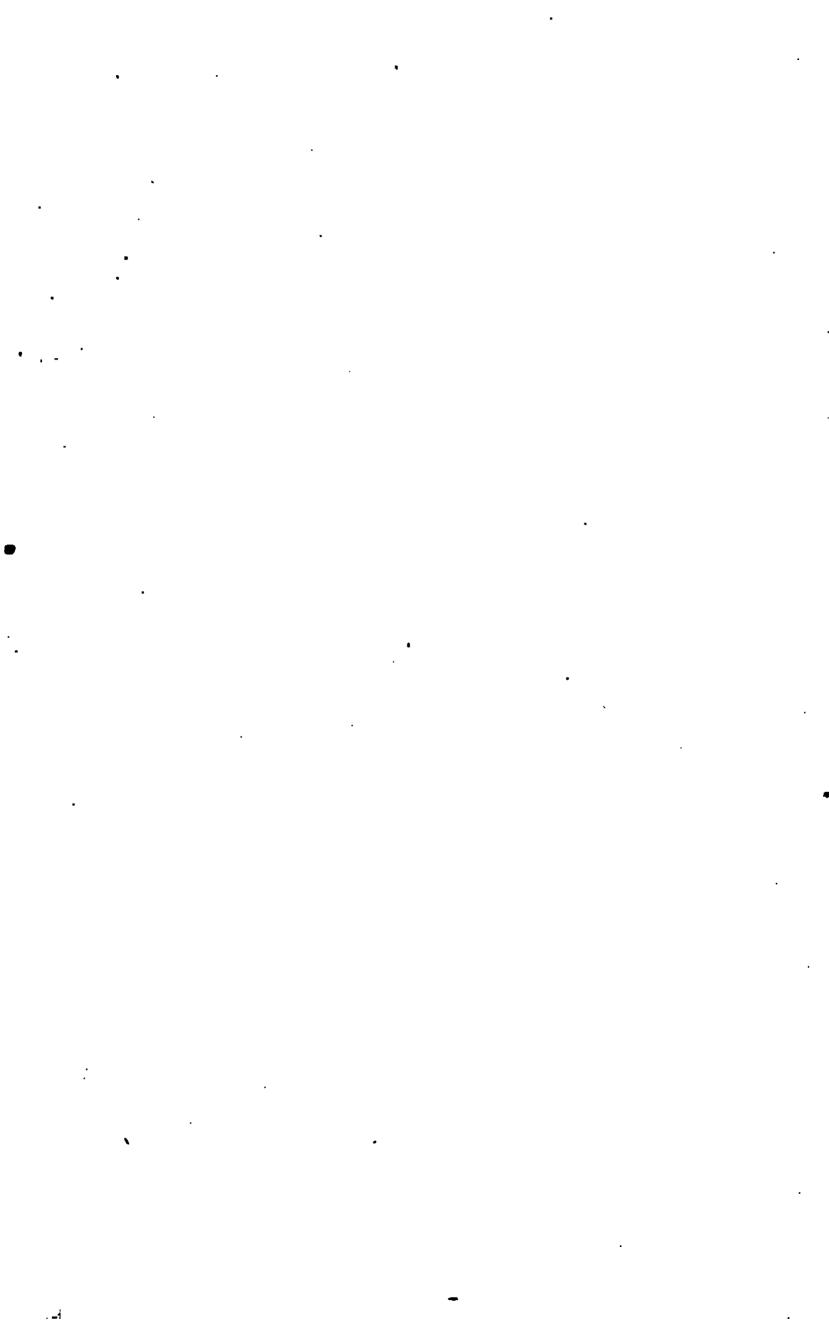

## STORIA DEGLI ITALIANI

III.

# STORIA

DEGLI

# TTATANT

PER

# CESARE CANTU 334

Prima edizione napoletana eseguita sulla prima torinese con note del Regio Revisore

Canonico Gaetano Barbati

of Elis di

Galasso

**VOLUME TERZO** 

### NAPOLI

GIOV. PEDONE LAURIEL 43, Vico Maiorani, p. p.

GIUSEPPE MARGHIERI 55, Str. Nardones, 2. p.

coeditori

1857

. . • -

### LIBRO SESTO

### CAPITOLO LVIII.

Il medio evo. - Essi e noi.

L'onete una gente, la quale consideri suprema felicità il riposo, e perciò affidi ogni cura ad un ente astratto che chiama il governo; che all'unità, alla costituzione, al poter centrale, ad altre formole vaghe, immoli la vera libertà, nel mentre a questa tributa un' idolatria, ricalcitrante ad ogni superiorità, fin a quella del merito; che professi principi assolutissimi, poi nell'applicazione li stringa in una mediocrità, rivelante il contrasto fra assiomi che si adorano e conseguenze che si ripudiano; e questa gente creda che, ad attuare le riforme, basti il decretarle; chiami civiltà il sottomettere l'idea ai fatti positivi e materiali, e la misuri dalla quantità dello scrivere; e perchè essa scrive assai, abbia di sè una stima così profonda, quánto sogliono essere i sentimenti non ragionati, e un conseguente disprezzo per ciò che a lei non somiglia; e pensando che ciò che vede sia la natura delle cose, non s'immagini una società senza re, nè un re che non faccia tutto: qual gente meno di questa sarà capace d'intendere quel che chiamiamo il medio evo? Di sentimenti, di idee, di ordinamento politico e sociale tanto diverso, qual meraviglia se, nel secolo passato e dalla nazione legislatrice dell' eleganza e veneratrice della monarchia, fu giudicato con tanta, non dirò ingiustizia, ma leggerezza? Un villano onesto ma incolto, col vestire di cinquant' anni addietro, colla cortesia ingenua ed espansiva, col parlare cordialmente chiassoso, ma che ignori le mille importanze del cinguettio cittadino, non sfogli gazzette, sappia scrivere a malapena, moverà nausea alla squisita e frivola attillatura della buona compagnia, e la ruvida scorza impedirà di apprezzare e nè tampoco scorgere quell' onestà a tutta prova, quell' inalterabile fedeltà alla parola, quell'effettivo amor del paese, quella limpidezza di buon senso, quella disposizione ai sagrifizi, che nel suo villaggio lo fanno il consigliere dei dubbiosi, il conciliatore dei dissidenti, il padre dei

poveri.

Tale ad una coltura cortigiana dovette apparire il medio evo. Al deperire delle cose sottentrano le finzioni; al fiaccarsi delle convinzioni s' ingentiliscono le forme. E di forme qual età fu più raffinata che l' antecedente alla nostra? laonde stomacava quell' altra che sì poco le rispettò, cruda di parole, zotica d' atti, stranamente ingenua e scortesemente franca nell' espressione; e che scarseggiando di scienza, lasciava maggior campo al meraviglioso e al sopranatura-le. Compassionarono il medio evo perchè mancava delle comodità domestiche: ma ciò è gusto e abitudine, non prova di sociale inferiorità; nè que' raffinamenti di pulizia avanzata entravano nei bisogni o ne' pensieri di alcuna classe, come oggi non ci crediam meno felici perchè non navighiamo sott' acqua nè veleggiamo i campi dell' aria.

La letteratura accademica, che annettavasi direttamente all' antica sopprimendo l' intermedia, giudicava bello soltanto ciò che si uniformasse a prefissi modelli, e si esprimesse con certa dignità e
certe riserve; e alle cose straordinarie comunque vere, preferisse
le credibili comunque false; le corrette comunque mediocri, alle
irregolari che possono riuscire sublimi. Intanto la letteratura militante, già preludendo a quella tirannia in cui trucidò tutti i fratelli
maggiori, pretendeva dagli scriventi un coraggio che non hanno i
lettori; e poichè sarebbe riuscito pericoloso contro ai forti, lo sparnazzava contro agli impotenti, ai papi, ai frati, ai nobili, a ciò che
derivava dal medio evo.

Monarchica com' è per essenza quella nazione, la quale non sa attestar ammirazione e riconoscenza ad uno se non col darsegli in braccio, esecrò le morali restrizioni agli arbitri regi, e la costituzione del medio evo, dalla quale furono colpite più volte le fronti dei suoi re, e quelle più superbe de' suoi avvocati; trovò schifoso che in altri tempi vi fossero tante repubbliche quanti Comuni, tanti Parigi quante città; che un vecchio inerme e lontano accettasse i richiami degli oppressi, intimasse ai principi di rendere la giustizia, non rincarire le tasse, non computare gli uomini al ragguaglio di bestie; e chi non obbediva escludesse dall'accostarsi alla sacra mensa, dal partecipare al tesoro delle preghiere; castighi della natura del potere da cui emanavano, e che perciò non avriano dovuto eccitarla che al riso.

Stava, gli è vero, in prospetto un'altra nazione, ricca di senso pratico e d'applicazione, la quale rispetta gelosamente le forme del passato, e in un resto di vecchia pergamena trova maggior riparo contro gli arbitri, che non in tutte le teorie filosofiche: ma la moda facea desumere da altre fonti quella scienza sociale, che da un secolo in qua perdè di vista l'individuo per guardar solo agli Stati; che il principio e la fine dell'ordinamento civile cercò in materiali interessi o in astratte argomentazioni; e a titolo di emancipare gli

uomini, li sminuzzò in atomi, fra i quali non si mantiene la coesione se non mediante una pressura esterna.

Da qui la venerazione per la forza, espressa o brutalmente dai marescialli, dalle insurrezioni, dai duelli, o legalmente da quel meccanismo che ha per canone i decreti, per mezzo d'attuarli i soldati. Pertanto snervata l'autorità del padrefamiglia, intiepidito l'ardore di cittadino, resi di spettanza pubblica tutt'i servigi privati, nel governo si concentrò ogni azione: anzichè limitarlo ad assistere al progresso sociale e a rimoverne gli ostacoli, ad esso si affidarono gli attributi più preziosi dell'umana individualità, ad esso il dar limosina ai poveri, tutela agli orfani, educazione e collocamento ai figliuoli, impiego ai capitali, ispirazione alle belle arti, norme al culto, misure alla morale; e migliore si giudicò quello che a maggiori atti interponesse i suoi regolamenti. Confidando non vi sia miglioramento che con decreti non si possa raggiungere, si fecero a profluvio ordinanze, e codici sempre nuovi, suppliti da quotidiani bullettini, e costituzioni improvisate, corrette, mutate, abolite; e per applicar tutto ciò, un esercito d'impiegati irrazionale; e per francheggiarlo, un esercito irrazionale di militari; e in conseguenza enormi imposizioni, e debiti divoranti; e per farli pagare, escussioni e carceri; cioè la forza.

Ma mentre tutto si esige dal governo, si critica tutto ciò che il governo fa; si onora la sistematica opposizione, quand'anche, priva del sentimento d'onore pe' suoi avversari e per sè medesima, riducasi affatto individuale, e scassini tutte le opinioni, nessuna ne assodi; quand'anche soltanto di abilità e di teorie, è creduta buona perchè suggerisce spedienti tanto facili quanto è il distruggere e il negare, tanto accetti quanto sono quelli che non subirono la prova

dell' attuazione.

Rintronato dalla dottrina che i governi possono tutto, qual meraviglia se il popolo gli imputa di qualunque male succeda? I poveri stentano? le credenze vacillano? le famiglie si sfasciano? che più? intemperie e malattie guastano il paese? se ne accagiona il governo; e odiandolo come maligno o disprezzandolo come inabile, si cerca abbatterlo per sostituirne un altro, che all'atto non compar migliore. Fallite le prove, sottentra lo scoraggiamento, e l'abbandonare fino i diritti meno contestabili; si piega senza nemmanco la dignità di mostrare che si obbedisce spontaneamente e per stima o persuasione.

Tutto ciò rende difficilissimo l'intendere il medio evo, che fu mirregolato sviluppo della personalità senza le formole generali, secondo cui sono disposte le classificazioni di quella pittura o aritmetica che s'intitola filosofia e statistica. I governi, derivati dall'eguaglianza di molti capi riunitisi per la guerra sotto di un solo, primo tra i pari, non bastavano tampoco alla legittima disesa dei diritti individuali, ch'è la loro razionale attribuzione; e ciascuno, invece di aspettar tutto dalla società, esercitava intere le proprie facoltà. La classe preponderante si diede un sistema mirabilmente opportuno ad arrestare le migrazioni guerresche, da ottocent'anni micidiali

della civiltà, fissarle ai territori, e provedere alla difesa di questi senza il flagello degli eserciti stanziali: mentre gli antichi non conosceano che l'indipendenza dello Stato e della città, nel feudalismo si otteneva l'indipendenza de' singoli; le relazioni fra individui erano determinate da fede, speranza e carità comuni, e i doveri appoggiandosi soltanto su promesse, prendeano aria di lealtà; gli uomini non tiranneggiati da opprimente concentrazione, si spingeano ciascuno individualmente alla ricerca del vero, all'attuazione del buono, in una libertà (come disse il Sismondi) che avea per iscopo la virtù, a differenza della moderna che ha per iscopo il ben essere; erranti ma originali, e con infinita varietà di centri e di modi.

Azione privata però non vuol dire isolata, e si concilia coll'associazione, anzi viemeglio quant' è più libera. La rivoluzione che da settant' anni sobbalza l' Europa, figliata da una filosofia che considera la società come un aggregato convenzionale di individui, predicò dai palchi la particolare indipendenza, la formale eguaglianza, il lasciar fare; e in conseguenza vituperò le istituzioni del medio evo, che quella scarmigliata attività aveano sottoposto a regola, mediante suddivisioni gerarchicamente coordinate, entro le quali ognuno operasse stabilmente, anzichè arrancarsi di continuo a sempre maggiore elevazione. Divenuto adulto quel ch' era bambino, si buttarono vie le fascie; sta bene: ma insieme si sciolsero i legami benefici, si tolse ogni difesa togliendo ogni unione morale, e l' uomo ne' bisogni si trovò ridotto ai propri espedienti, e in balìa della forza e della scaltrezza.

Di qui un sospettare reciproco, giacchè in ognuno si vede un e-mulo, un competitore; s' ignora cosa pensi, perchè operi, come intenda. Paura e livore rimangono dunque i sentimenti più comuni; fiaccato il coraggio civile, spenta l' operosità interiore, si ha sempre bisogno di appoggiarsi all' esterno, di cercar l' approvazione altrui. Quindi pertinacia, non costanza d' opinioni, e al chiacchericcio dei circoli, e alle arguzie de' begli spiriti far bersaglio le convinzioni profonde e chi soffriva per esse: quindi il dubbio, padre d' ipocrisia e d' inazione: quindi esitanza a dir ciò che si pensa, e meraviglia e quasi raccapriccio quando alcuno l' esprime senza le complimentose smozzicature: quindi il non procedere mai per islancio; sicchè, fra molto intelletto e poca coscienza, il predominio rimane assicurato al ciarlatano, che spoglio di vergogna, urla più forte nella certezza che nessuno oserà opporgli il senso comune, altra parola soggetto di scherni.

Coloro che scorgono questi mali traverso alla bassa adulazione di noi stessi, invocano un rimpasto della società, un organamento che nessuno sa quale sia, nessun vede donde verrà, ma certo non potrà venire dal vilipendio del passato; non da questo divorzio dell'anima dal corpo, degli interessi dallo sviluppo morale; non dal persuadersi che i fatti siano tutto, e nulla le credenze; non dal sottigliarsi a criticar la società, anzichè accingersi a migliorare gli individui.

A questo invece si dirigevano le istituzioni del medio evo, come

fondate sui dogmi di chi, per riformare il mondo, non sovverti la società, anzi ne rispettò fin le patenti ingiustizie, ma le eluse col far buoni coloro che doveano applicarle o subirle. A quel modo, poco a poco dalla forza passarono gli uomini civili a reggersi sulla fede, cioè sull' autorità; di cui era e depositaria ed espressione la Chiesa.

I pensatori d'oggi vogliono l'attualità, e dicono: A che serve rivangar il passato? come chi credesse inutile d'un frutto studiar il fiore e la pianta e la radice. Il presente deriva dal medio evo, e molti mali e beni d'oggi vi nacquero; sicchè, chi voglia progredire, nol potrà se non meditando seriamente sulle colpe e virtù passate, e cercandovi la morale eterna sotto la varietà de' contingenti.

Ora, chi voglia intendere il medio evo, non avrà mai troppo insisistito sulla costituzione religiosa, che fra le infinite differenze, unica rimaneva costante, e dava un' unità, mancata ai tempi di dub-

bio accidioso e di arrogante oscillazione.

Nel politeismo, su cui il mondo erasi a lungo adagiato artisticamente, si svolse la splendida e armonica civiltà ellenica, trapiantata poi a Roma. Il cristianesimo gli diede il crollo; dopo tre secoli di battaglie e discussioni rimase trionfante: ma, nell' attuarsi nella società civile, si trovò impacciato da quei sostegni ch' egli stesso nella fanciullezza aveva invocati. Quando però l' imperio romano cadde, e seco tutto l' impianto gentilesco, la Chiesa, che nella fede e nella morale nuova riconciliava i barbari vittoriosi coi civili conquistati, si trovò incomparabilmente superiore a quelli per istruzione, per ordinata gerarchia, per moralità, per generali idee di giustizia e di rettitudine. I popoli nuovi aggradirono questa religione, la quale, non che richiedere sottilità d' argomentazioni e copia di dottrine, sottrae alla critica i dogmi cardinali; e su questi riposava lo spirito e si modellavano gli atti, mentre la ragione de' più colti esercitavasi nell' applicarli e nel trarne induzioni.

Questa religione attribuisce l'onnipotenza, la sapienza, la bontà, unicamente a Dio; all'uomo il peccato e, punizione di esso, i mali che, mentre necessariamente circondano la vita, servono a prepararne una migliore. L'uomo dunque era un essere decaduto, cui la redenzione avea ravviato al bene coi precetti e con un modello divino, ma senza togliere l'originale disaccordo fra il conoscere e il volere; dato nuovi mezzi alla Grazia, ma senza abolire la concupiscenza: laonde ogni cura dovea drizzarsi a deprimere la materia col rialzare le facoltà morali, invigorir l'anima col mortificare la carne.

Sol quando, cessato di credere alla sua duplice unità, meramente al corpo badando, si proclamò l'uomo destinato alla felicità, ogni attenzione si limitò a farlo star bene, e accelerargli il paradiso

quaggiù, non essendo certo se altrove vi sia.

Invece dunque dell'odierno interminabile lamentarsi, si faceano preghiere a Colui che solo può deviare i mali, ed espiazioni per non meritarli; maniere che alcuno direbbe inefficaci quanto le stizzose querele d'oggidi, se non vi si fosse aggiunta la carità per alleggerirli.

Di qui l'importanza de sacerdoti e de monaci, le cui preci e le penitenze, attesa la comunione de' fedeli, contribuivano a diminuir i castighi. Che se oggi in Europa tre milioni di giovani baliosi sono condannati involontari al celibato in mezzo a tristi esempi, armati, provocatori, ozianti, acciocchè siano pronti a volger l'armi più raffinate non tanto a sterminio de' nemici, quanto a repressione dei sudditi, allora alquante migliaia di frati inermi si diffondeano tra il popolo, mangiando parte del suo pane che retribuivano con conforti, benedizioni, assistenza; tanto operosi che dissodarono mezza Europa, e ci tramandarono tutti i libri che ci restano dell'antichità: tanto amici del vulgo e vulgari essi stessi, che move gli stomachi dilicati il grossolano loro vestire e lo sparecchiato vivere; tanto obbligati alla virtù, che il mondo gli accusava di fingerla, e che metteansi in cronache e canzoni coloro che si mostrassero ghiotti e disonesti; pii così che si fanno caricature della loro santocchieria; così caritatevoli che si imputano d'aver fomentato l'ozio colle limosine, come si imputano perchè frenavano il popolo con rosari e santini, invece della mitraglia e degli ergastoli.

De' tesori che oggi si profondono nell'esercito, allora si donava parte alla Chiesa, ed essa suppliva a quel tanto che oggi nel culto, nella beneficenza, nell'istruzione consumano i governi; più lodati quanto più tolgono al cittadino di ciò che è suo, per dare gratuitamente servigi che forse esso non chiede. Monasteri e spedali erano gli edifizi meglio situati in campagna e meglio fabbricati in città; sicchè si potette poi adattarli a palazzi dei governi, a ville regie, a caserme, a carceri, a quell'altre necessità dell'odierno progresso.

Posta come importanza suprema la salute dell' anima, voleansi liberi i modi di conseguirla; e non si sarebbe tollerato, che un re ordinasse in qual modo credere, quali culti adottare o respingere, a quali scuole mettersi, quali scienze e con quai libri e da quali maestri imparare. Tale persuasione deducevasi dall'infallibilità della Chiesa, la quale sentenziava come organo dello Spirito Santo, e in concili del fior d'ogni nazione. E quelle sentenze non erano le transazioni di assemblee, mutabili dall'agosto all'ottobre; ma tali che il volger de' secoli e tanto incremento di cognizioni non vi cangiarono un punto di essenziale. Quella persuasione trascendeva sino all'intolleranza; e se unica era la verità, unica la via di giungere alla salute, pretendeasi dovessero tutti crederla e seguirla; e fin castighi corporali si inflissero a chi non volesse abiurare l'eresia. Vero è che allora l'intolleranza, persuasa profondamente, tormentava i corpi nella fiducia di salvar le anime; mentre in altri tempi l'intolleranza politica empì le carceri a mero vantaggio d'un uomo o d'un sistema, e per opinioni che, non solo in altri luoghi, ma in altri giorni menano alle ovazioni; e l'intolleranza scettica applica una pena ben più atroce, l'infamia a chiungue declina da opinioni, che ella stessa domani avrà barattato.

La Chiesa, oltre custode, dispensiera e interprete della verità, era anche depositaria del potere. Unica fonte di questo era Dio; laonde i principi non regnavano perchè figli di re: e se non bastava che

dove nessun posto era ereditario, e il torzone poteva divenir pontefice, e nulla si risolveva se non in sinodi e concistori, la Chiesa ungeva i re purchè giurassero ai popoli; cioè sanciva costituzioni, non
fissate da una carta e garantite solo dalla forza, bensì fondate sovra
la morale eterna e l'inconcusso evangelo. Con tal modo essa creò
gli Stati, autorò i principi nuovi, benedisse alle leghe popolari, e
consacrò le repubbliche; dava lo scettro ai re di Sicilia, come ai
dogi l'anello di sposo del mare, non mettendo divario nelle forme,
purchè restasse la libertà.

La società non rimaneva dunque abbandonata al fatale arbitrio delle potestà di fatto; nell'economia religiosa e sociale dell'umanità non eransi dispaiati il legame intimo che nell'eternità stringe l'uomo a Dio mediante la coscienza, e il legame imperioso universale che nel tempo sottomette a un'autorità esteriore. Allora tutto era fede religiosa nelle cose soprannaturali, dove ora è fede politica nelle cose terrene: allora attribuivasi all'intelligenza e alla rivelazione l'infallibilità, che oggi passò alla forza e allo scettro: albora tutto riponevasi nella religione, oggi tutto nella dottrina, sino a ridurre la scienza del governo ad abilità, l'educazione a istruzione; sino a misurare la prosperità dalle maggiori spese del governo e l'incivilimento dal numero delle scuole; quand'anche a proporzione di queste aumentino i delinquenti, i pazzi, gli esposti, i suicidi.

In fondo a tutti i fatti v'è un mistero, l'origine loro, la loro definizione; giacche li vediamo andare, e non sappiamo perchè. Questo mistero allora rispettavasi, come il medico applica la chinachina alle febbri senza sapere di queste o di quella l'essenza. Sottentrata poi l'indagine, più non si pote arrestarsi; cos'è il papa? il re? la proprietà? la famiglia? perchè i comandanti e gli obbedienti? perchè i ric-

chi e i poveri? perchè il bene e il male?

Ne deriva la presunzione, la quale non solo bessa opinioni che più non sono le sue, ma non vuol tampoco dubitare che un giorno anche il suo senno possa chiamarsi a scrutinio da qualche sutura insalbilità. Eppure, per poco che uno sia vissuto, dovrebbe ricordarsi quanto i giudizi nelle stesse materie e sulle identiche persone s'invertirono in questi otto anni, e perciò accettare i sentimenti d'altre età, almeno quale spiegazione di atti che altrimenti mancano di significato.

Al ferreo medio evo sottentrò un tempo che, per contraposto, fu intitolato secol d'oro. Eppure l'Italia quanto vi dovette patire, e fra quante vergogne abjettarsi, fin alla suprema di perdere la nazionalità! Certo il medio evo non subì papi quali Alessandro VI e Clemente VII; non abusi della vittoria così avvilenti come il sacco di Roma; non ribaldi così calcolanti come il Valentino; non maestri quali il Machiavelli; non principi che violassero la morale non solo impunemente, ma quasi con vanto; nè leghe assassine come quella contro Venezia, nè paci sozze come quelle di Cambrai e di Cateau Cambresis. Eppure si fa astrazione dai nonii del Medeghino, de Leyva, di Carlo V, per proporre all'invidia il secolo di Rafaello e dell'Ariosto. Perchè

non far altrettanto, non dico onde encomiare, ma onde conoscere it medio evo?

Anche il nostro secolo si presenterà all'avvenire co' suoi miliardi di debito e milioni di soldati, per attestare che unicamente la forza seppe surrogare a idee e ad istituzioni abbattute; coll'incertezza di tutte le opinioni; con un tarantismo di brame, di prove, di sforzi; colla smania del bene senza coscienza per discernerlo dal male; colla perpetua surrogazione dell' intelletto alla coscienza, del fatto al diritto: con quell' inettitudine alla carità, per cui fra la nazione più ricca di danari e d'istituzioni si vedono migliaia di poveri morir ogni anno di pura fame: per cui ai cuori impetuosi invasi dalla noia, esasperati dall'ingiustizia, non sa largire che scherno finchè vivi, e compassione dopo suicidi: per cui le inclinazioni perverse diede a punir alla polizia, invece di brigarsi a raddrizzarle, e moltiplicò tante prigioni quanti v'erano conventi; prigioni di condanna, di prevenzione, di correzione, fin d'osservazione, e birri e gendarmi e vigili e guardie e ferri duri e durissimi, e di sopra di tutto il carnefice a tutelare la sicurezza pubblica e salvare la civiltà.

Eppure chi negherà i meravigliosi suoi avanzamenti? e non dico solo questa dominazione assicurata sopra il mondo fisico coll'applicazione di stupende scoperte; ma questo rispetto all'uomo, quest'acquisto di dignità, questa diffusione degli agi, delle dottrine, della ra-

gione?

Pari tolleranza usiamola anche per trasformarci ne'tempi passati. quant' è necessario a intendere un diverso incivilimento. Certo l'età delle incalzantisi rivoluzioni a fatica comprenderà quella delle lente evoluzioni: ma ha torto di rinfacciarle solo gli sconci e il bene che non compì; guardar solo al lato triviale delle cose grandi e al debole delle potenti. Chi il Coliseo di Roma trovi rinfiancato d'informi contraforti, li befferà o riproverà, se non rifletta che altrimenti la mirabil mole sarebbesi sfasciata. Cura perpetua della Chiesa fu il sostituire l'autorità alla forza. Se non riuscì a rintuzzar le spade è sua la colpa? e la tacceremo di usurpatrice se in mano dei soli studiosi d'all'ora traeva i giudizi, strappandoli alle sanguinose e ladre dei baroni? Avendo a fare con uomini, e non potendo annichilare il passato, essa, sprovista di forze materiali, si contentava di collocarvi accanto qualche cosa che il correggesse. Sussisteva la schiavitù? e la Chiesa istituisce le feste, in cui anche il servo riposi, e l'asilo dove rifugga, e lo riceve ai voti monastici e agli ordini sacri, mediante i quali si pareggia al padrone, e può divenire capo del mondo. Le fiere pel santo, i mercati attorno al santuario, sono l'unico commercio possibile fra tante prepotenze. Le croci e i tabernacoli sui crocicchi offrono un ricovero al viandante contro alle intemperie e ai masnadieri, e gli servono d'indirizzo, come le lanterne che vi si accendono. Apre i monasteri agli sgomenti d'anime sfiduciate della propria forza, all'espansione di bisognose d'isolarsi col loro Creatore, all'indignazione di disingannate della felicità, alla violenza di inacerbite dalla nequizia, alla prostrazione di logorate d'ogni speranza.

Diversi i sentimenti, doveano essere diverse le scritture. Oltre

mancare della carta e della stampa, non si aveano tanti ozi da mascherare coll'occupazione da tavolino, nè si credeva che il mondo potesse governarsi colla penna, quando non sapeano maneggiarla Teodorico, Carlo Magno, Federico Barbarossa, personaggi sì grandi. Noi beffiamo la loro ignoranza delle scienze mondane; non potrebbero essi deridere la nostra ignoranza di teologia? noi credere che i nostri studi siano più utili; essi chiederci se v'ha cosa di maggior conto che la salute dell'anima? Pochissimi scriveano la storia, e questa per la congregazione, per la città, per la famiglia propria; noi tutti politica, empiamo le gazzette colla nascita, la salute, i viaggi dei re, coi pensamenti de'magnati, coi preparativi di guerre, cogli affari altrui, con ciò che fanno, dovriano fare o avrebber dovuto fare i ministri e i re: allora si occupavano di ciò che al popolo concerneva; ad una carestia, ad un allagamento, a un' irruzione di cavallette davano l'importanza che noi oggi alla nomina d'un maresciallo o d'un consigliere: la fondazione d'un convento, cioè d'una repubblichetta nella quale ogni plebeo potea trovare asilo e virtù e primato, era tenuta in conto quanto oggi gli atti d'un'accademia e le conferenze di due plenipotenti; oscure virtù d'un benefico, penitenze d'un eremita, pie fondazioni, credeansi degne dello stile istorico, non meno che oggi le parlate che mai non surono dette, le descrizioni di battaglie non viste, e le teoriche umanitarie. Non dirò che que'cronisti avessero dottrina maggiore dei gazzettieri d'oggi: pure a quelli si ricorre con tanto frutto, quanto si disimpara da questi, perchè non proponeansi d'ingannare; è leggendoli si ha da indovinare cosa volessero dire quando oscuri, illusi o passionati,ma non supporre dicessero quel che non pensavano o sentivano.

Poi, parliamo di lettere e scienze? il poema nazionale d'Italia in quai tempi fu concepito? e il maggior filosofo suo e teologo a qual secolo diede il nome? e il libro più letto dopo la Bibbia quando fu composto? Parliamo di belle arti? il medio evo seppe creare un ordine nuovo; vanto conteso alla moderna sterilità. Parliamo d'opere pubbliche? basta girare gli occhi per vedere in ogni luogo coltivazione, canali, palazzi, cattedrali, dovuti a quei secoli. Parliamo di libertà del pensiero? non v'è opinione per avanzata, infino al comunismo, che non siasi dibattuta ne' concilì, i quali allora proferivano decisioni su dottrine, su cui in appresso si proferirono sentenze capitali; le fondamentali quistioni della filosofia e della teologia v'enno agitate con un'attualità piena di persuasione e di scienza: se non che ogni età ha le sue forme, nè è ancora dimostrato quali sieno.

no le migliori.

Che se gli stranieri, i quali ingrandirono coll'uscire dal medio evo, per nazionale pregiudizio lo avversano, pel pregiudizio stesso parrebbe dovesse prediligerlo l'Italia, la cui civiltà vi fu somma non solo, ma unica; « quando (dice lo straniero storico delle nostre repubbliche) Tedeschi, Francesi, Inglesi, Spagnuoli aveano privilegi municipali, capi feudali, monarchi da dover difendere; ma soli gl'Italiani aveano una patria, e lo sentivano; aveano rialzato la natura "umana degradata, dando a tutti gli uomini dei dritti come uomini, e non come privilegiati; primi aveano studiato la teoria dei gover-

"ni, e agli altri popoli offerto modelli d' istituzioni liberali; restitui"to al mondo la filosofia, l'eloquenza, la poesia, la storia, l'architet"tura, la pittura, la musica, facendosi istruttori dell'Europa; e a pe"na si potrebbe nominar una scienza, un'arte, una cognizione di cui
"non abbiano insegnato gli elementi ai popoli che poi li sorpassaro"no: e quest' universalità di cognizioni avea raffinato l'ingegno, il
"gusto, le maniere; pulitezza che restò loro anche molto dopo ch'eb"bero perduto tutti gli altri vantaggi, come l'eleganza e il garbo so"pravvissero all'antica dignità che n'era stato il fondamento".

La grandezza politica dell'Italia non equiparò i vantaggi che essa recò all'incivilimento del mondo, nè i grandi suoi ingegni maturarono frutti politici: ma non sono prediletto tema a declamazioni sentimentali Genova e Venezia, capelavori del medio evo? E se strazi sì
lunghi e variati non hanno ancora gittato la patria nostra nell'avvilimento, è dovuto forse più ch' altro agli avanzi delle istituzioni del
medio evo e al sistema comunale; e quando essa un tratto si eresse
tutta insieme ad una sublime aspirazione, il fece evocando le idee e

le forme del medio evo.

Se non che la quistione restò fra noi complicata dal principato terreno che la Chiesa assunse, non già per essenza sua, ma condottavi da contingenze deplorabili; e quando, dapertutto le repubbliche soccombendo ai principati, anch'essa più non potè appoggiarsi a'popoli, e dovette cercar posto fra i re. Allora le toccò la sua parte dell'odio serbato ai governi; e vi fu chi ebbe l'arte d'inasprirlo per distornarlo da altri oggetti: rimase esposta all' esagerazione di opposti partiti; e grandi scrittori d'Italia si chiarirono avversi, non tanto ad essa, quanto ad alcun papa: e in conseguenza da Dante, dal Petrarca, dal Machiavelli si attinse colla prima educazione avversione e disprezzo pei papi; la turba pedissegua fece eco; oggi stesso i dettatori ci intimano che bisogna pensare coi nostri classici. Vero modo di progredire! Ma quelli almeno erano leali, e ci presentano gli errori col contorno delle virtù: poi altrettanti scrittori nostri diverso giudizio portarono sui poteri in contrasto, o almeno spogli da quell'acrimonia esotica contro ciò che avea formato la grandezza del nostro paese, e che ancora gli dava l'unico primato lasciatogli dal trionfo di coloro, per cui campeggiavano i sostenitori della libertà del principato.

E dell'Italia specialmente crediamo rimanga inintelligibile e sterile la storia quando la si guardi come una nazione unica, guidata da principi, i quali la lasciano occuparsi regolarmente de'mestieri e delle lettere. Questo tipo, acconcio a popoli la cui vita consiste nella vita dei loro re, manca di verità fra noi: il che, se nuoce alla compagine artistica, schiude però uno spettacolo più vario ed animato a chi sappia elevarsi fin là, dove si può non solo abbracciare il movimento politico e le operazioni materiali, ma esaminare sentimenti e raziocini, lo sviluppo poetico e religioso insieme col teorico, collo scientifico e coll'industriale, unificando sentimenti, dottrina, attività.

E noi, con questo discorso che non a tutti parrà fuor di proposito, vogliamo soltanto inferire che importa guardar il medio evo, non con irriflessivo dileggio o cieca venerazione, ma con meditabonda serietà; non con iraconda preoccupazione, ma con amorevole coscienza, non con santocchieria angustiante, ma con franca e larga indagine; riferendosi all' opportunità de' tempi, anzichè misurare tutto col metro odierno; non repudiando il bene per gl'inconvenienti che l'accompagnano; non rampognando un buon falto perchè poteva esser migliore, a somiglianza di que'frivoli che accusano i monaci d'avere distrutto alcuni libri antichi, senza tener conto che tutti quelli che abbiamo ci furono conservati da essi.

I lettori vulgari, incapaci di altro vero fuor quello che corre per le pancaccie o sui giornali, e che s'impennano ad ogni coraggiosa manifestazione di un ponderato sentimento, ci apporranno alcuni di que'nomi, che sono condanne codarde e stolte perchè vaghe e quindi irreparabili; e il meno sarà il dire che noi ribramiamo le istituzioni del medio evo. Spiegare non è lodare, e noi abbiamo detto e ripetuto che non se n'ha nulla a desiderare, forse poco ad imitare, ma moltissimo ad apprendere; e non poco anche a dilettarsi, se il veder uomini operanti ciascuno coll'attività propria, obbedienti ma per devozione, soffrenti ma per propria colpa e come un'espiazione, alletta più che non il volteggiare d'una coorte al comando d'un colonnello; o il compassato procedere d'una società di pupilli e di petenti; o il forbottarsi d'una caterva di scrittori, intenti a illudersi, a piacersi, a stracciarsi a vicenda.

Attruppandoci con questi, ci saremmo potuti ripromettere morbidi trionfi: eppure sin nel fervore della gioventù preferimmo affrontare pregiudizi, allora profondamente radicati; molti brani sanguinosi lasciammo a quelle spine, ma forse alcune ne strappammo. L'aggravata età e la shaldanzita esperienza non ci fan pentire di quel sentiero, e lo ricalcheremo come italiam, come cattolici, come indipendenti, che sottomettendosi ai supremi dogmi sociali e morali, respingono il despotismo e uffiziale e vulgare; disposti ai mede-

simi patimenti, e confidando non siano indarno.

Perocchè, lontani dal fare idili del medio evo italiano, nessuna delle piagbe sue dissimuleremo, procurando riescano a scuola ed emenda de presenti; se non altro, chiariremo che la felicità vagheggiata non si godette in nessun tempo; che il carattere di sapienza, di accordo, di bellezza, eui il mondo aspira, e la convivenza amorevole, replata, robusta, non sono a cercar nel passato; che, se è progresso il crescere in dose e l'estendersi in ispazio della libertà e della dignità dell' uomo, si progredì aempre verso il meglio; che, essendo legge della società e di tutto ciò che ad essa appartiene, il passare per successioni e rinnovazioni continue, il medio evo fu il valico da on passato non più possibile a un avvenire non possibile ancora, Onde riteneva moltissimi vizi di quello, di questo non possedeva ancora le virtù; che, in quella serie di emancipazioni lente, tergiversate, dolorosé, è di conforto essicace il contemplar la fatica de'padri; che l'età nostra è dunque migliore delle passate, ma sarà superata dalle future: dal che trarremo pazienza a sopportare i mali inevitabili, fiducia nel credere al meglio, perseveranza a cooperare coi nostri fratelli per ottenerlo.

### CAPITOLO LIX.

### Odoacre. Teodorico goto. Ultimo flore delle lettere latine con Cassiodoro e Beczie.

Fin qui parlando dell' Italia parlavamo del mondo intero civile, di cui essa era il capo: ora il cessare dell' impero d' Occidente lascia Costantinopoli alla testa dell'antica civiltà romana. L' impero non avea cangiato d' essenza, e conservava le leggi, la gerarchia, lo spirito, il nome; solo perdeva sempre maggior numero di provincie, e concentrava a Costantinopoli l' amministrazione dell'altre. L' Italia però non solo cessava d' esser capo degli altri paesi, giacchè, a tacere i più remoti, di là dell'Alpi Marittime dominavano i Visigoti nella Gallia meridionale e fin nella Spagna; di là dalle Cozie e nella Savoja e Borgogna s' erano assisi i Borgognoni; i Franchi nella restante Gallia; gli Alemanni nella bassa Germania: ma perdeva anche l' indipendenza, e come campo indifeso, i Barbari, vogliosi di bottino, d'imprese, di patria più fortunata, venivano a correrla, spogliarla, conquistarla, lasciandola poi per altre prede, sinchè alcuni vi fermarono stanza.

Tutta Germania, cioè quanto è dall'Adriatico al Baltico e dalle foci del Reno a quelle del Danubio, era in movimento: per vendetta o per amor di conquista, di guadagno, d'imprese, i capibanda menavano di qua di là i loro fedeli, senz'altro sentimento che della propria forza abbattendo le istituzioni ammirate, non provedendo a sostituirne: i vanti della maestà romana, le finezze dell'amministrazione soccombevano: solo coloni e schiavi proseguivano in egual modo le fatiche, poco badando per qual padrone sudassero; e i sacerdoti, pregando, istruendo, mitigando, mostravano il flagello di Dio nella caduta del passato, e procuravano mansuefare i nuovi oppressori.

Uno di questi apostoli della carità abitava vicin di Vienna sul Danubio, venerato per santità dai paesani, visitato da illustri personaggi; e la cortesia de' suoi modi e la purezza del parlare latino il facevano supporre di buona nascita, quantunque e' lo celasse. Lo chiamavano Severino, e pareva che Dio ve l'avesse collocato a edificazione degli invasori che per di là irrompevano sull' Italia; molti ne convertì, altri ammansò; schermì i fedeli, consolò i desolati. Quando Odoacre menava bande ragunaticcie a difesa degl' imbelli successori di Costantino, passando da quelle parti volle vedere quel pio, e modestamente in arnese entrò nella cella di lui, così bassa, che dovette star chino. L'anacoreta, ragionatogli d'Iddio e dell'anima.—Tu passi in Italia (soggiunse) vestito di povere lane; ma poco andrà che sarai arbitro delle più elevate fortune » (1).

ODOACRE 47

Questa leggenda sul limitare de'nuovi tempi sia un preludio delle molte che v'incontreremo; potendo lo scettico deridere e il critico repudiare, ma non lo storico tacere fatti che dai contemporanei furono creduti, e di cui sentiremo l'efficacia, il più delle volte benefica. Chi conosce la potenza delle anime dolci e meditabonde sopra i caratteri vigorosi, esiterà a credere che le parole del pio romito di Vienna abbiano mitigato il feroce Odoacre, e risparmiato qualche dolore ai nostri padri?

Col suo valore e con quest' augurio venne Odoacre a procacciar sua ventura in Italia; e senz' altro che voltare contro gl'imperatori le armi da questi assoldate, dissipò quella scena dove si riproduceano le immagini e le denominazioni antiche, combinate coi dolori presenti e colla fantasia di nuovi. Perocchè già era un pezzo che l'Impero veniva presieduto da Barbari; anche soppresso il titolo supremo, il senato, rappresentanza civile sotto a quella militare, non tralasciò di raccogliersi; si nominavano i consoli; nessun magistrato regio o municipale fu spostato; il prefetto del pretorio continuò coi suoi dipendenti ad amministrare l'Italia e riscuoterne i tributi: Odoacre potea dirsi uno de'tanti, che stranieri occuparono il trono di Roma: se non che nè imperatore intitolossi, nè forse re (2); non pretese supremazia sugli altri regni; anzi lasciava qui proclamare le leggi emanate dall'imperatore d'Oriente, dal quale invocò invano il

titolo di patrizio d' Italia.

Rimase dunque come un esercito in mezzo a un popolo civile; come uno di que' governi militari, di cui neppure a tempi più civili mancò la ruina. Colla labarda propria e de' venderecci compagni schermì Italia da nuovi invasori: per assodare la propria autorità e punire gli assassini di Giulio Nepote, sottomise le Dalmazia: per mantenere libera comunicazione fra l'Italia e l'Illiria osteggiò i Rugi, piantati sulla sinistra del Danubio ove ora dicesi Austria e Moravia: e abbandonando quelle terre a chi le volesse, menò prigioniero in Italia Feleteo, ultimo re loro, e molta gente. Ad Eurico, re de' Visigoti, confermò la perzione di Gallia che aveva occupata sotto Giulio Nepote, aggiungendovi l'Alvernia e la Provenza meridionale; e strinse alleanza con lui e con Unnerico re de'Vandali, da cui ottenne la Sicilia mediante annuo tributo. Tuttochè ariano, rispettò i vescovi e sacerdoti cattolici, vietò al clero di vendere i beni, acciocchè la divozione dei fedeli non fosse messa a nuovo contributo per riprovedernelo. Ma era un conquistatore; e guai ai vinti l Già prima, scarsissima cura adoperavasi ai campi, sì per la sterminata ampiezza dei possessi, si perchè le largizioni imperiali mettevano sui mercati il grano ad un prezzo, col quale non poteva concorrere l'industria privata: e al modo che usa ancora nella campagna di Roma, su gl'immensi poderi lasciati sodi educavansi branchi di pecore, a guardia di pochi schiavi. Gl'invasori, rubando questi e quelle, lasciavano deserto e fame; nelle regioni più florenti a pena si scontravano uomini (3); la plebe, avvezza a vivere coi donativi del pubblico o dei patroni, periti questi, dismessi quelli, basiva in lunga inedia o migrava.

Odoacre sparti un terzo dei terreni a' suoi seguaci; ma non che ripopolassero il paese e coltivassero le sodaglie, come alcuno sognò, avranno da prepotenti snidato i nostri. Nè gl' Italiani potevano quetarsi al nuovo stato, come si fa ad una stabile miseria: giacchè, mancando ogni accordo nazionale, e reggendosi unicamente sulla forza, poteano prevedere che poco durerebbe quel dominio, e che a nuovi Barbari frutterebbero i terreni che si disselvatichissero.

E così fu. Perocchè i Greci non si rassegnavano a perdere quest'I-talia, culla dell' Impero: è mentre aveano fatto sì poco per conservarla, ora la sommoveano con brighe secrete o aperte guerre, che le toglievano pace senza darle libertà. L'Impero col restringersi era cresciuto di forza, e in Oriente non si trovava esposto all' arbitrio soldatesco come già l'occidentale: non turbato da memorie repubblicane, o da ambizioni di famiglie antiche, o dall' opposizione d'un clero robusto, nè d'un senato memore d'antica potenza, nè da reggimenti municipali; ma costituito in regolare dominio, e con una capitale ben munita e stupendamente collocata, poteva godere quella quiete del despotismo, ch' è il ristoro, comunque infelicissimo, delle nazioni corrotte.

Ma di rimpatto era agitato dentro, sia da intrighi di palazzo, sia dal farnetico delle dispute religiose, nelle quali parteggiavano gli stessi imperatori or favorendo, or anche inventando eresie, e per esse trascurando gli affari. Il popolo di Costantinopoli, tra garriti teologici, tra le chiassose gare pei combattenti del circo, tra le frivolezze d'un lusso spendiosissimo, abbandonava ogni esercizio d'armi, sicchè bisognava affidar la difesa a capitani barbari, i quali, profittando della disciplina, ultimo merito che perdessero gli eserciti romani, prevalevano agli altri Barbari osteggianti l'Impero.

Tra quei capitani, serviva all' imperatore Zenone l'ostrogoto Teodorico, discendente in decimo grado da Augis, uno degli Ansi o semidei de' Goti. Questa nazione, recuperata l' indipendenza al cadere di Attila, e piantatasi nella Pannonia, promise pace all' Impero, purchè le tributasse trecento libbre d'oro. Quale statico fu dato Teodorico, giovane figlio del re Teodemiro, il quale crebbe in Costantinopoli alternando gli esercizi di corpo propri della sua gente colla conversazione colta de'Greci, e in quel centro del mondo civile affinò lo spirito nelle arti del governare e negli scaltrimenti della politica. Succeduto al padre, gli fu dall'imperatore assegnata la Dacia Ripen-

Succeduto al padre, gli fu dall'imperatore assegnata la Dacia Ripense e la Mesia inferiore, acciocche vi collocasse i suoi Ostrogoti in posto da potere più facilmente accorrere ad aiuto dell'Impero. Di fatto Teodorico li menò contro i nemici interni ed esterni dell'imperatore, il quale gli prodigò i gradi di patrizio e di console, statua equestre, nome di figlio, capitananza de' soldati palatini, migliaia di libbre d'oro e d' argento, e gli promise una moglie di puro sangue e di laute ricchezze.

Sintomi di paura più che d'affetto; e come avviene di cotesti liheratori militari. Teodorico divenne minaccioso all' Impero che difendeva, e l'obbligò a vergognose concessioni. Ma più alto elevava egli le mire; e volendo lavar la taccia appostagli dai compatrioti, di TEODORICO 19

piacersi soverchiamente negli ozi cortigiani, si presentò a Zenone, e 486 — L'Italia e Roma, retaggio vostro, giaciono preda del barbaro « Odoacre. Consentite che io vada a snidarnelo. O cadremo nell'im- « presa, e voi restere sollevato dal nostro peso; o ci riuscirà, e mi « lascerete governar quella parte che avrò al vostro impero recu- « perata » .

Qual partito potea più di questo piacere a Zenone? All'annunzio d'un' impresa diretta da tal capitano, accorsero in folla gli Ostrogoti, che nel colmo della vernata, con bestiami, salmerie, mulini da macinare, con donne, vecchi, fanciulli, impaccio per la guerra, eppur necessari a chi cercava non una conquista ma una patria (4), per settecento miglia si volsero all'alpi Giulie, pretessendo alla loro invasione il nome romano. Quanti avanzi di altre orde scontravano per via. gli arrolavano seco, come una valanga che rotolando ingrossa; e tal turba formavano, che nell'Epiro in una sola azione

perdettero duemila carri.

Odoacre tentò sviare quella piena sollecitando contr'essa Bulgari, Gepidi, Sarmati, accampati fra i deserti della già popolosa Dacia; indi alle ultime spiagge dell' Adriatico la affronto: ma benchè pre-400 valesse di numero, e comandasse a molti re, fu battuto sull' Isonzo presso le rovine d'Aquileja. Allora dall' Alpi accorsero i Borgognoni, non per alleanza o nimistà, ma per rubare, e assediarono Teodorico in Pavia: egli chiamò di Gallia i Visigoti, e per loro opera liberato, scese a giornata risolutiva con Odoacre nel piano di Verona. L'eroe ostrogoto si era fatto dalla madre e dalla sorella ornare con ricche vesti, di lor mano tessute : mescolata la battaglia, già i Goti disordinavansi in fuga, quando essa madre affrontandoli e rimbrottandone la viltà, li spinse alla riscossa e alla vittoria. Odoacre cercòun ultimo scampo in Ravenna, inespugnabile pel mare e per le fortificazioni, e donde, col favore del popolo o de' malcontenti, sbucò più volte a mettere a nuovo repentaglio la fortuna del vincitore, che al ine accampato nella Pineta, strinse Ravenna d'assedio. Durati per tre anni tutti gli orrori della fame, Odoacre, per interposto del vescovo, patteggiò, salva la vita e diviso il comando: ma poscia al-495 quanti mesi. Teodorico menti la parola, e a mensa ospitale l'uccise. fe' scannare i mercenari che avevano abbattuto il trono d' Augustolo, e. al solito, accusò il tradito di tradimento.

Alla fortuna di lui si sottomise Italia dall' Alpi allo Stretto; vandali ambasciatori gli rassegnarono la Sicilia; popolo e senato l'ac-

colsero qual liberatore, — consueta lusinga degli Italiani.

L'ambigua convenzione coll'imperatore lasciava dubbio se Teodorico avesse a tenere il bel pacse come vassallo o come alleato.
Mandò a richiedere le gioie della corona che Odoacre avea spedite
a Costantinopoli; e Anastasio, nuovo imperatore, concedendole,
parve investirlo del regno. Ma se l'ambizione imperiale lo poteva
considerare come luogotenente, egli sentivasi padrone, e da padrone reggeva l'Italia. Però sulle prime volte tenersi amici gl'imperatori onorandoli di epigrafi, lasciando l'impronta loro sulle monete;
e scriveva a questi: — Nello Stato vostro appresi come governare i

"Romani con giustizia; non durino separati i due imperi; una vol"ta uniti, eguale volontà, egual pensiero li governi " (5). Ma Anastasio s'accorse che erano mostre, e che l'Italia era perduta per
l'impero: laonde a osteggiar Teodorico spedì nella Dacia il prode
Sabiniano con diecimila Romani e molti Bulgari; e poichè li vide
sbaragliati in riva al Margo, indispettito mandò ducento navi ed ottomila uomini che saccheggiarono le coste di Puglia e di Calabria;
e rovinato Tàranto e il commercio, superbi d'indecorosa vittoria,
recarono piratesche spoglie al despoto di Bisanzio. Teodorico con
mille legni sottili tolse agl' imperatori la voglia di più molestarlo;
eppure non negò loro il titolo di padre fin di sovrano (6), consentiva
ad Anastasio la preminenza ch' egli stesso esigeva dagli altri re, e
di concerto con esso eleggeva il console per l'Occidente, come costumavasi durante l'Impero.

I Rugi, gente fierissima, ai quali avea dato a custodire Pavia mentr'egli osteggiava Odoacre, furono ammansati dal santo vescovo Epifanio: ma poi Federico lor re si avversò a Teodorico, e ne restò disfatto e morto. Duranti quelle guerre stesse i Borgognoni aveano devastato ancora la Liguria (sotto il qual nome van pure il Piemonte, il Monferrato, il Milanese) moltissimi abitanti menandone prigio-

nì di là dall' Alpi, lasciando le campagne spopolate.

Teodorico in prospere guerre estese il dominio anche sulla Rezia, il Norico, la Dalmazia, la Pannonia; ebbe tributari i Bavari, in protezione gli Alemanni; domò i Gepidi, piantatisi fra le ruine del Sirmio; dispose in opportune colonie Svevi, Eruli ed altri che chiesero di vivere sotto le sue leggi; e come tutore del nipote regolando i Visigoti di Spagna, ebbe riunite dopo lunghissima separazione le due frazioni dei Goti, che così dai monti Macedoni fin a Gibilterra, dalla Sicilia fin al Danubio occupavano i migliori paesi dell'antico impero occidentale.

I principi circostanti avevano tremato pei recenti lor regni; ma quando videro Teodorico frenare la propria ambizione, e nella vigoria della giovinezza riporre la spada vincitrice, tolsero a guardarlo con fiduciale rispetto, e cercarne l'amicizia e la parentela; e per insinuazione di lui presero qualche modo di pacifico e civile ordinamento. Egli mandò donativi ai re Franchi; da altri ricevette cavalli ed armi; un principe scandinavo spodestato a lui rifuggiva, e fin gli

estremi Estoni gli tributavano l'ambra del Baltico.

Quanto all' Italia, Teodorico cominciò il regno come gli altri Barbari, col dividere a' suoi un terzo dei terreni conquistati, sopra i quali si stanziarono con titolo d' ospiti e con fatti da padroni. Aveva decretato la cittadinanza romana, vale a dire la piena libertà a quelliche l'aveano favorito nella conquista; mentre ai fedeli ad Odoacre tolse di poter testare nè disporre dei loro beni. Epifanio, vescovo di Pavia, si condusse intercessore per questi a Ravenna, con Lorenzo, vescovo di Milano; e Teodorico gli esaudi, solo alcuni capi eccettuando; poi disse ad Epifanio:— Vedete in che desolazione « sia Italia, spopolata dai Borgognoni. Io voglio riscattarli; nè trovo « vescovo più da oiò. Andate, ed avrete il danaro occorrente ».

Epifanio dunque, con Vittore vescovo di Torino, fu a Lione, e da Gundebaldo re ottenne il rilascio de' prigionieri, pagando riscatto sol per quelli presi colle armi. Al fausto annunzio della liberazione. per tutta Gallia si commossero i tanti soffrenti; quattrocento in un giorno partirono da Lione; seimila furono restituiti senza riscatto; 60degisilo, re di Ginevra, concesse altrettanto ad Ennodio: la carità de'Galli sovveniva alla povertà italiana; e il papa ebbe a ringraziare i vescovi di Lione e d'Arles pe' sussidi da loro mandati in Italia. Epifanio ripassò le Alpi nel più bello e più inusato trionfo, non conducendo schiavi, come soleano i re, ma gente da lui redenta; e raccolto dapertutto fra benedizioni, coronò l'opera coll'impetrare che Teodorico ripristinasse i tornati nei beni perduti (7). A quest' uopo traversava il Po, allora impaludato in estesissimo letto, e obbligato a giacersi la notte fra quelle pestifere esalazioni, fu preso da gravissima malattia; oppresso dalla quale si presentò a Teodorico, e ottenuta la grazia, volle riveder il suo gregge, fra il quale appena giunto, mori.

Ma gl' Italiani come stavano sotto Teodorico? Il popolo risponde, Pessimamente, e nel nome di Goto compendia ogni barbarie, ogni ignoranza, ogni avvilimento della vita e del pensiero. I dotti vollero figurarlo principe desiderabile anche all'età nostra, e il regno suo un de' più giocondi o dei meno dolorosi all'Italia. Opinioni entrambe eccessive. I meriti di Teodorico sono esaltati nel panegirico che Ennodio recitò in presenza dell'eroe stesso, per ringraziarlo od ammansarlo; e nelle lettere di Cassiodoro, segretario di lui, che a nome di esso stese con barbara eleganza decreti pomposi, magnificando il principe, e il bello ubbidirgli, e il fiore ch'e' recava ai sud-

diti. e la grata benevolenza di questi. Fonti sospette.

Merito suo certo è l'aver procurato alla penisola trentatre anni di pace, gran ristoro anche sotto tristo reggimento: ma non sa di storia chi si figura che i Goti od altri Barbari accettassero come pari la gente italiana. Lingua, consuetudini, credenze li teneano distinti: il Goto, tutt' armi, insultava le oziose scuole letterarie; di rimpatto l'imbelle Romano, nel misero orgoglio del tempo passato, intitolava barbaro il suo padrone: e sebbene questi adottasse alcun uso del vinto, e professasse desiderio di fondersi insieme (8), al fatto repugnava l'indole di quei governi. Che se la storia degnasse guardare ai vinti, registrato avrebbe le sanguinose proteste che fecero a volta a volta contro i conquistatori (9). I tributi furono conservati quali sotto i Romani, cioè enormi, ed occasione d'abuso ai magistrati: vi erano soggetti al pari i terreni de' Romani e dei Goti, neppure eccettuati quelli del re. L'amministrazione municipale restò ai natii, ma il re nominava i decurioni; magistrati paesani che giudicavano dei loro concittadini, curavano la polizia, compartivano e riscolevano le imposizioni, dal prefetto del pretorio assegnate a ciascuna comunità (10). Sette consolari, tre correttori, cinque presidi reggevano le quindici regioni d'Italia, colle forme della romana giurisdizione: un duca fu posto alle provincie di confine, ch' erano state munite contro nuovi attacchi.

I Romani in materie civili appellavansi al vicario di Roma, e al prefetto della città nelle otto provincie della bassa Italia, dai quali davasi ancora appello al prefetto del pretorio, e da ultimo al re in

persona: viluppo di brighe e di spese.

Conserviamo una serie di brevetti di nomina (formulae), ove a ciascun eletto si spiegano gli uffizi suoi, esortandolo a ben adempirli: ma la luce che ne potremmo derivare è adombrata dai fiori retorici di Cassiodoro che li stese: bastano però ad attestare che brevi duravano gl' impieghi, e dagli alti si passava ad inferiori, con

iscapito della buona amministrazione.

Unico legislatore sembra il re, senza le assemblee nazionali, comuni fra i Germani. Un consiglio di Stato sedente a Ravenna discuteva gli atti di suprema autorità, che poi erano comunicati al senato di Roma. Questo corpo degenere poteva invanirsi allorchè il re gli mandava i suoi decreti, compilati in forma di senatoconsulti, e gli scriveva: — Auguriamo che il genio della libertà riguardi, o padri coscritti, la vostra assemblea con occhio benevolo »; ma in

effetto non gli rimaneva che a far complimenti e a dire di si.

Ma dove i precedenti conquistatori non aveano portato che ira e distruzione, poi se n'erano fuggiti, quasi spaventati dal fantasma dell'Impero che aveano assassinato, Teodorico vide poter assumere un uffizio più glorioso e piacente, e farsi considerar come successore degli Augusti, non solo conservando gli ordini antichi, ma cercando introdurli fra la sua gente. A tal uopo non potea che valersi di nostrali, ed ebbe il senno o la fortuna di sceglier bene, e il merito di non temer gl'ingegni superiori. A Laberio conferì la prefettura del pretorio, malgrado la fedeltà mostrata verso Odoacre; tenne amico Simmaco, grande erudito pel suo tempo; Cassiodoro e Boezio, ultimi scrittori romani, posti in grandissimo stato, contribuirono non poco a mascherare il regno di un Barbaro agli occhi

dei contemporanei e dei posteri. Costoro opera fu l' Editto che Teodorico pubblicò, attese le mol-

tissime querele arrivategli contro coloro che nelle provincie conculcavano le leggi. Fondasi esso sulla ragione romana, sottoponendo a questa anche i suoi Goti, nell'intento di dilatare fra loro la civiltà latina, di cui conosceva il pregio, senza però ridurli a dividere con altri il privilegio dell' armi e quei che ne erano conseguenti : che se le nuove disposizioni obbligavano tutti, sussisteva però il diritto di ciascuna nazione, i Goti col gotico, col romano i Romani regolandosi, eccetto i casi distintamente indicati. In fatto quelle leggi versano quasi solo su ragione criminale, negligendo la civile: lo che non polrebbe ragionevolmente imputarsi a trascuranza in governo ordinato com' era quello di Teodorico, ma sì all' aver egli imposto norme a ciò che direttamente concerneva lo Stato, senza intromettersi del diritto privato de' due popoli (11). Nel poco che riguardano il civile sono dedotti principalmente dalle Sentenze di Paolo, manuale pratico di quei tempi: ma il compilatore parlando in voce propria, trasforma e sfigura i passi, e nell'arbitraria distribuzione li distrae dal vero significato. Ai cencinquantaquattro paragrafi, dodici ne L'EDITTO 23

soggiunse poi Atalarico, criminali e di procedura. Notevole cosa, che la peggiore raccolta di leggi romane sotto i Barbari siasi fatta in Italia.

Traverso all'ambizioso moralizzare del legislatore e alle declamazioni di Cassiodoro trapela come il rispetto alle leggi romane fosse o una maschera del conquistatore, o patriotica illusione del compilatore: del resto si riducono a istantanee e provisorie disposizioni, indicanti il buon volere del re, non attitudine o potenza di farle eseguire, non concetti generali, non larghi intenti. Comanda giustizia pronta non precipitosa, non si badi a gradi o nascita de' contendenti; esecra i rapportatori e le migliaia di curiosi (12), de' quali valevansi gl'imperatori piuttosto a turbar la pace privata codiando gli andamenti, che a tutelare la pubblica sicurezza; desidera il popolo agiato, nutrito nelle carestie. Diresti il regno della felicità: ma la storia ci fa vedere come a spie desse fede Teodorico, sino a danno de' suoi più cari; trovasse ragione di crescere i tributi la migliorata agricoltura, punendo così l'industria (13); i deboli fossero costretti invocare contro dei prepotenti il braccio militare de' Saioni; l'avarizia dei magistrati e il favore corrompessero la giustizia; considerati come delitti frequenti, e perciò minacciati con nuove pene, l'invasione violenta, l'omicidio, l'adulterio, la poligamia, il concubinato, la frode di rescritti surrettizi, le donazioni estorte con minaccie, il perpetuarsi delle liti per sempre nuove appellazioni (14). Un anonimo contemporaneo asserisce che poteansi lasciar dischiuse le porte, e danaro ne' campi: ma le lettere stesse di Cassiodoro rivelano e violenze e furti non radi: - buon avvertimento a riscontrare le lodi dei principi coi fatti.

Tra' delitti, la fellonia è punita di morte e confisca; il caporibelli e il calunniatore, bruciati vivi; morte a maghi, a Pagani, a violatori delle tombe, a rapitori di donna o fanciulla libera, al falsificatore di carte o di pesi, al giudice venale, ai ladri di bestie; bandito chi abusa dell' autorità o depone il falso; l'accusatore si esponga a sostener la pena che sarebbe tocca al reo, se questi si scolpa. Ma ai Goti non era consueto il guidrigildo, cioè lo scontar i delitti a danaro, talchè l'omicidio punivasi con pene corporali al modo romano: il che doveva fare men dura la sorte dei vinti, perchè meno spro-

porzionata.

Salvo queste disposizioni comuni, i Goti conservavansi superiori e distinti dai Romani, sottoposti a un grasione o conte che, al modo germanico, in guerra li capitanava, in pace decideva dei loro litigi; mendosi un giurisperito romano qualora con un Romano si discu-

lesse (15).

Durava dunque l'organizzazione antica, ma vi sovrastava un governo militare, siccome ne' paesi che ora si pongono in istato d'assedio. Soli Goti portavano le armi; e Teodorico ne congratula i Romani come d'un bel privilegio, mentre era un sospettoso disarmo dei nostri, e una consuetudine generale de' Barbari, il cui nome stesso nazionale (Germano vale uom di guerra) indicava che la pienezza dei diritti non spettava se non all'armato. Nel dolce clima

d'Italia molliplicaronsi i Goti a segno, da poter fra breve mettere in piedi ducentomila guerrieri, obbligati a servigio non per soldo, ma per le terre ad essi distribuite. E la penisola perseverava su piede di guerra; e al primo bando accorrevano i Goti per far guardia al re, presidiare la frontiera o marciar contro i nemici, provisti d'arme e vettovaglie dal prefetto al pretorio. Anche di buona marina fu munita la costa, comprando abeti da tutta Italia e massime dalle boscose rive del Po, sgombri dalle fratte pescatorie il Mincio, l'Oglio, il Serchio, l'Arno, il Tevere, perchè ne scendessero il legname e le

barche (16).

Senza crédere che il nome di Goti significhi buoni (17), alcuni fatti attestano la vigorosa loro disciplina, non esigua virtù in bande armate. Allorchè Teodorico vinse i Greci al Margo, non avendo dato il segno del saccheggio, nessun de' suoi stese un dito alle ricche spoglie dei vinti. Più tardi Totila, presa Napoli, non solo la campò dalle violenze che il feroce diritto della guerra consente fin alle genti civili, ma fe' distribuire agli assediati il vitto a misura, affinchè non nocesse dopo il lungo digiuno (18). La lingua gotica era già stata scritta, se non altro per tradurre i Vangeli, ma non era coltivata: e in latino pubblicavansi le leggi e le epistole, valendosi di segretari romani, e lasciando che i legati spiegassero la cosa nel vulgare natlo (19). Teodorico medesimo non sapea sottoscrivere se non scorrendo colla penna negli incavi di una lastrina d'oro: eppure dilettavasi di ragionamenti istruttivi (20), fece attentamente educare le sue figliuole, e volle anche favorire le lettere e le arti. Ma qui, come nel resto, appare il contrasto fra le abitudini nazionali e il proposito d'imitazione; perocchè egli interdisse ai Goti gli studi come corruttori, mentre li promovea fra i Romani.

Aurelio Cassiodoro, nato a Scillace di famiglia benemerita, conte delle cose private e delle sacre largizioni di Odoacre, indi segretario di Teodorico, a nome di questo e dei successori stese rescritti ed ordini, pubblicati col titolo di Variarum libri XII. Nei cinque primi raccolgonsi quelli a nome di Teodorico, seguono due di diplomi per le varie cariche civili e militari; poi tre delle epistole dei successori di Teodorico; infine due di ordinanze, da Cassiodoro emanate come prefetto al pretorio. Le durezze dello stile, la irremissibile gonfiezza, l'ostentazione d'ingegno, di retorica, di erudizione, non tolgono pregio a quell'unico monumento della storia italica d'allora. Egli parla d'un archiatro allora istituito; d'un professore di grammatica, uno di retorica, uno di legge (21), che dettavano in Campidoglio: ed Ennodio loda le scuole milanesi prosperanti sotto Teodorico, e gli eccellenti ingegni di Liguria, pei quali correa pro-

verbio (22) qui nascer ancora i Tulli.

Severino Boezio, nato a Roma da padre che avea sostenuto primarie dignità, dai dieci ai ventotto anni studiò in Atene, ove tradusse opere di Tolomeo, Nicomaco, Euclide, Platone, Archimede, Aristotele. I suoi commenti su questo rimasero canoni nel medio evo (23), e diffusero tra noi la cognizione delle opere dello Stagirita, del cui metodo si valse egli per trattare dell' unità e trinità divina.

Pari in elevatezza di pensiero a qualsivoglia filosofo, vi unisce il sentimento cristiano; e sebbene la ridondanza e l'enfasi degli ultimi Latini guastino il suo stile, trasvola in questo ad ogni contem-

poraneo.

Molto gli è inferiore Ennodio, vescovo di Pavia, che scrisse esortazioni scolastiche ed altre a modo delle antiche declamazioni; poi alquante lettere di materie ecclesiastiche, la vita di sant' Epifanio e di sant' Antonio Lerinese, un gonfio e buio panegirico di Teodorico, ottre alquanti epitafi ed epigrammi. Quando Boezio fu fatto console, esso gli scriveva:—Mi congratulo dell'onore a te conferito, e ne rin-" grazio Dio, non perchè sii sopra gli altri sollevato, ma perchè il me-« riti. Nè questo consolato è concesso agli illustri natali: chi per « quelli soli l' ottenesse, sarebbe indegno di succedere al grande Sci-« pione, essendo ricompensa degli avi, non sua. Più che alla gentile «tua prosapia, era dovuto alle tue doti. Qui non sangue sparso, non « soggiogate provincie, non popoli ridotti in servitù e trascinati die-« tro al carro trionfale, sciagurato preludio in una carica volta tutta « a conservazione dei popoli, non a loro distruzione. Ora che pro-«fonda pace gode Roma, divenuta anch' essa guiderdone e premio « al coraggio dei nostri vincitori, di altra natura virtù si domandano « ne' consoli suoi ».

Così alla mente del vescovo italiano ricorrono le glorie passate; se ne consola colle nuove destinazioni, e mitiga con sentimento cri-

stiano la fierezza dell'antica gloria.

Sui benefizi di Cristo lasciò un poema Rustico Elpidio, medico di Teodorico. Di Cornelio Massimiano etrusco (che allora equivaleva ad italiano) restano alcuni idili, donde raccogliamo ch' egli erasi educato agli esercizi ginnastici e all'eloquenza, e forse fu uno degli ambasciatori spediti da Teodorico ad Anastasio imperatore quand' era in pratica di farsi riconoscere re d'Italia. A Costantinopoli s' invaghì d'una fanciulla, ed essendo ben in là negli anni, ne provò le sciagure che deplora a lungo nella sua egloga De incommodis senectutis. Fra troppi vizi, ha immagini sì graziose e passi tanto consoni agli antichi, che lungo tempo furono le sue egloghe attribuite a Cornelio Gallo, amico di Virgilio.

Egli è posto fra' dodici poeti scolastici, di cui restano specie di difficili sfide, come ventiquattro epitafi per Cicerone, dodici espressi con tre distici, altrettanti con due; variazioni sul tema del Mantua me genuit; dodici altri per Virgilio in altrettanti distici; gli argomenti dei canti dell' Eneide, ciascuno da diverso poeta, in cinque versi; dodici esametri sui giuochi di ventura (De ratione tabulae); dodici coppie di distici sul levare del sole; dodici da quattro distici sulle quattro stagioni, secondo quel di Ovidio Verque novum flabat; dodici sopra un fiume gelato: freddure artifiziate. Questi poeti sono Asclepiadio, Asmeno, Basilio, Euforbo, Eustenio, Ilasio, Giulia-

no, Massimiliano, Palladio, Pompeo, Vitale, Vomano.

Aratore, probabilmente milanese e addetto al foro, venne deputato dai Dalmatí a Teodorico; fu conte dei domestici in corte di Atalarico; infine, sciolto dalle brighe civili, stette suddiacono della chiesa

Cantu, St. degli Ital. - III, 2

di Roma. Tradusse in due libri d'esametri gli Atti degli Apostoli. Li supera Venanzio Fortunato, trevisano di Valdobiadena, che studiò a Ravenna grammatica ed arte poetica (24) senza curarsi di filosofia e di studi sacri. Patendo degli occhi, è risanato dall'olio della lampada ardente a un altare di san Martino, per gratitudine andò a venerarne la tomba a Tours, e accolto da Sigeberto re de Franchi, ne cantò epitalami e lodi, poi divenne confidente e limosiniere di Radegonda di Turingia e vescovo di Poitiers. Scrisse sette vite di santi: voltò in esametri quella di san Martino fatta da Sulpizio Severo: inoltre lettere teologiche in prosa e ducenquarantanove componimenti in vario metro, per chiese erette o dedicate, o a nome di Gregorio di Tours, o dirette a questo o ad altre persone, poetizzando frivolo per lo più e di color rosato, fra l'immensa serietà ed importanza di quei tempi. Agli inni suoi non mancano armonia e movimento: alla prosa fanno impaccio antitesi e cadenze rimate. Quando Radegonda ottenne da Giustino imperatore un pezzo della vera Croce, egli compose il Vexilla regis prodeunt ed una elegia disposta in forma di croce.

Con queste gratuite e inamene difficoltà cercavasi supplire all'eleganza e alla castigatezza: quindi gli anagrammi ed altre ingegnose combinazioni; quindi ancora l'uso della rima, già evidente in un epigramma di papa Damaso, e che coll'armonia delle cadenze vellicava le orecchie, dacchè s'erano divezze dal riconoscere il tempo esatto di ciascuna sillaba; onde la poesia veniva passo passo da metrica trasformandosi in ritmica.

Eccettuando Marcellino, conte dell'Illirico, che stese una cronaca da Valente al 534, sono a cercare fra il clero i pochi e difettivi storici di quest' età. Jornandes o Giordano, goto di nascita, segretario d'un re alano, poi forse vescovo di Ravenna sulla metà del secolo vi, compendiò la storia de' Goti di Cassiodoro, parziale e senza critica; da Floro estrasse una storia romana da Romolo ad Augusto. Epifanio avvocato, ad istanza di Cassiodoro, compendiò le storie ecclesiastiche di Socrate, Sozomene e Teodoreto, che, aggiuntavi la continuazione d' Eusebio fatta da Rufino, costituirono l' Historia tripartita in dodici libri, manuale per la storia ecclesiastica in Occidente.

La musica doveva esser coltivata alla corte di Teodorico se Cassiodoro e Boezio ne scrissero: Clotario, re de' Franchi, gli chiese un musico che col suono accompagnasse il canto: a Gundebaldo mandò

regalare un orologio solare e uno a acqua.

Le arti belle continuarono a decadere, ma Teodorico istituì magistrati sopra il conservare i monumenti; e a ristaurare gli edifizi pubblici destinò un architetto sperimentato, annui ducento danari d'oro, e le dogane del porto Lucrino, non ancora spopolato. Essendo in Como rubata una statua di bronzo, promise cento soldi d'oro a chi indicasse il ladro, lagnandosi che, mentr'egli cercava nuovi ornamenti alla città, venissero a perdersi gli antichi. Qui minaccia chi ruba il rame o il piombo dai pubblici edifizi; là chi svia gli acquedotti; stipendiò anche un africano che pretendea sapere scoprir le sorgenti : tanto al falso s'appone chi ai Goti attribuisce la rovina delle arti bel-

le in Italia, cominciata assai prima, compita assai dopo. Anche emulare gli antichi cercò Teodorico con edifizi a Terracina, Spoleto, Napoli, Pavia. A Ravenna, sua residenza in tempo di guerra (25), alzò un palazzo e condusse acque, disagevole impresa fra le paludi che la separano dalla collina: un altro palazzo edificò presso il Bidente alle falde dell' Apennino: un magnifico con portici in Verona, residenza di pace, ove pure ristorò l'acquedotto a tutte sue spese, e le mura: un altro ne eresse in Pavia, e terme e anfiteatro; altrettanto

presso i bagni di Abano.

Quanto sia falso il chiamare gotico l'ordine che ha per carattere il sesto acuto, appare da tali edifizi. Chi, dopo essersi, nel monotono viaggio traverso le paludi Pontine, immalinconito al pensare che ventitre città e ville di suntuosità voluttuosa sorgevano dove ora infesta il deserto, sbocca alfine a ricrearsi nella vista del Mediterraneo, incontra sull'altura Terracina, popolosa e lieta un tempo, ora squallida, malgrado le cure di Pio VI. Era essa limite fra il dominio greco e il gotico, e baluardo verso il mare: onde Teodorico ne munì il ricinto, lungo le mura alzando torri alternamente quadrate e tonde; poi a cavaliero della città pose una fortezza o piuttosto un palazzo, che tuttavia si conserva, e donde meravigliosamente spazia la veduta sul Lazio, la Campania e il mare. Ma quelle e questo non diversisicano dallo stile della romana decadenza, nè v'ha ombra di architettura puntuta. In Ravenna, un muro che ora forma facciata al convento de' Francescani, e che si suppone avanzo della regia di Teodorico, nella cattiva disposizione delle colonne alla parte superiore e nelle proporzioni dell'arco, tiene del palazzo di Diocleziano a Spa-latro. Così la chiesa di sant' Apollinare e un battistero per gli Ariani, da Teodorico fabbricatevi, arieggiano a quelli che al tempo stesso ergevansi a Roma, con ornamenti che attestano la continuante declinazione.

Amalasunta pose a suo padre un mausoleo rotondo, con una cupola, dalla quale sorgeano quattro colonne sostenenti un vaso di porfido attorniato da dodici apostoli di bronzo, entro cui riposava il re. Se la descrizione non è favolosa, altro non potrebb' essere che Santa Maria della Rotonda, la quale ad ogni modo sorse tra il fine del v e il principio del vi secolo. Nella distribuzione generale vi sono conservate le buone tradizioni antiche; piano semplice, elevazione di qualche magnificenza: meravigliosa poi la cupola, formata d' un pietrone di trentaquattro piedi di diametro, talchè il masso da cui fu tralta dovea pesare almeno due milioni di libbre, e novecentoquarantamila dopo scarpellato e quale lo trasportarono, come pare, dalle cave dell' Istria; eppure fu alzato a quaranta piedi, prova di singolare abilità meccanica. Infelicemente vi sono disposte le decoravoni, di pesante e sgraziato taglio, nè proporzionate fra sè o col tutto; riparti non ben calcolati; profili delle porte dissonanti dal resto; modiglioni irregolarmente distribuiti; piedritti che, invece d'imposta, regolano una mal eseguita cornice.

I peccati dell' architettura del suo tempo conosceva e additava Cassiodoro: altezza smodata, gracili colonne, superflui ornamenti(26)

che sono sì i difetti dello stile gotico, ma non l'essenza sua. Somiglievoli forme presenta una medaglia ov'è effigiato il palazzo di Teodorico, con archi voltati sopra esili colonne, ma in tondo. Non era dunque un genere gotico, ma un deterioramento dell'antico gusto: e non ispeciale de'Goti, perocchè anche nel pittoresco ponte sul Teverone, a tre miglia di Roma, ricostruito dal greco Narsete il 565, alla solidità è sacrificata la bellezza (27). Nè d'introdurre uno stile nuovo sarebbesi brigato Teodorico, ché mostrava o affettava tanto rispetto alla civillà latina. Condottosi a Roma, non finiva d'ammirarne i capolavori. il Campidoglio, il Foro Trajano, i teatri di Pompeo e di Marcello, il Colosseo, stupendi anche dopo i guasti del tempo e de' nemici; gli acquedotti, la via Appia, di cui nove secoli non avevano ancora sconnesso i lastroni; e l'Acqua Claudia che per trentotto miglia veniva dalle montagne sabine fin alla sommità dell' Aventino. Non era perduto il senso del bello e del grande quando Cassiodoro descriveva con tanto esaltamento il fuoco de'cavalli del Onirinale, la vacca di Mirone, gli elefanti di bronzo della via Sacra.

Teodorico vi fu accolto con uno splendore che rammentava alla fantasia d'un patrioto i trionfi degli Augusti, a quella di un pio le magnificenze della vera Gerusalemme. Nella sala della Palma d'oro potè ammirare la nobiltà, il decoro, l'ordine della Curia romana, distinta a seconda della dignità (28): e sfoggiò egli stesso d'eloquenza, ottenendo applausi. Il grano della Puglia, della Calabria, della Sicilia vi si distribuiva ancora al popolo decimato, che poteva nel circo veder le belve combattenti, o parteggiare pei Verdi e i Turchini, e insuperbire allorchè il goto conquistatore ammirava le magnificenze e le portentose comodità, le statue rapite ai vinti e salvate dai vincitori. A quel popolo Teodorico assegnò ventimila moggia di grano ogn' anno, ponendone memoria in bronzo; ristabilì le strade romane che solcavano l'Italia; diede venticinquemila tegoli ogni anno per riparare i portici di Roma; ordinò che i marmi dispersi fossero riuniti ai palagi da cui erano svelti.

Per riparare all' incolto spopolamento, invitò i Romani rifuggiti nel Norico, redense prigionieri, trapiantò schiavi. Decio sanò le paludi Pontine; Spes e Domizio quelle di Spoleto (29): e l'Italia potè avere sì buon mercato di sue derrate (30), da mandarne sin fuori. Ennodio chiama la Liguria genitrice di messe umana, avvezza a numerosa progenie d'agricoltori (31): intorno a Verona raccoglievasi il vino per la regia mensa, e Cassiodoro non rifina di lodar questo liquore, a cui nulla d'eguale può vantar la Grecia, sebbene medichi i suoi vini con odori e marine misture (32). Metalli e marmi cavavansi per conto del re, e una miniera d'oro fu aperta nelle Calabrie (33).

- Teodorico, tutto che ariano, rispettò la credenza cattolica; sua madre la professava, e molti illustri personaggi vi si convertirono senza scapitare nella grazia di lui; mentre un suo secretario avendo creduto ingrazianirsegli col farsi ariano, fu da lui mandato a morte, dicendo: — Non potrà esser fido a me chi fu infido al suo Dio ». Al papa e ai vescovi mostrò rispetto e confidenza, valendosene nelle legazioni ai re od all'imperatore: accoglieva le querele dei sacer-

doti contro i suoi ministri, e per loro mezzo soccorreva ai calamitosi: contribuì millequaranta libbre d'argento per rivestire la volta di San Pietro, cui regalò pure due candelabri di settanta libbre d'argento: una patena simile di sessanta diede a Cesario vescovo d'Argento: una patena simile di sessanta diede a Cesario vescovo d'Argento, e trecento monete d'oro. Disputandosi il papato Simmaco e Lorenzo, dopo due anni di guerra civile fu rimessa a Teodorico la decisione; ond'egli radunò un concilio. E avendogli il vescovo di Milamo rimostrato che tal convocazione non era di sua spettanza, egli asserì averne lettera del papa: e perchè quegli ne dubitava, non esitò a porgliela sott'occhio (34). Vero è che tenne sempre occhio e mano alle elezioni, dubitando che i papi non favorissero a suo scapito gl'imperatori; e pretendeva esercitare giurisdizione anche sopra gli ecclesiastici, benchè la pena da infliggersi rimettesse al vescovo.

In tale o moderazione o indifferenza non perseverò sino al fine. Avendo l'imperatore Giustino tolto chiese, cariche e libertà di culto agli Ariani nell'impero orientale, Teodorico gli spedì papa Giovanni e vescovi e senatori, minacciando pari intolleranza in Occidente. Il papa non potè o non volle distogliere Giustino; onde, reduce, fu messo in carcere, e vi morì. Allora sgorgarono gli odi, immortali ne'natii contro lo straniero, e la paura invasò Teodorico; la paura punitrice degli oppressori; la paura che consigliò tre quarti dei regi delitti. Proibì dunque, pena la testa, agl' Italiani ogn' altr' arma che il coltello per usi domestici; e popolo e re si credettero a vicenda in-

aidiati (35).

Dicemmo come Boezio avesse meritato la confidenza di Teodorico, che il nominò console, patrizio, da ultimo maestro degli uffizi; e
i due figliuoli, in tenera età, ne elevò al consolato fra l'esultanza del
popolo e le largizioni del padre. Non ligio al principe che lo innalzava, Boezio aveva saputo frenarne talvolta gl' impeti e mitigarne il
rigore; impedir le rapine dei magistrati, e lenire la condizione degli obbedienti (36). Non dimentico però di sua nazione, mal soffriva
di vederla a giogo straniero, e più quando aggravato dai sospetti,
Albino senatore fu accusato di sperare la libertà romana; e Boezio
dichiarò: — Se questo è delitto, io e tutto il senato ne siamo in

colpa ».

Teodorico, che vedeva colla sicurezza del suo dominio mal combinarsi la conservazione del senato, involse nell'accusa anche il proprio ministro; si citò una lettera sottoscritta da lui e da Albino, che invitava l'imperatore a redimere l'Italia; e in conseguenza Boezio su chiuso in una torre a Pavia, e il senato sirmò il decreto di confisca e di morte. Boezio esclamò: — Possa in quel senato non trovarsi più alcun reo del mio stesso delitto »; e aspettando l'ora del supplizio, scrisse Della consolazione della filosofia, dialogo in una prosa talvolta aspra e barbara, mista di poesie molto migliori, facili, ricche di gentili immagini, governate da una mesta armonia (37) e con nuove intrecciature di metri, mostrando piena cognizione de'migliori antichi, e la musa di Tibullo e la grandiloquenza di Tullio traendo ad esprimere concetti cristiani. La Filosofia, apparendogli, il contola col mostrargli che Dio governa il mondo a disegni d'eterna sa-

pienza, inesplorabili al debole mortale; mal dunque lamentarsi dell'incostanza della fortuna, le cui mani altro non possono distribuire che beni futili e perituri; anzi non potersi dirittamente chiamar mali quei che da Dio derivano, e la virtù sola rendere felice. Chiude con varie quistioni sul caso e sulla Providenza, e sul modo di conciliar questa coll'esistenza del male: eclettico anzi che cattolico in questa scabrosissima tra le quistioni. Ivi dice alla Filosofia: — Se tu mi do-« mandassi di qual misfatto in somma io sia accusato, dicono che « volli fosse salvo il senato; se cerchi in qual modo, m' imputano di « aver distolto un delatore dal rivelare al re la congiura ordita con-« tro la sua persona per ricuperare la libertà. Che far dunque, mae-« stra mia? che mi consigli? Negherò la colpa? oh come, se vera-« mente io desiderai sempre che il senato fosse salvo, nè mai ces-« serò dal desiderarlo? Confessar dunque che è vero, e negare d'a-« ver rattenuto la spia? ma chiamerò mai scelleranza l'aver desi-« derato la salute di quell' ordine? Il quale, pei partiti che prese con-« tro di me, ben meritava che in altra stima io l'avessi: ma l'im-« pudenza di chi mentisce a sè stesso, non torrà mai che sia lodevo-« le e buono ciò che è tale per sua natura; ed io non reputo lecito « nè nascondere la verità negando ciò che è, nè mentire confessan-« do ciò che non è. Delle lettere che dicono aver io scritte per ispe-« ranza di tornare in libertà Roma, non farò parola; giacchè la fal-« sità ne sarebbe chiara quando m' avessero, come si dee, concedu-« to di stare al confronto co' miei accusatori. Perciocchè, qual liber-« tà lice oggimai sperare? E volesse Dio che alcuna sperar se ne « potesse! Avrei risposto come Cannio a Caligola, quando questi lo « imputava come consapevole d'una congiura: Se l'avessi saputa « io, non l' avresti saputa tu ».

In fine, strettogli da una fune il capo sin quasi a schizzarne gli ocszi chi, fu finito a colpi di bastone. I suoi coevi lo compiansero come
martire e santo: la posterità non gli negherà la compassione che merita la vittima di timida oppressione e di secreto processo. Perchè
szi l'illustre Simmaco, suo suocero, osò compiangerlo, si temette volesse vendicarlo; onde cadde nuova vittima per calmare i sospetti di
Teodorico.

Ma non i rimorsi. Nella testa di un pesce imbanditogli, il re credette ravvisare la minacciosa testa di Simmaco, e preso da ribrezzo, dopo tre giorni spirò nel palazzo di Ravenna; e la vendetta degli oppressi il perseguitò oltre la tomba, dicendo essersi veduti i demoni strascinarlo pel vulcano di Lipari all' inferno. Eppure la posterità deve contarlo per uno dei migliori re barbari; storia e poesia lo immortalarono; e s' egli avesse sortito successori degni, poteva di due secoli aver anticipata la rinnovazione dell' Impero e della civiltà.

- (1) Bollandisti, ad 8 jan. Eugipius, Vita s. Severini, in Pez, Script. rerum austriac. tom. 1. Anche Benvenuto da Imola, al canto xii dell'Inferno di Dante, racconta che, passando Attila per Modena, san Geminiano vescovo gli andò incontro chiedendogli misericordia. Quello gli rispose: Non sai ch'io son Attila flagello di Dio? » E il santo: Ed io sono Geminiano servo di Dio ». Il feroce ne rimase tocco, e passò oltre senza fare offesa.
- (2) Gli storici lo qualificano re degli Eruli, forse perchè di tal gente gotica fosse il maggior numero delle sue schiere. Jornandes, De Goth. orig. cap. 37, e l' Historia miscella xv p. 101, lo fanno re dei Rugi e dei Turcilingi. Nel gabinetto di Vienna si hanno medaglie di lui, iscritte Fl. Odovac.

(3) Emilia, Tuscia, caeteraeque provinciae, in quibus hominum pene nullus existit. Gelasio papa, ep. ad Andronicum, presso Baronio ad an. 496 nº 36.

(4) Ennodio, Paneg. Theodorici: Migrante tecum ad Ausoniam mundo... sumpla sunt plaustra vice tectorum, et in domos instabiles confluxerunt, omnia servitura necessitati. Tunc arma Cereris, e solventia frumentum bobus saxa trahebantur, oneratae foetibus matres inter familias tuas, oblitae sexus et ponderis, parandi victus cura laborant. Sotto il nome Amalungh-Dietrich von Bern, cioè Teodorico Amalo di Verona, Teodorico è celebrato nell' Heldenbuch o Libro degli eroi,
poema tedesco del XIII secolo.

Su questi fatti, oltre gli autori precitati, vedi Cassiopono, *Chronicon*, e principalmente *Variarum libri* xn, ed. Garet. Rohan 1679, e Venezia 1729. Peccato che Scipione Maffei non ne abbia eseguita la promessa e-

dizione commentata.

Procopio, De bello goth. lib. iv.

Isidori Hispalensis, Chronicon goth.

Anonymi Chron. detto Valesiano dal Valois che lo pubblicò a Parigi il 1681, in calce all' Ammiano Marcellino.

Historia miscella, nella raccolta del Muratori. Pare scritta nel 700.

Cocelei, Vita Theodorici, ed. Peringskiold, Stocolma 1699. Vi si comprendono due vite antiche, ma di poco valore.

MURATORI, Annali, Rerum italicarum scriptores, e Antiquilates medii

aevi, che cito una volta per sempre.

Sarronus, Essai sur l'état civil et politique des peuples de l'Italie sous le gouvernement des Goths. Parigi 1811; premiato dall' Istituto francese, ma che pare copiato dalle belle introduzioni di Giuseppe Rovelli alla Storia di Como.

HURTER, Gesch. des ostrogothischen Hönigs Theodorich und seiner Re-

gierung. Sciaffusa 1808.

Masso, Gesch. des ostrogothisch. Reichs in Italien. Breslavia 1814; — Ubersicht der Staats-Aemler und Verwaltungs-Behörden unter

den Ostgothen. Ivi 1823.

(3) Et nos maxime qui, divino auxilio, in republica vestra didicimus quemadmodum Romanis aequabiliter imperare possimus: regnum notirum imitatio vestra est, forma boni propositi, unici exemplar imperii, qui, quantum vos sequimur, tantum gentes alias anteimus... Pati

vos non credimus inter utrasque respublicas, quarum semper unum corpus sub antiquis principibus fuisse declaratur, aliquid discordiae permanere... Romani regni unum velle, una semper opinio sit. Variar. 1.

Romano da qui innanzi dinota quelli che non erano Barbari, fossero sudditi italiani dell' impero orientale, o i vinti dell' occidentale. Anche i Turchi chiamano Romania l' ultima provincia rimasta all' impero greco, e Romei, Romili i Greci soggiogati.

(6) Cassiodoro, Variar, spesso. Il Banduri, Numism. imp. rom. 11, 601, pubblica quest' iscrizione: Salvis Domino nostro Zenone augusto et

gloriosissimo rege Theodorico.

(7) Ennodio, Vila s. Epiphanii. — Concil. tom. iv.

- (8) Teodorico mutò colla porpora l'abito nazionale; ma è gratuita l'asserzione del Muratori che inducesse i suoi Goti a fare lo stesso. Presso l'anonimo del Valois, Teodorico si lagna che Romanus miser imitatur Gothum, et utilis Gothus (cioè il ricco) imitatur Romanum. E presso Cassiodoro, Variar. 11. 15. 16: Cum se homines soleant de vicinitate collidere, istis praediorum communio causam noscitur praestitisse concordiae: sic enim contigit, ut utraque natio, dum communiter vivit, ad unum velle convenerit. . . Una lex illos et aequobilis disciplina complectitur; necesse est enim ut inter eos suaviter crescat affectus, qui servant jugiter terminos constitutos. Sono figure da retore. Quanti secoli vissero sul suolo stesso Greci e Turchi? forse ne nacque soave affetto?
- (9) Un cenno ne trapela nella lettera di Teodorico al senatore Sunivado, ut petat Samnium, jurgia Romanorum cum Gothis compositurus. Variar. 111. 13.

(10) Variar. 1. 19; IV. 4; XII. 5. Cassiodoro accenna il curialis, il de-

fensor, il curator, il quinquennalis ecc.

(11) — Salva la riverenza al diritto pubblico e alle leggi di ciascuno ». — Jura veterum ad nostram cupimus reverentiam custodiri. —
Delectamur jure romano vivere. — Reverenda legum antiquitas. — Secundum legum veterum constituta.

(12) Is qui, quasi specie utilitatis publicae, ut si necessaria faciat, delator existat, quem tam nos execrari omnino profitemur. Editto 35.

(13) Ibi polest census addi, ubi cultura profecerit. Variar. 1v. 38. Nella 10 del xi scrive essersi aumentato il tributo, perchè longa quies et culturam agris praestitit et populos ampliavit.

(14) Variar. IV. 18. 19., VI. 7., VII. 42., IX. 24.

(15) Ivi, 111, 13, 14. 15., viii. 5.— Necessarium duximus illum sublimem, virum ad vos comitem destinare, qui, secundum edicta nostra, inter duos Gothos litem debeat amputare; quod si etiam inter Gholum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente Romano, certamen possit aequabili ratione discingere. Inter duos autem Romanos, Romani audiant quos per provincias dirigimus cognitores. Scitote autem unam nobis in omnibus aequabiliter esse charitatem. VII. 3.

(16) Ivi, v. 17.

- (17) Da gut buono. Ugo Grozio, nella sua Storia dei Goti, radunò tutti i passi che ne fanno l'elogio: modo cattivo di giungere alla verità.
- (18) Procopio, De bello golh. 111. 8.
  (19) Reliqua per illum et illum (come oggi si direbbe, per N. N.) legatos nostros patrio sermone mandamus. Teodorico al re degli Eruli.
- (20) Re Atalarico scrive a Cassiodoro: Cum esset (Teodorico) publica cura vacuatus, sententias prudentum a suis famulis exigebat, ut factis

propriis se aequaret antiquis. Stellarum cursus, maris sinus, fontium miracula, rimator acutissimus inquirebat, ut rerum naturis diligentius perscrutatis, quidam purpuratus videretur esse philosophus. Variar. 1x. 24.

(24) Lettera del 533.

(22) Citato nella lettera d'Alarico ad Aratore.

(23) Così definisce la filosofia: Sapientia est rerum quae sunt com-

prehensio. Aritm. lib. 1. c. 1.

Per Cenetam gradiens et amicos duplavicenses. Qua natale solum est mihi . . . . . Ast ego sensus inops, italae quota portio linguae Faece gravis, sermone levis, ratione pigrescens, Mentem hebes, arte carens, usu rudis, ore nec expers, Parvula grammaticae lambens refluamina guttae, Rhetoricae exiguum praelibans gurgilis haustum, Cote ex juridica cui vix rubigo recessit, Quae prius addidici dediscens, et cui tantum Artibus ex illis odor est in naribus istis.

Vita s. Martini, 1 e 1v.

Siano saggio del suo merito poetico, e cenno degli studi che allora si ficevano; e vedasi la prima volta nominata la lingua italiana, comechè per tale devasi intendere la latina.

(25) Jornandes dice che quel porto, già capace di dugencinquanta vascelli, era mutato in un giardino, e la città divisa in tre parti : la prima più elevata, diceasi propriamente Ravenna; la seconda, che conteneva il palazzo imperiale, chiamavasi Cesarea : la terza delta Classe, distava

da Ravenna tre miglia.

(26) Quid dicamus columnarum junceam proceritatem? moles illas sublimissimas fabricarum quasi quibusdam erectis hastilibus contineri, et substantiae qualitates concavis canalibus excavatae, ut magis ipsas aestimes fuisse transfusas, alias ceris judices factum quod metallis durissimis videas expolitum. Variar. xv. 6, Form. de fabricis et architectis.

(27) L'iscrizione stessa è fastosa:

Qui potuit rigidas Gothorum subdere mentes, Hic docuit durum flumina ferre jugum.

Trajano, dopo vittorie di ben altra importanza, sul ponte della via Appia scriveva solo:

TRAJANUS IMP. P. M. STRAVIT.

(28) Nella Vita antichissima di s. Fulgenzio, Acta SS. 1 jan. (29) Per le spoletine, vedi Variar. 11. 32. 33. Delle altre conservossi memoria in un' iscrizione, che trascurata si legge accanto al duomo di Terracina:

DN. GLRMVS ADQ INCLYT ( Dominus gloriosissimus atque inclytus ) REX THEODORICVS VICTOR AC TRIVMPANS SEMPER AVGVSTVS BONO REPUBLICA NATVS CVSTOS LIBERTATIS ET PROPAGATOR ROMANI NOMINIS DOMITOR GENTIVM DECENNO-VII VIÆ APPIÆ ID E A TRIP VSQ TARIC IT LOCA QVÆ CONFLVENTIBVS AB VTRAQ PARTE PALVDIBVS PER OMN RETRO PRINCIP INVNDAVERANT VSVI PVBCO ET SECVRI-TATI VIANTIVM ADMIRANDA PROPITIO DEO PELICITE RESTITVIT OPERI INJVNCTO NA-VITER ISVDANTE ADQ CLEMENTISSIMI PRINCIP FELIC DESERVIENT PRÆCONII EX PRO-SAPIÆ DECIORVM CÆC MAV BASILIO DECIO VC ET INL EX PV EX PO EX COVS ORD PAT QVI AD PERPETVANDAM TANTI DOMINI GLORIAM PER PLVRIMOS QVI ANTE NON AL-BEOS DEDVCTA IN MARE AQVA IGNOTÆ ATAVIS ET NIMIS ANTÍQ REDDIDIT SICCITATI.

(30) Sotto Teodorico, per un soldo d'oro si davano sessanta moggia di frumento e trenta anfore di vino. Il Valesiano dice scemato d' un ter(37)

zo il prezzo dei viveri, sicchè in tempo di caro compravansi venticinque moggia di grano per un soldo d'oro, mentre al mercato se ne aveano dieci. In una carestia, Cassiodoro scrive a Dazio vescovo di Milano di far distribuire un terzo del panico che si trova ne' granai di Pavia e Tortona; agli affamati lo dia a un soldo per misura. Forse sono le dette venticinque moggia.

(31) Vita s. Epiphanii.

(32) Variar. xii. 4. È il vin santo: poichè dice che, côlta l'uva in autunno tardo, si sospende o serba in vasi da ciò; a dicembre si pigia, e in mirabil guisa si ha il vino nuovo quando comincia ad esser vecchio.

(33) *Variar*. ıx. 5.

(34) In actis concilii Palmaris.

- (35) L'apprensione degli Italiani è espressa in quelle parole di Boezio: Rex avidus communis exilii ( De consol. lib. 1), e del Valesiano: Rex dolum Romanis tendebat.
- E quindi ebbero principio quegli rumori, che nutricati e inaspriti « da zelo religioso e dalla mondana ambizione dei cherici.... causaro« no poscia la rovina del dominio gotico in Italia, non senza infinito « danno degli Italiani ». Ranibri, Storia d'Italia dal v al ix secolo. p. 113. Di questo giudizio appello ai fatti del 1848.
- (36) Quante volte ho messo a repentaglio il mio stato per salvare i poveri, cui con infinite calunnie molestava la non mai punita avarizia dei Barbari! In grave carestia essendo posto un gravoso balzello alla Campania, tale ch' essa ne saria stata deserta, io pel comun bene tolsi a difenderla davanti il re contro il prefetto dei pretorio, e ottenni non fosse riscossa ».
  - Carmina qui quondam studio florente peregi Flebilis, heu! moestos cogor inire modos. Ecce mihi lacerae dictant scribenda Camenae, Et vivis elegi fletibus ora rigant. Has saltem nullus potuit pervincere terror Ne nostrum comites prosequerentur iter. Gloria felicis olim viridisque juventae Solatur moesti nunc mea fata senis. Venit enim properata malis inopina senectus, Et dolor actatem jussit inesse suam, Intempestivi funduntur vertice crines, Et tremit effoeto corpore laxa cutis. Mors hominum felix, quae se nee dulcibus annis Inserit, et moestis saepe vocata venit, Eheu quam surda miseros averlitur uure, Et sientes oculos claudere saeva negat! Dum levibus malefida bonis fortuna faveret, Poene caput tristis merserat hora meum. Nunc quia fallacem mulavit nubila vultum, Protrakit ingralas impia vita moras. Quid me felicem toties jactalis amici? Qui cecidit, stabili non erat ille gradu.

#### CAPITOLO LX.

#### Fine del regno ostrogoto. — Belisario. — Narsete. Italia liberata.



Re elettivi IV. VITIGE 536-540 ILDBBALDO -541 VI. Erarico 541. VII. Totila -552. VIII. Teja -553.

Il regno di Teodorico comprendeva l'Italia: la Sicilia, eccetto il capo Lilibeo; la Dalmazia; il Norico; gran parte o tutta l'odierna Ungheria; le due Rezie, che or sono il Tirolo e il paese de' Grigioni; la Svevia o bassa Germania colle città d'Augusta, Costanza, Tubinga, Ulma: nella Vindelicia aveva raccolto molti Alemanni; sicchè confinava a settentrione col Danubio da Ratisbona a Nicopoli, a maestro col Lech, col lago di Costanza e coll'antica Elvezia: aggiungete la Provenza e il litorale fino ai Pirenei, sottoposti a duchi da lui dipendenti, e la maggior parte della penisola spagnuola. Parea dunque il gotico dovesse prevalere agli sminuzzati domini di Barbari, e sostituirsi all' impero romano: eppure in breve andò a fascio.

Teodorico non avendo figli maschi, per continuare la stirpe degli Amali, chiamò di Spagna Eutarico Cillica, ultimo rampollo di quella, 545 e sposatagli Amalasunta sua figlia, il fece adottare coll' armi da Giustino imperatore, e applaudire dal popolo con suntuosissimi spettacoli nel circo, e caccie e giostre. Ma l'erede designato gli premorì;

e Teodorico, assicurato il regno dei Visigoti di Spagna al nipote Amalarico, il proprio trasmise ad Atalarico, nato da Amalasunta. Costei, bellissima, sperta nel latino, nel greco, nel gotico, eppure senza ostentazione, fedele ai secreti, sollecita d'imitare il padre e ripararne i falli, assunse il governo come reggente, notificando i suoi diritti all'imperatore, quasi a capo supremo, e pregandolo a dimenticare i sussidi paterni (1); al senato promise non disdire veruna domanda. Ammiratrice dell'antica civiltà, bramava mutare le costumanze dei Goti talmente che non si distinguessero dai Romani; e tre ministri che avversavano quel femminile despotismo, mandò a morte. Anche il figlio educava sotto maestri romani e fra gente di lettere e d'ingegno; e una volta coltolo in fallo, gli diè uno schiaffo. Egli scappò via piangendo, e mosse a indignazione i signori goti, i quali si presentarono ad Amalasunta, dicendole — a re guerriero non servire tanti « pedagoghi; Teodorico non sapea tampoco scrivere. Come sarà « prode in campo uom che apprese a tremare sotto lo staffile di un « pedagogo? » E tanto si procedè, che sorsero minacciosi, e le tolsero di mano il re futuro per metterlo fra giovani nazionali: ma egli 534 sguinzagliato si sciupò di modo, che ne morì.

Non consentendo le consuetudini gotiche il comando a donna, Amalasunta lo fece attribuire a suo cugino Teodato, uomo in cui l'istruzione non aveva scemata l'avarizia e la pusillanimità. Possessore di gran parte della Toscana, cercava assicurarsela col cacciare i proprietari confinanti; poi assunto al trono, riuscì spregevole a Romani e a Goti, inetto a finire le discordie di questi, o a cattivarsi l'amore di quelli. Amalasunta, non trovando in lui nè gratitudine nè rispetto, pensava con quarantamila libbre d'oro cercare a Costantinopoli riposo o vendetta: ma Teodato la prevenne, e chiusala nell'isola di

Bolsena, la mandò a morte.

Imperava allora Giustiniano il legislatore. Suo zio Giustino, da soldato di ventura salito alla porpora, lo avea chiamato dalla Tracia alla corte, e lasciatogli un trono dove mostrò rare virtù, comunque macchiate da vizì e debolezze. Egli favorì grandemente la religione, il degenerante sapere e le arti belle; represse le correrie de Barbari; mercè il valore di Bellisario guerreggiò prosperamente Cosroe il Grande, re di Persia; annichilando il regno de Vandali rese all' Impero l'Africa e la Sardegna: spiava l'occasione di recuperare l'Italia, sollecitato dai nostri che abborrivano dal dominio di stranieri e d'eretici; e volentieri assumendo l'aspetto di vendicatore d'Amalasunta, destinò contro i Goti il trionfale Belisario.

Più che ai Pompei o agli Scipioni, patriotici generali, somigliava costui ai nostri condottieri del medio evo, poiche del proprio stipendiava differenti corpi, che giuravano obbedire a lui, e che in lungo esercizio egli indurava ai combattimenti. Con tal arte venivano ad opporsi Barbari a Barbari, e difendeasi l'Impero coi fratelli di coloro che lo minacciavano. Celebrato appena il suo trionfo sui Vandali, Belisario sbarcò in Sicilia con ducento Unni, trecento Mauri, quattromila confederati di cavalleria, tremila Isauri di fanteria, oltre un corpo di sue guardie a cavallo. Sarebbe stato un inetto sforzo

contro ducentomila Ostrogoti in armi, se questi, com' è destino dei padroni odiati, non avessero dovuto vigilare il paese scontento: e Teodato in fatti pensava meno a difendersi che a patteggiare; e con Pietro, legato di Costantinopoli, stipulò, rassegnerebbe ogni diritto sepra la Sicilia, manderebbe ogn'anno una corona di trecento libbre d'oro all' imperatore, darebbe tremila Goti a suo servigio qualvolta richiesto, non colpirebbe di morte o confisca alcun senatore o sacerdote senza assenso dell' imperatore, al quale pure ricorrerebbe per promovere altri a patrizio o senatore; agli spettacoli si acclamerebbe prima il nome dell'imperatore, nè a Teodato si erigerebbero sta-

we se non alla sinistra della imperiale.

Con tali proposizioni lo rimandò, e perchè avessero maggior peso, obbligò papa Agapito a seguirlo a Costantinopoli intercessore. minacciando far morire lui e i senatori e le loro famiglie se non impetrassero la pace; codardo coi forti, minaccioso ai deboli. Poi li richiamò, ora disposto a ceder tutto, or persuaso che l'umiliazione a nulla approderebbe: e poichè Pietro l'assicurava che con ciò torrebbe a Giustiniano ogni ragione di guerreggiarlo, - Tu sei filosofo " (gli rispondeva), studii in Platone, e ti recheresti a coscienza di « ammazzar uomini in guerra, benchè tanti n' abbia il mondo: ma « Giustiniano che vuol farla da magnanimo imperatore, nulla ha che « lo rattenga dal ripigliare coll' armi le antiche ragioni dell' Impe-"To ". E conchiudeva: -- Se non posso conservare il regno senza « guerra, vi rinunzio. A che sacrificherei la dolce quiete per la pe-"ricolosa e difficile gloria del regnare? m'abbia io poderi da trar-«ne milleducento libbre d'oro, e tengasi egli i Goti e l'Italia ». Ma allorchè Mundo che conduceva un esercito greco per la Dalmazia, fu sconfitto e ucciso dai Goti, Teodato rimbaldito più non volle udire di patti e promesse. L'imperatore in conseguenza rianima la guerra, riprende Salona e la Dalmazia : Belisario, guadagnato Eurimondo genero del re che difendeva a Reggio lo sbarco in Italia, e accolto nelle Calabrie come liberatore, assediò per mare e per terra Napoli. Questa, difesa dai propri cittadini, timorosi sovrattutto di avervi guarnigione barbara, così vigorosamente si sostenne, che Belisario già pensava lasciarla, quando alcuno gli mostrò un acquedotto. Pel quale penetrato nottetempo (2), vide la città mandata a barbaro scempio, per quanto gridasse a' suoi : — L'oro e l'argento a voi; ma "risparmiate gli abitanti, cristiani e supplichevoli".

I Goti vedendo il re inetto ad ogni atto, ad ogni consiglio vigoroso, fecero massa, lo dichiararono scaduto, e fuggiasco l'uccisero; ed
elevarono sullo scudo il loro generale Vitige, famoso prode, il quale 536
per annestarsi in alcun modo alla stirpe degli Amali, sposò Matalasunta, sorella d'Atalaribo. Mentr'egli s'accinge a ravvivare il coraggio e rinnovar le prodezze della gotica nazione, Roma riceve Belisario, esulta nel vedersi dopo sessant' anni sgombra da Barbari e
da Ariani, resta edificata dalla devozione che Belisario mostra alle
reliquie sante e alle gloriose memorie, e proclama la liberazione,
parola che in Italia troppo spesso equivalse a mutazione di servaggio. Vitige, ritentate invano nuove proposizioni di pace, e chetati i

Franchi col ceder loro quanto possedeva di là dall' Alpi, riuscì a trarre insieme cencinquantamila Goti (3), coi quali assediò il greco generale in Roma, tagliando gli acquedotti, impedendo i mulini, adoprando le migliori macchine. Belisario aveva appena cinquemila combattenti; ma l'indomita sua operosità e lo zelo dei cittadini vi suppliva, dopo avere sul Tevere imbarcato per la Sicilia le bocche inutili. Dall'alto del mausoleo d'Adriano, convertito in fortezza. sono revesciati sugli assalitori i preziosi fregi, le cornici ammirate, le statue di Lisippo e di Prassitele: perisca l'arte, ma la patria si salvi.

Prodi e generosi erano entrambi i due campioni: ma l'uno scarso di danaro e di forze, sostenuto solo di sterili voti dagli Italiani; l'altro contrariato da questi, vede consumarsi l'esercito e il regno senza cascar di cuore. Belisario, temendo non la fame inducesse i Romani a capitolare con Vitige, e sospettando ve li spingesse papa Silverio, il relegò in Oriente, dandogli successore Vigilio, il quale con ducento libbre d'oro s'era acquistato il favore d'Antonina, che comandava al marito Belisario, comandata essa pure da Teodora, moglie e pa-

drona di Giustiniano.

Qualche rinforzo giunto di Grecia ravviva il coraggio dei veterani, che per far una diversione assaltano le città del Piceno, ed occupano anche Rimini, per tradimento di Matalasunta moglie di Vitige, il quale fu costretto allargar Roma, dopo perduti assaissimi de' suoi per la mal' aria e per gl' incessanti combattimenti. Nè però fiaccato, assedia Rimini, spedisce a sollecitare i Persiani perchè assaliscano ad oriente l'Impero, e i Franchi perchè si calino dalle Alpi. In effetto diecimila Borgognoni unitisi alle truppe d'Uraja, nipote di Vitige, drizzarono sopra Milano. Quest' era la prima città dell' Occidente dopo Roma per estensione, popolo e abbondanza; e tollerando di mala voglia i Goti, il vescovo Dazio con molti nobili (ανδρες δόxiµoi) era ito a Roma dicendo: — Fornileci di qualche truppa, e sbratteremo la Liguria ». Belisario mandò infatti Mondila con mille fanti, che bastarono perchè, levato popolo, i Goti fossero respinti in Pavia, mentre anche Bergamo, Como, Novara e altri luoghi acclamavano Giustiniano. Ma ecco ai rivoltosi sopragiungere Uraja, e stretta Milano di tal fame che qualche madre mangiò i propri nati, l'ebbe a discrezione, e fattone scempio, la lasciò un mucchio di pietre. Dazio riuscì a campare a Costantinopoli; i capitani greci furono menati prigioni a Ravenna; e tutta la Liguria tornò al dominio gotico, o piuttosto alle bande ladre.

Dalla vittoria e dal saccheggio invogliati, l'anno dopo scesero per l'alpi della Savoja centomila Franchi pedoni, che passato il Po senza contrasto de'Goti, presero le mogli e i figli di questi, e ne fecero sagrifizio alle loro divinità; poi raggiunto il campo gotico a Tortona, ne cominciarono tal macello, che appena poterono camparsi traversando il campo de' Romani. I Romani se ne rallegravano, ma ecco i Franchi gettarsi anche su loro, e devastar la Liguria, rovinare Genova, con grave apprensione di Belisario non occupassero tutta Italia. Essendo però venuti più ch' altro per saccheggiare, pattuirono e se n' andarono.

BELISARIO 39

Vitige, ridotto in Ravenna, mandò a trattare con Giustiniano, che. assalito da Cosroe verso oriente e qui dai Franchi, gli consentì di conservare parte del dominio pagando tributo: ma Belisario, sapendo che Ravenna era agli estremi, dispettoso di vedersi strappare la sicura vittoria, protestò voler menare Vitige prigioniero a Costantinopoli. Allora i capi goti sollecitarono Belisario a vendicarsi dell'imperatore pigliandosi la gotica corona; e poichè egli mostrò accettarla, gli apersero le porte. « Quando io vidi (dice Procopio) entrar «l'esercito in Ravenna, conobbi e certo fui che nè per virtù nè per " forza o quantità di uomini si compiono le imprese, ma la man di «Dio dispone secondo a lui piace, senza che ostacolo tenga contro «la sua volontà. I Goti sorpassavano i Romani in numero e prodez-\* za; nessuna battaglia fu data dopo schiuse le porte della città; nè «i Goti aveano sott' occhio cosa che gli atterisse: eppure piegarono «il collo al giogo imposto da un pugno di persone, senza crederlo "infame. Le donne che avevano udito meraviglie della forza de' Ro-"mani, quand' ebber visto il vero, andavano a sputacchiare i loro "mariti, rinfacciando la viltà ad essi, che le tenevano chiuse nella

« casa e soggette a sì spregevoli nemici ».

Tutti i Goti si sottoposero a Belisario, il quale non accettò la rinnovatagli offerta della corona, o fosse lealtà, o sentisse impossibile il mantenerla fra una nazione divenuta si presto decrepita, senza vigore, senza unità. Questo gran generale, che diffonde un lampo di luce sulla languida agonia dell' impero greco, adorato dall' esercito, non esecrato dai nemici, casto nel costume, cavallerescamente disinteressato, favorito nelle imprese dalla virtù e dalla fortuna, fu continuo simbello alle brighe cortigianesche. Teodora, che dal postribolo elevata al talamo di Giustiniano, menava il marito a sua voglia, e alzava o deprimeva altrui secondo il capriccio o l'avarizia, per somiglianza di lubricità favoriva Antonina, moglie di Belisario, e a costei senno ne secondava o impediva le imprese. Ed egli o non ne vedeva le turpitudini, o dovea dissimulare, costretto persino a chiederle scusa qualvolta fu ardito di rimproverarla. Bersagliato da lei e dagli invidiosi, Belisario era messo da banda non appena cessasse d'esser necessario; eppure al rinascer de' pericoli egli tornava a mettere il suo valore a servigio degl' ingrati. Anche nell' impresa d'Italia gli s'erano stentati i sussidì: poi su spedito qui l'eunuco Narsete, con autorità bastante per impacciare le imprese di lui o dividerne il merito: infine gli fu ordinato di abbandonar l'Italia, superflua essendovi omai l'opera sua. Belisario, con settemila prodi al suo stipendio, nerbo di quella guerra, avrebbe potuto dire un no e sostenerlo; ma incapace di disobbedire, anzi pur d'indignarsi al suo signore, tornò prontamente a Costantinopoli colle spoglie, testimoni del suo valore, e conducendo prigioniero Vitige, che vi fu tenuto in cortese prigionia e intitolato patrizio; e il sior de' giovani goti, che fu messo a servizio dell'imperatore.

Belisario aveva lasciato l'esercito e il governo a undici generali, i quali operando discordi, non erano riusciti a ridurre al nulla i nemici, le cui reliquie eransi ritirate dietro al Po, concentrandosi so-

pra Pavia alla guida di Uraja, per cui consiglio nominarono re il prode Ildebaldo. A questo i soprusi de' Greci crebbero fautori, ebbe tutte le città alla sinistra del Po, e colle vittorie le saldò in devozione. Ma sua moglie, indispettita dal maggior lusso della moglie di Uraja, indusse il marito a tor di vita questo valoroso. Ne provarono immenso disgusto i Goti; e il gepido Vila, guardia del re, offeso perchè questi avesse ad altri maritata la sua fidanzata, in un convito gli tagliò di netto la testa.

· I Rugi, che coi Goti erano scesi in Italia, ma non s'univano a quelli nè d'armi nè di nozze, vollero eleggere Erarico; ma poco appresso i Goti l'uccisero, e nominarono Totila Baduilla, nipote d' Ildebaldo, e governatore di Treviso. Accinto agli ultimi sforzi, egli respinse i Greci da Verona; presso Faenza riportò segnalata vittoria, poi nel Mugello ; e avute Cesena, Urbino, Montefeltro, Pietrapertusa e tutta la Toscana, senza toccar Roma si spinse fino a bloccar Napoli. La ebbe a patti e trattò coi riguardi di tempi civili, facendo dispensare il cibo con misura, affinché la voracità non pregiudicasse agli estenuati; poi ne direccò le mura. Avendo un Goto della sua guardia violata una fanciulla calabrese, per quanto i commilitoni allegassero la costuivalentia, Totila il volle esemplarmente punito, e i beni di esso donò all' oltraggiata. Ai Romani che vi trovò, lasciò arbitrio di andarsene, scortati da Goti fino a Roma, e forniti di viveri e di somieri. Assoggettata l'Italia meridionale, ripiegò sopra Roma, ed accampò sui deliziosi colli di Tivoli.

Fermo ed umano, destro nella ragion di Stato non meno che nell' arte dei campi e degli assedi, temperante nella sua condotta, spargeva proclami fra gli Italiani, mostrando quanto avessero sofferto nei tre anni del dominio greco: — Un imperatore cattolico ha rapito il vostro papa, e lasciatolo morire in isola deserta; undici tiranni fanno a chi peggio disonesti e smunga le città; lo scriba Alessandro, ministro del fisco, è detto psalliction, cioè forbici, per l'abilità sua nel tosare le monete. Io invece perdono e quiete; voi proseguirete i fruttiferi lavori, io vi difenderò coll'armi ». Traeva alle sue bandiere prigionieri, disertori e schiavi fuggiaschi; restituì senza riscatto le mogli dei senatori colte in Campania; manteneva in disciplina l'esercito; e una dietro l'altra recuperava le città, tosto smantellandole per evitare gli assedi futuri.

A Belisario, che nella domestica e cittadina servitù scontava la gloria acquistata sul Tevere e sull' Eufrate, dovette allora ricorrere la Corte bisantina, qui destinandolo, a patto che armasse a proprie spese: tant' erasi arricchito! Obbedì, e soldando quanti scapestrati trovava, raccolse una flotta a Pola, e la menò nel porto di Ravenna, spargendo anch' egli manifesti e promesse; ma scriveva a Giustiniano: — Senza uomini nè cavalli nè armi nè danaro, come è possibile condur la guerra? Scorsi la Tracia e l'Illiria per far leva, e ben pochi potei raccozzare, nudi d'armi, di coraggio, di sperienza. Quelli che trovai qui, non sanno che lamentarsi, e tremano d'un nemico che spesso li sconfisse, e per evitare gli scontri abbando-cano armi e cavallo. Dall' Italia non posso cavar danaro, dominan-

"dola i Goti: sui guerrieri perdo autorità, perchè non posso pagar"ne i soldi. Se basta che Belisario venga in Italia, ecco ci sono; ma
"se volete vincere, altro ci vuole. Mandatemi i miei lancieri e i miei
"soldati, e molti Unni ed altri Barbari, e soprattutto danaro".

Mal esaudito, non potè impedire che Totila bloccasse l'antica capitale dell' Impero, dove tagliò gli acquedotti. Bessa, valoroso ed avanche la difendeva, speculava sulla fame, spinta a tale, che un padre, raccoltisi attorno i cinque figli chiedenti pane, s'avviò al Tevene, e con essi gettossi al fiume in taciturna ed imitata disperazione.

Papa Vigilio, che s'era ricoverato in Sicilia, mandò molte navi di grani, ma furono catturate dai Goti coi Romani che le montavano. Il diacono Pelagio venne a impetrar almeno tregua di pochi giorni; ma Totila gli significò, di tre cose non gli parlasse: di conservar le mura di Roma, colpa delle quali non potea combatter i nemici all'aperta; di perdonare ai Siciliani; di restituire gli schiavi romani arrolatisi tra le sue file.

Belisario, tenuto inerte dalla mancanza di forze, appena n'ebbe unite alquante, sbarcò al Porto Romano, e accampò sul Pincio, ma 546 per veder presa Roma, cui soltanto le suppliche dei sacerdoti e la demenza di Totila, che per la prima cosa andò a prostrarsi sulla tomba degli Apostoli, salvarono dal macello e dal disonore. A Bessa fu lasciato campo di fuggirè. Rusticiana, figlia di Simmaco e vedeva di Boezio, che avea speso ogni aver suo per alleviare i mali di quell'assedio, come esortatrice di abbattere le statue di Teodorico sarebbe stata menata a strapazzo, se Totila non avesse saputo rispettarne la virtù, e compatirne la vendetta. Ai suoi egli ricordava come da ducentomila fossero ridotti a picciol numero, e a poche miglia stesse il nemico; nella presa di quella città vedessero il castigo di Dio, e si guardassero dal provocarlo sopra di sè: ai senatori convocati rinfacciò l'ingratitudine verso Teodorico, ma si lasciò placare, e concesse anche a loro perdono. Ma dovendo accorrere nella Lucania contro i Greci, espulse i cittadini da Roma, e i senatori menò ostaggi.

Appena ne uscì, Belisario con un pugno di gente ricuperò Roma, muni alla meglio con fossa e palificate il vasto recinto, in cui appena cinquecento abitanti vagavano; onde, allorchè fra venticinque giorni Totila fu di ritorno, tre volte il respinse sanguinosamente, e l'avrebbe disfatto se intrighi di palazzo e dispute teologiche e circensi non

avessero mutato la politica di Costantinopoli.

— Se l'imperatore intende davvero salvarci, perchè non manda esercito sufficiente? » diceano gli Italiani, vedendo or trecento, or ottanta uomini capitare di Grecia: nè Belisario comandò mai meglio di ottomila uomini, ragunaticci e obbedienti a uffiziali emuli e indipendenti; sicchè per cinque anni avea sparpagliato il sapiente suo valore in lenta guerra e irresoluta. Poi per procacciarsi danari doveva angariare i popoli, fin al punto di moverli a ribellione; e poithè s'ebbe veduto per non sua colpa sfrondare l'alloro, stanco di udire le sfide baldanzose del nemico nè poterle ributtare, chiese ed ottenne lo scambio. Gli applausi con cui la plebe l'accolse nel tortare a Costantinopoli, furongli imputati a colpa; e pigliando di quei

Cantu, St. degli Ital. - III, 3

pretesti che mai non mancano, fu spogliato dell'autorità, degli onori, delle ricchezze; alcuno disse persino accecato, e che in miserabile vecchiaia andasse mendicando un obolo dai popoli che aveva

colla sua spada o salvati o vinti.

Totila riprese le perdute città e Roma stessa, vi richiamò i senatori, raccolse viveri, e celebrò i giuochi, diletto del popolo anche fra tante sciagure. Stese il dominio fin al Danubio, saldandovi le fortezze erette contro Gepidi e Longobardi; spogliò la Sicilia dei metalli preziosi, dei grani, degli armenti; sottomise Corsica e Sardegna; con trecento galee insultò le coste di Grecia, sbarcò a Corcira, giunse fino all' ammutolita Dodona.

Fra le vittorie continuava a proporre pace a Giustiniano: ma questi, non che accettarla, affidò nuova impresa all'eunuco Narsete. Educato al fuso e ai ginecei, costui in corpo affralito avea serbata anima vigorosa: imparò nel palazzo l'arte d'infingersi e di persuadere; onde allorquando accostossi all'orecchio di Giustiniano, il fece meravigliare coi virili suoi concetti, e ne fu adoprato in ambascerie, poi in guerra, tanto da parer degno di emulare Belisario. Seppe ispirar terrore ai nemici, rispetto a' suoi, a segno che un prode suo capitano, circonvenuto dai Franchi, ricusò di fuggire, dicendo: — La mor-

« te è meno terribile che l'aspetto di Narsete corrucciato ».

Egli negò assumere la liberazione d'Italia se non con forze da salvare la dignità dell' Impero. Fornito a denaro, nerbo d'ogni guerra, confermò gli antichi, reclutò nuovi soldati; ebbe soccorsi dai Longobardi, che allora vennero a fare il primo saggio dell'Italia, da Eruli, Unni, Slavi ed altri Barbari, coi quali passò le Alpi. Forse i Franchi aveano occupato Treviso, Padova, Vicenza, giacchè è detto che ad essi domandò il passaggio, e n'ebbe il no. Totila poi avea spedito Teja, valoroso capitano, a difendere Verona, talchè per di là era impossibile avanzarsi, nè facile varcar il Po quando s' impaludava su tanta parte del Ferrarese. Ma Narsete fece via lungo il litorale adriatico, con barche per fare ponti; e così pervennne a Ravenna e a Rimini. Sentendo quanto breve potrebbe durare lo sforzo dell'impero e l'unione degli ausiliari, affrettossi a una battaglia che si combattè a Tagina (Lentagio) presso Nocera. Totila apparve sul campo, vestito delle splendide armi che allettano gli animi rozzi e fieri; e sventolando la purpurea sua bandiera, galoppato tra le file, palleggiò un lancione, l'afferrò colla destra, lo passò nella manca, rovesciossi tutto indietro, poi si ricompose sulla sella, caracollando in vari modi s' uno sbuffante puledro; messosi poi da semplice soldato. 552 combatte come eroe, ma ferito a morte, non pote impedire che i suoi andassero in piena rotta. Giustiniano esultò ricevendo il gemmato cappello e l'abito cruento del prode re dei Goti; e Narsete, licenziati i Longobardi, ausiliari più pericolosi che i nemici, passò in Toscana e occupò Roma, che presa per la quinta volta in quella guerra (4), e sommersa da nembi e tremuoti, giunse all'ultimo della calamità.

I Romani fuorusciti esultarono della liberata patria, i senatori vi accorsero dalla Campania: ma che? le guarnigioni gotiche li colsero

43 TEJA

in via e li trucidarono; ne trucidarono i Barbari che militavano con Narsete; trecento nobili giovani, che Totila avea scelti dalle varie città in aspetto d'onore, ma in realtà come ostaggi, furono scannati. Lo sterminio dei senatori cancellò quasi del tutto quell'assemblea.

che ai re stranieri era parsa un concilio di numi.

I Goti, non ancora disperando, diedero la corona a Teja, che profuse per comprare l'alleanza dei Franchi, i quali però voleano versar il sangue solo per la gloria propria, cioè pei propri furti : e sceso lungo l'Italia disperatamente trucidando quanti Romani incontrava, si sostenne due mesi presso Coma. Perduta una battaglia, i suoi Goti offersero a Narsete, giacchè Dio s'era dichiarato per lui, li lasciasse andar dall'Italia; deporrebbero le armi, solo portandosi il danaro che ciascuno avea riposto ne' presidi. Il patto fu aggradito. ma poi i Goti tornarono sull' armi; e Teja, abbandonato dalla flotta, alle falde del Vesuvio avventavasi sopra i nemici coi più prodi, deliberati a vender cara la vita; combattè t utto il giorno, e quando il suo scudo era coperto di lancie confittevi, lo cambiava. In quest'atto 553 scopertosi, restò trafitto, e con esso perì il regno degli Ostrogoti.

Più d'un anno si sostennero le reliquie loro, e in Lucca principalmente. Narsete fece condurre presso le mura gli ostaggi datigli, e negando i cittadini d'arrendersi, ordinò ai carnefici di colpirli. Ma ne questa finzione ne il rilascio degli ostaggi li domo; e dovette ancora oppugnarli molti mesi con ogni sorta di macchine. Anche Cuma, dove si teneva Aligerno, fratello di Teja, si rese, e così Rimini e Pavia. Alcuni Goti furono mandati in Oriente, altri rivalicarono le Alpi, o, mutata la spada in marra, si confusero coi vinti in Italia.

I Goti aveano potuto dire a Belisario: — Nessuna mutazione in-« ducemmo nel reggimento degli imperatori; ai Romani lasciammo « le leggi, gl' impieghi civili, la religione » : ma i nostri abborrivano i fiacchi successori di Teodorico, che nè sapevano mantener pace. nè farsi formidabili in guerra, e colle dissensioni religiose, o col mescolarsi nell'elezione dei pontefici, s' erano resi odiosi. Ora questa contrada, che non si può mai chiamar bella senza aggiungervi infelice, guasta da barbari e da civili, da oppressori e da liberatori, subi una nuova servitù senza nemmanco il riposo: poichè durante ancora la guerra, nuovo flagello la percosse. L'ingordo Leutari e l'ambizioso Bucellino fratelli, duchi de' Franchi, assunsero in propria testa 553 una spedizione in Italia, e con settantacinquemila Alemanni, ancor più barbari de' Franchi, corsero fin al Sannio, devastando ogni cosa: quivi spartitisi, Bucellino andò a guastare la Campania, la Lucania e il **Bruzio ; Leutari** la Puglia e la Calabria, fin dove il mare gli arrestò. Più che la guerra, le malattie cagionate da intemperanza li logorarono, sicché da sè medesimi si strappavano a morsi le carni: e la primavera che venne, Narsete potè sconfiggere e uccidere Bucellino con tutti i suoi presso Casilino, mentre quei di Leutari perivano sul Benaco, presi da pauroso furore, che fu attribuito all'oltraggio fatto alle cose sacre.

Diciott' anni di Ienta guerra, tra orde viventi di ruba e micidiali ad amici e nemici, aveano sfinito l'Italia. Nella quarta campagna,

cinquantamila campagnuoli perirono di fame nel Piceno; assai peggio nelle provincie meridionali, ove beato chi trovasse ghiande; qualche madre mangiò i propri parti. Procopio vide una capra porger le poppe ad un bambolo deserto; due donne, narra egli stesso, intorno a Rimini alloggiavano i viandanti per mangiarli, e fin diciassette ne uccisero così: esagerazione che lascia argomentare del vero. Fiera peste ne conseguì, e in tanto spopolamento mancava sino il ristoro di Barbari qui accasatisi: e ai gemiti dei popolani faceano insulto gli stravizì de' soldati, alla cui insania, dice Agatia, non restava che di barattare scudi e cimieri con vino e cetre. A queste scuole imparava l' Italia cosa sieno le liberazioni degli stranieri, ed avvezzavasi ad obbedire a questi o a quelli, in arbitrio della forza.

La patria nostra formò uno dei diciotto esarcati, tra cui, dopo Giustiniano, fu partito l'impero romano; Roma divenne secondaria a Ravenna, di dove Narsete resse quindici anni dall'Alpi alla Calabria, cercando porvi qualche ordine, ripopolare le città, fra cui Napoli, dove papa Silverio accolse i fuorusciti delle arse circostanze.

Ad istanza di Vigilio, venerabile vescovo dell'antica Roma, Giustiniano diede una prammatica sanzione per gli Occidentali in ventisette articoli, ove confermava gli atti di Teodorico, e del nipote, cancellando quanto la forza e il timore avessero estorto durante l'usurpazione di Totila; nelle scuole e ne' tribunali introdusse la sua giurisprudenza; assegnò stipendì a leggisti, medici, oratori, grammatici, reliquie dell' accademia romana; al papa e al senato (parola destituita di senso ) lasciò l'ispezione sui pesi e le misure. La giurisdizione civile tornò a distinguere dalla militare, contro l'usanza dei Barbari, e solo competente era il giudice civile, salvo se i contendenti fossero persone di guerra. Conti nelle varie città, superiori ai soldati non solo, ma a tutto il municipio, giudicavano in prima istanza delle cause, le quali per appello recavansi a Costantinopoli (5). Un maestro dei soldati sostenea le veci del duca, e ad esso obbedivano i tribuni o patroni, che erano presidenti alle scuole delle arti, e giudici delle liti agitate fra i membri di queste. Le scuole insieme formavano l'esercito: chi non v'apparteneva, era popolo. Ai duumviri o quatuorviri furono surrogati i dativi, presidi a'giudizi civili; i consoli ai decurioni.

Adunque si assodò il governo dei municipì, che non tardarono a farsi indipendenti per opera dei duchi e maestri de' soldati; e le dignità si rendevano ereditarie, perchè attribuite generalmente in ragione della ricchezza. Ma l'amministrazione peggiorava, atteso che i prefetti delle provincie, invece di essere deputati dal senato, come sotto i Goti, venivano da Costantinopoli, e avendo comprato la carica, volevano rifarsene; tanto che un governatore della Sardegna, rimproverato perchè avesse permesso di sacrificare agl'idoli, rispose: — Sì caro mi costa l'impiego, che neppure con questo spediente « n' uscirò netto ». E papa Gregorio esclama: — La nequizia dei « Greci sorpassa la spada dei Barbari; tanto da sembrar pietosi più « i nemici che uccidono, che non i giudici dello Stato, i quali oppri- « mono con malvagità, frodi e rapine ».

Di peggio avvenne quando il debole e violento Giustino II, nipote e successore di Giustiniano, a Narsete surrogò Longino, ignorante delle armi e del paese. Dicono che all' avaro ma prodo Narsete l'imperatrice Sofia inviasse pennecchi e fusa, dicendogli:— Torna a filare colle mie donzelle ». Men generoso o men pusillanime di Belisario, egli rispose: — Filerò una tela, da cui difficilmente si distrighe rà l'Impero »; ed invitò i Longobardi a scendere in una terra ove scorrono il latte e il miele, e a cui Dio non ha creato la somigliante. Le nuove rovine che costoro aggiunsero alle rovine d'Italia, non furono vedute da Narsete, morto due anni dopo il suo padrone.

(1) Omnia regno nostro perfecte constare credimus, si gratiam vestram nobis minime deesse sentimus.... Claudantur odia cum sepultis.... Illud est mihi supra dominatum, tantum ac talem habere rectorem propitium.... Sit vobis regnum nostrum gratiae vinculis obligatum. Variar. VIII. 8.

(2) All' egual modo v' entrò Alfonso d' Aragona nel 1442. Questi fatti ci sono descritti da Procopio (*De bello goth.* lib. 1. c. 8. 9. 10), ch' era segre-

tario di Belisario, e che esagera sempre in lode di questo.

(3) Lo dice Procopio; eppure soggiunge che l'esercito goto non bastava a cingere tutta la città. Egli stesso fa uccidere in Milano μυριάδες τριάχοντα, trecentomila maschi (lib. 11. c. 7): esagerazione o sbaglio.

(4) Nel 536 da Belisario, nel 546 da Totila, l'anno appresso da Belisario, nel 549 di nuovo da Totila, nel 552 da Narsete. Gregorio Magno riferisce che san Benedetto avea rassicurato che Roma non sarebbe sterminata da Totila, bensì da temporali e tremuoti; e soggiunge che di fatto, a' suoi giorni, si vedevano sovverse mura e case e chiese ed edifizi. Forse a quel tempo sono da attribuire le tante rovine di solidi fabbricati in Roma; chè certo i Barbari non avean ragione di adoprare l'immensa fatica che sarebbesi voluta a scassinarli.

(5) Nov. 104, De praet. Siciliae. E al capo 23: Lites inter duos procedentes Romanos, vel ubi romana persona pulsatur, per civiles judices exercere jubemus, cum talibus negotiis vel causis judices militares immiscere se ordo non patiatur. E in calce alle Novelle: Jura insuper vel leges codicibus nostris insertas, quas jam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus: sed et eas, quas postea promulgavimus constitutiones, jubemus sub edictali propositione vulgari, ex eo tempore quo sub edictali programmate evulgatae fuerint, etiam per partes Italiae obtinere, ut una, Deo volente, facta republica, legum eliam nostrarum ubique prolatetur auctoritas. Annonam etiam, quam et Theodoricus dare solitus erat, et nos etiam Romanis indulsimus, in posterum etiam dari praecipimus; sicut etiam annonas, quae grammaticis ac oratoribus vel etiam medicis vel jurisperitis antea dari solitum erat; et in posterum suam professionem scilicet exercentibus erogare praecipimus, quatenus juvenes liberalibus studiis eruditi per nostram rempublicam floreant.

## CAPITOLO LXI.

## I Longobardi.

Fu sotto Tiberio che i Romani udirono primamente il nome dei Longobardi, « popoli (dice Tacito) cui nobilita l'esser pochi, e che « stando in mezzo ad altri potentissimi, non col rispetto si fanno si-« curi, ma col cimento e le battaglie ». Fossero il grosso della nazione, o piuttosto una banda, abitavano oltre l'Elba, dove poi fu la Marca media del Brandeburgo; combatterono sotto Maraboduo, poi sotto Arminio; Tolomeo li trovava già sul Reno; anche il Danubio

varcarono, ma ne furono respinti.

Tradizioni, non accettate dalla moderna critica, traevano tutte le genti nuove dalla Scandinavia; e di là pure i patri racconfi dicevano uscita la coraggiosa e guerresca gente de' Longobardi, dietro alla valkiria Gambara, e ai capitani Ibor e Ayone. Freia e il guerresco Odino erano le loro divinità; e come tutti gli adoratori di questo, riconoscevano una nobiltà d'origine celeste, chiamata degli Adelingi (1), nobiltà guerriera e insieme sacerdotale, per modo che le conversioni fra loro non erano personali, bensì un affare di Stato, bastando il re le decretasse.

Agelmondo, primo lor condottiere, passando da uno stagno dove erano stati dalla madre gettati sette bambini, natile a un parto da nozze infande, sporse la lancia; un di quelli la afferrò ed egli li trasse in salvo, e lo nomò Lamisso, cioè figlio della lama, o della palude. Allevato con gran cura, costui si segnalò per valore, e massime

vincendo una temuta amazone; e tanto fece che divenne re.

Sotto i suoi successori (la cui serie, conservata gelosamente, più tardi fu collocata in testa al loro codice) i Longobardi tolsero l'antica Rugia agli Eruli, e si piantarono a mezzogiorno del Danubio, nella Pannonia, che pareva la stazione di quanti preparavansi ad invadere l'Italia. Colà si trovarono vicini i Gepidi, i quali, alla morte di Attila che gli avea sottomessi, occupato avevano le terre intorno al Danubio, abbandonate dai Goti quando venivano contro Belisario; e presto ebber occasione di guerre. Waltari, ultimo degli Adelingi, fu spodestato da Audoino; ma Ildechi, che pretendeva alla dominazione dei Longobardi, cercò aiuto ai Gepidi istigandoli a guerra contro i suoi. In quel tempo Turisindo aveva usurpata la corona dei Gepidi a Ustrigoto, il quale a vicenda avea chiesto ricovero e aiuto ai Longobardi. Audoino e Turisindo conobbero esser follia il combattere fuori un'usurpazione che ciascuno aveva imitata in casa; uccisero ciascuno l'ospitato rivale dell'altro, e il reciproco delitto saldò la loro pace.

Ma pace non poteva durare fra due popoli fieri, separati soltanto dal Teiss; e delle incessanti guerre si conservò memoria nelle canzoni, o forse in un poema nazionale, donde, due secoli più tardi, Paolo Warnefrido, diacono del Friuli, trasse un racconto delle gesta dei Longobardi. E romanzo piuttosto che storia, ma in difetto d'altri monumenti, vuolsi seguirlo come ritratto dell' indole di esso popolo.

Secondo quello, da Audoino nacque Alboino, il quale guerreggiando il gepido Turisindo ne uccise il figlio Turismondo. I signori 566 longobardi, ammirando il valore del giovane principe, chiedono al re se lo faccia sedere allato nel banchetto della Vittoria; ma Audoino. — Per istituto de' nostri maggiori, verun principe si pone a « mensa col padre, se prima non abbia ricevuto le armi da re stra-« niero ». E Alboino con quaranta risoluti passa alla corte di Turisindo, e gli chiede l'adozione delle armi. Lo ospito il Gepido, e gli imbandi: ma mentre sedevano al desco rifletté mestamente: — Al « posto di mio figlio sta colui che l'ha trucidato ». Tale esclamazione fe' prorompere l'astio dei Gepidi; e Cunimondo, altro figlio del re, caldo dal dispetto e dal vino, uscì in motti pungenti, e paragonò i Longobardi, per aspetto e per fetore, a giumente. — Ma quea ste giumente (rispose Alboino) come sappiano springare calci lo "dice la pianura di Asfeld, ove giaciono l'ossa di tuo fratello come « di bestia vile ». Al ripicchio che ridestava un disperato dolore, si caccia mano alle scimitarre di qua e di là: ma Turisindo, riuscito a stento a proteggere i diritti dell'ospitalità, coll'armi di Turismondo riveste Alboino, che reduce al padre e ammesso al convito, narra l'ardimento suo e la fede del re nemico.

Cunimondo, sostituito al defunto padre dal voto di tutti, cioè dei guerrieri, pensò vendicare gli antichi oltraggi, e ruppe guerra ad Alboino, ch' era succeduto anch' esso al genitore. Questi invocò in aiuto un' orda di Avari, colla quale sconfisse il nemico, e colla morte di Cunimondo mise al nulla il regno de' Gepidi, i cui avanzi anda- 566

rono o misti coi Longobardi, o schiavi degli Avari.

Alboino avea sposato Clotsuinda, figlia di Clotario, possente re de' Pranchi: piissima donna, cui Nicezio, vescovo di Treveri, esortava a convertire il marito dalla eresia ariana. « Fa stupore (scri-« veale ) che, mentre le genti lo paventano, i re lo venerano, le « pedestà senza fine lo lodano, l'imperatore stesso gli dà la premi-\* nenza, egli non si prenda cura dell' anima; che, mentre splende di \* reputazione, nulla si brighi del regno di Dio e della sua salu-« te » (2).

Era dunque fra i Barbari in grande stima Alboino, il quale, inorgoglito dalle primiere, qualche nuova insigne impresa meditava.

I Longobardi erano men tosto una nazione che un esercito, divelto già un pezzo dalle terre natie, e accampato or qua or là, talvolta a servigio di stranieri, sempre sistemato alla militare. Al modo degli altri Germani, allorchè decretavasi un' impresa comune si univano al re i vari capi (gasindi) della nazione con volontari seguaci, d'accordo fin al compimento, ma del resto indipendenti, e vogliosi d'assicurarsi ciascuno ricchezza e dominio.

Quelli che da Giustiniano erano stati chiamati in Italia a combattere Totila, non rifinivano di celebrar questo cielo e questi luoghi. che tante sventure non avevano ancora abbastanza disabbelliti. Alboino rifrescò le rimembranze collo imbandire i frutti più squisiti o i migliori vini d'Italia. Quel Narsete, ch'erasi fatto rispettare col valore e amare coi donativi, più non difendeva le latine contrade. anzi oltraggiato gl'invitava a vendicarlo. Occorreva di più per determinare ad imprese una gente guerresca, che priva ancora di patria, ne troverebbe una si bella, dopo facile vittoria sopra un popolo disarmato?

Pertanto « correndo l'indizione prima, nell'anno di Cristo 568, nel dì dopo la pasqua, che in quell'anno cadeva al 1º d'aprile » (3). Alboino si mosse dalla Pannonia, lasciando questa agli Avari, col singolare patto di restituirgliela se fosse costretto a ritornare. Come su udito che i Longobardi s'accingevano a passar le Alpi, dalla Germania e dalla Scizia: accorsero compagni alla fatica ed alla preda Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannoni, Svevi, Norici, e, principalmente graditi ad Alboino, ventimila combattenti Sassoni, con mogli

e figliuoli.

Con tanta mescolanza di razze, di culti, di costumi (4), e coi vizi e le doti d'un capo barbaro, Alboino si mosse; da un'altura ai confini d'Italia, che poi fu detta Monreale (Monte Maggiore?) additò a' seguaci la bellezza del paese che li menava a conquistare, e si getto sopra la Venezia. Aquileja, posta al limitare d'Italia, smantellata da Attila, non poteva opporgli contrasto; e il patriarca Paolino. coi principali e col tesoro della Chiesa, ricoverarono nell' isola di Grado, créscendo così la Repubblica delle lagune adriatiche. Occupato Cividale, Alboino senti la necessità di ben proteggere le alpi-Giulie, e vi lasciò il proprio nipote e gran cavallerizzo (marpahis.) Gisulfo col titolo di duca del Friuli. Il quale accettò purché gli si lasciassero quelle famiglie (fare) che egli sceglierebbe; e così vi collocò le migliori prosapie longobarde, e buone razze di cavalli e di bufali, allora prima veduti in Italia. Alboino continuando la marciata, alla Piave incontrato Felice vescovo di Treviso, che raccomandavagli il popolo e i beni della sua chiesa, gli fece spedire un diploma che questi assicurava. Politica opportuna, mercè della quale il patriarca d'Aquileja rientrò anch' egli bentosto nella sua sede.

I quindici anni della dominazione greca aveano, colla fiscale oppressione, incancrenito le piaghe della patria nostra, a cui peste e carestia tolsero perfino i riposi della servitù. Longino patrizio era venuto qui senza truppe: forse le poche che restavano, furono concentrate nelle fortezze e attorno a Ravenna, invece di moltiplicarle portandole rapidamente ove bisogno accadesse: di nuove non potea mandarne Giustino, in guerra coi Persi e minacciato d'una diver-

sione dagli Avari, alleati de' Logobardi.

Alboino dunque occupò Vicenza e Verona senza resistenza; con piccola, Padova, Monselice, Mantova, Cremona, poi Trento, Brescia e Bergamo; ai 3 settembre era gridato re in Milano, donde erano: fuggiti i primati col vescovo Onorato (5). La Liguria, di cui Milano

era capo, abbracciava allora Pavia, Novara, Vercelli, il Monferrato, il Piemonte, la riviera di Genova: ma quest' ultima e Albenga e Savona, giovate dalla posizione marittima, resistettero all'invasore. Anche Pavia tenne saldo tre anni e mesi; dalla quale opposizione indispettito, Alboino giurò mandarla a stérminio: ma quando la fame gliel' ebbe schiusa, nell' entrare il suo cavallo incespicò, e caduto non voleva più rialzarsi. La pietà interpretò al Barbaro questo caso come un' ammonizione del Cielo contro il voto sanguinario fatto a danno d'un popolo veramente cristiano; onde Alboino lasciossi placare; ed essendosi il cavallo subitamente rialzato, egli entro, e nel palazzo di Teodorico posò la sede del nuovo regno longobardo.

Durante l'assedio egli aveva passato il Po, sottomettendo la riva destra sin dove vi consluisce il Tanaro; poi spingendosi per la Toscana e nell'Ombria, collocò un duca a Spoleto; fe' correrie sino a Roma, senza però occuparla; fors' anche arrivó più a mezzodì, e fondò il ducato di Benevento (6), che dovea sopravivere al regno-

longobardo.

Non si vede che Longino gli stesse mai a fronte; talchè, se più abile nel capitanare o più forte nel dominare, Alboino poteva di presente sottoporre l'intera Italia: ma si distrasse in inutili imprese : e mentre a domare tante città sariensi volute tutte le forze della nazione, i capitani, uniti soltanto da quel legame che congiungeva i gasindi col signore, prendevano quartiere sulle terre man mano con-

quistate, altri portavano altrove le minaccie.

Dell' ucciso Cunimondo aveva Alboino costretto la figlia Rosmunda a sposarlo, e col cranio di lui formato una tazza, per accoppiare ai piaceri della mensa la fiera voluttà della vittoria; — e (dice Pao-"le Diacono) io stesso, Cristo m' è testimonio, vidi il principe Ra-«chi in giorno festivo tener in mano quel bicchiere, e mostrarlo ai « convitati ». Or mentre in Verona solennizzava le ben succedute imprese, al levar delle tavole chiese quella tazza, e poichè tutti ne ebbero bevuto in giro, coronatala d'altro vino, disse: -- Recatela a "Rosmunda acciocche beva con suo padre ». La celia brutale punse al vivo la donna, che preparò vendetta. Si fe' cedere segretamente il ktto da una concubina del valorosissimo Perideo; e come fu stata seco, gli si palesò, mostrando non restargli altro scampo che trucidare il re. E il re fu scannato.

Rosmunda sperava, coll'aiuto de'suoi Gepidi, mettere in trono l'amante Elmigiso, vile complice del doppio delitto : ma i Longobardi, che assai compiansero Alboino, contrariarono la: indegna, la quale con la figlia Alesuinda, i due drudi, pochi fedeli e molti tesori, salvossi a Ravenna. L'esarca Longino, che lusingavasi colle discordie fiaccar coloro che non ardiva coll' armi, venuto terzo agli amori della svergognata, la persuase a toglier di mezzo Elmigiso. A questo ella mescè un veleno mentre stava nel bagno; ma egli insospettito la obbligò a bere il residuo del nappo funesto; ed entrambi morirono delle conseguenze della loro perversità. Alesuinda fu man- 574 data coi tesori a Costantinopoli, ove Perideo fece gran mostra di vi-

gore uccidendo uno smisurato leone, e dove, paragonato per robustezza a Sansone, fu come questo accecato, e come questo tentò una vendetta. Finse aver segreti importanti da rivelare all' imperatore, ed essendo venuti de' patrizi ad ascoltarlo, credendoli lui, gli uccise.

Frattanto i capi longobardi in Pavia posero la lancia regia in mano di Clefi, che continuando le vittorie e lo sterminio dei potenti romani, spinse le conquiste fino alle porte di Ravenna e di Roma: mentre i duchi che s'erano stanziati al confine delle Alpi, s'avventavano sulle terre dei Franchi: ma al re de'Borgognoni dovettero cedere Aosta e Susa, le quali d'allora in poi spettarono al regno di Borgogna. Altri Franchi dominavano i paesi che or sono Grigioni e Tirolo, e da Anagni in val di Non snidolli il duca di Trento.

I Longobardi non erano dunque diretti alla conquista da una volontà preponderante: e poichè, dopo penetrati in Italia, cessava lo
scopo concorde, ciascun capo pigliava per sè una provincia, che non
era già una divisione amministrativa, ma veramente una signoria distinta, munita, estesa, governata alla germanica, ma con modi particolari. Quando Clefi, dopo diciotto mesi, fu assassinato, poteasi dire
sonsumata l'impresa, per la quale i gasindi eransi sottoposti a un
capo; laonde trovarono superfluo l'eleggere un altro re, e ciascuno
dei trenta duchi provvide a trar profitto del paese occupato, anzi
che a sottomettere tutta Italia.

Le sei nazioni di Sarmati, Bulgari, Gepidi, Svevi, Pannoni, Norici, venute commilitoni ad Alboino, furono assise in cantoni distinti, dove conservarono la libertà, il dialetto e il nome. I Sassoni non vollero sottoporsi alle leggi longobarde, onde ripartirono, devastando la Provenza. Inesperti del mare, i Longobardi non poterono soggiogar le coste, soccorse di fuori; onde il lembo dalla foce del Po a quella dell' Arno restò da essi indipendente, e così Genova per alcun tempo, e per sempre la Sicilia e le isole. Anche alcune terre montuose e fra' laghi furono immuni dalla loro conquista, come Susa, qualche pianoro delle alpi Cozie, l'isola Comacina: e così pure Cremona, Mantova, Padova.

Il regno longobardo distribuivasi in Austria od orientale, composta dei sta del Friuli e del Trentino; Neustria od occidentale, composta dei ducati d' Ivrea, Torino e Liguria; stava di mezzo la Tuscia, in parte regia, in parte composta dei ducati di Lucca, Toscana, Castro, Ronciglione e Perugia. Nell' Emilia non tenevano i Longobardi che Reggio, Piacenza e Parma; nell' Italia meridionale la piccola Longobardia, cioè i ducati di Spoleto e Benevento, e il principato di Salerno. In questi paesi la nazione guerresca era militarmente ordinata in squadre o fare.

Le terre che restavano soggette all'esarca e ai duchi greci, perchè ricovero de' Romani, presero nome di Romagna, ed erano, oltre Ravenna, le città di Bologna, Imola, Faenza, Ferrara, Adria, Comacchio, Forlì, Cesena, e la pentapoli marina di Ancona, Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia. A Roma, Gaeta, Taranto, Siracusa, Cagliari ed altrove, l'esarca collocava dei duchi o maestri della milizia. Napoli

51 **AUTARI** 

ben presto si tolse alla soggezione, nominando da sè i propri duchi. Venezia cresceva dei fuggiaschi latini, e col professarsi in parole suddita agli imperatori di Bisanzio, cercava l'indipendenza di fatto.

Limitavasi dunque la dominazione greca quasi al solo esarcato e a Roma non ancora sacerdotale: ma quivi su ristretto spazio erasi affoliata la gente, che le persone e le ricchezze sottraeva alla dominazione de' Barbari, e alla persecuzione temuta da essi come ariani. Chi manca di forza a sollevarsi da sè, confida smisuratamente in altrui: e i nostri non finivano di esortar l'imperatore. Tiberio II a liberarli; il senato romano gli mandò trentamila libbre d'oro, e la plebe gli gridava: — Se non vali a francarci dai Longobardi, almen

« ci campa dalla fame ».

E grano spedì in fatti il buon imperatore, ma non armi; sicchè il senato non trovò spediente migliore che guadagnare a danaro qualche capo nemico. Tale su lo svevo Droctusso, già prigioniero di guerra dei Longobardi, poi da essi fatto duca (7), e che messosi al soldo dell'esarca di Ravenna, e preso Brescello, di là bezzicava i Longobardi. Con cinquantamila monete d'oro poi il senato indusse Childeberlo, re dei Franchi, a scendere in Italia molestando i Longobardi. Mosse egli di fatto con potente esercito : laonde venendo rimesso in 584 quistione il dominio, i duchi, dopo nove anni di vacanza, convennero d'eleggere un re. Fu Autari, figlio di Clefi; e poichè il tesoro d'Alboino era stato da Rosmunda portato a Ravenna, e i beni regi eransi spartiti fra i duchi, questi s'accontarono di dare al re metà delle

proprie sostanze.

Autari con lauti doni rimandò Childeberto di là dall' Alpi, donde per doni si era mosso: ma l'imperatore pretendea che il Franco continuasse la guerra promessa; se no, restituisse l'anticipatogli sussidio; onde Childeberto per soddisfare la promessa tornò, ma non fece che aggiungere sconfitte al disonore. Per levare l'onta, 590 egli, con venti capitani formidabili, calasi una terza volta, e quantunque sconfitto presso Bellinzona, avanzasi, e prende Milano e Verona. Autari, non volendo commettere la sorte del regno ad una battaglia, e d'altra parte importandogli il dominio, non gli abitanti, chiude le forze e i tesori longobardi nelle piazze munite, e lascia che il paese sia mandato a ruba. Se i Greci si fossero congiunti ai **Franchi presso Milano, com' era l'accordo, poteva essere schiantata** la dominazione longobarda: ma mentre i primi attorno a Modena e Parma perdevano il tempo che in guerra è tutto, stanchezza e discordia entrò fra i comandanti Franchi, e Childeberto se ne andò su per l'Adige, diroccando molli forti nelle valli tridentine.

. Autari allora, sbucato da Pavia, ricupera facilmente il paese; anzi profittando del diffuso scoraggiamento, occupa anche l'isoletta Comacina, nel lago di Como, dove sin allora aveva resistito Francione, partigiano imperiale, e dove s'erano adunate ricchezze da tutte le città (8). Fatto poi nodo a Spoleto, si difila sopra il Sannio, tocca l'estrema punta d'Italia, e spinto il cavallo nel mare, e lanciato il giavellotto contro una colonna ivi ritta, esclama: — Questo sarà il

« confine del regno longobardo ».

E forse era il momento di ridur l'Italia in loro dominio, se i Longobardi avessero saputo rispettare i sentimenti e la religione degli Italiani, anzichè farsene odiare come eretici e tiranni, e sprezzare come barbari.

Però il primitivo furore di conquista era mitigato, e qualche ordine e civiltà s'introdusse, massime per opera d'una straniera. Dagli avanzi della potenza di Odoacre e degli Ostrogoti dopo perduta l'Italia erasi formata la gente dei Bavari, di cui era allora duca Garibaldo, della dinastia degli Agilulfingi. Autari mandò a chiedergli sposa la figlia Teodolinda, e n'ebbe il sì, a preferenza di Childeberto re de' Franchi: ma allungandosi la conchiusione, il principe longobardo, impaziente di conoscere la promessa fanciulla e di prevenire Childeberto, va a quella Corte, fingendosi uno degli ambasciatori di Autari. Comparsa Teodolinda e piaciutagli, esso la salutò regina di Italia, e chiese adempisse il rito patrio col porgere una coppa di vino ai futuri suoi sudditi. Com' essa il fece, Autari nel restituirgliela le toccò di furto la mano, e fece che la destra di lei gli strisciasse la faccia. Teodolinda raccontò l'occorso alla nutrice; e questa le accertò che nessun altro, dal re in fuori, sarebbesi tanto permesso: di che ella si compiacque, avendolo veduto bel giovane e proporzionato. Egli partendo, come al confine si congedava dalla scorta bavarese, s'alzò sul cavallo, e di tutta forza scagliò l'ascia contro un albero, dicendo: — Siffatti colpi vibra il re de' Longobardi ».

Il franco Childeberto assalì alla sprovista Garibaldo per rapirgli Teodolinda, ma questa potè raggiungere in Verona lo sposo. Molti Bavari si piantarono fra i Longobardi; Gundualdo, fratello di lei, fu posto duca d'Asti, futuro padre di re. In capo a un anno Autari mori; e tal fiducia i Longobardi aveano posto in Teodolinda, che dichiararono torrebber a re quel ch' essa scegliesse a sposo. Ed essa invitò a corte Agilufo, duca di Torino, non meno insigne per aspetto che per animo bellicoso: e bevuto, porse a lui la tazza da vuotare. Egli ne la ringraziò baciandole la mano; ma Teodolinda: — Perchè baci « sulla mano colei, che hai diritto di baciare in bocca?» E quest'atto rese pubblica la scelta, confermata ed applaudita dall' assemblea

nazionale.

Questi fatti particolari, comunque abbelliti dall' immaginazione o dall' arte del narratore longobardo, rivelano le costumanze del po-

polo dominante.

La pietà di Teodolinda veniva opportunissima a mitigare la fierezza dei Longobardi. Costoro, prima d'entrare in Italia, aveano abbracciato il cristianesimo; ma conservavano alcune pratiche idolatre, a segno che torturarono quaranta contadini romani prigionieri,
che non vollero adorare il teschio di una capra da loro immolata.
Per isventura, i primi che andarono ad apostolarli erano ariani: talchè, dopo vinte le resistenze dell'intelletto e della passione onde farsi cristiani, dovettero stupire e indignarsi nell'udir dai Cattolici che
si trovavano novamente sulla via dell'inferno. Essi da principio molestarono i Cattolici, cacciandone i vescovi per sostituirne d'ariani;
dappoi tollerarono doppio vescovo in ciascuna città: ma la nomina

e la conferma erano occasione di traversie pel cattolico, avversato dai vincitori, sostenuto dai vinti. Autari, che aveva abbandonato l'idolatria per l'arianesimo, s'adombrò del preponderare dei Cattolici, laonde proibì di battezzare cattolicamente i nati da Longobardi: la morte che prontamente gli sopravenne, volle guardarsi come celeste castigo di un decreto, il quale non fece che infervorare i Cattolici, sorretti anche dal pontefice Gregorio Magno. A questo ne volle male Agilulfo, e passato il Po, minacciò Roma stessa; onde il papa sospendeva il corso delle sue omelie sopra Ezechiele, dicendo:
—Ogni dove si ascoltano gemiti; Agilulfo distrugge le città, dirocca i castelli, spopola le campagne, intere contrade riducendo in solitudine; a Roma giungono persone colle mani troncate; altre sono condotte in ischiavitù, e tutt' intorno non vediamo che strazi d'infelici e immagine di morte ».

Teodolinda era cattolica; e quel pontefice con frequenti lettere e col mandarle i propri dialoghi ne sostenne lo zelo, di modo che ella ridusse alla vera fede lo sposo suo: il loro figliuolo fu battezzato cattolicamente, e « restituito l' onore e la dignità solita ai vescovi, fin « qui depressi ed abietti » (9). Sull' esempio loro, l' intera nazione si fe' cattolica, zelò il culto e moltiplicò le chiese, che in alcune città salivano a centinaia; ed eccetto le parrocchiali, a tutte erano congiunti o monasteri o spedali per infermi e pellegrini. Teodolinda fece restituirvi i beni rapiti, e di nuovi ne aggiunse; e « per sè, pel « marito, i figliuoli e le figliuole e tutti i Longobardi d' Italia » fabbricò la basilica di san Giovanni Battista in Monza, preceduta da un atrio a portici, e formata a croce greca, sormontata da una cupola sostenuta da colonne ottagone, sotto la quale sorgea l'altare, a cui

ascendevasi per una scalea.

Sulla porta maggiore della basilica odierna, fabbricata nel xiv secolo, è un bassorilievo, che potrebbe essere contemporaneo a Teodolinda, di marmo bianco con dorature e colori, rappresentante il battesimo di Cristo; e nella parte superiore v'è effigiata essa regina in atto di offrir al Battista una corona gemmata, e allato di lei la figlia Gundeberga colle mani in orazione, il figlio Adaloaldo, tenente una colomba, e a ginocchi il marito Agilulfo: oltre l'immagine dei doni fatti da quei re, cioè corone, croci, vasi, la chioccia coi pulcini, che ancor si conserva. E vi si conservano pure un evangeliario coperto di lastra d'oro di sessanta oncie, con preziose gemme e otto cammei, iscritto De donis Dei offerit Theodolenda regina gloriosissema sancto Johanni Baptistae quam ipsa fundavit in Modicia prope palatium suum; una patena d'oro contornata di quattro giacinti, quattro smeraldi e diciassette perle; un' animetta da calice in lastra d'oro con centododici gemme, ventuna perla e una grossa ametista; un pettine d'avorio legato in argento dorato e a gioie; una croce di ducento oncie d'oro, con rappresentate la vita di Cristo da un lato, dall'altro quella del Battista, e l'immagine di Teodolinda coll' iscrizione Theodolenda regina viva in Deo. Più degne di nota sono la corona ferrea, che forse era un vezzo d'essa regina, e la corona gemmata d'Agilulfo, avente in giro i dodici Apostoli in altrettante nicchie, e in mezzo il Salvatore seduto fra due angeli, e una

croce pendente da una catenella (10).

Teodolinda nella sua basilica depose anche molte reliquie impetrate dal pontefice, cioè oli cavati dalle lampade che ardeano davanti ai martiri, entro ampolle di cristallo, d'avorio o d'altro, che ancora si venerano, come il papiro dov' erano registrate (11). Là pure essa aveva un palazzo, arricchito di pitture rappresentanti costumi nazionali: e tanto basti a convincere come le arti non fossero perite. La tradizione popolare attribuisce infinite opere alla pia regina, la cui

memoria vive tra il nostro vulgo in benedizione.

Di questo tempo gl'imperatori iconoclasti (come a disteso narreremo) vollero costringere i Romani a ripudiare il culto delle immagini; e questi, non potendo altrimenti assicurare la libertà delle
coscienze e del culto, sorsero a rivolta, e ne scossero il giogo. Gregorio Magno, che più volte aveva elevato la voce contro gli abusi dei
ministri greci in Italia, confortò i Romani nell'impresa; ben lontano
però dal dar favore a Longobardi, riconciliò anzi questi coll'esarca
Callinico. Ma avendo i Greci rotto fede e assalita Parma nel cuor della pace, sorprendendo e menando schiava la stessa figlia del re, Agilulfo s'alleò col kacano degli Avari, perpetuo nemico dell'impero
orientale, il quale assalendo la Tracia e spedendo un corpo di Slavi
in Italia, diè il tratto alla fortuna del Longobardo, che occupò Cremona, Mantova, Padova, fin allora rimaste agl'imperatori, e col fuoco punì in esse la perfidia dell'esarca. Tentò egli più d'una volta
sbareare in Sardegna, ma il colpo gli fallì.

Lo turbarono alcuni duchi, sorti ad aperta ribellione, forse per reazione ariana contro il dominante cattolico. Or clemenza egli v'adoprò, or rigore, massime contro quelli che avessero parteggiato collo straniero, come Maurizio, che aveva tradito Perugia al romano esarca, e Minulfo, duca dell'isola d'Orta, che aveva tenuto mano ad

un' invasione di Franchi.

Coi quali Franchi era stata tregua, ma pace non mai; e i Longobardi, fin dal tempo dei Trenta duchi, continuavano a tributar loro dodicimila scudi d'oro. Re Agilulfo spedì a corrompere con mille soldi cadauno i tre ministri di re Clotario, i quali persuasero questo ad accettare trentaseimila scudi una volta tanto, e così cessò il ver-

gognoso tributo.

Agilulfo erasi associato nel regno il figlio Adaloaldo, che gli successe sotto la tutela di Teodolinda. Ma talmente egli delirava in empietà e crudeltà, che si disse avergli l'imperatore Eraclio propinata una bevanda, per la quale non poteva operare se non come questi volesse. Forse così la voce popolare espresse l'inclinazione di lui a favorire, più che gl'interessi di sua nazione, quelli dei Romani; vietò le incursioni sui territori ancora indipendenti; fu detto pensasse ammazzar tutti i nobili longobardi e darsi ai Greci: onde i grandi lo deposero, sostituendo Ariovaldo, duca di Torino, nè cattolico, nè della stirpe bavarese. Prima d'esser re, aveva egli incontrato a Pavia un prete Selidolfo, monaco di Bobbio, e vistolo, — Ecco un dei monaci di Colombano (il santo fondatore di quel monastero) che non

ROTARI

si degnano renderci il saluto »; e fu primo a salutarlo. Selidolfo rispose che anch' esso gli avrebbe augurato salute se non avesse sentito dello scemo in materia di fede. Il principe stizzito lo fece bastonar di maniera, che il frate stette come morto, poi riavutosi, se ne

andò (12).

Ariovaldo ebbe regno pacifico e senza ricordati accidenti, eccetto le sommosse di due fratelli Tasone e Cacone, duchi del Friuli, figli del bavarese Gundualdo. Ebbe egli sospetto che con costoro se l'intendesse Gundeberga, loro cugina come figlia di Teodolinda e sorella d' Adaloaldo, che egli aveva sposato per ispianarsi la via al regno, e che voleva imitar la madre nel mescolarsi ai pubblici maneggi, sostenuta dall' amore dei Longobardi. Non sentendosi forte per esterminare i due ribelli, Ariovaldo comprò l'esarca di Ravenna, il quale, chiamatili a sè in Oderzo col pretesto di tagliar loro la barba cioè adottarli come figliuoli e clienti dell' Impero, gli uccise: ed il re in compenso perdonò un tributo che gli doveano gli esarchi.

Lui morto, Gundeberga, sapendo d'aver in pugno il voto dei principali Longobardi, esibì la corona a Rotari duca di Brescia (13), s' ei 636 volesse ripudiar la prima moglie e sposar lei. Così fu fatto. Egli era degli Arodi, antichissima schiatta longobarda: e col punire severamente i signori che aveano disfavorito la sua nomina, ebbe occasione di ripristinare l'obbedienza. Ingrato alla moglie, oltre abbandonarsi a concubine, tolse a perseguitarla. Adaulfo, cortigiano longobardo, sentendosi lodare da lei, ardi richiederla d'amore; e rifiutato, la accusò d'accordarsi con un duca per avvelenar il marito: e Rotari la cacciò nel castel di Lomello, ove tre anni essa mangiò il pane della tribolazione e della pazienza. Alfine il re franco Clotario mandò a far querela dell' indegno trattamento; e poichè Rotari adduceva l'appostagli taccia, uno de' messi gli disse:—Presto fatto a chiarirti del vero. Ordina all'accusatore che combatta con un campione della regina, e il giudizio di Dio decida». Su questi giudizi di Dio or ora parleremo: e in fatti il partito piacque, si combattè, l'accusatore restò ucciso, e Gundeberga ripristinata nella dignità e nei possessi (14).

Rotari, ariano, pose un vescovo di sua credenza in ogni città, pure largheggiò colle chiese; e quando il vescovo di Pavia, capitale del regno, si ridusse cattolico, cessò quel doppio primato. Onde reprimere gl'inquieti, Rotari mandò a morte molti Longobardi; rotta poi guerra ai Romani, diroccò Oderzo, occupò Luni, Genova, Savona, Albenga, e tutto il paese a mare sino alle terre dei Franchi di Borgogna, smantellando le città, e volendo non si chiamassero più che

vichi (15): molti abitanti vendette schiavi ai Franchi.

(1) König significa re, e Adelig nobile. Così All-boin tutto reggente; Rose-mond bocca rosata; Au-rich antico signore; Theud-linda benefica al popolo; Ogil-ulf soccorso volontario; Rot-her signor della pace; Ar-preth ricco d'onore; Gund-preth ricco di benevolenza; Cuni-preth ricco di coraggio; Rad-wald pronto e potente; Hildi-brand molto ardente; Rat-gis forte in consiglio; Ahist-hulf pronto al soccorso; ecc.

Paolo Diacono, De gestis Langobardorum, dice che le imprese d'Alboino eranò celebrate nei versi, non soltanto dei Bavari e dei Sassoni, ma di quanti usavano la stessa favella. Vedansi Origo gentis nostrae Langobardorum, stampato in capo all' Editto di Rotari, Torino 1846; e Andrea da Bergamo, Erchemperto, Benedetto da Sant' Andrea, e i continuatori di Paolo Diacono, detti Cassinense, Salernitano, Romano, Barberiniano, Andomarense, Fiorentino, Veneto, Trajectense.

PROCOPIO, De bello gothico.

Anastasio Bibliotecabio, De vitis pontificum romanorum.

GREGORIO MAGNO, Epistóle e Dialoghi. J. Christius, Origines longobardicae.

SCHMIDT, De Longobardis.

Gaillard, Mém. historique et critique sur les Langobards (Mem. dell'Accademia francese tom. xxxv. xxv. xxvi).

Turk, Forschungen auf dem Gebieth der Geschichte. Rostock 1835.

Aschbach, Gesch. der Heruler und Gepiden. Francosorte 1835.

Flegleb, Das Königreich der Longobarden in Italien. Lipsia 1851.

RICHTER, Ueber die Abkunft und Wanderung der Langobarden. Vienna 1848; Friaul unter longobardischer Herrschaft. Ivi 1825.

Merkel, Die Gesch. des Langobardenrechts. Berlino 1851,

Bethmann, Paulus Diaconus, und die Geschichtschreibung der Langobarden. Annover 1849.

E tutti gli storici d'Italia, e con qualche novità Lebrecht e Leo, Gesch. von Italian. Amburgo 1829, lib. 1; Balbo, Storia d'Italia. Torino 1830; e magistralmente Troya, Storia d'Italia. 1841.

(2) Du Chesne, App. del tom. 1. Rer. Francicarum.

(3) PAOLO DIAC., op. cit. lib. 11. c. 7.

(4) Cum uxoribus, natis, omnique suppellectili... cum omni exercitu,

vulgique promiscua multitudine. PAOLO DIAC., lib. 11, c. 7. 8.

(5) Con Onorato vennero a Genova molto clero e patrizi, il vescovo d'Acqui ed altri ragguardevoli personaggi. I Milanesi vi ottennero una chiesa che dedicarono a sant' Ambrogio, e il brolo di sant' Andrea, un palazzo, le rendite d'alcuni benefizi, e le pievi di Recco, Auscio, Rapallo, Camogli, colle loro decime e possessioni. Vogliono le cronache che molti della bassaInsubria rifuggissero entro la grande palude, detta mar Gerondio, formata dei fiumi Oglio, Serio, Adda; e quivi sopra un isolotto fangoso, detto La Mosa (limosa), fondassero la città di Crema.

(6) La cronologia dei primi diciassette anni de' Longobardi va molto confusa; ne Muratori, Fumagalli, Lupi la rischiararono a sufficienza. L'unico storico cui ci troviamo ridotti, Paolo Diacono, assegnato il tempo che Alboino uscì di Pannonia, prosegue per note indeterminate, servendosi delle indizioni; perche allora s'era cessato di notare gli anni per

consoli, ne ben introdotta l'era vulgare. Forse s'accomoderebbero le apparenti contraddizioni cambiando l'anno da cui gli storici cominciano il regno d'Alboino, e desumendolo, non dalla presa di Milano, ma

dal suo entrare in Italia, cioè dal principio del 569.

Esso Paolo fa solo ai tempi di Autari conquistato Benevento, e primo duca Zottone. Ma la lettera 46 (lib. 11) di Gregorio Magno è diretta ad Arechi (Arigiso) successore di Zottone; e poiche essa è del 592, se si sottraggono i venti anni che, secondo Paolo, Zottone regnò, saliamo ai tempi dell' assedio di Pavia.

(7) Paolo Diacono ce ne conservò l'epitafio, uno dei pochissimi mo-

numenti di quell'età:

Clauditur hoc tumulo, tantum sed corpore Droctulf, Nam merilis tota vivit in urbe suis. Cum Bardis fuit ipse quidem, nam gente suavus; Omnibus et populis inde suavis erat. Terribilis visu facies, sed mente benignus, Longaque robusto pectore barba fuil. Hic et amans semper romana et publica signa, Vastator yentis adfuit ipse suae. Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes, Hanc patriam reputans esse Ravenna suam. Hujus prima fuit Brexelli gloria capti ; Qua residens, cunctis hostibus horror erat. Qui romana potens valuit post signa juvare Vexillum primum Christus habere dedit. Inde etiam retinet dum classem fraude Feroldus, Vindicet ut classem, classibus arma parat. **Puppibus exiguis** decertans amne Badrino Bardorum innumeras vicit et ipse manus, Rursus et in terris Avarem superavit Eois, Conquirens dominis maxima palma suis. Martiris ouxilio Kitalis fultus ad islos Pervenit, victor saepe triumphat ovans. Cujus et in templis petit sua membra jacere, Haec loca post mortem bustis habere juvat. Ipse sacerdotem moriens petit ista Joannem, His reddit terris cujus amore pio.

(8) Inventae sunt in eadem insula divitiae multae, quae ibi de singu-

lis fuerant civitatibus commendatae. Paolo Diac. lib. 111. c. 26.

(9) Lo stesso Leo dice, lib. vi. c. 6: — Nessun re ardi arricchire gli « ecclesiastici cattolici, perchè tutti pendevano alla signoria de' Roma-« ni ». Vic. della costit. in Italia, § 10, parte I. Che Rotari sondasse parecchi monasteri, lo prova il documento pubblicato negli *Hist. patriae* monumenta, Chart. tom. 1. p. 7. Di Agilulfo dice Paolo lib. vi. c. 6, che mulas possessiones Ecclesiae largitus est; e sappiamo che regalò beni al monastero di san Colombano a Bobbio. Liberalità de' re successivi indicheremo a suo tempo, e le storie ne son piene.

(10) Porta scritto in giro, Agilulf Grat. divin. glor. rex totius Ital. ojeret sco Johanni Baptiste in ecla modicia. Se l'iscrizione potesse credersi contemporanea del dono, sarebbe la prima volta che trovasi la formola per la grazia di Dio, poi dal franco Pepino introdotta ne' diplomi; e così pure quel re di tutta Italia, che, non senza maggior ragione, fu quindi adoperato da Carlo Magno e da Napoleone. Sembra che i Longobardi non coronassero i loro re, ma gl'investissero col metter loro in

**mano un' asta : pure le loro effigie sulle monete portano corona.** 

Canti, St. degli Ital. - III, 4

(11) Excellentissimo filio nostro Adulouvaldo reg. transmittere philacteria curavimus, idest crucem cum ligno s. crucis Domini, et lectionem s. Evangelii theca persice inclusam. Filiae quoque meae, sorori ejus, tres anulos transmisi, duos cum hyacinthis et unum cum albula: quae eis per vos peto dari. Non si usava ancora mandare ossa di santi; e Gregorio Magno lo disapprova assai.

(12) Jonas, in Vitu s. Bertulfi. ap. Mabillon, Ord. s. Benedict.

(13) Brexiana civitas magnam semper nobilium Longobardorum

multitudinem habuit. Paolo Diac. lib. v. c. 36.

(14) Fredegario e Paolo attribuiscono il fatto a Rodoaldo; ma i tempi non rispondono. Non occorre venire fino all'odierna civiltà per trovar assurdo questo modo di ragionare. Ai tempi di Lodovico il Pio, Agobardo arcivescovo di Lione scriveva: — Bell'arte a scoprir la verità! e so ratutto quando l'un combattente e l'altro soccombono. Se Dio voles e se che in questa vita gl'innocenti fossero sempre vincitori e i colpevoli vinti, Gerusalemme non sarebbe sottoposta ai Saraceni, nè l'Italia, ai Longobardi ». Liber adv. Gundobaldum, cap. xiv. I contemporanei non guardavano dunque per una fortuna l'esser l'Italia vinta dai Longobardi, come fecero alcuni mille anni più tardi.

(15) Burckhard (Staats-und Rechtsgesch. der Römer § 42. Stuttgard 1841) vorrebbe che oppida e vici fossero terre smurate, le quali non formavano Comune da sè, ma erano assegnate a municipi nel cui territorio

eran poste.

### CAPITOLO LXII.

# Gl'invasori. Legislazione longobarda. Costumi.

Il longobardo è un dominio militare che tende a conservarsi, ma non si consolida. Fuori dee difendersi dagli Slavi da una parte e dai Franchi dall' altra; dentro fa sforzi continui ma non concordi a guadagnar nuove terre sopra i Greci. Dopo Teodolinda par di vedere il contrasto fra un partito che s' avvicina agli ecclesiastici ed agli Italiani; e un altro che ne ripugna, e bessa i Romani e gli uccide: quello intento a fondere, questo a disgregare. E a disgregare le parti stesse del regno faticavano i duchi, mentre il re s'ingegnava ridur il dominio all' unità, facendo prevalere sopra la libertà germanica l'assolutezza militare dapprima, in appresso la magistratura al modo romano. A tal fine Rotari fece scrivere il diritto longobardico: sicchè a lui vogliamo fermarci per considerare l'indole generale della conquista germanica, e gli speciali istituti de' Longobardi; viepiù importanti a studiarsi perchè mutarono la forma civile, durarono lungamente, e continuarono il loro effetto anche sulle successive legislazioni della patria nostra.

L'antica Germania non formava una monarchia compatta, ma una confederazione di liberi e nobili, sottomessi a principi ereditari, o a capi elettivi. La parentela, il vicinato, la clientela costituivano parziali agglomerazioni, ciascuna delle quali regolava i particolari interessi in assemblee generali; e i capicasa esercitavano la sovranità, decidendo della guerra e della pace, giudicando i rei di Stato, nominando chi amministrasse la giustizia nei borghi, dando le armi a chi cra riconosciuto capace di portarle. Ne' casi di maggior interesse, quando cioè il braccio di tutti fosse necessario, tutta la nazione si raccoglieva, e deliberava quello, cui essa medesima doveva poi dar

compimento.

I capi, disponendo del voto e del braccio di molti clienti, acquistavano gran potere, e talvolta autorità monarchica sopra tutta la nazione. Quando invasero l'impero romano, quasi ciascuna gente germanica era governata da re, eletti fra i più cospicui e massime fra alcune famiglie d'origine divina. Ma questi re non erano che primi fra pari; dovevano cercarsi credito colla liberalità e col valore; viveano de' possedimenti propri, e de' donativi che riceveano dal popolo e dagli stranieri, oltre le spoglie nemiche e le ammende imposte per delitti. Ne' casi urgenti convocavano l'assemblea, e le deliberazioni di quella facevano eseguire; del resto nè amministravano gli affari

dello Stato nè la giustizia, poichè il popolo e sceglieva i giudici, e at-

tribuiva loro un consiglio del Comune.

Il portare le armi consideravasi come distintivo della nazione e vanto del libero. Nei pericoli della patria ogni Germano era convocato per obbligo all' eribanno, che oggi diciamo leva in massa: per volontà spontanea alcuni liberi formavano la banda guerriera, obbligandosi ad un capo siccome compagni. Egli proponeva un' impresa; essi il seguivano; lodati se buona e leale opera prestassero; se no, disonorati per vigliacchi. Alla prima queste associazioni si formavano per un' impresa sola; poi alcuni si addissero per tutta là vita a un capo, legati però soltanto dall' obbrobrio che colpiva chi misfacesse. Consideravano essi come propria la gloria e i trionfi di lui; esso gli alimentava e arricchiva con sempre nuove spedizioni; a vicenda si sostenevano e vendicavano.

Una banda restava vinta e scacciata dalla patria? irrompeva su terre vicine a cercarne una nuova. Altre bande erano formate da quelli che (al modo usato già dai Sabini) erano sbanditi qualora la popolazione soverchiasse. Di così fatti erano le orde che vedemmo molestare l'impero romano da Cesare in poi, e in fine distruggerlo.

La proprietà era di tutti, non dei singoli; laonde il possessore non la poteva vendere o trasmettere fuor della tribù: morendo alcuno

senza erede, la successione divideasi fra gli altri.

Scoprivasi un delitto e non constava del reo? i membri della sua comunità erano convocati per attestare contro o a pro dell'imputato, dinanzi alla corte dei liberi possidenti, presieduti da magistrati eletti dal popolo. Nessuno condannavasi se non udito e convinto. I reati contro l'intera società si castigavano corporalmente; e in quest' unico caso capitale la pena non poteva esser proferita dall'assemblea o dal re, ma dal gran sacerdote come rappresentante del Dio sommo, unico arbitro della vita, e vindice dello spergiuro. Il capocasa giudicava de' figliuoli e dipendenti senza doverne ragione a chicchessia: solo quand'avesse a punire la moglie, invitava al giudizio anche i congiunti di essa. Se il litigio si recava ai giudici, questi erano scelti della condizione dei contendenti; le parti esponevano in persona le ragioni; i savì decidevano giusta l'equità e le consuetudini.

I delitti contro la vita o l'avere de' particolari poteano redimersi a un prezzo (guidrigildo) (1), che variava secondo la condizione del danneggiato. La comunità del reo contribuiva all'ammenda, la quale divideasi fra la comunità dell'offeso: fin i servi pagavano le multe pei padroni; per l'ospite rispondeva il padrefamiglia. Chi non la pagasse era scomunato, escludendolo dalla protezione legale; di maniera che poteva dall'offeso essere perseguito con guerra privata (faida). I giudizi erano dunque un affare di Stato, e trattavansi in

comune perchè tutti v' aveano interesse.

Qui vedete mescolate tutte le forme varie di governo: monarchia, ereditaria e sacra, od elettiva e guerriera; assemblee di liberi, discutenti i comuni interessi; patronato aristocratico del capo sulla banda, del padre sulla famiglia e sui servi. Ma anzichè sistemi, que sti erano embrioni d'ordinamento civile; nissuna autorità dirigeva

le forze ad unico scopo; e prevalendo l'individualità, l'uomo si as-

soggettava solo in quanto il volesse, o vi fosse costretto.

Questo poco, che si ricava o induce da Tacito e da Cesare raffrontati con istituzioni posteriori, basta a chiarirci quanto la libertà germanica dissimigliasse dalla romana: questa affatto collettiva, sicche lo Stato era tutto, nulla il cittadino, il quale non conservava l'individualità se non a forza d'eroismo o di vizi; la germanica, tutta personale, ciascuno riservandosi il diritto proprio, la domestica franchigia, la vendetta de' torti ricevuti. La dipendenza proveniva non dal nascere in questo piuttosto che in quel luogo, ma da fede personalmente promessa da uomo libero. La giustizia non era un principio esteriore sociale, positivo, eguale dapertutto, che i sentimenti degli individui sottoponesse ad una idea generale; sibbene una particolare disposizione del cuore: la penalità un rapporto da uomo a uomo. donde scaturiva il diritto di venir a composizione col danneggiato; satta la quale, la società più non potea perseguitare l'offeso. Tali idee furono modificate dall'uscire di patria e dalla conquista, ma rimasero al fondo della società che si costitui per tutta Europa e nella natria nostra.

Dicemmo quanto basta per ismentire l'opinione vulgare che torrenti inesauribili di gente dilagassero dalla Scandinavia e dalla Germania. Oltre la ben nota natura di que' paesi, coperti anche da tante selve e da fiumi, abbiamo positive asserzioni sull'esiguo numero degl'invasori d'Italia. Se ad Ennodio, vescovo e atterrito, parvero inmerevoli i Goti di Teodorico, altri scrisse che maggior massa di combattenti gli oppose Odoacre; e dai Borgognoni che gli assalsero, non poterono salvarsi se non chiamando i Visigoti. De' Longobardi dice Tacito che compiaceansi d'esser pochi; e Procopio, ch'erano la più scarsa gente del vicinato (2): inoltre dovettero chiedere in sussidio trentamila Sassoni; e benchè molte genti vinte (3) s'aggregassero ad essi nel passaggio, poterono al lor primo impeto resistere non solo Pavia, Cremona, Padova, Monselice, Brescello, Oderzo, ma fin terre aperte, quali i contorni dell'isola Comacina nel lago di Como, che per venti anni si mantennero indipendenti, riconoscendo il

dominio imperiale (4).

I vincitori, liberi compagni d'un capo eletto per propria volontà, che nulla può disporre senz' essi consenzienti, vengono, conquistano, diventano possessori; indi poco a poco s'adagiano nella vita agricola, e sulla stabile proprietà fondasi un nuovo stato sociale. Ciascun capo, fermatosi colla sua tribù dove volle il genio o la ventura, accampa su estesissimi poderi, e vi è servito dai coloni e dagli antichi padroni spossessati, e corteggiato dai fedeli di sua nazione, che e per sicurezza della guerra e pei piaceri della pace gli si conservano vicini. Da che il capo era un ampio possessore, dispariva la prisca egualità. Egli distribuiva terreni a' suoi commilitoni, coll' obbligo che lo accompagnassero in guerra con prefisso numero d'armati.

Capo di quei capi era il re; non già primo movente d'una macchina regolarmente congegnata, ma primo fra i pari; convalidandosi però col presiedere ai giudizi in pace, e col perpetuarsi lo stato di guerra, come avvenne qui ai Longobardi. Si regolavano sulle patrie consuetudini, talchè di rado accadeva che egli esercitasse la podestà legislativa. Ben ve ne fu alcuno che volle imitare il sistema romano, come Teodorico; ma generalmente si cercherebbe indarno in costoro ciò che connettiamo alla parola di re: non corte, non costituzione, non gerarchia d'impieghi; un segretario spaccia tutti gli affari; un giudice risolve tutti i litigi recati al trono; i beni non sono della corona, ma acquisti della vittoria; nè tampoco sudditi egli ha, giacchè non dispone se non del braccio e dell'avere dei vassalli, cioè di quelli che per compensi determinati si obbligarono a determinati servigi.

Una porzione delle ammende, i doni volontari, i propri possessi, il dominio pubblico ingrandito colle confische, le tasse sugli stranieri, la tutela de' minori, le successioni intestate, costituivano il fisco del re. Culto, istruzione, pubblici stabilimenti da mantenere non aveva; gl' impieghi e le armi eran obbligo dei vassalli; e qualora si indicesse la guerra nazionale, ogni libero era tenuto accorrere, armandosi e mantenendosi del proprio. Aveva nimicizie o spedizioni particolari? il re poteva rannodare soltanto i propri vassalli, come faceva

qualunque altro duca.

I parlamenti sono antichi in Italia quanto l'invasione: ma non si conosceva la rappresentanza; v'interveniva chiunque n'avea il diritto, ma delegarlo ad altri non poteva. Sparsi che furono sovra estese provincie, divenne impossibile il raccorre i vassalli per ogni semplice affare; onde le assemblee diradarono, e si dovette imporre come obbligo ai liberi quell'assistervi che era essenza della germanica libertà.

Le assemblee non erano soltanto legislative, ma anche giudiziali; laonde, dopochè la conquista dilatò le giurisdizioni, fu duopo modificarle. Pertanto in ciascun distretto si obbligò un certo numero di probi viri (scabini) a congregarsi per l'indagine e la sentenza. Dodici erano per lo più, della nazione dei contendenti; e doveano sotto giuramento conoscere del fatto, non del diritto. Pubblica la procedura, ogni libero avendo facoltà di concorrere al giudizio. Fra i Longobardi il centenaro giudicava nel proprio cantone, il decano nella propria marca: tribunali non distinti per competenza, ma solo per più o meno estesa giurisdizione. Mentre i liberi non poteano essere giudicati che dall'assemblea di pari loro, i vassalli, i servi, i coloni restavano sottoposti alla giurisdizione del proprio signore; sicchè, al par de' terreni, era suddivisa la sovranità, e ciascuno ne godeva un brano nel brano di territorio che possedeva.

Restava il diritto della vendetta privata (faida), alla quale concorreano tutti i parenti e collegati. I sacerdoti e i re per tutto il medio evo s'adoprarono a torla via; e già molto ebbero ottenuto quando sottomisero queste guerre particolari a certe formalità, inducendo l'offeso a una dilazione coll'imporre che all'attacco dovesse precedere un'intimazione, e aprendo asili nei luoghi sacri: intanto si trattava della riconciliazione; se non altro scampava il primo furo-

re, talchè rimanevano impediti gli eccessi, finchè l'imporre le pene fu riservato ai tribunali.

Ma delle pene oggetto e motivo unico era sempre la vendetta dell'offeso, non dell'intera società; e se quello accettava la composisione dall'offensore, la società più non aveva a punirlo. Da principio stava all'offeso l'accettare o no il guidrigildo; dappoi i governi acquistando bastevole forza per surrogare la legge alla personale riscossa, lo imposero per obbligo, e lo commisurarono.

Di bel nome coprendo cattiva azione, si intitolarono ospiti quelli che, spossessati gli antichi padroni, ne occuparono le case e i beni. Alcuno credette che il re prendesse i domini ch'erano stati degl'imperatori; i capitani, gli ampi tenimenti de' senatori; agli altri guerieri, porzioni proporzionate al grado e al merito. Sorti barbariche i dissero queste parti toccate al nuovo signore; o tedescamente allodio, arimannia, cioè possesso assoluto, libero, giacchè non portava veruna servitù, e costituiva la vera personalità di chi appartiene alla stirpe conquistatrice. Ai sifatti soltanto è permesso l'onore del militare; sicchè divengono sinonimi proprietario, guerriero, cittadino. Tutto essendo costituito militarmente, la città o la provincia sono ma specie di corpo d'esercito; il possedimento è annestato colla politica sicurezza ed obbliga al servizio armato e alla reciproca garanzia; talchè è disertore chi lo abbandona.

I più grandi possessori coi patti medesimi assegnano, a vita od ereditariamente, alcune porzioni di poderi ad amici e fedeli, col nome
di benefizi; proprietà che, a differenza dell'allodio, è legata ad obblighi verso un signore non sovrano, al quale è caduca in caso di
morte o in mancanza di eredi. Terza maniera di proprietà sono i censi,
terre tributarie, che al possessore dovevano un canone in danaro o

ib datura.

A questa varietà di possessi corrispondeva la distinzione delle persone: e nobile era qualunque fosse benefiziato o stesse a servizio del
re; come tale non essendo sottoposto a verun'altra giurisdizione che
del re, a questo assistendo, intervenendo alle adunanze, coprendo le
dignità. I liberi o arimanni erano possessori sotto la tutela della legge,
e la giurisdizione di quello sulle cui terre dimoravano; non partecipi
delle assemblee generali nè dell'amministrazione della giustizia,
bensì obbligati all'arme.

l coloni tributari o censuali erano gente che, non bastando a tutelare da sè la propria libertà, cercavano protezione da un signore,
cedendogli i propri averi, salvo d' usufruttuarli pagando un censo e
prestando servigi di corpo o atti di rispetto: liberi sì, anche ricchi,
ma senza diritto di militare, e alienabili col fondo stesso su cui viveano. Della libertà erano privi i coloni affissi alla gleba; tanto bassi,
che Teodorico gli escluse dall'intentare ai padroni azione civile o criminale. Ultimi vengono i servi; o nati tali, o ridotti sia per volontà,
sia per forza, sia per castigo.

Tal era a un bel presso la condizione generale dei Barbari che invasero l'Impero. Quant' è specialmente de'Longobardi, benchè stanziati, pon poterono mai smettere il piede di guerra, cinti com' erano da nemici; laonde exercitus designava la nazione (5), ed exercitalis il libero longobardo. Tutti questi, alla chiamata del re, doveano armarsi, pena venti soldi, neppure eccettuati i vescovi: e quando alcuni si furono applicati a industria o a negozi, non si tennero disobbligati dal servizio militare (6). Conseguente era il divieto, sin capitale, di traslocarsi fuori della propria giudicaria, foss' anche entro i confini del regno, se non colla propria tribù o fara (7); giacchè la fara era una guarnigione, e l'abbandonarla equivaleva al disertare.

Tutti poteano intervenire alle adunanze nazionali, ove i principali discuteano sui pubblici interessi. I liberi erano pari di diritti, senza distinzione di classi; nè di nobili troviam menzione nelle leggi longobarde (8): arimanni diceansi gli uomini perfettamente liberi (9), a differenza dei censuali o aldit o coloni pagenses, che coltivavano la terra altrui. Lo schiavo poteva elevarsi alla condizione di aldio, nel qual caso il padrone diventava patrono: poteva scendervi il libero longobardo per conseguenza del giuoco o per multe ch' e' non fosse in grado di soddisfare.

Soli liberi entrando nell' esercito, dai capi militari non dipendevano donne, fanciulli, servi, ma restavano sottomessi al più prossimo
parente, o al signore che stava per essi garante. Mundio chiamavasi
dai Longobardi siffatta protezione, amundio chi n'era esente, mundwald chi l' esercitava sopra altri. Il mundualdo era obbligato a difendere e proteggere il suo tutelato, e chiedere per lui soddisfazio-

ne; e percepiva le ammende che fossero a quello devolute.

Insieme col re erano venuti altri signori, che a lui non tenevansi inferiori se non perchè l'aveano tolto a capo, e che perciò dei territori conquistati occupavano una porzione da sovrani. Come si chiamassero in longobardo nol sappiamo; in latino adottarono il nome di duchi, a somiglianza di quelli istituiti da Longino; ma invece d'essere magistrati civili e militari che amministrassero il paese secondo leggi comuni, dominavano da padroni sul paese occupato, dal re dipendendo solo pei delitti politici e negli affari comuni. Erano trenta o trentasei, pari fra sè di grado (10) comunque diversissimi di possessi, tanto che l'uno estendevasi su tutto il principato di Benevento, uno appena sull'isoletta d'Orta; ma forse abbracciavano in origine un egual numero di famiglie longobarde. Poteano dei loro possessi fare ogni voglia: morendo, gli succedeva il prossimo erede, purchè in età maggiore: se avesse più figli, governavano insieme: se nascesse disputa fra vari possessori, la decidevano gli arimanni del duca, i quali anche potevano cacciarli (11) senza che il re intervenisse altrimenti che come giudice supremo della nazione.

Come faceano leggi, così poteano far guerra, anche contro il re; e delle terre che togliessero al nemico, restavano padroni; se non che il re poteva ordinare la restituzione. Per tali acquisti alcuno ingrandì fino a sottrarsi affatto al re, come fu dei duchi di Spoleto e Benevento; tanto che fu proibito di migrare in quelle terre, come nelle

straniere.

Dal duca dipendevano gli scultasci, in latino chiamati centenari, che reggevano qualche vico, menavano la gente in guerra, e profe-

rivano i giudizi. Non subordinati, ma più ristretti d'estensione erano i decani, capi di dieci o dodici fare, unite per l'amministrazione, per la guerra, e forse per la reciproca assicurazione nei delitti: voglio dire che di un delitto commesso da un membro erano solidali tutti, come tutti obbligati a far vendetta dell'oltraggio sofferto da uno, e

partecipi del compenso che doveva l'offensore (12).

Questa gerarchia non vuolsi però confondere colla feudalità. Re, tuchi, arimanni tenevano le terre in possesso libero ed assoluto; e l'obbligo, o dirò meglio il diritto del militare non traevano da questo possesso, bensì dalla loro qualità di liberi; di modo che non sarebbe cessato neppure perdendo i possessi. Se il re o il duca affidava un proprio fondo a qualche dipendente, era compenso di servizio, non già titolo feudale. Talvolta il proprietario ad alcuno concedeva l'onore vita durante, vale a dire di governare una terra appartenente al proprio dominio, lasciandogliene godere i fondi: ma sebbene questo benefiziato fosse tenuto alla fedeltà ed a servire coll'armi al concedente, la condizione sua non differiva da quella degli ordinari uffiziali dell' esercito. Insomma i duchi, scultasci, decani possedenno le terre come uffiziali della nazione, o vogliam dire del felicismo esercito longobardo; e le divisioni in centine e decine equivalgono alle odierne di reggimenti, battaglioni, compagnie.

La confusione dei poteri si rischiara alquanto verso i tempi di Autri, che l'autorità regia rinforzò coll'obbligare i duchi a restituire i beni della corona, distribuitisi durante l'interregno; ponendo patto che non li spossesserebbe delle loro terre se non fosse per colpa di fellonia, e tenendoli obbligati ad assisterlo in guerra. Veri principi, non più semplici generali furono d'allora i re, i quali, anche per darsi aria di successori degli antichi Cesari, presero il titolo di eccellentissimi Plavi; metteano il proprio nome sulle monete e nei pubblici atti; giudicavano delle cause maggiori; promulgavano le leggi, le quali sottoponeano all'approvazione dei magistrati e delle assemblee, solo per maggior validità, non perchè il voto ne fosse necessario a convalidarle. Una nobiltà di corte si formava coi gasindi, i giudici, gli uffiziali, i marescialli (marpahis), gli scudieri (schildpor).

i convivi del re.

Agli amplissimi poderi della regia Camera soprantendevano gataldi, muniti anche d'autorità giudiziale e militare sopra i Romani, cioè sopra la gente vinta, e probabilmente anche sopra gli arimani che abitavano nel territorio a loro commesso. Alcune città formavano parte dei possessi regi, quali Como per alcun tempo, Susa, Siena, Pistoja, Toscanella, Arezzo, Volterra e forse Pisa. A Milano insieme col duca sedeva il gastaldo, cred'io perchè una porzione apparteneva in dominio al re. Nelle altre può argomentarsi che il gastaldo assicurasse le ragioni dei liberi e i privilegi riservati a questi allorchè pattuirono la resa: e limite della giurisdizione era quello delle diocesi (13).

Le leggi fe' scrivere Rotari nel 645, non formando un codice compiuto, ma emendando gli editti de' re predecessori che prima per sela memoria ed uso si conservavano; e nella dieta di Pavia li fece approvare alla nazione longobarda. Principale compilatore ne fu Valcauso; e incominciava: — Nel nome del Signore, principia l'Editto « che rinnovai coi miei primati e giudici, io Rotari re in nome di Dio. « personaggio eccellentissimo, xvn re della gente longobarda (14), « l'anno ottavo del mio reguare col favor di Dio, trigesimottavo del-« l' età, seconda indizione, settantasei anni dopo che i Longobardi. « sotto Alboino allora regnante, assistente la divina potenza, arriva-« rononella provincia d'Italia. Dato dal palazzo di Pavia. Il tenore che « segue mostra quanto ci stesse a cuore il bene de' sudditi nostri. ë « massime i continui travagli de' poveri e l' eccessivo esigersi da « quelli che hanno minor forza, i quali sappiamo che soffrono anche « violenza. Considerando perciò la misericordia di Dio, credemmo « necessario correggere la presente, e comporre una legge che tutte « le precedenti rimova ( o rinnovi ) ed emendi, aggiunga quel che « manca, tolga il superfluo; e raccorla in un volume, affinché ciascu-« no, salva la legge e la giustizia, possa vivere quieto, affaticarsi con-« tro i nemici, e difendere se e i confini suoi ».

E conchiudeva: — Queste disposizioni dell' Editto, che, volente e propizio Dio, e con somme vigilie rispondendo al celeste favore, noi abbiam costituite esaminando e remorando le antiche leggi dei padri nostri che non erano scritte, e che giovano alla comune utilità di tutta la nostra gente, col consiglio e il consensó de' primati, dei giudici, di tutto il felicissimo esercito nostro, comandammo fossero scritte in questa carta, disponendo che le liti già definite non si cambiino; se non ancora finite o non cominciate, secondo questo Editto vengano risolte. Al quale provedemmo d'aggiunge- re ciò che potessimo rammemorare delle antiche leggi de' Longo- bardi, per sottile indagine fatta da noi stessi o dagli anziani ».

Delle trecennovanta leggi di Rotari, centottantadue sono criminali, tre riguardano la religione, diciassette lo stato legale de' cittadini, dei servi, degli stranieri, diciotto le dignità e la casa del re, sette
la milizia e sicurezza dello Stato, quindici la sicurezza interna, due
l'agricoltura e il commercio, qualtordici la caccia e la pesca, cinquantaquattro la polizia urbana e rurale, ventiquattro l'ordine giudiziario: restano cinquantaquattro leggi civili, di cui diciannove
guardano alle persone, le altre alle cose. Altre ne pubblicò poi Liutprando, di sentimento molto più civile, « coll'assistenza de' giudici
e di tutto il popolo ». Altre ancora Astolfo e i re successivi.

Sono dunque d'età diversissima; del che poco si ricordarono quelli che se ne valsero a descrivere la civiltà longobarda. Nelle primitive, di romano non si trova forse altro che la menzione del peculio castrense, e quasi castrense, le tre cause del diseredare, e la divisione dell'eredità in oncie (15); di religione non si parla, poco di disciplina ecclesiastica; e v'abbondano parole longobarde a spiegare gli usi de' vincitori, da cui e per cui sono dettate (16).

In quelle de'successivi re, principalmente di Liutprando, cresconole reminiscenze romane: l'emancipazione degli schiavi in chiesa, la prescrizione trentennaria per legittimare la proprietà e i diritti, l'impedire si vendano i beni de' minori fuorchè in estrema necessità e: 1 GIUDIZJ ~ 67

coll'autorizzazione del giudice, la meglio stabilità successione delle donne, l'adozione de' figliuoli, il diritto di testare allargato, il sepa-

rare l'usufrutto dalla proprietà nella donazione, l'appello.

Primo diritto e fondamento degli altri era la faida. È perchè l'erede era obbligato a sostenere quella del defunto sin al settimo grado, rimanevano escluse dall'eredità le femmine come inette alle armi, finchè non intervenne l'equità alla romana. Il governo assodandosi tentò mettere qualche regola a tali vendette, e sostituire l'azione giuridica; ma non le tolse mai.

I tribunali, istituiti a proteggere la proprietà e la vita, erano, come tutt'il resto, ordinati alla militare, semplici, spicciativi. Quattro giorni per terminare la lite davanti agli scultasci; sei davanti ai giudici maggiori; dodici per recarla al supremo giudizio del re (17). Non si

accettavano avvocati.

Qualunque litigio nascesse fra i membri della centuria o della decania, piativasi avanti al capo, che ne riscoteva le multe. In affari rilevanti l'assemblea della centuria giudicava sotto la presidenza dello scultascio; o, per non raccogliere tutti, sceglievansi dieci buoni uotuini, cioè perfetti Longobardi, che sotto giuramento esaminavano il fatto, rimettendo al magistrato l'applicazione della pena (18). D'uffizio si procedeva nei casi ove il fisco partecipasse alla multa; negli altri voleasi l'istanza dell'offeso o del suo erede. Ai magistrati era permesso ricever donativi, cioè forse sportule, purchè n'avesse sua parte il re.

Nelle liti civili, semplicissime erano le formole prescritte: — Pie-" tro, Martino ti cita perchè tu con mal ordine tieni una terra, posta

« nel tal luogo.

Per successione di mio padre quella terra è mia propria.
A lui tu non devi succedere, perchè ti generò da un' aldia.

— Sì, ma la manomise, come è scritto, e la prese a moglie ». Provi o perda (19).

Per un caso criminale: — Pietro, Martino ti cita perchè uccidesti "Donato suo fratello a torto ". Se egli dica — Fu romano, non deve

" rispondere a te, o lo provi o risponda " (20).

Ognuno dovea comparire in persona: agli orfani, alle vedove, a chi facesse constare della propria insufficienza, permettente il re, deputavasi un avvocato. Prove positive porgevano gl'istromenti scritti, i testimont giurati e la prescrizione; se non ne risultasse lume, spesso rimettevasi la decisione al duello. Il falso testimonio condannavasi ad un compenso, di cui il principe toccava metà, metà la parte lesa; e se fosse impotente a pagarlo, si dava schiavo all'offeso. Il tempo della prescrizione fu da Rotari fissato a cinque anni: e nascendo contrasto, si dovesse sostenere con un duello o giuramento (21); Grimoaldo lo prolungò a trenta (22), e varie modificazioni vi s' introdussero dappoi.

Quanto a' criminali, l'arresto del reo si faceva dai decani o saltari, che lo traduceano allo scultascio, e questi lo consegnava al giudice (23). Il malfattore scoperto in casa, poteva essere arrestato da chicchefosse, ed anche ucciso (24). Se alcuno legasse un libero senz' ordine del re o buona ragione, dovea dargli due parti del prezzo di sua vita (25). Il giudice interroga il reo; se non si purga, lo condanna: non accade menzione di tortura. I beni dei condannati passano ai figliuoli. La negligenza de' giudici v' è punita ora con multe da dividere tra il fisco e la parte danneggiata, ora coll' obbligo di pagare del suo al creditore il credito per cui aveva portato istanza (26).

Male sono determinate le competenze dei vari tribunali, e troppo frequente il ricorso al trono; nè fissato un termine, dopo il quale fosse imposto silenzio ai litiganti. Una legge di Carlo Magno, soggiunta alle longobarde, comanda che i giudici si mettano a tribunale digiuni: ma anzichè segno d'abituale intemperanza de' Longobardi, forse non è che un'allusione scritturale (27); se pur non era un modo d'obbligare alla pronta decisione: come oggi ancora i giurati inglesi non possono prender cibo prima di avere proferito.

Dove bisognava convincere non un giudice o un tribunale ma tutto il popolo, la realtà del fatto e la colpabilità del convenuto doveano esser discusse in ben altri modi dei nostri; e fra le prove le

più caratteristiche erano i congiuratori, l'ordalia, il duello.

L'accusato compariva con un numero d'amici e parenti, i quali giuravano lui esser mondo della datagli imputazione, ovvero che essi prestavano intera fede al giuramento proferito da esso. Non si trattava di vagliar la cosa, di fare indagini e interrogatori; giuravano e tanto bastava: uno era innocente se un' accolta di liberi fosse disposta a sostenerlo tale colla sua parola e col suo ferro. Rotari ingiunse che, nelle cause eccedenti il valore di venti soldi, il petente giurasse con dodici sacramentali; sei nominati da esso, uno dal convenuto, cinque da lor due d'accordo (28): ma altre volte salivano a venti, cinquanta, settantadue e più, secondo il grado del reo e la gravezza dell' imputazione. Il primo sacramentale, fra i Longobardi, posava la mano sulla cosa sacra; il secondo la sua su quella del primo, e così via gli altri; a tutte sovrapposta la sua, il convenuto, in tale atto proferiva il giuramento. Frequente è ammesso nelle loro leggi il giuramento qual prova decisiva in cause civili e criminali: "L'accusata d'adulterio si purghi con dodici sacramentali, e il marito la riceva » (29). La qual prova fu anche dalla Chiesa sanzionata con preci, benedizioni, reliquie: talvolta davasi il giuramento sull'ostia consacrata, dimezzandola fra l'attore e l'accusato.

Con modi più spettacolosi chiamavasi il cielo a testimonio ne'giudizi di Dio. Era pur questa una tradizione pagana (30), avvalorata dai miracoli, dai quali nel vecchio e nel nuovo Testamento fu confermata la verità; sicchè si venne a pretendere che Dio qualvolta fosse invocato ne operasse uno, per francheggiare l'innocenza, non dovendo egli comportare il trionfo del ribaldo: quando egli avesse parlato coi fatti, la società rimaneva convinta. Talora i due attori stavano a braccia levate finchè si cantasse una messa o un officio, e deteriorava la sua causa quello che le lasciasse per istracco cascare. Tal altra inghiottivano entrambi un morso di pane e cacio benedetto, persuasi che al reo si fermerebbe nella strozza. Altri, e massime donne imputate di maliarde, erano gettati al fiume, considerandosi

colpevoli se galleggiassero. Più consuete tornavano le prove dell'acqua e del ferro rovente: in una caldaia bollente ponevasi una palla. e l'accusato dovea trarnela colla mano ignuda; ovvero maneggiare un ferro arroventito, o camminare scalzo sopra sbarre infocate; suggellavasi un sacchetto attorno ai piedi o al braccio, e aperti dopo tre

giorni, se non vi apparisse lesione, egli era mandato assolto.

Volta fu che con grande solennità s' accesero due roghi tra sè vicinissimi, e i contrastanti od i campioni passarono di mezzo a quelli. restando la ragione a chi uscì illeso. Carlo Magno in testamento ordino che, qual controversia nascesse tra' suoi figliuoli, fosse decisa col giudizio della croce. Volendo rifarsi le mura di Verona per ischermirla dalle correrie degli Ungari, si disputò se al clero toccasse fabbricarne un terzo o un quarto; ed un campione che tenne alte le braccia per tutto il passio di san Matteo, diede il migliore partilo agli ecclesiastici. Giovanni detto Igneo e Liprando convinsero di simonia l'arcivescovo di Firenze e quel di Milano col passare intatti fra due roghi. A questa prova vennero spesso sottoposte le reliquie, e surono viste balzare illese dalle siamme: come i messali ambrosiani quando Carlo Magno voleva abrogare quel rito. Tali prove durarono tutto il medio evo; la Chiesa le accompagnò con riti e preghiere; e sebbene sempre v'avesse chi le disapprovò, talmente si accordavano coi tempi, che difficilissimo fu l'abolirle.

È più difficile estirpare il duello, altro modo di sostituire forme legali alla vendetta personale, obbligando l'offeso a certe regole nella guerra contro l'offensore. I codici dovettero occuparsi a lungo di questa trasformazione dell'ostilità privata, per assegnare quali persone potessero esibir il duello, quali accettarlo, in che casi, con che regole. Donne, fanciulli, sacerdoti ne andavano esenti, e in nome loro lo sostenevano campioni prezzolati, tenuti a vile dall'opinione e dalle leggi; mentre era pregiato chi assumesse quest' uffizio per generosilà. Virtù prima non era il valore? il mancarne dovea denotare malvagità. Eppure già Teodorico, o Cassiodoro a nome di lui, scriveva agli abitanti della Pannonia: — Che giova all' uomo aver la lingua, \* s' egli tratta sua causa a mano armata? ove sarà la pace, se sotto \* la civiltà si combatte ? Imitate i Goti nostri, che appresero ad eser-«citar fuori le battaglie, dentro la modestía » (31). I Longobardi ammisero il giudizio del duello; e Liutprando, sebbene lo confessasse assurdo, non ardiva vietarlo come troppo radicato negli usi di sua gente (32).

Quandó la feudalità sfrantumò le primitive colleganze di tribù, dileguossi il sistema de' compurgatori, ma crebbe il duello giudiziario, meglio appropriato a persone tutt' armi; nè la Chiesa riusci mai a svellere questo diritto della forza. Nel 962 Ottone il Grande, attesa la facilità degli spergiuri, consultò il concilio Romano se non tornasse meglio ricorrere più di frequente al duello giudiziario. Nulla decise il pontefice: onde esso imperatore, nel 967, propose alla dieta longobarda in Verona, fossero casi di duello giudiziario il dichiarare falsa una scrittura, disputare sull'investitura d'un fondo, asserire di aver per forza sottoscritto ad un obbligo concernente una terra, o sofferto un furto di oltre sei soldi; negare il deposito, o che uno fosse entrato servo d'un altro. Ogni libero combattesse in persona; le

chiese e le vedove per mezzo d'un avvocato (33).

Siffatte erano le procedure sotto i Longobardi. Le pene si appoggiavano sul diritto di venire a componimento; i liberi potendo soddisfare a danaro fin l'omicidio premeditato e l'invasione armata (34). Tali compensi (guidrigildi) erano regolati secondo le cadarfredé. cioè le prische consuetudini; sicchè la loro estimazione abbandonavasi ai giudici : ma Liutprando restrinse questo arbitrio ponendo alcune tasse certe. Fondavansi esse sopra un'altra ingiustizia, qual era la differenza fra uomo e uomo : giacche non si badava all'intenzione o alla morale, ma a ripagare l'oltraggiato in misura del suo grado e della lesione effettivamente sofferta. Pertanto è posto divario fra l'uccisione d'un uomo o d'una donna (35): chi ammazza un aldio altrui, paghi sessanta soldi (36); chi un servo rustico, sedici; chi un servo bifolco, venti; cinquanta pel porcaio che abbia sotto di sè due o tre allievi; venticinque per gli inferiori (37); mentre ne vale ducento e fin cinquecento la vita d'un libero. Tre soldi scontano l'aborto procurato ad una cavalla o ad una serva (38): indifferenza naturale dove la multa compensa il danno del padrone, non l' offesa recata alla società o all' umanità.

Le pene sono suddivise ancora non in riguardo all' effetto, ma al danno effettivo, perciò specificato con frivolezza. Chi dà un pugno, paghi tre soldi; sei, chi uno schiaffo. Chi ferisce nel capo, se intacca solo la cuticagna, sei ; se due ferite, dodici ; se tre, diciotto : le di più non si contano. Se frange un osso, soldi dodici; se due il doppio; il triplo se tre o più: però se l'osso sia tale che possa dar suono lanciandolo contro lo scudo alla distanza di dodici piedi, misura d'un uomo ordinario. Chi fenda il labbro, sedici soldi; venti, se resta scoperto un dente o due o più: se rompe un dente di quei che si vedono ridendo, soldi sedici; e se più, in proporzione: pei molari, soldi otto ciascuno. Pel pollice, un sesto del prezzo dell' offeso; per l'indice soldi sedici; pel medio sei; per l'anulare otto; pel mignolo tredici (39): e tutto è variato secondo che l'offeso è libero o no. Altre ammende erano fissate pel danno recato alle proprietà o ad animali domestici; o pel danno da questi causato. Se molti avessero commesso un delitto, la pena ripartivasi fra tutti.

Tante prescrizioni sfrivolite in particolarità, mostrano come di intenti generali mancasse la legge, la quale alcuna fiata si limitava a raccomandazioni. Chi accende il fuoco per istrada, si ricordi di spegnerlo prima d'andarsene: chi trova una bestia selvatica o presa alla tagliuola, o circondata da cani, e l'uccida e racconti schietto la

cosa, possa prenderne l'anca destra o sette coste (40).

Delle multe un terzo toccava ai giudici, e doppie eran quelle che si pagavano per sentenza del re. Capitalmente si punivano, fra i delitti privati, l'adulterio, l'uccisione del marito o del padrone; fra i pubblici, l'introdurre il nemico nel regno o aiutarlo in qualsiasi modo, il tener mano a un reo di morte, il rivoltarsi al capitano in tempo di guerra, fuggire in battaglia, disertare dalla propria fara. La

pena di morte era poi prodigata cogli schiavi. Al falsatore di monete e di carte amputavasi la mano (41). Liutprando abbondò di più in pene afflittive, come prigioni sotterranee, il tondere, il marchiare con ferro rovente, il flagellare (42): e questa deviazione dal guidri-

gildo attesta un nuovo diritto introdotto da quel re.

Il ladro pel primo furto subisca due o tre anni di carcere sotterraneo; e se non ha di che compensare, si consegni al derubato, che ne
faccia il suo talento: al secondo, il giudice lo tosa, batte, marchia in
fronte e in faccia: al terzo, lo vende fuor di provincia (43). Redimeasi dunque a prezzo l'omicidio, non il furto. Vero è che Liutprando volle che l'omicida volontario, non solo compensasse la famiglia
dell'ucciso, ma tutte le sue facoltà fossero divise fra quella e il re;
e se non bastassero al guidrigildo, fossero consegnate alla famiglia
dell'ucciso (44).

Singolarmente si volle consolidare colle minaccie il poter regio, contrastato come succede dov'è elettivo. Morte e confisca a chi pensa o consiglia contro la vita del re, o si avanza armatamano contro il suo palazzo: assolto chi uccide altri per insinuazione del re.

Alcune volte le pene sono stravaganti: le donne rissose venivano decalvate e frustate per la vicinanza; a Pavia stava eretta sul ponte una pertica con un corbello in vetta, per tuffare nel Ticino chi aves-

se bestemmiato (45).

Quel rappresentare mimicamente gli atti civili, che si costumava nel diritto patrizio romano, ricompare nelle consuetudini de' Barbari, come consentaneo a gente che poco scriveva, e alle cui fantasie aceva mestieri d'essere scosse da effettive rappresentazioni. Per l'emancipazione i Longobardi consegnavano al servo una freccia, atteso che il portar armi fosse privilegio de' liberi, e susurravangli all'orecchio alcune parole patrie (46). Per effettive tradizioni davasi l'investitura d'un uffizio o grado: al compratore si consegnava un ramo, una festuca, un cespo, una zolla; e anche oggetti affatto estranei, come un guanto, un libro (47), un cane, una correggia, un par di forbici, un giunco, un martello, un pallio, un lenzuolo, o marmi, o pesci, o un' anfora d' acqua. Dopo servite alla tradizione, si foravano o rompevano, e venivano conservate dall' investito, quasi prova dell'atto: ond' è che spade rotte, monete forate, solfanelli e somiglianti troviamo negli archivi; e qualche volta attaccati all'istrumento fascetti di paglia; o capelli e barba nella cera del sigillo; o pezzi di legno e coltelli,nel cui manico s'intagliava il nome del venditore. Altre volte faceansi alcuni atti significativi, come stringersi la mano, porgere il pollice destro, dare il bacio, toccare una colonna o un corno, entrare nella porta, passeggiare sui fondi, smovere la terra, ricever insieme la comunione. Colla spada investivasi alcun re; colla lancia i principi longobardi; i dogi di Venezia col gonfalone; Ottone II infeudò il contado di Bobbio all'abbate di quel monastero con un anello d'oro. La Chiesa non ha finora dismesso di conferire le dignità ecclesiastiche col pastorale e coll'anello; e le minori col berretto, il calice, un candeliere, le chiavi della chiesa, il turibolo, o col toccare la fune delle campane, od ardere un grano d'incenso, o leggere il messale.

Tra i Longobardi non era molto in pratica questa mimica giuridica; e non di rado saceano atto scritto delle vendite, specificandovi la cosa alienata e il prezzo, aggiungendovi la garanzia, sotto la penale del doppio; sembra però che l'attore in cause civili lasciasse in casa del convenuto un guadio, cioè un anello od altro materiale segno. Singolare ad essi era il launechild, compenso che il donato dava al donatore; una veste, un pallio, un anello, un cavallo, un par di guanti o danaro: del che ricorrono esempi fin nel xui secolo. Da ultimo, in luogo della veste, non faceasi che sporgerne il lembo al donatore (48).

Non v'era diritto di testamento in origine, ma distribuivansi le eredità secondo le generazioni, esclusi i collaterali. In primo ordine erano i figli, e i nipoti per rappresentanza; in secondo le figlie a parti eguali, e in difetto di figlie le sorelle e le zie non ancor maritate: in tal caso i parenti, e in loro difetto il re, prelevavano un sesto. Seguivano i parenti prossimi, senza distinzione di linee ne di sesso, fin al settimo grado; dopo il quale sottentrava il re (49). I figli sono chiamati in egual porzione all'asse del padre, che può privarneli solo nel caso che l'avessero battuto o minacciato nella vita, o tentato la matrigna (50). Il bastardo non è erede: ma ai figli naturali tocca la metà della legittima se il padre lasciò figlio; se no, un terzo dell'asse. Non si conoscono fidecommessi. Chi, in difetto di prole, volesse disporre di sue facoltà, dovea farlo per contratto (thinx), proferendone da vivo una promessa pubblica, che equivaleva all'adozione: e il donato doveva accettare dando il launechildo.

Sparendo l'obbligo della vendetta domestica, il diritto ereditario dovette modificarsi, e Liutprando permise di testare, non solo a prodell'anima, ma anche per prediligere uno de'figli; la sorte del quale poteva dal padre essere migliorata d'un terzo se n'avesse due, d'un quarto se tre, e così in proporzione (51): ma ciò non avea luogo coi nati da secondo letto, viva la madre. Poteasi anche favorire la figliuola.

Dagli antichi Germani deduçono alcuni il rispetto onde la società moderna, a differenza dell'antica, riguarda le donne. Per verità le leggi longobarde ci danno poco argomento di delicatezza verso di esse, contandole solo come fattrici di guerrieri: e l'uccidere una atta a figliare, scontasi con seicento soldi; con ducento, se prima o dopo l' étà nubile. Nuove però sono le leggi introdotte dal pudore in quel codice, tanto precise, che spesso il ledono per proteggerlo. Il libero che preme il dito d'una libera, sborsi seicento danari; doppio, se il braccio; e sopra il gomito, millequattrocento; milleottocento se il petto. Chi per istrada tenti una libera, componga in novecento soldi; altrettanto chi sforza una donna a sposarlo; multato chi tarda due anni a menarla dopo gli sponsali. Gli adulteri possono esser uccisi dall'oltraggiato qualora non siano puniti dalla legge; ne francheggiano la peccatrice il consenso o il comando del marito. Nefario è chi dica meretrice o strega ad una libera; giuri con venti testimoni averlo fatto per impeto di collera, e compensi in venti soldi, o sostenga il suo detto col duello; nel quale se soccomba, paght la multa impostagli dal giudice (52).

La donna non usciva mai del mundio; tutelata dal padre, dallo zio dal fratello, sinchè in capelli, cioè fanciulla; poi dal marito; e vedeva, dal più prossimo a questo (53). Qualora la donna non avesse consanguinei, o dopo vedova si fosse riscossa dalla tulela col restiture metà della dote, o il tutore l'avesse accusata d'impudicizia, o voluta costringerla a nozze sgradite o prima de'dodici anni, o attentato alla vita e all'onore di essa, o chiamatala strega, ponevasi solto il mundio del re, il cui gastaldo percepiva il prezzo se si maritasse, e porzione dell'eredità se morisse. Perchè i mundualdi non abusassero della debolezza del sesso, Liutprando statuì che, quando ma donna vendesse alcun suo possedimento coll'assenso del marita, intervenissero al contratto due o tre parenti di essa per cansare

ogni frode o violenza (54).

Il mundualdo vendeva la donna al marito, il quale così diventava **cede di essa, e g**odeva le tasse inflitte a chi la offendesse. Dote propriamente non era costituita, ma ne teneano vece il faderfio, il mefio e il morghengabio. Il primo significa eredità paterna (vater-erde), e davasi dal genitore e dai fratelli a piacer loro alla sposa, per quetarla d'ogni pretensione al retaggio. Il mesio (medio, metà) era un libero donativo del marito avanti le nozze, consistente per lo più in campi o servi; diverso dal mundio, prezzo stipulato per ottenere la tatela della donna, e che davasi al mundualdo. Questo talora giungeva sino a venti soldi; ma Liutprando limitollo a tre (55), mentre edi medesimo restrinse il melio a quattrocento danari pei giudici ed atri magnati, trecento pei nobili, gli altri quel di meno che volessem. Il morghengabio, o dono mattutino, facevasi dallo sposo dopo la prima notte: ma poiché i primi trasporti recavano taluni a donare **fa l'intera facoltà, e questa rimaneva alla donna se sopravivesse,** Listprando sancì che lo sposo non potesse obbligare più d'un quarto dell'aver suo (56), e vietò il far altri regali oltre i predetti.

Non permettevano i Longobardi le nozze alle donne avanti dodici ami, quattordici ai maschi, nè in generale fra età sproporzionate: contratte, più non si scindevano. Per quanto il marito bazzicasse altre donne, la moglie non poteva dargli querela; ma se ella peccasse, era, come il seduttore. abbandonata alla vendetta del consorte. Che in questi fatti poco migliorassero i Longobardi in Italia, lo rivela la lunga legge di Liutprando contro i connubi criminosi; un' altra contro i mezzani e i mariti che vendono le proprie mogli, e le monache

che pretendono marito (57).

Il punto d'onore, qualità che i moderni distingue dagli antichi, si rivela ne' castighi apposti alle parole. Chi dice infame a un altro, paghi cenventi danari; chi vile, il doppio; se spia, seicento; la donna che chiami bagascia un'altra senza poterlo provare, soldi quarantacinque; il tutore che dica villania alla sua tutelata, ne perda il mundualdo.

Cogli schiavi la legge di Rotari è fiera quanto la romana, pareggiandoli a cose; ma poi anche i Longobardi tolsero al padrone l'arbitrio sulla vita di quelli, eccetto i casi determinati dalla legge. Il padrone che adultera con un'aldia, perde ogni ragione su lei e sul

Cantu, St. degli Ital. - III, 5

marito; chi sforza la fidanzata d' un servo, paga la pena allo sposo, il quale può anche sul fatto uccider lei e il corruttore. L' offesa ai servi vale un quarto di quella ai liberi: chi prende per la barba o pei capelli un rustico altrui, gli paghi un soldo: il servo battuto dal padrone per essersi richiamato contro di lui, rimane franco. Se ad uno schiavo rifuggilo in chiesa il padrone promette sicurtà, poi non attiene, è multato in soldi quaranta. Se il padrone disposto a dare la libertà venga a morte, lo schiavo rimane libero senza pur pagare il compenso, « massima lode a noi sembrando (dice Astolfo) se dal « servigio traggansi gli schiavi a libertà, perchè il Redentor nostro « degnò farsi servo per dare a noi libertà » (58).

Queste leggi, da chi giudicate pessime, da chi stupende, secondo il vario punto di vista (59), sopravissero lungamente nelle consuetudini italiane (60), ed offrono il migliore ritratto de' costumi de' Longobardi. Il vederle dettate in latino, benchè concernessero soli i vincitori, mostra come questi fossero digiuni di lettere a segno di dover valersi dei nostri per compilarle. Ma i nostri pure doveano aver perduto ogni tradizione elevata di ragione giuridica, poichè non seppero appoggiarsi sovra punti complessivi, e providero a casi par-

ticolari con una minuzia fin puerile.

Gente che si spicca dalla patria, perde gran parte degli affetti più teneri e morali : or chi vorrà credere alla vantata bontà e costumatezza di Barbari, mescolati di genti diverse, e sì tenuemente legati al loro capo? I nostri padroni rozzamente abitavano; e gli armadi ove riponevano le armi, e le banche da cui presero nome i banchelli, erano grossolanamente foggiati. Semplici nel vivere ordinario, sfoggiavano ne' conviti, ove l'ilarità era stimolata dal vino, bevuto in giro dal corno dorato o talvolta dai cranì de' vinti nemici; e l'eroismo da giuochi scenici o da bardi che cantavano le imprese di Teodorico o d'Alboino. La scipita, eppur da tutti letta storia di Bertoldo, certo d'origine antica e tedesca (61), ci fa vedere Alboino nella regale Payia piacersi dei buffoni. I gioielli da Agilulfo e Teodolinda regalati al San Giovanni di Monza chiariscono com' essi sapessero largheggiare: ma un bastone a oro e argento da re Cuniberto regalato al grammatico Felice (62), è l'unico favore che leggiamo concesso a letterati da Longobardi; e forse Rachis tenne una scuola in palazzo, dalla quale uscì Paolo Diacono (63). Dopo le prime devastazioni, molti di quei re fecero anche fabbricare, massimamente chiese e monasteri, e credesi vederne a Pavia e a Brescia, certamente a Lucca. Nel 8an Giovanni di Monza erano ritratte le geste de' Longobardi; i quali vi comparivano colle prolisse vesti di lino a lembi di color vario; le gambe ravvolte in una singolare lor foggia di usattir e in piede calzari sparati fin alla sommità del pollice e con legacci di cuoio, a cui sostituirono poi gli stivali (64); lunghe barbe, da cui forse presero il nome ; la cervice rasa fin alla nuca ; davanti, la chioma prolissa fin alla bocca con una drizzatura sulla fronte. Forse sudiciume manteneva fra loro una malattia cutanea, qual ella si fosse, indicata col nome di lebbra; e chi n'era infetto veniva espulso di casa e di città: provedimento nulla più eccessivo dei tanti suggeriti per pubblica sanità, se non si fosse esacerbata la condizione di quegli infelici col considerarli per morti, e interdirli non solo del disporre dei propri beni, ma fino dell' usarne al puro mantenimento.

Giungevano i Longobardi in una società corrotta dal lusso, avvilita dalla schiavitù, pervertita dall' idolatria, senza che il cristianesimo l'avesse ancor potuta riformare; onde ai vizi propri aggiunsero quelli dei vinti. Tra questa eredità gentilesca erano le pratiche superstiziose, e assurde credenze in apparimenti di morti, patti col diavolo, larve placabili con lustrazioni. Il legislatore rimprovera del credere che certe donne ingoiassero gli uomini (65): ma al tempo stesso egli proibisce ai campioni, ne'duelli giudiziari, di portare indosso erbe o che che altri malefizi.

(1) Il guidrigild è compenso privato; ben distinto dall'ammenda (fried) che è compenso pubblico.

(2) De bello goth. 11. 14, 111. 34. Una loro migrazione, causata dallo scaldo di Gottland, componeasi di settanta navi, montate ciascuna da cento uomini.

(5) Aucto de diversis gentibus, quas superaverant, exercitu. PAOLO

Duc., lib. 1. c. 20.

(4) La storia non parla che dell'isola; ma essa è tanto piccina, ch'è forza credere sotto quel nome comprese le circostanze. A Lenno, terra di quella riva, sono due iscrizioni del 571 e 572, eve l'anno è notato per consoli, e Giustino II è detto signer nostro:

HIC BEQVIESCIT IN PACE FAMVLVS CHRISTI LAVRENTIVS VENERABILIS SACERDOS, QVI VIXIT IN HOC SÆCVLO ANNOS IV; DEPOSITVS DIE III NONAS JVLII, POST CONSV-

LATVE DOMINI NOSTRI IVSTINI PERPETVI AVGVSTI ANNO VI, INDICTIONE IV.

ANOS P. M. XXXIII; DEPOSITVS SVB DIE VII KALBNDAS OCTOBRIS, INDICTIONE V, POST CORSVLATVM DOMINI NOSTRI IVSTINI PERPETVI AVGVSTI ANNO VII.

(5) In tal senso l'editto di Rotari si dice fatto col consenso cuncti fe-

licissimi exercitus nostri.

(6) Homo qui habet septem casas massaricias, habeat loricam cum reliqua conciatura sua, debeat habere et caballos... Homines qui non habent casas massaricias, et habent quadraginta jugis terrae, habeant caballum, scutum et lanceam... Item de illis hominibus qui negotiantes unt et pecuniam (non) habent, qui sunt majores et potentes, habeant loricas, scutos, caballos et lanceas; et qui sunt sequientes, habeant caballos, scutum et lanceam; minores habeant coccoras cum sagittas et urcos. Leggi di Astolfo, pubblicate dai Troya.

(7) Rotani, leg. 117; Liutprando, lib. III. leg. 4. Da fahren generare, radice disusata di vorfahren progenitori; onde corrisponde a gens de' La-

lini. Oggi in Albania fara significa lo stesso:

(8) Nelle leggi; ma Paolo Diacono, lib. 1. c. 21, cita gli Adalingi, sic enim apud eos quaedam nobilis prosapia vocabatur. Forse era sola la razza regia.

(9) Liberi, ingenui, ingenuiles, plù tardi boni homines. Ehre significa

onore, ed heer esercito; onde arimanno è uom d'onore o d'arme. Il Troya fa osservare che la voce apimanes trovasi in Appiano, De bello mithr. Ottone I, nel 967, dona a un monastero un borgo cum liberis hominibus, qui vulgo herimanni dicuntur (Antiq. ital. 1. 717). Enrico IV, nel 4074, donamus insuper monasterio.... liberos homines, quos vulgo arimannos vocant (Ivi, 739). Errano il Sismondi credendo gli arimanni contadini liberi, che oltre le proprie terre avessero enfiteusi dai grandi, e che soli coi nobili potessero intervenire al placito (cap. 2); e Giovanni Müller (Allg. Geschichte), credendo che l'arimanno fosse fra Longobardi il capo militare di ciascuna borgata.

- (10) Il Muratori distingue duchi maggiori e minori, ma senza ragione. Paolo Diacono nomina i duchi di Ticino, Bergamo, Brescia, Trento, Forogiulio, Milano; e oltre questi, altri trenta ne furono nelle loro città. 11. 32. Sarebbero dunque trentasei, forse perchè fra Longobardi corresse l'usanza d'altri popoli germanici di due decine diverse, l'una di dieci unita, l'altra di dodici: il che fa che molte volte un numero abbia a intendersi altrimenti da quel che suona. Vedi Rueh, Schuwdische Geschichte, vol. 1. §. 49. In tal caso potrebbe darsi che i duchi longobardi fossero dodici nella Neustria, ed altrettanti nell'Austria e nella Tuscia. Menzione storica abbiamo de' ducati d'Istria del Friuli, Milano, Bergamo, Pavia, Brescia, Trento, Spoleto, Torino, Asti, Ivrea, San Giulio d'Orla, Verona, Vicenza, Treviso, Ceneda, Parma, Piacenza, Brescello, Reggio, Perugia, Lucca, Chiusi, Firenze, Soana, Populania, Fermo, Rimini, Benevento.
  - (11) Epist. vi Stephani II, ap. Mansi Concil. tom. n.
- (12) Della reciproca garanzia rimase un vestigio negli statuti criminali di Milano, ove il cap. 162 è Qualiter Comunia teneantur pro captis in terra sua. Anche della costituzione per decine prolungossi la memoria; e fin nel 1500 la valle di Cadore era divisa in dieci centi, e ogni cento aveva un capitano, armava ducento uomini: in caso di pericolo i capitani sceglievano un generale, e questo col conte, cioè il comandante veneziano, vegliava sulla valle.

(13) DE PIETRO, Memorie di Sulmona, pag. 55, citato dal Leo. Il loro no-

me deriva da gast-halter.

(14) Di questi re egli fa enumerazione nel prologo. Un bel codice ne sussiste nell'archivio della Cava, e un altro a Vercelli, con un prologo differente, ove più distintamente sono noverati i re antichi longobardi, e che si capisce esser la fonte de' primi libri di Paolo Diacono, il quale

storpiò quei nomi per pedanteria e retorica.

Le leggi longobarde furono pubblicate in due raccolte: la prima è storica, disponendosi coll'ordine onde furono emanate da Rotari sin a Corrado I imperatore; nell'altra, detta Lombarda, eseguita dopo Enrico I, sono scientificamente distribuite in tre libri, il primo di 37 titoli, il secondo di 59, il terzo di 40. La migliore e più decisiva recensione delle leggi longobarde, e di tuttociò che concerne il loro dominio in Italia, è il discorso di Carlo Troya sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi; studio profondo e di lunghissimi anni, il quale suscitò (come avviene) un'infinità di articoli improvisati.

(15) Rot. 167-170, 158-160.

- (16) Et ipse quartus ducat eum in quadrivium, et thingat in wadia, et gisiles ibi sint etc. Rot. 225. Reddat in octogilt, et non sit fegangi. 375. Si servus regis ob eros, vel vecorin, seu mernorphin fecerit. 576.
  - (17) Liutpe. iv. 7. 8. 6. (18) In una formola del codice veronese, alla legge 182 di Rotari, il

conte si volge ai giudici, e domanda loro il punto legale: Nunc dicite vos, judices, quid commendet lex.

(19) Ad leg. 53. lib. 1 Liutpr. ·

(20) Ad leg. 7 lib. 11 Liutpr. — Ecco altri esempi: Petre, te appellat Martinus, quia tu consiliatus es de morte sua, aut occidisti patrem sum. De toto me appellasti. Si dixerit quod consiliatus esset cum rege aut occidisset per jussionem regis, aut approhet aut emendet, secundum quosdam. Secundum quosdam, aliter est: in anima jurare debet. Sed melius est secundum altos, quod dicat — Non consiliatus sum, nec occidi, quod per legem emendare debeam pro usu.

Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod D. levavit sedicionem contra tuum comitem, et occidit suum caballum

cum ipsa sedicione; et tu fuisti consentiens in ipso malo.

Petre, te appellat Martínus, qui est advocatus de parte publica, quod homines de civitate Roma levaverunt sedicionem contra homines de civilate Cremona, vel contra comitem de Mediolano; et lu fuisti in capile cum illis.

Petre, te appellat Martinus, quod homines de civitate Ravenna levaverunt adunaciones contra homines de civitate Roma; et tu fuisti con-

tenliens in isto malo.

Petre, le appellat Martinus, quod ipse tenebat cum rege ; et lu spo-

liasti casam suam de tanto móbili, qui valebat solidos centum.

Petre, te appellat Mártinus, quod ipse sponsavit Aldam tuam filiam puellam: et tu dedisti eam alteri in conjugium ante duos annos.—Non sponsasti meam filiam; tunc ille qui appellat, probet. Si dixerit—Sponsasti tu meam filiam, sed non erat puella: tunc ille qui appellat, probet quod erat puella; et si non potuerit, juret ipse qui appellatus est, quia non erat puella.

(21) Leg. 230. 234.

(22) Leg. 4.

(23) LIUTPR. 11. 25.

(24) Rot. 32. (25) Id. 42.

(26) Rot. 25. 26; Liutpr. IV. 7. 40; VI. 27; Raceis, 7. 8.

(27) Vae libi terra, cujus rex puer est, et cujus principes mane comedunt. Eccl. x. 16.

· (28) Leg. 364.

- (29) Rot. 479; e così 153. 165. 166. 364. 367. 369.
- (50) In mezzo al tempio degli Dei Palici in Sicilia vaneggiavano due crateri stretti e profondi, pieni d'acqua solforosa che zampillava. Quand'uno era accusato di furto o d'altro, dava il suo giuramento scritto sopra una tavoletta, e questa gettavasi nell'acqua: se galleggiava, l'accusato era assolto; se no, era gettato nel cratere. Altre volte l'accusatore leggeva il contenuto nella tavoletta, e l'accusato, cinto di ghirlande e in funica discinta, e agitando un ramo colla mano, lo ripetea parola per parola, toccando l'orlo del cratere: se dicea vero, andavasene salvo; se no, periva inghiottito, o perdea la vista. Diodogo Sic., xi. 89; Aristo-rilla, Mir. quec. 58.

(51) *Variar*. m. 24.

(52) Rot. 498. 203. 214. 331; Liutpr. vi. 64; Grimoaldo, 7.

(55) Leg. Othonis. 1. 2. 5. 6. 7. 9. 11, 12,

(54) Rot. 5. 11. 12. 14. 19. 141. 253. 284. 285; Liutta. VI. 81-85.

(35) Rot. 35, 150, 131, 200-203, ecc.

(56) il soldo de' Longobardi non si sa se fosse d'oro o d'argento, reale o ideale : reale era il tremissis, terza parte del soldo. (Cum die quodam Alachis super mensam numeraret, unus tremissis de cadem mensa cecidit; quem filius Aldonis, adhuc puerulus, de terra colligens, eidem Alachi reddidit. Paolo Diac. lib. v. c. 39). Forse erano quelle rozze monete, con san Michele da una parte, e dall'altra il busto del re, che si trovano ne' musei, ma tanto logore da non potersene valutare il peso. Delle migliori nessuna eccede la meta d'uno zecchino.

(37) Rot. 129, 136.

(38) Id. 338. 339. Anche la Lex aquilia de' Romani non mette divarie tra ferire il servo o la bestia altrui.

(39) Rot. 46. 47. 50. 51. 52. 67.

(40) Id. 147. 317. (41) Id. 246. 247.

(42) 111. 26.

(43) Ivi.

(44) Id. iv. 2.

(45) Aulico Ticinese, cap. xiv. (46) Paolo Diac. lib. 1. c. 13.

(47) Alramento, pinna et pargamena manibus meis de terra elevavi, et Teutpaldi notarii ad scribendum tradidi, per vasone terre et fistuco nodato seo ramo arborum accepi . . . . per coltello et wantone seo aldilaine, et sic per hanc cartula, justa legem saliga, vindo, dono, trado

atque trasfundo etc. Carta lucchese del 983, Arch. Guinigi.

- (48) Rotari nella leg. 75 dispose che, se il donato fosse chiesto dal donatore a provare d'aver corrisposto il launechildo, giurasse averlo dato; se no, restituisse il ferquido, cioè l'equivalente. Liutprando, lib. vi leg. 19, dichiarò insussistente la donazione senza il launechildo e la tingazione, eccettuati i doni a chiese o a luoghi pii come redenzione dell'anima.
  - (49) Liutpr. i. 1-5, ii. 8, iii. 3, vi. 48; Rot. 157-169.

(50) Rot. 173, 168, 169.

(51) vi. 6.

- (52) Grim. 2; Liutpr. vi. 87; Rot. 186. 178. 179. 198. Astolfo, 3. 14.
- (53) Nulli mulieri liberae, sub reyni nostri ditione lege Longobardorum viventi, liceat in suae potestatis arbitrio, idest sine mundio vivere, nisi semper sub potestate viri, aut potestate curtis regiae debeat permanere; nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus, sine voluntate ipsius in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi. Rot. 205.

. . (54) x, 2.

- (55) Mundium non sit amplius quam solidi tres. 11. 3. Muratori confonde il mundio col messo.
- (56) 11. 1 Consentientes mihi suprascripto genitor meus, per hunc scriptum secundum legem in morincap dare videor tiòi, Imilia dilecta et amabilis conjus mea... quarlam portionem ex integra de omnia et ex omnibus casis et fundis.... vel quod in antea Deo adjuvante legibus atquisiero, de omnia ex integra quartam portionem abeas tu jam nominata Imilia dilecta et amabilis conjus in morincap ecc. Carta lucchese del 986. Arch. arciv.

(57) 11. 6; v. vi. 59. 68. 76. 78.

(58) Si quis res alienas, idest servum aut ancillam, seu alias res mo-

biles.... Leg. 232. E vedi Liutpr. v. 36; Rot. 1. 43. 222; Rachis, 3. 277.

(59) Quando al risorgente diritto romano prestavasi non culto ma idolatria, il celebre commentatore Andrea d'Isernia chiama il longobardo jus-asinium; Lucca di Penna scrive longobardicas leges fuisse factas a bestialicus, neque mereri appellari leges sed fueces. Il Glannone, sempre

inginocchiato davanti al regnanti, dice che « spiendera nelle gesta dei « loro principi non meno la fortezza e la magnanimità, che la pietà, la sginstizia, la temperanza; e le loro leggi e i loro costumi, sebbene non a potranno paragonarsi con quelli degli antichi Romani, non dovranno « però posporsi a quelli degli ultimi tempi dello scadimento dell' Impeario» (Storia civ. lib. 111); ed ha un capitolo sulla loro giustizia e saviezza. Montesquieu magnifica le leggi longobarde sopra tutte le altre birbariche. Il Sismondi (Repubbliche ital: cap. 1.) le chiama saviissime e abbastanza glorioso il regno de' Longobardi; eppure soggiunge che k due nazioni rimasero divise da un implacabile odio. Per raffaccio delle legislazioni del suo tempo, il Filangeri esaltò di troppo le processure barbariche: — Non è codice dei Barbari, che non regoli l'accusa giudi-« Maria meglio che le nazioni civili d'oggi. Nessuno niega al cittadino il «diritto di accusare; e non pensò a combinar la libertà d'accusare colala disticultà di calunniare. Nei Capitolari di Carlo Magno si stabilisce che il giudice non possa giudicare alcuno se manca un legittimo accua salore ( Cap. C. M. et Lod. lib. v. c. 248; Edict. Theod. c. 20). L' Editto di Teodorico condanna del taglione il calunniatore (Edict. c. 13; Cap. C. M. lib. vi. c. 329; lib. vii. c. 180). Teodorico interdisse l'accusa sel « creta (c. 50). Nei Capitolari di Carlo Magno, che non giudichi il giudice cin assenza di una parte (lib. vu. c. 145. 168). Escludeano i Longobardi «chi avesse dato prova di mala fede (Cod. Long. lib. x1. tit. 51 de testib. 4 § 8), o quello che per la condizione e pei delitti avesse perduta la cona lidenza della legge (Cap. C. M. lib. 1. c. 45; lib. vi. c. 144 e 298). I testi-« moni deponeano in presenza dell' accusato: lui presente, il giudice « gl'interrogava, e potea interromperli di rispondere. Queste buone coastituzioni ponno far vergognare l'Europa d'oggi, che avvolge i pro-« cessi nel mistero ». Scienza della legisl., lib. m. c. 2. 3. Nella più recenle Storia d'Italia, a pag. 351 del vol. 1, è detto che « le leggi longobar-«diche erano ottime tra le leggi barbariche »; a pag. 324, « è indubita-« le leggi longobardiche esser le più eque e le meno imperfette di tut-« le leggi barbariche »; e a pag. 337, « l' Editto di Rotari è una com-«pilazione disordinata di cadarfrede o consuetudini antiche ».

(60) Nel Libro VIII vedremo le consuctudini longobarde sopravivere e trassondersi negli statuti dei Comuni. La costituzione di Federico II, lib. n. tit. 17, aboli la personalità delle leggi nella Sicilia: vi sussistette dunque sino al secolo xIII. Il Lupi, Codex diplom. bergom. 251, adduce uno statuto bergamasco dei 1451, ove si nomina un liber juris Longobardorum, e si ordina che ipsum jus vacet in totum, et servetur jus commune: il che vuol dire che fin allora durava qualche diritto alla longobarda. Nel regno di Napoli, a detta del Giannone lib. xxvın. cap. 5, le leggi longobarde cessarono al tempo di Ferdinando I, uscente il xv secolo, ma ne sopravissero alcune consuetudini, e fin a'suoi tempi nell'Abruzzo i feudi regolavansi secondo quelle; v' erano ancora beni gentilizi; negli istromenti ove intervenissero donne, si faceva assistere il mundualdo; melleasi la clausola jure romano, per indicare che i contraenti non viveano secondo la longobarda; duravano le voci di mefio, catamefio, vergini in capillo, e altre assai. Prospero Rendella nel 1609 stampò a Napoli In reliquias juris longobardi.

(61) Donde mai il nostro Giulio Cesare della Croce tolse quella leggenda? tutto ne palesa l'origine tedesca, la corte d'Alboino, sebbene trasmulata in Italia, i nomi stessi di Berthold, Marculf ecc. La Contradictio
Salomonis, uno de' primissimi romanzi, presenta una disputa di Guglielmo Conquistatore col villano Marculfo, e forse deriva dalla sorgente stessa da cui le avventure del Bertoldo, che trovansi in ogni lingua, e che,

non so con quali argomenti, i Tedeschi dicono derivate dall' Asia.

(62) PAOLO DIAC., lib. vi. c. 7. 8.

(63) Pare indicarlo il suo epitafio ap. Mabillon, app. al vol. il Ann. Ord. s. Bened. nº 35.

Divino instinctu, regalis protinus aula Ob decus et lumen patriae te sumsit alendum.

Omnia Sophiae cepisti culmina sacrae,

Rege movente pio Ratchis, penetrare decenter.

(64) Paolo Diac., lib. vi. c. 35; Vasari, Proemio alle vite dei pittori. I Romani di quel tempo radevano od almeno accorciavano la barba, e tondevansi altrimenti che i Longobardi; poichè è scritto che, regnante Desiderio, i Longobardi di Rieti e Spoleto vennero ad arrendersi a papa Adriano I, il quale ricevendone il giuramento, se' loro tagliar le barbe e i capelli alla romana. L'aver capelli pare sosse distintivo de' Longobardi, giacchè la loro legge per certe colpe condanna a perderli. È vulgata l'etimologia di tosa che i Lombardi dicono per zitella, da intonsa, tratto dal costume di non accorciare i capelli alle fanciulle. Convien però avvertire che tal voce si trova anche nei paesi non dominati da' Longobardi; giacchè il provenzale Pier da Villarè cantava:

Per Melchior e per Gaspar Fo adoratz l'altissim Tos.

(65) Rot. 179.

## CAPITOLO LXIII.

## I vinti. Con che legge viveano? Quali le condisioni e le arti loro?

Fin qua scrivemmo al modo de' classici, quasi unicamente guardando alla nazione vincitrice: ma che n'era intanto de' vinti? Il silenzio della legge mostra già come il vincitore non degnasse occuparsi di loro: ma se non è lecito figurare che il Goto o il Longobardo vincesse per render felice il Romano, sottrarlo all'oppressione degli ultimi tempi imperiali, e, alleviatolo dalla guerra, lasciarlo nella quiete attendere agli studi e alle arti, non vuolsi però dimenticare che il cristianesimo non permetteva più ai vincitori di conculcare affatto la umana natura.

Se i barbari, irrompendo sulla nostra patria, avessero scontrato lanta patriotica ostinazione quanta Annibale o Pirro, sarebbe nata guerra di sterminio, ove una delle parti avrebbe dovuto soccombere: qual delle due non è difficile il prevederlo, chi avverta come la germanica migrazione continuasse da secoli senza esaurirsi. Sarebbe dunque avvenuto dell' Europa come più tardi dell' Asia e dell' Africa, donde gli Arabi svelsero ogni radice dell' anteriore civiltà. All'incontro i Barbari (eccettuiamo sempre gli Unni, che comparvero, distrussero e dileguaronsi) arrivavano in Italia già cristiani, cioè ac-

colti in una fratellanza che dava diritti e imponeva doveri.

Per quanto infelice fosse dunque la condizione cui troyaronsi ridotti i vinti in Italia, non va paragonata a quella che fecero, per esempio, all' Asia i Turchi, o all' America gli Spagnuoli. Qui, oltre il clero, si trovavano nobili, operai, minuti possessori, coloni e schiavi. Al popolo basso generalmente i Barbari doveltero parere un sollievo da quella concatenata oppressione fiscale. Degli schiavi gran parte nelle prime correrie fu rapita; ai restanti poco caleva a qual signore servissero, fatati alla miseria. Altrettanto dicasi dei coloni, che nulla avevano a perdere, e non di rado vantaggiavano. Della nobiltà patrizia romana aveano già fatto sterminio gl'imperatori; allora i Barbari l'annichilarono, giacche, non trovandola buona ad alcuna delle arli, di cui essi aveano meslieri, non le usavano que' riguardi che agli agricoli ed agli artigiani; sicche dell'antica conquista rimase levata ogni traccia. Della nobiltà nuova formatasi nelle provincie, alcuni s'appigliarono alla fortuna de'vincitori, per trarne qualche porzione a proprio vantaggio: i più umiliati, scaduli dalle dignità, spogli in parte o in tutto dei beni, sentivano repugnanza pei conquistatori, e faceano opposizione con quel poco di potere che ad essi era rimasto nelle curie; talvolta anche rimbalzavano contro gli oppressori, come vedemmo tentare sotto i Goti; altri si ritiravano nelle vaste e lontane tenute in mezzo a coloni e clienti, sperandosi dimenticati.

La civiltà romana, dovunque arrivasse, si sovrimponeva alle leggi, ai costumi, alla religione, alla lingua nazionale, per modo che pochi secoli di dominio cancellavano quasi ogni orma delle istituzioni dei popoli sottomessi e assimilati. I Germani, al contrario, invadendo il nostro paese, sentivano la superiorità d'una civiltà sistemata sopra una barbarie incomposta; sprezzavano i-Romani individualmente, ma concepivano, se non rispetto, almeno meraviglia dinanzi a quei superbi edifizi, agli acquedotti, agli anfiteatri, alla regolare gerarchia de' poteri. Fissandosi poi sulle terre romane, e col diventare proprietari acquistando relazioni più complicate e durevoli, comprendevano la necessità di regolamenti più estesi; e poichè la legislazione romana glieli offeriva, mentre abbattevano l' ordine politico, vagheggiavano il sociale; ed anche mettendo al giogo i Romani, si confessavano ad essi inferiori, e s' ingegnavano d' imitarli.

Non privavano dunque i vinti della libertà naturale facendoli schiavi; e talvolta neppure affatto della civile. Quella generosità, rara fra gli antichi, era qui prodotta dall' esercitarsi i due popoli in diverse genere d'industria; nell'armi i vincitori; ne' campi, nelle arti, negli studt i vinti. Teodorico usò in insigni uffizi Cassiodoro, Boezio, Simmaco; altri Barbari si valsero certo dell'opera di Romani; e sebbene de' Longobardi non sia detto, li vediamo però dettare le proprie leggi in latino, queste leggi modificare alla romana, stabilire un sistema fiscale complesso, qual non avrebbero potuto se non col sussidio de' vinti.

Nè per questo il vinto entrava nella società de' vincitori. Adoprato per bisogno non per onoranza, rimaneva escluso dalle armi, e da ciò che fra i Germani n'è conseguenza, la giurisdizione e l'amministrazione: solo per grazia speciale alcuno veniva ammesso fra i vincitori, consentendogli il titolo di convittore del re.

I beni de'natii furono divisi in ragione diversa ne' diversi paesi: i Visigoti tolsero ai possessori due terzi dei campi, degli schiavi, degli animali domestici e degli stromenti di lavoro (1); i Borgognoni, metà delle corti e dei giardini, due terzi delle terre lavorate, un terzo degli schiavi, lasciando in comune le foreste. Gli ausiliari degli ultimi imperatori chiesero in Italia un terzo de' terreni, e avuto il no, deposero l'ultimo Cesare d'Occidente, e ottennero da Odoacre ciò che Augustolo aveva negato. Gli Ostrogoti sopragiunti occuparono anch' essi un terzo.

Togliere metà o un terzo dei terreni a gente decimata dalla guerra, ed esonerarla con ciò dal tributo, che sotto i Romani esorbitava a segno da far sovente abbandonare al fisco le tenute istesse, non parrebbe un abuso di brutale vincitore. Se fosse poi vero che il Germano, indocile alla fatica dei campi, non esigesse che il terzo de' frutti, quell' oppressione si ridurrebbe ad un sistema più mite di quanto si pratica oggi nella postra campagna. Ma una partigione

fatta da conquistatori sopra gente che non ha armi nè rappresentanza per francheggiare i propri diritti, può ella immaginarsi altrimenti che come una grande violenza, esercitata parzialmente da ciascun capo nel paese o nel villaggio dove piantava la sua lancia?

Inoltre i Goti toglievano que' possessi dal pubblico dominio, o da possedimenti privati? Se dai privati, come pare, cosa vuol dire Teodorico quando asserisce, un ricco Goto equivalere a un Romano povero? Perchè gl'invasori soprarrivati occupassero i terreni stessi dei conquistatori precedenti, converrebbe supporre i Goti tanti appunto di numero, quanti gli Eruli e i Turcilingi d'Odoacre; e che avessero catasto e misuratori e una regolarità di possessi, affatto incompatibile colla condizione di Barbari. Poi, se al primo entrare ciascun Barbaro diveniva possessore, come spropriava altri via via che faceansi nuove conquiste? e se la misura non fosse stata equa, come avrebbe potuto richiamarsene il prisco possessore? e davanti a chi ? e come tutelava egli i propri confini ? Poi delle proprietà dei Goti cosa avvenne, quando i Greci gli ebbero vinti? e di quelle dei tanti caduti in guerra sì micidiale? Può mai immaginarsi che, fra tanto scompiglio, venissero restituiti ai primi signori? Potrebbesi credere che cadessero al fisco; ma nella prammatica di Giustiniano non si fa motto di oggetto sì rilevante.

I Longobardi occupano essi pure un terzo, ma in peggior ragione: poichè, se i Goti contribuivano alle spese della coltura ne' campi invasi, questi levavano un terzo lordo dei frutti, modo di costrin-

gere i più a ridursi servi, se già nol fossero per sistema.

E qui viene una controversia famosa sulla bontà de' Longobardi. Il terrore chiamava torrenti e diluvi le invasioni; la compassione esagerava gli stermini; e papa Gregorio Magno dice che l'umana stirpe, folta in Italia come campo di biada, restò allora guasta ed uccisa, e tutto il paese converso in deserto popolato solo di fiere. Noi sappiamo storicamente che la popolazione dell'Italia ancora romana era tutt' altro che numerosa; oltre che un fiero contagio l'avea desolata poco prima dell'arrivo de' Longobardi (2). Per quante poi sieno le prepotenze particolari, v'è poca ragione di credere a uno sterminio sistematico, dal quale al vincitore non sarebbe derivata altra conseguenza, che di ridurre incolte le campagne.

Per lo contrario Paolo Diacono, longobardo e che de' Longobardi scriveva quando n' era appena caduto il regno, sicchè la compassione li facea rimpiangere e il lodarli sapeva di generosità, non: trova espressioni bastanti a loro encomio; e narra che sotto quel dominio « nessuna violenza accadeva, nessun' insidia tendevasi; non vi « era chi angariasse o spogliasse altrui ingiustamente; non furti, « non ladronecci; ciascuno andava senza paura ove gli talen-

" tasse » (3).

Se i conquistatori, e massime recenti, rechino tali beatitudini, lo dica chi ha occhi. E se Cicerone, proclamando i doveri della giustizia, nel secol d'oro di Roma stabilisce che co' soggiogati bisogna adoprar fierezza come coi servi (4), aspetterem noi tanta umanità da Barbari, che pure spropriarono i natii? Fosse anche vera; quella

viltura sarebbe a riferirsi solo al vincitore : non altrimenti da quando i Romani antichi vantavano che nessuno poleva esser torturato e ucciso senza regolari giudizi, mentre stavano all'arbitrio de' nadroni e de' magistrati tanti milioni di provinciali e di schiavi.

Egli medesimo, lo storico, quando dal fraseggiar relorico viene ai satti, racconta che Clefi distrusse la nobiltà, lo che significa i possessori : e che. « sotto ai Trenta duchi, molti nobili Romani furono " uccisi per cupidigia, gli altri partiti fra gli ospiti in modo da dive-« nire tributari, pagando un terzo de'frutti ; spoglie le chiese, tru-« cidati i sacerdoti, sovverse le città, sterminata la popolazio-

. « Be » (5).

A questo sterminio su dunque mandato il sore della gente italica. Pertanto, comunque andasse il fatto ne' primi momenti, in appresso i soggiogati ebbero, non soltanto a dimezzar le terre d'ogni circondario, come aveano fatto cogli ospiti Eruli o Goti, per costituirne le corti signorili e libere; ma furono spossessati, e costretti a dare il terzo del ricolto; e non più allo Stato, ma a ciascuno dei Longobardi, cui ciascun Romano era toccato. Ridotti ad aldi, cioè manenti o terziatori o coloni, in somma tributari, la qual condizione era per essenza opposta a quella di libero, più non possedevano che precariamente, non potevano sposar donna liberà, non militare, non procedere ne' tribunali: chè tanto importava pei Barbari la parola tributario. Nelle altre conquiste i beni delle chiese restarono intatti; ma i Longobardi, essendo eretici, non rispeltavano il clero cattolico (6).

Questo totale spossessamento de'nobili, cioè de' possessori, sen--za ambiguità asserito dal panegirista de'Longobardi, vien negato da -taluni perché in Gregorio Magno ricorre menzione de' nobili di Milano e d'altre città (7). Ma oltrechè la curia romana seguiva nelle lettere le formole consuete (8) anche quando aveano perduto il senso, quel pontefice non riconosceva l'occupazione de' Longobardi nè lo spogliamento de' vinti ; onde operava siccome una cancelleria dei giorni nostri che continuasse a salulare per regia la stronizzata stirpe de' Borboni; o siccome la curia romana, che fin oggi nomina i

vescovi d'Antiochia o di Corinto.

Allegasi pure una Teodota, di stirpe senatoria, la quale non potè sottrarsi alla libidine di re Cuniberto, e pianse il rapitole fiore nel monastero di santa Maria della Posterla a Pavia. Poi, al cessare della dominazione straniera, compaiono ricchi possessori viventi con

legge romana, cioè d'origine italica.

Vogliasi però riflettere che, anche nei paesi occupati alla prima invasione, molti natli rifuggirono alle isole, sulle coste, fra i monti; e prima d'uscirne poterono patteggiare coi vincitori, conservando titoli e possedimenti. Più dovette ciò frequentare nelle terre assoggettate in tempi successivi, quando i Longobardi avevano deposto la primitiva fierezza; e i natii nell'arrendersi poterono riservarsi parte degli antichi diritti. Altri ancora si vennero a piantare sulle conquiste longobardiche da terre che mai non erano stato soggiogate, massime dappoiché i dominatori si mansuefecero, e che la dominazione passò ai Franchi. Tali accidenti bastano a spiegare la menzione che accade di gente romana. di nobili, di senatori: il qual titolo ad ogni modo poteva indicare soltanto un grado personale, non mai di origine.

Nessuna dunque, o poca gente libera rimaneva sulla campagna occupata, mutandosi i possessori in coloni, e i lavoratori in servi della gleba. Numero maggiore di liberi sopraviveva nelle città, dove, essendo divisi in scuole d'artigiani, non cadeano spicciolati in dominazione di particolari, ma in masse numerose erano distribuiti a duchi e re. Al possessore d'un campo, che caleva di conservare gli uomini a quello affissi? morendo essi, rimaneva il fondo (9), e si poteano trovargli altri cultori; mentre il perdersi degli artigiani deteriorava ed anche distruggeva il frutto che ne traeva il vincitore cui erano tocchi in sorte. Egli dovea dunque far opera di conservarli: pure nulla ne sappiamo di positivo, se non forse che gli abitanti delle città furono gravati di doppia imposta, cioè una

diretta (salutes) ed una sull'industria (10).

Certo è che di questa gente vinta non parlano mai le leggi longobarde: silenzio ingiurioso, eppure da questo volle alcuno argomentare che i Longobardi la lasciassero vivere coll'antica legge patria. Di fatto, tra alcuni germanici conquistatori troviamo che la legislatione non riguardava tutti coloro che abitassero una regione, ma seguiva la persona: e mentre oggi chiunque si stabilisce in un pacse, sottopone sè e l'aver suo alle leggi da cui quello è regolato, poco o nessuna differenza intercedendo da cittadini a forestieri (11): allora al contrario la legge patria serbavasi dall'uomo libero, dovunque egli si trovasse. Tale uso dovette introdursi dai Germani sol quando si sparsero sulle terre conquistate; giacchè sul territorio medesimo trovandosi unite differenti schialte pel solo accidente dell'essersi drizzate alla medesima impresa, non v'era motivo perchè una stirpe dovesse rimmziare alle consuetudini degli avi, e sottomettersi a quelle d'un' altra. Prova ne sia che in ciascun paese troviamo ammesse tante leggi, quanti erano i popoli invasori.

Così non pare costumassero i Longobardi: anzi talmente furono intolleranti d'ogni altro diritto dopo invasa l'Italia, che obbligarono a partirsene i Sassoni ausiliari perchè non vollero acconciarsi all'unità (12); Rotari impone espresso che « se qualche Romano venga dai paesi forestieri, s'uniformi alla legge longobarda, salvo se impe-

tri altrimenti dalla clemenza del re ».

Questo cenno non concerne il popolo vinto, ma chi veniva di fuori: e indica che il privilegio non era inusato. Coll' andar del tempo
si moltiplicarono i contatti degli invasori coi popoli rimasti; i Longobardi rimisero della primitiva ferità, massime dopo convertiti al
cattolicismo; onde allora fu forse consentilo ad alcuno che qui venisse, di conservare la legge nazionale (13). Quando poi nel paese
nostro si assisero e Franchi e Tedeschi, ognuno conservava il proprio diritto; dal che nasceva grande varietà, e per conseguenza nei
contratti o giudizi si specificava sotto quale vivessero i contraenti o
i giudicati. Da ciò le così dette professioni di legge (14): sotto il

qual nome di legge non intenderei veruno speciale e prefinito corpo di istituzioni, ma in generale il diritto, le consuetudini, annesse al

fondo che i contraenti possedevano.

Indietreggiando quest' uso ai primi tempi della conquista, alcuno asseri che i Longobardi lasciassero in arbitrio di ciascuno lo scegliere secondo qual legge volesse vivere. Ma qual tirannide sarebbe cotesta, dove il vincitore permette ai vinti di entrare a parte dei suoi diritti medesimi? di porsi, pur che lo vogliano, nella classe dei dominatori? Poi, cosa significherebbe cotesto vivere a legge romana? una legge suppone uffizi e attribuzioni, che la conquista aveva cancellato. L'essere i nostri divenuti tributari e dipendenti da un altro popolo, introduceva relazioni affatto nuove: come poteano quelle venir regolate colla legge romana? come sussisteva questa, dacchè erano cessati coloro che poteano secondo le occorrenze modificarla? Poi, è costante fra i Barbari che il potere giudiziale stia congiunto col militare: esclusi i Romani, da questo, come potevano quello ottenere? (15) Le pene, che presso i Barbari si riducono per lo più a multe e composizioni, come applicarsi al Romano, le cui leggi vanno su ben altro piede?

Se fosse vero che i Longobardi lasciassero la legge antica ai vinti, a chi avrebbero questi potuto ricorrere perchè un vincitore fosse punito dell'omicidio o d'altra violenza? se si fosse punito il Longobardo colla multa, e il Romano con pene afflittive, non si stabiliva già un'enorme differenza? e avrebbe potuto testar il Romano, e non il Longobardo? sarebbe rimasta in tutela perpetua la donna longobarda, e non quella del vinto? come risolversi le liti de'Romani per testimoni e prove, quelle de'Longobardi per duello e per gli altri giudizi di Dio? e ciò in un paese solo, sotto l'autorità di un medesimo re! Il diritto suppone la forza di proteggerlo: e i Romani aveano da un pezzo dismesse per uso le armi; allora gliele toglieva la

costituzione de' vincitori.

Tra le leggi longobarde, una del 727 di re Liutprando stanzia che. chi fa un contratto, dichiari secondo qual legge intenda stipulare: dal che pure si volle argomentare restasse libera ad ognuno la scelta della legge (16). Ma si rifletta che, anche secondo il gius romano, v' ha atti, la cui erezione non interessa direttamente lo Stato, e perciò i cittadini possono in essi preferire quali formole e modi più vogliano. Appunto simili contratti privati ha di mira Liuptrando quando ordina che, nel formolarli, i notari s'attengano al diritto delle parti, senza però escludere speciali convenzioni fra esse, nè quelle regole secondarie, da cui ciascuno può innocuamente dipartirsi. Tant' è ciò vero, che pari facoltà non accorda pe' testamenti, attesochè questi sono di pubblico diritto. Liutprando inoltre veniva assai dopo la conquista, e tendeva ad introdurre nel gius longobardo quanto potesse convenirgli del romano: laonde permetteva a'suoi di ricorerre a questo più ampio e scientifico per via di accordi reciproci davanti a notari; al tempo stesso faceva arbitrio ai Romani contraenti di valersi della legge propria, anziche della longobarda come prima sembra fossero obbligati. È un passo verso l'eguagliamento delle due stirpi: ma non indica in verun modo che la vinta conservasse il patrio diritto; attesta anzi che, fin allora, si era usato il contrario.

Molto più tardi, essendo lite fra papa Eugenio II e il popolo di Roma, l'imperatore Lodovico il Pio mandò alla città suo figlio Lotario, acciocchè la pace « col nuovo pontefice e col popolo romano stabilisse e confermasse ». Lotario in tale occasione emendò lo statuto del popolo romano coll'assenso del pontefice (17); e un capitolo di essa riforma ordina s'interroghi il senato e il popolo romano con qual legge vogliano vivere, e questa si conservi, o se la violano nesiano puniti. Ma primieramente questo è caso speciale, e non si riferisce che a Roma e al suo ducato, non mai conquistati, ove dunque duravano le magistrature all'antica, e sempre erasi conservata la legge romana (18); sicchè l'orgoglio de' Barbari non restava leso dal dover rinunziare alla propria. Probabilmente poi fu data la scelta per quell'unica volta, quando trattavasì di dettare una legislazione nuova; e optato per una legge, a quella dovettero attenersi anche i discendenti.

Sta dunque, che i vinti Italiani non parteciparono al diritto del vincitore, se non taluno per privilegio: tant' è ciò vero che, ogniqualvolta la voce de conquistati può farsi intendere, esprime lamento perchè non siano accomunati anche a loro i privilegi dei dominatori. Abbiam veduto nelle legislazioni barbare esser decretato un prezzo differente (guidrigildo) alle ingiurie o all' uccisione d'un nomo, secondo il grado di esso, o la maggiore o minor parte che: godeva di cittadinanza. Ne' Franchi l' uccisione d'un cittadino scontavasi col doppio prezzo, che non quella d'un romano possessore: ne' Ripuari, ducento lire per un cittadino, censessanta per un forestiero germanico, cento per un romano. È una distinzione ingiuriosa, che però, mentre attesta l'inferiorità del vinto, mostra che sussistevano persone romane, formanti parte dello Stato, a segno che il legislatore dovea toglierle in contemplazione. Ma nei Longobardi nessun guidrigildo si trova stabilito pei Romani: il che conferma sossero ridotti alla condizione di aldi, cioè cosa di un padrone, al quale toccava il rifacimento dei danni loro (19).

Non per clemenza dunque, ma per condanna il longobardo legislatore avrebbe lasciato vivere il Romano secondo la propria legge; poichè così lo privava delle cure giuridiche e di tutti i diritti annessi alla qualità di cittadino. I Romani antichi, nulla statuendo sulle nozze de' plebei, poi degli schiavi, le avevano in conto di meri concubinati, spogli di civile legittimità: altrettanto era in quelle degli ltaliani sotto ai Longobardi, rispettate solo dalla Chiesa che le benediceva. Così argomentate degli altri contratti. E se pur fosse che porzione delle leggi romane continuasse ad aver vigore, dovette esser solo di gius privato, non trovandosi magistrati che le applicas-

sero, ne sanzione.

Diverso andava il caso per gli ecclesiastici. Tra essi il tipo giuridico universale prevalse in ogni tempo sopra il locale; nè le leggi canoniche, modellate sulle romane, mettono divario di paese o di razza; poi conservavano curie proprie, davanti alle quali essi faceano i loro atti, dibattevano e risolvevano da sè i loro litigi, non mancando neppure di mezzi per far eseguire le sentenze. Pure anche i
cherici seguivano forse generalmente la legge della propria nazione, e alla romana s' attenevano solo nelle cose ecclesiastiche, e massime ne' privilegi concessi dalle costituzioni imperiali (20). Certo in
Italia ricorrono frequenti prove di diritto longobardo seguito da conventi e da cherici; il privilegio dei quali consisteva forse soltanto
nel potere, se romani, dalla condizione di aldi passare a quella di

cittadini longobardi.

Però, in causa appunto di tale trascuranza de' vincitori verso i vinti, crede alcuno che sussistesse un reggimento municipale, per quanto alterato dall' organamento militare de' Longobardi. Ma già vedemmo a qual nullità fossero ridotti i municipi sul fine dell'Impero, quando la più gran cura mettevasi nel buttarsene di dosso i gravissimi pesi: poi fondamento e scopo ne erano i tribuli, e questi mutarono affatto natura colla conquista de' Barbari. Sotto i Goti, si rammentano ancora in Italia e curiali e magistrati conservatori della pace (21), perchè quella gente, o per origine o per lunga convivenza, avea adottato assai maniere romane; in qualche formola dei Franchi vedesi alle curie attribuito il registrare alcuni atti: ma nei paesi sottoposti ai Longobardi, neppur si poco compare. Se fosse poi vero che i vinti restassero ripartiti fra i vincitori, cessava di necessità ogni interesse comune, fin quelle cure di ponti, di strade, di beni pubblici, alle quali si restringe il municipio.

Ciò vale pei Romani conquistati e ripartiti. Ma mentre i Longobardi, pochi in numero fin da principio, poi assottigliati nelle guerre continue di due secoli, e sistemati a modo di esercito, tenevansi aggruppati intorno ai castellari, più conformi all'indole loro che non le città, la remota campagna e massime i monti restavano alla popolazione indigena, e questa poteva aver conservato qualche ordinamento municipale. Certo alla romana continuarono a regolarsi le città a mare, e quelle dove Goti e Longobardi non penetrarono o per poco. Quattro o cinque secoli più tardi, venne un istante che le città, dominate o no dai Longobardi, si trovarono riunite nella lega di Lombardia, Marca e Romagna, ed in esse apparvero eguali forme a un bel circa di governo municipale. Ora chi rifletta che eguali pure le aveano allorchè furono colte dagl' invasori, inclina a credere che anche le soggiogate dai Longobardi mantenessero alcun modo

di reggimento municipale.

Invano però se ne cercherebbe vestigio; nè la condizione dei vinti è possibile indagare nelle leggi che riguardano soli i vincitori, comunque questi fossero portati a venerare in quelli la dignità del sacerdozio o la superiorità del sapere, e fin costretti a valersi di loro per notari e per compilare le leggi. Chi voglia vedere il popol nostro, lo cerchi ne' mestieri della pace e nella coltivazione de' campi, rimasta agl' inermi. Forse, al modo che i vincitori erano disposti per razze, così i vinti erano per scuole di mestieri, tenute solidalmente garanti del tributo che si doveva al duca o al re.

Nessuno domanderà se il commercio patisse fra quelle invasioni: pure non perì affatto, tanta è la vitalità sua; tanto, più dei gravi disastri, gli nuociono gl'improvidi regolamenti e la sistematica tutela. Teodorico avea procurato favorirlo, destinandovi prefetti in Italia e giudici che spacciassero le liti fra forestieri e paesani, riparando le strade e assicurandole da' masnadieri, allestendo fin mille navi pel trasporto delle merci e la sicurezza delle coste, e allettando negozianti con promesse ed immunità. L'anonimo scoperto dal Valois riferisce di fatto che molti venivano di fuori a mercatare in Italia: che di grani, vini, legumi vi si facea baratto: e le minute cure prese da quel governo fin a tassare i prezzi delle merci (22), manifestano economica inesperienza piuttosto che trascuranza. Neppure sotto i Longobardi si cessò d'ogni commercio; anzi andavamo alle fiere di Parigi, ove scontravamo mercadanti sassoni, spagnuoli, provenzali, franchi (23). Ben è vero che i dominatori introdussero un impaccio, appena tollerabile alla fiacchissima servilità odierna, cioè i passaporti, di cui doveva esser munito chiunque andasse per affari (24).

Abbiamo pure un' incidentale menzione de' magistri comacini, architetti o maestri di muro, provenienti dai contorni del lago di Como, che forse per l'abilità loro furono esentati dall' universale ripartizione e dal tributo servile, onde rimasero eguagliati ai liberi, e capaci di pattuire e ricever mercede, ed ebbero licenza di unirsi in ma specie di consorzio (25). Troviamo inoltre costruttori di navigli, che re Agilulfo mandò al kacano degli Avari. Di medici cade anche frequente menzione nelle leggi, ma nulla consta del loro stato civile. Un pittore Auriperto in Lucca, caro al re Astolfo; un Orzo, che co' suoi scolari Giovino e Gioventino scolpì due colonnette del tabernacolo di San Giorgio in val Pulicella, sono i soli ricordi d'artisti: eppure altri servirono ai tanti edifizi di Teodolinda e dei re

posteriori.

Costoro tutti noi incliniamo a credere appartenessero al popolo vinto. Però, col volger del tempo si diedero alla mercatura anche Longobardi, giacche le leggi d'Astolfo vogliono che i mercadanti si tengano anch' essi allestiti d'arme e cavalli, e vietano sotto pena del guidrigildo (pena meramente longobarda) ai mercadanti del paese di aver affare coi Romani, cioè cogli abitanti dell'Italia non

soggiogata (26).

li popolo vinto può riscontrarsi anche nelle gilde, specie di fraternite che si formavano onde soccorrersi in caso d'incendio o d'altri sinistri, e che forse alcuna volta metteano ostacolo alla brutale prepotenza. Singolarmente il popolo vinto sussisteva ed avea rappresentanza nella Chiesa, radunandosi per eleggere i vescovi (27) e i parroci suoi, e affezionandosi ai preti e ai monaci, che usciti dalla classe degli oppressi, gli oppressi proteggevano e consolavano. Fra questi gli affari ecclesiastici si regolavano colla legge romana, e il Longobardo li lasciava risolvere gl'interni litigi davanti alle curie vescovili. Ora gli ecclesiastici erano fratelli, figli, congiunti del popolo indigeno, e poteano a questo insinuare i principi d'ordine, spepolo indigeno, e poteano a questo insinuare i principi d'ordine, spe-

Conth, St. degli Ital. - III, 6

ciali alla classe loro. Era tenuta per vera una costituzione di Costantino, infirmata solo dalla più tarda critica, la quale prescriveva, se alcuna lite fosse recata a un vescovo da una parte, l'altra dovesse stare al giudizio arbitrale di questo. Il conquistatore non la riconosceva legalmente; ma gli ecclesiastici se ne faceano appoggio, e - Il conquistatore non vi curò? ebbene, quando insorga dissidio fra « voi, rimettetelo in noi, e coll' equità lo ragguaglieremo. All' ordimamento del Comune, alla polizia il Longobardo non provvide? « provvedete voi, secondo le consuetudini di cui avete la tradizio-« ne. Quest' irrequieto dominio v' interrompe ogni commercio? eb-« bene, un giorno la settimana venite al convento, e lì sul sagrato " raccoglietevi a comprare e vendere, protetti dall' ecclesiastica im-"munità. V' insegue il prepotente a spada nuda? dal furor suo ri-« coveratevi agli asili, che vi apriamo ne' luoghi sacri. Voi, sebbene « vinti, siete i buoni credenti, mentre costoro sono ariani; voi siete " i figli di Dio in cielo e del papa in terra, il quale vi benedice, " mentre riprova la schifosissima e nefandissima stirpe de Lon-« gobardi».

Così intorno all'ecclesiastica, unica autorità paesana sopravissuta, raccoglievansi le speranze e i diritti dei superstiti Italiani, e vi acquistavano qualche ordinamento. In ciò nulla v'è per certo che indichi una città, un reggersi a Comune: ma il popolo sussiste, ed è collegato ad una classe rispettata anche dagli invasori, e si solleverà se mai questa arrivi ad ottenere qualche rappresentanza.

Veniva di ciò a vantaggiarsi la potenza de' vescovi, sostenitori del partito nazionale (28); tanto più che formavano un' unità con tutti i vescovi d'Occidente, e ad essi dirigevansi i papi, e principalmente Gregorio Magno. Duranti le pubbliche calamità eccitava egli i vescovi a convertire i vincitori ariani (29): La fraternità vostra esorti dapertutto i Longobardi, che, sovrastando grave mortalità, conciliino alla vera fede i figli battezzati nell'arianismo, affine di placare la collera dell'Onnipotente. Quanti potete, strascinate colla persuasione alla fede retta, predicate loro senza posa l'eterna vita,
acciocchè quando comparirete al cospetto del Giudice, possiate
mostrargli il frutto del vostro zelo ».

Scrisse anche a Magno prete milanese, confortasse clero e popolo ad eleggere un successore al vescovo Onorato. Magno si condusse a Roma con lettera, dov' era annunziato che i voti concorreano in Costanzio. La lettera non era sottoscritta, perchè i Cattolici temeano compromettersi: pure il papa confermò l'eletto, dispensandolo, secondo il privilegio della chiesa ambrosiana, dal venire a' suoi piedi per l'ordinazione; voleva però fosse udito il parere anche dei Milanesi rifuggiti a Genova. Assentendo questi, Costanzio fu vescovo. Lui morto, dovea succedergli Diodato: ma poichè Agilulfo pretendeva darne un altro di sua scelta, Gregorio scrisse ai Milanesi di rimaner saldi, ch'egli non accetterebbe mai uno prescelto da acattolici o longobardi. — D'altra parte, (soggiunge) non vi troverete a ciò indotti dalla necessità, attesochè i beni de' cherici che servo-co no a Sant' Ambrogio, stanno in Sicilia e in altre parti indipenden-

romani, nelle civili erano pareggiati ai Longobardi, comunque nati romani, e godeano del guidrigildo, e potevano accertar la verità colla punta della spada. Il Longobardo stesso s'affezionò alla sua sorte, cioè al campo toccatogli; ed agli aldi affissi a questo consenti diritti, e più tardi anche un guidrigildo, e il poter disporre del proprio peculio. Ma se mai l'antipatia nazionale e religiosa, e la superbia dei conquistatori lasciò qualche varco ai vinti per acquistare i diritti dei vincitori, ciò non fu se non dopo i tempi di Liutprando, quando un diritto men fiero erasi introdotto, arricchito dal più ampio e scientifico che i Romani aveano tramandato, e che veniva a riportare una vittoria intellettuale sopra quelli che colla alabarda aveano distrutto la romana cittadinanza.

(1) Neppure agli antichi Romani era insolito l'occupare un terzo o due delle terre dei vinti. Cum Hernicis faedus ictum, agri partes duae adeptae. Tito Livio, xi. Truinates tertia parte agri damnati. Ivi, x. Questo terzo sembra lo togliessero i Germani da ciascun possidente: i Romani par più probabile s'impadronissero di un terzo del territorio vinto.

(2) Paolo Diac., lib. 11. c. 4. Procopio, negli Anedoti, dice che in Africa perirono tre milioni, e a proporzione nell' Italia tre volte tanto estesa: ma esagera al solito, per mostrare infelicissimo il regno di Giustiniano. La peste infierì nel 566, massime nella Liguria e a Roma, talchè non si trovava chi mietesse ne vendemmiasse. Nel 571 perì infinito bestiame; e molte persone di vajuolo e dissenteria. Paolo Diacono ricorda quasi ad ogni anno morbi, cavallette, nembi, siccità, ecc. Sotto re Autari un diluvio afflisse l' Italia; il Tevere, venuto a sterminata altezza, recò indicibili guasti; desolate rimasero la Venezia e la Liguria; e Gregorio Magno riferisce che le acque dell' Adige a Verona giungevano alle finestre superiori della basilica di san Zenone, senza entrar per le porte. Esso Gregorio in una grave peste ordino sette processioni di cherici, cittadini, monaci, monache, maritati, vedove, ragazzi: e per via in un'ora ne caddero morti ottanta.

(3) Lib. 1. c. 16.

(4) Iis qui vi oppressos imperio coercent, est sane adhibenda saevitta,

ut heris in famulos. De officiis, lib. 11. c. 7.

(5) Populi aggravati per Longobardos hospites partiuntur; lib. n. c. 32. Il codice della biblioteca Ambrosiana legge pro Longobardis hospicia partiuntur. E nell'un caso e nell'altro v'è ambiguità di senso; e forse la vera lezione è multa patiuntur. Sopra un testo sì incerto, quanti libri e libercoli si sono fatti in questi anni!

(6) Paolo stesso, lib. iv. c. 6, dice che paene omnes ecclesiarum substantias Longobardi, dum adhuc gentilitatis errore tenerentur, inva-

serunt.

(7) Varie sue lettere sono dirette al populus et ordo di città longobarde. Costanzio vescovo di Milano parla d'un tal Fortunato, di cui aveva udito per annos plurimos inter nobiles consedisse et conscripsisse. Epist. 1v. 29.

(8) Tant' è ciò vero, che essa l'adopera anche coi Turingi, i quali mai

non avevano avujo municipio.

(9) Sarebbero i fundora exfundata, di cui parla il patto d'Arigiso duca di Benevento.

(10) Lo accenno dietro alle induzioni di Enrico Leo; ma non mi paig-

no abbasianza appoggiate.

(11) Qualche vestigio può vedersene ancora dove sussiste il foro ecciosiastico; sicchè a fianco della legge locale ne dura una personale. Anche gli Ebrei sin a'giorni nostri furono trattati con leggi personali, conservando il levirato e il divorzio anche dove è abolito, essendo esclusi da certe professioni, sottoposti a certe tutele particolarizzate. Nella republica di Genova fino agli ultimi tempi i cherici vivevano secondo il dritto comune, ma non potevano profittare degli statuti, non entravano ad impieso pubblico, non tutori, nè esecutori testamentari, nè testimoni ai testamenti. Le donne restavano in tutela perpetua; nè potevano contrattare, o star in giudizio senza il consenso di due parenti, oltre il marito se maritate; non erano di dritto tutrici de' figli; escluse dalla successione intestata in concorso con maschi. Si notino queste vestigia di diritto barbarico.

(12) Noluerunt Longobardorum imperiis subjacere; neque eis a Longobardis permissum est in proprio jure subsistere; ideoque aestiman-

tur ad suam patriam repedasse. PAOLO DIAC. lib. 111. c. 6.

(15) Ciò renderebbe ragione della legge di Desiderio e Adelchi, che risulta da una carta del monastero di santa Giulia a Brescia, ove si provede al caso che un servo del palazzo sposi un'ingenua romana, la quale cade pur essa in ischiavitù.

(14) Qui professus sum natione mea vivere lege salica o longobarda. La prima professione di vivere a legge romana trovasi in un atto di Lucadel 807 ap. Barsocchini, ii. 206: la seconda in uno di Bergamo del 900, ap. Luro, Cod. Bergom. 1. 1085. Così scarsi erano gli avanzi romani!

(15) Giuseppe Rovelli, in cui il buon senso ripara la mancante eruditione, avverte cosa sfuggita a' contemporanei suoi, forse di maggior levatura: a La congiunzione del civile col militare comando in tutte le aprefetture maggiori e minori, partorì questa perniciosa conseguenza a per gl' Italiani sudditi del regno longobardico, che gli allontanò da tutte le cariche e da tutti gli onori, e conseguentemente tolse loro i mezzi di conservar l'antica o di sollevarsi a nuova dignità o ricchezza ». Dissert. prelim. alla storia di Como, vol. 1. pag. 143. Queste prefetture maggiori e minori è un errore ch' egli bevve dal Muratori. Anche a lui poi par verosimile che a i Longobardi a preferenza delle altre occupassero le terre rimaste incolte o deserte ». Strana verosomiglianza!

(16) Così opina anche il Lupo, che pure su il primo a discorrere assentiamente intorno alle prosessiones. — Liutpa. vi. de Scribis: Perspesimus, ut qui chartam scripserint, sive ad legem Longobardorum, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur... Et si unusquisque de lege sua descendere voluerit, et pacliones atque conventiones inter se fecerint, et ambae partes consenserint, istud non reputatur contra legem, quod ambae partes voluntarie sciunt. Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniuntures.

(17) Ecinardo, De gestis Ludov. Pii ad 824. ap. Bouquet, tom. vi. p. 184. Sepra quella costituzione ragiona Savigny. c. 111. S. 45; ma in contraddizione vedasi Troya, Della condizione dei Romani vinti da' Longobardi.

È difficile accumulare cotante inesattezze quante in questo periodo: 

Rel privilegio avevano le nazioni settentrionali conservato ai cittadi
ni, la libera scelta di sottomettersi alle leggi de' loro maggiori, oppu
re a quelle che trovassero più conformi alle proprie nozioni di giusti
zia e di libertà. Presso i Longobardi trovavansi in vigore sei corpi di

leggi, romana, longobarda, salica, ripuaria, alemanna, e bavara; e le

parti, al cominciar del processo, dichiaravano ai giudici che viveano e

voleano esser giudicati secondo la tale e tai altra legge » Sismondi, Rep.

ital. c. 11.

(18) Leone IV pregava l'imperatore Lotario I a non alterare la legge romana: Vestram flagitamus clementiam, ut, sicut hactenus romana lex viguit absque universis procellis, et pro nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta, ila nunc suum robur propriumque vigorem

obtineat. Ap. Decr. Grat., dist. x. c. 15.

(19) Rotari pone per pena denari venti a chi fornicasse con un' ancella gentile, e dodici con una romana: ma può intendersi delle molte che erano state condotte schiave dopo la conquista di Genova e d'altre ter-

re romane.

(20) Lege romana, qua Ecclesia vivit; Leg. rip., t. Lviit, 1. — Ut omnis ordo ecclesiarum lege romana vivat ; Leg. long. di Lodovico il Pio, art. 55. — Eccard, commentando quell' articolo della Legge ripuaria, adduce una carta, ove due preti, di nazione longobardi, vivono secondo la legge romana per decoro sacerdotale; Qui professi sumus ex natione nostra vivere legem Longobardorum, sed nunc pro honore sacerdotii nostri, videmur vivere legem Romanorum. Ma talvolta gli ecclesiastici viveano in Italia con legge longobarda. In Funagalli, Codice diplomatico Sant' Ambrosiano, Nº 124, p. 502, Teutperto arciprete di San Giuliano, nell'885, professa la legge longobarda. Luro, Cod. Bergom. p. 225, dice che nel x e xi secolo tal consuetudine era quasi generale nel bergamasco. Il monastero di Farfa non uniformavasi a legge romana; Mabillon, Ann. Ord. s. Bened. tom. iv. p. 129. 705. E forse meglio cercando si troverà che, sotto i Longobardi, neppur a' cherici era dato deviare dalla legge de' vincitori; privilegio che ottennero soltanto dopo la conquista dei Franchi. In ciò regna grande oscurità, anche dopo le eruditissime discussioni.

(22) Cassiodoro, Epist. 14. lib. ix.

- (23) Nuova notizia, che esce dal LXI dei Papiri del MARINI, e si riferisce all'anno 629.
- (24) Ut nullus homo debeat negotium peragendum ambulare, aut pro quadecumque causa, sinè epistola regis aut sine voluntate judicis sui. Astol. v.

(25) Rot. 144. 145. Vedi Troya, op. cit. § 167.

(26) Vedi la 111 e 1v delle nuove leggi trovate dal Troya.

(27) Clerus et plebs mediolanensis Deusdedit diaconum elegentes, ab Agilulfo rege terrentur quatenus illum eligerent, quem Longobardorum barbaries voluisset. G10. D1Acono, Vita s. Gregorii Magni.

(28) Di Costanzio di Milano scrive Gregorio Magno: Quam fuerit vigi-

lans in tuitione civitatis vestrae, non habemus incognitum.

(29) Epist. 1. 17.

(30) Epist. m. 26. 29. 30; v. 1. Il Muratori narrando che gli arcivescovi di Milano sedettero in Genova da Alboino fin a Rotari, conchiude: « Dal « che si può argomentare la moderazione dei re longobardi, che padro- « ni della nobilissima città di Milano, si contentavano che quegli arcive- « scovi avessero la loro permanenza in Genova, città nemica, perchè ub-

a bidiente all' imperatore ». Annali, an. 641. Tanto varrebbe il provare la moderazione del granturco o del sofì di Persia, dal trovarsi tra noi i i vescovi di Corinto e d' Edessa.

In tal modo egli ragiona troppo spesso intorno ai Longobardi, de' quali parla con frasi ammirative, per es. queste al 674: « Nulla ci sommini-« stra di nuovo in questi tempi la storia d'Italia; ma il suo stesso silen-« zio ci fa intendere la mirabile quiete e felicità che godevano allora a sotto il pacifico governo del buon re Pertarito i popoli italiani ». Quando però sostiene che i Longobardi non governavano peggio dei Greci, non ha affatto torto. Ma che dire di certi, massimamente Tedeschi, encomiatori enfatici de' Longobardi; e per es. del Leo, che li chiama an-

geli liberatori (Befreynde Engeln)?

Pochi momenti storici furono descritti per luoghi comuni tanto quanto l'età longobarda. « Erano stati i Longobardi dugentoventidue anni in e Italia, e di già non ritenevano di forestieri altro che il nome ». Machiavelli, Ist. fior. lib. 1. — a Assuefatta l'Italia alla dominazione dei suoi \* re, non più come stranieri li riconobbe, ma come principi suoi natua rali, perchè essi non aveano altri regni o Stati collocati altrove, ma lo-«ro proprio paese era fatta l' Italia, la quale perciò non poteva dirsi « serva e dominata da straniere genti ». Giannone, St. civ. lib. v. § 4. — « Tolta la diversità di trattamento, e divenuti Romani e Longobardi un « popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno ». Murarozi, Ant. ital. xxi. — « Felice esser dovea anzi che no la condizione « de' cittadini sì longobardi che italiani, i quali con loro formavano uno «stesso corpo civile ed una stessa repubblica ». Antichilà longobardiche milanesi, 1. — E un moderno: « Il dire che i Longobardi alla fine udel secolo viii non fossero italiani ma stranjeri, è cosa tanto scempia «che quasi, anzi certamente non merita risposta ». Storia d'Italia dal val ix seçolo, p. 341. Certo quel generoso applaudi quando i Greci inwrsero contro i Turchi, stranieri che da tre secoli e mezzo accampayano in mezzo a loro.

(51) Si romanus homo mulierem longobardam tulerit, et mundium er ea fecerit... romana effecta est; filii qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris, romani sint. Livtpa. 74.

(52) Longobardi, ut bellatorum possint ampliare numerum, plures a ervili jugo ereptos ad libertatis statum perducunt; utque rata eorum possit haberi libertas, sanciunt more solito per sagittum, immutantes nidilominus, ob rei firmitatem, quaedam patria verba. Paolo, Diac., lib.

(38) Omnes liberi, qui a dominis suis longobardis libertatem meruerunt, legibus dominorum suorum et benefactorum vivere debeant, se-cundum quaslibet a suis dominis propriis concessum fuerit. Rot. 239. Qui lex è chiaro che significa « le condizioni imposte dai padroni a cia-

scun emancipato ».

## CAPITOLO LXIV.

## La Chiesa, in relazione coi popoli e coi nuovi domini. San Benedetto e i frati.

Già il lettore ha potuto avvedersi dell'importanza che nella civiltà nuova acquistava una potestà tutta morale, costituita sopra la convinzione, la riconoscenza, il sentimento; vogliam dire la potestà ecclesiastica. Noi dovremo dunque lungamente occuparcene, e tanto più per la somma parte che ebbe nelle vicende dell'Italia dove teneva la sede, e a cui conservava quella centralità e quella supremazia, da cui sarebbe scaduta allo sfasciarsi dell'imperio romano.

I miracolosi primordi, e come si fosse introdotta nel civile ordinamento, già abbiam divisato. Gl'imperatori, che fin a Graziano seguirono a intitolarsi pontefici massimi, come tali avocarono a sè molti diritti, che da principio la Chiesa esercitava quale società non autorata: laonde, benche indipendente nell'interno, nell'esteriore essa appariva subordinata; l'imperatore interveniva a tutto; per tutto chiedevasi il suo assenso; egli dirigere col comando o colla raccomandazione i vescovi, egli confermarli, egli convocar i concilì, egli assistervi, egli decidere perfino delle materie in essi trattate, e ordinare l'esecuzione dei loro decreti: tanto il governo rimaneva pagano anche dopo convertiti i principi. Eppure quell'assenso, questa conferma attestavano la forza acquistata dalla Chiesa, le sue conquiste più che la suggezione.

Poi via via che il potere temporale fiaccavasi, l'ecclesiastico s'assodava: e collo sciogliersi dell'imperio romano la Chiesa occidentale, dismesse le abitudini di servilità e rimasta in piedi nella ruina comune, sola avendo elementi di durata nello sfasciamento di tutte l'altre istituzioni, raddoppiò di sforzi per abolire il vecchiume pagano e educare i popoli nuovi. Nel fervore d'una recente. missione, assumeva colla usucapione più legittima quanto erà abbandonato dallo scoraggiamento de'laici; e robusta di gioventù, salda di convinzioni, operante su tutta la vita, prevaleva alla decrepita romana. Unico argine al torrente della forza materiale, vi opponeva il concetto d'una regola, d'una legge superiore alle umane; e francheggiava la libertà della coscienza da sorde insidie e da aperte vio-

lenze.

Qual benefizio che alcun ordine rattenesse l'universale scompiglio; che alcuno parlasse a coloro, per cui Roma non aveva avuto che insulti e paure! Preti inermi uscivano tra quelle orde, e col bat-

nendo unico potere costituito dopo prostrati gli altri tutti, aveva il vigore ed ispirava il rispetto proprio dell' ordine; ed associando le due potenze che fondano e mantengono gli Stati, forza ed ingegno, campò l' Italia e l' Europa da una barbarie assoluta. Attesochè agli invasori, padroni di tante provincie, non bastasse più l'ordine legale suggerito dai bisogni delle piccole tribù, la Chiesa si accinse a provederli di un nuovo; onde poterono anche nei governi insinuarsi le massime evangeliche dell'amor del prossimo, dell' umana fraternità, d'una giustizia e d'una morale anteriori e superiori a qualunque diritto positivo, dell' obbedienza che al Creatore devono e sudditi e regnanti.

Cassiodoro, a nome dei re goti, nel 534 scriveva a papa Giovanni II: — Voi siete guardiano del popolo cristiano; voi col nome di pace dre ogni cosa dirigete. Pertanto la sicurezza della plebe è in cura a voi, cui fu dal Cielo affidata. A noi conviene custodir alcune cose, a voi tutte. Spiritualmente pascete il gregge affidatovi, nè però potete trascurare ciò che spetta al corpo; attesochè, constando l' uomo di doppia natura, un buon padre le deve entrambe face vorire ».

Regolata la gerarchia, introdottasi nella vita civile e a parte del potere, non su possibile alla Chiesa mantenere la povertà di quando vivea delle offerte recate all'altare, dividendole coi poveri. Dopo Costantino, le società religiose poterono giuridicamente avere sode proprietà e accettare legati; Costantino medesimo lautamente provvide la basilica dei santi Apostoli; a molte surono assegnati i beni che prima servivano al culto pagano; ad altre, porzione dei terreni comunali; e siccome anticamente non faceasi testamento senza qualche legato all' imperatore, così ogni cristiano alla Chiesa volea lasciare un testimonio di pietà. Nè questa era sempre prudente, e alcuni abbandonavano i parenti nel bisogno per assicurarsi i suffragi: lo perchè Valentiniano I vietò al clero di ricevere legati da donne; poi su proibito a preti e monaci l'ereditare: ove san Girolamo risletteva, non dolersi della cosa, bensì dell' essere meritata.

Se gli ecclesiastici avessero potuto legare ai propri parenti o distrarre i beni ricevuti per servizio della Chiesa, i devoti sariensi veduti costretti a sempre nuove dotazioni: perciò gl'imperatori tolsero ai sacerdoti il disporre per testamento dei beni acquistati. Che ne seguì? i loro possedimenti aumentarono a dismisura: ma di rimpatto le elezioni restavano più indipendenti dai laici quando non fu mestieri vivere delle costoro limosine; oltrechè que' tesori erano un fondo per soccorrere poveri, alzar chiese, decorare il culto, alimentare parroci di plebi povere e remote (2).

Per lungo tempo sacerdoti e vescovi non vestivano diverso dai secolari; tanto che sant' Ambrogio alcune volte era scambiato per suo fratello Satiro, egli vescovo per un laico (3). La veste talare e la cappa che i sacerdoti conservano fin oggi, erano consuete ai filosofi e a chi non affettava pompa; ed unico distintivo, fuor della Chiesa, fu il radersi i capelli, lasciandone solo una corona; il color nero non venne di legge che dopo il secolo xiii. I sacerdoti furono

radunassero altri vescovi, alla cui presenza il clero proponeva, e l'assemblea dei decurioni e del popolo eleggeva il successore. La nomina non diventava legale finche non l'avessero approvata i suffraga-

nei, e confermata il metropolita.

Il vescovo era di preferenza scelto fra laici o sacerdoti, battezzati e cresciuti nella chiesa stessa, in modo che conoscesse le sue pecore ed esse lui. Distruggere le reliquie del paganesimo e serbar intemerata la fede, era sua precipua cura: ma la condizione de'tempi gli accollò i pesi, a cui si sottraevano le fiaccate autorità temporali. Il vescovo allora diviene ogni cosa: egli battezza, confessa, impone le penitenze pubbliche e private, scomunica e ribenedice; visita infermi, suffraga morti, amministra i beni del suo clero; s'applica alle scienze e alla storia, pubblica trattati di teologia, di morale, di disciplina; sostiene controversie con eretici e filosofi, risponde a consulti d'altri vescovi, di chiese, di monaci, di privati; va a mitigare i Barbari e gli usurpatori, o a sedere ne' concilt; riscatta prigionieri, nutrica poveri, vedove, orfani, fonda ospizl e spedali; fa da arbitro, da giudice di pace, da ambasciatore; congiunge insomma il potere religieso, il filosofico, il politico.

La venerazione traeva spontaneamente le plebi alla giurisdizione arbitrale de' vescovi, i quali consumavano l'intera giornata a decider piati, sin de' Pagani; e positiva legge imperiale ordinò ai magistrati d'eseguire le decisioni vescovili. Queste, non facendo distinzion di persone, e disimpacciate dalle solennità giuridiche, riconducevano il diritto alla ragione e all'equità, tenendo conto della buona fede più che della stretta parola, de' precetti religiosi e morali più che de' civili, e carità e verità opponendo allo spirito contenzioso. Come patrono de' deboli, il vescovo interponeasi fra il padrone e lo schiavo, fra il padre e i figli, rimediando alle legali iniquità. I governi municipali erano abbandonati dai decurioni? vescovi e sacerdoti gli assumevano, trovandosi dovunque bisognasse vigilare, dirigere, confortare. Onorato di Novara fortificò alcuni posti a guisa di alloggiamenti militari, per ischermo della sua plebe, mentre Odoacre e Teodorico la osteggiavano. Fu tratto alle chiese il privilegio che i tempi e i sacri boschi idolatri avevano, di proteggere i delinquenti.

Non era dunque l'ingerenza temporale de sacerdoti un' usurpazione, non l'aveano chiesta, non vi furono destinati; nacque il bisogno, e si trovarono pronti, dal cristianesimo traendo e il diritto e i mezzi di far ciò che giova all'uomo. Eppure questo è volgare tema di declamazioni ai propugnatori di quelle che chiamano libertà delle corone. Se all'età nostra convenga mettere non solo ogni potere, ma perfino le coscienze a disposizione di quell'ente astratto che chiamano il governo, lascieremo che lo discutano i savi, e che i non savi lo imparino dall'esperienza. La storia ci mostra che la Chiesa raccoglieva non gli onori ma i pesi del potere, lasciati cascare dall'autorità laica; interponendosi fra i conquistatori e i vinti, a quelli predicava la pietà, a questi la pazienza; offriva tutori alle società rimbambite, consiglieri alle nuove; le ultime qualità fiaccate e disperse

«periore che meglio vi convenga»; e tornò alla solitudine di Subjaco. Ma più non era solitudine. Da presso e da lontano, laici e sacerdoti, villani e cittadini traevano a udirlo e consultarlo e fargli quella riverenza che a santo; Equizio e Tertullo, nobili romani, gli mandarono i loro figliuoli Mauro e Placido, che divennero i primi suoi discepoli; e fondati dodici monasteri là intorno, ciascuno di dodici monaci, vi facea sperimento della regola che ideava. Qui pure bersagliato dall'invidia, ritirossi con Placido e Mauro là dove, dalle sponde della Melfa, Montecassino sollevasi in una delle più deliziose posture, offrendo il prospetto delle amene valli che serpeggiano tra i selvaggi Apennini dell' Abruzzo, finchè si dilatano nella fertile Campania. In questo luogo di mercato (forum Casinum) ancora stavano in piedi il tempio e la statua d'Apollo; e Benedetto, estirpata l'idolatria e raccolti nuovi discepoli, fondò un monastero sull'altura, e non men coll' esempio degli atti che colle direzioni della prudenza vi pose in atto la sua regola.

Parrà indegna di attento e spassionato esame questa legislazione, nuova negli annali dell' umanità, e che operò per più tempo e su maggiori individui che non molte altre antiche e nuove? Tutto v'è democratico, tutto elettivo; ogni monaco può salire al primo grado; acciocchè la nascita non rechi distinzione, si dimentica il nome di famiglia; l'eguaglianza sarà mantenuta dalla comunione de' possessi. In tempo che l'ozio era decoroso, e sordido il lavorare, Benedetto intima alla sua repubblica:—Il far nulla è nemico dell'anima, e per conseguenza i fratelli devono alquante ore occupar in lavori di macini, altre in pie letture; e se la povertà del luogo, la necessità o il cricolto dei frutti li tiene costantemente occupati, non ne stiano in pena, giacchè veri monaci sono se vivono delle proprie mani, come usarono i Padri e gli Apostoli: ma ogni cosa facciasi con misu-

" ra per riguardo ai deboli ".

Al quale obbligo adempiendo, i monaci domesticarono i terreni attigui ai loro monasteri: la prosperità de' quali essendo intento comune e trasmesso ai successori, poteano compiere opere cui non bastano la vita e i mezzi d'un proprietario; ed uno s'accorgea d'avvicinarsi a un monastero quando vedesse campagne ben colte, anguillari di viti, e frutteti, e rigagnoli ad arte guidati. Le terre loro andavano esenti dalle contribuzioni; non amministrate dalla cupidigia privata, lasciavano maggior agiatezza al villano; talchè come un privilegio guardavasi l'esser messo a servigio d'un monastero. Quando poi deposero la zappa, presero lo stilo e le tavolette (graphium et tabulæ) che la regola imponeva a tutti di avere, copiarono libri, e ci conservarono i classici: poscia eressero magnifici chiostri, nei quali si ricoverarono le arti e la letteratura, e ai quali il secolo volge ancora l'ammirazione, dopo dimenticato quanto giovarono al vulgo.

L'abbate era scelto dai frati e tra essi; ma una volta eletto, acquistava potere assoluto, sebbene obbligato a interrogare i fratelli nei casi più gravi. La virtù nuova introdotta nella società da quel precetto del Vangelo Obbedite ai postri capi, fu spinta fino alla più as-

Totila, traversando in guerra la Campania, volle vedere Benedetto; e per accertare se veramente e' fosse dotato di profetico spirito; si pose indistinto nel corteggio: ma il santo, a lui difilatosi, il rimbrottò delle vendette che usava, e gli predisse vicina la sua fine, intimandogli di prepararvisi con opere di penitenza e di riparazione. Questo ed altri assai fatti ci furono tramandati da insigni storici che (non ultima fortuna) sortì san Benedetto, cioè Gregorio Magno allora, poi il Mabillon; e le arti belle nel risorgimento, poi nel massimo loro splendore li riprodussero e perpetuarono per tutto il mondo, ma in nessun luogo più commoventi che a Montecassino, cuna ed asilo il più venerato dell' Ordine suo.

Qui l'aspetto di fertezza dato al convento, che più volte fu costretto a respingere le incursioni, e più vi soccombette; la lautezza di possessi, attestata dai titoli scritti sopra ruderi antichi, radunativi da ogni parte; la suntuosità dell' edifizio, adorno di quanto san fare di meglio pennello e scarpello; la memoria dei dotti, che ne' secoli più oscuri vi trovarono ricovero; la dovizia di documenti e di libri, fanno mirabile contrasto colla primitiva celletta del santo, e col povero sepolcro ove dormì fin quando la furia saracina non turbò le sue ossa; e l' uomo che ascende lassù tra ammirato, curioso e devoto, può leggervi intiera la storia dell' Ordine, che fu il principale dei tanti che s' introdussero.

Quantunque la regola di san Benedetto tendesse a fortificare le anime colla preghiera, col lavoro, colla solitudine, più che alla scienza divina e all'apostolato, i papi vi trovarono i missionanti più fervorosi, e un asilo la scienza; talchè ai Benedettini toccò la triplice gloria di convertire l'Europa al cristianesimo, disselvatichirne i deserti, conservare e riaccendere la letteratura.

I conventi diventavano centri d'attività e asili della libertà. Erano ( si dice ) forse braccia sottratte al lavoro. Erano ( dico io ) forse braccia tolte al delitto e all'assassinio; e già gran cosa dee parere l'incatenar le passioni e spegnere il vizio in tempi che non v'avea carceri, ergastoli, polizia, e l'altro corredo di cui superbiscono i popoli colti. Il mondo non avea ricoveri, non unione o sicurezza; dove convivere, dove discutere tranquillamente, dove meditare sopra di sè e degli altri? ed ecco i monasteri offrivano una vita tutta sociale, tutta operosa, per isvolgere l'intelletto, propagar le idee, meditare. istruire. Mentre pertutto regnavano la prepotenza e le spade, ciascun monastero gelosamente conservava una costituzione sua particolare, ed eleggeva i propri superiori e uffiziali, senza impaccio di re o di baroni; ad esse comunanze molti aspiravano partecipare senza legarvisi, come i forestieri in antico invocavano la cittadinanza di Roma; e borghesi e signori offrivansi al convento (oblati); faceansi registrare nel ruolo di quello, per partecipare alle preci nella vita spirituale, e ai privilegi nella temporale; e morendo voleano aver indosso l'abito di quell'Ordine, ed essere sepolti nella chiesa o nel cimitero dei monaci.

Spiccati dal mondo, i monaci pareano non avere altri avi che gli antecessori loro, altro desiderio che l'ampliazione del convento e

dell'Ordine; molti impoverirono non soltanto sè ma i parenti per arricchire le loro comunità; gli atti di donazione erano conservati con somma gelosia; s'arrivò persino a fingerne; e chi rivocasse in dubbio un loro possesso, guardavasi come sacrilego e nemico dei

poveri e di Cristo.

Ogni convento procuravasi un santo venerato, tesoro spirituale insieme e temporale; i devoti accorrevano a riverirlo, e quasi non dissi adorarlo; il concorso allettava i mercanti, formavasi una fiera in sul sagrato, sicura dagli assalti de' masnadieri e dalle avanie del barone. L'abbate di Nonantola mandava ogni anno alle monache di San Michele arcangelo in Firenze dodici ancelle con lino e lana per essere ammaestrate al tessere. Gli Umiliati di Milano divennero la compagnia più trafficante in lana e panni. I monaci di sau Benedetto Polirono presso Mantova occupavano più di tremila paia di bovi ai campi. Ai Cistercesi è dovuta la pinguissima coltura del basso Milanese e del Lodigiano.

Il monastero arricchito voleva anche abbellirsi; e le arti, sbigottite dall'ululato barbarico e dall'insulto ignorante, ricoveravano tra' monaci ad erigere chiese, a storiarvi le virtù e i martiri del patrono.

Intanto l'individuo vi si conservava povero, sulla mensa non vedeva delicatura, nulla poteva dir mio; disputossi perfino se fosse proprietà di ciascuno il pane che mangiava: indigenza volontaria, opposta all'orgoglio disumano della ricchezza non meno che alla stupida disperazione della miserabilità. Mentre pertutto era confusione
d'uffizi e di giurisdizione, colà regnava l'ordine; determinato chi
avesse ad obbedire e a comandare, chi copiar libri, chi predicare,
chi vigilare il granaio, la vendemmia, la cucina, chi raccorre i pellegrini o visitare gl'infermi, chi intonar salmi, chi fare scuola.

Di ciò che dava al padrone, il villano non riceveva ricambio; il soldo o il covone del grano che spontaneo offeriva ai frati, veniva restituito ad usura nelle limosine prodigate ai bisognosi; a tacere le piccole attenzioni, i ristori del cuore che nessun danaro ripaga. Mentre la guerra fervea sulle campagne e due padroni l'un peggio dell'altro si disputavano i campi suoi, qual conforto dovea provare il villano nell'osservare la quiete dei monasteri, e pensare che colà troverebbe in ogni caso un asilo, e la pace che gli armati non sapevano assicurare ai castelli! Una zuppa era pronta per chiunque la chiedesse; e quanti dei nostri padri, spogliati d'ogni avere, saranno: vissuti solo del tozzo conceduto dal monastero in nome di Dio! Le spettacolose declamazioni d'una scienza senza viscere contro l'improvida profusione dei frati, o i sogghigni d'una beffarda leggerez-La contro l'ingordigia di loro e del clero, sono soffocati dai gemiti o digli urli della poveraglia sempre crescente ai di nostri, e più dove wiene lo spirito cristiano, e dove la economia politica si separa dalla carità.

Lusingati da quella sicurezza, accorreano artigiani e contadini, e altorno al convento formavasi presto un villaggio; e molte città nel titolo di un santo conservano l'impronta di tale origine. Ivi ancora ncovravansi quei che s'erano disingannati delle terrene grandezze.

Cantù, St. degli Ital. - III, 7

o che n' erano stati respinti; vedove che col marito aveano perduto il lustro di lor dignità; spose tradite o reiette; donne rimesse in onestà; dotti delusi nella vanità letteraria; i gran pensieri, i gran dolori, i grandi rimorsi; e tutti vi portavano tributo di ricchezze, di

dottrina, d'affetti, di virtù.

Lo scherno sguaiato onde i gaudenti accompagnano il nome di frate, dovea farci tacere questa fra le glorie nostre? dovrà farci trasandare una classe tanto numerosa d'Italiani, e un'efficacia così poderosa sui destini anche politici del nostro paese; e trapassare inosservata la capanna, dove i nostri poveri padri ricoveravano la testa, minacciata dal Barbaro o dal barone?

(1) Bollandisti, ad 11 aprilis.

(2) Come s' intendessero divisi i beni ecclesiastici è detto nella vita di s. Barbato vescovo di Benevento, il quale chiese molte rendite dal duca Romualdo alla sua chiesa: Impetratis omnibus ut poposcerat, vir sanctus non est oblitus mandatorum Dei: in quatuor partes cunctum Ecclesiae redditum omni tempore sanxit fideliter dispartiri; unam egentibus; secundam his qui Domino sedulas in ecclesiis exhibent laudes; terliam pro ecclesiarum restauratione distribui; juxta quartam suis peragendis utilitatibus episcopus habeat; et hactenus sicut ab eo disposita sunt, in praesenti cuncta videntur. Ap. Ughelli, De ep. Benev.

(3) In obitu Satyri oratio, num. 38. Celestino papa, epist. 2, attesta che neppur i vescovi aveano abito particolare. Religio divina alterum habilum habet in ministerio, alterum in usu vitaque communi. S. Gınol., in Ezech. c. 44. Landolfo Seniore (Hist. Mediol. lib. 11. 35), parlando dell'arcivescovo Ariberto, dice che sotto lui nessuno osava entrare in coro senza la toga bianca (il camice?), ne senza aver coperto la testa col cappuccio del birro, cioè della sopravveste che allora gli ecclesiastici usavano di color rosso. Segue che, ai tempi di Ariberto, nessun cherico osava assumere le foggie laicali o nel birro o nelle vesti o nella calzatura. Il Giulini all'anno 1203 reca il testamento d'un prete che lega a diversi i suoi abiti, fra i quali nessuno è nero, eccetto il cappello. Nel **1211** fu da un sinodo milanese vietato ai cherici il mostrarsi in pubblico senza la cappa o il camice, od altra veste rotonda e chiusa; vietate le scarpe allacciate, le maniche, le mosche (ornamenti cascanti dal collo sul petto), le guarnizioni sulle vesti, e le cappe colle maniche; chi era insignito degli ordini portasse vesti rotonde non sparate, non gialle o verdi (e quelle d'altro colore?), nè pelle di vaio. Dallo stesso passo ricaviamo come i cherici ricevessero la tonsura a quella chiesa od altare di cui avevano il titolo. Ivi pure son vietate ai frati le tavole, i dadi, le zare, le caccie, i cani, i traffici, l'usura, l'aver compari e comari, l'andare ai bagni, il portar berretti od altro in capo, fuorche le cocolle. Un concilio provinciale del secolo seguente interdice gli abili vergati o listati, con nastri e bottoni d'argento o metallo, nè cappucci da laici. Il

sinodo diocesano milanese del 1250 vuole che i prelati tutti sopra la guarnaccia portino un vestimento chiuso, e non cappe con maniche quando sieno fuori della scuola, non freni o selle o sproni od altra cosa dorata, argentata, azzurrata, nè clamidi secolaresche con pellicce, nè tabarri, sieno sparati o chiusi, fuorchè nel caso di dover cavalcare; del resto, non abbiano panni verdi, nè maniche rosse, non scarpe cucite, nè collari abbottonati, sibbene cappe nere od altrimenti decenti. Giumni, ad annum.

(4) Milano, Verona, Aquileja, pretendono aver già posseduto monasteni, prima che s. Atanasio gl'introducesse a Roma nel 390. In Milano li trovava s. Agostino (Confess. IV. 6); e Martino di Tours era abitato alcun tempo in uno di questi. Sulpizio Severo (Vita s. Martini, IV) scrive: Mediolani sibi monasterium statuit. E Paolino da Perigord nella Vita dello stesso:

> ..... Constructa statuit requiescere cella Heic ubi gaudentem nemoris vel palmitis umbris

Italiam pingit pulcherrima Mediolanus.

(5) La regola di s. Benedetto è in settantatre capitoli, di cui nove sui doveri morali e generali, tredici sui doveri religiosi, ventinove sulla disciplina, i falli, le pene, ecc., dieci sull'amministrazione interna, dodici su vari soggetti, come i viaggi, l'ospitalità, ecc. cioè nove capitoli di codice morale, tredici di codice religioso, ventinove di penale, dieci di politico.

Carlo Magno, scrivendo a Paolo Diacono ricoverato a Montecassino, non rifina di lodarne l'ospitalità e le virtù:

Hic olus hospitibus, piscis hic, panis abundans...
Pax pia, mens humilis, pulchra et concordia fratrum.

#### CAPITOLO LXV.

## I papi. Gregorio Magno.

Chiave della velta al grand' edifizio ecclesiastico sono i pontefici. residenti in Roma. Ne accompagnammo la serie fino a Silvestro, il 336-32 quale vide data da Costantino la pace alla Chiesa. Gli successero Marco, poi Giulio, indi Liberio, che alternando debolezza e coraggio, in-366 cappò in una formola ariana, e ben presto si ravvide. A Damaso fu contrastata la sede da Ursicino, con turpe esempio di fazioni, per cui scorse molto sangue; al qual proposito Ammiano Marcellino, pagano, prorompeva: « Se considero il fasto mondano di chi copre la di-« gnità pontificale, non mi meraviglio che per ottenerla non si trala-« sci sforzo od arte qualsia. Ottenuta che l'abbiano, sono certi di im-« pinguare mercè le oblazioni delle devote matrone; e che andran-« no per Roma in carrozza, magnificamente in addobbo; e faranno « banchetti che nulla invidino la suntuosità di re ed imperatori. Più « felici se, invece di scusar questi eccessi colla grandezza e magni-« ficenza di Roma, riformassero il viver loro sul modello d'alcuni « vescovi di provincia, i quali colla savia frugalità, col povero vesti-« re, cogli occhi a terra, rendono non meno a Dio che ai veri suoi « adoratori venerabile la purezza de'loro costumi e la modestia del  $\sim$  portamento  $\sim$  (Lib. xxvii. c. 3).

Damaso ebbe àmico e segretario san Girolamo; scrisse prose, versi, epitafi di martiri, ove si desidera maggior sentimento e minore arti101 fizio. Ad Innocenzo la invasione del goto Alarico offrì campo d' esercitare la carità, e d'intromettere la pacifica sua mediazione tra la viltà e la ferocia. Altrettanto fece con Attila Leone, degno del titolo di Magno per l'ingegno e per le azioni. Restano di lui novantasei Sermoni, d'un'eloquenza sentita qualora non la guastino le antite-

si; e censettantatrè Lettere, attestanti indefesso zelo per la purità della dottrina e la pace della Chiesa.

Ilario suo successore nel battistero di Laterano stabili due biblioteche; adoprò vivamente nel concilio generale d'Efeso; ma non si seppe schermire dalle multiformi insidie de' novatori. Simplicio ebbe a travagliarsi nel tutelare l'unità della Chiesa, perchè, essendosi sfasciato l'impero occidentale, Acacio patriarca di Costantinopoli pretendeva la primazia, quasi andasse connessa alla sede imperiale.

L'elezione del papa in principio faceasi da un senato ecclesiastico di ventiquattro preti e diaconi, ad immagine dei ventiquattro seniori astanti al trono di Dio: dopo Silvestro essendovi annessi anche beni temporali, concorsero alla nomina il clero ed il popolo: poi quan-

che da Belisario accusato d'intendersi con re Teodato per introdurre-i Goti in Roma, fu spogliato degli abiti pontificali e trasferito a
Patara nella Licia. Sì infelici tempi correvano, che nessuno s'oppose;
se Vigilio, per ordine del generale, fu unto pontefice. L'imperatore,
informatone, impose che Silverio fosse ricondotto a Roma, ed ivi esaminato sulle accuse: ma Belisario, ligio ai desideri di Teodora, l'arrestò per via, e relegollo nell'isola Palmaria rimpetto a Terracina,
dove morì di fame o strozzato; e la compassione pel giusto perseguitato volle in molti miracoli vedere attestata la sua santità.

Vigilio ebbe allora conferma dal clero: ma in quel primato, che subdolamente aveva invaso, resistette a' capricci religiosi di Teodora e ai dissidenti, benchè strascinato per le vie di Costantinopoli con una corda al collo e gittato in un fondo di torre, sinchè la morte del

patriarca Antimio tolse il pretesto di quelle scissure.

Ma una nuova ne sorse per Tre Capitoli, che al V concilio ecumenico di Calcedonia erano stati proposti, onde condannare Teodoro da Mopsuesta come seguace delle opinioni di Pelagio, Iba vescovo di Edessa autore d'una lettera meno cattolica, e Teodoreto di Ciro che avea scritto ingiurie contro il concilio Efesino. Quel sinodo li rimandò assolti alle loro chiese; ma Giustiniano li fece condannare da un altro, congregato in Costantinopoli. Gli Occidentali sapeano scarsamente di greco, nè aveano letto Teodoreto o Iba, ma sapevano che dal concilio di Calcedonia erano stati riconosciuti incolpevoli, talchè di questo s'infirmerebbe l'autorità qualora fossero riprovati. Al modo stesso la pensava papa Vigilio, ma poi lasciossi indurre a condannarli anch' esso, salva l' autorità del concilio di Calcedonia, e patto che più non se ne discutesse a voce o in iscritto. Partito mezzano. che disgustò entrambe le parti, i nemici de'Capitoli per la riserva, i Cattolici per la condanna; e i vescovi d'Africa, Illiria, Dalmazia si segregarono dal papa.

sieme promise a Giustiniano d'adoprarsi per far condannare secondo i Tre Capitoli, purche questo suo giuramento si tenesse segreto; intanto restasse la cosa in bilico sino ad un concilio generale. L'imperatore invece ripubblicò la sua costituzione, e il papa, non ascoltato, separossi dagli Orientali; trattato come prigioniero, sofferse coraggioso dicendo:— Voi tenete me, non san Pietro »; poi nel nuo-553 vo sinodo Costantinopolitano condannò gli errori che trovavansi negli scritti di quei tre, non eretici, ma esagerati difensori dell'ortodossia. In Italia, gli arcivescovi d'Aquileja, Milano, Ravenna, coi vescovi provinciali dell'Istria, della Venezia e della Liguria, stettero avversi al papa; alcuni apertamente, altri limitandosi a non aderire ai Tre Capitoli ; e Paolino patriarca d'Aquileja in un sinodo provinciale rigettò il concilio di Calcedonia, nè più volle comunicare col papa, introducendo uno scisma che durò fin nel 698, quando, ad istanza del pontefice Sergio, un nuovo sinodo d'Aquileja accettò esso concilio (2).

Il debole Vigilio ne sbigotti, e revocò il proprio giudicato: ma in-

Morto Vigilio in Siracusa, gli fu dato successore Pelagio, più per volontà dell'imperatore che non per la libera scelta del clero e del

« donali d' ogni aiuto, massime il territorio di Roma, sguarnito di « presidio : l' esarca scrive non poterci soccorrere, giacchè non ba- « sta tampoco a difendere le sue vicinanze. Voglia Dio che l' impe- « ratore ci assista prima che quest' abbominevole nazione s' impa-

« dronisca di quanto rimane all'Impero (5) ».

Gl' Italiani dunque guardavano il pontefice qual rappresentante non solo della vera fede ma della nazionalità ; e più il fecero quan-590 do sulla cattedra di Pietro s'assise Gregorio Magno, che sentiva l'importanza di quel grado, e tulta ne spiegò la dignità. Stratto dall'antica ricchissima famiglia Anicia, dalla giovinezza volse all'acquisto delle scienze un intelletto vivace e una straordinaria capacità, e da Giustino II fu elevato prefetto di Roma, la carica più insigne; ma noiato del mondo, sull'esempio de' suoi genitori si raccolse nel convento di sant'Andrea, ch'egli avea fondato nella propria casa. come sei altri in Sicilia. Rinvigoritosi nel ritiro, impetrò da papa Benedetto di missionare la Bretagna; ma il popolo romano cominciò a gridare al pontefice: — Voi avete offeso san Pietro, avete disfatto « Roma, lasciando partire Grégorio »; sicchè quegli il rivocò. Da Pelagio II fu posto fra i sette diaconi della chiesa romana; e spedito ambasciadore alla corte di Costantinopoli per implorare soccorsi contro i Longobardi, vi guadagnò stima e benevolenza a segno, chè Maurizio imperatore lo volle padrino di suo figlio. Morto Pelagio. Gregorio apprese con isgomento che i voti comuni lo aveano eletto papa, e tre giorni dovettero andar rintracciando nella solitudine, ove dal suo convento si era trafugato nelle corbe d'alcuni merciai; scrisse anche a Maurizio, scongiurandolo per la loro amicizia a non con*f*ermare la scelta; poi **sem**pre ribramò la pristina quiete,e — Non mi « so frenare dal pianto (scriveva a Leandro di Siviglia) qualvolta « torno in pensiero a quel porto felice, da cui m' hanno strappato: « geme il cuor mio al solo ricordare quella terraferma, cui più non .« m' è possibile approdare ».

Ben aveva onde sgomentarsi. Il pontefice, per l'eminente posizione sua, dovrebbe rispondere di quanto potesse avvenire in Roma; eppure non era libero, giacchè il duca, il prefetto imperiale, il senato, i decurioni, inetti a giovare, valeano a dar impaccio. Intorno, popoli o idolatri od ariani; di sopra, imperatori teologastri, che turbavano or colle dispute or colle pretensioni; fra il clero de' paesi convertiti, simonia e scostumatezza (4); alle porte di Roma, Longobardi minacciosi; Italia sbranata da lungo scisma per la quistione dei Tre

Capitoli, e, per giunta, attrita da orribile peste.

Al'governo « d'un bastimento vecchio, sdrucito e battuto dal nembo», com' egli chiamava Roma, Gregorio adoprò le preghiere e un carattere indomabile. Da un capo all'altro del mondo stendeva le premure per ispargere la verità ove non fosse conosciuta, per combattere l'errore, per sostenere la morale. Fermo quanto indulgente cogli eretici, al vescovo di Napoli scriveva d'accettar pure chiamque volesse rientrare in grembo della Chiesa, e — Tolgo sopra di « me qualunque sconcio nascer potesse dalla falsità della riconcilia- « zione ; la soverchia severità pregiudicherebbe alle anime loro » ;

universale. Contro le vessazioni imperiali difese la libertà della Chiesa con umiltà di parole ma franchezza di fatti; e all' imperatore Foca scriveva, questo divario correre tra gl'imperatori gentili ed i cristiani, che quelli son signori di servi, questi signori di liberi. Ingegnavasi intanto di mantenere in armonia l'imperatore greco coi Longobardi: ma pure esortava i Siciliani a stornare con settimanali litanie un' invasione minacciata dai Longobardi, i quali come fossero a temere lo vedessero dalla desolazione dell' Italia (8); poi ostò vigorosamente ad Agilulfo allorchè assediò Roma.

Proibiva di esigere nulla per la sepoltura, chè non paresse titolo di compiacenza la morte degli uomini. A Venanzio vescovo di Genova ordina, non permetta che vi siano Cristiani a servitù d' Ebrei; ma se sono loro coloni, soddisfacciano secondo giustizia. Querela il vescovo di Terracina che tuttavia durassero colà avanzi del paganesimo, immolando ad idoli, riverendo certi alberi, sacrificando teste di animali ; e l'imperatrice Costantina, che i magistrati greci facessero guadagno in Sardegna col permettere l'idolatria (9). Avendogli costei domandato alcune reliquie, rispose che in Occidente si ha per sacrilegio il metter mano ai corpi santi, e meravigliarsi che altrimenti i Greci la sentano; qui non darsi altro che delle catene di san Pietro o della graticola di san Lorenzo, o pannilini avvicinati entro una scatola al corpo del santo: soggiunge che il predecessor suo, avendo voluto mutare qualche fregio d'argento sopra il corpo di san Pietro, benchè discosto quindici piedì, fu sgomentato da terribile visione; e alcuni mansionari e monaci che avevano veduto quel di san Lorenzo, morirono fra dieci giorni.

Nella peste d'allora introdusse la processione che ancora si fa al san Marco, col nome di Litanie maggiori: primo segnò i brevi col giorno e il mese al modo odierno. La Chiesa non era fin qua riuscita a recare anche nella liturgia quell'unità che è suo carattere; e Gregorio pensò farlo col Sacramentario, il quale col suo Antifonario delle parti della messa che doveansi cantar in note, e col Benedizio-

nario costituisce il messale romano.

Nel sinodo Romano stabilì, non convenire ai gravi costumi di diaconi e sacerdoti il dissolversi nella vanità d'imparare la musica, sconvenendo al maestoso contegno delle spirituali funzioni il perdere nei passaggi e ne' gorgheggi la compostezza degli animi, e consumarvi la voce destinata a predicare la divina parola e assodare nelle cristiane virtù. Pertanto deputa suddiaconi e cherici inferiori a cantare i salmi e le sacre lezioni in tono grave, serio e posato; a tal uopo istituendo scuole, ch'egli in persona dirigeva, e che duravano ancora trecent' anni dipoi.

Accortosi come dei quindici toni della musica gli ultimi otto non sieno che ripetizione dei sette primi, divisò che sette segni bastavano per tutt' i toni, purchè si replicassero alto e basso, giusta l'estensione del canto, delle voci e degli stromenti (10). Quella maestosa melodia, ove ci furono conservate preziose reliquie dell'ammirata musica antica de' Greci, crebbe splendore, al culto divino, con motivi semplici e grandiosi, che poi s'andarono dimenticando fin alla

profanità de' nostri giorni, in cui la devozione è distratta da arie

guerresche e da teatrali.

Gregorio fra tante occupazioni trovò tempo a scrivere moltissime opere, le quali, non men che le sue virtu, gli procacciarono il cognome di Magno. Le lettere, concernenti per lo più la disciplina, provano quanto instancabile adoperasse a governare la Chiesa e a fondo si conoscesse delle divine leggi e delle umane. Commentò Giobbe ed Ezechiele, e fece omelie sopra i Vangeli. A Giovanni arcivescovo di Ravenna diresse la Regola pastorale, in quattro parti trattando per quali vie s'entri al santo ministero, quali i doveri, come istruire i popoli, e applicarsi alla propria, mentre s'attende alla santificazione di quelli, affine di non perdere, per segreta compiacenza di sè, il premio degli sforzi fatti. L'imperatore Maurizio ne volle copia, e la mandò ad Anastasio patriarca d'Antiochia, da mutare in greco e diffondere per le chiese d'Oriente: re Alfredo la tradusse in sassone pei vescovi d'Inghilterra: le chiese di Spagna e di Francia la proposero per modello ai vescovi, e Carlo Magno e i suoi successori nei Capitolari non rifinano di raccomandarla.

Nei dialoghi narra molte e troppe storie maravigliose di santi italiani, a provare le verità fondamentali per mezzo di rivelazioni fatte da morti risorti e simili casi. Il santo, che le opere sue mostrano tutt'altro che dappoco, e che cita ognivolta da chi gl'intese, s'acconciò al gusto del suo secolo e alla capacità di quelli cui destinava quell'opera: e in fatto essa levò immenso grido; mandata a Teodolinda, contribuì assai a convertire i Longobardi, sopra cui cadevano molti de' miracoli ivi narrati; fin in arabo fu tradotta; ai Greci piacque tanto, che Gregorio n'ebbe tra loro il soprannome di Dialogo.

Compose inni (11); aprì scuole; si fece dipingere nel monastero di sant' Andrea a Roma; e nelle copie divulgatesi di quel ritratto so-leasi sovrapporgli alla testa lo Spirito Santo in forma di colomba:

altra prova dell' uso della pittura in quei tempi.

Eppure v'è chi lo intitola l'Attila della letteratura, dicendo ordinasse l'incendio della biblioteca Palatina, e distruggesse i monumenti della grandezza romana, acciocchè la loro ammirazione non distraesse dal venerare le cose sante. Forse era egli sovrano di Roma da poter ciò? Ben è vero che si mostrò avverso agli antichi autori, forma e null'altro, e pericolosi per lo allettamento del bello, in tempo che non era peranco finita la lotta di questo col vero: e quantunque nel primo dei Dialoghi dica non avere conservato le parole proprie degl'interlocutori, perchè sì villanescamente proferite che non vi starebbero acconciamente, altrove scrive: - Non fuggo la « collisione del metacismo, non evito la confusione del barbarismo, " trascuro di serbare i luoghi e i modi delle preposizioni, stimando "indegno che le parole del celeste oracolo stringansi sotto le re-« gole di Donato » (12). E però le sue scritture van macchiate dalle colpe de' tempi e da sue proprie; scarsa critica, erudizione inesatta, locuzioni viziose; diffuso e insieme oscuro e avviluppato, sovente si ripete, e vuole aver detto ogni cosa sopra ogni argomento che assume, e soverchiamente inclina all'allegoria.

(1) Il primo papa, s. Pietro, fu eletto da Cristo. Dal secondo, s. Lino, fino a s. Simplicio nel 467, dal ciero e popolo. Da s. Felice III nel 483, fino a s. Nicola I nel 858, dal re conquistatori. Da Adriano II nel 867, fino ad Agapito II nel 946, dal clero e dal popolo. Da Giovanni XII nel 956, fino a Silvestro antipapa nel 1102, dai tiranni d'Italia e dagli imperatori. Poi ancora dal popolo e clero, da Gelasio II nel 1118, fino a Vittore antipapa nel 1138. Indi dai cardinali, da Celestino II nel 1143, fino a Gregorio X nel 1271. Poi dal conclave, da Innocenzo V nel 1276, fin qui. Il Platina racconta che Sergio II fu il primo a cangiar nome, deponendo l'indecoroso di Osporci: ma Anastasio Bibliotecario dice che esso papa *c*hiamavasi Sergio anche prima di salire alla cattedra di Pietro. V'ha chi attribuisce quest' introduzione ad Adriano III, che prima nomavasi Agapeto; o a Giovanni XII, che prima era chiamato Ottaviano, e che con ciò volle onorare lo zio Giovanni XI; o a Sergio IV, che per rispetto depose il primitivo nome di Pietro. Tale cambiamento non è d'obbligo, e anche nel secolo xvi Adriano VI e Marcello II ritennero il nome di battesimo. Tardo è pure l'uso del triregno, giacchè Suggero parlando d'In-nocenzo III dice: Impongono al capo di lui un frigio ornamento impea riale, a foggia d'elmo, ornato d'un aureo cerchio ». Bonifazio VIII ne pose due, poi tre Urbano V. Damaso fu il primo a darsi il titolo di servo dei servi di Dio, adottato poi da Gregorio Magno e dai successori. Benedetto III prese il titolo di vicario di s. Pietro; cui dopo il secolo xui fu sostituito quello di vicario di Gesu Crisio.

(2) La diocesi di Como aderi lungamente allo scisma d'Aquileja, e preziosa è in tal fatto la iscrizione funeraria del vescovo Agrippino, morto verso il 600, e che ora serve di mensa all'altare d'Isola sul lago di Como

Degere quisquis amat ullo sine crimine vitam Anle die semper lumina morlis habet, Illius adventu suspectus rite dicatus Agripinus praesul hoc fabricavit opus. Hic patriam linquens propriam, karosque parentes Pro sancta studuit pereger esse fide. Hic pro dogma patrum tantos tollerare labores Noscitur ut nullus ore referre queat. Hic humilis mililare Deo devote cupivit Cum potuit mundi celsos habere grados. Hic terrenas opes maluit contemnere cunctas Ut sumat melius praemia digna sibi. Hic semel exosum saeclum deerevil habere Et solum diliget mentis amore Deo. Hic quoque jussa sequens Domini legemque Tonantis, Proximum ut sese gaudet amare suum. Hunc etenim quem tanta virum documenta decorant Ornat et primæ nobilitatis honor,

His Aquileja ducem illum destinavit in oris Ul gerat invictus praelia magna Dei. His caput est factus summus patriarcha Johannes Qui prædicta tenet primus in urbe sedem. Qui laudare valet clerum populumque comensem Reclorem lantum qui peliere sibi? Hi sinodos cuncti penerantur quatuor almas, Concilium quintum postposuere malum; Hi bellum ob ipsas multos gessere per annos

Sed semper mansit insuperata fides.
(5) Laber, Concil. t.v.p.959;ed Epist.del 4 ott. 584, ap. Gio.Diacono, 1.31. (4) Un canone del secondo concilio di Vaison, dell'anno 529, riferito dal dotto padre Thomassin (Disciplina de Beneficiis, p. 11. c. 88. Nº 10) rende alla nostra Italia quest' autorevole testimonianza: Omnes presbyteri, qui sunt in parochiis constituti, secundum consuetudinem, quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus, juniores lectores **ecum in domo retineant, et eos quomodo boni patres spiritualiler nu**trientes, psalmos parare, divinis lectionibus insistere, et in lege Domini erudire contendant, ut sibi dignos successores provideant.

(5) Ep. 11. 55.

(6) Hoc in loco, quisquis pastor dicitur, curis exterioribus graviter occupatur, ita ut saepe incertum sit utrum pastoris officium, an ter-

reni proceris agat. Ep. 1. 25.

(7) Lib. 11. ep. 11 e 31. Quia comperimus multos so murorum vigiliis excusare, șit fraternitas vestru sollicita, ut nullum usque, per nostrum vel Ecclesiae nomen, aut quolibet alio modo, defendi vigiliis patialur, sed omnes generaliter compellantur. Epist. 1. 42. (8) Ep. x. 51; xi. 51.

(9)« Conoscendo io quanto la serenissima nostra Signora stia in pensiero « della patria celeste e della vita dell'anima sua, io terrei me gravemente colpevole se tacessi quanto per timore dell'onnipotente Iddio è da suggerire. Avendo io saputo essere nell' isola di Sardegna molti Gen-■ tili, ed essi tuttavia secondo loro mal uso sacrificare agli idoli, e i sa-« cerdoti di quell' isola andar torpenti a predicare il Redentore, vi man-« dai uno dei vescovi italiani, che aiutando Iddio, trasse alla fede molti « de' Gentili. Ma egli mi ha annunziata una cosa sacrilega; che coloro i quali colà sacrificano agli idoli, pagano al giudice affinche ciò sia le-« cito loro. Dei quali essendo alcuni stati battezzati e avendo lasciati quei sacrifizi, tuttavia il giudice dell'isola anche dopo il battesimo e-« sige quella paga usata dare da loro. Ed avendolo il vescovo ripreso di cio, rispose egli di aver promesso tanto in paga dell'impiego; che nol a potrebbe riavere se non a quel modo. L'isola di Corsica poi è oppressa di tanta soverchieria degli esattori e tanta gravezza d'esazioni, che « gli abitatori vi possono a mala pena supplire vendendo i propri figliuo-« li ; ondechè lasciando la pia repubblica, e'sono sforzati a rifuggire alla « nefandissima gente dei Longobardi. E qual cosa più grave, qual più « crudele veramente potrebbero eglino patire dai Barbari, oltre all' es-« ser ridotti a vendere i propri figli?In Sicilia dicesi d'un cotale Stefano, « cartulario delle parti marittime, che coll'invadere in ogni luogo, e con « porre, senza pronunziar giudizio, i cartelli a' poderi e alle case, arreca tanti danni, tante oppressioni, che se io volessi dire tutte le opere \* riseritemi di lui, nol potrei in un gran volume. Adunque vegga la serenissima nostra Donna tutte queste cose, e sollevi i gemiti degli opressi. Ben sono io certo, non esser elleno pervenute alle vostre pie « orecchie; che se 'l fossero, non avrebbero durato fino al presente. Sug-

« geritele a suo tempo al piissimo Signore, assinchè dall' anima sua, dala l'imperio e da suoi figliuoli rimova tale e tanto gravame di peccato. « E ben so ch' ei dirà forse mandarsi a noi per le spese d'Italia quanto « si raccoglie dalle suddette isole: ma dico io, conceda meno per le spea se d'Italia e tolga dal suo imperio le lacrime degli oppressi. E per ciò « forse tante spese fatte per questa terra giovano meno, perchè con me-« scolanza di peccato lor si provede. Comandino adunque i serenissimi « Signori, che nulla più si raccolga col peccato. E se così si attribuisca a meno alle spese della repubblica, tuttavia le si giovera di più; e sarà « meglio non provedere alia vita nostra temporale, che procacciare ima pedimento alla vostra eterna. Pensate di che animo, di che cuore, in « che strazi esser devano que' genitori, che per salvarsene strappansi « dappresso la prole! E chi ha figliuoli ben può sapere come s'abbiano « a compassionare gli altrui. A me poi basti l'aver questo brevemente « suggerito, affinché, se rimanesse la vostra pietà ignorante di quanto « succeda in questi paesi, non fossi io poi del mio silenzio dinanzi al se-« vero giudice incolpato e pubito ».

Da questa lettera ( dice Cesare Balbo nella Storia d' Italia ), anzi da tutto il registro delle lettere di quell' uomo sì chiaro ed alto in secolo si oscuro e basso, facilmente si scorge quello che tutti gli altri documenti originali continueranno a dimostrarci; dico ogni virtu, ogni gloria, ogni luce, ogni attività rimaste in Italia, anzi nel mondo, tutte esser ridotte a quei tempi nella Chiesa e ne' suoi pontefici, e principalmente ne' pontefici romani. Che se gli stranieri, a cui questi pontefici guastarono così sovente il tiranneggiar pienamente e tranquillamente Italia, li hanno giudicati con odio e rancore, ed hanno nelle loro storie scambiati e mal interpretati quei monumenti, ella dee parer cosa naturale. Ma, per Dio! ella è pur troppo stolta dappocaggine storcere noi, per quelli seguire, le nostre storie, e gli oppressori anche passati adulare, e i nostri più co-

stanti propugnatori calunniare.

(10) Dal poco che sappiamo, sembra in antico vi fosse grande mescolanza ed arbitrio nel canto ecclesiastico. La semplicità nascea necessariamente dalla scarsezza di mezzi; ma alcuni teneano all'ebraico, altri
al ionico, altri a un misto. Sant'Ambrogio volle riformarlo, partendo
dalla melopea greca. Il sistema musicale dei Greci era diviso in tetracordi, e nei modi che ne derivano. Ambrogio, visto che molte melodie
sacre erano, se non melodie greche trasportate, almeno motivi composti sopra i modi musicali di quel popolo, e che non passavano i limiti di
un'ottava, pensò al sistema tetracordo dei Greci sostituire il più semplice e facile dell'ottava, derivando dai Greci i quattro modi primordiati
che divennero base del canto ecclesiastico. Stabilì dunque questi modi:

mi, re, sol, do, dorico re, fa, la, 81, sol, mi, frigio fa, la, si, do, mi, re, la, 80l, do, re, mi, lidio fa, . 8i, fa, misolidio sol, re, fa, la, si, do, mi,

Così ne venne un canto ritmico, scanduto, più consono colla musica greca che non il canto gregoriano, il quale procede generalmente per note di valor eguale, riuscendo più monotono e senza cadenze.

Ma quali note servissero al canto gregoriano non si sa, se non che

menzionano lettere dell'alfabeto, chiavi, linee in su e in giù.

(11) Gl'inni di Gregorio sono: Primo dierum omnium; Nocte surgentes vigilemus omnes; Ecce jam noctis tenuantur umbrae; Clarum decus jejunii; Audi benigne conditor; Magno salutis gaudio; Rex Christe factor omnium; Jam Christus astra ascenderat.

(12) Ad Leandrum, in comm. libri Job.

#### CAPITOLO LXVI.

## Italia disputata fra Longobardi e Greci.

#### SERIE DEI RE LONGOBARDI.

568 Albomo in Italia, assassinato dalla moglie Rosmunda 573.

573 Cleri, assassinato da un famigliare 575.

584 Autari suo figlio, m. 591.

591 AGILULFO duca di Torino, m. 615.

615 Adaloaldo associato al trono dal padre, cacciato 625, avvelenato 626.

625 ARIOVALDO duca di Torino, m. 636.

656 Rotari duca di Brescia, m. 652. 652 Rodoaldo suo figlio assassinato 653.

653 ARIPERTO I: gli succedono i figli.

661 (PERTARITO, attaccato da Grimoaldo fugge.

(GONDIPERTO, UCCISO.

662 Grimoaldo duca di Benevento, si fa proclamare.

674 GARIBALDO, suo figlio minorenne, è cacciato da Pertarito suddetto, che regna di nuovo.

678 CUNIPERTO SUO figlio, associato al trono: regna da solo 686.

700 Liutterto suo figlio minorenne, spodestato da

701 RAGIMPERTO duca di Torino.

701 Ariperto II suo figlio, cacciato da

712 Ansprando, il cui figlio

712 Liutprando regna 32 anni.

744 Ildeprando suo nipote, associato nel 736, detronizzato dal popolo.

744 Rachi duca del Friuli, abdica 749 e si ritira a Montecassino.

749 Astolfo suo fratello, muore alla caccia,

756 Desiderio duca dell'Istria, associa il figlio Adelcei 758 ? Sono spodestati da Carlo Magno 774.

È dunque divisa l'Italia fra tre dominazioni: Greci, rappresentanti d'un passato irremeabile, e ridotti a tenersi timidamente sulle difese; Longobardi, espressione della forza brutale, e destinati a perire, ma dopo lungo regno e lasciando lor nome alle parti più belle;i papi, podestà dell'avvenire, sorgente appena, ma che sta per gettar radici durevoli fra i rottami delle altre.

Le forme dell' antico Impero si conservavano nella parte sottoposta ai Greci. L'esarca, sedente in Ravenna, amministrava direttamente la Pentapoli, cioè il territorio di Ancona, Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia, conterminato a settentrione dalla Marecchia, a occidente dal Tevere, a mezzodì dal Musone, a levante dall' Adriatico; e

l'Esarcato che comprendeva il litorale della Venezia, con Oderzo, Treviso, Padova, e il paese che finiva col basso Adige a settentrione, collo Scultenna (Panàro) e gli Apennini a occidente, colla Marecchia a mezzodi, e coll'Adriatico a levante; dov'erano le città di Ravenna. Bologna, Faenza, Forlimpopoli, Ferrara, Adria, Comacchio, Forli, Cesena, Bobbio, Cervia. Oltre quest' amministrazione diretta, l'esarca sovrantendeva ai duchi che governavano Roma e i paesi meridionali (1). I quali erano alcune città della Lucania o Basilicata, l'antica Calabria, or Terra d'Otranto, il Bruzio, ora Calabria Ulteriore: poi furono ritolte ai Longobardi la Terra di Bari e la Capitanata, dove Otranto, Gallipoli, Rossano, Reggio, Gerace, Santa Severina, Crotone: e nella Campania le terre a mare fra Gaeta e Napoli. Da Gaeta, posta fra i monti Cècubo e Massico, poteano i Greci difendere le pianure del Garigliano e le gole di Itri e Fondi. Con Napoli era il promonto: rio di Sorrento, che sparte i golfi di Napoli e di Salerno; e benchè fin a Salerno si stendesse il principato di Benevento, e molte città verso levante fino a Cosenza, e tutte quelle fra terra fossero tolte ai Greci, Napoli si sostenne. Duravano colà le istituzioni municipali, e nel resistere ai Longobardi ridestavasi il valor militare. Provincia greca era pure l'Illiria: la Sicilia stava sotto un patrizio greco: le isole della laguna veneta riconoscevano anch'esse di nome la supremazia imperiale.

Di questi paesi alcuni venivano francandosi da ogni dipendenza, come Venezia; altri erano minacciati continuamente, e ad ora ad ora, invasi dai Longobardi. Trovavansi questi impacciati in guerre straniere o civili? gli esarchi se ne rifacevano coll'assalirli, e ricuperare qualche territorio limitrofo; ma tosto erano ricacciati negli angusti confini: nè pace mai, bensì tregue rinnovate d'anno in anno, e compre fin col tributo di trecento libbre d'oro. Il bisogno di danaro potea dirsi l'unico motore de' governanti, per pagare il tributo o per mantenere gli eserciti; e per averne, senza divario da amici a nemici, correvano a predar le chiese di Roma o questo o quel monastero o il santuario di san Michele sul monte Gargano. Questo sovrasta a Siponto, rimpetto alle isole Diomedee (Trèmiti); e dacche at tempo di papa Gelasio vi apparve l'arcangelo Michele, gli presero vivissima devozione i Greci che ne moltiplicarono le chiese: i Longobardi altrettanto, vi andavano in pellegrinaggio e l'aveano per patrono, siccome san Giovanbattista i Longobardi dell'alta Italia.

Ravenna, sede degli esarchi, tenne sempre testa contro i Barbari perchè assisa tra le maremme e facilmente soccorsa dalle flotte greche. La sua situazione era anche importantissima perchè toglieva ai Longobardi d'avanzarsi nella bassa Italia, potendo una flotta sbarcarvi e prenderli alle spalle: di modo che le città greche della Campania non si trovavano minacciate che da Benevento. Ravenna dandosi aria di capitale di tutta l'Italia, negava sottomettersi a Roma neppur nelle cose spirituali; dentro era regolata cogli ordinamenti municipali del Basso Impero, o più veramente con governo militare, disposto con un imperatore e duchi e scuole. Durò colà molti secoli una pazza usanza, che, la domenica sulla bass' ora, giovani, vecchi,

fanciulli e sin donne d'ogni condizione uscissero di città, e divisi in iscuole secondo i quartieri, facessero a sassi, fino al ferirsi ed ammazzarsi. Nel 696 la scuola della porta Tiguriese sfidò quella della postierla di Sommovico, e i primi, rimasti superiori, inseguirono gli altri con tal sassaiuola, da ucciderne molti; e sbarattata a forza la porta, trionfanti attraversarono il vinto quartiere. La domenica: sequente usciti di nuovo, mutarono ben presto il giuoco in siera abbaruffata, ove molti Postierlesi caddero uccisi, malgrado che fosse legge di dar quartiere a chiunque supplicasse. I Postierlesi pensano una atroce vendetta; e fingendosi riconciliati, ognuno invita a pranzo qualche Tiguriese; e quivi li scannano, e gettano nelle cloache o sepelliscono. La città tutta in gemiti e in fremiti: l'arcivescovo Damiano ordinò per tre giorni digiuno: egli stesso andò in processione coi cherici e monaci, scalzi e in sacco, cospersi di cenere; seguivano i laici, poi le donne senz' ornamenti; da ultimo i poveri, tutti a gran voce implorando misericordia. Dopo i tre giorni, cerchi i cadaveri e sepolti, furono puniti i micidiali, bruciate le masserizie, chè nessuno volle toccarne, e distrutto il quartiere, infamato poi col nome di Rione degli assassini (2).

I pochissimi ricordi che abbiamo di quell'età, son pieni di sevizie usate dagli esarchi, e che forse paiono più atroci perchè ignoriamo quali ragioni ve li determinassero. Ravenna fu più volte saccheggiata per loro ordine, e nominatamente nel 710, quando Giustiniano II fece anche rapirne la principal nobiltà, e avutala a Costantinopoli, ucciderla crudelmente: all'arcivescovo Felice risparmiò la vita, ma tolse gli occhi. Colpiti nel vivo da tali atrocità, i Ravennati si sollevarono alla guida di Giorgio figlio di Giovaniccio; e subito vi risposero Sarsina, Cervia, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Imola, Bologna: Giorgio distribuì queste città con ordinanza militare, e Ravenna stessa divise in bandiere, cioè la prima, la seconda, la nuova, l'invitta, la costantinopolitana, la stabile, la lieta, la milanese, la veronese, la classense, e quella dell'arcivescovo col clero (3). Pare si sostenessero finchè l'imperatore non morì: e Filepico succedutogli scarcerò l'arcivescovo Felice, il quale fece atto di sommessione al

papa, e probabilmente acquetò i Ravennati.

Non era dunque più ragionevole o quieta la dominazione greca che la longobarda; oltrechè gl' imperatori non aveano ancora dismesse le pagane pretensioni di superiorità, dai primi loro predecessori ereditate sopra la Chiesa, e voleano mestare nelle dispute religiose e nelle elezioni dei pontefici. Vedemmo come tra questi sapesse conciliare gran riverenza a sè e alla sua dignità Gregorio Magno: ma mentre egli con generosa carità aveva distribuito grani, Sabiniano succedulogli ne fe' incetta per rivenderli a vantaggio; e con perchè i poveri a'assembrarono tumultuosi, gridando nontogliesse la vita a quelli, cui Gregorio l'avea tante volte serbata, affacciatosi esclavita a quelli, cui Gregorio vi regalò per comprarsi i vostri elogi, io non « sono in grado di satollarsi a quel prezzo ». Coll' avarizia trapela da queste parole l' invidia ond' egli guardava il suo predecessore, del quale meditò perfino distruggere gli scritti.

Canth. St. degli Ital. - 111. 8

507-8 Succedono Bonifazio III poi il IV, che dall'imperatore Foca ottenne il panteon d'Agrippa, cui consacrò alla vergine Maria e a tatti i

Martiri; in memoria di che fu istituita la festa d'Ognisanti.

Onorio fu consolato di vedere Aquileja o l' Istria ricongiunte alla Chiesa universale dond' erano scisse per la quistione dei Tre Capitoli: ma la sottigliezza de' Greci lo perigliò nell'errore de' Monoteliti; del che si ritrattò appena se n'accorse. Alla morte di lui gli uffiziali greci vollero saccheggiare il palazzo; e impediti, indussero l'imperatore a metter le mani sul tesoro ivi riposto. Fu allora che l'esarca Isacco pensò pagar sue truppe colle ricchezze della basilica Laterana. Pertanto d'intesa con lui, il cartulario Maurizio alla soldatesca che domandava il sempre negato soldo, disse qualmente l'imperatore avea mandato le paghe al papa, ché, invece di distribuirle, le avea riposte coll'altre ricchezze, le quali giacevano indarno, mentre sarebbero state opportune a disendere la città. Fu anche troppo perchè i soldati corressero sul tesoro: ma i parenti di papa Severino lo difesero, e solo dopo tre giorni fu possibile a Maurizio d' entrare e sigillar ogni cosa. Ne diéde allora avviso all' esarca, che venuto a Roma, relegò gli ecclesiastici da cui temeva opposizione, indi entrato nel tesoro, durò otto giorni a spogliarlo e ne mandò una parte a Costantinopoli (4). Poco poi Maurizio si rivoltava contro Isacco; e questi spediva truppe che il vinsero, presero ed uccisero. I com-638 plici in carcere aspettavano pari destino, quando la morte d'Isacco risparmiò la loro.

Alle rinascenti quistioni teologiche avea voluto impor silenzio l'imperatore Costante II pubblicando il Tipo o formola di fede; ma i Cattolici la repudiarono come fallace e come forzata. Costante perseguitò i renuenti, e comandò all'esarca Olimpio di prender vivo o morto papa Martino, che condannò quel tipo. Olimpio non avventurandosi ad aperta violenza, finse voler essere della sua mano stessa comunicato, e dispose un assassino che in quell'atto lo trafiggesse. Costui protestò che, sul punto di eseguire il misfatto, più non vide il pontefice; onde si gridò al miracolo, ed Olimpio confessandosi in colpa, chiese perdonanza. Rise di questi scrupoli il suo successore

colpa, chiese perdonanza. Rise di questi scrupoli il suo successore Teodoro Calliopa; e condottosi a Roma coll' esercito, frugò il palazzo pontifizio se fosse vero che v' avea massa d' armi, e benchè nulla trovasse, menò via nottetempo il pontefice, con nulla più che sei famigli ed un picchiere. Tre mesi vagarono pel mare, indi approdati a Nasso, lasciarono a bordo il papa prigioniero, che poi condotto a Costantinopoli, restò tre mesi in carcere senza parlare a persona. Chiamato a giudizio come reo d' avere contro l' imperatore fatto trama con Olibrio e coi Saracini e sparlato di Maria vergine; e convinto co' mezzi che abbondano a' tribunali militari, fu portato in un cortile tra folla di popolo; e qui levatogli di dosso il pallio, il mantello e l' altre insegne di sua dignità, e postogli un collare di ferro, così vecchio ed infermo, fu tratto per la città e buttato in carcere, senza fuoco, benchè verno stridente. Le donne de' carcerieri, come ad altre vittime, così a lui mitigarono l'atrocità imperiale. Deportato poi a Cherson, stentò fra privazioni e mali, finchè Dio nol trasse a sè.

Appena rapito Martino, Costante avea dato ordine di eleggergli un successore; ed i Romani, forse per tema ch' egli mettesse sulla cattedra qualche eretico, s' affrettarono ad eleggere Eugenio, che poco derò, poi Vitaliano. Marco, arcivescovo di Ravenna ricusava sotto- 657 mettersi alla Chiesa romana, appoggiato a un diploma dell' imperatore Costante: ma Vitaliano lo scomunicò, ed egli lui, e lo scisma continuò finchè papa Dono ottenne si rivocasse quel diploma.

Agatone sece esonerar la Chiesa romana dai tremila soldi d'oro 678 che pagava ad ogni elezione di papi, assoggettandosi però a non con-

sacrarli sinchè non fossero confermati dall' imperatore.

A questo modo andò l' elezione dei successori, spesso controver - sa. Sergio non volle approvare le costituzioni del concilio Truliano; 687 code il vizioso e inetto Giustiniano II mandò il protospata Zacaria che lo arrestasse: ma sollevatosi il popolo, l'inviato non trovò scampo che sotto il manto del pontefice. Anche Giovanni Platino, esarca di Ravenna, venuto per fargli ingiuria, non osò o se ne pentì. Però l'ambizione di quei che aveano competuto il papato, gli turbò la vita a segno, che dovette a lungo rimanere fuori di Roma.

Talmente si stava in timore di violenze da parte degli imperatori, che quando, all' elezione di Giovanni VI, venne da Costantinopoli in Roma Teofilatto esarca eletto, i Romani presero le armi, nè si cheta-701 rono che alle preghiere ed alle assicuranze del papa. Il suo successore Giovanni VII piegò alle preghiere e minaccie di Giustiniano, e sottoscrisse gli atti del concilio Trullano: ma papa Costantino li ripodiò in quanto derogavano al VI ecumenico, anzi per segno di ve-708 perazione fe' dipingere i sei concili nel portico di San Pietro; il popolo poi ricusò omaggio a Giustiniano imperatore eretico, non ne volle il ritratto, non commemorarlo nella messa o negli istromenti, nè

tampoco ricevere monete col suo conio.

Non aveano dunque i pontefici a lodarsi degl' imperatori, e il popolo inclinava a scuoterseli dal collo: se non che li ratteneva il timore d'altri nemici più imminenti, i Longobardi. Questi, nel primo irrompere, occupata buona parte dell' Italia, dicemmo come la dividessero tra vari duchi: lo che se gli aiutò a conservare parzialmente i vinti in obbedienza, impedi di compiere la conquista. Tra quei signori eleggevasi il re senza ragione ereditaria; talchè ogni vacanza produceva una rivoluzione e solleticava le ambizioni, a segno che di venticinque regnanti, sedici finirono in modo violento. I duchi, col favorire all' uno o all' altro pretendente, tiravano a sè autorità sempre maggiori, a detrimento della corona. In maggior conto erano il ducato di Spoleto, che separava Roma da Ravenna, e manteneva le comunicazioni dell'alta Longobardia colla meridionale; e il ducato di Benevento, che separava Roma dalla Campania e dagli altri possedimenti greci, e valeasi del porto di Salerno: e quei due paesi ormai operavano affatto di loro balìa. Usufruttare il particolar dominio, ovvero condurre la guerra per le franchigie o pei possessi o per capricci propri era l'occupazione dei duchi; e a fatica i re potevano trarli seco, fosse a reprimere i Greci, fosse a respingere i Franchi, i quali senza resta li molestavano o per rapace natura, o sollecitati

dagli imperatori d'Oriente. Nè a quest' ultimi i Longobardi, essendo sforniti di marina, potevano impedire di mandar soccorsi, scarsi se volete, ma trasportati agevolmente ove bisogno accadesse, e, se non altro, bastevoli a nutricare la speranza (sempre facile ne' deboli oppressi) che efimero fosse il dominio di quegli stranieri, e che l'altrui braccio ne li redimerebbe.

Perocche, neppure dopo che ebbero abbracciato la religione cattolica, i Longobardi cessarono di guardarsi e d'essere guardati come stranieri; nè si fusero coi Romani, nè conobbero quanto importasse il tenersi amici i pontefici se voleano congiungere tutta Italia in un dominio, forte per resistere e ordinato per farsi amare.

Vedemmo come re Rotari alle consuetudini longobarde sostituisse un codice scritto; e colle leggi, colla robusta amministrazione e con severi castighi ridotti al freno i duchi, li guidò a sconfiggere i Greci, ai quali (unica conquista durevole dopo le prime) strappò il

ducato di Genova, ricovero di profughi dal Milanese.

Rodoaldo, figlio e successore di lui, fu presto trucidato da un offeso marito, e la nazione o i grandi affezionati alla memoria della buona Teodolinda andarono negli Agilulfingi bavaresi a cercar un successore; e con Ariperto, figliuolo di Gundualdo già duca d'Asti e fratello di quella regina, comincia una serie di re cattolici, strant alla gente longobarda. Ariperto fu sepolto nella chiesa di san Salvadore fuor Pavia, da lui fabbricata: e quasi il regno non fosse già troppo diviso fra' duchi, si volle, a modo de'Franchi e d'altri Gertoppo diviso fra' duchi, si volle, a modo de'Franchi e d'altri Gertoppo diviso fra' duchi, si volle, a modo de'Franchi e d'altri Gertoppo diviso fra l'ertarilo e Gondiperto, figli di Ariperto, sedendo il primo in Milano (5), l'altro in Pavia. L'ambizione non li lasciò in concordia, e Gondiperto volendo spodestare il fratello, spedi Garibaldo duca di Torino per invocare soccorsi da Grimoaldo duca di Benevento.

Lá storia di Grimoaldo è un romanzo. Gli Avari in gran numero avendo invaso il Friuli, Gisolfo, che v'era duca, fortificò tutti i varchi e le castella, e nominatamente Cormona, Nimaso, Osopo, Artenia, Raguna, Gemona, Biligo, per ricoverarvi la gente inerme; egli poi affrontò i nemici; ma per quanto valoroso, su soverchiato dal numero e ucciso. Gli Avari si sparsero guastando la campagna, assediarono Cividale dove s'era rinchiusa Romilda, vedova di Gisolfo, coi figli Tasone, Cacone, Rodoaldo e Grimoaldo e quattro figliuole. Duravano a resistere: ma Romilda, adocchiato dalle mura il kacano de' nemici, lasciva od ambiziosa mandò esibirsegli pronta a cedergli la città purchè la sposasse. Finse egli aderire, ma avuta la porta, lasciò la città al furore e alle fiamme; e tenuta Romilda una notte, la abbandonò alla brutalità di dodici suoi, poi la fece impalare, dicendo: - Ben ti stia un tal marito ». Assai differenti le costei figliuole si sottrassero alla libidine nemica col fingersi puzzolenti, tenendo carni fetide in seno. Il kacano avviò esse coi fratelli e coi cittadini verso la Pannonia in schiavitù; ma il Consiglio degli Avari pensò meglio ucciderli tutti, salvo le donne e i fanciulli. I figli di Gisolfo, avutone sentore, procuraronsi de' cavalli e fuggirono. Grimoaldo, il più piccolo fra essi, cavalcava in groppa a un fratello,

ma non potendo reggersi cadde. Il fratello, non vedendo in lui che un impaccio, e nol volendo schiavo de' Barbari, brandi la lancia per trafiggerlo; ma il bambino implorò pietà, e che avrebbe forza di tenersi a cavallo: di che l'altro impietosito il ripigliò.

Ma ecco gli Avari sopragiungono, e un d'essi riesce a sghermire Grimouldo, e senz'altro mal fargli, sel pone in groppa e s'avvia al ritorno. Il fanciullo, invece di desolarsi da fiacco, occhieggiava lo scampo, e côlto il destro, trasse il pugnale dalla cintura del rapitore e glielo confisse nel capo. Quegli cadde, e Grimoaldo voltò allegro il cavallo verso i suoi fratelli (6). Le virtuose sorelle, comunque vendute più volte, illibate poterono esser poi ricompre dai fratelli, e sposate a duchi stranieri. Tasone e Cacone ottennero di nuovo il ducato del Friuli; e vedemmo (pag. 55) come, per tradimento dell'e-

sarca, fossero úccisi in Oderzo.

L'audace Grimoaldo, cresciuto in età, fu posto duca di Benevento, e a lui Gondiperto mandò chiedendo soccorsi: ma l'infido ambasciadore lo persuase a venire sì, ma per esterminare entrambi i principi stranieri, e recarsi in mano un regno che avea mestieri di robusti campioni, non di fanciulli. La proposta era conforme al genio di Grimoaldo; che presto regnò, essendo Gondiperto ucciso dal traditore Garibaldo. Pertarito, come udi che Pavia si era resa al ribelle, vilmente fuggi, lasciata a Milano la moglie Rodelinda e il fanciollo Cuniperto, che da Grimoaldo furono spediti a Benevento. Pertarito ricoverò presso il kacano degli Avari; il quale ricusò un moggio d'oro che Grimoaldo gli offeriva se gli consegnasse il ricoverato; pure insinuò a questo di abbandonare le sue terre. E Pertarito osò rientrare in Italia e confidarsi alla generosità del nemico, e giunto a Lodi, mandò a chiedergli sicurezza. Piacque l'atto a Grimoaldo, che gli promise salvezza ed agi; ma poi vedendolo ben accetto a' Longobardi, che in folla accorreano a visitarlo, ne prese ombra, e penso torlo di mezzo. Lo fe' dunque circondare nel palazzo assegnatogli in Pavia; ma Unulfo, suo fedele servitore, travestitolo da schiavo e fingendo cacciarlo a mazzate, il campò di mezzo alle sentinelle, e calollo dalle mura nel Ticino, donde passò ad Asti, e di quivi in Francia. Intanto il guardarobiere, chiusosi nella camera di Pertarito, ai soldati spediti a prenderlo pregava indugiassero finchè colui avesse digerito il troppo vino: alfine fu scoperta la pietosa frode, e Grimoaldo la perdonò, e volle tra' suoi Unulfo. Saputo poi che questo erasi ritirato nella basilica di san Michele, lo affidò della sua parola, e rimandollo col guardarobiere e con molti doni al sempre desidérato padrone.

Grimoaldo, vigoroso di braccio, tenace di proposito, mantenne 662 l'ordine nell'interno; avversissimo ai Romani, distrusse la risorta Oderzo per vendicare i suoi fratelli ivi uccisi; respinse i Franchi venuti per restituire Pertarito. Onde assicurarsi il titolo di re, avea costretto una sorella dei predecessori a sposarlo, e dato ai duchi tali privilegi, da renderli quasi indipendenti e tagliare i nervi alla monarchia. D'altra parte, compiuta allora la conversione de' Longobardi, acquistava preponderanza il clero, e per esso il papa; i

quali miravano a conservare ciò che i conquistatori a distruggere, la nazionalità italiana.

Grimoaldo avea lasciato duca di Benevento suo figlio Romoaldo; onde l'imperatore Costante II, che s'era fatto esecrare a Costantinopoli col perseguitare i Cattolici, pensò redimersi del pubblico obbrobrio coll'assalire quel fanciullo, a titolo di sbrattare l'Italia, e rinnovarvi l'imperio romano, o fors' anche restituirne la sede a Roma dove credeasi più sicuro. Armato in Sicilia e sbarcato a Taranto, chiamò attorno al drago imperiale le guarnigioni delle città matitime, e con esse marciò sopra Benevento. Il giovinetto Romoaldo valorosamente si difese, ma ridotto agli estremi, cercava patti. Re Grimoaldo accorse in aiuto del figliuolo, e mandò innanzi Sesualdo, balio di questo, per avvertirlo del suo avvicinarsi. Sesualdo cadde

tò Romoaldo a durare, giacchè suo padre avvicinava; tenesse raccomandati la moglie e i figli suoi, ch' egli era certo di non sopravivere. Di fatto Costante fe' mozzarne il capo e balestrarlo in città: poi levò il campo al sopragiungere di Grimoaldo, il quale rincacciò i

in potere de' Greci, i quali lo obbligarono a dire agli assediati, non dovessero sperare verun soccorso. Egli promise: ma invece confor-

nemici sin presso Formia, e li sconfisse.

I Beneventani conservavano riti superstiziosi, adoravano immagini di serpenti, e ad un albero sacro attaccavano un pezzo di cuoio, poi correndo a briglia sciolta e scagliando dardi all' indietro, chi
così riuscisse a staccarne alcun pezzo, sel mangiava per devozione.
Il pio Barbato che poi vi fu vescovo, predicava contro tali idolatrie,
e Romoaldo gli promise estirparle se Dio gli desse vittoria. Liberato Benevento, osservò la promessa, e Barbato di propria mano recise l'albero sacrilego. Seppe però che Romoaldo teneva ancora
nel suo gabinetto un serpente d'oro; onde persuase Teodorada moglie di lui a consegnarglielo, e subito ne fe' fare un calice e una patena. Romoaldo non solo nol punì, ma gli offerse estesissimi poderi;
ed esso li ricusò, sol cercando aggregasse alla sua diocesi Siponto,
dov' era la grotta di San Michele.

Costante II, giacchè non sapeva vincere nemici, volle spogliare sudditi inermi, e gettatosi su Roma, derubò quel ch' era avanzato delle depredazioni anteriori. Non saziato dai doni di papa Vitaliano, si prese tutto il bronzo del Panteon, perfino il copertume metallico, e recò le prede in Sichia. Ma quando veleggiavano per Costantinopoli, una squadra saracina le assalì e portolle in Alessandria, donde

forse alcune di esse erano un tempo passate a Roma.

Sei anni rimase quell' imperatore in Siracusa, facendola soffrire de' suoi capricci, finchè un Mesenzio lo assassinò, credendo ben meritare perchè eretico (7). Costantino Pogonato suo figlio, raccolta gran gente dall' Istria, dalla Sardegna, dall' Africa, piombò sopra Siracusa, uccise Mesenzio ch' erasi dichiarato imperatore, e la testa di lui e degli altri congiurati mandò a Costantinopoli. Ma intanto Romoaldo avea pensato vendicarsi dell' aggressione, e a capo d'una turma di Bulgari tolse all' Impero le città di Bari, Taranto, Brindisi e Terra d' Otranto, conquiste che non potè conservare.

I Bulgari eranó gente sottoposta un tempo agli Avari, dai quali riscossasi, devastò l'Impero, e offrivasi a servigio di chi la pagasse. Alquanti di essi aveano ottenuto i deserti territori di Supino, Boiano, Isernia, con giurisdizione signorile, dipendente però dal duca di Benevento, e vi conservavano la patria lingua. Al modo stesso nell'alta Lombardia volcano piantarsi gli Avari, chiesti da Grimoaldo contro il ribellato duca del Friuli; ma il re li respinse.

Morto questo, i duchi irrequieti deposero suo figlio Garibaldo, e 671 richiamarono Pertarito dall' esiglio al trono. Con erigere Sant'Agata in Monte e Santa Maria in Pertica (8) a Pavia, attestò la sua gratitudine a Dio che l'avea campato da tanti pericoli, e quindici anni regnò, osservante della giustizia, limosiniero, istruito dalla sventura a non abusare della prosperità. Ma due fazioni, una contraria, l'altra seconda a questi re bavaresi, non cessavano di rimescolare il regno. Mal seppe destreggiare Cuniperto, figlio di Pertarito; sicchè i 686 duchi di Benevento e di Spoleto fin l'ombra cessarono di dipendenza.

Altrettanto di propria balla operavano i duchi del Friuli, posti come sentinella avanzata contro nuovi invasori d'Italia. Fra quelli nomineremo Ferdolfo, che provocò gli Schiavoni tenendosi certo di 694 vincerli; ed essi vennero, e cominciarono a rubare le pecore. Lo scultascio Argaido, nobile e prode uomo, usci loro incontro, ma non potè raggiungerli; e il duca lo rimproverò d'averli lasciati sfuggire, dicendo che ben gli stava il suo nome, derivato da arga che in longobardo vale poltrone. Argaido replicò: — Voglia Dio chiarire qual di noi due sia più poltrone ». Pochi giorni dopo, gli Schiavoni tornarono grossi, ed accamparono s'un' altura. Ferdolfo ronzava a piè di quella, divisando i modi d'assalirla; quando Argaido gli rammentò l'ingiuria; e — Maledetto da Dio chi di noi sarà l'ultimo ad assalire gli Schiavoni ». Spronato, sall per la montagna, e Ferdolfo altrettanto; ma gli Schiavoni rotolando sassi uccisero quei due e la nobiltà che li seguì. Così il puntiglio, come altre **volte, recò a** rovina il paese.

Anche il poderoso Alachi duca di Brescia, ingrato a Cuniperto, 688 tramò con Aldone e Gransone. primari cittadini, e usurpò il titolo regio; ma ben presto disgustò il vescovo di Pavia e altri signori longobardi. Un giorno, numerando certe monete, gliene cascò una; e al giovinetto figlio di Aldone ivi presente che gliela raccolse, disae:— Di queste tuo padre ne ha d'assai, e presto diverranno mie ». Il fanciullo riferì quel motto al padre, che prevenne la minaccia col richiamare Cuniperto dalla piccola e forte isola del lago di Como. Venne questi, e scontrato Alachi alla Coronata (Cornate) presso l'Adda, lo sfidò a duello; ma Alachi riflesse: — Costui è ubriacone, a ma robustissimo della persona. Vivo suo padre, trovandosi in palazzo certi montoni di smisurata grossezza, li sollevava col brac-

« cio teso; ed io non potevo altrettanto ».

Men codarda ragione addusse quando, di nuovo esortato a duellar col nemico, rispose che negli stendardi di quello vedeva l'essigie dell'arcangelo Michele, davanti al quale esso gli aveva giurato fedena il rifiuto svoise da lui molti dei fedeli,i quali unico merito riconosceano la forza. Al contrario Cuniperto era amatissimo da'suoi;
tanto che Zenone diacono della chiesa di Pavia volle assumere la
veste di esso, per trarre contro di sè l'attenzione e le armi del nemico, e così sviarle dal vero re; e di fatto rimase ucciso. Ma i Longobardi s'infervorarono alla battaglia, e ucciso Alachi, e tuffatone
l'esercito nell'Adda, assicurarono a Cuniperto la vittoria e il regno.

Cuniperto, dissidando de' bresoiani Aldone e Gransone, pensava torli di vita, e ne divisava i modi col suo cavallerizzo, allorchè sulla sinestra venne a posarsi un moscone, e il re con una coltellata gli levò una gamba. Intanto i due fratelli, com' erano soliti, s' avviavano alla reggia, quand' ecco uno privo d' una gamba gli avvisa del pericolo che correano, sicchè essi risuggono in una chiesa. Il re, dubitando che alcuno de' suoi fedeli gli avesse ammoniti, invia a prometter loro sicurezza se indichino da chi ebbero l'avviso; ed essi confessano averlo avuto da uno zoppo sconosciuto. Cuniperto, ricordatosi del moscone, comprese che quello era uno spirito mali,

gno, che aveva spiato i secreti di lui per rapportarli.

Paolo Diacono racconta ciò in tutta serietà; e sopra storici siffatti siamo costretti tessere la storia. Agnello, che scrisse le vite degli arcivescovi di Ravenna, ha racconti dello stesso calibro: e ne basti uno. Giovanni abbate del monastero di san Giovanni presso Ravenna, molestato dall'esarca, andò a Costantinopoli e si pose sotto al palazzo cantando versetti di salmi, finchè l'imperatore il fe' chiamare, e intesone le ragioni, gli diede una comendatizia per l'esarca. Al domani stesso scadeva il termine da questo prefisso ai monaci per addurre le loro ragioni; onde l'abbate struggeasi di ritornare al più presto, ma non trovò nave. Dolente passeggiava sul lido, quando gli si affacciarono tre uomini nerovestiti, e udito il suo rammarico, gli promisero rimetterlo a casa il domani, se facesse com' essi gli diceano. E gli diedero una verga, colla quale delineasse sulla sabbia una barca, colla vela e colla ciurma: poi vollero si collocasse in un letto nella sentina, e per rumori e turbini che intendesse, non si sgomentasse nè facesse il segno della croce. Come detto così fatto; il fracasso fu indescrivibile; ma a mezzanotte egli si trovò sul tetto del suo monastero. La meraviglia dei monaci e dell'esarca lascio immaginarla: egli raccontò la cosa all'arcivescovo, che gl'impose una penitenza.

Ciò che risulta da queste baie è che gl' Italiani stavano non meno male sotto i Longobardi che sotto i Greci. Cuniperto tenne il regno dodici anni, poi lo trasmise al giovinetto figlio Liutperto sotto la tutela del nobile e saggio Ansprando. Ma egli ne fu spodestato in breve da Ragimberto duca di Torino, poi ridotto prigioniero e ucciso da Ariperto II, figlio e successore di quello, e che dovette continuamente lottare contro altri duchi: regni brevi, successioni tempestose, che toglievano d'invigorire la monarchia. Ansprando, tutore di Liutperto, erasi rifuggito nell'isola Comacina, ma assalito da Ansperto, passò in Baviera. Ariperto si svelenò contro gli amici di Ansprando, al figlio di esso fe' cavar gli occhi, alla moglie e alla figliuola moz-

vime Ariperto, che guadando il Ticino a Pavia affogò, ultimo degli Agilulfingi in Italia. Dicono uscisse travestito per intendere quel che di lui si dicesse: agli ambasciadori stranieri mostravasi in abito dimesso e con pelliccie volgari e volgari imbandigioni, per non allettarli alle squisitezze italiane. Ma queste voglionsi difendere con valorosa concordia, piuttosto che celare con pusillanime astuzia.

I Longobardi unanimamente aoclamarono il prudente Ansprando. che regnò soli tre mesi (9), ma vide eletto a succedergli suo figlio Liutprando, che in trentadue anni di regno rinnovò lo splendore della signoria longobarda. Le prime cure applicò a riformare lo Stato. comprimendo le rinascenti sollevazioni anche col supplizio d'alcuni duchi; molti castelli tolse ai Bavari, che forse meditavano ricuperàre il trono; si tenne buoni i Franchi e gli Avari, e dettò leggi prudenti, in capo alle quali s' intitola cristiano e cattolico, re dei Longobardi a Dio diletti. Coraggioso fin alla temerità, udito che un Rotari suo parente avea disposto d'ucciderlo in un convito, lo chiamò a sè, e tastato se veramente portasse il giaco di ferro sotto ai panni. respinse colla propria la spada che costui trasse, e lo fece uccidere, Saputo che due gasindi gl'insidiavano i giorni, gl'invita a caccia, ed appartatosi solo con essi soli, rinfaccia il perverso consiglio; indi gettate le armi, - Ecco il re vostro; fatene secondo vi piace ». Vinti al generoso e franco atto, gli caddero a' piedi, ed esso li perdonò e beneficò. Anche colla Chiesa stette in armonia, e confermò il dono di molti beni nelle alpi Cozie, fattole da Ariperto II. Rintegrato l' ordine e l'obbedienza, svelto ogni seme delle guerre civili, ridrizzò l'animo al disegno de' suoi predecessori, d'unire tulta Italia snidando i Greci. E la fortuna parve mandargliene il destro.

<sup>(1)</sup> Il nome di Esarcato ha doppio senso: nel più esteso, abbraccia tutte le provincie d'Italia sottomesse all'Impero, e nominatamente la Venezia, parte della costa Ligure, l'Emilia, la Flaminia, il Piceno e il ducato di Roma: in senso stretto, indica la parte orientale dell'Emilia e la Flaminia, cioè la Romagna d'oggi; e si distingue dalla Pentapoli e dal ducato di Roma, che chiudea parte dell'Etruria, colla Sabina, la Campania e parte dell'Umbria.

<sup>(2)</sup> AGNELLI, Vitae episc. Ravenn. Rer. ital. Script. 11. Fin ai di nostri la battaglia delle sassate si continuò a Roma fra Montesi e Transteverini, con morti e ferite; e Pio VI fece indarno ogn' opera per isradicarla.

<sup>(3)</sup> AGNBLLI, Vita Felicis, l. cit.

<sup>(4)</sup> Anastasio Bibl., in Vita Severini.

<sup>(5)</sup> Negli atti del VI concilio ecumenico (ap. LABBE, Concil. tom. VI) leg-

gesi una lettera dell'arcivescovo Mansueto di Milano all'imperatore Costantino II, a nome del sinodo provinciale: Quæ in hac magna regia urbe convenit, sub felicissimis et christianissimis et a Deo custodiendis principibus nostris dominis Pertharit et Cunibert, præcellentissimis regibus, christianæ religionis amatoribus, 679.

(6) Tutto ciò da Paolo Diacono, il quale soggiunge che, tra i rapiti, furono pure i cinque figli di Leofi, venuto coi primi Longobardi in Italia. Un d'essi riusci, dopo molti anni di servitù, a fuggire in Italia; e sebbene nulla recuperasse de' beni paterni, aiutato da parenti e amici pose casa, e generò un Argiso, e questi Warnefrido, da cui nacque esso Pao-

lo storico.

(7) Gregorio II, nel 726 scriveva: Mezentius ab episcopis Siciliae certior fuctus hæreticum cum esse, ipsum ... trucidavit. Ap. De Giovanni,

Cod. Diplom. Sicil. tom. 1, nº 272.

(8) Vuole Paolo Diacono che questo nome le venisse da un tal uso dei Longobardi, che qualvolta uno morisse in lontana contrada, i suoi rizzavano delle pertiche con una colomba in vetta, rivolta alla parte dove l'estinto avea chiuso i giorni.

(9) Epitatio di Ansprando:

Ansprandus, honestus moribus, prudentia pollens, Sapiens, modestus, patiens, sermone facundus, Adstantes qui dulcia, flavi mellis ad instar, Singulis promebat de pectore verba. Cujus ad æthereum spiritus dum pergeret axem, Post quinos undecies vitæ suæ circiter annos Apicem reliquit regni præstantissimo nato Lyuthprando inclyto et gubernacula gentis D. P. die iduum junii indictione X.

# CAPITOLO LXVII.

## Gli Iconoclasti. Origine della dominazione temporale dei papi.

L'imperio romano continuava colle antiche forme a Costantinopoli, ma sempre più fievole e minacciato da diversi nemici, ai quali vennero ad aggiungersi i Musulmani. Maometto avea predicato agli 622 Arabi una religione di dogmi semplicissimi, ridotti quasi solo all' unità di Dio; di morale condiscendente e sanguinaria, giacchè ripristinava la pluralità delle mogli e il diritto della forza, che il cristianesimo avea sbanditi. Subito i suoi discepoli, armati di scimitarra e d'intolleranza, uscirono dalla penisola natla gridando: - Non v'è altro dio che Dio, e Maometto è suo profeta »; e vedendo non poter dar trionfo alla loro se non soffocando ogni altra civiltà, diressero le prime offese contro i luoghi dov' era nata la religione cristiana, .occupando Gerusalemme e la Palestina, poi con una spaventevole rapidità ebbero sottoposto gran parte dell'Asia, il lembo settentrionale e l'orientale dell'Africa, e minacciavano l'Europa dai due lidi che più l'avvicinano, dallo stretto di Gibilterra verso la Spagna, e dall' Ellesponto verso Costantinopoli. L'Impero, spogliato per essi delle sue più belle provincie, videsi costretto a difendere la capitale, che più volte assalita, si sosteneva per la felicissima postura.

A sì gravi frangenti mal bastavano i discendenti d' Eraclio, che deboli, litigiosi, disumani, peggioravano la condizione de' paesi a loro soggetti, fra' quali mezza l' Italia. Terminata la loro stirpe, seguirono imperatori elettivi; e Leone pastore d'Isauria, mutatosi in guerriero, avea tanto ben meritato col combattere Bulgari e Saracini, che 717 fu portato imperatore. La prodezza di lui prometteva un difensore valente, l' operosità un egregio amministratore, un buon fedele l'aver ai vescovi giurato di rispettare i concille le decisioni della Chiesaa: ma riuscì troppo lungi dalle speranze, e sul trono già turbato da

tanti eretici, egli volle comparire eresiarca.

Nessuno ignora quanto aborrimento il legislatore degli Ebrei avesse a questi ispirato contro ogn' immagine d' uomini o della divinità, conoscendoli propensi a confondere la rappresentazione col rappresentato. I Cristiani, usciti dalla sinagoga, probabilmente rifuggirono sulle prime dall' essigiare Dio e i Santi: ma oltre esser naturale nell'uomo il venerare le sembianze delle persone o care o stimate, già usavano i Romani una specie di culto ai ritratti degli imperatori e vivi e morti, onde i Cristiani, intenti a volgere alla verità gli stromenti della menzogna, è probabile che presto essigiassero Cristo e

gli Apostoli. Può l'ignoranza essere trascorsa a confondere la copia coll'originale, e prestar adorazione a ciò ch'era destinato unicamente ad elevare le aspirazioni verso l'Ente supremo; laonde alcuni l'adri e concilì riprovarono le immagini, o per genio particolare, o per ispeciale pericolo che ne scorgessero; però la Chiesa, che, immobile nel dogma, piegasi nei riti e nella disciplina alle opportunità de' paesi e dei tempi, trovò superfluo questo rigore quando ne fu cessata la ragione, cioè il timore dell' idolatria. Allora si moltiplicarono le figure dei Santi e del Salvatore, e le storie dell'Antico e del Nuovo Testamento, opportune a dare alle arti il pascolo che fin allora aveva somministrato il gentilesimo, ed allettare gli occhi de' Barbari, a cui talvolta la curiosità d'intendere il componimento di quelle pitture serviva d'avviamento a conoscere le morali verità del Vangelo. Qual cosa umana va esente da abusi? e questi mossero alcuni a riprovare quel culto, e viepiù quando i Maomettani, aborrenti dall' effigiare la divinità, lo rinfacciavano ai Cristiani come idolatria: laonde Leone Isaurico, valendosi dell' autorità che gl'imperatori si arrogavano so-726 pra le cose ecclesiastiche, lo proible violentemente distrusse le effigie devote.

Le coscienze si rivoltano sempre a chi pretende forzarle: e il popolo che era affezionato a quelle devote e antiche rappresentazioni, levò d'ogni parte mormori; comunque i prelati greci andassero troppo spesso ligi all' imperiale volontà, il patriarca Germano protestò contro l'incompetente decreto, e ne scrisse al papa e ad altri vescovi, appoggiando il culto delle immagini colle ragioni, coll'autorità, coi miracoli per esse moltiplicati. La violenza chiama violenza; e il popolo, sturbato nelle sue devozioni, insorse a furia contro lo spezza-immagini (fconoclasta); dovunque i messi di lui si presentassero ad abbatterle, il popolo toglieva a difenderle a pugni, a sassi, a col-

telli; e l'imperatore per esser obbedito bandì il patriarca, moltipli-

cò i rigori e i supplizi.

L'Italia greca ne toccava la sua parte ; e avendo papa Gregorio II esposta all'imperatore la dottrina della Chiesa su questo punto, l'Iconoclasta per tutta risposta raddoppiò intimazioni d'obbedire o guai. I Ravennati non poterono reggere a questo rinforzo di tirannia, e levato popolo, trucidarono l'esarca e chi per lui; altrettanto fecero i Napolitani; e il loro duca Esilarato, venuto per assassinare il papa, fu col figliuolo ucciso dai Romani, che insorti a difendere nella persona del pontefice la religione e le franchigie loro, espulsero il greco governatore. Per tutta l'Italia imperiale si propaga la rivolta; una di quelle che riescono, perchè determinate da sentimento di giustizia e di religione, non da sottigliezze che il popolo non intende, e da cui non ha profitto. Armati per propria difesa, ricusando il peccato e il tributo, non versano altro sangue se non quello che difficilmente si può risparmiare in un primo e contrastato bollimento popolare (1); abbattono le statue dell'augusto; e accordandosi di più non voler affari con questi Greci, temuti come tiranni, spregiati come deboli, aborriti come eretici, eleggono magistrati nazionali in luogo di quei che venivano da Costantinopoli o da Rayenna, e risol-

vono nominare un imperatore che sieda a Roma e osteggi Leone. Tanto l'ambizione dei papi rimase estranea a questo spontaneo moto, che Gregorio intercesse per Leone (2), sperando si convertirebbe alla verità; per sue insinuazioni a Roma fu conservata, a Napoli restituita l'autorità imperiale. Vero è però che nel fiaccarsi dell' imperiale arbitrio ripigliavano vigore gli ordinamenti municipali, e quindi l'autorità de pontesici : nobili, consoli e popolo ebbero ricuperato la rappresentanza loro quando furono raccolti a concilio per condannare l'opinione, che ad essi l'imperatore comandava. Civitavecchia fu munita, e in nome del ducato romano conchiusa alleanza coi Longobardi meridionali, pur conservando l'esteriore soggezione all'Impero. Gregorio fu dunque il primo di que' pontefici che, pe' tempi nuovi, rannodarono la federazione italiana, solto la religiosa sua presidenza unendo le città che non voleano ricevere il gio-

go longobardo, nè sopportare il greco.

Profittò di questi sovvertimenti re Liulprando, e con aspetto di favorire l'equità e la libertà di coscienza, assalse ed occupò Raven- 728 na (3), Bologna e la Pentapoli: ma i Veneziani, sollecitati dal papa contro questi Barbari, mandano il doge Orso Participazio, il quale piomba sul re longobardo, lo sconfigge, ne fa prigione il nipote, e sgomberata Ravenna, vi insedia l'eunuco Eutichio, speditovi esarca da Costantinopoli. Liutprando, il quale avea sperato che nel pontefice la recente offesa potesse più che il bene generale della peniscla, al trovarsi deluso s'accanisce, conchiude pace con Eutichio, promettendo dargli mano a sottoporre i riottosi, purchè a vicenda egli il soccorra contro i duchi di Spoleto e di Benevento, sollevati a favore di Roma. Riuscita l'impresa, i due eserciti congiunti si difilano sopra Roma, per punirla entrambi d'opposti torti; i Greci dell'avere disobbedito all'imperatore, i Longobardi dell'essérgli rimasta fedele. Il papa, venuto al campo nemico, mostrò a Liutprando quanto mal gli stesse l'alleanza coi Greci; sicchè questi, che pur confessava legalmente la supremazia del papa (4), se gli gittò a' piedi promettendo non far male ad alcuno; e secò entrato nella basilica Vaticana, sul corpo de' santi Apostoli depose in dono il manto reale, i brac-cialetti, l'usbergo, il pugnale, la spada dorata, la corona d'oro, la croce d'argento.

Ma l'imperatore di Costantinopoli continuò a vessare il papa, il quale gli scrisse in voci risentite, rinfacciandogli l'ignorante sua presunzione, e minacciando la rivolta di tutta Italia: — Voi imperatore, « voi capo dei Cristiani, perchè non interrogaste uomini dottrinati « ed esperti? e' v' avrebbero insegnato che, se Dio proibì d'adorare « le opere degli uomini, fu in riguardo degli idolatri che abitavano " la terra promessa. Solo l'ignoranza può farvi credere che noi ado-« riamo pietre, muraglie, tavole: noi lo facciamo unicamente per ri-« membrare coloro di cui queste portano il nome e le sembianze, e " per elevare il nostro spirito torpido e grossolano. Tolga il cielo che « le teniamo per Dei, nè poniamo in esse fiducia; ma a quella di no-« stro Signore diciamo, Signor Gesù, soccorreteci e salvateci; a « quella della sua santa madre, Santa Maria, pregate il figliuol

« vostro che ci salvi le anime; se è d'un martire, Santo Stefano, « che spargeste il sangue per Gesù Cristo, e presso lui tanta gra-

« zia avete, pregale per noi ».

Prete Giorgio, che dovea portar questa lettera all'imperatore, per via fu colto dai soldati imperiali che lo cacciarono prigione, dopo toltogli il dispaccio; e l'Isaurico rispose: — Manderò a Roma a sfran« tumare l'immagine di san Pietro, e fare con papa Gregorio come
« Costanzo con papa Martino, portandolo via carico di catene »: Ma Gregorio replicava: — I pontefici sono i mediatori e gli arbitri della « pace fra l'Oriente e l'Occidente, nè le vostre minaccie ci sbigotti« scono. A poche miglia da Roma siamo in sicuro. Gli occhi delle « nazioni stanno fissi sopra la nostra umiltà; esse riveriscono quag« giù come un dio l'apostolo san Pietro, di cui voi minacciate fran« gere la figura: i regni più remoti d'Occidente tributano omag« gio a Cristo e al suo vicario; voi solo state sordo alle sue voci. Se
« persistete, ricadrà su voi il sangue che potesse versarsi ».

Sentiva dunque il pontefice come, contro l'oppressione del mondo antico, troverebbe schermo nelle genti nuove; e sapendosi insidiato, prese guardia alla propria persona, e informò gl'Italiani dell'occorrente. I popoli della Pentapoli e i Veneziani chiarironsi pel culto avito, scotendosi dalla soggezione agli ordini di Costantinopoli: i Longobardi si opposero all'esarca di Ravenna che avviava l'eser-

cito verso Roma.

Non minor fermezza del predecessore palesò Gregorio III, il quale non chiese la conferma dall'esarca, repudiò gli editti che proscrivevano le immagini, esortò l'imperatore a cassarli; e non esaudito, ricorse all'armi sue raccogliendo novantatrè vescovi d'Italia, che dichiararono anatema chi le distruggesse, profanasse o bestemmiasse. Infellonì Leone a tale annunzio, e non potendo per allora contro le vite, noeque alle sostanze dei disobbedienti col crescere d'un terzo il tributo e la capitazione in Sicilia e Calabria, e staggire i patrimoni che da antichissimo vi teneva la santa sede; sottrasse al metropolita di Roma e sottopose a quello di Costantinopoli le chiese di Napoli, Calabria, Sicilia ed Illiria; poi inviò in Italia un grosso navile: ma sul golfo Adriatico andò disperso da violenta fortuna. Le reliquie della flotta approdate a Ravenna, tentarono saccheggiarla; ma il popolo avutone sentore, diè di piglio alle armi, e li rispinse ed affogò, e per più anni seguì a far festa di un tale avvenimento.

Salvo da questo frangente, il papa si trovò in un nuovo per parle di Liutprando. Trasimondo duca di Spoleto, che questi aveva precedentemente soggiogato, era di nuovo insorto; talchè Liutprando dovette movere contro di lui l'esercito. Trasimondo fuggì a Roma, e avendone il re domandata l'estradizione, Gregorio e Stefano patrizio e l'esercito romano ricusarono. Il re sdegnato, insieme con Ildeprando che in occasione di malattia gli era stato dato collega, entrò nel paese(5) e pigliò Amelia, Orta, Bomarzo e Bleda. Per allora voltossi indietro, ma essendo Trasimondo ritornato a Spoleto coll'aiuto de' Beneventani e de' Romani, Liutprando invase di nuovo il ducato romano, e benchè a Rimini fosse messo a fil di spada parte del suo

esercito, e tra Fano e Fossombrone lo assalissero vigorosi i natli, difilavasi sopra Roma. Gregorio, non vedendo scampo nelle forze proprie, e nulla avendo a sperare dai Greci, pensò ricorrere a principe

barbarq.

Come nella Gallia Cisalpina i Longobardi, così nella Transalpina si erano piantati i Franchi, e Clodoveo lor re fu il primo dei Barbari che, col battesimo, accettasse le credenze cattoliche e la soggezione ai papi, i quali perciò fregiarono col titolo di cristianissimo lui ed i suoi successori. Vedemmo come essi fossero pericolosi vicini ai Longobardi, da cui lungamente esigettero un tributo: ma poi digradarono dalla primitiva robustezza, e i re, datisi al far niente, abbandonarono l'autorità ai maggiordomi. Tale dignità pertanto fu ambita e Pepino d'Heristal riuscì a renderla ereditaria in sua casa, ai re687-714 lasciando soltanto il titolo e il fasto. Suo figlio Carlo, acquistò il soprannome di Martello pel valore guerriero, che spiegò principalmente contro i Musulmani. Questi, occupata la Spagna, aveano valicato i Pirenei e minacciavano la Francia, ed era perícolo che Maometto prevalesse a Cristo anche in Europa come in Asia; laonde il pontefice avea spedito a Carlo tre spugne colle quali ripulivasi la mensa eucaristica, onde confortarlo a combattere que' nemici della nostra fede e della nostra civillà. L'eroe li vinse più volte, poi deci- 732 sivamente a Poitiers; il papa gli mandò regali e il titolo di patrizio romano: il longobardo Liutprando ne chiese l'alleanza; ed avendogli il Franco inviato suo figlio Pepino acciocchè l' adottasse come figlio d'onore, il re gli recise i capelli e lo rimandò con larghi donativi(6).

A costui, che l' Europa acclamava vincitore dei figli d'Agar, salvatore della cristianità, è naturale che il papa, minacciato dai Longobardi, volgesse gli occhi, e gli diresse una lettera così compilata: - Gregorio all' eccellentissimo figlio signor Carlo, vicerè (subre-" gulus ) di Francia. In estrema afflizione noi gemiamo, vedendo la "Chiesa abbandonata da que' suoi figli stessi che dovrebbero a sua « difesa consacrarsi. Lo scarso territorio di Ravenna, che unico ci « rimaneva l'anno scorso per sostentamento dei poveri e illumina-« zione della Chiesa, fu posto a ruba e fuoco da Liutprando e Ilde-" prando re Longobardi; hanno distrutto i poderi di san Pietro, tolto " il bestiame che rimaneva, desolato sin i contorni di Roma. Neppu-« re da te, eccellentissimo figlio, abbiamo fin a quest' ora ricevuto « consolazione di sorta, e conosciamo che, invece di riparare questi « mali, presti maggior fede ai principi da cui derivano, che non alla « verità da noi esposta. Preghiamo l' Altissimo che di tale peccato « non ti punisca, ma polessi tu udire i rimproveri di costoro che ci " dicono, Ov'è questo Carlo, di cui imploraste la protezione? ven-« ga egli, e con quei formidabili suoi Franchi ti salvi dalle no-" stre mani. Qual dolore ci cuoce all' udire questi rimbrotti! al ve-" dere così possenti figli della Chiesa non mover dito per difenderla « e vendicarla dai nemici! Il principe degli Apostoli, accinto di sua « potenza, ben potrebbe farle schermo; ma egli vuol provare in que-« sti tempi disastrosi il cuore de' suoi figliuoli. Non prestar dunque « fede a quei re quando accusano i duchi di Spolelo e di Benevento:

« unica loro colpa è di non avere voluto l' anno scorso assalirci con-« tro la fede; del resto obbediscono affallo ai re, eppure si vuole « privarli del grado, metterli in esiglio per non aver ostacoli a sog-« giogare la Chiesa e farla schiava. Mandaci uno de' tuoi fidati, illw corruttibile a doni, a minaccie, a promesse, che coi propri occhi « veda le nostre persecuzioni, l'avvilimento della Chiesa, le lagrime « dei pellegrini, la ruina del nostro popolo, e te esattamente raggua-∝gli. Pel giudizio di Dio e per la salvezza dell'anima tua t'esortia-« mo a soccorrere alla Chiesa di san Pietro e al popol suo, ed allona tanare questi perfidi re. Pel Dio vivente e per le chiavi di san Pie-« tro, che a te spedisco in segnale di regno ( ad regnum ), t'affretta « al nostro sussidio, chiarisci la tua fede, e accresci in tal guisa la « fama che di te va pel mondo; acciocchè il Signore ascolti te pure « nell' afflizione, e il nome del Dio di Giacobbe ti protegga, e noi « possiamo sulla tomba dei santi Pietro e Paolo pregar contenti gior-« no e notte l' Eterno per te e pel tuo popolo ».

Che il portatore di questa lettera tenesse istruzioni a voce per accordarsi con Carlo onde mutare dall'Impero a lui la signoria di Roma, nessun argomento n'abbiamo; anzi il papa dovette con istanze nuove sollecitare Carlo, che alla perfine spedì messi a Liutprando. Ma, mentre si menavano trattati, e il maggiordomo, e l'imperatore 11 e il papa morirono; e Zacaria succeduto a questo, venne in persona

a Terni, e a forza di bontà e di dolcezza indusse il re longobardo a restituire le città romane occupate. Trasimondo di Spoleto, vistosi abbandonare dai Romani, si consegnò a Liutprando che si contentò di farlo chiudere in un convento: Gregorio duca di Benevento, mentre voleva camparsi in Grecia, fu trucidato a furor di popolo. Liutprando conferì i due ducati a parenti suoi, indi, perfidiando le promesse, ritenne quante città di Romagna aveva occupate, sinchè il papa, trovatolo novamente, l'indusse a cederle e donarle alla santa sede. Restava la nimicizia coll' Esarcato, e Liutprando l'invase. Eutichio non trovò altro scampo che pregare il papa a interporsi; e questi di fatto mosse a quella volta, entrò nel dominio longobardo, e

à Pavia persuase Liutprando a sospendere le offese.

Paolo Diacono (il quale con esso finisce la sua storia) predica di gran senno, sagace in consiglio, grandemente pio, amator della pace, potente in guerra, clemente a'rei, casto, pudico, bel parlatore, largo limosiniero, ignaro di lettere eppur comparabile a'filosofi. Sappiamo ch' egli aggiunse un monastero alla basilica pavese di san Pietro in Ciel d'oro, dove fece trasportare il corpo di sant'Agostino, soltratto ai Musulmani che aveano invaso l'Africa e la Sardegna; tra le alpi parmensi fondò il monastero di sant'Abondio a Berceto, a Corteolona una chiesa di sant'Anastasio, a l'avia nel proprio palazzo una cappella a san Pietro, con preti che ogni giorno vi cantassero i divini uffizt. Le leggi da lui pubblicate attestano che i Longobardi aveano profittato della conoscenza del diritto romano: e al sommar dei conti, egli fu de' migliori, o forse il migliore fra i re longobardi.

Pemmone, duca del Friuli, avea sposato Ratherga; e sebbene essa,

nata rusticamente e brutta, più volte lo esortasse a lasciarla e prendersi altra moglie più da par suo, la preferì perchè modesta e savia, e dal loro connubio nacquero Rachi, Racait e Astolfo, che Pemmone sece educare coi figli di que' nobili che erano periti nel consitto cogli Schiavoni. Rachi sì buon nome levò, che alla morte di Liutprando i Longobardi deposero Ildeprando collega di questo, e lui fecero re. Ricevuta la lancia del comando, Rachi si trovò in rotta non solo coi Romani e coi Transalpini, ma anche coi Longobardi del mezzodì, avvegnachè nel 746 pubblicava divieto di deputare messi a koma, Ravenna, Spoleto, Benevento, nonchè in Francia, in Baviera, in Alemagna, in Avaria, in Grecia (7). Al contrario Zacaria papa ricevera omaggio dai nuovi regni che si fondavano in Alemagna e in loghilterra, e accolse san Bonifazio apostolo della Germania dandogli conforti a convertire il Settentrione, che ricevendo la fede da Roma, al pontetice prestava un omaggio illimitato. Zacaria, istruito che Rachi, rotta una tregua giurata, tornava sopra la Pentapoli, andò a trovarlo a Perugia, e non solo il distolse, ma gli toccò il cuore per modo, che colla moglie Tasia e la figlia Rotrude andò a chiudersi 749 nel monastero di Montecassino, ove pur dianzi erasi ritirato Carlomanno, fratello del maggiordomo di Francia (8).

Astolfo fratello di Rachi, portato al regno dal pubblico voto, rinmovò le ostilità coi Greci; e sicuro in armi, le menò con tale fortuma, che in due anni si rese padrone dell' Esarcato e della Pentapoli;
t per togliere alla conquista il carattere di passeggera, mutò la sede
da Pavia all' imperiale Ravenna. L' esarca Eutichio rifuggì a Napoli, e fu l'ultimo che governasse l'Italia greca; perciocche i possessi
rimasti all' Impero furono divisi ne' temi o distretti di Sicilia e Calabria; i duchi di Napoli, Gaeta, Bari e d'altre città operavano omai
di balia propria, sotto la nominale supremazia dello stratego si-

ciliano.

Il posseder Ravenna parve ad Astolfo ragion buona per averne lulte le dipendenze e Roma stessa ; onde intimò al senato e al popolo romano prestassero a lui l'obbedienza che soleano al signor di Ravenna; e sostenne l'intimazione con grosse armi. Il nuovo papa Stefano II con regali e preghiere lo indusse ad una pace di quaranl'anni: ma scorsi quattro mesi appena, Astolfo la guastò, e impose ai Romani un annuo tributo, fintanto che non gli piacesse annestare quel ducato al suo reame. Il papa ricorse dapprima alle devozioni, conducendo per Roma una processione, dove egli stesso, a piè scal-2i, portava una delle immagini di Cristo non fatte a mano; e il popolo, asperso di cenere e gemebondo, seguiva una croce, alla quale erasi appeso l'accordo della pace violato dai Longobardi. Invió poi l'abbate di Montecassino ed altri sacerdoti che chiamassero il principe a migliori consigli; ma Astolfo li trattò d'alto in basso, ingiangendo tornassero ai loro conventi senza tampoco rivedere il papa L'imperatore Costantino Copronimo, il quale, incaparbito d'abetire le immagini, avea molestato senza posa il pontefice per con merce l'autorità sua erasi conservata in Italia, allora non fece che con lettere Giovanni Silenziario. Il papa volle accompagnato del pro-

Canta, St. degli Ital. - III, 9

prio fratello il messo a Ravenna, unendo nuove suppliche ad Astolfo perchè restituisse l'Esarcato ai Greci: ma non che badarvi, costui raddoppiava armamenti e minacce, come leon fremente asserendo che i Romani tutti passerebbe a fil di spada se non si sommettessero al suo dominio (9). Stefano scrisse da capo all'imperatore parole da quel bisogno, acciocchè, secondo le iterate promesse, venisse a difendere l'Italia (10): ma questi, più che de' Musulmani, più che dei Longobardi, brigavasi di sillogizzare contro il culto delle immagini, ed uccidere i monaci che le difendevano.

Che più restava al papa? Memore di Gregorio III, si volse a Pepino il Piccolo, figlio di Carlo Martello e succedutogli come maggiordomo de' Franchi; e questi l'ascoltò più volonteroso del padre, e spedì un duca Autari e un vescovo invitandolo a condursi di là dall'Alpi. Il papa, coi messi Franchi e col reduce Giovanni Silenziario, fu alla corte longobarda per un'ultima prova: ma rimanendo Astolfo ostinato al proposito, Giovanni tornò disconchiuso in Oriente, Stefano prese la via di Francia.

Come avran guardato questa gita i contemporanei, e specialmente

gl' Italiani ?

Da una parte vedevano essi gl'imperatori di Costantinopoli, non legittimi successori dei Cesari antichi, ma che possedevano l'Italia per conquista, e come conquista la trattavano, rapitile gli antichi privilegi; dall' altra, re stranieri armati e sbuffanti, che giurano e spergiurano, devastano città, sterminano popolazioni, mettono a spada, a fuoco. Rimpetto a costoro, vecchi sacerdoti, eletti dal popolo e tra il popolo, pregano, scrivono, fan processioni, mandano ambasciate. vanno in persona ad implorare nient' altro che pace e giustizia; al più mettono insieme un pugno d'armati per pura difesa. Fra questi tre, intenti a conservare o sottomettere il nostro paese, stanno milioni d'Italiani, la cui sorte si decideva nei coloro dibattimenti, è che col papa pregavano e piangevano, dal re e dall'imperatore erano spogliati ed uccisi. Quanto non avevano sofferto sotto quel dominio greco, lontano, irresoluto, arrogante, tiranno delle coscienze, peggiorato dalla ingordigia e prepotenza di ministri, i quali non isdegnavano farsi satelliti ed assassini per obbedire! quanto non avrebbero dovuto soffrire cadendo sotto questi altri Longobardi, che ai loro fratelli toglievano e leggi e terre e magistrati e la compiacenza del nome italiano! Perocchè i Longobardi, come avviene di un governo militare, in tanti anni di dominio non s' erano punto naturati al nostro terreno, e il nome loro sonava così terribile, che i paesi cui si accostassero avventavansi alle armi per quanto lungamente disusate, onde respingere le stragi e l'oppressione serbate ai vinti.

Se speranza di risorgimento, o almen di sollievo restava agl' Italiani, non potevano appoggiarla se non su quel pontefice, che da lungo tempo consideravano come loro rappresentante, tutore dei loro diritti, l'unico che sapesse consolare gli oppressi e intimar giustizia agli oppressori; pontefice, che pel carattere suo doveva essere più giusto, più mansueto; che faceva ancora venerato a tutte le nazioni quel nome romano che, per altrui cagione, era in estremo dispregio.

In quei tempi ordinati e sonnolenti, nei quali la dotta inerzia non sapeva aspettar bene se non dai re, gli scrittori serbarono ogni simpatia e raffinarono ogni sofisma a favore della concentrazione dei poteri e della onnipotenza delle corone, e quindi non rifinivano d'imprecare al pontefice, il quale, col chiamar i Franchi, impedì che tutta Italia cadesse sotto la dominazione de' Longobardi. Per noi sussiste un altro criterio, il voto del popolo (11); e lo storico imparziale deve guardare qual fosse la causa, il cui trionfo scemasse le lacrime e le ingiustizie tra la moltitudine.

Dopo undici secoli stando tranquillamente a narrare le vicende d'allora, si può intrepidamente riprovare i padri nostri perchè non si sieno sottomessi in tutto ai Longobardi, lo che avrebbe dato all'Italia quell' unità che, fra i patimenti conseguita, rese poi forti e stimate Francia e Inghilterra mercè la dominazione di Barbari. E forse argomenteranno così quegli stessi, che non hanno abbastanza lacrime per deplorare la caduta dell' imperio romano, o abbastanza ira contro lo straniero che oggi volesse sottomettersi una nuova provincia, anzì una sola fortezza italiana. Poniamo che costoro conoscano di certa preveggenza come sarebbero procedute le cose: ma se i re si tengono in diritto di sagrificare la generazione presente per l'avvenire, se imprese micidiali riescono a vantaggio, chi potrà pretendere che un popolo volontariamente si sottometta a crudelissima oppressione in vista d'un'avvenire che non conosce, e della prosperità che possa derivarne ai nipoti?

Ma sarebbe derivata? Se i Longobardi spegnevano in Italia i resti della civiltà romana, sarebbe uscita mai di qui la luce che poi irradiò la restante Europa? se sulla ragione politica inesperta e feroce di quei tempi non avesse dominato quel potere moderatore che allora la Chiesa assunse anche nelle cose temporali, sarebbero, di sotto all' irrefrenato dominio militare, giunte a ben composta nazionalità la nostra e

neppur le altre genti?

Chiudere gli occhi a ciò che fu, per almanaccare ciò che avrebbe potuto essere, non è da storico; ma chi deplora le miserie posteriori della nostra patria, condotte da troppo fieri casi e da infamie e violenze che sono scrittenellibro dell'ira di Dio qual espiazione o preparamento, deli voglia avvicinarsi a quei tempi, e vedere come, col non lasciar cascare tutta Italia sotto i Barbari, e col farla poi centro del rinnovato Impero, vi si sieno conservate le istituzioni antiche e le migliori tradizioni dell' intelletto e della vita; le quali appurate, le fruttarono commercio, dottrina, incivilmento, libertà, e il vanto di star maestra e modello delle altre nazioni. Ora questo splendido rinnovamento saria stato possibile sotto il dominio uno, fiero, avvilente degli stranieri?

È se l'Italia non è una, chi vorrà riportarne la causa fin a quei tempi e a quel dominio? Non era stata una sotto il goto Teodorico? e la costoi origine e la personale inclinazione agevolavano la mistione coi vinti: eppure quel dominio fu abbattuto, non da nuovi Barbari, ma dalla pretesa restaurazione romana, da ciò che poi fu pompeggiato col titolo di nazionalità. Avrebbe ella retto allo sminuzzamento, che dapertutto recò dipoi la feudalità? avrebbe retto ai micidiali amori degli stranieri, quando nel secolo xvi Francesi, Tedeschi, Spagnuoli, Ungheresi, Svizzeri, Turchi vennero a saziar l'ambizione e l'avidità sulla patria nostra, mentre da Roma echeggiava inutile il grido di

Giulio II perchè si cacciassero i Barbari?

Nè i Longobardi si erano messi in via di congiungere tutta Italia. Sulle prime li vedemmo persecutori del clero; e anche il loro duca Gumaritt, devastata tulta la maremma vollerrana, obbligò san Cerbone vescovo di Populonia a ricoverare col suo clero nell'isola di Elba, come quel di Milano era rifuggito a Genova. Dappoi, quantunque convertiti alla fede romana, e abbandonati in devozioni e monasteri, tennero il clero in gelosa tutela, quale appena soffrirebbero i moderni (12); l'ambizione di estendere sopra nuovi paesi, pel solo diritto della conquista, il mal governo che facevano della Longobardia, li pose in urto col pontefice; e poichè questo era dai Romani considerato come il loro rappresentante, doveva ne' soggiogati crescere l'abborrimento verso una nazione che con minaccie ed armi rispondeva alle preghiere e ai consigli di quello. Nella contesa, il clero, diffuso fra gli italiani per mitigare i guai che toccano al vinto, riceveva come suoi gli affronti fatti al suo capo, ed abituava i fedeli a risentirsene, come le membra patiscono de' colpi dati alla testa.

Se poi i liberatori tutti dell'infelice nostro paese, da allora fin a ieri, sempre ricorsero a stranieri, sempre, è una di quelle complicazioni, che è facile e perciò consueto battezzare col nome di fatalità.

Senza dunque tener responsale un popolo delle lontane e incerte conseguenze del suo procedere, a noi pare che, pel diritto imprescrittibile della conservazione, lo Stato romano, minacciato di cadere in servitù straniera, potesse difendere la propria indipendenza appoggiandosi a chi glie l'assicurava.

In Francia Pepino il Piccolo, nella saldezza dei trentasett' anni, vincitore di molte guerre, temuto dai vassalli, caro al popolo e ai soldati per modi affabili, al clero per averlo rintegrato delle usurpazioni di suo padre, di re aveva tutto fuorchè il nome; già i Franchi notavano gli atti cogli anni del suo principato; a lui solo volgeano le domande e i richiami; a lui ogni onoranza; i grandi del regno un dopo l'altro erano venuti a sua dipendenza, e dal giuramento di fedeltà restavano legati ad esso, più che agli imbelli discendenti di Clodoveo. La nazione, che, come tutte le germaniche, conservava il diritto di elegger il capo, voleva ormai che la finzione facesse luogo alla realtà, e il titolo di re avesse chi di re esercitava l'autorità; onde Pepino si fece ungere dal più riverito sacerdote d'allora, san Bonifazio apostolo della Germania.

La nuova dinastia Franca era così avvicinata al papa, sì per l'antico titolo di cristianissima, sì perchè recentemente consecrata, e sì pel missionare che facea le genti idolatre. Quando dunque Stefano II venne per soccorsi, il nuovo re mandò incontro al pellegrino apostolico fin a San Maurizio il figlio Carlo. che poi dovea dirsi Magno, il quale ne precedette il carro a piedi fino alla sua casa di Pontion.

Ivi il papa, col suo clero, coperto di cenere e cilizio, supplichevole in atto, si prostrò a Pepino; e Pepino scavalcato, si umiliò davanti a lui come a capo della Chiesa, coi figli e i grandi del suo seguito; e condotto ad alloggio nella badia di san Dionisio, gli prodigò assistenza durante una malattia cagionata dai crucci dell'animo e dagli stenti del viaggio. Per riconoscenza il papa unse di nuovo re de'Franchi lui e i due figli Carlo e Carlomanno, e gl'intitolò patrizi di Roma.

Come tale, Pepino diveniva protettore uffiziale della santa sede, e obbligato a soccorrerla contro i Longobardi. Ma prima di respingerne l'armi coll' armi volle esperire le vie amichevoli, e spedì a re Astolfo, esibendo dodicimila soldi d'oro se rinunziassé alla Penta-753 poli ed altre terre (13); ricusato, fece proclamare la guerra. Al bando accorsero i signori Franchi in grosso numero; forzarono il passo di Susa, che da cencinquant' anni separava i due popoli rappacificati, e chiusero Astolfo in Pavia, il quale allora si piegò ad un accordo, obbligandosi di rimettere a Pepino l'Esarcato e la Pentapoli. E 754 Pepino li donò alla repubblica e alla Chiesa romana ed a san Pietro.

cioè a dire al pontefice, il quale fu rimesso in Roma.

Tale principio ebbe la dominazione temporale dei papi, i quali, comunque capi della Chiesa, non aveano fin allora veruna sovranità. essendo il regno loro assiso altrove che in terra. È un sogno di tarda composizione il dono che Costantino il Grande fece a papa Silvestro, ma sta che i papi teneano vaste possessioni; al tempo di Gregorio Magno contavano ventitrè patrimoni in Italia, nelle isole del Mediterraneo, in Illiria, in Dalmazia, in Germania e nelle Gallie; e basti nominare quello estesissimo delle alpi Cozie, che alcuno vorrebbe abbracciasse anche Genova e la Riviera di ponente. In questi tenimenti, giusta il diritto romano, aveano giurisdizione sopra i coloni, e per conseguenza magistrati, appelli, prigioni; anche altrove, nella trascuranza dei lontani imperatori, esercitavano qualche atto di sovranità; e porzione ne godeano in Roma come primi cittadini. Solo però la donazione di Pepino collocò i papi fra i principi della terra: e poichè sopra di essa fondasi il dominio più antico d'Italia, e tanto ne restò avviluppata la successiva fortuna del nostro paese, dovette naturalmente fermarvisi l'attenzione degli storici e de'pubblicisti.

L'atto della donazione di Pepino, qual lo abbiamo, olezza d'adulterino; pure del fatto non lasciano dubbio i cronisti, univoci in attestarlo, e una serie di conferme fattene poco dappoi. Abbracciava essa Ravenna, Rimini, Pesaro, Cesena, Fano, Sinigaglia, Jesi, Forlimpopoli, Forli col castello Sussubio, Montefeltro, Acceragio, Monlocati, Serra, Castel san Mariano (forse san Marino), Bobbio (diverso da quel di Liguria), Urbino, Cagli, Luculi, Agobio, Comacchio; aggiungendovi Narni, che da molti anni i duchi di Spoleto aveano spiccato dal ducato romano. Leone Ostiense (14) vi comprende anche quant' è da Luni al distretto Suriano colla Corsica, di là fin a Monte Bardone, poi a Berceto, Parma, Reggio, Mantova, Monselice, la Venezia e l'Istria, e i ducati di Spoleto e Benevento. Esagerazione spoglia di prove: ma in senso opposto taluni pretesero che la donazio-

ne importasse unicamente il dominio utile de' beni compresi in quel tratto, non già la sovranità, riservata da Pepino per sè e successori suoi; o se pure comprendeva anche la sovranità, non si applicasse però che quanto all' utile dominio. Come ciò, se in appresso i Longobardi e l'arcivescovo di Ravenna, venendo in rotta col papa, gli sottrassero la giurisdizione e non i domini? Inoltre noi vediamo i papi deputare giudici e funzionari nelle città donate, e dire la nostra città di Roma, il nostro popolo romano (15), conoscendo di essere sottentrati in luogo e stato dell'antico esarca. Anzi potrebbe dimostrarsi che, prima della donazione di Pepino, i papi già esercitavano giurisdizione in molti di que' paesi per un consenso popolare, al quale Pepino rendeva omaggio chiamando restituzione il suo dono (16).

Bensì a torto argomenta chi, trasportando a quel tempo le idee del nostro, pretende incontrarvi una precisa distinzione di diritti e poteri, di dominio utile e governo politico. Il proprietario, come tale, compiva ne' suoi possessi alcuni atti di sovranità, mantener l'ordine, rendere giustizia, menare gli uomini in guerra; intanto che il signor supremo vi riscoteva imposte, mandava sindacatori; e qual dei due più fosse per indole robusto, più larga porzione faceasi nel

dominare.

Composte le cose d'Italia, Pepino rivalica le Alpi: ma Astolfo, che al trattato aveva accondisceso soltanto per forza o per guadagnar tempo, raccolse fretta fretta i suoi Fedeli, e mosso sopra Roma con quei di Benevento, la assediò bravando: — Apritemi porta Salaria, ch' io entri in città; e datemi il papa, ch' io userò misericordia verso di voi; altrimenti diroccherò le mura, ammazzerò voi di spada, e ved drò chi venga a torvi dalle mie mani ». I Romani, troppo bene conoscendo i proprì interessi e la fede di lui, ripulsarono la proposta; e mentr' egli a man salva devastava le circostanze di Roma, e dai cimiteri traeva ossa di santi « con gran detrimento dell' anima sua », i cittadini, tacciati così leggermente di codardi e imbelli, durarono l' assedio per cinquantacinque giorni col coraggio ch' era in essi rinato fra le pruove delle ultime resistenze.

Il papa diresse a Pepino una lettera in nome di san Pietro, esortandolo a liberare il suo sepolcro e il suo successore, sotto minaccia di castighi temporali ed eterni. E tosto Pepino ripassa le Alpi; e mentre i nemici l'aspettano alle Chiuse, egli gira alle loro spalle, ed assalta Pavia. Astolfo, costretto a retrocedere in diligenza per difendere la sua capitale, compra la pace con un terzo de' propri tesori, e col sottoporsi all'annuo tributo di dodicimila soldi d'oro; oltre obbligarsi di nuovo anche con ostaggi a rilasciare al papa la possessio-

ne dell' Esarcato e della Pentapoli.

Deputati suoi, insieme con Fuldrado abbate di san Dionisio di Parigi, girarono per le città dell' Esarcato e della Pentapoli raccogliendo gli statici fra i principali paesani; indi passati a Roma, sulla tomba di san Pietro deposero le chiavi d'esse città e la donazione di Pepino; il quale poi giuntovi in persona, fu ricevuto come liberatore. Agli ambasciadori venuti da Costantinopoli per indurlo a restiture all' Im-

143

pero le terre già greche, ricevendo le spese della guerra, replicò non aver combattuto a pro di quello, e potere di esse disporre a suo grado come di buon conquisto. Poi subito tornò in Francia, o per non recare maggior ombra ai Greci colla sua vicinanza, o perchè forse scaduto pe' suoi Fedeli il tempo di restar in campagna. Abbiasi a ciò riguardo prima di lodare di generosità o censurare di dabbenaggine Pepino, che lascia sussistere i vinti, e non pianta fra loro le

leggi sue e il dominio.

Astolfo non aveva mandato ancora ad esecuzione il trattato, quando morì per una caduta da cavallo: lodato fra i migliori re dei Longobardi, veneratore delle reliquie, delle quali molte trasportò dalla Romagna a Pavia, fabbricò chiese e oratori, largheggiò coi monaci, tra le cui braccia spirò; eppure di sua morte il pontefice esultava, come di quella d'un persecutore (17). Suo fratello Rachi uscì dal chiostro per brigare di nuovo la corona, e si pose a capo d'un esercito; ma il voto d'altri guerrieri gli preferì Desiderio duca dell'Istria(18), il quale per toglier via il competitore domandò appoggio dal papa. promettendogli perpetua fedeltà, e non solo eseguir a puntino le promesse d'Astolfo, ma di aggiungere alle altre terre Faenza, Imola col castel Tiberiano, Gavello e il ducato di Ferrara. Come l'abbate Fuldrado e il conte Ruperto ebbero di ciò giuramento, fu intimato a Rachi, in virtù dell'obbedienza monacale, tornasse al devoto ritiro, e ai Longobardi annunziato che l'esercito romano e franco sosterrebbe all'uono i diritti di Desiderio, il quale così venne confessato re. 757

Moriva quell'anno Stefano II; e Paolo, suo fratello e successore, promise a Pepino amicizia e fedéltà, e chiese a Desiderio adempisse le promesse. Invano: costui aveva operato a malizia, e appena assicurato del regno, ripigliò il perpetuo disegno de' suoi predecessori, di sottomettere tutta Italia. Fatta dunque la più levata di gente ché potè, e fidandosi nel sapere Pepino occupato in sanguinosa guerra coi Sassoni, mandò a sperpero la Pentapoli, surrogò suoi ligi a Liutprando ed Alboino duchi di Benevento e di Spoleto, che a quello aveano fatto omaggio; e affiatossi in Napoli con un segretario greco, perchè l'imperatore mandasse un potente esercito, al quale egli congiungerebbe le sue forze per recuperare Rayenna, e una flotta per

prendere Otranto, ove Liutprando resisteva.

Il papa non indugiò a dar contezza dei preparativi a Pepino, nuovo Mosè, David nuovo; e questo spedì ambasciadori, i quali rannodarono la pace colle condizioni già imposte ad Astolfo; sicchè essendo allora comparsa davanti a Ravenna la flotta greca per ricuperare essa città, Romani e Longobardi si trovarono congiunti a respingerla. Malgrado l'armonia apparente, Desiderio non volle mai restituire le città occupate, per lamenti che il papa levasse; favoriva anzi lo scisma dell'arcivescovo di Ravenna, contumace alla chiesa romana: talchè prevedevasi inevitabile la guerra, che fu indugiata solo dall'esser morti quasi contemporaneamente il pontefice e Pepino. 768

(1) Respiciens ergo pius vir (il papa) profanam principis jussionem, jam contra imperatorem quasi contra hostem se armavil, renuens heresiam esus, scribens ubique se cavere Christianos eo quod orta fuisset impietas talis. Igitur permoti omnes Pentapolenses atque Venetiarum exercitus, contra imperatoris jussionem restiterunt, dicentes se nunquam in ejusdem pontificis condescendere necem, sed pro ejus magis defensione viriliter decertare. Liber pontif.

(2) Cognita imperatoris nequitia, omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligerent imperatorem et Constantinopolim ducerent; sed compescuit tale consilium pontifex, sperans conversionem principis. Anasta-

sio Bibl. Vila Gregorii II.

(3) I Pavesi credono che allora Liutprando portasse da Ravenna alla loro cità la statua di bronzo rappresentante Antonino Pio a cavallo, che chiamavano il Regisole. Nel 1527 assalendo i Francesi Pavia, primo a montar sul castello fu un Ravennate, il quale in compenso domandò si restituisse a Ravenna il Regisole: quando si volle eseguirlo, i Pavesi se ne desolarono più che al sacco della città, tanto che il generale Lautrec ottenne che il Ravennate desistesse dalla domanda, ricevendo invece tant' oro quanto bastasse per fare una corona.

(4) Deo teste, papa urbis Romæ in omni mundo caput ecclesiarum

Dei et sacerdolum est. Lib. v. c. 4.

(5) In Bologna resta memoria d' un vaso di marmo, posto da Liutprando e Ildeprando nella chiesa di san Stefano per esser empito il giovedi santo. L' iscrizione dice (Ap. Malvasia, Marm. Fels. sez. iv. c. 40).

W VMILIBUS VOTA SUSCIPE DOMINE
DOMNORUM NOSTRORUM LIVTPRANTE
ILPRANTE REGIBUS ET DOMNI
BARBATII EPISC. SANCTE ECCLESIE
BONONIENSIS HIC IN ONOREM RELIGIOSI SUA
PRECEPTA OBTULERUNT UNDE HUNC VAS
IMPLEATUR IN CENAM DOMINI SALVATORIS
ET SI QUA MUNERA CUISQUAM MINUERIT
DEUS REQUIRET X.

(6) PAOLO DIAC. lib. vi. c. 53.

(7) Legge v.

(8) Di quei giorni, anche Anselmo duca del Friuli e cognato di Rachi e d'Astolfo, si fece monaco, e fondò il monastero di Fanano nel modenese, poi l'insigne di Nonantola con ospizio pei pellegrini. Molti altri ne troviamo fondati in quegli anni: e limitandoci alla Toscana, la badia di Montamiata fu posta nel 745 da Erone; nel 744 quella di Monteverdi in val della Cornia in Maremma da s. Gualfredo longobardo di Pisa e da Gondualdo di Lucca cognato suo, che alle loro mogli con trenta donne eressero sulla Versilia presso Pietrasanta il monastero di san Salvatore. Le badie di san Ponziano e san Frediano presso Lucca, di san Pietro a Camajore, di san Bartolomeo di Pistoja, di san Bartolomeo a Ripoli di Firenze, appartengono ai tempi longobardi; come i monasteri di Coronate, di Civate, di santa Giulia a Brescia, di Teodote a Pavia... nell'alta Italia. Il longobardo Warnifredo castellano regio di Siena nel 730 fonda e dota generosamente la badia di sant'Eugenio in Pilosiano presso Siena.

(9) Fremens ut leo, pestiferas minas Romanis dirigere non desinebat asserens omnes uno gludio jugulari, nisi suæ se se subderent ditioni. A-

NASTASIO BIBL., Vita Stephani II.

(10) Deprecans imperialem clementiam, ut, juxta id quod ei sæpius scripserat, cum exercitu ad tuendas has Italiæ partes modis omnibus adveniret. Anastasio Bibl., ivi; Baronio, ad ann. 754. xxiii. xxv. Tanto

era lontano dalle idee di rivolta e di sovranità.

(11) É bizzarro come i contemporanei facciano valere in ciò quel voto universale, a cui oggi si attribuisce tanto peso. Paolo Diacono già diceva che omnis Ravennæ exercitus (già in altri testi vedemmo che esercito equivale a popolo) vel Venetiarum talibus jussis unanimiter restiterunt. Anastasio Bibliotecario, nel luogo citato alla nota 2a, parla della risoluzione di tutta Italia; e soggiunge che il papa, gratius voluntati populi referens pro mentis proposito, chetava gl'insorgenti. E Gregorio nell'epistola all'imperatore: Plane parati sunt Occidentales ulcisci ctiam Orientales ... Totus Occidens sancto principi apostolorum sidei fructus offert.

(12) Dal processo del 715 fra Siena e Arezzo appare che i cherici del contado sanese, per farsi ordinare dal diocesano, bisognavano d'una li-

cenza scritta del gastaldo longobardo.

(13) Chron. Moiss. ap. Bouquet, v. 67.

(14) Chron. Cassinens. lib. 1. cap. 8. Vedi pure Anastasio Bist., op. cit.; CENNI, Monumenta dominationis pontificiae. Roma 1761, 2 vol.: sono lettere che i papi da Gregorio III fin ad Adriano diressero a Carlo Martello, Pepino, Carlomanno, Carlo Magno; — Ossi, Dell'origine del dominio e della sovranità de' romani pontesici. Roma 1789; — e in senso contrario Prister, Gesch. der Deutschen. tom, 1. pag. 409; - Spittler, Staat-

geschichte, tom. 11. p. 86; — Sisnondi, St. delle Rep. it. tom. 1; ecc.

(15) Nam et judices ad faciendas justitias ... in eadem Ravennatium urbe residentes, ab hac romana urbe dixerit, Philippum presbyterum, simulque et Eustachium quondam ducem. Cod. Carol. nº 34; e così il nº 31, il 75 ecc. — Quando Carlo Magno, nel 784, volle trarre certe colonne antiche da Ravenna, n'ebbe concessione dal papa. Vedi in Fantuzzi. Monum. ravennati, i diplomi del tom. v, massime il 17 e 18; inoltre Savigny, Storia del dir. romano, cap. v, § 110; Leo, Gesch. von Italien, tom. J. pag. 187-189; Cenni, op. cit. tom. I. pag. 63; Orsi, op. cit. c. vili; Philipps, Deulsche Geschichte, 111. S. 47; Gosselin, Pouvoir des papes, Parigi 1845, p. 240 e seg. — Più tardi papa Adriano scriveva a Carlo Magno: — I dua chi di Spoleto, di Benevento, del Friuli, di Clusio ordirono contro di « noi il pericoloso disegno di unirsi coi Greci e con Adelchi figlio di De-« siderio onde combatterci per terra e per mare, desiderando invadere « questa nostra città di Roma, e ripristinare il regno longobardo. Per-« tanto vi scongiuro di venire al più presto a nostro soccorso; giacche a a voi, dopo Dio, noi abbiamo rimessa la difesa della santa Chiesa, del a nostro popolo romano e della romana repubblica ». Cod. Carol. ep. 57.

(16) Longobardorum x ... Zachariæ prædictas quatuor civitates redonavit ... ipsi b. Petro reconcessit. E Stefano ad Astolfo petivit ut dominicas quas abstulerat redderet oves, et propria propriis restitueret. Pepino dirige messi ad Astolfo sanctæ ecclesiæ ac reipublicæ restituenda jura ... ut propria restitueret propriis. Questi promette illico redditurum civitatem Ravennatium cum aliis diversis civitatibus. Anastasio Bibl., op. cit. Anche Eginardo negli Annali dice che Pepino obbligò A-

stolfo ad reddendum ea quæ romanæ Ecclesiæ abstulerat.

(17) « Quel tiranno seguace di Satana, Astolfo divoratore del sangue a dei Cristiani, struggitore delle chiese di Dio, percosso di colpo divino,

« sprofondò nella voragine dell'inferno... Ora, per providenza di Dio e « per mano del beato Pietro, pel tuo fortissimo braccio... è stato ordinato

« re de' Longobardi Desiderio, uomo mitissimo ». Lettera a Pepino.

L'anonimo Salernitano dice che Astolfo fuit audax et ferox, et ablata multa sanctorum corpora ex romanis finibus in Papiam detulit. Construxit etiam oracula (oratori) ibi et monasterium virginum, et suas filias dedicavit. Idemque etiam fecit monasterium in finibus Emiliae ubi dicttur Mulina .... ad sacra monachorum cænobia ædificanda per certas provincias multa est dona largitus. Valde dilexit monacos, et in eorum est mortuus manibus. Ret. it. Scrip., p. 11. tom. 11.

(18) Di Brescia vorrebbe il Malvezzi, Chron. Brix. Ret. it. Scrip. tom.

(18) Di Brescia vorrebbe il Malvezzi, Chron. Brix. Rer. it. Scrip. tom. iv. Lo appoggerebbe l'aver egli fondato monasteri in Leno c quel di santa Giulia in Brescia che ampiamente dotò, e dove poi su badessa sua fi-

glia Ansilberga, che parimente comprò beni nel bresciano.

## CAPITOLO LXVIII.

## Fine del regno longobardo. Rinnovasi l'impero d'Occidente.

Pepino morendo sparti il regno fra i due figliuoli, già unti re dal 768 papa. Carlo, maturato nei campi e nel governo, era alto e maestoso di presenza, robusto a qual fosse fatica, vivace nel conversare, indomabile dai disastri come dalle venture, perseverante ne'propositi, rispettoso alla religione, amico delle scienze, insegnato in quanto si sapeva a' suoi dì; e dal personale suo carattere forse più che da altro provenne l'efficacia che esercitò sui contemporanei, i quali gli applicarono il titolo di Magno, che la posterità gli confermò.

Carlomanno all' incontro, tentennante e sospettoso come i mediocri, lasciavasi raggirare; e alcuni, pagati a tal uopo dal re de' Longebordi, la subillazzo contro il fratallo, el guelo, insidiò, porfine la

gobardi, lo subillavano contro il fratello, al quale insidiò perfino la vita. Poco tardò a morire, lasciando due bambini; e poichè il dirito 771 germanico non considerava i popoli come una proprietà da ereditarsi, bensì la dignità regia come una magistratura liberamente affidata dal voto comune, i vassalli dell'estinto elessero re Carlo (1), che per tal modo si trovò a capo del più poderoso Stato d'Europa. E cominciò una serie di guerre e di ordinamenti, che lo elevarono al

posto più sublime nella storia del medio evo.

Desiderio re de' Longobardi, al morire di Pepino avea sperato rifarsi dei danni patiti solto di questo; ma come le prime imprese di Carlo Magno lo chiarirono che costui non iscattava dal vigore e dall'abilità paterna, pensò avvicinarsegli. Fe' dunque esibirgli in isposa sua figlia Desiderata o Ermengarda, e chiederne la sorella Gisela pel proprio figlio e collega Adelchi: ma un accordo, che poteva mettere a repentaglio i temporali interessi della santa sede e dell'Italia, spiaceva a papa Stefano II, il quale scrisse a Carlo violente parole perchè non desse lo scandalo di ripudiare Imiltrude, nobile Franca, onde unirsi con quest' altra di una rea progenie, da Dio esecrata e infelta di lebbra; nè ad uno, cui soltanto per sua mercede era conservato il regno, volesse concedere quella suora sua che aveva negata al greco imperatore. Berta, madre di Carlo, che non secondo la politica ma secondo il cuore giudicava di queste nozze, venne ella medesima in Italia per ridurle a compimento; a Roma favello col papa, al quale fece da Desiderio cedere alcune delle terre occupategli; e se il legame fra Gisela ed Adelchi non pare si effettuasse, 770 Berta menò Ermengarda di là dall'Alpi. Sventurata fanciulla, che

coi dolori e coll'umiliazione dovea scontare il breve gaudio d'essersi seduta accanto al maggior re.

In Romagna essendo cessati il dominio degl' imperatori e le magistrature greche, sempre più rivaleva il sistema municipale; e le primarie famiglie aveano colle cariche, le ricchezze, la forza, acquistato predominio sopra le altre classi, e concentrata in sè l'elezione dei consoli, succeduti ai decurioni, e spesso quella de' prelati. Singolarmente pretendeano aver mano alla nomina dei papi; e massime da che questi erano divenuti principi, la cattedra di san Pietro eccitava l'ambizione, sicchè esse famiglie sin alla violenza ricorrevano

per occuparla.

Morto Paolo, Totone duca di Nepi e tre suoi fratelli congiunsero le loro masnade (scholæ), e a forza fecero proclamar papa uno di loro, per nome Costantino, laico ancora; e costretto Giorgio vescovo di Palestrina ad ordinarlo, e collocatolo in Vaticano, giurargli fedeltà dal popolo romano. L'intruso cercò l'amicizia di Pepino che ancora vivea, e che impegnato in guerre, non poteva prendersi pensiero dell'Italia, I Romani mal soffrivano la carpita elezione; e il primicerio Cristoforo con suo figlio Sergio, dignitario della Chiesa, sotto colore di rendersi monaci, fuggirono ai Longobardi della bassa Italia, chiedendone il braccio per isbalzare Costantino.

Afferrò l'occasione Teodicio duca di Spoleto; e consenziente re Desiderio, diede una schiera de'suoi comandati da un Valdiperto, il quale erasi assunto di tradire la città a'suoi nazionali. In effetto Roma è presa; ucciso il duca Totone accorso al riparo; Passivo, altro fratello, è col papa fatto prigioniero; e fra lo scompiglio della straniera invasione, Valdiperto trae un prete da un monastero, e grida:

- Abbiamo pontesice Filippo; san Pietro lo elesse ».

Però quel primicerio Cristoforo, insospettitosi delle intenzioni dei Longobardi, che sì improvidamente egli aveva invocati, subiliò molti Romani contro del nuovo pontefice; onde, depostolo come illegalmente eletto, ne' modi canonici nominarono Stefano III. Un concilio raccolto in Laterano dichiarò scaduto Costantino, che privato degli occhi, si presentò ai padri congregati, invocando pietà e confessandosi in colpa; eppure fu battuto a verghe, cassi gli atti del suo pontificato, messo a penitenza per tutta la vita; insieme si proibì che verun secolare mai fosse promosso'a vescovo o papa, nè laico o militare assistesse alle elezioni; anzi, duranti queste, nessuno venisse a Roma dai castelli di Toscana e di Calabria, nè vi portasse armi o bastoni. Anche a Valdiperto, convinto traditore, furono cavati gli occhi

Cristoforo e Sergio, deputati dal pontesice, si presentarono a Desiderio per ridomandargli i beni e le rendite spettanti alla santa sede (2); e Desiderio li pascolò di parole, dicendo verrebbe in persona a ragguagliare le differenze. Ma mentre così addormentava, guadagnossi Paolo Assarta camerlengo papale, che insusurrando il pontesice contro Sergio e Cristoforo, l'indusse a farli mal capitare.

Questi due fratelli appaiono agitatori d'una politica irrequieta nel fine, improvida nei mezzi, ma in ogni atto avversi alla dominazione ADRIANO 1. 449

longobarda. Ora avvistisi del pericolo non tanto proprio, quanto della patria, essi gridarono all'armi, ed afforzarono la città per guisa, che Desiderio, allorquando comparve presso i sette colli sperando esservi accolto, trovò ferma resistenza. Si volse allora all'inganno, ed invitò il papa al suo campo, affine di potersi concordare sulle giustizie e le ragioni da restituire alla Chiesa; e mentre quegli era fuori, Assarta sommosse Roma contro Cristoforo e Sergio, e già davasi mano ai ferri, se il papa tornando non avesse sospeso i colpi.

Desiderio, sempre sleale, invitò il pontefice a nuovo colloquio in San Pietro, posto allora fuor delle mura; e quivi, chiuse le porte della basilica, lo fece sostenere, ed obbligollo a mandar ordine a Cristoforo e a Sergio — Deponete le armi, ed o venite a me o ritiratevi in un convento ». Quelli voleano mantenersi in posto colla forza; ma abbandonati dai fazionieri, uscirono al papa, che, reso alla libertà, lasciò nella chiesa i due fuorusciti, acciocchè, fattosi notte, rientrassero in Roma senza pericolo: ma Desiderio, violando la san-

tità dell'asilo, ne li strappò, e li fece accecare (3).

Lieto d'essersi vendicató di que'suoi nemici, Desiderio diede volta senza nulla restituire. Il pontefice trovavasi tanto più scoraggiato, in quanto non poteva sperare appoggio dal re Franco, genero del Longobardo: se non che poco tardò a mettersi resia fra i due. Carlo, fra le cui virtù non era la costanza in amore, s'annoiò ben presto della sposata Ermengarda, e rinviolla al regio padre, menan-774 do in vece Ildegarda principessa sveva. L'affronto toccò nel vivo Desiderio; e poichè Gerberga, vedova di Carlomanno, era coi figliuoli rifuggita a lui per cansare le insidie che temeva dal cognato, egli proclamò i diritti dei due orfani alla paterna eredità, e domandò al pontefice gli ungesse re de' Franchi, onde poterli opporre al genero infedele.

Succedeva allora papa Adriano, figlio di Teodulo duca di Roma, 772 lento nel prendere un partito, tenacissimo nel mantenerlo; e conoscendo che non era di competenza del papa l'eleggere il re di libera gente, tanto più che ciò attizzerebbe la guerra civile, rispose al Longobardo, voler come pontefice, vivere in pace con tutti i Cristiani; del resto potere ben poco fidarsi d' un principe, che al suo predecessore avea fallito tutte le promesse. Desiderio sbuffante si mosse per ottenere l' intento colla forza, occupò altre città della Pentapoli, bloccò Ravenna, devastò i contorni di Sinigaglia, Montefeltro, Agobio, piombò sugli abitanti di Blera intenti alla mietitura, e uccisi i principali, portò via roba e bestiame; indi, occupata Otricoli, difilò sopra Roma.

Adriano, fatto vana opera di stornare quel nembo, convocò il popolo della Toscana, della Campania, del Perugino, della Pentapoli, e gli trovò dispostissima volontà a resistere (4); ma conoscendo non varrebbe quella leva tumultuaria contro un esercito ordinato, imitò Zacaria invitando Carlo Magno: venisse, e proteggesse quella Chiesa di cui, come patrizio, era uffiziale patrono. Carlo tentò indurre Desiderio a cedere a danaro le usurpazioni: avutone un niego, mandò il bando dell'armi, ed a' suoi Fedeli radunati in Ginevra espose l'op-

pressura del pontesice, e la guerra civile che Desiderio tentava suscitare in Francia; talchè a comun voce stanziarono l'impresa.

Carlo giganteggia talmente fra' suoi contemporanei, che l'immaginazione colpita ne formò il tipo delle virtù cristiane ed eroiche quali le concepiva il medio evo. Ed un cronista, raccogliendo per certo una tradizione vulgare, così racconta la calata di esso in Italia: « Og-« gero il danese, stato grande nel regno de' Franchi, era rifuggito a " re Desiderio. Quando intesero che il tremendo monarca calavasi in « Lombardia, essi due salirono sopra eccelsa torre, donde veder lon-« tano e d'ogni parte; ed ecco da lungi apparir macchine di guerra. « quante sarieno bastate agli eserciti di Dario o di Cesare. Deside-" rio chiese ad Oggero: Carlo è con quel grande stuolo? — No, « rispose egli. Poi vedendo innumera oste di gregari, raccolti da a tutte le parti del vasto impero, il Longobardo disse ad Oggero: «Sicuramente Carlo s' avanza trionfante in mezzo a quella fol-« la. — Non ancora, nè apparirà si tosto, rispose l'altro. E che « farem dunque, ripigliò Desiderio inquieto, s' egli viene con magà gior numero di guerrieri? — Voi vedrete qual è allorchè arri-« verà, ripetè Oggero: ma che fia di noi l'ignoro. E mentre discor-« revano mostrossi il corpo delle guardie che mai non conobbe ripo-« so; a tal vista il Longobardo, preso da terrore, esclamò: Certo " questa volta è Carlo: — No, rispose Oggero, non ancora. Poi « vengono dietro vescovi, abbati, i cherici della cappella reale e i « conti; e Desiderio, non potendo più nè sopportare la luce del gior-« no né affrontar la morte, grida singhiozzando: Scendiamo, na-« scondiamoci nelle viscere della terra, lungi dal cospetto e dal-" l' ira di si terribile nemico. Oggero tremante, sapendo a prova la a potenza e le forze di Carlo, disse: Quando vedrete le messi agi-" tarsi d'orrore ne' campi, il Po ed il Ticino flagellar le mura « della città coi fiotti anneriti dal ferro, allora potrete credere " che Carlo arrivi. Finito non aveva queste parole, che si cominciò a a vedere da ponente come una nube tenebrosa sollevata da borea. « che convertì il fulgido giorno in orride ombre. Ma accostandosi « l'imperatore, il bagliore di sue armi mandò sulla gente chiusa « nella città una luce più spaventevole di qual si fosse notte. Allora a comparve Carlo stesso, uom di ferro, coperto la testa di morione « di ferro, le mani da guanti di ferro, di ferro la ventriera, di ferro « la corazza sulle spalle di marmo, nella sinistra un lancione di ferro « ch' e' brandiva in aria, protendendo la destra all'invincibile spa-« da; il disotto delle coscie, che gli altri per agevolezza di montare a « cavallo sguarniscono fin delle coreggie, esso l'aveva circuito di la-. mine di ferro. Che dirò degli schinieri? tutto l'esercito li portava « di ferro; non altro che ferro vedevasi sul suo scudo; del ferro avea « la forza e il colore il suo cavallo. Quanti precedevano il monarca, " quanti venivangli a lato, quanti il seguivano, tutto il grosso dell' e-« sercito aveano armi simili, per quanto a ciascuno era dato; il fer-« ro copriva campi e strade; punte di ferro sfavillavano al sole; il « ferro, sì saldo, era portato da un popolo di cuore più saldo anco-« ra; il barbaglio del ferro diffuse lo sgomento nelle vie della città:

« Quanto ferro! deh quanto ferro! fu il grido confuso di tutti i cit« tadini. La vigoria delle mura e dei giovani si scosse di terrore alla
« vista del ferro, e il ferro confuse il senno de' vecchi! Ciò che io
« povero scrittore, balbeticante e sdentato, fei prova di dipingere in
« prolissa descrizione, Oggero lo vide d'un'occhiata, e disse a Desi« derio : Ecco quello che voi cercate con tanto affanno; e cascò
« come corpo morto » (5).

A quel che la fantasia riproduceva in immagini, il raziocinio accompagna gli argomenti, pei quali Carlo Magno dovea prevalere facilmente in Italia. Era questa sbranata tra vari possessori: de' quali i Greci non avevano che pretensioni senza forza nè volontà di sostenerle; i papi invocavano i Franchi; i Longobardi doveano schermirsi

dall' odio de' natli, irreconciliabili a questo governo militare.

In Francia, l'essersi i Barbari collegati ai sacerdoti assodò il poter regio, intorno al quale il tempo e i casi doveano poi restringere gli altri sociali elementi per costituire la potenza nazionale: nell'Italia al contrario, dissociata la forza dall'opinione, dal potere ecclesiastico il politico, com' era possibile il fondersi degli invasori cogli indigeni? I principi Franchi inoltre, più ambiziosi e robusti, coi maneggi, colla guerra, col delitto, sottoposero i vari capitani e baroni: mentre fra' Longobardi sempre più s'invigorivano i duchi, piccoli sovrani ciascuno nel suo distretto, che consideravano il re niente più che come un primo fra i pari, come un loro creato; e ben lontani dall'assentirgli quell'assoluta potestà, che unica sarebbe valsa a trascinarli in comuni imprese, non di rado si accordavano col nemico.

I re giuravano e spergiuravano; sempre inferiori nelle guerre. accettavano il trono a patti da un sovrano straniero; e come fanciulli testerecci, reluttavano petulanti appena si ritirasse quello, dinanzi a cui si erano flaccamente piegati. Carlo, colla preponderante vigoria dell' indole sua, traeva esercito e duchi a decretare nelle assemblee ciò ch'era sua volontà, ad operare in campo colla confidenza di chi non bada che al comando. Come è degli uomini grandi, comprese quel che il tempo suo richiedesse; e non che cozzare coi sacerdoti e volerli fiaccare colla gelosia consueta ai deboli, si valse della loro potenza, e crebbe la propria col trarre a sè tutte le forze vive della società, e dirigerle al suo intento. Ed ora veniva preparato e deciso, non più, come Pepino, ad umiliare e restituire in dominio i Longobardi, ma a sterminarli, giacchè non sapevano rimanersi quieti.

Desiderio, oltre le forze reluttanti de' Romani, de' sacerdoti, dei propri duchi, trovossi incontro la fazione di Rachi, che soffocata col rigore, spiava occasioni di vendetta. Appena s' intese la mossa di Carlo, molti Longobardi di Spoleto e Benevento accorsero a Roma, facendosi tagliar i capelli alla romana, in segno di sottomettersi al papa: altri primari spedirono a Carlo, sollecitando a liberarli da questo tiranno Desiderio, e promettendo consegnarglielo colle sue ricchezze (6). Anche i duchi fedeli sapevano che il vincitore non torrebbe loro i possessi nè muterebbe la forma del regno, onde l'avere un re Franco sarebbe poco diverso di quando aveano avuto re

bavaresi.

deli di Carlomanno.

Desiderio forse più de' predecessori ci appare fiacco, e in conseguenza temerario all'intraprendere e provocare, poi incapace di so-

stenersi e compire, vero modo di rovinar un regno: nessuna legge sappiamo emanasse, dalla quale possiam indovinar i suoi intenti; solo ci restano larghissime donazioni a conventi in ogni parte d'Italia (7), quasi con ciò volesse illudere coloro che disgustava coll' osteggiar il papa : verso i re Franchi burbanzoso in parole, codardo in fatti; ai pontefici largo di promesse e mentitore; negli assalti contro di loro nè tampoco mostrò quella risolutezza, che tante iniquità giustifica o almeno ricopre. Accoglieva i malcontenti di Carlo; ma mentre la politica l'avrebbe consigliato a non aspettar in casa un nemico da lui medesimo provocato, per iscarsezza di mezzi o per paura di tradimenti si tenne sulle difese, destreggiando a seconda dell' attacco esterno e delle insidie interiori. Mentre dunque vedemmo i Goti cadere e rialzarsi, e far quasi compianta la loro cadula perchè generosa; inetta e vile fu quella de' Longobardi. Solo il prode figlio e collega Adelchi aveva munito le chiuse dell'Alpi verso Susa di maniera, che i signori Franchi cominciavano a mormorare degli indugi, più disposti, come fu sempre quella nazione, a perire in attacchi repentini che a superare colla perseveranza; quando un disertore, e chi dice un diacono Martino, additò un valico non custodito fra balze impervie. Un pugno di Franchi per di là prese alle schiene i Longobardi, che colti da panico terrore, e forse inviluppati dal tradimento, sbrancaronsi lasciando quelle gole insuperabili, e senza più guardare in faccia al nemico, Adelchi si chiuse in Verona, Desiderio in Pavia colla moglie Ansa e la propria figlia, e colla famiglia e i Fe-

Giubilante dell' inaspettata ventura, Carlo infisse l'asta sul terreno d'Italia; prima che i nemici rivenissero dalla costernazione, assediò entrambe quelle città, e aiutato da intelligenze, le ebbe. Adelchi riuscì a fuggire a Costantinopoli; Desiderio, venuto in podestà
del nemico, fu colla moglie condotto in Francia, e, chiuso nel convento di Corbia, terminò sua vita; della famiglia di Carlomanno non
è più parola.

Mentre Pavia resisteva, Carlo erasi trasferito a Roma, dove ricevette gli onori che prima si tributavano al rappresentante dell'imperatore. Magistrati e nobili furongli incontro sino a trenta miglia coi gonfaloni; giù per la via Flaminia si stendevano le scuole de' Greci, de' Longobardi, de' Sassoni e d'altri, poichè d'ogni gente affluiva colà tanto numero, da avervi distinto quartiere e formare comunità nazionali (8), godendo statuti propri in quella Roma, che un tempo tutti gli ingoiava; stuoli di fanciulli con rami d'ulivo e di palme osannavano quello che veniva nel nome del Signore.

Carlo, che v'era accolto non come re straniero, ma come patrizio, mutò l'abito Franco nella lunga tunica e nella clamide romana. Appena da un miglio lontano vide la croce, scavalcò, e pedestre si condusse al Vaticano, baciando ciascun gradino della scalea; in capo alla quale aspettavalo Adriano papa, che l'abbracciò, e a paro salirono all'altare, stando il re alla destra. Questi domandò poi d'entrare an-

che in Roma; e sebbene sulle prime il pontefice prendesse qualche ombra di quest' ospite guerriero, raffidato dalle sue assicurazioni lo introdusse con ogni maniera di solenni onoranze. Carlo segnì colà le commoventi cerimonie della settimana santa; poi confermò la donazione di Pepino, e la crebbe coll'aggiungervi il patrimonio di san Pietro; e l'atto, sottoscritto da lui, da vescovi, abbati, duchi e grafioni del suo seguito, fu posto sulla tomba di san Pietro, e sotto al

Vangelo che solevasi baciarc.

Terminava dunque il regno longobardo, durato meglio di tre secoli sopra gl' Italiani senza farsi amare, e senza dare un solo uom grande: terminava come quelle dominazioni forestiere, che per alcun tempo surrogano la forza al diritto, e possono farsi temere, non amare. Sopraviveva però il nome, giacchè Carlo s'intitolò re de' Longobardi (9); presto frenò l'impeto de' suoi guerrieri; e poichè conduceva una gente che già si era assicurata un'altra patria, non gli fu mestieri spogliare gli antichi possessori, come aveano fatto Eruli, Goti e Longobardi. l'ose guarnigione Franca in Pavia; a molti nobili di sua nazione conferì feudi vacanti, gli altri e le dignità confermando si primitiri signarii alta non soitarene a giarranegli ligi:

do ai primitivi signori, che non esitarono a giurarsegli ligi.

Non vogliasi supporre incruenta nè generosa la conquista di Carlo; e se crediamo a prete Andrea, cronista bergamasco, lodatissimo dal Muratori, e avverso a Carlo Magno, « tanta fu in Italia la tribolazio- « ne, che altri di ferro, altri di fame straziati, e quali uccisi dalle fie- « re, ben pochi sopravissero pei vichi e per le città ». Un altro cronista di Brescia racconta che in questa città resistette Potone, nipote di Desiderio; e il capitano Franco mandato ad assediarlo appiccò attorno alla città duemila abitanti della campagna per incutere spavento; poi come i difensori si arresero a patti, egli arrestò Potone e cinquanta nobili, e li fe' decapitare: pari strage usò a Pontevico, e quali accecò, quali affogò nel fiume; a Brescia altri uccise perchè mostravano orrore del suo procedere (10).

Avvezzi com' erano alla fiacca sopreminenza degli ultimi re, i signori longobardi s'indispettirono di questa mano robusta che ne serrava il freno; e Arigiso duca di Benevento, genero di Desiderio eppure a'suoi danni collegato col papa, fe' trama con Ildebrando duca di Spoleto, Rotgauto del Friuli, Reginaldo di Chiusi; sollecitati da Adelchi, che da Costantinopoli, come ogni principe caduto, sognava il racquisto del trono. Papa Adriano, vigilante sugli interessi dell'amico e protettor suo, ne informò Carlo, il quale, prima che congiungessero le loro forze, menò una banda di volontari (giacchè la sta-766 gione era troppo tarda per convocare a una spedizione l'esercito feudale), invase il Friuli, e sconfittone e ucciso il duca, vi pose il franco Marquardo, poi Unrico (Hunrok), i cui discendenti lo tennero

sino al 924.

Anche gli altri duchi furono sottomessi; e a prevenire nuove rivolte, venne mutata l'amministrazione, fondandola sul feudo alla maniera Franca, e le vastissime giurisdizioni dei duchi dividendo in distretti, presieduti da conti. Solito delle conquiste, il buono e il meglio fu assegnato ai signori Franchi, tanto che del regno longobardo

Cantù, St. degli Ital. - 111, 10

quasi altro non restò che il nome; la legislazione fu modificata dai Capitolari, ordinanze che obbligavano tutti gli abilanti nel regno,

qual che ne fosse la nazione.

Di propria balla conservavasi il ducato di Benevento, rifugio ai Longobardi che non sapessero chetarsi alla dominazione Franca: ed essendo cessata la supremazia dei re nazionali, quel duca Arigiso si fece ungere dal suo vescovo, e assunse scettro e corona e titolo di principe sopra la nuova Longobardia, sopravvissuta alla madre, e procurava or l'una or l'altra occupare delle confinanti terre greche

e pontifizie.

Di questo potente irrequieto prendeva noia Carlo, sicchè per la quarta volta calatosi dall' Alpi, s' inoltrò minaccioso contro Arigiso. Questi spedì a far atto di sommessione e promettersi ad ogni voglia del re; ma perchè Carlo, non dandogli fede, procedeva, fuggì a Salerno, dove poi ottenne pace, ricevendo come feudo il ducato, ma scemo di sei città attribuite alla Chiesa. D' allora Arigiso si guardò come vassallo ai re Franchi coll'annuo tributo di settemila soldi d'oro, e consegnò dodici ostaggi, fra cui il proprio figliuolo Grimoaldo. Pure nè promesse nè statici il frenarono, e spedì a Costantino V imperatore d'Oriente, o piuttosto a sua madre Irene, chiedendo il ducato di Napoli, la dignità di patrizio della Sicilia, e un esercito per iscuotersi dalla dipendenza, promettendo riconoscere la sovranità degl'imperatori, farsi radere la barba e adottare il vestito greco. Ad Irene, disgustata allora di Carlo perchè avea negato sposar una figlia al figliuolo di lei, garbò la proposta, e Adelchi, già re de' Longobardi, comparve sulla frontiera di Benevento per animare e diri-787 gere le mosse. Fra tali disegni morì Arigiso, e Carlo chiamò Grimoaldo e gli annunziò come non avesse più padre. — Non è così « (rispose il giovane, accorto fin alla codardia): egli vive e prospera, « e spero crescerà per molti anni; giacchè da quanto venni in poter « vostro, voi foste a me padre, voi madre, voi famiglia e tutto ». Lusingato dalla risposta, Carlo gli conferì il ducato a condizione che smantellasse Salerno e Acerenza, ponesse il nome di lui in fronte agli editti e sulle monete, e accorciasse la barba a' suoi Longobardi, ec-

I Longobardi corsero a folla incontro al nuovo duca; e — Ben venuto sia il padre nostro; salute nostra dopo Dio »; ma come ebbero conoscenza delle dure condizioni, non sapeano darsene pace. Grimoaldo era nipote di Adelchi, onde questi sperò trovarlo favorevole, quando con Teodoro patrizio di Sicilia sbarcò di nuovo su quelle coste; ma affrontato dal beneventano, in battaglia perì, e con esso l'ul-

tima speranza de' Longobardi.

cetto i lunghi mustacchi.

Per consolidare il nuovo reggimento, Carlo menò in Italia il figlio Pepino di sei anni, e investitolo di questo regno, lo fece ungere da

papa Adriano, assegnandogli per residenza Pavia.

Le spedizioni de' Franchi contro i Longobardi non erano più correrie, come quelle dei Barbari, per devastare; neppur nimicizie da tribù a tribù, ma guerre consigliate da politico intendimento e da un sistema prestabilito. O l'avesse Carlo veramente dedotto dall'esame

della sua età, o vi fosse spinto senza avvedersene dai casi d'allora, e da quell'istinto che ai grandi uomini indica l'opportunità de' loro tempi, da cinquantatre spedizioni che condusse dal 769 all'813 (11), perpetua trapela l'intenzione di congiungere in robusta unità lè popolazioni stabilite su quel che un tempo formava l'impero romano, onde opporle alla doppia invasione minacciata dagli Arabi a mezzodì, a settentrione dai popoli ch'erano rimasti nella Germania allorchè gli altri n'uscirono. Tali erano i Sassoni, ai quali esso portò lunghissima guerra di sterminio. Vinti quelli, diventavano minacciosi confinanti al regno di Carlo i popoli stanziati dietro di loro, cioè gli Slavi fra i Carpazi e il Baltico; gli Avari fra i monti stessi e le alpi Giulie, separati dalla Baviera soltanto pel fiume Ens. Avendo questi minacciato l'Italia, fu preso il partito di munire Verona, forse smantellata dopo l'assedio sostenutovi da Adelchi; e poiche nacque disputa se agli ecclesiastici toccasse fare la terza o la quarta parte di esse mura, fu rimessa la decisione al giudizio della croce. Aregao per la parte pubblica, Pacifico per quella del vescovo, giovani forzosi, si collocarono in ginocchio colle braccia elevate mentre si recitava la messa col Passio di san Matteo; alla metà del quale, Aregao più non seppe sostenerle, l'altro resse sin al fine; talche agli ecclesiastici non fu accollato che il quarto della spesa. Dapoi Pepino col duca del Friuli sconfisse affatto gli Avari, e Carlo gli inseguì nei loro paesi, e per frenarli fondò un marchesato sul loro confine, detto 793 Austria, cioè orientale, che doveva poi tanta ingerenza avere nelle vicende italiane.

Dei tesori riportati da quella spedizione Carlo Magno offrì le primizie al pontefice, il resto all'esercito e ai paladini suoi, e al duca del Friuli che avea avuto principal merito in quelle vittorie.

Era pertanto l'autorità di Carlo assodata su tutta la Francia e stesa sulla miglior parte dei popoli occidentali; stavangli tributarie le genti slave, dal Baltico a Venezia, onde la signoria di lui dilatavasi a mezzodi fino all' Ebro, al Mediterraneo e a Napoli, a occidente fino all' Atlantico, a settentrione fino al mare germanico, all' Oder e al Baltico, a levante fino al Theiss, alle montagne boeme, al Raab e all'Adriatico. Non a torto dunque il poeta Alcuino lo cantava re dell'Europa: e risorta la grandezza romana qual sotto i successori di Costantino, non tardò guari a rinnovarsene anche il nome, però con un carattere nuovo, quello di capo supremo della cristianità nell'ordine temporale, come nello spirituale era il pontesice.

Il titolo di patrizio che già Carlo portava, esprimeva il patrono della Chiesa, dei poveri e degli oppressi. Il papa, rivestendolo del manto e ponendogli in dito l'anello, gli diceva: — Talo onore ti conœdiamo acciocchè tu faccia giustizia alle chiese di Dio ed ai poveri, e renda conto al Giudice supremo »; consegnandogli poi il diploma scritto di suo pugno, soggiungeva: — Sii patrizio misericordioso e giusto», e gli metteva in capo il cerchio d'oro. Non implicava dunque sovranità, e il popolo gli giurava non vassallaggio ma clientela, subordinata alla fedeltà promessa al pontefice (12).

Come tale, Carlo troyayasi tutore della Chiesa, onde fra lui e i papi

era vicendevole interesse di sostenersi. Adriano pei era speciale amico di Carlo, consolazione raramente conceduta ai grandi; e fu tutt' occhi perchè il muovo dominio dei Franchi mettesse radice in Italia. Carlo venerò il pontesice, e morto lo pianse come un padre, largheggiò limosine a suo suffragio, e ne compose l'epitatio da scollargheggiò limosine a suo suffragio, e ne compose l'epitatio da scollargheggiò limosine a

pire a lettere d'ero (15).

Il succedutogli Leone III, al re de' Franchi, come a patrizio, inviò le chiavi del sepolcro di san Pietro e lo stendardo della Chiesa romana con parole d'affetto e sommessione; Carlo mandò a Roma il dotto Angilberto perchè assistesse alla consacrazione del pontefice, seco rinnovasse il patto come già con Adriano, e prendesse accordi « su quanto sembrasse spediente a confermare il suo patriziato, e « renderlo efficace alla tutela della Chiesa. Perocchè (soggiungeva « Carlo) missione mia è difendere, aiutante la divina misericordia, « all' esterno colle armi la santa Chiesa di Cristo contro ogni assalto « de' Pagani ed ogni guasto degl' Infedeli, e nell' interno consoli- « darla colla professione della fede cattolica; obbligo vostro è d'e- « levar le mani a Dio come Mosè, e sostenere colle vostre preci il « mio servizio militare » (14).

Ne però i papi avevano dismesso ogni onoranza verso i Cesari di Costantinopoli; anzi, per ordine d'esso Leone, fu nel palazzo Laterano a musaico rappresentato l'imperatore che riceve lo stendardo dalla mano di Cristo, e Carlo da quella del papa (15). Se però a quei deboli lontani il papa professava un resto di riverenza, qual conveniva al capo di tutta cristianità ed autore della pace,nessun appoggio poteva sperarne, e ne' bisogni ricorreva al re Franco. Nè gliene tar-

do occasione.

Campulo e Pasquale, nipoti di papa Adriano, l'uno sacristano, l'altro primicerio della Chiesa, disgustati di vedersi tolta la potenza che esercitavano vivente lo zio, fecero con altre famiglie primane di Roma una di quelle intelligenze che spesso minacciavano la podestà 799 papale dacche era divenuta principato terreno. Mentre per la supplichevole festa delle Rogazioni, il pontefice traeva processionalmente dal Laterano a san Lorenzo, fu assalito da una masnada, che maltrattatolo sino a volergli strappare gli occhi (16), lo gettò nel convento di san Silvestro. Vinigiso duca di Spoleto accorse a campar Leone, il quale, appena ricuperata la libertà, istrui Carlo dell'attentato, e passò le Alpi, dirizzandosi a Paderborn, ove Carlo aveva raccolti i Fedeli del suo dominio all'annuale adunanza che dicevasi campo di maggio. I signori germani, di fresco convertiti, gareggiarono a chi meglio onorasse il capo della Chiesa, il quale per la prima volta compariva in una loro assemblea; sicchè quel viaggio tornò di non piccolo incremento alla pontifizia autorità. Carlo ne ascoltò le querele, promise ripararvi, e il rimandò accompagnato da signori, da vescovi, dagli arcivescovi di Colonia e Salisburgo, e da otto commissari che formassero processo sul tentato assassinio, e provedessero alla sicurezza del santo padre.

Trionfalmente entrò Leone in Roma fra il poco pontificale accompagnamento di labarde sassoni, franche, longobarde, frisone. Fin a

Pontemolle gli vennero incontro le bandiere e insegne della città, il senato, il clero, la milizia, le monache e diaconesse, le nobili matrone, le scuole di forestieri; e fra inni e giubilazioni condotto nella basilica Vaticana, vi cantò messa, a tutti partecipò la comunione;

indi riprese la primiliva autorità.

Carlo stesso si dispose al viaggio di Roma, e giuntovi al mettersi della vernata, prima d'ogni altro affare assunse la contesa fra papa Leone e i suoi nemici. Convocato un concilio misto di laici e di vescovi, Franchi e Romani, fe' mettere a scandaglio le accuse recate 21 9bre contro il pontefice: ma come al tempo di Costantino Magno un sinodo raccolto per dare sentenza di papa Marcellino erasi dichiarato incompetente a richieder in giudizio il capo della Chiesa, e l'aveva invitato solo ad attestare di propria bocca la sua innocenza, altrettanto si fe' questa volta. Leone, salito in pulpito, mettendosi il vangelo e la croce sopra la testa, giurossi mondo delle colpe imputategli; dopo di che si cantò il Tedeum; i suoi accusatori, secondo le leggi romane, come rei d'omicidio e di calunnia, furono condannati alla morte, a preghiera del pontefice commutata in esiglio per-

Arrivò tra questi fatti la solennità del Natale; e Carlo assisteva alle maetose funzioni di quel giorno, prono al sepolcro de'santi apostoli, quando il pontefice, quasi per subitanea ispirazione, si accostò, e gli pose sul capo un diadema d'oro; e il popolo ad una voce grido: — Vita e vittoria a Carlo, grande e pacifico imperator romano,

coronato per volontà di Dio » (17).

Carlo forse non aspettava quest' atto; certo se ne mostrò nuovo e maravigliato, e mosse querela a Leone perchè, malgrado la sua debolezza, gli addossasse quest'altro peso e doveri, de'quali avrebbe a render conto a Dio. Fossero voci sincere, o le dimostrazioni che tutti fanno e nessun crede, fatto è che Carlo cedè al pubblico voto, dal quale restava eletto con diritto non inferiore a quel dei tanti che erano gridati cesari a Roma e a Costantinopoli dalla ciurma vendereccia o da un branco di soldati. Fu dunque consacrato solennemente qual supremo capo temporale della cristianità, giurando proteggere la Chiesa di Roma con ogni sapere e poter suo.

<sup>(1) «</sup> Passano gli scrittori francesi con dinsivoltura quest'azione di «Carlo Magno, come se fosse cosa da nulla l'aver usurpato a'suoi nipo-«Il un regno, che per tutte le leggi divine ed umane era loro dovuto». Meratori, all'anno 771. Una legge divina che obblighi a surfogar nel regno i figli ai padri, io non l'ho mai udita: se n'esisteva una umanu, lo storico doveva addurla, ma ne noi ne altri la videro mai; bensì vedamo mantenuto sempre fra' Germani il diritto d' eleggersi il re. Eppute è vulgalo l'introdurre qui i nomi affatto sconvenienti e le idee tutto

moderne d'usurpazione e d'eredita. Charles, dice Sismondi, avec autont d'avidite et d'injustice qu'aurait pu faire aucun de ses prédécesseurs, depouilla sa femme et ses fils de leurs héritages, les força à sen-

fuirc en Italie, elc.

(2) Pro exigendis a rege Desiderio justitiis beati Petri. Anastasio Bibl. l'ita Steph. III. pag. 178; vale a dire le rendite dei beni ecclesiastici posti nel regno longobardo e delle città occupate da Desiderio, e sulle qua-Li. secondo il diritto romano, il pontefice aveva anche giurisdizione (justiliam/.

- (5) In tutt'altro modo è esposto il fatto in una lettera di Stefano IIF a Berta (Carri, 1. 267); cioè, che il nefandissimo Cristoforo e il più che malvagio suo figlio Sergio aveano fatto trama con Dodone, messo di Carlo **Magno, per dar morte al pontefice ; a**verlo Dio salvato mercè gli aiuti di Desiderio; chiamati in Vaticano, ricusarono, e armatisi, esclusero di Roma il pontefice; poi abbandonati, erano rifuggiti in San Pietro, ove il papa a stento gli aveva difesi dalla moltitudine che ne chiedeva il san**gue; ma mentre voleva** farli rendere in città perchè fossero salvi, furomo presi ed accecati, senza nè consenso nè saputa sua. Il Muratori e la maggior parte preferiscono questa versione: ma esso Cenni e il Pagi e A Cointe supposero quella lettera estorta al papa da Desiderio, o forse falsificata nella sua cancelleria, giacche un' altra (Cenni, 1. 274) e i biografi di Stefano III e d'Adriano riferiscono il caso nel modo che noi a**dottammo come** più simile al vero.
- (4) Universum populum Tusciæ et Campaniæ et ducatus Perusini, et pliquantos de civitatibus Pentapoleos; omnesque parati erant, si ipse rex

adreniret, fortiter ... illi resistere. Anastasio Bibl. 15) De factis Caroli Magni.

(6) Anselmo abbate di Nonantola, cognato di Rachi, fu da Desiderio tanuto esule sette anni, e probabilmente adoperò assai a favore di Car-In giacche questo fecegli immense donazioni. Muratori, all'anno 774:-Tum iniqua cupiditate Langobardi inter se consurgerent, quidam ex proccribus langobardis talem legationem mittunt Carolo Francorum regi, quatenus veniret cum valido exercitu, et regnum sub sua dilione stineret, asserentes quia istum Desiderium tyrannum sub potestate se traderent vinctuin, et opes multas, cum variis indumentis, auro erpentoque intextis, in suum committerent dominium. Anonim. Salerall in Rer. it. Scrip. tom. 11. p. 1. paralip.

7) Di lui dice la cronaca del monastero di Volturno: Hic, licet bello feril austerus, tamen plurimis locis ecclesias construxit, ornavit atme ditevit redus ac possessionibus multis. Ex jussione principis apostelorum, monasterium ædificavit in valle Tritana. Rer. it. Scrip. tom. L. L. lib. 3. Senza appoggio di storia, la tradizione in Toscana fa me-Desiderio di molte fondazioni, come le mura di san Gemignano, 1: 18th di Sanminiato, ove del resto fiorì lungamente la consorteria dei

Landardi. Mi suestatio Bibl., nelle Vite di Leone III e IV, ricorda il vicus Saxo-Arteran, Frisonum, Corsarum, e le scholæ peregrinorum, Fri-

Screen, Langobardorum.

Sergiungono che si fe' coronare dall'arcivescovo di Milano. de l're longobardi fossero inaugurati colla corona, bensi Renoure de Carlovingi à mai montacett l'osò su quella Reppure de' Carlovingi è mai mentovata la coronazione; resio ap. Bienni, St. di Brescia.

(11) Una contro gli Aquitani, diciotto contro i Sassoni, cinque contro i Longobardi, sette contro gli Arabi di Spagna, uno contro i Turingi, quattro contro gli Avari, due contro i Bretoni, una contro i Bavari, quattro contro gli Slavi di la dall' Elba, cinque contro i Saracini, tre contro i Danesi, due contro i Greci.

(12) Mabillon, Ann. Ord. s. Bened. xxiii. 3.

(13) Post patrem lacrymans Carolus hæc carmina scripsi;
Tu mihi dulcis amor, te modo plango pater ....
Nomina jungo simul titulis clarissima nostra;
Adrianus, Carolus, rex ego, tuque pater ....
Tu memor esto tui nati; pater optime, posco,
Cum patre dic, natus pergat et ipse tuus,

(14) Ep. Caroli Magni, x. pag. 616.

- (13) Un altro musaico rappresenta san Pietro che colla destra dà un mantello al papa inginocchiato, colla sinistra uno stendardo a un principe; e v'è scritto: Beate Petre, dona vita Leoni pp., el bistoria Carolu dona.
- (16) Zonara dice: Ελοβήταντο δε τά ὅμματα, αλλ' δύκ εξετῦφλωσαν. xv. 13. La leggenda narra che gli furono cavati, ma che li ricuperò miracolosamente. Alcuino scrive a Carlomagno che Deus compescuit manus impias a pravo voluntatis effectu, volentes cœcatis mentibus lumen ejus extinguere.

(17) L'anno cominciava a Natale, perciò l'incoronazione dicesi avve-

nuta nell' 800; ma secondo il computo moderno è del 799.

## CAPITOLO LXIX.

## L' impero romano-cristiano. Carlo Magno,

I Germani che distrussero l'antico Impero, portavano l'idea d'una monarchia, d'origine guerresca insieme e religiosa: guerresca in quanto i camerata si stringevano attorno al più prode; religiosa in quanto il re veniva scelto entro una discendenza di Dei o Semidei; libera per quello, ereditaria per questo. Giungendo in sull'Impero, vi trovarono un monarca che regnava come rappresentante del popolo, e una religione che imponeva d'obbedirgli come a rappresentante della divinità, non pel sangue nè pei meriti personali. Abbattuto che l'ebbero, quella grandezza girava pur sempre nella loro fantasia, e tentavano emularne le pompose insegne, la concatenata amministrazione, le sistemate finanze, la vasta unità; sicchè ne'tentativi di ordinamento de' popoli invasori continuo s'affaccia il contrasto fra la nativa semplicità e le rimembranze romane. E comunque il loro dominio su differente base posasse, cioè sulla eroica origine, pure quei re venivano adottando l'idea romana di darsi per rappresentanti dello Stato e immagini di Dio. I Longobardi in Italia e i Pepini in Francia sviarono dalla tradizione germanica, costituendosi non più sopra un diritto ereditario, ma unicamente sopra la forza, ossia la scelta de' compagni disposti a sostenerli colle spade. I Longobardi soccombettero al tentativo; i Pepini con migliore accorgimento facendosi ungere dal clero; consacrarono la loro dominazione, aggiungendole il carattere religioso cristiano; compì l'opera Carlo Magno col ridestare il simbolo politico dell'Impero, e regnare per grazia di Dio.

L'ammirazione che Carlo concepì per Roma dal primo vederla, faceagli sentire come, possessore di Stati così ampì, gli mancasse però una capitale, qual l'antico Impero. Il vescovo di Roma non aveva piena giurisdizione e primazia incontestata su tutti quelli d'Occidente, e non la andava dilatando anche su quelli d'Oriente? perchè non farebbe altrettanto lui, re di Roma, coi re d'Europa? Il mondo non era riunito sotto al papa nel nome di cristianità? ora un nome unico da darsi alle varie nazioni sottoposte a Carlo Magno non poteasi dedurre dai Franchi, non dai Longobardi, non da altri Barbari; e l'unico che tutti abbracciasse senza gelosia di nessuno, era quello di imperio romano. A quel tempo Irene erasi violentemente assisa sul trono d'Oriente, ella donna; e Carlo dovea star pago a un titolo che lo lasciava inferiore ad essa? Può dunque credersi che in lui germogliasse l'idea di restaurare il romano impero; pel qual mezzo

riusciva a quello, a cui erano falliti i predecessori, di annestare il dominio settentrionale coll' amministrazione latina, e ripigliava l'opera dei Cesari, cioè esternamente respingere gl'invasori, dentro stabilire unità di governo.

Da secoli l' Europa era corsa irrequietamente da sempre nuovi invasori; eanche adesso e i Normanni e i Sassoni e gli Slavi venivano a fatica frenati dalla spada del Magno. Importava di fissare costoro al terreno, sicchè alfine si potesse cominciare l' edifizio della nuova civiltà. A ciò serviva mirabilmente la feudalità, la quale attaccava ciascun vassallo e ciascun suddito a una porzione determinata di terra, e dal possesso di questa unicamente deduceva l'importanza d'un uomo o il vario suo grado. Ma a questi feudatari, innumerabili sovrani, bisognava che uno sovrastasse per impedire l'anarchia.

Se ogni autorità viene da Dio, nessun altro che il capo visibile della Chiesa potevasi considerare come immediatamente investito della suprema potenza; onde virtualmente rimaneva capo dell'intera umanità, raccolta nella Chiesa universale. Dicevasi però che questa potenza data dal Cielo al papa è di duplice natura, temporale e spirituale; e siccome di quest'ultima egli partecipa coi vescovi che la esercitano sotto la sua primazia, così la temporale egli affida all'imperatore da lui consacrato, che sotto la direzione del pontefice diviene capo visibile della cristianità negli interessi terreni. Non è dunque possibile che le due podestà si separino, dovendo l'una esser puntello all'altra; e neppure che si distruggano, attesa l'essenza diversa della loro giurisdizione.

Soprastà naturalmente quella del papa, che come arbitro pronunzia nei litigi de' principi fra loro e coi popoli: mirabile concetto, che col fatto prevenne le utopie di qualche filosofo, più umano che pratico; e poteva mettere ai guerreschi micidi il riparo che ora si va

invocando dall' antagonismo della diplomazia.

Essendo l'imperatore non sovrano soltanto dell'Impero, ma dell'Italia e di tutta cristianità, ragion voleva che della sua elezione si
domandasse l'assenso e l'approvazione al pontesice. In man del clero l'eletto giurava osservare i dettami della giustizia e le leggi positive; e poichè questo era come il patto della coronazione, se l'imperatore lo violasse, e principalmente se contaminasse la fede di cui
doveva essere difensore, perdeva ogni titolo a farsi obbedire. Abbia
ciò presente chi brama intendere il medio evo, e trovar la ragione
di atti, che da altro punto osservati, parvero arbitrì ed usurpamenti.

A vicenda l'imperatore, quale amministrator temporale della cristianità, otteneva supremazia sopra i regni e su Roma stessa. Forse allora Carlo trasmise il suo titolo di patrizio al papa, il quale, comunque col far Roma capitale e quasi sede dell'Impero sentisse che elevava accanto a sè un potere da cui sarebbe sminuito il suo, e la giurisdizione propria subordinava a quella del re Franco, pure pospose gl'interessi del temporale suo dominio a ciò che credeva vantaggio di tutta cristianità. Ma chi vorrà mai supporre che, egli libero, volesse imporsi volontariamente un padrone? (1)

Da quell' ora potè dirsi piantato il sistema seudale, cioè quella

scala di poteri, un all'altro superiori fino a questo eccelso e indivisibile, che anch' esso ritraeva da Dio, unica fonte d'ogni autorità, e dal pontefice suo rappresentante. La preminenza dell'imperatore sovra i re doveva anche venire indicata dal non essere quella dignità nè ereditaria nè divisibile; onde i papi contrastarono sempre affine di mantenere ai popoli la libera elezione del capo comune, anzichè abbandonarla al caso della nascita.

La Chiesa erasi emancipata dal governo della Roma antica, che l'aveva tenuta dipendente come soleva colla religione nazionale. Ma fra i prischi Germani i diritti e le funzioni ecclesiastiche erano mescolate col poter civile, talchè anche dopo convertiti, si trovano fra loro indistinte le cose sacre dalle profane; i vescovi entravano, come i duchi e i conti, nei consigli del regno; duchi, conti e re assistevano ai concill ecclesiastici; cristianesimo e nazionalità, Stato e Chiesa intrecciandosi, perchè nati si può dire ad un parto. Carlo Magno cercò ricondurre e il sacerdozio e la nobiltà alla destinazione primitiva; onde assegnò, per quanto poteva, i limiti rispettivi dell' ecclesiastico e del civile; nel Consiglio dell' impero separò in due camere l'alta nobiltà e il clero, che così formò uno stato distinto, in parte legato, in parte diviso dalla nobiltà, talora concertandosi con essa, tal altra operando tutto solo.

La nobiltà feudale, sostegno e stromento del poter regio, diveniva spesso a questo minacciosa; talchè gli era opportuno un contrappeso. Comuni non esistevano ancora: se la nobiltà comprendeva tutta la forza dello Stato, il movimento intellettuale sentivasi tutto nel corpo ecclesiastico, custode dell'antica cultura romana e cristiana, e favorevole a questa quanto ai principi germanici la nobiltà: la nobiltà come forza dello Stato apparteneva al governo particolare della nazione; onde, a voler formare una repubblica europea, bisognava in ogni Stato al poter nazionale della nobiltà aggiungerne un altro, potente nell'assemblea generale delle nazioni cristiane, ed atto

a mantenere il legame universale.

Carlo Magno fondò appunto la costituzione dello Stato su queste due classi, nobili e clero. Attese patentemente ad assodare il poter regio; ma e rispettò i diritti della nobiltà, e sentì che l' elevare il clero era un bisogno del suo tempo. La gelosia è carattere de' fiacchi; mentre i forti non pensano ad ingrandirsi coll'indebolir ciò che li circonda, bensì ad estendere la vita e la libera vigoria. L' educare le nazioni fu sempre della vocazione ecclesiastica; e per effettuarla fa mestieri di potere, influenza, ricchezze. Le ricchezze allora consisteano principalmente in beni sodi; e in conseguenza il clero restava viepiù legato col governo, alla germanica fondato sulla proprietà territoriale. Acquistata che i vescovi ebbero tanta ingerenza, il loro capo entrava cogli Stati in relazioni, le quali non erano essenziali alla sua vocazione ecclesiastica, ma neppure in contraddizione con essa.

La cristianità diventava una vasta repubblica, solto al capo dei credenti. Ma questo capo era elettivo, cioè di confidenza, e tale che sotto la primazia di lui poteva sussistere qual si volesse altra forma di governo, anche la repubblica più sciolta. Siffatta unità non era dunque l'impero universale, segnato volta a volta da Carlo V, da Luigi XIV, da Napoleone, ove tutte le nazioni fossero costrette obbedire ad una volontà, sottoposte a ordini non fatti pei loro costumi, e sacrificate ai vantaggi di un paese predominante. Qui era superiorità, non dominio; rispettavasi l'individualità delle nazioni, ma mettevasi accordo nello svolgimento della loro civiltà; le istituzioni di ciascuna erano conservate, perchè derivanti dall'indole, dai costumi, dalla storia. Il titolo di sacro impero attesta come aspirasse ad una superiorità morale, a foggiare il consorzio laico sul modello della gerarchia ecclesiastica, introdurre un ordine legale nella scomunanza che regnava fra i popoli, una pace e una ricopciliazione di essi sotto la legge. E poiche questo era pure il divisamento de'pontefici, si trovavano d'accordo cogl'imperatori anche nello scopo morale.

Insomma il sacro-romano-impero conservava e raccoglieva tutto ciò che di comune sussisteva ne' popoli di Europa, Dio, fede, legge, diritto ecclesiastico, lingua latina; e stabiliva una reciprocanza d'azione fra i paesi del Settentrione e quelli del Mezzodi, fra le genti germaniche e le latine, salutevole ad entrambe, e che, come una corrente elettrica fra due poli inversi, produceva una vita vigorosa, trovando da un lato l'eccitamento, dall'altro la moderazione.

L'Impero, nel senso cristiano di unione religiosa di tutti i popoli d'Occidente, accordava la forza col diritto, creava una legittimità sacra, effettuando nell' ordine delle cose l' unità che esiste nell'ordine dello spirito, e agevolando come in unica famiglia, il diffondersi dei miglioramenti nella vita e nel pensiero. Alla coronazione, che dava questo diritto supremo, vedremo aspirare i principi più poderosi di Europa, il che fu cagione di movimento e di civiltà: mentre i papi, come tutori de' coronati e depositari del giuramento di questi e del voto popolare, faceansi appoggio a baroni, principi ecclesiastici, comuni, che mettessero barriere alle esorbitanze imperiali: favorendo con ciò la libertà politica, che in fine si dovea ritorcere contro loro stessi.

Era dunque morale e politica, grande e rilevante l'idea dell'Impero; ed è un meschino concetto della critica negativa del secolo passato l'imputare a Carlo Magno ed a Leone i guai che ne vennero quando l'unità allora combinata riuscì ad una discordia, dannosa ad

entrambi, eppure non infeconda all' umanità.

Quanto all'Italia specialmente, il continuo mescersi degli imperatori nelle sue vicende portò un eterogeneo impaccio a' procedimenti suoi, e in fine la digradò: ma chi potrebbe con apparenza di giustizia imputarne i papi e l'istituzione dell'Impero? Ben è certo che l'accorrere dei Settentrionali a questo sacrario del sapere e de' civili ordinamenti giovò al dirozzarsi di quelli, che devono, se non averne gratitudine alla patria nostra, almeno sentirsi obbligati a risparmiarle gl'insulti; mentre una nazione infelice può acquistare più dignità nel tollerare i mali propri pensando che fruttarono utilità universale.

Insieme col titolo e colle cerimonie, volle Carlo saldare il nuovo carattere introducendo unità d'amministrazione, per la quale, come per la romana, il re fosse presente dapertutto, tutto sapesse, facesse tutto per via di messi o conti o vescovi, che l'autorità derivavano dalla sua ed esercitavano a grado di lui. Impresa difficilissima tra

gli eterogenei componenti di quel vasto corpo.

Dall' immenso suo dominio staccò le parti che v'erano state affisse di recente, Aquitania e Lombardia, dandole a' suoi sigli Lodovico e Pepino in modo che avessero un'esistenza propria bensì, ma senza scomporre l'unità dell'Impero. Per dir solo dell'Italia, erasi conosciuto la debolezza dei re longobardi venire dalla troppo potenza dei duchi: laonde la vastissima giurisdizione di questi su suddivisa in contadi. I conti erano capi militari e civili, non distinti fra sè che per l'ampiezza del loro distretto; solo quei della frontiera, o

marchesi, possedeano forze maggiori.

La carica di conte, non ereditaria e talvolta neppur vitalizia. obbligava a prestare fedeltà al re, ai sudditi render giustizia a tenor delle leggi e delle costumanze, punire i malfattori, proteggere orfani e vedove, riscuotere le tasse devolute al fisco. Diretta giurisdizione non aveano i conti che sulla città di loro residenza; del resto durando lo sminuzzamento germanico, per cui ciascun uffiziale pubblico teneva una particella di giurisdizione, fin agli intendenti dei beni regi. Nelle città minori e nelle borgate v'avea vicari; nelle campagne centenari e decani, costituiti sopra un maggiore o minor numero di famiglie: ma qualora si disputasse della libertà e della proprietà de' cittadini, ai conti era riservata la sentenza. Presiedevano ai placiti de' liberi e degli scabini, esponevano il fatto in discussione e le prove, indicavano che cosa era disposto dalla legge seguita dai contendenti, e posavano la quistione che essi giudici doveano ri**solvere** ; udita poi la decisione di questi, proferivano la sentenza, e ne procacciavano l'adempimento. Sostenevano dunque le funzioni del pubblico ministero e del presidente; ma il giudizio restava agli scabini, eletti dal popolo fra' proprietari del paese, Franchi o Romani, equivalenti ai decurioni degli antichi municipi; che se fossero trovati indegni, il conte li cassava.

Le decisioni dei conti pareano ingiuste? potea farsi richiamo, secondo l'importanza delle cause o la dignità delle persone, sia al conte palatino, forse sedente in Pavia, che decideva come rappresentante del re. sia al re stesso od al suo consiglio; infine le più rilevanti recavansi all'assemblea generale. Rimanevano sempre esentate le per-

**anne dipende**nti immediatamente dal re.

Pacchè la vastità dell'Impero rendeva impossibile il raccogliere la hazione, Carlo istituì assemblee parziali, a tal uopo anche limitatione, Carlo istituì assemblee parziali, a tal uopo anche limitatione dividendo in varie legazioni, e ciascuna in contadi, rispontare per lo più alla divisione diocesana. Due messi regi scorreano velte l'anno il loro missatico o provincia, al placito convolutione velte l'anno il loro missatico o provincia, al placito convolutione il vascovi, abbati e conti in quello compresi, gli avvocati echerici i vassalli, i centenari ed alcuni scabini, coll'incarico di pubblici uffiziali, far ragione dei

richiami contro di questi, e informare della condizion del paese. Carlo tenne spesso anche adunanze generali de'baroni e degli ecclesiastici, e le decisioni prese o le istruzioni date in quelle formarono i Capitolari. Carlo, re de' Franchi, aveva sudditi longobardi e romani e alemanni, e ciascuno regolavasi secondo la propria legge, non trattandosi più di stranieri, ma di sudditi eguali: rendeansi dunque necessari i Capitolari, specie di diritto comune, che a vincitori e vinti imponevano norme nuove o modificazioni delle antiche. Il primo è del 779, e fino all' 807 ve n'ha censessantacinque, compresi nella raccolta longobarda.

Anche Longobardi e Beneventani mantennero le leggi primitive, modificate e supplite con disposizioni generali. Per un esempio, le leggi penali, le ordàlie, il disprezzo del sangue si conservarono; ma imponendo come obbligo il comporsi, e comminando esiglio e prigione a chi vi si ricusasse, il diritto della vendetta dall'individuo trasferivasi nella società.

Variatissima fu la condizione delle persone nell'Impero. Oltre glischiavi, v'ebbe affrancati che s'industriavano d'assicurarsi una posizione or nella Chiesa, or nella vita civile: v'ebbe liberti d'ordine inferiore, sottomessi al servizio militare e non ancera sciolti da certe comandigie e prestazioni verso gli antichi padroni: v'ebbe vassalli regi e sottovassalli che passavano per liberi: v'ebbe liberi che viveano su terre proprie e su possessi ereditari, cinti dai loro coloni, secondo gli usi de' padri; ma, all'opposto di tali usi medesimi, eranoobbligati a rendersi all'esercito coi loro braccianti: v'ebbe liberi suterre d'ecclesiastici e di laici; liberi che possedeano al medesimo tempo allodi e benefizi, che per conseguente erano pure o vassalli regi o sottovassalli: v'ebbe vassalli regi, che erano sottovassalli o della Chiesa o d'un gran vassallo laico: v'ebbe infine coloni, i quali possedeano altri coloni e servi (2); e tutti avevano diritti e doveri differenti gli uni verso degli altri, mentre l'eribanno, cieè l'obbligo del militare, li teneva in pari dipendenza dall'Impero. S' aggiungano le città, coll'ordinamento loro particolare, in parte conservato dal rómano, in parte derivato dalle consuetudini germaniche.

Per la difesa nazionale armavasi la leva a stormo di tutti i liberio arimanni: per le spedizioni particolari i conti menavano al campo la gioventù scelta fra' loro vassalli, e ciascun arimanno dovea pensare alle proprie vesti, all'armi, anche al vitto sinchè fosse entro le frontiere del regno. A prevenire in ciò le vessazioni, Carlo Magno misurò i servigi dai possessi, talchè chi avea tre o quattro mansi (3) dova servire personalmente; quei che meno, unirsi tra sè per dare un tromo; a proporzione minore chi non avesse che il valor mobile d'una libbra d'argento. I poveri o rimanevano di guardia alla città, o lavoravano alle vie, alle fortificazioni, ai ponti. E fu questa una grande mutazione, giacchè dovettero servizio non solo i grandi possessori, ma tutti, e ciascun uomo libero ebbe ad eleggersi un seniore, sotto la cui bandiera mover in guerra. Diventò dunque la milizia carico personale insieme e reale, e l'interesse del principe s'identificò con quel dello Stato. I liberi non possessori restarono sciolti dal

corti dei conti, più ignoranti e corrotti. Ma poichè a questo modo il clero emancipavasi dallo Stato. Carlo Magno con ispeciali raccomandazioni frenava l'eccesso della concession generale: limitò il diritto dell'asilo sacro, negandolo agli assassini; se un reo fuggisse sopra terre ecclesiastiche per sottrarsi alla giurisdizione secolare, fosse respinto; altrimenti il conte lo arrestasse di forza; un' ammenda al vescovo che si opponesse.

Colle ricchezze, coll'entrarvi persone illustri e potenti, e coll'ottenere le dignità non per zelo e merito ma per bottega, nel clero si era lentato il rigore e guasta la disciplina; e i re, avocatasi l'elezione dei vescovi, preferivano spesso gl'intriganti a chi avesse più danaro e arte di spenderlo. Questo sconcio non isfuggi a Carlo, che, se sulle prime destinava a talento i prelati, sul fine del suo regno formalmente restituì agli ecclesiastici e al popolo la scelta del vescovo, sebbene ai comizi di quella solessero presiedere regi commissari. Pure la simonia guastava le elezioni popolari, come avea fatto le principesche.

Ai disordini si opponevano rimedi da privati e dal pubblico, dall'autorità civile e dalla religiosa. Si prescrissero ai monaci regole di tal perfezione, che non è meraviglia se sempre non vedeasi raggiunta. De' canonici trovasi vestigio antecedente (4), ma allora ebbero regola definita e salmeggiare in comune, accoppiando la monastica

forma al vivere nel secolo.

Carlo procurava introdurre nella vila religiosa l'ordine e l'operosità che avea recato nel governo temporale: sicchè ai messi dominici ordinava di esaminare i lamenti contro vescovi od abbati; se questi vivessero conforme ai canoni; come le chiese fossero tenute; se v'avesse alcun disordine cui il vescovo non bastasse a riparare. Egli fece da Paolo Diacono raccorre omelie de' sant'Ambrogio, Agostino, Ilario, Grisostomo, e di Leone e Gregorio Magni per modello agli oratori; impose che in tutte le parrochie si predicasse intelligibile al popolo; che i vescovi leggessero frequente la Bibbia e i santi Padri: nati dubbi intorno ai riti del battesimo, interrogò i vescovi, e abbiamo il libro che in risposta scrisse Odelberto arcivescovo di Milano. De' concilì ben quaranta troviamo raccolti sotto di lui, alcuni misti d'interessi politici, tutti riguardanti il morale ordinamento della società civile e religiosa; e ne sostenne i canoni col braccio secolare. I decreti di riforma in essi pronunziati, il continuo predicare, il regolarsi i minimi atti, rivelano una società novizia, dove ogni passo ha bisogno di direzione, e il contrasto fra le intenzioni del legislatore e la corruttela de' governati.

Al tempo di Carlo Magno e in parte per merito suo ebber qualche fiore gli studi e le arti belle. Per impulare affatto ai Barbari il deperimento della letteratura converrebbe dimenticare come già decrepita la vedemmo al finire dell'Impero, e come, perdurando le stesse cause, dovesse continuare il calo; converrebbe dimenticare come miserabilissima fu nell'impero d'Oriente, intatto da Barbari, e dove quegli sterili custodi dell' antica scienza, possedendo tuttavia intatta la più bella lingua e tanti mezzi di studio, non seppero fare che com-

pilazioni di dotta e monotona inettitudine.

LETTERE 169

In Italia, divenuta ogni cosa invasione e guerra e strazio, quasisoli cherici poterono vacare allo studio e allo scrivere, nè quasi d'altro che di materie religiose. Col governo antico cessando gli emolumenti, furono chiuse le scuole: ma la Chiesa, che non accetta in grembo se non chi ha cognizione delle capitali verità, ne aperse dapertutto, allato ai vescovadi, nei conventi, fin nelle campagne, ove mai non s' era pensato fin allora a recar l'educazione. Le scuole morali e catechetiche erano semenzai di buoni sacerdoti e missionari, ed oltre alla scienza di Dio vi si dava una tintura delle lettere, quanto almeno fosse mestieri per favellare ai popoli tra cui doveano andare, e per conoscerne le leggi e le costumanze. Che se le episcopali divenivano sempre più aride, e le parrochiali caddero in persone scarse di scienza e di carità, nei conventi si perseverò con amorenell'istruzione elementare e nella elevata, oltre la special cura del copiare libri. In particolar fama salirono fra noi le scuole di Montecassino e di Bobbio, e il concilio di Vaison ordinava ai parroci d'aver in casa giovani per istruirli negli studi convenienti a chi serve la Chiesa « secondo la consuetudine che salutevolmente tenevasi per tutta Italia ».

Ridotto in tali mani, era naturale che l'insegnamento si addicesse affatto alla scienza divina, le eterne massime o i libri sacri spiegando colla storia, la filosofia, l'allegoria e la morale. Non è più un semplice appetito di piaceri intellettuali, un'idolatria del bello, che solo per accidente influisca sulla società; ma e scienze e lettere volgonsi allo scopo pratico di governare gli uomini, determinar le credenze, riformare i costumi.

La moltiplicità di scritti di circostanza, dispute teologiche, omelie, esortazioni, commenti, che ci resta dopo tanti perduti e inediti,
smentisce chi crede intormentita l'operosità degli intelletti. Non è
vero che i pensatori si angustiassero nella fede; anzi spingevansi
nell'ordine de'concetti per costruire la società nuova, e insinuare
nelle menti giovani ed incorrotte le credenze che sole poteano addolcirne la ferità: i vescovi predicavano ogni settimana; missionari
uscivano a spargere la verità, dopo addestrati a conoscerla tanto da
ribattere le obbiezioni; i papi alimentavano la fiamma del sapere, e
di molti avanzano lettoro pione d'occlosiostica caudizione

di molti avanzano lettere piene d'ecclesiastica erudizione.

Già parlammo di Boezio e Cassiodoro. Quest' ultimo, veduto traboccare il soglio al quale avea prestato valido sostegno, ricoverossi al monastero Vivariese, fra la devozione e le lettere. De' suoi monaci, i meno atti alle lettere volle attendessero a lavori di mano, specialmente alla coltura de' terreni e alla minuta economia rurale, il che, dic' egli, oltre giovare a chi vi attende, somministra di che soccorrere poveri e infermi. Nelle ore di riposo copiavano libri, al qual nopo egli, già carico di novantatrè anni, scrisse regole di ortografia. Nel libro De'anima scioglie dodici quistioni, propostegli da amici mentre stava ancora nel secolo. L'esposizione sua de' salmi è estratta da sant'Agostino e da altri. La Cronaca dal diluvio sin al 519 porge qualche notizia sull' ultimo secolo, nulla del resto. È a rimpiangere la sua Storia dei Goti in dodici libri, conosciuta solo per l'estratto

di Jornandes. Gemendo che, mentre le profane dottrine erano pomposamente insegnate, mancassero maestri per le divine, nè potendo papa Agapito, pei trambusti d'Italia, porvi rimedio come desiderava. Cassiodoro tentò adempiere il difetto con un corso elementare delle scienze atte al Cristiano. Vuol egli si cominci dal mettere a memoria la santa scrittura, e particolarmente i salmi; poi si studiino i Padri e i sacri interpreti; non s'ignori la storia della Chiesa e dei concili; vi si congiungano la cosmogonia, la geografia e i profani scrittori, colla discrezione onde li studiarono i Padri cristiani. Le scienze colloca egli altre nell'osservazione, altre nella cognizione e stima delle cose, contemplative cioè o pratiche; e fra le prime ascrive l'arte del dire, storica e dialettica; indi aritmetica, geometria, astronomia e musica. Queste scienze sono poco meglio che accennate nel trattato di Cassiodoro; l'aritmetica occupando appena due fogli senza applicazione delle regole comuni, e con assurde sottigliezze sulle virtù dei numeri; la geometria, in due facciate, dà alcune definizioni ed assiomi; brevissime e inconcludenti la grammatica e la retorica; alquanto più estesa e ragionata la logica. Ma tale metodo enciclopedico, da lui esteso sull'esempio di Marciano Capella, fu adottato generalmente, e fece sostituire povere compilazioni allo studio diretto de' grandi modelli: ma forse egli stesso e i migliori suoi contemporanei non avevano cognizione di questi, se non per via degli abbreviatori del 1v e v secolo.

Son nuovo genere di letteratura le leggende e le vite dei santi, moltiplicate allora e d'intendimento affatto pratico, più che ad allettare l'intelletto od appagar la ragione mirando a movere la volontà. Siccome su tutti gli altri, così sugli eroi popolari che si chiamano santi, eransi diffusi vari racconti, alcuni finti, più spesso esagerati o frantesi; onde talvolta l'immaginazione vi vedea miracoli, tal'altra l'ignoranza credea tali alcuni fatti cui non manca naturale spiegazione. Ripetuti, ingranditi dalla fama, sono raccolti come verità da una gente men bisognosa di discutere che di credere e d'amare. Volta veniva che si esercitasse in queste vite il talento dei monaci, e sbizzarrivano inventando circostanze; le migliori deponevansi negli archivi de' monasterì, e trattene dopo lunghi anni, acquistavano fiducia dalla loro antichità; finchè venne la critica a vagliarne la mondiglia, e unire il meglio in un corpo di storia, che abbraccia quindici secoli e tulti i paesi, tutti i costumi, tutti i gradi.

Era quasi una reazione delle immaginazioni contro i disordini morali d'allora, ponendovi in mostra la bontà, la giustizia, scomparse dal resto del mondo; ed esibendo dolcezze e simpatie fra i dolori, pascolo alle fantasie, sproviste d'ogni altro alimento: era una consolazione alla vita così bersagliata di quel tempo, il mostrare l'assistenza continua della Providenza.

Venuti i Longobardi, il buio si rese più sitto; e papa Agatone raccomandava all'imperatore greco i legati suoi al concilio di Costantinopoli, come gente d'integro zelo, in cui la fedeltà alle tradizioni adempie il disetto del sapere; « giacchè, come mai può trovarsi « persetta cognizione della sacra scrittura presso gente che vive " circumcinta di Barbari, ed è costretta procacciarsi il vitto giorno "per giorno?" I padri poi del sinodo Romano scrivono: "Se poniam "mente alla profana eloquenza, nessuno ci pare possa in quella le"var vanto. Il furore di barbare nazioni agita e sovverte senza posa
"queste provincie guerreggiandole, correndole, predandole. Quin"di da Barbari circondati, meniamo vita piena di crucci e di stento,
"costretti a guadagnarci il vitto colle proprie nostre mani, essendo
"periti i beni con cui la Chiesa sostenevasi, e noi ridotti ad avere
"per unica sostanza la fede". Avendo re Pepino chiesto libri a papa Paolo, questi gli mandò quanti potè raccorne; e quali erano?
Il antifonario, il responsale, la grammatica (?) d'Aristotele, i libri
del falso Dionigi areopagita, la geometria, l'ortografia, la grammatica, tutti in greco; scarsa suppellettile davvero per un papa
e un re.

Ripetiamo di non affrettarci ad accagionarne soltanto l'invasione dei Barbari, giacchè poco meglio incontriamo nell'intatto Oriente.

Carlo Magno, messosi tardi allo scrivere, non avea mai potuto avvezzarvi la mano irrigidita dalle armi, sebbene tenesse allato certe tavolette, sopra cui esercitavasi a vergare il proprio nome (5). Ciò non toglieva ch' egli fosse dotto; esprimevasi con robusta e abbondante eloquenza: parlava il latino come la lingua propria, e in esso componea versi; capiva anche il greco, e in assemblee di vescovi ragionò talora con una precisione da far meraviglia ai prelati. Quel che più importa, amò e protesse, senza basse gelosie di paese, chiunque mostrava bontà d'ingegno; fondò le scuole donde nel secolo seguente uscirono insigni maestri; incoraggiò il sapere, facendo che i vincitori stimassero le dottrine di cui conservavasi tra i vinti la tradizione, e i vinti cessassero di fare sinonimi settentrionale e barbaro.

Nella prima sua spedizione in Italia, veduti gli avanzi di quella insigne, se non morale civiltà, si propose di trapiantarla in Francia; e menò seco Pietro da Pisa, già maestro a Pavia, affidandogli la direzione della scuola di palazzo, la quale seguiva Carlo dovunque andasse; e alle lezioni assistevano l'imperatore, i principi di sua casa e quanto di meglio capitasse a Corte. Di rimpatto mandò qui un monaco d'Irlanda, affidandogli il monastero di sant'Agostino presso Pavia, acciocchè istruisse chi vi veniva: e ad uso delle scuole primarie fe' comporre libri dall'inglese Alcuino. Credendo la musica opportuna ad ingentilire gli animi, menò d'Italia molti cantori che insegnassero il metodo gregoriano e a sonar gli organi, alcuni dei quali furono fabbricati da Giorgio veneziano, ad imitazione di uno che Costantino V aveva da Costantinopoli mandato a Pepino.

Assai nominammo Paolo, da Cividal del Friuli, diacono della chiesa d'Aquileia, che la Storia dei Longobardi cavò da memorie ancora vive; ma a Liutprando si ferma, forse avendo voluto risparmiarsi il pericolo e la difficoltà di narrare casi recenti, ove il savore e il dispetto potessero alterare i giudizi. Disfatto il trono de' Longobardi, Paolo, ritiratosi nel monastero di Montecassino, con devozione pe'suoi re caduti, e tenne mano con Adelchi nei l

di ricuperare il trono. Quei vili consiglieri che mai non mancano per contaminare coll'abiezione propria la generosità d'un principe, stimolavano Carlo a punire il diacono colla perdita degli occhi e delle mani; ma il Magno rispose: — Ove troveremmo noi una destra così abile a scrivere storie? » e lo menò seco in Francia, dove gli fece compilare un Omeliario purgato da solecismi e da sensi corrotti; lo trattò amicamente, concesse a un monaco prigioniero la grazia da lui chiestagli in un'elegia, e gli dirigeva enigmi in versi, che Paolo in versi spiegava; e dopo che questi fu tornato a Montecassino, il mandava a salutare con affetto (6). Della sua Historia miscella i primi dieci libri sono un'amplificazione di Eutropio; col decimottavo giunge a Leone Isaurico.

Nel Friuli pure fioriva Paolino grammatico, che scrisse inni a lettere e una confutazione degli errori di Felice ed Eligardo; assiduo a tutti i concili tenutisi nell'Impero, a lui principalmente sono dovuti i decreti di quello d'Aquisgrana. Carlo Magno gli diede il patrimonio d'un Fedele di re Desiderio morto in guerra, poi una vil-

la, e il creò patriarca d'Aquileia.

Erchemperto, figlio del longobardo Adelgario, continuò la storia della sua nazione, « dal profondo del cuore sospirando nel raccon« tarne non il regno ma l'eccidio, non la felicità ma la miseria, non
« il trionfo ma la ruina, non come progredirono ma come svaniro« no ». In fatti il suo discorso è del ducato di Benevento; fra' principi del quale sappiamo che Arigiso favoriva i letterati e teneva
un'accolta di filosofi, dotto egli stesso in tutte le parti della filosofia, logica, fisica, etica: sua moglie Adilsperga aveva alla mano i migliori detti de' filosofi e poeti, e gran pratica cogli storici profani e
sacri: il loro figlio Romoaldo molto seppe nella grammatica e nella
giurisprudenza (7).

Le poche carte avanzateci di quell' età fanno fede d'estrema trascuranza della lingua e della sintassi. Passiamo ai libri ? peccano al contrario di soverchia cura, affettando termini bizzarri e metafore strane e affastellate, intarsiando espressioni greche alle latine, dilettandosi in giuochi di parole, e mostrando un'enfasi che fa ai pugni colla gracilità delle immagini. Se questo stile si esageri ancora, poi si frastagli in una misura inesatta, si avrà quella che allora chiamavano poesia, triviale insieme e gonfia, che ne' componimenti leggieri invanisce in trastulli, imitanti quelli della lesteratura rimbambita; se canta imprese, dissocia i due elementi necessari d'ogni epopea, l'immaginazione e il racconto. Eppure fra loro quegli scrittori, anticipando la codarda petulanza de' moderni folliculari, paragonavansi ai più segnalati (8), dei quali siamo autorizzati a dubitare che mai non avessero veduto le opere.

Nè di arti fu diseredata quell'età. Anzi i re longobardi moltiplicarono edifizi; e per non ripetere la basilica e il palazzo di Teodolinda a Monza, e le pitture e i gioielli ivi posti (pag. 33), Gundeberga figlia di lei un'altra chiesa al Battista fabbricò in Pavia, dove furono pure edificati da re Ariperto San Salvadore, da Grimoaldo Sant'Ambrogio, da Pertarito il monastero di Sant'Agata al Monte e

tina che chiudono il varco di Staledro verso il Sangotardo, e che chiamano il Castello di re Desiderio e la torre di re Autari. Le torri longobarde di Ascoli tengono del ciclopico, e ad una porta quadrata sovrasta un frontone triangolare forato. Quelle di Spoleto somigliano a quelle di Pavia, e una chiesa fuor della città, cui si ascende per una scalea, ha fregi d'animali a modo del San Michele pavese.

Nessuno crederà che i Longobardi recassero seco un sistema di arte, nè tampoco architetti propri; ma si valeano de'natii, ed espressa menzione trovammo (pag. 89) dei magistri comacini, capomastri uscenti dalla diocesi di Como, donde fin oggi ne deriva la più parte. Cotesti lavoravano secondo i tipi che aveano sott'occhio, nè pel lungo tempo che i Longobardi dominarono in Italia, si avvisa alcun avanzamento; talchè i loro edifizi del vii poco variano da quelli dell'xi secolo, quando fecero luogo ai Normanni, popolo

tanto progressivo.

Le belle arti ebbero ad esercitarsi nei molti edifizi da Carlo comandati dopo che i resti dell'antica magnificenza italiana lo eccitarono ad imitarli. Fin al Vasari, idolatro della forma, parve di bellissima maniera il tempio dei santi Apostoli, per lui edificato in Firenze, con pianta originale di classica semplicità. A stile eguale è San Michele di Roma. Dove egli stesso non operò, Carlo ispirava altrui, e faceva che abbati e conti favorissero gli artisti, i quali per lo più si traevano d'Italia, donde talvolta anche le opere antiche. Non è improbabile che tali artisti da lui chiamati fondassero una scuola o fraternita, origine delle loggie de' Franchimuratori che tramandavansi certe dottrine e pratiche sull'arte del fabbricare.

Insomma Carlo, come avviene degli uomini grandi, campeggia in tutte le opere del suo secolo; eroe germanico, imperatore romano, buono e docile credente: la tradizione poi ne formò il patrono della cavalleria e il protagonista dei romanzi, accumulando su lui le imprese dei predecessori suoi e de' successori. Adoprò la spada senza pietà, ma non a distruggere, bensì a consolidare l'incivilimento e proteggerlo da nuovi invasori. Vagheggiò l'unità dell'impero romano, ma i tempi gli si opposero; e ai tempi vanno imputati molti vizì e delitti suoi.

Accorgendosi come nessuno de' suoi figli basterebbe a reggere il peso del mondo, tanto più che già li vedeva discordi, pensò d' assicurare la pace: e qui la politica della sua nazione accordavasi coi paterni affetti di lui per consigliarlo a partire tra i figli le tre genti diverse, franca, longobarda, romana di Aquitania, senza però che la divisione pregiudicasse all'unità imperiale. A Lodovico d' Aquitania, unico figlio sopravvissutogli, Carlo deliberò anticipar la sucsessione col chiamarselo collega, e il fece coronare ad Aquisgrana. In questa città piacevasi egli riposare una vita di tante opere, e cogli esercizi e col bagno sosteneva e rintegrava le forze: quivi moriva il 27 dell' 814 a settantadue anni.

Nel testamento non dispose della corona imperiale, ben sapendo che questa non poteva essere conferita che dal papa, portando il diritto d'allora che il protetto eleggesse il proprio protettore. Neppur del possesso di Roma fe' cenno, tanto la considerava come vero dominio de' pontefici. Due terzi de' suoi ricchissimi arredi sparti alle ventuna metropolitane del suo impero, fra cui quelle di Roma, Ravenna. Milano, Cividal del Friuli, Grado; a San Pietro di Roma una tavola d'argento ov' era descritta Costantinopoli, al vescovo di Ravenna un' altra col disegno di Roma.

(1) Vi volle una licenza di Leone III perche il nome di Carlo Magno fosse posto avanti a quello del papa negli atti che si erigevano a Viterbo, Toscanella, e nelle altre città della primitiva donazione, ove prima mettevasi quel solo del papa. Il Patrimonio di san Pietro poi non ricadde più nel regno longobardo. Vedi Troya, Discorso ecc. ccxxi.

Da una lettera, che Champollion Figeac nel 1856 trovò alla biblioteca nazionale di Parigi, appare il rispettoso modo con cui l'imperatore trat-

tava il pontefice Adriano:

- 1. Salutat vos dominus noster filius vester Carolus, et filia vestra domina nostra Fastrada, filii et filie domini nostri, simul et omnis domus sua. — II. Salutant vos cuncti sacerdotes, episcopi et abbates, alque omnis congregatio illorum in Dei servitio constituta, eliam et universus generalis populus Francorum. — III. Gratias agit vobis dominus noster filius vester, quia dignati fuistis illi mandare per decorabiles missos et melliflua epistola vestra, de vestra a Deo conservata sanitate, quia tunc illi gaudium et salus ac prosperitas esse cernitur, quando de vestra sanitate vel populi vestri salute audire et certus esse meruerit. — IV. Similiter multas vobis, agit gratias dominus noster filius vester de sacris sanctis orationibus vestris, quibus adsidue pro illo et fidelibus sancte Ecclesie et vestris atque suis decertatis, non solum pro vivis, sed eliam pro defunctis; et si domino placuerit, vestrum bonum certamen dominus noster silius vester cum omni bonitate in omnibus retribuere desiderat. — V. Mandavit vobis silius vester, dominus videlicet noster, qui Deo gratias et vestras sanctas orationes, cum illo et filia vestra ejus conjuge et prole sibi a Deo datis, vel omni domo sua, sive cum omnibus sidelibus suis, prospera esse videntur. — VI. Postea vero danda est epistola dicentibus hoc modo: presentem epistolam misit vobis dominus noster filius vester, postulando scilicet sanctitati vestre, ut almitas vestra amando cam recipiat. — VII. Deinde dicendum est: misit vobis nunc dominus noster filius vester talia munera qualia in Saxonia preparare poluit, et quando placet sanctitati vestre offendamus ea, — VIII. Deinde dicendum erit: dominus noster filius vester hæc parva munuscula paternitati vestre destinavit, inducias postulans interim dum meliora sanctitati vestre preparare potuerit. — IX. Doinde .... Il resto manca.
- (2) Il Trova pubblica un documento del 757, ove Felice, colono del monastero della Madonna nel Reatino, cede tutti i suoi fondi, e Ciottula sua colona, e un'altra ancella a proprio servizio, e metà del ragazzo Maurontone.
  - (3) Una casa colle stalle e gli edifizi rustici formava una corte; una

corte co' suoi campi e boschi dicevasi manso, villa della misura di dodici iugeri; molti mansi costituivano una marca; e molte marche un

distretto, pagus.

(4) Dai primi tempi alle cattedrali erano addetti sacerdoti che formavano un collegio, vivendo coi beni della Chiesa, ed assistendo il vescovo nei misteri e nei sinodi. Nel concilio di Laodicea del 364 (can. 15) si trovano nominati i salmisti canonici, detti così dal canone o catalogo su cui erano registrati. Nel secolo iv sant' Eusebio radunò il suo clero in casa è mensa comune, con regole di vita austera. Forse da queste dedusse la sua sant' Agostino. Il più antico esempio ch' io trovassi, è in Como, che aveva canonici nell' 805; nell' 824 San Giovanni di Firenze. A Milano s' introdussero solo nell' xi secolo, quando si sperò con questo far riparo al concubinato. Scrivevansi i nomi de' canonici su tavole ce-

rate; donde il titolo di primicerius.

(5) Che il promotore d'ogni bello e sodo sapere in Europa non sapesse scrivere, ripugna a noi moderni, avvezzi a educarci sovra libri; ma allora la scarsezza di questi facea si preferisse l'insegnamento orale; e quantunque Carlo non fosse nel caso di mancare di libri, doveva però uniformarsi al sistema generale, che consisteva nel leggere, udire, disputare, abbandonando lo scrivere ad una classe più bassa e meccanica. Nè quest' uso fu solo d'allora, ma quattro secoli più tardi Federico Barbarossa, protettore di poeti e poeta egli stesso, non sapea scrivere; ne Filippo l'Ardito re di Francia, nè il cavalleresco Giovanni di Luxemburg re di Boemia nel secolo di Dante: che più? Luigi XIV era stato allevato da Perefixe senza insegnargli a leggere nè a scrivere. Tacio i tanti signori che alle carte non poteano apporre altra firma che la croce; e fin nel secolo xiv la si trova di alcuno che non sa scrivere perchè gentiluomo. Forse per questo i principi aveano introdotti i monogrammi, cifre artifiziose, composte delle lettere del nome loro, e che probabilmente erano fatte dal segretario.

(6) Parvula rex Carolus seniori carmina Paulo Dilecto fratri mittit honore pio.

E alla propria lettera volgendosi:

Illic quære meum mox per sacra culmina Paulum:

Ille habitat medio sub grege, credo, Dei.
Inventumque senem, devota mente saluta,
Et dic: Rex Carolus mandat, avelo tibi...
Colla mei Pauli gaudendo amplecte benigne,
Dicito multoties: Salve puter optime, salve.

(7) Pertz, Mon. German. III. 482, pubblica l'epitafio di Arigiso, dove si

legge:

Quod logos et physis, moderans quod ethica pangit, Omnia condiderat mentis in arce suæ.

e in quel di Romoaldo:

Grammatica pollens, mundana lege togatus.

Champollion Figeac, nei Prolegomena ad Amatum, pag. XXIV, pubblica una lettera di Paolo Diacono ad Adilsperga, ove le dice: Cum ad imitationem excellentissimi comparis... ipsa quoque subtili ingenio, sagacissimo studio prudentium arcana rimeris, ita ut philosophorum aurata eloquia poetarumque gemmea tibi dicta in promptu sint, historiis etiam seu commentis tam divinis inhæreas quam mundanis. Essa lettera è quasi l'unica che ci dia a conoscere la vita di Paolo, che solo più tardi troviam chiamato Warnefrido.

(8) A Paolo Diacono scrive Pietro da Pisa:
Qui te, Paule, poetarum

Vatumque doctissimum Linguis variis ad nostram Lampantem provinciam Misit, ut inertes aptes Fæcundis seminibus? Græca cerneris Homerus, Latina Virgilius, Flaccus crederis in metris, Tibullus eloquio.

A queste esorbitanze Paolo rispondeva, meglio ancora col fatto che

colle parole mostrando non meritarle:

Peream si quemquam horum Imitari cupio, A via quam sunt secuti Pergentes per invidiam Potius, sed istos ego Comparabo canibus. Tres aut quatuor in scholis

Quas didici sillabas Ex his mihi est ferendus Manipulus adorea...

# LIBRO SETTIMO

## CAPITOLO LXX.

Regno d'Italia. Condizione degli Italiani sotto i primi Carolingi.

Un'governo stabilito pel pubblico bene, diretto alla pace del paese, al pareggiamento di tutti i cittadini, all'agevole vigoria della legge, alla maggior dignità degli uomini, a cancellare il ricordo della conquista e le causé della guerra, può col tempo legittimare anche l'invasione di un popolo forestiero, e all'odio derivato dalle prime violenze surrogare quella docilità che finisce coll' unificar la volontà de' vinti a quella de' vincitori. Tale non era stato quello dei Longobardi ; onde perì senza resistenza nè compianto. I vinti italiani credettero risorgesse la loro grandezza quando si rinnovarono i nomi d'impero e di popolo romano: e realmente coll'assidersi sul trono de' Cesari un re de' Barbari, questi venivano ad affratellarsi colla gente romana, e vincitori e vinti non aveano più che un capo solo. Laonde, in un famoso capitolare dell' 801, Carlo Magno s' intitolava imperatore e console, cioè faceva risorgere la condizione romana, e gloriavasi di aver reso giustizia a ciascuno secondo la legge propria, Romani fossero o Longobardi o Franchi.

Che i Romani spossessati dai Longobardi rientrassero nei loro averi e nei diritti degli avi, non abbiamo titoli a crederlo: forse il vincitore aveva combattuto pel loro restauramento? ma d'altra parte non v'era ragione perchè questo prediliggesse i Longobardi; talchè ai Romani ridotti aldi erano tolti gli ostacoli ad entrare nella condizione de Barbari. Quanto ai Romani non prima soggiogati, il nuovo vincitore cessava di considerarli nè forestieri nè diminuiti del capo; ed anche per la loro vita si stabiliva un guidrigildo, talchè il Longobardo uccisore d'un Romano dovesse pagare l'asse-

gnato compenso.

Alla romana e col nome italico aveano continuato a regolarsi le città dove Goti e Longobardi non erano penetrati o per poco. Ma gli imperatori di Costantinopoli non poteano da così lontano, o non curavano mandar sempre governatori; i casi spesso interrompevano la comunicazione coll'esarca di Ravenna: laonde esse providero al governo e alla difesa propria, adoperandovi il danaro che soleano dare per tributo. Così que' municipi trassero in propria mano l'erario, l'esercito, l'amministrazione civile e giudiziale, insomma di fatto una civile libertà. Verso l'890 Leone VI imperatore abolì il nome di console, poi anche le curie, come istituzioni da gran pezza invecchiate, e d'altra parte inutili, dacchè tutto restava affidato alla sollecitudine dell'imperatore (1): ma a quel tempo già era così lentato il legame fra le città nostre è l'impero orientale, che le curie qui durarono, benchè modificate. Si avevano il senato e il pater civitatis eletto dal popolo, ma sparvero i defensores e i magistratus; l' esarca poi o il papa'nominavano agli impieghi civili e militari. I due poteri rimasero distinti anche nell' amministrazione della giustizia, da un lato quella dei duci, dall' altro quella dei dativi o giudici, benchè talora le due qualità si unissero nella stessa persona.

Le città furono prese più volte, più volte si liberarono forse da sè medesime; e la parte nazionale era fiancheggiata dai vescovi, avversissimi a' Longobardi, e provisti di ricchezze e potenza. Fin d'allora vediamo esse città portar guerra una all'altra, e i vescovi contro i papi e gli esarchi; tutti sintomi di vita indipendente. Per duce, in luogo di quello che gli Orientali deputavano qui, eleggevasi un cittadino; onde i Greci, mentre scapitavano più sempre in dignità, divenivano causa od incentivo che si svegliassero in Italia le virta repubblicane, e l'uomo tornasse alla dignità ed ai beni che sogliono esserne conseguenza. Viepiù nelle città marittime, sotto il nome del greco impero germogliava la libertà, conveniente a popoli che, avvezzi all'indipendenza del mare, mal sanno in terra acconciarsi al

aespousmo.

Colla nuova civiltà mal si combinano le grandi aggregazioni di popolo, ma vi prevale l'esistenza indipendente di ciascuno. L'estesissimo impero di Carlo Magno non resse dacchè cessò la sua mano robusta: e le nazioni ch'egli avea strette insieme, rimbalzarono tosto che la complicata amministrazione cui le avea sottoposte, non trasse più vigore dalla instancabile volontà di lui; e tutto andò spartito in tante signorie, quanti erano i popoli, con leggi proprie, e con efettiva indipendenza sotto una nominale subordinazione.

L'Italia, che pareva anch'essa dover andare assorbita in quel grande accentramento, ne restò distinta, ma sbranata in moltissime signorie; e i nostri re valeano poco meglio di qualunque altro del possessori di grandi feudi, fossero signori longobardi qui avanzati, o nuovi postivi dai Franchi; e dei prelati che, a modo del clero di Francia e di Germania, mescevansi della politica; e che tutti mal si

acconciavano al regolato governo istituito dal Magno.

Pepino re d'Italia sedeva in Pavia, pur non era distaccato dall' Impero; tanto che Carlo Magno, a lui scrivendo nell' 807, s'intitola ancora re dei Longobardi, e gli trasmette ordini (2). Sinchè fanciullo, ebbe per tutore Wala, poi per consigliere e ministro sant'Adalardo abbate di Corbia, che amava la giustizia senza distinguere persone nè ricever regali; i prepotenti che angariavano il popolo, represse; e dicevasi esser non uomo ma angelo. Papa Leone III l'ebbe famigliare, e — Se mi fossi ingannato nel credere ad esso, a niun Francese mai più crederei » (3).

Essendo morto giovanissimo, Carlo Magno gli sostituì il figlio Bernardo; ma come Carlo morì, il suo successore Lodovico Pio stabilì dividere il regno tra' propri figliuoli, e a Lotario primogenito col titolo imperiale assegnò l'Italia, e supremazia sovra i fratelli. Se l'ebbe a male Bernardo, che come re d'Italia aspirava all'Impero, e vel sollecitavano gli Italiani; e i vescovi Anselmo di Milano e Valfondo di Cremona, scontenti d'una sovranità forestiera, formarono una lega di principi e città, e muniti i varchi, alzarono per la prima volta quel grido che fu poi echeggiato d'età in età, di liberarsi dai Barbari. Con essi Bernardo passò di là dalle Alpi, ma presto sconfitto, fu condannato a morte; e i due prelati, e i sacerdoti e i grandi che gli ascoltarono, furono chiusi in prigioni o in monasteri.

Lotario, rimasto re d'Italia, trascinò i nostri nelle lunghe guerre che contro al padre e ai fratelli menò per le spartizioni ripetute dell'Impero. Succeduto poi al padre, nel trattato di Verdun divise i possessi coi fratelli a seconda delle nazionalità, e non pretendendo per sè alcuna supremazia che ne sminuisse l'indipendenza, si piantò ol-

844 tr' Alpe, e qui lasciò re il figlio Lodovico II.

Il regno d'Italia occupava la parte superiore della penisola, già dominata dai Longobardi, e che allora prese il nome di Longobardia. Era essa divisa in contadi, e già indicammo quali fossero le attribuzioni dei conti, e quali i privilegi de' liberi, degli ecclesiastici, dei Comuni, allora misti di varie cittadinanze per la concessione di Carlo Magno: ma sebbene sussistessero le apparenze longobarde, si estendevano le maniere Franche del possedere e del giudicare, e dapertutto si trovavano benefiziati e vassalli laici o ecclesiastici al modo salico.

Di fatto le leggi emanate dai primi Carolingi non facevano che compiere il sistema del Magno, precisando i diritti e i doveri, frenando le pretese dei baroni, mentre alle chiese si prodigavano libertà e privilegi. I re longobardi comandavano sull' intera nazione, e non facevano guerra fuori del regno o ben di rado: i Franchi sì, e perciò avevano bisogno di moltiplicare i vassalli propri, coll' assegnar loro dei beni particolari, portanti l'obbligo del militare, cioè feudi. Eguagliati Longobardi e Romani col concedere anche a questi il guidrigildo, i nostri ch' erano rimasi della stirpe antica, massime nei paesi non occupati da Barbari, ottennero il diritto e l'obbligo di portare le armi, cogli onori e colle prerogative che ne conseguitavano; onde qui pure fu dilatato l' uso dei benefizi o feudi, massime da che i beni confiscati ai contumaci furono scompartiti tra i Franchi. I grandi, possessori di quelli, vennero sempre più sottraendosi alla dipendenza dei re, e tanto più quanto questi erano meno robusti, e sovente lontani.

L vassalli maggiori non poteano essere spossessati dal re, se non per cause prestabilite; anzi riuscirono a rendere ereditario il possesso, lo che avvenne pure delle altre dignità. I piccoli feudatari, abbandonati di protezione, si sottomettevano a conti e vescovi; i pochi liberi cercavano la tutela dei potenti, e di rendersi vassalli, giacchè il feu-

do portava seco la giurisdizione.

Era nel sistema de' Franchi di concedere a qualche possesso la piena giurisdizione, di modo che restasse disoggetto da ogni autorità se non la sovrana; per le quali immunità veniva a sminuzzarsi il paese quasi in tante signorie quante erano giurisdizioni privilegiate, e ponevansi le une a contrasto colle altre. Di questo passo i privilegi delle persone e delle terre nobili si assodarono, formandosi una classe, interposta fra il re e la plebe, qual non v'era nella Roma antica; i re trattavano coi duchi e i conti, non più col popolo o coi Comuni; gl'impieghi e le dignità non furono amovibili giacchè erano annessi al possesso di terreni; gl'individui, privati di qualunque rappresentanza, restavano in balla dei signori.

Anche i papi, entrando a parte del sistema feudale, assodavano la propria potenza temporale in bilancia colla regia; sicchè il clero, i ricchi, i grandi erano mossi da interessi differenti da quelli del re. Lodovico II, e come re d'Italia e come imperatore dopo la morte del 855 padre, dovette essere continuamente colle armi in pugno per mantenere la superiorità Franca, e impedire lo sfasciamento cagionato

dalle immunità.

Carlo Magno avea lasciato a ciascun popolo la propria legge; ma ciò valea pe'magnati; valea fors' anche per recuperare qualche proprietà usurpata: ma realmente e Romani e Longobardi e Salici restavano a discrezione del feudatario, che non aveva chi lo frenasse ogniqualvolta il suo interesse fosse in opposizione con quello del suddito.

I Capitolari emendavano o temperavano le leggi personali; e giacchè tutti erano obbligati a seguir queste, parrebbe ne dovesse derivare una grave confusione colle legislazioni preesistenti: ma a ciò metteva riparo la grande loro semplicità, e il concordar esse ne'punti principali, tutte autorizzando la schiavitù, tenendo la donna in perpetua tutela, punendo gli oltraggi di parole, facendo compendiosi i giudizi e spesso ricorrendo alle prove di Dio. Durava pure la differenza di pene secondo le persone offese, e l'uccidere d'un libero costava ducento soldi; cento un servo o liberto della chiesa o del re; il triplo se ucciso in chiesa; trecento se un suddiacono, quattrocento se diacono o monaco, seicento se prete, novecento se vescovo (4): il padrone paghi pel servo o lo consegni all' offeso (5): talora al servo si davano tante sferzate, quanti soldi avria dovuto pagare(6).Delle multe soleasi attribuire due terzi al re, l'altro al conte (7). Benchè continuasse l'uso germanico di comporre i delitti a danaro, però introduceansi anche pene corporali, mutilazione, ceppi, flagellazione, schiavitù a tempo o perpetua, esiglio; i servi tondeansi; tagliavasi la mano allo spergiuro, al falsatore di monete o di carte, a chi uccidesse, il nemico dopo giurata la pace (8); morte a chi disertava, o ricusasse armarsi per la patria, o facesse congiura (9). De' Capitolari pubblicati specialmente per l'Italia, quello dato da Corteolona espressamente permise a tutti di seguire il dritto longobardo: e anche le Romane vedove di Longobardo non erano obbligate vivere colla legge del marito, ma poteano tornare alla nativa. Speciale pure a noi era il divieto di combattere colle spade, dovendo adoprarsi pe' duelli giudiziari il bastone e lo scudo, salvo i casi d'in-

fedeltà (10).

I pontefici continuavano cogli imperatori in quella relazione mista di dipendenza e di supremazia. Passato il primo bagliore degli applausi e degli spettacoli da cui facilmente si lascia allucinare, il popolo romano sgradì la rinnovazione dell' Impero, quasi ne andasse di mezzo la propria indipendenza; onde alla morte di Carlo levò rumore. Leone III fece cogliere i rei e condannare, ma questa a Lodovico il Pio parve una lesione della sua sovranità: se non che spedito il nipote Bernardo a prendere cognizione del caso, chiamossene soddisfatto, e non solo confermò le donazioni anteriori, ma le crebbe (11).

Eppure senza aspettare il consenso imperiale fu ordinato Stefano IV, che però subito fece dal popolo giurare fedeltà a Lodovico il Pio, e mandò a scusarsene; poi in persona venne a Reims a coronarlo. L'imperatore gli si prostrò dinanzi tre volte, e gli fece tanti doni, che furono il centuplo di quei ch'esso papa avea recati da Roma(12). E trovando colà molti, fuorusciti d'Italia per le offese recate a papa Leone, li perdonò e ricondusse in patria col corteggio più degno di propole.

un pontesice. Al morir di quello, il popolo romano elesse Pasquale senza attendere la sanzione imperatoria; e Lodovico se ne lagnò. Pasquale incoronò l' imperatore Lotario; ma appena questo partito, due uffiziali della chiesa romana, mostratisene fervorosi, surono uccisi; e venuti commissari imperiali a chiedere ragione del fatto, il

papa con trentaquattro vescovi giurossene innocente.

Avendo la fazione aristocratica portato al seggio Eugenio II, Lotario, sceso a Roma per posare le turbolenze, prescrisse che il popolo giurasse fedeltà all'imperatore, salvo quella dovuta al papa, il quale avesse ad eleggersi secondo i canoni, davanti ai messi dell'impera-

ser tore e col consenso di questo. Eppure Valentino fu intronizzato senz' aspettarlo; ma essendo morto in capo a quaranta giorni, Gregorio IV fu eletto con rito più regolare. Donde appare una diversità di pretensioni; un diritto che gl'imperatori pretendevano e il popolo non riconosceva; nè sembra fosse impacciata l'elezione libera dal volersi il consenso imperiale prima della consacrazione. Biblioteche intere si scrissero su tal proposito, quando ancora le ragioni e gli esempi precedenti pareano avere qualche peso sulle decisioni politiche, anzichè serbarle solo all'onnipotenza delle spade.

Sergio II fu ancora investito senza dipendere dall' imperatore, il quale per isdegno di ciò spedì Lodovico suo figlio a devastare il dominio romano. L' esercito di lui mise a sangue e spavento le città pontifizie: il papa gli mandò incontro tutti i magistrati e le scuole della milizia: egli stesso accolse Lodovico al Vaticano, e menatolo alle porte della basilica ch' erapo chiuse, gli domandò se venisse con

intenzione amica, nel qual caso le avrebbe fatte dischiudere; se no, no. Sulla sua promessa, gli fu aperto, e unto re d'Italia; i suoi soldati però lasciaronsi fuor di città, dove mandarono a preda la campagna e i borghi, a gara coi Longobardi di Benevento ch' erano venuti a ossequiar il papa e il re. Ciò non tolse che i Romani, senza a-847 spettar assenso dell' imperatore, eleggessero il nuovo papa Leone IV.

Era dunque un conslitto universale dei poteri nuovi cogli antichi, degli imperatori coi papi, coi grandi feudatari, coll'aristocrazia militare; coll' aristocrazia ecclesiastica. Questo tempestare di fazioni, questo sminuzzamento di Stati assicurava l' impunità al ribaldo, che sottraevasi al castigo col rifuggire sul territorio del vicino o sull' immune, cioè su quello che aveva ottenuta od usurpata una giurisdizione propria, indipendente da ogn' altra. Queste immunità medesime partorivano interminabili dissidi tra conti, vescovi, monasteri, mentre i signori rimbaldanzivano, ed il potere ogni voglia toglieva al vizio persin la vergogna. Re, papi, duchi non potevano frenare gente sissatta, se non col rendersi tiranni e adoperare astuzia e forza; sicchè in quello stadio sociale che possiamo intitolare della feudalità, l' individuo pati enormemente, quanto sotto le tirannidi antiche; e i secoli ix e x furono considerati come i più miserabili per

la specie umana.

Grazioso, arcivescovo di Ravenna, o dotato di spirito profetico o di grande sagacia, poco dopo la morte di Carlo Magno prevedeva gl' imminenti disastri, e gli esponeva sotto forme scritturali: «L' Im-" pero andrà a pezzi, per opera massimamente de' suoi cittadini, e « tra di essi sia guerra. La metropoli del mondo sarà assediata, i ne-« mici la calpesteranno, e d'ogni parte s'insorgerà contro di essa, « ed essa sia data alla devastazione. Stranieri rapiranno le spoglie " delle città vicine, e profaneranno le chiese de' santi, e spoglieran-« no le tombe degli apostoli. E dai paesi occidentali uomini sbarba-« ti (13) accorreranno a sua difesa, ma ne faranno altrettanto stra-« pazzo. In quel tempo gitterà cruda fame e fiera mortalità; la ter-« ra non darà più frutti, questa madre degli uomini ne diverrà ma-« trigna; e i Cristiani cadranno tributari d'altri Cristiani, e nessuno « sentirà misericordia del suo prossimo. Di questa calamità fia se-" gno il divenire i sacerdoti ingordi ed orgogliosi; scompartiranno " come roba propria i tesori della Chiesa, e dopo gli ornamenti di '« questa, dilapideranno anche i domini: i monasteri andranno di-. « strutti, i templi disertati ; i ministri del Signore rapiranno l' incen-« so dal santo altare, e più non adempiranno al loro ministero . . . E « venendo sulla marina, sconosciute nazioni scanneranno i Cristia-« ni, devasteranno le campagne; chi campò da morte rimarrà schia-" vo e i nobili romani passeranno cattivi in terra straniera. Roma « sarà saccheggiata per le sue ricehezze e consunta dall'incendio, "La stirpe di Agar si affaccerà dall' Oriente a dilapidare le città ma-« rittime, e non si troverà persona per respingerla; avvegnachè in " tutti i paesi della terra i re saranno indegni ed oppressori dei sud-« diti. L' impero dei Franchi perirà, e sul trono imperiale sederanno

" i re; ed ogni cosa volgerà in peggio, e i servi prevarranno ai padroni, e ciascuno si confiderà nella propria spada. Più non resterà
memoria delle antiche istituzioni, e ognuno fia che cammini per
le strade dell' empietà, dimenticata la giustizia, pervertiti i giudizi ».

Sono queste sciagure, che noi dovremo svolgere di sotto alle raf-

fagottate narrazioni di incoltissimi cronisti.

Il regno d'Italia era dunque costituito dei paesi fra l'Alpi e il Po, oltre Parma, Modena, Lucca, la Toscana, l'Istria. L'esarcato di Ravenna apparteneva ai papi, ai quali, oltre la donazione del vecchio Pepino, fu assegnato quel che dicevasi Patrimonio di san Pietro, da Clusio, la Sabina e il Lazio, sino a Fondi e a Sona, già appartenente al ducato di Spoleto, e che conservò costituzione propria alla longobarda, con duchi eletti dal pontefice, e scultasci, scabini e minori uffiziali, scelti secondo le forme longobarde. Le municipalità antiche duravano nel restante dominio della Chiesa, e molto vi poteano le sopravvissute famiglie consolari, senatorie o patrizie; ma i duci e gli altri magistrati erano di nomina del papa. I papi non riconosceano veruna supremazia dei re d'Italia, se non quando gli avessero coronati imperatori.

Al mezzodi i Greci dominavano Napoli, Gaeta, Sorrento, Amalfi pocopiù che di nome, e spedivano governatori a Bari, ad Otranto, alla Calabria, al lembo orientale della Sicilia; ma, attesi i continui attacchi de' Longobardi meridionali, non poteano conservarle che col crescerne le franchigie, donde venne poi l'intera loro emancipazione.

Alcuni ducati già fin d'allora erano potenti o presto si formarono. Quello del Friuli, costituito per difendere l'Italia contro gli Slavi, si estendeva sull'Istria e la Marca Trivigiana; i re trovandolo troppo poderoso, lo spartirono in quattro contadi, che forse erano Treviso, Cividale, Padova. Vicenza, ma presto furono ricongiunti. Succedevano, fra la marca di Carniola e il lago di Garda, i grandi feudi di Trento. Verona, Aquileja. Il marchesato d'Ivrea, posto dai Longobardi come barriera ai Franchi, allargavasi sul Piemonte e sul Monferrato: il ducato di Susa era posseduto dai dinasti di Savoja : fra gli Apennini, l'alpi Marittime e il Po trovavasi quel del Vasto; quel del Monferrato tra il Po, gli Apennini, il Tanaro e Tortona, e di mezzo ai predetti il contado d'Asti. In Lombardia, Milano, Vercelli, Novara, Como, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia sulla sinistra del Po, e sulla destra Tortona; Parma, Piacenza formavano contadi distinti, spesso investiti ai vescovi delle stesse città. I marchesi di Toscana(14), che trassero a sè anche il ducato di Lucca, si erano segnalati sotto Lodovico Pio; poi nel difendere Sardegna e Corsica dai Saracini. Quasi tutte le città ad oriente del Lazio e al nord-ovest della Toscana da Ferrara a Pesaro costituivano altrettanti ducati, amministrati dai vescovi. Al sud della Romagna, fra la catena centrale degli Apennini e l' Adriatico, da Pesaro ad Osimo incontravasi il marchesato di Guarnerio; da Osimo alla Pescara, quel di Camerino o di Fermo; e di là a Trivento, quel di Teate.

Faceva cosa a parte la Lombardia meridionale. I duchi di Spoleto,

che tenevano anche il marchesato di Camerino, reluttavano sempre ai papi e agli imperatori, perciò attenti a toglier loro il diritto patrimoniale. Viepiù poteano i principi di Benevento, i quali, già a fatica frenati da Carlo Magno, a baldanza adoprarono co' suoi successori. A questi tributavano venticinquemila soldi d' oro; ma mentre prima, per trasmettere il dominio ai figli, procuravano l'assenso del relongobardo, dappoi se ne emanciparono, ed erano eletti dai liberi longobardi e dagli uffiziali del principe; fomite di discordie, combattendo ora per l'ambizione, ora per l'indipendenza: e mentre il paese era disputato fra emiri saracini, duchi napoletani, stratigoti greci, messi papali, nobili romani, crescevano in forza, e già si erano impadroniti di Salerno, ed aspiravano a dominare sui due golfi se-

parati dal promontorio di Minerva.

Grimoaldo IV, principe di Benevento, lottò sempre con re Pepino, 806 egli diceva: — Libero sono e sempre sarò, se Dio m' aiuta » (15); menò continue guerre, prese molte rocche, e vantavasi d'aver fiaccate le forze dei Franchi. Ma continua opposizione ebbe da una partita di nobili, avversa all'elezione sua: ricoverò Sicone duca longobardo di Spoleto, cacciatone perchè nemico ai Franchi; ma costui lo ricambió coll' assassinarlo, e gli successe. A Sicone ricórse Teodoro 827 duca greco di Napoli, espulso da una fazione; ed esso l'aiutò ad assediare quella citta, antico desiderio de' principi benventani: ma quando già stava per entrarvi, il duca Stefano eccitò i Napoletani a rompere l'accordo, e sagrificò la propria vita, ma Napoli fu salva, nė Sicone potè conseguire che un tributo. Poichè neppur questo pagavasi, Sicardo suo successore tornò ad assalirla; e, grand' incetta-833 tore di reliquie com' era, tolse quelle di san Gennaro a Napoli, a Lipari quelle di san Bartolomeo, e per aver quelle di santa Trifomene indisse guerra agli Amalfitani. Ben presto i sudditi si rivoltano, sostituendogli il suo tesoriere Radelgiso: ma i Salernitani disdicono 840 obbedienza a questo; travestiti da mercadanti, chiedono alloggio al castello di Taranto ove stava prigione Siconolfo fratello di Sicardo, e liberatolo, il gridano principe. Anche il conte di Capua, vistosi insidiato da Radelgiso, fortifica la propria città, si allea con Siconolfo. e subito il sèguono i conti di Consa e d'Acerenza. Per tal modo dal beneventano si staccarono i principi di Salerno e i conti di Capua, recandosi guerra incessante. Radelgiso con ventiduemila armati assalta Salerno, ma Riconolfo lo sbaraglia, indi assalta Benevento; ma quivi trova vigorosa resistenza.

<sup>(1)</sup> Nunc (curiæ) eo quod res civiles in alium statum transformatæ sint, omniaque ab una imperatoriæ majestatis sollicitudine atque administratione pendeant, ne incassum circa legale solum oberrent, nostro decreto illinc submoventur. Nov. 94 et 96.

<sup>(</sup>X) BOUQUET, V. 629.

Cantu, St. degli Ital. - III, 12

(3) Pascasius Ratbertus, ap. Mabilion, Bened. sæc. iv. p. i.

(4) CAROLI, M. Capit, 101, 109, 82; Lud. 7, 8, 9.....

Legge ix di Pepino re d'Italia: Si latrocinia vel furta aut præda inventa fuerint, emendentur, juxta ut ejus lex est, cui malum ipsum perpetratum fuerit... De ceteris vero causis, communi lege vivamus, quam domnus Karolus excellentissimus rex Francorum atque Langobardo-

rum in edicto adjunxit.

Leg. XLVI: Sicut consuetudo nostra est, Romanus vel Langobardus si evenerit quod caussam inter se habeant, observamus ul romanus populus successionem eorum juxta suam legem habeat. Similiter et omnes scriptiones juxta legem suam faciant; et quando jurant, juxta legem suam jurent. Et alii homines ad alios similiter. Et quando componunt, juxta legem ipsius cui malum fecerint, componant. Et Langobardus

illi simtliter convenit componere.

Maginfredo di Delebio in Valtellina uccise Melesone, aldio del monastero di sant' Ambrogio di Milano nell' 870; confessa il peccato, e non avendo abbastanza per pagare la composizione, prega sia accettata a sconto una casetta e una terricciuola sua (casellula et terrula) e parte de' mobili: fu accettato, e se ne fece carta che conservossi nell'archivio Ambrosiano. Arigiso duca di Benevento asseriva che, fin allora, chi avesse ucciso persona religiosa non era tenuto a special composizione, o la dava a volontà dei censori : ma esso fissò che l'uccisore di un monaco, prete o diacono pagasse al fisco ducento soldi, o fin a trecento: per gli altri ecclesiatici fuor di palazzo, cencinquanta, come pei laici esercitali. Rer. it. Scrip. 11. 336. Carlo Magno incarì tal pena. Enrico III nel 1055 ricevea sotto la sua protezione (mundiburdio) i canonici di Parma, in modo che chi gli uccidesse o ferisse o violentasse, dovesse lire cento, metà all' imperatore metà agli offesi. Ann. M. Æ. 11. 326.

(5) CAROLI M., Capit. 26.

(6) Lud. Pii, 26. 27.

(7) CAROLI M., 20. 29. 30-35. 80. 90. 101. 102. 109. 128... (8) Lud. Pii, 24; Loth., 78; Caroli M., 10. 20. 21...

(9) CAROLI M., 81; LOTH., 7.

(10) LOTH., 31.

(11) « lo Lodovico imperatore concedo a san Pietro e a' suoi successori Roma col ducato e coi territori marittimi e montani, lidi, porti e tutte le città, castelli, borghi, terre di Toscana, ciò sono Porto, Civitavecchia, Cervetri, Todi, Perugia colle tre isole Maggiore, Minore e Polvese, col lago, Narni ed Otricoli. Similmente dalle parti della Campania, Segni, Anagni, Ferentino, Alatri, Patricio, Frosinone, colle altre due parti pur di Campania e Tivoli. Anche l'esarcato di Ravenna che Carlo e Pepino restituirono a Pietro apostolo, cioè Ravenna, la Romagna, Bobbio, Cesena, Forlimpopoli, Forli, Faenza, Imola, Bologna, Ferrara, Comacchio, Adria, Gabello con tutti i confini, isole, ecc. Così la Pentapoli, cioè Arimino, Pesaro, Fano, Sinigaglia, Ancona, Umana, Jesi, Fossombrone, Montefeltro, Urbino e il territorio Valvense, Caglio, Luceolo, Gubbio. Così la Sabina, e nella Toscana de' Longobardi, Città di Castello, Orvieto, Baguarea, Ferento, Viterbo, Marla, Toscanella, Populonia, Soana, Rosella; e Corsica, Sardegna, Sicilia, con ecc. Ancora nelle parti di Campania, Sora, Arce, Aquino, Arpino, Tiano, Capua, e i patrimoni Beneventano, Salernitano e Napoletano, e della Calabria superiore e inferiore, e dovunque v' ha patrimoni nostri nelle parti del regno e dell' impero a noi da Dio conceduto ». Labbe, Concil. tom. vii. p. 1515. — Si noti che vi manca ògni segno cronologico, è tratto da copia informe e non autentica, e l'imperatore avrebbe donato ciò che a lui non apparteneva.

(12)Plura quid hinc memorem? nam centuplicata recepi Munera, romanis quæ arcibus extulerat.

ERM. NIGELLO.

(43) Barbirasas, i Franchi, a differenza de' Longobardi che aveano

barba lunga e puntuta. Agnello, Liber pontif., pag. 180.
(14) Sono intitolati or conti, or duchi, or marchesi: e questi titoli sono spesso confusi sotto i Carolingi. Forse erano conti di città, duchi di provincia.

Liber et ingenuus sum natus utroque parente; (15)Semper ero liber, credo, tuente deo.

ERCHENP., L. Longob. Rer. it. Scrip. II. p. I.

Il suo epitafio dell' 806, posto in Salerno, dice:

Pertulit adversas Francorum sæpe phalangas, Salvavit patriam sed, Benevente, tuam.
Sed quid plura feram? Gallorum fortia regna
Non valuere hujus subdere colla sibi.

Anon. Salern. Paralip. Rer. it. Scrip. 11. p. 2.

## CAPITOLO LXXI.

## Irruzione de' Saracini. Gl'imperatori Franchi.

Così straziavano fra loro i dominatori d'Italia quando più avrebbero avuto mestieri di stare concordi per respingere un comune pericolo. Perocchè le irruzioni barbariche non erano finite, e di nuove sull'Italia ne venivano non più dal Settentrione ma dal Mezzodì: che se da quelle dei Nordici i natìi s'erano riparati coll'accogliersi pres-

so al mare, eccoli ora assaliti sul mare e ricacciati fra terra.

Dicemmo (pag. 131) come la nazione araba, da Maometto ridesta ad un apostolato battagliero, occupasse la costa d'Africa, ove fondò l'impero di Cairoan; e dai porti onde un tempo le flotte puniche, salpavano pirati saracini a correre il Mediterraneo, interrompendo i commerci, e ad or ad ora piombando sulle coste o risalendo pei fiumi, minacciosì agli averi e alle persone. Carlo Magno indovinò il pericolo di questi nuovi nemici; e dopo combattuto per ritoglier loro le Baleari e l'altre grandi isole del nostro mare, stanziò in quell'acque una flotta; ma prima di morire potè udir saccheggiate da loro Nizza a mare e Centumcelle. Gettatisi sulla Sardegna e trucidata la guarnigione, rapirono essi il corpo di sant'Agostino, e vi occuparono molte stazioni: parte del popolo fu menata in Africa a formar la colonia di Sardania nei contorni di Cairoan; la restante rifuggì ai monti, talchè si sfasciarono le città, le vie e gli acquedotti ond'erasi arricchita nell'età romana.

Lodovico il Pio fu dai Cagliaritani implorato d'aiuti contro questa stirpe di Agar (1); ma egli poteva dare poco più che compassione. Bensì i papi nutricarono assidua guerra contro i Saracini di Sardegna; e il conte di Genova ricuperò la Corsica, che fu data a governare a Bonifazio marchese di Toscana, il quale col fratello Bernardo sbarcò fra Utica e Cartagine, e in cinque battaglie sul lido ebbe prospera fortuna (2). Ma nè quel coraggio era secondato, nè i Saracini annichilavansi per isconfitte; i quali, padroni delle grandi isole e dello stretto di Gibilterra, prendeano arbitrio nel bacino occidentale del Mediterraneo, come già l'avevano nell'orientale; e poichè la loro civiltà non poteva piantarsi che col distruggere ogni altra, aspiravano a dominar l'Italia, centro della religione e della pulizia cristiana. Già signori della Spagna, chi gli avrebbe più rattenuti dall'affrontar con vantaggio il mondo germanico, e prevalere in Europa, come già faceano in Asia e in Africa?

Alla Provenza massimamente diressero le loro correrie; e scannati gli abitanti di Frassineto, e fortificatisi in quella inaccessibile si-

città del proprio nome (Alcamo) presso le ruine di Sclinunte. Eufemio gridato re dell'isola, sperava che i tanti malcontenti lo favorirebbero: ma come s'avanzò fino alle mura di Siracusa, due fratelli

dell' oltraggiata lo trucidarono.

Si rianimano allora i Siciliani per salvare la patria dai nemici loro e della fede, li cacciano in isconfitta; ma i Saracini tosto ritornano con un soccorso d'Africa e un altro di fuorusciti di Spagna, e rimangono padroni della parte occidentale dell'isola. Palermo, celeberrima e popolosissima città, sostenne sì fiero assedio, che di set-334 tantamila abitanti appena tremila restavano al fine: ma que' profughi di Spagna la ripopolarono, sicchè divenne sede degli emiri, che dai principi di Tunisi furono mandati a compiere e regolare la conquista. Maometto, figlio di Abd-Allah aglabita, primo emir, uccise no-832 vemila Romani alla battaglia di Enna (Castrogiovanni), nel cui castello, preso dal suo successore Al-Abbas, fu aperta la prima moschea al rito nemico. D'allora non cessarono più di far guerra a'nostri, la cui resistenza meriterebbe essere vantata al par di quella degli Spagnuoli. Vent' anni più tardi, sulle mura di Messina cadeva il 255 patrizio Teodoto. Siracusa in dieci mesi d'eroica difesa fece ricordare i tempi in cui fiaccò la potenza d'Atene; ma la viltà del navarca Adriano mandò a vuoto quegli sforzi, e i capi furono trucidati, il vulgo spedito in Africa a rimpiangere la liberta e la patria, e la città coi superbi suoi tempi ridotta a ruine inospitali (4). I governatori greci si ritirarono sul continente d'Italia, trasferendovi il nome di Sicilia, donde vennero dette le Due Sicilie.

Da Palermo o da altre loro fortezze sortivano spesso gli Arabi a desolare le campagne, distruggere le messi, menare schiavi i natii: quando poi una città si rendesse, giusta la prescrizione del Corano le facevano il partito di venire alla fede di Maometto, o di pagar tributo al vincitore. Di questo accontentandosi, si dice che alle città rendutesi compatissero le istituzioni antiche, e nello stabilire le leggi chiamassero a consiglio i vescovi: certo gli straticò o duchi conservarono giurisdizione criminale fin al tempo degli Svevi. Un emir comandava a tutta l'isola; a ciascuna città o distretto un alcade da lui dipendente; i cadì rendevano giustizia: despotismo sminuzzato, e

perciò più oppressivo.

Preziosissimo sarebbe il trovare le costituzioni fatte per quel regno; e furono accolte con avidità quelle che pubblicò l'abbate Vella come fatte d'accordo coi più assennati fra i vinti, nel 216 dell'egira; il Canciani le inserì nella sua Raccolta delle leggi de' Barbari; ma poi furono scoperte impostura. Ridotti pertanto a tenuissime informazioni, diremo come l'isola, che dal tempo dei Cartaginesi avea formato due provincie, la siracusana e la panormitana, fu allora divisa in tre valli, e ciascuna in vari distretti. Entrata dello Stato era la getia, tributo imposto ai possidenti invece di quello dei Romani sulle bestie rurali. Le terre tolte ai Greci non furono serbate come possesso pubblico, ma divise fra'soldati benemeriti; maggior porzione agli invalidi, ai governatori, e ai tre capitani delle provincie. Queste possessioni, a differenza dei feudi, po-

Assan uni le sue, ed estesero le conquiste. I Greci fecero qualche tentativo di ripigliar l'isola, mandandovi soldati mercenari danesi, russi, warangi: l'ammiraglio Basilio prese Termini, battè Assan, e molti uccise in val di Mazara; ma la battaglia di Rometta costò la 958 vita a diecimila Cristiani.

Gli Arabi, per punire i natli del favore mostrato, deportarono in Africa trenta de più ragguardevoli personaggi, e fecero circoncidere quindicimila fanciulli col figlio del loro emir. L'imperatore Nice-965 foro Foca tentò anch' egli recuperare l'isola; e Manuele suo cugino pigliò Siracusa, Imera, Taormina, Lentini. I nemici ricoverarono ai monti, e quando Manuele osò avventurarsi fra quelle gole, lo batterono, presero e uccisero; e tosto l'emir ripigliò tutte le città, e rase dalle fondamenta la generosa Taormina. Non per questo cessarono i Siciliani di tener testa agli stranieri, ne uccisero anche in battaglia l'emir: le nimicizie degli Arabi fra loro, e la titubanza dei Greci or collegati ora avversi a questi, prolungarono le miserie dell'isola, disperante di respingere un nemico, il quale, come Anteo. sempre nuove forze traeva dalla Libia madre.

Intanto i Saracini si erano dalla Sicilia tragiltati in Calabria, e alcuni di quelli di Spagna occuparono Tàranto; quelli d' Africa presero Bari, e si spinsero nella Puglia, saccheggiando e uccidendo. Radelgiso duca di Benevento tentò invano snidarli da Bari; onde prese il sinistro consiglio di adoprarli nelle sue guerre contro Siconolfo 843 duca di Salerno, e li soldo coi tesori della chiesa di Benevento. Siconolfo, sebbene da prima li vincesse, non potè resistere che coll'imitarlo, e anch'egli derubata la cattedrale di Salerno, soldò Abulafar saracino comandante in Taranto, col quale riuscì vittorioso. Mentre seco risaliva in palazzo, il Longobardo con istrano scherzo lo prese fra le braccia, e portatolo di peso fin in cima alla scala, l'abbracció e bació. Recosselo ad onta il Saracino, e disdettogli il servizio, tornò a Tàranto e si esibì a Radelgiso, col quale ruinò i Salernitani. Il cui duca chiamò Saracini di Spagna e di Candia, e con essi vinse i Beneventani alle Forche caudine: ma Radelgiso sopragiunto, lo battè interamente, ne prese tutte le città, Benevento assediò.

Siconolfo ricorse a Guido duca di Spoleto: il quale venne, e dal collegato e dal nemico cercò smunger danaro, fingendo metterli di accordo. Siconolfo per conservare il dominio fe' omaggio a re Lodovico II, chiedendone l'investitura al prezzo di centomila scudi d'oro. Danari trovava costui dal saccheggiare Montecassino, donde portò via calici, patene, croci, vasi e centrenta libbre d'oro; un'altra volta, trecensessantacinque libbre d'argento e sedicimila soldi d'oro; la terza, vasi d'argento per cinquecento libbre; e così via, sempre promettendo restituire. La pace non fu fatta che l' 848 per opera di re Lodovico, il quale divise il ducato secondo la solita politica

dei Franchi.

Landolfo principe di Capua, morendo nell' 842, divideva il paese fra tre figli, a Landone Capua, a Pandone Sora, a Landonolfo Tiano, lasciando ad essi per ricordo non permettessero mai che Benevento si riunisse con Salerno. Anche il ducato di Spoleto divideansi dalla

parte transapennina, cioè dal ducato di Camerino: e così ogni cosa era sminuzzata e perciò debole.

Ne approfittavano i Musulmani, che mescendo il sangue loro al cristiano nei fraterni dissidi, si lusingavano dominare il bel paese. Oltre Bari, principale loro ricovero, alcuni si erano stanziati nell'isola di Ponza; ma Sergio console di Napoli, raccolti vascelli da Gaeta, Sorrento, Amalfi, ne li respinse. L'emir tornò, prese il castello di Miseno, sbarcò a Centumcelle, difilandosi sopra Roma; e ignaro dell'antica, nemico alla nuova dignità della metropoli del mondo, vi incendiò i sobborghi e profanò la chiesa dei santi Apostoli. Vacando allora la sede pontifizia, fu tumultuariamente eletto 847 Leone IV, che sacerdote eroe, quando i principi fuggivano o pagavano i Barbari, si pose a capo delle truppe e dei cittadini rianimati dal suo nobile coraggio, e rituffò i Saracini nel mare. Udito che nuove correrie minacciavano, Cesario, figlio del console Sergio, accorse con Napolitani, Amalfitani, Gaetani a difender Roma, e il papa gli accolse e benedisse: una tempesta malmenò l'armamento de Barbari, altri furono uccisi o imprigionati.

Leone cinse di doppia mura la basilica di san Pietro e il quartiere del Vaticano, stanza dei tanti forestieri accasati a Roma, donde il vocabolo di Città Leonina: al quale uopo, da tutti i poderi del pubblico e da ogni monastero chiese gli uomini che per condizione erano obbligati al lavoro. Compiuta l'opera in quattro anni, il papa che l'avea difesa colla spada la dedicò il giorno dei santi Pietro e Paolo, coll'intervento di molti vescovi e del clero, i quali scalzi e cospersi di cenere circuirono le mura, implorandovi quel Dio, che « se non vigila le città, invano sorgono avanti giorno quei che le custodiscono » (6). Centumcelle era rimasta quarant' anni smantellata e vuota d'abitanti a cagione delle correrie; e Leone ne accolse gli abitanti nella Città Leonina, donde più tardi ritornati alla prisca, le diedero il nome di Civitavecchia. Il papa muni pure Orta e Ameria; a Porto eresse due torri con grosse catene dall'una all'altra per chiudere l'entrata nel fiume: e molti Corsi fuggiti dalla loro isola per paura de Saracini, giurarono vivere e morire sotto lo stendardo di san Pietro.

I Saracini, disperati di prender Roma, voltarono sopra Fondi, sac- 852 cheggiandola e menando schiavi quei che non trucidarono; posero assedio a Gaeta, rincacciando fin a Montecassino un esercito di Spoletini mandati dall'imperatore a combatterli; e la culla de' Benedettini periva, se i Saracini non si fosser badáti la notte in riva al fiume, il quale gonfiò per modo che più non poterono al domani guadarlo. Gaeta fu salvata dal valore di Cesario, che entrò nel porto colle flotte di Napoli e d' Amalfi, create pel commercio, ma disposte a tutelare la patria.

Se n' andavano i Saracini carichi delle spoglie; ma presso ad afferrare a Palermo, scontrarono una barca in cui due uomini, uno da cherico, uno da monaco, i quali dissero loro: - Donde venite, e « dove andate? — Veniamo dalla città di Pietro, abbiam saccheggiato « l'oratorio di questo, devastato il paese, battuti i Franchi, arsi i

conventi di san Benedetto. E voi chi siete? — Chi siamo? Or ora lo saprete »; e detto fatto scoppiò procella sì impetuosa, che tutti

i vascelli inghiotti (7).

Altri predavano Luni con tal furore, ch' essa più non risorse, e il suo vescovado fu trasferito a Sarzana; e la riviera dal fiume Magra sino alla Provenza rimase desolata: mentre altri davano il guasto alla Calabria, alla Puglia, al ducato di Benevento. Lodovico II, intercedenti il vescovo di Capua e l'abbate di Montecassino, venne a soccorso, e ucciso l'emir Amalmater, si fece per forza consegnare quanti Saracini erano in Benevento, e li decapitò. Ma mentre perdea tempo a riconciliare i duchi di Benevento e di Salerno, i Musulmani rimbaldanziti devastarono il mezzodì. Avendo un tremuoto scassinato le mura d'Isernia, il valoroso Massar, stimolato a giovarsene per acquistare la facile preda, — E che? (disse) il Signore è segnato contro questa città, ed io vorrei aggravarne le sciase gure? »

Men generoso Lodovico, quando Massar cadde in sua mano, lo decretò al supplizio. Più terribile di questo, Soldano (Saugdana) venne a rinforzar Bari, donde respinse gli assalitori; e Alifa, Telese, Sepino, Boviano, Isernia, Venafro ridusse in macerie; Benevento risparmiò a prezzo d'un tributo, che quel principe si umiliò a pagargli quando vide i Franchi non voler combattere. I Benedettini di San Vincenzo di Volturno, tra i più ricchi d'Italia, ebbero saccheggiato e distrutto il loro convento: quello di Montecassino dall'abbate Bertario, illustre letterato, era stato difeso con mura e torri, e col porvi al piede una borgata, che fu poi la città di San Germano, dove stavano a guardia i molti vassalli suoi; ma si stimò conveniente il ri-

scattarsene con tremila monete d'oro.

riportarono grande vittoria; ma i Saracini li rivinsero e fugarono, desolando anche i principati, donde trassero grandi prede. Soldano, sbucato da Bari con trentasei vascelli, va e sperpera l'Illiria greca, spogliando le città che si erano sostenute contro gli Slavi: ma i Ragusei lo fecero stare tanto che giunse di Costantinopoli una flotta, innanzi alla quale i Saracini fuggirono.

Parve ai Romani che Lodovico II non avesse abbastanza aiutato a queste fazioni, e cominciarono a mormorare e dire: — Cosa fanno « per noi cotesti Franchi? non ci proteggono contro i nemici, e vio- « lentemente ci tolgono il nostro. Non sarebbe meglio chiamar i Gre- « ci e cacciare cotesti stranieri dalla nostra dominazione? » (8).

Fu riferito a Lodovico che questi discorsi venivano da Graziano maestro della milizia; onde temendo d'una insurrezione, accorse coll'esercito. Leone papa, così robusto a difendere la Chiesa e la patria, non mostrava orgoglio verso gl'imperatori, e—Se abbiam fatto « cosa alcuna incompetentemente, e ai sudditi non osservammo la « giustizia, la sottoponiamo al giudizio vostro e dei vostri giudici. Spe- « dite qua, ve ne supplichiamo, dei messi timorati di Dio, i quali fac- « ciano diligente indagine delle cose piccole e grandi, sicche non ri- « manga nulla non discusso e definito da loro » (9); e andò incontro

menti di affitti o livelli della Chiesa romana, e gli appropriava alla sua; preti e diaconi deponeva senza giudizio canonico, e li cacciava in ergastoli; e sebbene la città fosse sotto l'autorità anche temporale del papa, impediva a' suoi vescovi d'andar a Roma, e li scomunicava. Alcuni cittadini ne portarono lagnanze, onde fu citato al concilio Romano; ma egli vantava di non esser tenuto andarvi. Scomunicato, ottenne dall'imperatore due legati, coi quali presentossi a Roma, credendo incuter soggezione; ma il papa stette saldo, e poichè i Ravennati lo supplicarono a venire e rassettar le cose, vi andò: ma vi volle un altro concilio di settantadue vescovi per domare il ricalcitrante. Eppure fra pochi anni lo troviamo in nuova rotta col papa, ed entrato in Ravenna, saccheggiò le robe de' papalini, rapì loro le chiavi della città, e le prese per sè e pel magistrato municipale (11).

Fra ciò i pontefici non desistevano di eccitare contro i Saracini, le cni correrie non avcano tregua. Gl' Italiani s'accorgevano che unico modo di sbrattare la patria dagli stranieri è l'unione: e Lodovico imperatore, supplicato da essi, gittò il bando della leva a stormo a tutti i conti, vassalli e liberi, e — Chiunque possiede in beni mobili « il valore del suo guidrigildo, si conduca all' esercito; i poveri che « abbiano dieci soldi d' oro di valsente, proteggeranno le coste e le « piazze di frontiera : prelati, conti, gastaldi usciranno con tutti i lo-«ro ministeriali, senza riserva o privilegio; i vescovi non lasceran-« no indietro laico alcuno; chi ha molti figli, non ritenga a casa che « il più inutile: i liberi che ricusassero le armi, perdano beni e pa-« tria; onori e benefizi i conti, signori, abbati e badesse che non man-« dassero all' esercito i vassalli e servi: i conti lascino a casa sol-« tanto un vassallo pel proprio servizio e due per le mogli, e la gen-« te imbelle facciano chiudere ne'castelli. Ogni uomo da guerra pora ti seco armadura compita, vesti per un anno e viveri sino al ricol-" to. Chi ruberà armi od animali domestici pagherà tripla composi-« zione e sarà condannato all'harnescar (cioè a portar una sella « in spalla al cospetto dell'esercito, e un messale se preti); se schia-" vi, abbiano la frusta: morte alle fratture, all' adulterio, all' incen-« dio, all' omicidio ».

Tutta Italia fu in armi. Lodovico andò a Montecassino a chiedere che le preghiere secondassero l'esercito; e colà gli menò le sue truppe Landolfo, vescovo e signore di Capua, gran mettitore di risse in quel paese, e che, come un'altra volta, fece disertare i suoi pochi a pochi. L'imperatore corrucciato, e vedendo dover assicurarsi degli amici prima d'assaltare i nemici, volse le armi contro il mal fido, e col distruggere Capua sgomentò gli altri, e anche Napoli, che coll'indifferenza di gente intesa solo alla prosperità dei traffici, era piena di Saracini come Palermo, e gli aiutava d'armi, di viveri, di ricetto; anzi il duca Sergio avea lega coll'emir (12). Procedendo, respinse i Musulmani d'ogni dove, restringendoli in Tàranto e Bari: ma non arrivando la promessa flotta greca, dovette dar indietro. Lo inseguì Soldano co' suoi, che vincendo si spinse fino a San Michele sul Gargàno, santuario de' Longabordi; ma l'esercito lasciato da Lodovico nella Puglia non cessò di bezzicarli: e sebbene anche i no-

Musulmani; Napoli, Gaeta, Amalfi, se non amiche, neppur erano avverse a costoro. Lodovico appena liberato gli osteggiò, ma prima di morire li vide arbitri dell' Italia meridionale, e minacciare d'incendio Salerno e Benevento e sperperarne i contorni. I vicini sosteneano l'assediata Salerno, ma l'imperatore, forte adirato al duca di essa, negava soccorrerla. A quell'assedio l'emir Abdila piantò il letto sulla mensa della chiesa de'santi Fortunato e Cajo, e vi sacrificava ogni notte la verginità d'una monaca, finchè una trave vel fracassò. All'assedio di Benevento un cittadino calatosi dalle mura per chiedere soccorsi, nel ritorno è preso; gli Arabi gli fan larghe profferte se inganni i suoi, fiere minacce se no; ma condotto presso le mura, grida: — Coraggio! durate; arrivano i liberatori: avrò morte; vi raccomando mia moglie e figli »; ed è fatto a pezzi.

Lodovico, venuto poi a soccorso, riportò qualche vantaggio, aiutato da Amalfitani e Capuani, avvistisi del pericolo proprio nell'altrui. Anche in Napoli il duca Sergio cozzava col santo vescovo Atanasio, il quale, per sottrarsi alla persecuzione di lui, suggellò il tesoro e fuggi nell'isola del Salvatore. Sergio spedì Napoletani e Saracini per pigliarlo; ma l'imperatore mandò Marino duca d'Amalfi, che fe' macello degli aggressori. Sergio in vendetta derubò il tesoro, onde fu scomunicato dal papa: mentre Atanasio conseguì onori dall'imperatore mando dell'imperatore dall'imperatore dello conseguì onori dall'imperatore dello consegui onori dello consegui onori dall'imperatore dello consegui onori dall'impera

ratore e dai popoli.

I Saracini, noiati del lungo resistere di Salerno, incatenarono il puovo emir Abimelech, e partirono, abbandonando munizioni e viveri. Ma cresciuti di nuovi rinforzi e d'accordo co' natii, poterono metter radici sulla costa Campana, devastare i territori di Benevento, Telese, Alifi; e il duca Adelgiso sconfitto dovè mettere in libertà Soldano, che teneva come ostaggio. Costuì, non disarmato dal perdono, ricomparve più terribile che mai. I monasteri di Montecassino e di Volturno, mal difesi dalle orazioni e dai vassalli, furono incendiati; nè il paese de' fieri Sabini seppe tener testa alle correrie. Gli assaliti invocavano i Greci, ma questi erano deboli; invocavano i signori di Salerno, Amalfi, Napoli, ma questi se l'intendevano coi Musulmani. Il papa in persona andò a Napoli per distorre dalla lega cogli Infedeli quel duca e gli altri principi di là intorno: Sergio, che ricusava, fu scomunicato; Guaifero principe di Salerno gli mosse guerra; il vescovo Atanasio suo fratello congiurò contro di lui, e preso e accecato il mandò a Roma a finire miserabilmente, e proclamò duca sè stesso, come avea fatto il vescovo Landolfo a Capua; e n'ebbe lode dal papa. Ma l'intrigante vescovo anch' egli ben tosto aderì ai Saracini, e partecipava alle loro ladronaie; e chiamato di Sicilia l'emir Sicaimo, gli diè stanza alle falde del Vesuvio. Mal per lui, giacchè le costui masnade cominciarono a predare i contorni, rapir cavalli, armi, fanciulle: si spinsero anche fin alle delizie di Tivoli e alle sacre rive del Tevere, e per due anni le campagne di Roma nulla fruttarono agli atterriti abitatori.

Lodovico II, lodato dai contemporanei come amator della giustis75 zia, sostenitore dei poveri e dei pupilli, morì nel territorio di Brescia, e quel vescovo lo fece sepellire in Santa Maria. Ma Ansperto arcivescovo di Milano ne chiese il corpo, e negatogli, andò colà coi vescovi e tutto il clero di Bergamo e Cremona, e fattolo disotterrare e imbalsamare, con lunga processione portollo a deporre in Sant' Ambrogio di Milano, con un epitafio di non infelici versi e di amplissi-

me lodi (16).

Papa Giovanni VIII tentò ravvivare il coraggio o la compassione del vano e inetto successore di lui Carlo Calvo.—Il sangue cristiano " dilaga; chi campa dal fuoco o dalla spada è trascinato schiavo in « esiglio perpetuo: città, borghi, villaggi periscono vuoti d'abitanti; " i vescovi dispersi non trovano rifugio che alla soglia degli Aposto-" li, lasciando le chiese loro per tana alle siere; sicchè veramente è " il caso d'esclamare, Beate le sterili, e le mamme che non al-" lattarono. Chi mi dà rivi di lacrime per piangere la rovina della " patria? siede addolorata e sola la regina delle nazioni, la regina « delle città, la madre delle chiese. On giorno di tribolazione e d'an-« goscia, giorno di miseria e calamità! » Con eguale istanza dirigevasi agli altri principi perchè non lasciassero dalla stirpe di Agar ridurre serva l'Italia e rovinare la religione. Carlo comandò al duca di Spoleto di dar mano al papa; ma il console di Napoli, sordo a minaccie e scomuniche, ricusò staccarsi dai Musulmani. Roma dunque non si potè redimere che assoggettandosi a venticinquemila annue monete d'argento, e vide i baroni circostanti allearsi coi Saracini per ambizione di piantare la propria signoria in Roma.

(1) Eginardo, ad ann. 815 e 820.

(2) Astronomus, De vita Ludovici, c. 42.

(3) Liutprando, iv. 2. La preda fu ripartita così: a ciascuna famiglia d'un morto in guerra cento crus, che sarebbero da dugencinquanta lire; cinquanta alle vedove; per ogni ucciso che non lasciasse famiglia, si diedero cento crus ai poveri del suo quartiere, fosser cristiani o saracini; del resto si secero quattro parti, una per l'ammiraglio, una per l'emir di Sicilia, due pel califfo.

(4) Vedi Amari, Fram. di testi arabi nell' Arch. storico.

Theodosii monaci Ep. de excidio Syracusarum, Rer. it. Scrip., tom. ii.

p. 1, p. 262.

Histoire de l'Afrique arabe sous la dynastie des Aglabites. Parigi 1841; opera di Jusef ebn-Kalidun, fiorito a Tunisi dal 1332 al 1406, e da De Hammer chiamato il Montesquieu arabo; tradotta da Noël des Vergers. V'appare la lotta de' Bereberi contro gli Aglabiti, e come episodio la dominazione di questi in Sicilia.

Camillo Martorana, Notizie storiche de' Saracini Siciliani. Palermo

1832.

T. G. Wenrich, Rerum ab Arabibus in Italia insulisque adjacentibus, Sicilia maxime, Sardinia atque Corsica, gestarum commentarii. Lipsia 1845.

(6)

FR. TESTA, Diss. de ortu et progressu juris siculi.

Auronso Ainoldi, Cod. diplom. della Sicilia sotto il governo degli Ara-

bi, tom. 1, p. 1, 584, nota.

(5) Albertus Aquersis, lib. v. p. 37. Lo zuccaro prosperava grandemente in Sicilia: nel 1419 l'università di Palermo assegnava acque per la coltura di esso; nel 1449 Pietro Speciale ne piantò la campagna de' Ficarazzi; nel 1550 un viaggiatore descrive attivissimi i trappeti (aje) dello zuccaro; e principalmente ne erano a Carini, Trabia, Buonfornello, Roccella, Pietra di Roma, Malvicini, Olivieri, Casalnovo, Schiso, Casalbiano, Verdura, Sabuci, Medica. Federico II obbligò gli Ebrei venuti dal Garbo a piantare presso Palermo l'indaco e altre produzioni esotiche.

Romanus, Francus, Bardusque viator et omnis
Hoc qui intendit opus cantica digna canat.
Quod bonus antistes quartus Leo rite novavit
Pro patriæ ac plebis ecce salute suæ.

Principe cum summo guudens Hlotharius heros,

Perfecit, cujus emicat altus honor.

Quod veneranda fides nimio deduxil amore Hoc Deus omnipotens præferat arce poli.

Civitas hæc a conditoris sui nomine Civitas Leonina vocatur.

A esempio della Città Leonina, Giovanni VIII circondò di mura San Paolo:

Hic murus salvator adest, invictaque porta
Quæ reprobos arcet, suscipiatque pios.
Hanc proceres intrate senes, juvenesque togati,
Plebsque sacrata Dei limina sancta petens.
Quam præsul domini patravit rite Johannes,
Qui nitidis fulxit moribus ac meritis.
Presulis octavi de nomine facta Johannis
Ecce Johannipolis urbs veneranda cluit.
Angelus hanc Domini Paulo cum principe sanctus
Custodiat portam semper ab hoste nequam.
Insignem nimium muro quam construit amplo
Sedis apostolicæ papa Johannes ovans.
Ut sibi post obitum cælestis janua regni
Pandatur, Christo sat miserante Deo.

(7) Mon. anon. ap. Muratori, 11. 266.

(8) Quia Franci nihil nobis faciunt boni, neque adjutorium præbent sed magis quæ nostra sunt violenter tollunt; quare non advocamus Græcos, et cum eis fædus pacis componentes, Francorum regem et gentem de nostro regno et dominatione expellimus? Anastasio Bibl., Vila Leonis IV, p. 199.

(9) GRATIANI, cap. 9. dist. x; e cap. 41. H, qu. 17.

(10) Que' lamenti indicano di che natura s' intendesse il potere papale, giacchè Adriano racconta che Leone arcivescovo non permise che i
deputati delle città prestassero il giuramento in mano di Giorgio Sacellario, a tal uopo spedito dal papa a Ravenna; a governatore di Gavello
aver egli pontefice posto un Domenico raccomandatogli dal re, ma Leone avere spedito soldati ad arrestarlo, e vietato a tutti gli abitanti di accettar impieghi dal papa. V. Cod. Carolino, ep. Adriani, 51. 52. 53.

(11) Ad hoc usque molum crevit et incrassatum est, ut factione ravennatis archiepiscopi Maurinus cum suis complicibus, qui excomunicati et anathematizati a nobis jam sunt, Ravennam ingrederetur, et fidelium nostrorum res cum suis funditus raperet et devastaret, adeo ut claves civitatis Ravennæ a vestarario nostro violenter subtraheret, et

pro libitu suo, nescimus cujus auctoritate, ipsi archiepiscopo (quod numquam fuctum fuisse recolitur) potestative concederet. Così scrive il papa all'imperatrice Angilberga, ap. Baluzio, Miscell. tom. v. Altra prova che il dominio temporale apparteneva ai pontifizi, e che esisteva una

autorità municipale.

(12) La cronologia di questi fatti è incertissima. De' Napoletani scrive l'imperatore (ap. Anonimo Salban., c. 406): Infidelibus arma et alimenta et cetera subsidia tribuentes, per totius imperii nostri litora ecs ducunt, et cum ipsis toties beati Petri apostolorum principis fines furtim deprædari conantur, ita ut facta videatur Neapolis Panormum vel Africa. Quumque nostri equi Saracenos insequuntur, ipsi, ut possint evadere, Neapolim fugiunt, quibus non est necessarium Panormum repetere: sed Neapolim fugientes, ibidem quousque perviderint latitantes, rursus improviso ad exterminia redeunt.

(13) Noveris exercitum nostrum, Bori triumphis nostris submissa, Saracenos Tarenti pariter et Calabriæ nos mirabiliter humiliasse, simul et comminuisse; ac hos celeriter, duce Deo, penitus contriturum, si a mari prohibiti fuerint escarum admittere copias, vel etiam classibus a Panormo vel Africa suscipere multitudines. Anonino Salenn., c. 94.

(14) Allora fu composto questo ritmo:

Audite omnes fines terre horrore cum tristizia, Quale scelus fuit factum Benevento civitas: Lhuduvicum comprenderunt, sancto pio augusto.

Beneventani se adunarunt ad unum consilium, Adalferio loquebatur, et dicebant principi:

Si nos eum vivum dimittemus, certe nos peribimus;

Scelus magnum preparavit in istam provintiam,

Regnum nostrum nobis tollit, nos habet pro nihilum; Plura mala nobis fecit; rectum est moriad.

Deposuerant sancto pio de suo palatio;

Adalferio illum ducebat usque ad pretorium, Ille vero gaude visum tamquam ad martirium.

Exierunt Sado et Saducto, inoviabant imperio;

Et ipse sancte pius incipiebat dicere:

Tamquam ad latronem venistis cum gladiis et fustibus.

Fuit jam namque tempus vos allevavit in omnibus;
Modo vero surrexistis adversus me consilium.

Nescio pro quid causam vultis me occidere.

Generacio crudelis veni interficere,

Ecclesieque sancte Dei venio diligere,

Sanguine veni vindicare quod super terram fusus est.

Kalidus ille temtador ratum atque nomine

Coronam imperii sibi in caput ponet, et dicebat populo:

Ecce sumus imperator, possum vobis regere.

Leto animo habebat de illo quo fecerat,

A demonio vexatur, ad terram ceciderat; Exierunt multe turme videre mirabilia.

Magnus Dominus Jesus judicavit judicium; Multa gens Paganorum exit in Calabria,

Super Salerno pervenerunt possidere civitas.

Juratum est ad sancte Dei reliquie

Ipse regnum defendendum, et alium requirere.

(15) Gli Annali Bertiniani di Metz narrano a disteso questi fatti. Il Muratori mostra non avervi gran fede: eppure ne' punti principali concordano colle cronache patrie.

(16)Hic cubat ælerni Hludovicus Cæsar honoris. Equiparat cujus nulla Talia decus; Nam ne prima dies regno solioque vacaret, Hesperiæ genito sceptra reliquit avus. Quam sic pacifico, sic forti pectore rexit, Ut puerum brevitas vinceret acta seném. Ingenium mirer ne, fidem cultusve sacrorum, Ambigo, virtutis an pietalis opus. Huic ubi firma virum mundo produxerat ætas, Imperii nomen subdita Roma dedit. Et Saracenorum crebro perpessa secures, Libere traquillam, vexit ut ante togam. Cæsar erat cælo, populus non Cæsare dignus, Composuere brevi stamine futa dies. Nunc obitum luges, infelix Roma, patroni, Omne simul Latium, Gallia tota dehinc. Parcile, nam vivus meruit quæ præmia gaudet; Spiritus in cælis, corporis extat honos.

#### CAPITOLO LXXII.

## Imperatori italiani. Gli Ungheri.

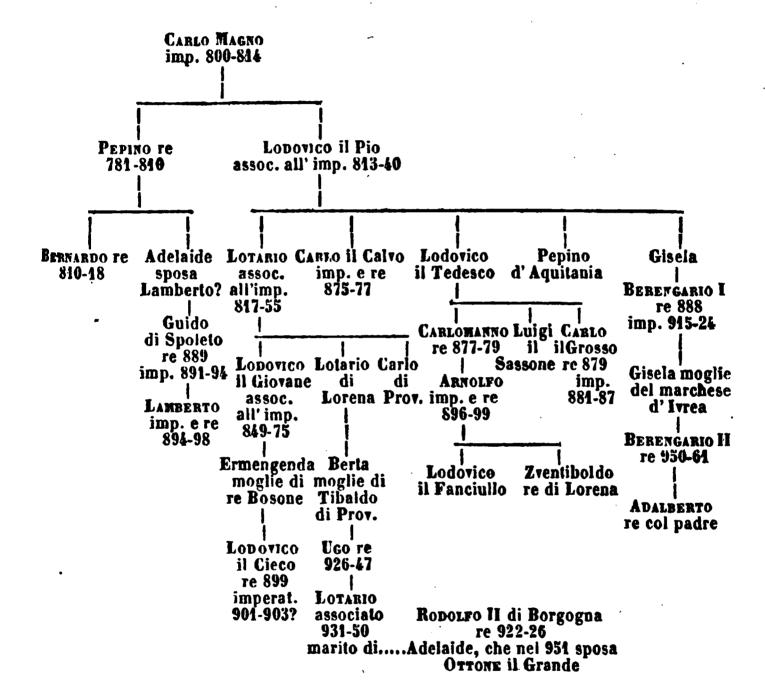

Lodovico II non lasciava figli; e quanto si fossero ingagliarditi i grandi ecclesiastici e secolari comparve nelle due fazioni che allora parteggiarono a favore dei due suoi zii. Una, desiderando un protettore robusto, chiedeva re Lodovico il Tedesco, al quale nella partigione del retaggio di Carlo Magno eran tocche la Baviera, la Boemia, la Moravia, la Pannonia, la Carintia, la Sassonia, ed altri paesi d'oltre Reno; l'altra Carlo il Calvo re della Francia occidentale, per-

chè debole essendo, non avrebbe minorato i diritti e gli arbitri signorili. Carlo passò di subito le Alpi: lo seguì per contrastarlo Carlo il Grosso figlio di Lodovico, e trovandosi prevenuto, guastò il Bergamàsco e il Bresciano; poi atterrito, o deluso dallo zio che fingeva assalire la Baviera, diede indietro; e Carlo il Calvo venuto a Roma, coll' arti di Giugurta vi comprò voti e la corona dell'Impero, poi in Pavia quella de' Longobardi. Come in Francia egli non sapeva impedire le usurpazioni de' nobili, anzi gli aveva assicurati non sarebbero rimossi dalle pubbliche funzioni nè essi nè i loro figli, ed obbligato i liberi a sottoporsi ciascuno a un patrono; altrettanto fece in Italia.

Già signori e vescovi aveano tratto a sè l'arbitrio di eleggere il re; e per primo Ansperto arcivescovo di Milano, poi i vescovi d' Arezzo, Pavia, Cremona, Tortona, Vercelli, Ivrea, Lodi, Asti, Modena, Alba, Aosta, Acqui, Genova, Como, Verona, Piacenza, uniti con Bosone conte di Provenza, archimandrita del sacro palazzo e messo imperiale, e con vari altri conti, come ottimati del regno d'Italia elessero l'imperatore Carlo il Calvo per patrono, signore, difensore e re, promettendo obbedirlo in che che ordinasse a vantaggio della Chiesa e a salute di loro tutti; quanto sapranno e potranno col consiglio e cogli atti, senza frode ne maltalento, gli saran fedeli e obbedienti; nè direttamente o per lettera o per messi turberanno la quiete e la solidità del regno. Di rimpatto Carlo giurava, coll' aiuto di Dio e con ogni sua possa, onorare e salvare ciascuno, giusta l'ordine e la persona, mantener la legge e la giustizia che a ciascuno compete, e usare ragionevole misericordia a chi ne abbia bisogno: . che se per fragilità deviasse, appena lo riconosca procurerà emendare (1).

Quest'atto prezioso ci chiarisce la natura di quel regno, elettivo e aristocratico; e dove fra gli elettori prevalgono i vescovi, come si sente dal fondarsi sui precetti evangelici, anzichè sulle cautele costituzionali, di cui furono assiepati i re dopo che si cessò di riverirli

come immagini di Dio.

Bosone suddetto ricevè la reggenza di questo regno col titolo di duca di Pavia, conferitogli coll'imporgli la corona, che dopo quell'ora fu adottata negli stemmi ducali. Poco poteva il re, e meno il suo luogotenente; prevalendo i grandi e massime i vescovi, perchè i piccoli vassalli, non trovandosi protetti altrimenti, si mettevano sotto al loro patronato, salvo le grandi città, le sole dove i liberi conservassero qualche importanza perchè uniti.

Carlomanno, altro figlio di Lodovico il Tedesco, cala in Italia, pretendendola come eredità paterna; ed essendo fuggito e morto il Calvo, è salutato re d'Italia: mai però non ottenne la corona imperiale; e non andò guari, che scontento delle turbolenze o impauritone, uscì d'Italia lasciandola campo alle ambizioni, e poco stante morì.

Guido duca di Spoleto, di nazione Franco, e nato da una figlia di Pepino re d'Italia, ingrandì di mezzo alle guerricciuole interminabili de' signorotti della bassa Italia, e campeggiando i Saracini che mai colà non lasciavano pace. Docibile duca di Gaeta, assalito dal principe di Capua, invocò i Saracini, che vennero, e fecero gravissimi danni agli amici non meno che ai nemici. Il papa indusse Docibile a torcere le armi contro di loro, e molti Gaetani perirono in quella guerra; ma poi si calò ad accordi, dando loro stanza presso 882 il Garigliano, di dove per quarant' anni manomisero i dintorni.

Anche Anastasio, l'ambizioso arcivescovo di Napoli, ora ai Saracini ora ai Greci ricorse per aiuti onde nuocere ai Salernitani e ai Capuani; i quali di rimpatto si dirigeano a Guido di Spoleto. Costui non facea divario da onesto a ingiusto, e mentre combatteva gl'Infedeli, rapiva continuamente alla Chiesa (2); anzi, aspirando alla corona d'Italia, empiva Roma de' satelliti, e diceano s'intendesse coi Saracini di Taranto per disfare la dominazione pontifizia. Giovanni VIII, papa di natura irresoluta, corre ad Arles per invocare il re Lodovico il Balbo; ma questi ricusa s'e'non benedica le sue nozze con Adelaide, sposata mentre la prima donna ancora viveva: anche Carlo di Svevia lo respinge perchè gli avea proibito d'invadere la Borgogna cisgiurana; onde il papa si propizia Bosone suddetto, cognato di Carlo il Calvo, aiutandolo a formare il regno di Provenza, poi lo mena seco in Lombardia lusingandolo della corona imperiale. Quivi il vescovo di Pavia fece omaggio a Bosone come a re; ma appunto per questo l'arcivescovo di Milano il ricusò: e il papa stesso abbandonollo, sollecitando Lodovico il Sassone a venire per la corona imperiale. La prese in fatto a Roma: ma morendo presto di dolore, la lasciava al fratello Carlo il Grosso. Imperatore, re di Germa-882 nia, di Baviera, di Sassania, di Lorena, d'Italia, costui riuniva tutto il retaggio di Carlo Magno, ma nessuna delle qualità necessarie a so-

stenerlo (3). A lui Giovanni VIII mandava querele perchè i baroni si rendes-

sero ogni giorno più dissoggetti, mentre la metropoli del cristianesimo era minacciata dagli Infedeli e da figli ingrati, e — Per Iddio soccorreteci, chè le nazioni vicine non abbiano a dire, Ov' è il loro imperatore? » Carlo trovavasi molestato nel suo paese dalle correrie de' Normanni, e più dall' insubordinazione de' feudatari, ormai convertiti in altrettanti re: pure venne, e nella dieta di Pavia i vescovi, gli abbati, i conti e gli altri ottimati del regno lo elessero, giurandogli omaggio e fedeltà, al solito modo e col solito ricambio. Ma col titolo regio non acquistò l'autorità; e Guido di Spoleto continuava le depredazioni, ad onta de' messi imperiali e dei fulmini della Chiesa, anzi costrinse l'imperatore a rendere a lui ed a'suoi complici i confiscati onori. Carlo, incapace di reggere la nave fra tali procelle, s'affidò a Liutwardo vescovo di Vercelli, tanto a lui caro che lo eresse arcicancelliere dell'Impero. Costui se ne valse a soprusare, e le fanciulle di più ricco retaggio forzava a sposare parenti suoi; e rapi da Santa Giulia di Brescia una nipote di Berengario duca del Friuli per darla a un suo nipote. Non comportò l'oltraggio Berengario, e con un grosso di truppe assalse Vercelli, e pose a sacco il vescovado; poi andò a scusarsene all'imperatore. Il quale non tardò a disgustarsi di Liutwardo, massime dacchè lo sospettò di tresche coll'imperatrice Ricarda. Questa giurò non essere mai stata tocca da nessun uomo, neppur dall'imperatore, esibendo sostenerlo col duello e colle sbarre roventi; e così giustificata si ritirò in un convento. Liutwardo esulò, e ricoveratosi presso re Arnolfo, intrigò a favore di questo (4). Carlo medesimo come incapace e mentecatto fu deposto d'imperatore, e morì miscrabile; e allora la corona di Carlo Magno andò per sempre a pezzi, e i vari popoli scelsero re nazionali: Eude prese la Francia, Arnolfo la Germania, Bosone la Provenza.

Come regno elettivo ch' era l'italico, i grandi di qui non si credettero obbligati ad Arnolfo, ultimo ed illegittimo rampollo carolingio, e si sentirono forti quanto bastasse per governare il paese senza tutela di forestieri. Già aveano compreso che gl'imperatori, da patroni, tendeano a farsi padroni: il vescovo di Brescia scriveva ad un prelato tedesco i guai degli Italiani, inquilini o piuttosto affittaiuoli della patria loro, e preda del più forte; e l'oltramontano rispondeva compassionando una terra, ch'era unica fonte della ricchezza a paese arido e povero qual'è la Germania (5). Pertanto voleasi un re nazionale; ma come accordarsi nella scelta in un'età tutta d'individui, dove le fazioni signorili si contrastavano spesso senza conoscere il perchè, mutando parte secondo le inclinazioni e la forza

de' loro capi, servì all' interesse istantaneo e immediato?

Fra i signori italiani quattro primeggiavano. Adalberto marchese di Toscana, sposo a Berta figlia di Lotario re di Lorena, la quale prima era stata di Teobaldo conte di Provenza, e n'aveva avuti Ugo che poi fu re d'Italia, e Bosone che fu marchese di Toscana. Adalberto era cognominato il Ricco, ma non entrò per allora in lizza. Il principe longobardo di Benevento si era svigorito nelle guerre, e trovavasi sulle braccia le città di Calabria e i Saracini. Berengario duca del Friuli, di gente salica, e nato da una figlia di Lodovico il Pio, avea favorito a' Carolingi, ma con tale circospezione che al soccombere di quelli rimase in piedi e potente. Guido di Spoleto, per la posizione sua appoggiavasi ai Saracini e al papa, potendo in quelli trovar braccia, a questo ispirar timore come emulo, o gratitudine come protettore. Stefano V l'adottò per figliuolo; e tanto erasi reso potente, che la dieta adunata a Langres per dare un successore a Carlo il Grosso, lui chiamò re di Francia. Abbandonò dunque le speranze del regno d'Italia a Berengario, il quale lusingava la nazionalità col farsi chiamare di sangue latino e principe italiano (6); e in 288 Pavia da Anselmo arcivescovo di Milano si fe' cingere la corona (7).

Ma Guido giunto in Francia si trovò prevenuto, ed eletto re Eùde conte di Parigi; onde col dispetto ripassò le Alpi, menando un grosso di guerrieri francesi, già allora sprezzatori dei nostri (8); e coll' alleanza dei Camerini e de' Spoletini assalì Berengario, sussidiato da altri signori. Si combattè sanguinosamente nelle vicinanze di Bresso scia; e Berengario vinto dovette contentarsi del suo ducato del Friu-

li, tenendo sede in Verona.

Allora i vescovi del regno, che omai aveano tratto a sè il supremo diritto, si congregarono a Pavia, e meditando « quanti mali avesse

pei propri peccati sofferto Italia dopo Carlo Magno, tali che umana lingua non può spiegarli », risolsero porre un fine alle orribili stra-gi, ai sacrilegi, alle rapine, ai misfatti d'ogni genere che attiravano la collera celeste; e per salvare le chiese loro e tutta cristianità volgente in desolazione, si adunarono affine di imporre degna penitenza ai malfattori confessi, e reprimerli in avvenire, al qual uopo elessero Guido re, piissimo ed eccellentissimo. E fu riverito a patto rispettasse le immunità e i domini della Chiesa romana, coi privilegi e le autorità concedutile dagli imperatori antichi e moderni, troppo disdicendo che questa chiesa « capo delle altre, rifugio e sollievo dei soffrenti, salute di tutti » venisse da chicchessia vessata; piuttosto convenendo che il pontesice da tutti i principi e i sedeli sia supremamente venerato. Rimangano inoltre libere da ogni vessazione e diminuzione le chiese vescovili : i rettori di esse liberamente esercitino la potestà sacerdotale nelle cose ecclesiastiche e nel reprimere i trasgressori della legge divina: a vescovadi, abbazie, spedali o altri luoghi sacri non si impongano nuove gravezze: ogni sacerdote e ministro di Cristo abbia gli onori e la riverenza dovuta al suo grado, e colle cose ecclesiastiche e le famiglie a lui spettanti rimanga imperturbato sotto la podestà del proprio vescovo, salva la ecclesiastica disciplina. A tutti gli uomini plebei e ai figli della Chiesa si lasci usare liberamente delle proprie leggi, senza esiger da loro più del dovuto, nè opprimerli: che se ciò avvenisse, il conte del luogo abbia a ripararli legalmente, per quanto gli preme conservare la sua dignità; ove manchi, e faccia violenze o vi consenta, sia scomunicato dal véscovo. E poichè Guido liberamente promise osservare tali capitoli, unanimemente, a guisa di agnelli rimasti senza pastore, lo elessero a re e signore.

Qui dunque, siccome avviene col ripetersi delle elezioni, s'allargano i patti, e ciò ch' è notevole si è la tutela del popolo e delle sue giustizie, assunta dai vescovi non per distinzione di razze e di grado, ma a favore di tutti, perchè tutti figli della Chiesa. Se i modi divisati per effettuarla non erano i più prudenti, è già assai il trovare così proclamata l'egualità civile in nome della religiosa; è bello trovar costituzioni di diritti reali, mille anni prima che la nostra accidia ci facesse credere non poterne noi avere se non dall'imitare le francesi.

Guido, profittando del favore di Stefano V, si fe' cingere in Roma anche la corona d'oro: ma il nuovo papa Formoso, preferendo un 891 lontano imperatore a questi vicini e litigiosi, favorì il tedesco Arnolfo, che da Berengario era stato invitato a sostenere i propri diritti sovra un regno di cui esso gli faceva omaggio. Arnolfo, come unico carolingio fra tanti nuovi dominatori, pretendeva che la Germania sua fosse ancora il centro e l'anima degli Stati disgiunti; e comprendeva che, se Berengario cadesse, e Guido preponderasse co'Franchi e coi Longobardi, ogni ingerenza germanica di qua dall' Alpi sarebbe perduta. Adunque per l'Adige calò in Italia, prese Verona e Brescia; Bergamo, che generosamente si difese, mandò a osceno saccheggio, e Ambrosio, governatore per Guido, che vi si era eroica-

mente sostenuto, fece vilmente appiccare. Tosto Milano e Pavia cedono; i marchesi d'Italia vengono a prestar omaggio e chiedere nuova investitura, invece della quale Arnolfo li fe' carcerare, sinchè a lui giurassero fedeltà. Allora l'aborrimento del dominio straniero uni quelli che prima s'erano fra loro combattuti, e lo costrinsero a dar volta.

Cessato appena il pericolo, la guerra civile rinfocò tra Berengario 291 e Guido; e morto questo, Lamberto suo figlio e collega, gridato re. strinse novamente Berengario in Verona. Allora Arnolfo, invitato da papa Formoso, torna; va dritto al cuor d'Italia per abbattere gli Spoletini, che parea volessero rinnovare la preponderanza longobarda; conferma a Berengario il regno d'Italia, soltraendogli però le provincie transpadane, nelle quali pone un Gualfredo col titolo di duca di Verona, e un Maginfredo con quello di conte di Milano. L'acconcio dispiace a Berengario, il quale s'affiata con Lamberto di Spoleto 896 e con Adalberto di Toscana per chiudere ad Arnolfo il cammino di Roma. Arnolfo vi arriva per forza; benchè Gellrude, vedova dell'imsebbr. peratore Guido, difendesse la Città Leonina, egli la prende, ha Roma per capitolazione, fa decollare molti a sè avversi; dal pontefice ottiene la corona, dal popolo giuramento d'obbedienze, salvo la fedeltà dovuta a papa Formoso. Ma le malattie che spesso vendicarono gli Italiani, colsero Arnolfo, sicchè s'affrettò a ritornare in Ba-

viera, molestato gravemente dagli Italiani insorti.

Ratoldo suo figlio, lasciato in Lombardia, non bastava a frenare quel moto d'indipendenza; sicchè pel lago di Como egli pure se ne andò in Germania; Verona non resistette a Berengario; i Milanesi trucidarono Maginfredo, che dato interamente al Tedesco, non pensava che a stringerli in soggezione; a Roma l'odio agli oltramontani si manifestò in uno scandaloso processo, che il nuovo papa Stefano VI fece al cadavere di Formoso, la cui vera colpa in faccia al popolo era d'aver unto lo straniero; poi sedente Giovanni IX, un concilio confermò imperatore Lamberto, pronunziando surrettizia e barbara l'elezione d'Arnolfo. I due competitori Lamberto e Berengario, accortisi che dal ricorrere agli stranieri scapitavano entrambi, 898 partirono il regno fra sè; al secondo la Lombardia fra il Po e l'Adda, il resto a Lamberto colla corona imperiale. Ma i fiumi non demarcavano le possessioni de' grandi e degli ecclesiastici, e l' incrociarsi di esse su domini diversi moltiplicava i motivi di conflitto. In breve Lamberto venne in rotta con Adalberto di Toscana, e lo rese prigioniero; ma poco stante egli stesso fu assassinato nei boschi di Marengo, dicono da Ugo figlio di Maginfredo già conte di Milano.

Anche ne' paesi transalpini i duchi o conti cincischiavano l'autorità dei re; ma infine essi erano nazionali. Da noi invece erano forestieri; e nessuno se ne trovò, il quale sapesse sbrancarsi dalla propria nazione, per farsi capo d'una nuova. In tal guisa l'indipendenza paesana cadeva, mentre gli altri popoli la acquistavano; atteso che cotesti signorotti, non v'avendo popolo sul quale farsi forti, ricorreano ai potentati forestieri. Berengario, rimasto solo re, libera Adalberto; ma eccogli addosso un nuovo flagello, gli Ungheri.

Dagli Urali e dal Caspio erano venuti costoro nella grande commozione di Attila; avanzatisi poi nell' vin secolo, e sottoposti i Valachi e gli Slavi delle sconfinate pianure di qua dai Crapak, cominciarono a rendersi terribili in Europa quali scorridori e devastatori. I Carolingi nelle miserabili gare degli ultimi loro tempi gl'invocarono spesso, e Arnolfo gli invitò coi Croati ad osteggiare il potente impero de' Moravi. Improvido consiglio (9), perocche abbattuto questo, si trovarono a contatto coll'impero Franco, contro del quale spinsero i rapidi loro cavalli e una ferocia da selvaggi.

Ci sono essi descritti come gente oltre ogni dire deforme e barbara; volto schiacciato; le madri morsicavano i figli in viso per abituarli al dolore. Nello sgomento ispirato da essi, disputavasi se fossero quel popolo di Gog e Magog, predetto dall'Apocalissi come precursore della fine del mondo; e s' introdussero processioni e riti per isviare quel nembo, e litanie dove pregavasi Dio perchè ci campasse dal furore degli Ungheri. Nè mancò la solita messe di prodigi; e molte volte le ossa turbate de' santi riuscirono loro micidiali: la mano di un Unghero restò affissa all' altare che tentava spogliare;

ad un altro si spezzò la spada vibrata a decollar un frate.

Non tocca a noi raccontare i guasti che recarono alla Germania e alla Francia; ma l'Italia ben presto lusingò la loro cupidigia, bella e ricca qual è anche dopo spogliata e vilipesa da stranieri e da suoi, ed aperta a loro dal lato ove s'abbassano le alpi Friulane. Entrati per queste in numero che parve immenso agli atterriti, non arrestati dalle minutissime città di Aquileja (10) e Verona, devastarono sino a Pavia. Re Berengario che, allor allora domi i rivali, trovavasi solo in dominio del bel paese, mandò il bando dell' armi per la Lombardia, la Toscana, Camerino, Spoleto, e raccolto un esercito tre volte più numeroso di quel de nemici, mosse contro di loro, li sconfisse, e talmente gli avviluppò fra l'Adda, il Brenta e gli altri fiumi dell' alta Lombardia, che non trovando scampo, mandarono offrendo di abbandonare il bottino e i prigionieri, purchè fossero lasciati partire. Berengario, confidando sterminarli, negò; ed essi, dalla disperazione incoraggiati, combatterono, vinsero, e dispersi i mal uniti Italiani, senza ostacolo desolarono il paese.

Non combattevano in regolate schiere, ma da scorridori sui rapidissimi cavalli, cui schiomavano acciocchè i nemici non avessero dove ghermirli. Non sarebbe dunque stato possibile ad ordinato esercito il raggiungerli; sicchè ciascuno era costretto provedere alla propria difesa. Dalla campagna al loro accostarsi fuggiva la gente sulle alture fortificate, e mura alzaronsi allora attorno alle borgate e ai conventi (11). Così gli uomini, rialzate le teste dalla servitù regolare dei Romani e dalla violenta dei Barbari, imparavano di nuovo a maneggiar le armi, e valersene a tutela della casa, del podere, del convento, della città; il che tornò poi a vantaggio della libertà, poichè i padri nostri compresero la potenza dell' unione, e trovandosi in mane le armi, le usarono ad acquistarsi od assicurarsi frandosi in mane le armi, le usarono ad acquistarsi od assicurarsi fran-

chigie.

Berengario gli affrontò più volte: ma dall'infelice riuscita disgu-

stati, o seguendo già la politica imputata loro di voler sempre due padroni affinchè l'uno tenesse l'altro in rispetto (12), una partita di signori nostri, e nominatamente Adalberto di Toscana, offerse la co-899 rona d'Italia a Lodovico re di Provenza. Adalberto da principio era sì buono, che quando non si trovasse altro, dava ai poveri il proprio corno da caccia colla catena d'oro, che poi riscattava a danaro: ma poi s'abbandonò all'ambizione e alla crudeltà, e perpetuamente avversò Berengario. Lodovico venne, e fu coronato re in un concilio 901 a Pavia, poi imperatore a Roma col nome di Lodovico III. Avendo soggetta tutta l'Italia volle vedere anche la Toscana, e a Lucca fu ricevuto da Adalberto con tanta magnificenza, ch'ebbe ad esclamare: — Questo marchese avrebbe piuttosto a chiamarsi re, in nulla essendomi inferiore che nel nome ». Adalberto, e più l'ambiziosa sua moglie Berta, videro in queste parole un' espressione d' invidia, onde se ne alienarono, e svolsero da lui anche gli altri principi. Lodovico, venuto a Verona, congedò l'esercito, distribuì a' suoi molti possessi, e stavasene in improvida sicurezza: sicchè Berengario. che non gli si era opposto, lo colse, gli rinfacciò d'avergli altra volta giurato di non molestare l'Italia, e fattigli cavar gli occhi, il ri-603? mandò in Provenza. I suoi soldati restarono dispersi, e al passo dell'Alpi ne fe'molti capitar male il marchese d'Ivrea genero di Berengario.

Quel che gli Ungheri all' alta Italia, il faceano alla bassa i Saracini, devastando, uccidendo; e massime la banda postatasi al Garigliano interrompeva le comunicazioni, e dilapidava i beni della Chiesa. Quando poi Ibraim re di Cairoan dall' Africa sbarcò in Sicilia per tornar al dovere gli emiri rivoltosi, si lagnò che a questi avessero dato soccorso le città di Calabria; e benchè esse venissero a fargli scuse, intimò si preparassero alla servitù, ed annunziassero il suo 908 arrivo nella città del vecchio Pietro. Ma a Cosenza trovò forte osta-

colo, e una notte per giudizio di Dio morì (13).

Su questi nemici del paese e della fede vegliavano i papi; e Giovanni X, desiderando mettere concordia tra i signori italiani, affichè concorressero a riscattare la patria, pensò rassodare l'unità cristiana col porvi a capo Berengario, e il coronò imperatore nel giorno di Natale del 915, a patto che osteggiasse i Musulmani. La coronazione fu solennissima; profusi i doni alle chiese, al clero, al popolo. Intanto il papa aveva invitato la corte di Costantinopoli a mandar una flotta che intercettasse il mare ai Saracini; trasse in lega Landolfo principe di Benevento, Gregorio duca di Napoli, Giovanni duca di Gaeta: il papa stesso menò l'impresa, intervenendovi Berengario in persona col marchese Alberico di Camerino; e bloccata la colonia de' Barbari, l'affamarono di maniera che messo fuoco alle case e alle robe, sbucarono impetuosi a salva chi può, e la più parte furono uccisi o presi e fatti schiavi.

Non per questo le fazioni quietarono. Il marchese di Toscana e Berta sua moglie furono in Mantova imprigionati da Berengario, ma senza poter farsene cedere i castelli. Lamberto arcivescovo di Milano, che da esso imperatore avea dovuto comprar a danaro la dignità; Adalberto marchese d'Ivrea, genero di Berengario; Odefrico marchese e conte del sacro palazzo, congiurarono a danni dell'imperatore. Saputo egli che costoro aveano un convegno sulla montagna di Brescia, soldò due capi di Ungheri, i quali di fatto li colsero; Odefrico restò ucciso; Adalberto fintosi un povero fantaccino di Calcinate, scampò; altri ebbero salvezza dalla clemenza di Berengario. Ma da questa non disarmati, invitarono in Italia Rodolfo II, re della Borgogna transgiurana. Soccorso dal suocero Burcardo duca di Svevia, egli venne; ma in sanguinosa battaglia a Firenzuola era 922 del tutto sconfitto, quando la riserva del suocero mutò la fortuna, e Rodolfo vincitore in Pavia fece coronarsi re.

In questo mezzo erano tornati gli Ungheri, e tagliati a pezzi ventimila guerrieri opposti loro da Berengario, eransi sveleniti contro Padova, Treviso, Brescia. L'imperatore mal obbedito non potè frenare quella furia che con doni, pagando dieci moggia di danari di argento (14); al qual fine tolse molti beni alle chiese, e il popolo tatto obbligò, fin ai lattanti, a contribuire un danaro per testa. Ma quando egli si trovò vinto e scoronato, e ridotto a Verona e al ducato del Friuli, badando più all'utile proprio che al male del paese, invitò essi Ungheri contro l'emulo Rodolfo. Voltisi dunque sopra Milano, assalsero Pavia città florida e popolatissima (15) dove si tenevano le diete del regno, e vi soffocarono il vescovo e quel di Vercelli, distrussero quarantatrè chiese; di tanta gente, soli ducento lasciarono vivi, i quali raccolsero fra le ceneri otto moggia di danari per ricomprare dai Barbari il luogo dov'era sorta la patria.

Modena fu difesa a lungo dai propri cittadini, che dall'alto delle mura si incoravano a vigilare con una cantilena guerresca rimastaci (16). Malmenate anche le estreme terre del Piemonte, osarono imbarcarsi sulla marina Adriatica, ed arsero Cittanova, Equilo, Fine, Chioggia, Capodarzere, e predato tutto il littorale, tentarono Malamocco e Rialto; ma i legni mercantili di Venezia li respinsero (17).

La chiamata di que' Barbari indignò gl' Italiani contro Berengario, onde tra i Veronesi fu congiurato di ucciderlo, e capo della trama era Flamberto. L' imperatore n' ebbe fumo, e chiamatolo a sè
gli ricordò come l' avesse colmo di benefizi, sin a tenergli un figliuolo a battesimo, e più gliene compartirebbe ove restasse fedele; e donatagli una coppa d'oro, il lasciò andare. L' ingrato non ne
divenne che più accanito. Berengario quella notte non dormì in palazzo, ma in una cameretta attigua alla chiesa, per esser pronto a
sorgere la mezzanotte ed assistere all' uffiziatura. Ma come fu in
chiesa, Flamberto lo fe' trucidare. Milone, suo fedele. che avea fatto
ogni opera per metterlo in guardia, lo vendicò, e fece appiccare
Flamberto e i suoi complici.

Come avvenne ad altri infelici autori di nazionali tentativi, Berengario, bersagliato miserabilmente tutta la vita, fu esageratamente lodato dopo morto come valoroso, clemente, pio, e sin a riverirlo per santo, e mostrar lungamente una pietra chiazzata del suo sangue, che mai per lavarla non avea perduto le macchie (18).

Tolto l'emulo, e scomparsi gli Ungheri, venne a regnare Rodolfo,

W 1

ma non con pace, giacchè lo contrastarono tre vedove, che allora aggiravano l'Italia cogli intrighi e coi vezzi: Berta, vedova di Adalberto il Ricco; sua figlia Ermengarda, marchesa d'Ivrea; e sua nuora Marozia, di disonesta memoria, vedova d' Alberico marchese di Camerino. Il voto di coteste e di Guido duca di Toscana e Lamberto fratelli d' Ermengarda si accordò sopra Ugo, duca di Proven-926 za, loro fratello uterino, che cogl' inganni più che colla forza vinse Rodolfo. Questi si ritira in Borgogna, ma quivi unitosi ancora col suocero Burcardo, cala con grosso esercito in Italia. Burcardo piglia l'assunto d'esplorare le forze de nemici, e in veste d'ambasciadore viene a Milano. Giunto alle colonne di San Lorenzo, allora fuor di città, disse a' suoi compagni: — Questo luogo pare fatto apposta « per stabilirvi una fortezza che tenga in briglia, non solo i Milane-« si, ma tutti i principi d' Italia »; e soggiunse: — Non sono Bur-« cardo se non riduco gl' Italiani a contentarsi d'un solo sprone e « cavalcare giumenti ». Disse ciò in tedesco, ma i nostri lo capirono, e tutto riportarono all'arcivescovo Lamberto: il quale dissimulò, prodigò carezze al finto ambasciadore, e gli diede licenza di rincorrere un cervo nel proprio parco; favore che a nessun egli consentiva. Ma intanto mandava avviso agli Italiani; sicchè, mentre tornava. Burcardo fu colto in un agguato a Novara, e fuggendo restò trafitto dai duchi di Toscana; a'suoi non valse il ricoverarsi in San Gaudenzio, chè furono trucidati; e Rodolfo diè la volta indietro.

Ugo, che spertissimo di maneggi, s' era già compri molti signori italiani, allora venue promettendo un secol d'oro; sbarcato a Pisa ebbe universali accoglienze; a Pavia eletto re, a Milano coronato, regnò più robusto che nol desiderassero i signori italiani, proponendosi di ristaurare l'unità della signoria col solo modo ch' è pos-

sibile dopo gravi disordini, cioè la tirannia.

La voluttuosa e intrigante Marozia, sposa a Guido di Toscana, formatosi un grosso partito in Roma, e disdicendo ogni obbedienza al papa, aveva occupato Castel sant' Angelo, e disponeva a sua voglia della città e del papato: entrata col marito e con un pugno di sgher-228 ri in Laterano, trucidarono Pietro fratello di papa Giovanni X, e questo cacciarono in prigione, ove morì dal dolore o soffocato. Poco dopo Guido moriva, e succedeagli nel ducato di Toscana il fratello Lamberto. Ma re Ugo temendo non gl'Italiani gliel sollevassero emulo, fe' sparger voce che esso e Guido ed Ermengarda fossero figli suppositizi. Della grossolana invenzione s'adontò Lamberto, e propose smentirla col duello. Ugo fu vinto nel suo campione Teduino; ma non per questo cessò, troppo premendogli di togliere a Lamberto il dominio e la ricca moglie. Fatto sta che Lam-931 berto poco poi fu côlto e accecato; il suo paese dato a Bosone fratel germano di Ugo, cessandovi così quella schiatta de' Bonifazi e Adalberti; Ugo sposò Marozia, e dominò in Roma trattandovi con alterigia i grandi.

Alberico, figlio di Marozia del primo letto, dava un giorno l'acqua alle mani di Ugo; e avendolo eseguito disadattamente, ebbe da que332 sto un manroyescio. Invelenito si restringe coi nobili, assalta e fuga

UG0 215

il patrigno. Due volte Ugo torno coll'esercito per vendicarsi e recuperare Roma, ma non potè che devastarne le circostanze; e infine concedette ad Alberico la pace e le nozze d'una propria figlia. Non per questo Alberico gli permise mai di entrare in città, dove anzi accoglieva quanti signori fuggivano dalla tirannia di esso; per ventitre anni vi si tenne capo, coi nomi di console, di senatore, di tribuno allucinando i discendenti de' Romani antichi, i quali vedeano un magistrato repubblicano nel demagogo prepotente che usurpayasi fin gli atti pontificali, devoluti a suo fratello Giovanni XI. Ugo intanto, di scellerati portamenti in casa e di perfida politica fuori. insultava ai magnati, molti signori uccise, installò vescovi tedeschi a Milano e a Verona. Al fratello Bosone invidiò la Toscana o le ricchezze che egli e sua moglie Villa aveano carpite ai signori di colà, e col solito pretesto di congiure l'espulse, dando quel marchesato 936 al proprio figlio naturale Uberto. Adombrò pure di Berengario marchese d'Ivrea e conte di Milano, Spoleto e Camerino, nipote dell'imperatore Berengario. Il primo colla forza aperta assalì ed uccise; l'altro ebbe benignamente alla Corte, e aveva ordinato di strappargli gli occhi, quand' egli, avvertito dal giovane re Lotario, fuggi ad Ottone.

Ugo disgustava pure col tuffarsi nelle lascivie, corrompendo fa-. miglie principali, e alle bagascie sue e ai tanti sterponi prodigando chiese, monasteri, prelature. Le nozze con Marozia come illegali volle sciolte, quando gli parvero più vantaggiose quelle con Berta

di Svevia, vedova di Rodolfo e madre del re di Borgogna.

Tuttociò accresceva i malcontenti, e il desiderio d'indipendenza d'ogni parte trapelava fra gl'Italiani: i quali però, se ebbero sempre vivo il sentimento della libertà personale, poco conobbero quello della libertà politica, e per ottenere la prima sacrificavano l'altra con cotesto bilanciarsi fra due padroni. D' altra parte Ugo ben maneggiava con quelli da cui potesse temere: chetò di sue pretensioni re Rodolfo col cedergli i diritti del figlio dell' accecato Lodovico, suo pupillo, sopra la Borgogna cisgiurana, siccbè ne formò il regno di Arles; strinse alleanza con Enrico l'Uccellatore nuovo re di Germania; concedette nuove sicurezze a Venezia e a papa Giovanni X. Coll'imperatore Romano di Costantinopoli si accordò per assalire i Saracini di Frassineto; e mentre quello li chiudea per mare, esso per terra li snidò, riducendoli sul monte Moro, dove pure li tenne assediati. Quivi potea sterminarli; se non che temendo che Berengario tornasse di qua dall' Alpi a molestarlo, licenziò la flotta greca, e patteggiò cogli Infedeli di collocarli nei monti che dividono l'Italia dalla Svevia, acciocchè si opponessero ad ogni invasione. Colà divennero ostacoli ai tanti forestieri che visitavano la penisola per devozione o per affari, e moltissime vite costò l'averla perdonata a coloro.

Tra questo gli Ungheri continuavano lo sperpero dell'Italia, e anche nella meridionale pervennero saccheggiando Capua, Salerno, Benevento, Nola, Montecassino, e fin Teramo. Un grosso di Marsi e di Peligni gli aspettò in agguato e ne fe' strage; ma per cinquant'an-

ni non lasciarono tregua alla penisola. Ugo non seppe frenarli che con dieci moggia di danari, ponendo per ciò gravissime contribuzioni: del che disgustati, e de' codardi portamenti suoi, e del dare le cariche a forestieri, i signori italiani, non potendo trar qui il re di Germania tenuto buono da Ugo con regali, chiesero Arnoldo duca di Baviera e Carintia, che di fatto scese per val di Trento a Verona, ma trovata resistenza a Bussolengo, se ne tornò. Ugo cacciò in prigione Raterio vescovo di Verona come reo d'averlo favorito; il qua-

le descrisse i propri patimenti.

Più operoso nemico gli era Berengario marchese d'Ivrea, che profondendo danaro sollecitava aiuti da Ottone re di Germania. Un Amedeo, gentiluomo di sua confidenza, l'esortò a fidar piuttosto nel malcontento degli Italiani, e si esibì di venire a scandagliarli. Di fatto, vestito da pezzente, girò di castello in castello, di vescovado in vescovado; saputo che Ugo era sulle sue traccie, cangiava travestimento e forma ogni giorno; al re stesso ardì presentarsi con altri che limosinavano; infine riusci a tornare al padrone. Il quale, fidato sulle intelligenze, con piccola scorta calò per val d'Adige. A Manasse arcivescovo d'Arles, e insieme vescovo di Trento, Mantova, Verona, e governatore del Trentino, promise l'arcivescovado di Milano; il vescovado di Como a Adelardo, chierico che s'intromise del trattato; così ad altri prelati e governatori e signori dava e prometteva cariche, feudi, sopratutto monasteri in commenda e vescovadi.

Ugo ritiratosi a Pavia, spedì Lotario figlio suo alla dieta milanese chiedendo, se erano stanchi di lui, lasciassero a questo innocente la corona; e i grandi, commossi dalle costui istanze e dal vederlo abbracciare la croce, gliel concessero. Intanto Berengario scontentava i prelati, a cui toglieva le prebende per mantenere le promesse fatte a'suoi fautori, i quali pure non restavano mai soddisfatti; pure cresceva ogni giorno di fautori, e realmente dominava, comunque conservassero il regio titolo Lotario e Ugo. Quest' ultimo, disperato di ricuperarlo, tornò nel suo patrimonio d'Arles portandovi tesori, che presto abbandonò colla vita. Fra breve moriva anche Lotario, forse avvelenato da quello cui era ostacolo a regnare: e Berengario ven-

avvelenato da quello cui era ostacolo a regnare; e Berengario venne gridato re col figlio Adalberto. E poichè temea che la bella e virtuosa Adelaide, figlia di Rodolfo II di Borgogna e vedova di Lotario, portasse a qualche sposo i diritti suoi e le vendette, la prese, e volea forzarla a sposare suo figlio. Stette ella costante al no, benchè Villa moglie di Berengario giungesse fin a batterla e calpestarla. Chiusa nella rôcca di Garda, la bella infelice trovò compassione; un cherico Martino recò attorno i lamenti di essa, le preparò i mezzi a

scherico Martino recò attorno i lamenti di essa, le preparò i mezzi a fuggire e un asilo presso Azzo feudatario di Canossa, castello importante nelle storie, posto verso il fiume Enza al cominciar delle montagne di Reggio, sovra un'alta rupe isolata, sicchè facilmente si difendeva da qualunque assalto. Di quivi ella invitò a vendicarla re Ottone il Grande, che n'ebbe un bel destro onde innestare il nostro paese alla Germania, e distrutto il sistema militare de' Longobardi e dei Franchi, congiuntosi colla Chiesa, avviò qualche miglioramento.

(1) Atto dell'elezione di Carlo il Calvo in re d'Italia ( Rer. it. Scrip. tom. 1): Gloriosissimo et a Deo coronato magno et pacifico imperatori domino nostro Carolo perpetuo augusto. Nos quidem Anspertus cum omnibus episcopis, abbatibus, comitibus, ac reliquis, qui nobiscum convenerunt italici regni optimates, quorum nomina generaliter subter

habentur inserta, perpetuam optamus prosperitatem et pacem.

Jam quia divina pietas vos, beatorum principum apostolorum Petri et Pauli interventione, per vicarium ipsorum, dominum videlicet Joannem summum pontificem et universalem papam vestrum, ad profectum sanctæ Dei Ecclesiæ, nostrorumque omnium incitavit, et ad imperiale culmen Sancti Spiritus judicio provexit; nos unanimiter vos protectorem, dominum ac defensorem omnium nostrum, et italici regni regem eligimus, cui et gaudenter toto cordis affectu subdi gaudemus, et omnia, quæ nobiscum ad profectum totius sanctæ Dei Ecelesiæ, nostrorumque omnium salutem decernitis et sancitis, totis viribus, annuente Christo, concordi mente et prompta voluntate observare promittimus.

Anspertus sanctæmediolanen-, sis ecclesia archiepiscopus subscri- ecclesia (episcopus) subscripsi.

Joannes sanctæ aretinæ eccle-lepiscopus subscripsi. siæ humilis episcopus subscripsi.

Joannes episcopus sanctætici-|subscripsi.

nensis ecclesiæ subscripsi.

scopus subscripsi.

Theudulphus tortonensis epi-lecclesiæ episcopus subscripsi.

scopus subscripsi.

scopus subscripsi.

Azo eporediensis episcopus sub-

scripsi.

Gerardus exiguus in exigua laudensi ecclesia episcopus subscri-

Hilduinus astensis ecclesiæ epi-

scopus subscripsi.

Leodoinus mutinensis episco-

pus subscripsi.

Hildradus albensis episcopus

subscripsi.

Ratbonus sedis augustanæ epi-

scopus subscripsi.

Juramentum Ansperti archiepiscopi:

Bodo humilis sanctæ aquensis

Sabbatinus januensis ecclesia

Filibertus comensis episcopus

Adelardus servus servorum Benedictus cremonensis epi-|Deiveronensisepiscopus subscripsi. Ego Paulus sanctæ placentinæ

Ego Andreas sanctæ florenti-Adalgaudus vercellensis epi-næ ecclesiæ episcopus subscripsi. Ragnensis abbas subscripsi.

Signum Bosonis inclyti ducis, et sacri palatii archiministri, atque imperialis missi.

Signum Ricardi comitis. Signum Walfredi comitis. Signum Liutfredi comitis. Signum Alberici comitis. Signum Supponis comitis. Signum Harding i comitis. Signum Bodra di comitis palatif. Signum Cuniber ti comitis. Signum Bernardi comitis. Signum Air boldi comilis.

Sic promitto ego, quia, de isto die in antea, isti seniori meo, quamdiu vixero, fidelis ét obediens et adjutor, quantum cumque plus et me-lius sciero et potuero, et consilio et auxilio secundum meum ministerium in omnibus ero, absque fraude et malo ingenio, et absque ulla dolositate vel seductione seu deceptione, et absque respectu alicujus personæ; et neque per me, neque per literas, sed neque per emissam vel intromissam personam, vel quocumque modo, vel significatione contra suum honorem, et suam ecclesiæ atque regni sibi commissi quietem et tranquillitatem atque soliditatem machinabo, vel machinanti consentiam, neque aliquod unquam scandalum movebo, quod illius præsenti vel futuræ saluti contrarium vel nocivum esse possit. Sic me Deus adjuvet et patrocinetur.

Quod rex Carolus juravit Ansperto archiepiscopo, at-

que optimatibus regni Italici:

El ego quantum sciero et rationabiliter poluero, Domino adjuvante, te, sanctissime ac reverendissime archiepiscope, et unumquemque vestrum, secundum suum ordinem et personam, honorabo et salvabo, et honoratum et salvatum absque ullo dolo ac damnatione vel deceptione conservabo, et unicuique competentem legem ac justitiam conservabo, et qui illum necesse habuerint et rationabiliter petierint, rationabilem misericordiam exhibebo. Sicut fidelis rex suos fideles per rectum honorare et salvare, et unicuique competentem legem et justitiam in unoquoque ordine conservare, et indigentibus et rationabiliter petentibus rationabilem misericordiam debet impendere, et pro nullo homine ab hoc, quantum dimittit humana fragilitas, per studium aut malevolentiam vel alicujus indebitum hortamentum deviabo, quantum mihi Deus intellectum et possibilitatem dabit; et si per fragilitatem contra hoc mihi surreptum fuerit, cum recognovero, voluntarie illud emendare studebo, sic etc.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Incipiunt capitula, quæ domnus imperator Carolus, Hludovici piæ memoriæ filius, una cum consensu et suggestione reverendissimi ac sanctissimi domini Ansperti archtepiscopi sanctæ mediolanensis ecclesiæ, nec non venerabilium episcoporum et illustrium optimatum, reliquorumque fidelium suorum in regno italico, ad honorem sanctæ Det Ecclesiæ, et ad pacem ac profectum totius imperii sui, fecit anno incarnationis domini nostri Jesu Christi occclxxvii, regni vero sui in Francia xxxvi, imperii autem sui

s, indictione ix, mense februarii, in palatio tictnensi, etc.

(2) La letterá 229ª di papa Gióvanni VIII ad Anselmo arcivescovo di Milano, nell' 882, si lagna di molte crudeltà usate contro il suo popolo, e massime di un tal Longobardo, uomo del marchese Guido, che prese ottantre persone presso Narni, e a tutte tagliò le mani, sicche molti ne morirono.

(3) Angelberga, vedova dell'imperatore Lodovico II, avea mestato fra quelle turbolenze, poi ricoverò in Santa Giulia di Brescia, asilo di altre spose e figlie di re, e v'avea deposto il pingue suo tesoro; ma questo fu depredato da Berengario del Friuli (Ep. 42 Johannis VIII). Ella poi in testamento (ap. Campi, Storia eccl. Piacent. lib. vii) al monastero di san Sisto da lei fabbricato in Piacenza lascio un'infinità di poderi e case in Campo Migliaccio nel modenese; Cortenova, Pigognaga, Felina, Guastalla, Luzzara nel reggiano; Cabroi e Masino nel contado di Stazona sul lago Maggiore; Brunago e Trecate nella Burgaria del milanese, ed altri luoghi.

(4) Annales Lambecii, palesemente ostili al vescovo.

(5) Recueils des hist., tom. ικ, p. 293. 294. Dopo narrati tanti guai, il Muratori conchiude al 888: α Mercè del buon governo degli imperatori Carolini, avea la Lombardia colle altre vicine provincie goduta per più di cento anni un' invidiabile pace ».

(6) Lutium concessit avitum. Panegir. Bereng. In quel panegirico per la prima volta si trovano nel nome di Italiani abbracciati tutti quelli che

formavano il comune, fosser Longobardi, Franchi o Romani.

(7) Probabilmente la ferrea, allora primamente adoperata:

His motus precibus, gressum contendit ad urbem

Irriguam, cursim Ticini abeuntibus undis,

Sustulit heic, postquam regale insigne coronam.

(8) Il panegirista di Berengario mette in bocca a un capitano francese

dell' esercito di Guido questi versi (lib. n. v. 200):

Quid inertia pectora bello,
Pectora (Ubertus ait) duris prætenditis armis,
O Itali? Potus vobis, sacra pocula cordi,
Sæpius et stomachum nitidis laxare saginis,
Elatasque domus rutilo fulcire metallo.
Non eadem Gallos, similis vel cura remordet,
Vicinas quibus est studium devincere terras,
Depressumque larem spoliis hinc inde coactis
Sustentare.

(9) Lo storico Liutprando, vescovo di Cremona, esclama (lib. 1. c. 5): Hungarorum gentem cupidam, audacem, omnipotentis Dei ignaram, scelerum omnium non insciam, cædis et omnium rapinarum solummodo avidam, in auxilium convocat; si tamen auxilium dici potest quod paullo post, eo moriente, tam genti suæ, quam ceteris in meridie occasuque degentibus nationibus grave periculum, imo excidium fuit. Quid igitur? Zuendebaldus vincitur, subjugatur, fit tributarius, sed domino solus. O cæcam Arnulphi regis regnandi cupiditatem! o infelicem amarumque diem! Unius homuncionis dejectio fit totius Europæ confrilio. Quid mulieribus viduitates, patribus orbitates, virginibus corruptiones, sacerdotibus populisque Dei captivilates, ecclesiis desolationes, terris inhabitatis solitudines, cæca ambitio, paras! E' non è zotico costui.

(10) Così Liutprando: eppure Aquileja più non era risorta dalla distruzione di Attila.

(11) Nel 912 Berengario concede a Risinda, badessa di Santa Maria della Pusterla a Pavia, ædificandi castella in opportunis locis licentiam, una cum bertiscis merulorum propugnaculis, aggeribus atque fossatis, omnique argumento ad Paganorum insidias deprimendas. È il primo esempio in Italia. Anche Adalberto vescovo di Bergamo ottenne dal medesimo re di poter fortificare quella città, minacciata maxima Suevorum Ungarorum incursione. Muratori, al 910. Al canonici di Verona fu permesso fortificare il castello di Cereta, pro persecutione Ungarorum. Il Muratori adduce molte somiglianti concessioni.

(12) Il buon prete Andrea, autore del Breve Chronicon in Menken Scrip. Rer. germ. 1, 100, parlando dell' elezione di Lodovico il Tedesco e Carlo il Calvo, dice: Pravum egerunt consilium quatenus ad duos mandarent regnum. Ma più esplicitamente uno men vulgare, Liutprando vescovo, dice (1. 20): Italienses semper geminis uti dominis volunt,

quatenus alterum alterius terrore coerceant.

(13) Chron: Vulturnense, Rer. it. Scrip., tom. 1. 11. p. 415.

(14) Liutprando, v. 15, ci sa intendere alterasse le monete mescendovi molto rame.

- (15) Populosissimom atque opulentissimam; Frodordo. Liutprando la chiama formosa, e sempre coll'enfasi sua propria dice che fra breve risorse in modo da superare le vicine e le lontane città, non inferiore a Roma fuorchè nel non possedere i corpi dei santi apostoli. Tutti i vescovi di Lombardia soleano aver palazzo in Pavia per l'occasione delle diete
  - (16) Quel ritmo vuolsi riferire come non infelice saggio della poesia Cantu, St. degli Ital. III, 14

che passava dalle forme antiche alle nuove, giacchè sono versi endecasillabi nostri:

Nos adoramus celsa Christi numina. Illi canora demus nostra jubila ; Illius magna fisi sub custodia Hæc vigilantes jubilemus carmina. Divina mundi rex Christe custodia, » Sub lúa serva hæc castra vigilia ; Tu murus tuis sis inespugnabilis, 🛚 Sis inimicis hostis tu terribilis: Te vigilante, nulla nocet fortia, Qui cuncta fugas procul arma bellica. Cinge hæc nostra tu Christe munimina Defendens ea tua forti lancea. Sancta Maria mater Christi splendida, Hæc cum Johanne, Theotocos, impetra Quorum hic sancta veneramur pignora, Et quibus ista sunt sacrata mænia, Quo duce victrix est in bello dextera Et sine ipso nihil valent jacula. Fortis juventus, virtus audax bellica, Vestra per muros audiantur carmina: Et sit in armis alterna vigilia, Ne fraus hostilis hæc invadat mænia; Resultet echo comes : eja vigila! Per muros eja! dicat echo, vigila!

È del tempo e della circostanza stessa una pregbiera de' Modenesi a san Geminiano:

> Ut hoc flagellum, quod meremur miseri, Cælorum regis evadamus gratia. Nam doctus eras Attilæ temporibus Portas pandendo liberare subditos. Nunc te rogamus, licet servi pessimi, Ab Ungarorum nos defendas jaculis.

(17) Dandolo Chron. È difficile e superfluo il fissare la cronologia di

questi fatti.

(18) Gl' insigni doni ch' e' fece alla basilica di Monza, lasciano supporre vi fosse incoronato. V. Frist. Siamo tra le diatribe di Liutprando suo
nemico personale, e le esagerate lodi del panegirista. Liutprando fu segretario di Berengario II, e trae la narrazione fino al 948, e non vale
nulla più che le nostre gazzette: ma che fare, se siamo ridotti quasi a
lui solo?

Eppure su questi scarsissimi ricordi esercitò la retorica P. F. Giambullari nella Storia dell' Europa. Ch'egli sia caro ai maestri di retorica, che un retore nostro contemporaneo l'abbia chiamato la più compita prosa del Cinquecento, passi; ma è strano che alcuno se ne serva per raccontare ai giovani la storia d'Italia. Com'egli inventi le circostanze per amplificare, lo mostri questa descrizione della morte di Berengario: « Flamberto sollecitò i compagni tanto, che la notte seguente vena nero armati dove lo innocentissimo re, senza guardia alcuna, tutto si curo si riposava allato alla stessa chiesa dove fu preso il re Lodovico; essendo solito levarsi la notte all'ora di mattutino, ed entrare co'realigiosi a lodare il suo creatore. Il che eseguendo ancora quella notte ai solito suo, giunse Flamberto co' suoi seguaci; i quali per essere non pochi facendo pure qualche strepito, venne il re sulla porta a vedere

« che cosa era questa. Veduto dunque cotanti armati, e Flamberto con « esso loro, lo dimandò che cosa e' cercavano a quell'ora e in quella gui« sa. Il traditore, per cavarlo fuori della chiesa, avvicinatosi più a lui,—
« State (disse) di buona voglia, questi sono amici e servitori vostri, che
« sapendo come voi state qua su senza guardia alcuna, per lo amore che
« vi portano sono venuti armati da voi per guardia e sicurtà vostra, ap« parecchiati, se malignitate alcuna apparisse, a combattere contro a
« ciascuno che pensasse volervi offendere; e però sarà bene che voi me« co li conosciate, e riceviateli allegramente. — Il re da queste parole
« ingannato, uscì lieto verso di loro; ed entrando sicuramente tra essi
« per dimesticarsi con tutti e per ringraziarli, lo scellerato Flamberto
« fattogli strada, lo lasciò trapassare avanti, e rivoltosegli poi alle spal« le con un partigianone che egli aveva, lo passò dalle reni al petto, e
« così gli tolse la vita ».

## CAPITOLO LXXIII.

Età ferrea del pontificato. Ottone il Grande. La corona imperiale e il regno d'Italia passono ai Tedeschi. Si avolge la nazionalità italiana.

Disordini più deplorabili contaminavano il centro della cristianità. Unendosi all' Impero col rinnovarlo nella persona di Carlo Magno, la Chiesa avea creduto sceverarsi dalle cose mondane, e vi si trovò implicata viepiù, sia per gl'interminabili dissidi cogli imperatori che pretendevano intervenire alle elezioni, sia pel crescere dei baroni attorno a Roma, sia per l'aumento delle ricchezze. Le quali erano tante, che sotto Leone III le si trovano offerte per più di ottocento libbre d'oro e ventunmila di argento; e Leone IV, il sacerdote eroe che contro i Saracini difese e munì il quartiere di Vaticano, nella basilica de'santi apostoli depose ornamenti per trecentottanta-

sei libbre d'argento e ducentosedici d'oro.

Non sempre erano usate a così nobili fini, e rendeano oggetto di ámbiti, e di brighe la santa sede. Si racconta che una fanciulla di 855 Magonza, educata in Atene in abito virile, fermossi a Roma col nome di Giovanni d'Inghilterra, e salse in tanta fama d'erudizione e virtù, che fu assunta al papato; ma dopo due anni ne furono clamorosamente scoperti il sesso e l'impudicizia. Diceria vulgare, opportuna a celie e scandalo, ma insussistente non che alla critica, nè tampoco al senso comune. Mariano Scoto, cronista del secolo xi, l'accenna, indi a disteso Martin Polacco, autore d'una storia dei papi fin al 1277; autorità tardive: eppure i passi medesimi sembrano interpolati; come sembra quel d'Anastasio Bibliotecario, atteso che altrove egli medesimo dà Benedetto III per successore a Leone IV, e soggiunse che l'elezione di quello fu notificata a Lotario imperatore, il quale si sa che morì nel settembre 855. Fervea allora la rivalità della chiesa greca colla latina, risoltasi poi in deplorabile scisma: eppure fra tante ingiurie lanciate dal patriarca Fozio e da altri alla sede romana non si trova cenno della papessa Giovanna, la quale sarebbe venuta in acconcio raffaccio contro i nostri che rimproveravano ai Greci d'elevare a patriarchi talvolta gli eunuchi. Una medaglia poi dell' 855, portante il conio di Lotario e del papa, dissipa ogni dubbiezza.

Un prete Anastasio, da Leone IV in concilio deposto perchè non risedeva nella parrochia, levossi a competere il seggio con Benedetto III; e tratti dalla sua i commissari imperiali, lo spogliò delle in-

segne: ma a lungo dibattuta la causa, prevalse l'elezione de'Romani

all' usurpazione dei forestieri.

Nicola fu il primo papa che si dica coronato, in presenza di Lodo-858 vico II imperatore, che l'addestrò alla briglia, e alcuno dice gli baciò il piede. Tratto a vera forza dal chiostro perchè sentiva la dignità dell'offertogli seggio, volle tenervisi con un'inflessibilità pari agli austeri suoi costumi ed alle illibate intenzioni: difese la primazia papale contro Fozio patriarca di Costantinopoli, dal quale cominciò lo scisma greco; mantenne l'integrità del matrimonio contro le intemperanze dei re, i quali pretendevano ripudiare le mogli quando se ne trovassero sazi. Dopo la morte di Nicola, Lamberto duca di Spoleto entrò in Roma, e sott'ombra d'acquietare, lasciò saccheggiarla da'suoi scherani, senza rispetto a chiese o monasteri, e molte nobili fanciulle rubando. Tale scompiglio regnava presso al capo della cristianità.

Il nuovo papa Adriano II aveva avuto per moglie Stefania, e questa viveva ancora con una fanciulla, impromessa a un nobile. Anastasio, parroco di San Marcello, già nemico ai papi e scomunicato, poi perdonato e rimesso bibliotecario, aveva un fratello Eleuterio, nobile e ribaldo al par di lui; il quale, sedotta la fanciulla, la rapì e sposò. Adriano indignato trovò modo a ritorgliela; ma Eleuterio entrato in casa, in istanti uccise lei e la madre. Fu preso dalla giustizia; ma Arsenio suo padre, versando oro all' imperatrice Angisberga che n' era ghiotta, si assicurò la protezione dell' imperatore. Vero è che tra quei negoziati morì, e il papa domandò messi imperiali che facessero processo e giustizia secondo la legge romana; ed E-

leuterio fu mandato a morte, Anastasio scomunicato.

Giovanni VIII, intrigante e passionato, mal giudicò la moralità 872 delle azioni; prodigò scomuniche, convertì le penitenze in pellegrinaggi, e lasciossi illudere da Fozio. Fu il primo papa che fosse chiamato a decidere fra due competenti alla dignità imperiale, e dichiarò che, essendo questa stata conferita a Carlo Magno per grazia di Dio e ministero del papa, egli la trasportava al re dei Franchi, che era Carlo Calvo (1). Dicono che questi, in benemerenza, rinunziasse ad ogni sovranità sopra Roma: ma più probabilmente non fece che dispensare il pontefice e il suo popolo dall'omaggio che rendeano all'imperatore. Questo però non seppe difender Roma dai Saracini, ai quali il papa dovette pagare un tributo.

Marino sedette quindici mesi, ed ebbe successore Adriano III, al 882-84 quale s'attribuisce un decreto che esclude l'imperatore dall'elezione de' pontefici. Ricusò di ricomunicare Fozio, condannato dal suo predecessore; nel che stette egualmente saldo Stefano V, spiegando 885 all'augusto bisantino i limiti fra l'autorità pontifizia e l'imperiale. Stefano, allorchè fu assunto, trovò spogliati il tesoro, la guardaroba, i granai, le cantine in modo, da non poter fare il solito donativo; tanto nelle vacanze crescevano le devastazioni.

Formoso, deposto da Giovanni VIII dal vescovado di Porto, rimessovi da Marino, infine su nominato papa. Era insolito il trasferi- 891 re da un vescovado all'altro: onde Stefano VI, che dopo il breve e 896

annullato regno di Bonifazio VI acquistò in mal modo la tiara, diede scandalo nuovo alla Chiesa, facendo disotterrare il cadavere di Formoso, e collocato sul trono in vesti pontificali, giudicarlo d'aver abbandonato la prima sposa per un'altra; e condannatolo, gli fece mozzare il capo e le tre dita con cui benediceva, e gettarlo nel Tevere, disacrando quanti avevano da lui avuto l'ordinazione. Spiacquero tali violenze, e i fautori di Formoso insorti strangolarono Stefano, i cui atti furono cassati da Romano, egli pure considerato antipapa da alcuni, che riconoscono unico legittimo Teodoro II. Un sos concilio radunato da Giovanni IX abolì i processi contro Formoso e ne scomunicò i promotori, perdonò al clero che se n'era mescolato, volle non passasse in esempio la traslazione di esso da altra sede alla pontifizia, nè si consacrasse nuovo papa se non dopo l'approvazione dell'imperatore. In un altro concilio a Ravenna fu riconosciuto dall' imperatore Lamberto il privilegio della santa romana chiesa, e confermati i possessi di questa; ma insieme stabilito che qualsifosse laico o cherico potesse andar liberamente all' imperatore per chiedere o grazie o giustizia. Ivi pure il papa esponeva la miseria cui era ridotta la chiesa romana, non restandole entrate onde mantenere il clero e i poveri; aveva egli inviato a tagliar piante per restaurare la basilica Lateranese che diroccava, ma i malviventi non 1' aveano permesso.

estesa, i baroni, cresciuti di forza in Roma, la inceppavano, ergevamo i pontefici i loro ligi, non soffrivano ostacolo alle loro prepotenze, e per meglio trapotere s' accordavano cogli imperatori (2). Ma una parte di essi ne escludea l'intervenzione, non per ispirito religioso o nazionale, ma per avere meno impacci. Adalberto il Ricco di Toscana n'era capo, e Teodora parente sua, colle ricchezze e colle prodigate lusinghe acquistava dominio, secondata da due figlie, una del suo nome stesso, maritata in Graziano console di Roma, l'altra quella Marozia che già nominammo, sposa d'Alberico marchese di Camerino e conte di Tusculo, il più poderoso signore della campa-see gna romana. Marozia pose il capo ad elevar papa Sergio amico suo, sturbandone Giovanni IX, ma il tentativo fallì; e anche dopo la morte di questo e di Benedetto IV, Leone V fu preferito. Cristoforo roma-

dal predetto Sergio, che recò i vizi e l'adulterio su quel trono dove tante virtù eran splendute (3).

A tanto strapazzo era ridotta la Chiesa dall'intervenire dei signori alle nomine, e dallo sbrigliamento delle passioni umane. Sergio III a quelli cui dovea il sublime grado consegnò Castel sant' Angelo; talchè rimanevano arbitri di Roma, e avrebbero potuto interrompere quella serie, per cui il regnante pontesice legasi fino agli apostoli. S'accontentarono invece di farvi eleggere chi ad essi talentò, un 904-14 Anastasio III men male degli altri, un Landone sabino, poi Giovanni X amato dalla giovane Teodora sorella di Marozia. Riuscì egli migliore che non potesse aspettarsi dall'indegna origine; e compreso de' suoi doveri, come a capo degli eserciti sconfiggeva i Saracini,

no, cacciatolo prigione, invase il papato; ma gli fu tolto ben tosto

così provide di sottrarre la sede pontifizia alla vergognosa tirannide

col frangere la micidiale consorteria delle famiglie signorili.

Ne spiacque a Marozia, che maritandosi in Guido duca di Toscana, rinvigorì il nodo fra le due case di Toscana e di Tusculo, sicchè rimasero arbitre di Roma. Prima opera fu il soffocare l'indocile Giovanni, cui Marozia surrogò Leone VI, poi Stefano VII, infine il pro- 928-31 prio figlio Giovanni XI, che abbandonandosi alle inclinazioni della tenera e indisciplinata età, lasciava le cose sacre e profane raggirare dall'ambiziosa madre e dal fratello Alberico. Vedemmo come questi si ergesse signore di Roma, dopo respinto Ugo di Provenza re d'Italia; e carcerato Giovanni, lo costrinse a spedire legati a Costantinopoli chiedendo quel patriarcato per suo figlio Teofilatto, di quindici anni appena, a questo ed a'suoi successori in perpetuo concedendo il pallio. Morto Giovanni, qualtro papi (Leone VII, Stefano VIII, Marino II, Agapito II) furono successivamente eletti da Alberico: ma quando Ottaviano suo figlio d'appena diciotto anni fu sortito pontefice col nome di Giovanni XII, l'autorità papale uscì da quell'oppressione, e Giovanni si trovò il più possente signore della media Italia, le cui fazioni rimescolò, e chiamò in Italia Ottone.

La Germania erasi staccata dalla restante eredità di Carlo Magno, e la debolezza dei re che la dominarono lasciò che perdesse anche la corona imperiale. Finita poi la stirpe de' Carolingi, si divise in molti ducati. di forza quasi pari, or dall' uno or dall' altro de' quali sceglievasi il re, primo tra pari, e potente solo se possedesse carattere, abilità, valore. E li possedeva Ottone di Sassonia, che menò guerre continue, e nessuna per ambizione; non cercò impinguare la propria famiglia coi feudi, e tolta la Germania dall'avvilimento, contribuì potentemente a porla nel primo posto fra le nazioni moderne.

. Di sue vittorie accenneremo soltanto quella contro gli Ungheri, che per un secolo aveano malmenato la Germania, la Francia e l'Ita-·lia, e a cui i suoi predecessori son aveano saputo opporre che la viltà de' tributi. Ottone sul Lech li sconfisse interamente, e rinforzò 955 contro loro il ducato d' Austria, sicchè fissatisi sul basso Danubio e resisi cristiani, divennero poi salda barriera contro altri barbari. Allora restò assicurata anche l'Italia dalle coloro scorrerie.

La bella Adelaide vedova di re Lotario (pag. 214), dalla torre di Garda fuggita al castello di Canossa, invitò Ottone a proteggerla; ed 951 egli con pochi seguaci passò le Alpi, fidato nelle intelligenze; sorprese Pavia, e quivi invitata la bella, se ne invaghì e la sposò; poi fattosi coronar re, parti, lasciando a suo genero Corrado, duca di Franconia e di Lorena, la cura di sottomettere Berengario II. Questi non aveva opposto resistenza, sia perchè lo conoscesse troppo potente, sia per riconoscenza de favori ricevutine; anzi lasciossi indurré a fargli omaggio del regno. A tal uopo se gli presentò in Augusta: e Ottone, la ciatolo aspettare tre giorni, gli ordinò tornasse l'anno seguente, quando in fatti gli consegnò lo scettro d'oro come investitura del regno d' Italia, scemato d' Aquileja e Verona, chiavi delle Alpi; dovea però riconoscerlo come feudo dal re di Germania; col che, egli straniero, sacrificava l'indipendenza italiana.

Corrado di Franconia, cui avea promesso di trattare onorevolmente il nemico se gli facesse omaggio, si tenne offeso di tale comporto; e con Lodolfo, figlio di Ottone, ruppe in aperta nimistà, che distolse questo lungo tempo dall' Italia. Intanto Berengario qui si rendeva esoso col punire quanti l'avevano disfavorito, rincarir taglie, spogliare chiese onde pagare gli Ungheri, e col dare e togliere a capriccio le sedi vescovili, e dai vescovi esiger ostaggi di loro fedeltà. Essi e il papa Giovanni XII invocavano dunque Ottone, il qua-161 le, giunto a Milano, dichiarò scaduto Berengario; che difesosi lungamente a Montefeltro, fu costretto cedere e mandato a morire a

Bamberga con Villa, sua pessima moglie, che s'era ricoverata nell'isola di Orta colle ricchezze (4). Azzo, che stava da un pezzo assediato in Canossa per punizione d'avervi raccolto Adelaide, fu dichiarato marchese, e da lui venne un'insigne prosapia. Lo storico Liutprando, già secretario di Berengario e rifuggito alla Corte sas-

sone, ottenne il vescovado di Cremona.

Ottone, coronato re dall'arcivescovo di Milano e dai suffraganei (5), avviossi a Roma, dove spedi questa formola di giuramento:

"A te signor papa Giovanni io re Ottone fo giurare e promettere

"pel Padre, Figlio e Spirito Santo, e per questo legno della croce, e

"per queste reliquie dei santi, che se, Dio permettente, verrò a

"Roma, esalterò a tutta mia possa la santa Chiesa romana e te capo

"di essa; non mai per volontà, consiglio, consenso od esortazione

"mia perderai la vita o le membra o l'onore che hai; nella città ro
"mana senza tuo consiglio non farò regolamento od ordine alcuno

"intorno a cose che concernano te o i Romani; ti restituirò qualun
"que porzione della terra di san Pietro venga in mio possesso; e a

"chiunque io affidi il regno d'Italia, sì gli farò promettere d'esserti

"in aiuto a difendere il patrimonio di san Pietro con ogni potere.

"Così Dio m'aiuti, e questi santi vangeli di Dio ".

Venuto a Roma, Ottone giurò in quei termini, confermò la donazione di Pepino e Carlo Magno, compresa Roma col suo ducato, aggiungendo all'atto di Lodovico Pio anche Rieti, Amiterno e cinque città di Lombardia, salva la potenza sua e de' suoi discendenti; ed

2 febb. ottenne la corona imperiale.

Ma non appena fu partito, gli vennero rapportate nefande cose del giovane papa, e come intrigasse con Adalberto figlio di Berengario. Ottone ritorna a Roma; e il papa sulle prime oppostosi armato, fugge col tesoro di san Pietro e col re Adalberto che v'avea chiamato, e l'imperatore aduna un concilio per esaminarlo. Orribili colpe gli sono apposte: licenza di donne che riducevano a postribolo il Laterano; cardinali e vescovi mutili, accecati, uccisi; aver celebrato messa senza comunicarsi; voluto ordinare un diacono in una scuderia; ad altri concesso il santo ministero per danari; posto vescovo a Todi uno di dieci anni; gettato incendi, e comparsovi in mezzo con elmo, usbergo e spada; bevuto ad onore del demonio e delle bugiarde divinità.

L'eccesso mostra quale spirito le dettasse: ma non essendo com-963 parso a scagionarsi, il dichiararono scaduto, surrogandogli Leo-

ne VIII, laico ancora. Tanto arrogavansì i secolari! e i Trutti erano secondo il seme. Giovanni avea lasciato molti amici, co' quali e con castellani del ducato eccitò una sollevazione; ma i Tedeschi abbatterono le steccate da essi erette al ponte, e fecero strage, finchè Leone non s' interpose. Appena però Ottone si volse a combattere Adalberto che si fortificava nelle marche di Spoleto e Camerino, Giovanni, a capo d'una masnada saracina, tornò fra le acclamazioni del popolo, che per odio al prepotente straniero avea voluto dimenticare le scostumatezze di lui; e cominciava acerbe vendette, quando il 964

colpì quella d'un marito oltraggiato.

I Romani, senza riguardo all'imperatore, affrettaronsi ad eleggere Benedetto V; ma Ottone accorso di nuovo, balestrò Roma e la affamò tanto che l'ebbe, e ripristinato l'antipapa Leone, fece in un concilio decretare che agli imperatori competesse il nominare i successori al regno d'Italia, dar l'istituzione al papa, e conferire l'investitura ai vescovi nei loro Stati (6). Con ciò veniva a ribadirsi all'Impero il regno d'Italia, e si assodava la superiorità degli imperatori sui papi: frutto dell'orribile immoralità che tutti gli ordini del nostro paese sommergeva in materiali passioni, rendeva insofferenti d'ogni dovere, obbligava i dominanti ad esuberar di rigore per mantener qualche regola, e trabalzava a vicenda il popolo fra superba indocilità e misera paura della forza esteriore, fra le violenze e la vigliaccheria, capitali nemiche della libertà. D'allora l'Italia trovossi condotta ad effettuare la propria civiltà sotto gl'influssi d'una potestà straniera, per quanto lassa; e la storia della Germania e dell'Italia sono collegate dalla reciproca antipatia.

Ottone se n' andava, trascinandosi dietro il papa eletto dal popolo: ma la peste che desolò il suo esercito e n'uccise i capi, fu avuta qual castigo di Dio per le violenze usate a Roma. Essendo poi morti Benedetto e Leone, si mandò a chieder un papa all' imperatore, che elesse Giovanni XIII; ma questo dai magnati di Roma fu espulso. Anche la fazione di Berengario sopraviveva, e sebben fossero presi il forte Sanleo, la rôcca di Garda e l'isola Comacina a quella devoti, Adalberto continuava a stuzzicare la Lombardia. Pertanto Ottone vi tornò, disposto a punire; vari vescovi mandò oltremonti, a Roma fe' 966 appiccare tredici de'principali e i tribuni e oltraggiar il prefetto, restituì papa Giovanni XIII, e sgomentò a segno, che gli stessi principi

longobardi di Benevento e Salerno gli resero omaggio ligio.

Restava la dominazione degl'imperatori greci, i quali incessantemente protestavano contro quelli d'Occidente come usurpatori; onde Ottone penso snidarli d'Italia, come opportuno spediente a sterminare poi i Saracini. Mostrò dunque assalire i loro possessi in Calabria; pure al tempo medesimo chiedeva fossero dati a titolo di dote 968 ad una figliastra dell'imperatore Niceforo Foca, ch'e' domandava sposa a suo figlio Ottone re di Germania. Recò quest' ambasciata Liutprando vescovo di Cremona, il cronista arguto o maligno di questa età, che si compiacque raccorre aneddoti scandalosi intorno ai re ed ai papi. Non ebbe egli verun buon risultamento, anzi furono perfidamente côlti e uccisi alcuni ch'erano stati spediti per ricevere

i doni promessi; laonde Ottone accelerò la guerra, assediò Bari, e continuò lungo tempo le fazioni, alle quali non dovette rimanere estraneo Adalberto, irreconciliabile al vincitore di suo padre. Ma il 969 nuovo imperatore Giovanni Zimisce si rassettò con Ottone, il quale 973 partito d'Italia, poco dopo morì, e la posterità gli conserva il titolo di Grande.

Il nome di lui segna un nuovo stadio della civiltà in Italia. Carlo Magno venendovi non si era trovato a fronte che la nazione longobarda, in arme e dominatrice assoluta, mentre i vinti giacevano senza possessi nè norme. Al calare di Ottone le condizioni erano mutate: e a petto alla nobiltà franca e longobarda crescevano il clero e le città; più vivo il commercio, più svegliati gli spiriti. I feudi non erano ancora tanti, quanti i possessi allodiali: perocchè nelle passate contese, se i re aveano cercato amici col largir loro benefizi, quando cadeva il signore questi diventavano liberi possessi, e gli uomini che abitavano su quelli venivano ad acquistare l'immunità, cioè a non esser dipendenti che dal re, siccome avveniva di quelli sulle terre dipendenti da vescovi e da chiese. Al contrario, per sottrarsi all'obbligo del militare, molti si davano vassalli e persino servi dei vicini potenti, col che si sminuivano i possessori liberi; e principalmente le correrie degli Ungheri indussero altri a ridursi in vassallaggio dei signori per impegnarli a difenderli. Ma questo avveniva nella campagna: nelle città gli uomini si trovavano abbastanza forti per resistere da sè; laonde il Comune de'liberi vi si manteneva. Nelle città pertanto si trovavano uomini dipendenti dal vescovo, altri dipendenti dai signori, altri soltanto dal re, il che allora significava esser liberi. Erano essi governati da conti, i quali, nella lontananza de're, crescevano di potere, e tendevano a rendere patrimoniale questa dignità. Ma intanto i vescovi erano cresciuti in autorità fino ad elegger essi soli il re d'Italia, ed esercitare diritti sovrani. come edificar mura (7) e guidare battaglie. Nell' esercizio di tali diritti si trovavano impacciati dalla giurisdizione dei conti, e perciò tendevano a sminuirla. I re ne secondavano gl'incrementi, sì per umiliare i conti emancipati con metter loro a petto questi altri, di cui non temevano si rendesse ereditaria la potenza; si per avere amici nelle diete i vescovi, che omai n' erano il tulto.

Qui dunque, come altrove, la società era ordinata così: un re, baroni da lui dipendenti, altri minori soggetti a questi, liberi Comuni sottoposti al conte, clero, uomini e corporazioni immuni. La baronia, fiera ed agguerrita, avida di gloria, di potenza, di domini, avea rinforzato i castelli, addestrava alle armi i vassalli, e mesceva fazioni, imbaldanzendo principalmente negli interregni o nei contrasti. Ottone, robusto di forze e di consigli, dopo che a fatica l'ebbe domata, vide a prova che, appena egli s' allontanasse, risorgerebbe irrequieta e faziosa. Sterminarla non era possibile, nè di colpo mozzarne l' autorità; onde si volse a fomentare gli altri poteri che accanto a quella sorgevano, il clero e le città, facendo che queste crescessero di potenza col ridurvisi in Comune i Tedeschi cogli Italiani, i liberi coi vassalli. Alcune città rimasero in signoria di conti, come

Lucca, Verona, Ivrea, Torino; ma nelle più dell'Italia superiore Ottone o i successori suoi confermarono l'immunità ecclesiastica, o deputarono a conti i vescovi medesimi, come diviseremo più avanti; talchè esse e i corpisanti o le camperie o le masse o le cortine, come ne' diversi paesi chiamavasi il territorio suburbano, dipendevano dalla giurisdizione del vescovo, ossia dal santo patrono di ciascuna. Dominio gradito ai re, perchè non poteva ridursi ereditario; protetto dalla religione, che dichiarava sacrilegio l'attentare ai possessi di un santo; e men gravoso ai cittadini, come quello che maggior parte serbava di giustizia e di moralità.

Rimanevano dunque ai vescovi le città, ai signori la campagna, che perciò venne chiamata il contado. Sotto la comune giurisdizione dei vescovi sparivano le anteriori differenze tra Longobardo, Franco, Italiano, Tedesco; onde gli abbiam veduti alla dieta di Pavia proclamare l'eguaglianza di tutti, sebbene si conservassero le antiche consuetudini per certi modi di possesso e di contratti e per le pene; e congregati i cittadini d'ogni stirpe, ne derivava un Comune degli

nomini liberi, cioè de' possessori.

Con ciò non vogliamo, come altri, far Ottone autore delle costituzioni municipali. Erano lento frutto del tempo, ed egli non fece se non maturarlo, non già con carte comunali al modo di Francia, ma colle immunità, concesse, o il più spesso confermate, a chiese ed a Comuni. E già prima di lui appaiono fiorenti le città nostre, e fanno guerre e paci, e gli arcivescovi di Milano ci si mostrano motori primari della politica. Assodati nel dominio o nell' indipendenza per decreto imperiale, diedero opera a prosperare la città e il contado, come si fa di cosa propria; e invece di cercare un' importanza generale col farsi elettori dei re, i baroni ed i vescovi pensarono a consolidarsi in casa, difendersi dai vicini e dai liberi, contro dei quali ad or ad ora invocavano l' appoggio dell' imperatore.

Eccovi uno degli effetti del rinnovamento dell' Impero fatto da re Ottone: del resto, se il predominio della stirpe salica cessava, non si può dire che venisser di sopra i prischi Italiani, ma piuttosto la gente longobarda, posseditrice dei terreni. Contadi e marchesati duravano ancora, e di nuovi se ne introdussero; il ducato longobardo del Friuli andò spezzato alla morte di Berengario I; conti e marchesi militari furono posti a Treviso, Verona, Este, Modena, forse nel Monferrato ed altrove, i quali poi divennero principati altorchè Corrado I dichiarò ereditari i feudi. Aggiungansi le signorie ecclesiastiche, come il patriarcato del Friuli, fatto principesco da Ottone,

e l'arcivescovado di Ravenna, emulo della potenza pontifizia.

In Roma al papa metteva impacci la nobiltà, la quale, mantenendo i titoli antichi, introduceva le nuove idee feudali. La consuetudine latina si conservava soltanto nella campagna, dove i possessi erano o grossi domini (massæ), o minuti, coltivati da coloni che doveano porzione dei frutti e servizi di corpo, ovvero da censi e da servi, persone tutte senza rappresentanza civile, al par degli infimi abitatori della città, sottoposti a ricchi ed a prelati.

I Tedeschi d'allora ci sono dipinti dai nostri come gente rissosa,

briacona, ignorante, d'abitudini feroci, contratte nelle guerre private, di cui giornalmente tempestava il loro paese. Pure la civiltà facea tra loro grandi passi; le miniere d'argento dell'Hartz, le più ricche d'Europa, che appunto sotto Ottone il Grande cominciarono a cavarsi regolarmente, agevolavano le transazioni del commercio, il quale vi era esercitato dai Lombardi, cioè dagl'Italiani, che vi portavano sete, spezie, manifatture, barattandole con materie prime. La letteratura mandava i primi vagiti; nè l'arti belle v'erano ignote se papa Giovanni VIII richiese al vescovo di Frisinga un buon organo e chi ne sapesse costruire e sonare: crebbero poi la loro pulizia al contatto della italiana, della quale non rifinano di mostrarsi meravigliati.

Ottone II, giunto all' impero di diciott'anni, l'ebbe agitato da domestiche discordie, come suo padre. Invitato a reprimere gl'inquieti Romani, passò le Alpi; a Roncaglia adunò la solenne dieta del regno, conferendo feudi, e facendo giustizia degli sleali; e dato non pace ma tregua alla Chiesa, pensò ritogliere ai Greci i possedimenti nella bassa Italia, cui pretendeva come dote della moglie Teofanía.

181 In fatto s' impadronì di Napoli, Salerno e Taranto: ma Basilio II e Costantino IX imperatori greci, dopo tentato indarno stornarlo dal-

l'impresa per via d'ambasciate, chiesero in sussidio gli Arabi di se Sicilia e d'Africa, che guidati da Bulcassin, sconfissero Ottone a Besentello, uccidendo molti campioni e assaissimi combattenti. Ottone non trovò scampo che col darsi prigioniero su una galea greca, donde poi balzando in mare si salvò.

Struggendosi di lavare quest'onta, a Verona intimò la dieta di Germania e d'Italia, dove fece elegger re anche suo figlio Ottone III, e pubblicò molte leggi che furono aggiunte alle longobardiche; e poichè estesissimo era l'abuso del giuramento e vani i rimedi, si stabilì che, qualora nascesse contestazione sopra alcun documento, si decidesse col duello.

L'Italia puniva col suo clima gl'invasori; tanto che fra il corredo della spedizione ciascun signore portava una caldaia ove bollire le ossa se morisse, per riportarle in patria (8). Ottone, come tutti gl'imperatori sassoni, morì di qua dell'Alpi, non lasciando che un fanciullo trienne. Tosto la Germania va in subuglio: ma Teofania madre di Ottone, e Adelaide sua suocera, nel comune pericolo mettendo a parte le animosità ambiziose, accorsero dall'Italia, e poterono conservar il dominio al fanciullo, che fu accettato re ed imperatore. Nella fanciullezza e nelle lunghe assenze di lui i signori italiani avrebbero potuto alzarne un altro, od anche emanciparsi da codesti stranieri: ma n'erano trattenuti dall'invigorirsi dei Comuni. Tre volte tornò Ottone in Italia, e da Teofania educato a preferire la civiltà classica alla tedesca, dicono pensasse far Roma sede dell'Impero; del che se gli davano colpa i Tedeschi, anche i Romani erano loutani dal sapergli grado.

Alla morte di Ottone il Grande, i faziosi a Roma aveano rizzato il capo. Crescenzio, figlio della giovane Teodora dei conti di Tusculo, arrestò Benedetto VI e lo fece strangolare, e surrogargli per forza

Francone diacono, che volle nominarsi Bonifazio VII. Ma questi pure \$74 fu dopo un mese da un'altra fazione cacciato, per sostenere Dono II; e la guerra civile incalorì. La fazione di Tusculo supplicò Ottone II di procurare nuova nomina, ed egli cercò cadesse su Majolo abbate di Cluny, sant' uomo mandato altre volte a sopire gli scandali romani; ma questi per umiltà ricusò; e alla presenza de' commissari imperiali fu eletto Benedetto VII dei conti Tusculani, nipote del tiranno \$75 Alberico (9). Morto lui, Ottone gli surrogò Pietro di Canepanova vescovo di Pavia e cancelliere del regno d'Italia, col nome di Giovanni XIV; ma la fazione di Bonifazio e di Crescenzio riaffacciatasi, il chiuse in Castel sant' Angelo a morir di fame, ne espose il cadavere agli insulti popolari, e richiamò Bonifazio; il quale pure dopo pochi mesi morto, fu trascinato per le vie e lasciato insepolto.

Da Crescenzio, arbitro della povera Roma, Giovanni XV, uom von dotto e virtuoso, fu costretto fuggire in Toscana, donde sollecitò il giovinetto Ottone III a venire e reprimere i baroni. Di ciò temendo, Crescenzio si rappattumò al papa, venendo col senato a chiedergli perdono; ma realmente rimase padrone, e ne derivavano gravi sconci, contro i quali avventava parole animatissime Gerberto abbate di Bobbio, che poi fu papa, professando che provenivano dal mancare

alla Chiesa la libertà (10).

Ottone III era in vià per rintegrare il papa, ma uditone la morte, pensò rimediare alla corruttela italiana facendo eleggere un papa 696 tedesco, che fu suo cugino Brunone, giovane di ventiquattro anni, figlio del duca di Franconia e marchese di Verona. Intitolatosi Gregorio V, coronò Ottone e dicono stabilisse che il re di Germania fosse scelto da sette elettori, e che pel fatto stesso divenisse re d'Italia e imperatore dei Romani. Crescenzio, citato a render conto delle sue prepotenze, fu condannato al bando, intercedendo per lui il papa: ma appena Ottone se ne fu ito, quegli tornò pieno d'un'ira ingrata, cacciò ignudo d'ogni cosa il papa, e fece eleggere Giovanni Filogato 997 calabrese, già vescovo di Piacenza e grand' intrigante; lui e sè mettendo a tutela dell'imperatore di Costantinopoli, nel quale proponevasi trasferire di nuovo la primazia dell'Occidente. Scomuniche o preghiere non valsero, finchè Ottone ritornato con Gregorio V, li prese; Crescenzio con dodici caporioni fe' decollare, e sospenderne i cadaveri ai merli. L'antipapa fu privato degli occhi, degli orecchi, del naso, e menato a strapazzo per Roma, per quanto Nilo, santo abbate e fondatore del monastero di Grottaferrata, intercedesse per esso; onde il pio romito predisse l'ira del Signore al papa, che in fatto morì ben presto.

Questo Crescenzio era nomo irrequietissimo, arbitrario, violatore delle cose che s' aveano per più sacre. Ma « in quei secoli sciagurati in cui s' avea paura del diavolo », come duole a Carlo Botta, sembra che i re non si credessero in diritto di mandar al capestro i riottosi, neppure nel calore d' una rivolta (11). Ottone dunque fu rimorso del supplizio di Crescenzio, e corse a confessarsene a san Romualdo, fondatore de'Camaldolesi, il quale gl' ingiunse per penitenza di andare scalzo da Roma fin al santuario del monte Gargano. Per via

lo prese una straordinaria devozione per san Bartolomeo, e supplică i Beneventani a cedergliene il corpo; ed essi, non osando negarglielo e non volendo privarsene, gli diedero invece quello di san Paolina da Nola. Quand' egli scoprì l'inganno, se ne adontò di maniera, che assaliti i Beneventani, molti giorni li tenne assediati. Tornato poi a Roma, la trovò in guerra rotta con quelli di Tivoli, che in odio di Ini avevano ucciso un suo ministro: onde esso menò tutte le macchine contro quella città, risoluto d'abbandonarla alle spade e alle fiamme. Ma ecco san Romualdo compare ancora, e l'induce a contentarsi che i cittadini, dopo venutigli inoanzi ignudi e flagellandosi, smantellioo una parte delle mura, gli diano ostaggi, e gli consegnino l'uccisore del ministro; e a questo pure il santo impetrò la vita dalla madre dell' ucciso. Poco dopo troviamo Ottone a Ravenna, chiuso nel monastero di sant' Apollinare, tutto in digiuni e salmodie, vestendo di cilizio, dormendo s' una stuoia di papiro, in isconto de' suoi peccati. Tali erano quest' imperatori tedeschi.

Ma gli Italiani covavano le vendette: i Romani insorti, moltissimi de' suoi trucidarono e poco mancò non pigliassero lui stesso: poi Stefania vedova di Crescenzio, con lusinghe e vezzi riuscita a guadagnarsene il cuore, o almeno la fiducia, l' indusse a dar la prefettura di Roma a suo figlio Giovanni, in onta dei conti Tusculani; venutole quindi il destro, l' avvelenò. Fosse ciò vero, o fosse piuttosto il clima della Campania, Ottone morì sul fiore dei ventidue anni, e Giovanni di Crescenzio col titolo di senatore restò arbitro di Roma co-

I signori italiani si tennero disobbligati dalla fedeltà che, nel rice-

me suo padre.

vere i feudi, avevano promessa alla stirpe di Ottone, e negarono omaggio al nuovo re Enrico II di Baviera. Da una famiglia Franca. venuta in Italia al tempo de' Carolingi e cresciuta sotto gli Ottoni, nasceva Arduino, che da Torino dominava tutti i contadi sulla sinistra del Po da Vercelli a Saluzzo; era stato da Ottone costituito conte di tutta la Lombardia, indi messo al bando, s' era per forza sostenuto. Costui allora si fece proclamare re d'Italia, guadagnando alcuni vescovi con privilegi e regalie, altri uccidendo e maltrattando, come fece con quei di Vercelli e di Brescia, il qual ultimo prese anche pei capelli e buttò in terra. L'essere coronato dal vescovo di 1004 Pavia bastò perchè Arnolfo arcivescovo di Milano, comunque da lui carezzato, con ogni guisa d'assicurazioni, lo contrariasse, il quale, forte di molti partigiani e vassalli, ne disperse le truppe, e a nome suo, dell'arcivescovo di Ravenna, dei vescovi di Modena, Verona, Vercelli, Cremona, Piacenza, Brescia, Como, di dieci dignitari ecclesiastici e del marchese di Toscana, unico laico (12), mandò ad invitare Enrico II.

Era allora marchese di Verona, cioè della marca Trivigiana, Ottone, padre di papa Gregorio V, e figlio di Corrado duca di Franconia; uomo di tanto credito, che s'era trattato di portarlo re di Germania; il che egli per umiltà ricusò, favorendo anzi Enrico. Arduino, ben provisto a spie, seppe che costui era mandato da Enrico in Italia, dove alle sue forze si adunerebbero quelle di Federico arcivescovo

di Ravenna e del marchese Teodaldo. Arduino corse dunque alla chiusa dell' Alpi, occupata dagli uomini del vescovo di Verona; avutala per forza, si spinse a Trento, e potè sbaragliare i Tedeschi. Ma i popoli della Carintia aprirono a questi un altro passo pel Trivigiano, donde Enrico scese in riva al Brenta. I molti che aspettano l'esito per pronunziarsi, allora accorsero a lui; e Arduino si trovò abbandonato.

Enrico fu coronato in San Michele di Pavia; ma quel giorno stes-14 mag. so la brutalità de' suoi Tedeschi eccitò una sommossa, ed egli, assalito nel proprio palazzo, non campò che saltando da una finestra, onde rimase azzoppato. L'esercito suo, che accampava fuor le mura. entrato a forza, mando a macello i Pavesi, a fuoco la città. La quale per vendetta diede più che mai favore ad Arduino, che ripigliò il regno, e lo difese contro Enrico; sicchè l'uno e l'altro se ne arrogarono le attribuzioni. Nell'assenza poi di Enrico, Arduino prese per forza Vercelli, Novara, Como, altre terre demoli, e fe' vendetta di coloro che chiamava perfidi (13); arrestò conti e marchesi per rintuzzarne la baldanza, ma dovette poi rimandarli con nuove largizioni (14). Enrico tornato di qua dall' Alpi con buon esercito, a Roma fe' corónarsi colla regina Cunegonda, ricevendo omaggio anche dalla famiglia di Crescenzio, che facea buon viso e mal sangue. Il santo re era sfortunato nelle sue coronazioni, giacchè qui pure i suoi Tedeschi. ben gezzovigliato, vennero a baruffa coi Romani, e molti furono uccisi, molti carcerati. Lui partito appena, Arduino sbucò dalla fortezza ove s' era ricoverato, devastò di nuovo Vercelli e fin la sua devota Pavia (15), poi caduto infermo, si ritirò a morire nel monastero 1015 di Fruttuaria presso Ivrea.

Da queste nimicizie molto incremento venne alla libertà degli Italiani, atteso che Arduino cercò partitanti col concedere immunità e privilegi; Enrico fu costretto confermarli se volle tornarseli soggetti, nè potè con giustizia negare altrettanto a' suoi devoti. E della potenza dei conti ci basti ad esempio Guelfo marchese di Verona. Convocato cogli altri da Enrico III alla dieta di Roncaglia, vedendo il re indugiare tre giorni più del prefisso, levò il suo stendardo, e sebbene nell' andarsene lo scontrasse, non volle tornare. In Verona poi, saputo che l' imperatore aveva imposto mille marche di contribuzione, rimbrottò lui ed i suoi con tale severilà, che Enrico si contentò di restituire tutta quella somma, purchè fosse lasciato passare (16). Tali erano ridotti i re da quei baroni: le città poi, seguendo or l'una or l' altra fazione, appresero ad usare le armi per drizzarle contro chi volessero.

Enrico II andò quindi a reprimere i Greci della bassa Italia che, inorgogliti della vittoria sopra alcuni ribelli e sopra i Normanni, nuovi invasori, aveano sottoposte molte terre, e minacciavano Roma. Giunto nella Puglia, assediò la nuova città di Troja, tre mesi stentandovi intorno; tornò ad obbedienza i principi di Capua, Salerno, Napoli: ma le malattie logorando il suo esercito, dovette affrettarsi di là dai monti, dove aggravato da morbi e da contrarietà, dopo quattordici anni di regno agitatissimo, prese l'abito monastico, L'ope-1024

rosità ed il coraggio lo fanno porte tra i migliori regnanti; la generosità verso il clero, lo zelo a diffondere il cristianesimo, e le private virtù lo alzarono fra i santi, insieme colla moglie Cunegonda, colla

quale era vissuto da fratello.

Alla dieta delle cinque nazioni germaniche che proclamò Corrado Il Salico di Franconia, i signori italiani erano stati invitati, ma non giunsero in tempo. Essi però si credevano sciolti da ogni legame d'obbedienza: i Pavesi, esultanti della morte dell'imperatore che tanto gli avea danneggiati; demolirono il palazzo imperiale, decretando che mai più non se ne fabbricasse dentro la città: una fazione capitanata dai marchesi Ugo e Alberto, progenitori della Casa d' Este, e dal marchese Maginfredo di Susa, offriva la corona a Roberto di Francia, poi a Guglielmo duca d' Aquitania; ma nessuno la accettò, conoscendo l'umore degli Italiani, che cupidi dell'indipendenza, non sanno assodarla coll'unione(17). D'altra parte questi fazionieri meltevano all'eletto il patto di deporre i vescovi a loro spiaeenti, e surrogar quelli da loro designati: talmente la potenza clericale era allora divenuta il tutto nella costituzione del regno italico. essendo principali signori i prelati. Ma i pontefici preferivano i re di Germania perchè lontani, e perchè considerati discendenti di Carlo Magno, nel quale essi aveano restaurato la dignità imperiale e il nome di Roma. I vescovi nominati dai re, bramavano sottrarsi alla dipendenza di questi. Popolo e clero mal soffrivano che i loro pastori venissero eletti dallo straniero.

(2) Spiego in questo senso le parole inventum est, ut omnes majores Romæ essent imperiales, di Eutropio prete longobardo, avverso molto alla Corte romana.

<sup>(1)</sup> Quando l'elezione di Carlomanno in re d'Italia praticavasi in Lombardia, il papa scriveva ad Ansperto arcivescovo di Milano sconsigliandolo da questo malaticcio, e soggiungeva: — Nessuno voi dovete rice« vere senza nostro consenso, perchè quegli che dev'essere da noi or« dinato imperatore, da noi primamente dev'essere eletto». Labbe, Concil. viii. 103. È notevole la formola dell'elezione di Carlo Calvo, usata da
Giovanni VIII, negli atti del concilio di Roma l'887: « Noi l'abbiamo eletto
« con giustizia, ed approvato col consenso e il voto de' vescovi fratelli
« nostri e degli altri ministri della santa Chiesa romana, dell'illustre se« nato, di tutto il popolo romano, e dell'ordine de'cittadini; e secondo
« l'antico costume l'abbiamo solennemente elevato all'impero, e deco« rato del titolo d'augusto ».

<sup>(3)</sup> Il religiosissimo Baronio esclama: Quam fædissima Ecclesiæ romanæ facies, quum Romæ dominarentur potentissimæ æque ac sordidissimæ meretrices, quarum arbitrio mutarentur sedes, darentur episcopi, et, quod auditu horrendum et infandum est, intruderentur in se-

dem Petri earum amasii pseudopontifices, qui non sunt nisi ad consignanda tantum tempora in catalogo romanorum pontificum scripti. All' anno 912, n. 14. Ma forse, nel credere tante iniquità, egli tidò soverchiamente in Liutprando, satirico od enfatico. Il Muratori, non sospetto di papista, trova ragionevoli obiezioni a fargli; e dopo lui fu scoperto un poemetto De romanis pontificibus che un Frodoardo scriveva al tempo di Leone VII, dove a molti d'essi papi sono attribuite grandi lodi di virtù. Al Baronio, ostilissimo a Sergio, il Muratori oppone argomenti non deboli. Il suo epitafio è di non infelice latino:

Limina quisquis adis Petri metuenda beati,
Cerne pii Sergi, exuviasque Petri.
Culmen apostolicæ sedis is, jure paterno
Electus, tenuit ut Theodorus obit.
Pellitur urbe pater, pervadit sacra Johannes,
Romuleosque greges dissipat iste lupus.
Exul erat patria septem volventibus annis,
Post multis populi urbe redit precibus.
Suscipitur papa; sacrata sede recepta
Gaudet. Amat pastor agmina cuncta simul.
Hic invasores sanctorum falce subegit
Romanæ ecclesiæ judiciisque patrum.

(4) Durante quell'assedio, nacque nell'isola d'Orta Guglielmo che poi fu abbate di Digione, rinomatissimo nella storia monastica d'allora per le sue virtù, e per avere fondato molti monasteri, e riformatine assi più.

- (5) Walperto mysteria divina celebrante, multis episcopis circumstantibus, rex omnia regalia, lanceam in qua clavus Domini habebatur, et ensem regalem, bipennem, baltheum, clamydem imperialem, omnesque regias vestes super altare beati Ambrosii deposuit, perficientibus atque celebrantibus clericis, omnibusque ambrosianis ordinibus divinarum solemnitatum mysteria. Walpertus magnanimus archiepiscopus, omnibus regalibus indumentis cum manipulo subdiaconi, corona superimposita (la corona ferrea, senza far menzione del chiodo), adstantibus beati Ambrosii suffraganeis universis, multisque ducibus atque marchionibus, decentissime et mirifice Othonem regem collaudatum et per omnia confirmatum induit atque perunxil. Landulph. Sen. Hist. Med. lib. 11. c. 16.
  - (6) *Deeret. Grat.*, dist. 63. part. 1. c. 23.

(7) L'epitafio di Leodinio, vescovo di Modena, dell'892 dice:

His tumulum portis et erectis aggere vallis Firmavit, positis circum latitantibus armis, Non contra dominos erectus corda serenos, Sed cives proprios cupiens defendere sectos.

Quel di Ansperto, arcivescovo di Milano, morto l'881:

Mænia sollicitus commissæ reddidit urbi

Diruta

Gualdone, vescovo di Como, nel 964 espugna l'isola Comacina, e ne smantella le fortificazioni. Amulone, vescovo di Torino al tempo di re. Lamberto, ejusdem civitatis muros et turres perversitate sua destruxit. Nam inimiciliam exercens cum suis civibus, qui continuo illum a civitate exturbarunt..., pace peracta reversus et manu valida cinctus, destruxit, sicut diximus. Fuerat hæc siquidem civitas condensissimis turribus bene redimita, et arcus in circuitu per totum deambulatorios, cum propugnaculis desuper atque antemuralibus. Chron. Novaliciense, Rer. it. Scrip. tom. 11. p. 11. San Poggio, vescovo di Firenze, cinse di mura molte ville.

Canti, St. degli Ital. - III, 45

(8) Scenidt, St. dei Tedeschi, lib. iu. pag. 423. Anche Enrico VII, morto a Buonconvento, fu fatto cuocere a Suvereto, per portarne le ossa a Pisa (Rer. it. Scrip. tom. xv, Chr. Pis.); e dopo la battaglia di Montecatino, mel castel di Buggiano si cossero i capitani morti in quel fatto, e se ne portarono le ossa a Pisa. Lelli, Diario Sanminiatese.

(9) Se pure non è tutt' uno con Benedetto VI, che si sosse creduto morto in prigione. Tra quei disordini la serie dei papi riesce avviluppatis-

sima.

Allora Roma contava quaranta monasteri d'uomini, venti di femmine, tutti benedettini, e sessanta chiese con canonici.

(10) Non dubium est ut romana ecclesia, quæ mater et caput eccle-

siarum est, per tyrannidem debilitetur. Ap. Banonio al 992.

(11) La storia di quel secolo ne offre un' altra prova. L' imperatore Lotario che stava in guerra con Lodovico Pio suo padre, mando dei nobili ad invitare a sè Angelberto arcivescovo di Milano. Andò questi, e lo salutò colle parole e col chinar il capo, ma non volle prostrarsegli per onordella Chiesa. L'imperatore gli disse: — Tu fai come se, fossi sant' Am-« brogio »; e l'arcivescovo: — Ne io son sant' Ambrogio, nè tu sei il si-« gnore Iddio ». Pregato che andasse a ottenergli pace dal padre, si portò in Francia, su ricevuto a grand' onoranza, e Lodovico Pio, uditane la domanda. — Buon arcivescovo, cosa deve far uno del nemico suo?» Quegli rispose: — Il Signore ba detto nel Vangelo, Amate i nemici vostri, fate bene a chi vi fece male. — E se nol facessi?'» ripete Lodovico; e quegli: — Non avresti la vita eterna, se morissi nell'odio ». L'imperatore ne imbizzarri, e lo invitò a sostenere questo asserto davanti ai sapienti. Radunati i quali, l'arcivescovo parlò: — Sapete che siam tutti « fratelli, liberi o servi, padri o figli? Ebbene, san Giovanni scrisse, Chi « odia il fratel suo è omicida, e nessun omicida ha in sè la vita elerna». Tutti dovettero assentirgli; e l'imperatore, posta la mano per terra, chiese perdono, e restitui la grazia al figliuolo. Passettan Andres Chronicon. Semplici ragioni, ma che non seppero i successori suoi intonare ai potenti nei secoli della ostentata libertà.

(12) Adelboldus, Vila s. Henrici.

(15) Arduinus juxta posse ultionem exercet in perfidos, ARRULPH. Hist. Med. 11b. 1. c. 16.

(14) Marchiones et episcopos, duces et comites, nec non etiam abbates, quorum prava erant itinera, corrigendo multum emendavit. Marchiones autem italici regni sua calliditate capiens, et in custodia ponens, quorum nonnulli fuga lapsi, alios vero, post correctionem, dita-

tos munerious dimisit. Chron. Noval.

(15) Nelie Antichità Estensi, par. 1. c. 13, è recate un bel documento del 1014, ove Enrico imperatore adduce che il conte Oberto, il marchese Oberto, i figli suoi, e Alberto nipote (Estensi li crede il Muratori) dopo che lo elessero re ed imperatore, e gli dieder le mani e prestarongli il giuramento, favorirono Arduino nemico suo, e fecero prede e devastazioni. Siccome essi vivevano a legge longobarda, e in questa è scritto che « se alcuno trama contro la vita del re, perda la propria e gli siano confiscati i beni»; perciò esso Enrico confisca i possessi di quei signori e li dona alla chiesa di san Siro in Pavia, in compenso de guasti sofferti.

(16) Monaci Weingart nelle Ant. Estensi, p. 6.

(17) Guglielmo scriveva a Maginfredo che il fatto non gli pareva neque utile neque honestum; gens enim vestra infida est. Insidiæ graves contra nos orientur. Fulbeat, ep. 58. E Ademaro monaco dice che in ducibus Italiæ fidem non reperiens, laudem et honorem corum pro nihilo duxit.

## CAPITOLO LXXIV.

## Il feudalismo.

Tante volontà così distinte e fin contrarie, eppur tutte attive, ci mostrano il grande cangiamento ch' erasi operato nella società. Unità, accentramento di tutte le forze vive erano concetti romani, che sopraviveano ormai soltanto nella Chiesa: il Germano vuole l'indipendenza personale; ognuno bisogna sia sovrano per esser libero; e in ciò consiste appunto la feudalità, e ne deriva una catena d'obbligazioni, formando la più singolare mistura di libertà e barbarie, di disciplina e indipendenza, un campo a nuove virtù e a violente irrefrenate passioni.

Come mai gli ordinamenti presi a tutelare la gelosa libertà, finirono col togliere fin quella degli atti privati? Per meglio comprenderlo distinguiamo ciò che nel feudo andava costantemente unito; la

proprietà e la sovranità.

Un capo di liberi Germani, quando si subordinasse ad un generale per uscire con esso a lontane spedizioni, conservava padronanza sulla propria banda guerriera, benchè egli medesimo togliesse un padrone. Si aveva dunque già una gerarchia; ma la dipendenza era personale affatto, e talmente libera, che il commilitone poteva abbandonare a sua voglia il capo prescelto. Le terre col comun sangue conquistate vennero a considerarsi comuni, e furono divise fra i capi di banda. Attaccati essi alla terra e al signore da cui la riconoscevano, venne a ridursi stabile la relazione con questo, e all'antica eguaglianza surrogossi un'aristocrazia militare, che dai vinti Romani desumeva il principio e il fatto della proprietà individuale.

Od in antico tedesco significava bene di fortuna: il qual nome con allo alt, cioè antico, formò allodio; e con fee, ricompensa, formò feudo. Allodio vorrebbe dunque dire un possesso antico, regolato colle consuetudini natte de' Germani, ed esente da qualsivoglia obbligazione particolare; mentre feudo (che adottando una parola ecclesiastica fu anche detto benefizio) esprimeva una possessione conferita da un alto signore in ricompensa di servizi resi, e colì obbligo di nuovi. Obbligo primo del capo barbaro era il dar guerrieri all' esercito regio. Ignorando le complicatissime guise onde oggi si leva, mantiene, provede la truppa, il capo assegnava porzione de' suoi terreni a diversi, col patto che armassero e nutrissero un certo numero d' uomini ciascuno. Questi vassalli a vicenda suddividevano la proprietà e l' obbligo ad altri; e così formavasi una catena di dipendenze.

I benefizi si consideravano come premi del valore, e perciò conceduti personalmente; e i signori erano gelosi di rivocarli, per avere onde compensare altri servizi, e assicurare la futura fedeltà dei commilitoni. Non ispogliavano il vassallo sinchè vivo e sinchè fedele a' suoi doveri; ma non cadeva nelle costumanze germaniche il contrarre od imporre obblighi per la posterità. Però era naturale che essi compagni s' ingegnassero di ridursi indipendenti, e di assicurare in casa quel possesso; ed è nell' indole delle proprietà il tendere a farsi ereditarie, di modo che la famiglia vi s' innesti ed assodi. Tali cominciarono alcune per via di privilegio reale: l'imitazione le crebbe, sino a diventare la forma universale.

Sempre però vi si conservava il carattere di personali, col rinnovare il giuramento ogniqualvolta mutasse il possessore, e col conferirgliene l' investitura. L' erede, a testa scoverta, deposto bastone e spada, inginocchiato davanti al caposignore, e poste le sue mani in quelle di lui, diceva:—Da quest' oggi io divengo vostr' uomo, e vi terrò fede dei possessi che impetro da voi »; indi giurava fedeltà, e tesa la destra sovra un libro sacro, ripigliava:—Signor mio, io vi sa« rò fedele e leale, non attenterò alla persona o ad alcun membro « vostro, vi serberò fede del possesso che vi domando, vi renderò « lealmente le consuetudini ed i servizi che vi devo; così Dio e i « santi m' aiutino ». Allora baciava il libro, ma senza genuflessioni nè altro atto d' umiltà; e il signore gli dava l' investitura, consegnandogli un ramo d'albero, una gleba od altro simbolo, mediante il qua-

le il vassallo consideravasi divenuto uomo del suo signore.

Quest' è il modo più semplice, direi originario, della proprietà feudale; ma nasceva pure in molte altre guise. Alcuni rimasero attaccati ai loro capi senza possedimento di sorta; ma via via che il genio battagliero e randagio sottentrava a quello della stabilità e del possedere, chiedevano in guiderdone qualche terreno, riconoscendone il datore. I grandi possessori mal poteano difendere i vasti tenimenti da vicini e avventurieri che ne usurpavano porzioni; ed era già assai se potevano indurli a turbare un omaggio. Altri, o poveri o spropriati, davansi a bonificare un terreno; e per avere una protezione, lo accomandavano alla supremazia d'un vicino, o questi se la pretendeva. Fin i liberi possessori di allodi da nessuno dipendenti consentivano a rinunziare l'antisociale indipendenza, a qualche poderoso vicino presentavano un ramo de' loro boschi, una zolla del prato, e con questo rito simbolico raccomandavangli il loro allodio, nella tutela di lui trovando un compenso agli omaggi e servizi imposti dal vassallagio. Praticavasi ciò principalmente colle chiese, onde fare più sacra la proprietà ed esimersi da tributi.

Introdotta questa forma di possesso, ella si estende e generalizza, e tutto divien feudale; sin varie città prendono posto in quella gerarchia, contraendone le obbligazioni per possederne i dritti, sotto

al patronato d'un barone.

Adunque i popoli, che dianzi conservavano il diritto personale in mezzo alle incessanti migrazioni, cangiarono a segno, che si considerano membri dello Stato solamente in quanto possiedono una gle-

ba; non v' è signore senza terra, o terra senza signore; uomo d'alto o basso luogo indica la natura de' suoi possedimenti; e la terra costituisce la personalità, la quale perciò dee rimanere indivisa, e passare nel figlio primogenito. Fatto ereditario il feudo, tale pure diventava la lealtà, estendendosi ai discendenti di quello da cui lo si aveva ricevuto. Egli a vicenda non poteva spogliarne l'investito se non per fellonia, ne sospenderlo a tempo se non quando ricusasse il promesso omaggio.

Per tali diversi modi la proprietà acquistava un carattere speciale; piena, reale, ereditaria, eppur ricevuta da un superiore, verso

cui corre obbligo di certi omaggi e tributi.

Col tempo anche le cariche di siniscalco, di palafreniere, di coppiere, di banderaio, che attribuivansi in feudo, passarono di padre in figlio, anzi fin i supremi comandi militari, la più assurda fra le eredità. Ne restava inceppato il potere del signore molto più che dalla perpetuità de' possessi, giacchè per diritto egli trovavasi a fianco persone che impacciavano i suoi voleri, invece d'adempirli. I vescovi, non potendo se non per abuso versare sangue in guerra o ne'giudizi, infeudavano dell'autorità secolare i visconti e visdomini, o avvocati; i quali poi col diritto della forza cercavano farsi indipendenti, e l'investitura dal re, come patrono de'benefizi e delle mense.

Nè solo terre e cariche si davano in feudo, ma qualsifosse proprietà, qualsifosse modo di guadagno assunse quella forma: i proventi d'un impiego o d'una cancelleria, il diritto della caccia, un pedaggio, lo scortar le merci, il rendere giustizia nei palazzi de'grandi, il tener forno, l'aver botteghe sulle fiere, persino il possedere sciami d'api; il clero infeudò il cimitero, un'offerta, le decime, i diritti di stola bianca e nera; i monaci l'uffiziatura, lo spigolare del frumento o della vendemmia, fin le goccie che stillavano dai tini; talvolta un barone impadronivasi del provento delle messe dette ad un altare, e lo tenea come feudo di quella chiesa. Anche le arti meccaniche nelle case signorili erano esercitate da persone, le quali a questo titolo ricevevano terre in feudo.

Talvolta l'utile dominio d'un paese o d'un villaggio era ripartito fra due o più padroni; sia che ciascuno avesse un quartiere separato, od una gabella speciale, od una particolare giurisdizione: e questi diritti s'impegnavano od appaltavansi o staggivansi, venendo a moltiplicarsi i padroni e i litigi, e a confondersi il governo. Ne' contratti si trovano stipulati i quarti, i decimi d'un possesso, fin la quarta parte della sedicesima di un castello; gli Estensi nel secolo xui da più di venti capitanei comprarono poc'a poco la terra di Lendinara; e così i Fiorentini e i Sienesi le varie castellanze del loro contado(1).

che le robe; e come su queste, divise che fossero, il re non conservava alcun diritto, così neppure sui terreni e sui terrieri. Pertanto al possesso andava congiunta la sovranità, e al tenitore del feudo competevano sugli abitanti di esso i diritti che oggi ritengonsi sovrani; verso agli altri possessori consideravasi pari; dentro del suo feudo niuno poteva imporgli leggi o tributi, nè richiederlo in giustizia.

E poiché secondo le idee germaniche nessuno tenevasi obbligato se non alle leggi ch' egli medesimo fosse concorso a stabilire, mancata la supremazia legislativa, v' ebbe tanti statuti quanti paesi, e la giurisdizione non fu più una delegazione sovrana, ma una conseguen-

za della proprietà.

L'unirsi il possedimento colla sovranità isolava ciascuna tribù, per modo che formavansi tanti Stati quante proprietà, distinti in ogni cosa, salvo che in ben pochi interessi. Al momento che questa società si formava, a gruppi i feudatart si strinsero attorno a conti e duchi, per caso o per vicinanza, ma senza connessione degli uni cogli altri; e la stessa convergenza a un centro era piuttosto apparente che effettiva. L'idea astratta dello Stato cessava, sottentrandovi la concreta dell'individuo, col quale unicamente si aveva obbligazione. Non più dunque parentela o tradizione o governo ritenevano la tribù attorno al capo; non assemblee di popoli per far leggi comuni: restò unico il legame della promessa e della devozione, giacchè il feudo è sentimento d'onore attaccato al possesso, conferito dal sovrano pel solo dominio utile in compenso di servizi resi, e con promessa di nuovi servizi, di fedeltà, di omaggio:

Così si pianta un sistema gerarchico di istituzioni legistative, giudiziali, militari. Unica fonte d'ogui potere è Dio, e suo vicario il papa. Questi, tenutosi il governo delle cose ecclesiastiche, affida le temporali all' imperatore, che è capo e re. E papa e imperatore e re commettono l'esercizio della loro podestà ad uffiziali, ammettendo alle cariche una terra: questi suddividono la terra e gl'impieghi a persone, le quali fanno altrettanto. Colui che conferiva il feudo chiamavasi senior, signore; il benefiziato, junior ovvero miles, per l'obbligo che avea del militare: ma ordinariamente al benefiziato diretto davasi il nome di vasso o vassallo; ai sotto benefiziati quel di val-

vassori ( vassi vassorum ), da cui dipendevano i valvassini.

Uno dunque si trovava signore al tempo stesso e vassallo; possedea feudi di natura e di pesi diversi, ma non si teneva obbligato se non a colui, dal quale immediatamente rilevava. Ne l'esser ligio per una, toglieva la sovranità sopra altre terre: i re d'Inghilterra, di Sicilia, di Danimarca ed altri si fecero vassalli alla santa sede; quel d'Inghilterra rendeva omaggio al re di Francia per la Normandia; anzi talora due dinasti erano a vicenda signore e vassallo un dell'altro, come il vescovo di Sion riconosceva dai conti di Savoja alcuni possessi, mentre questi rendevano a lui emaggio pel feudo di Chil-

Feudi ecclesiastici possono riguardarsi i benefizi che la Chiesa concedeva, come sovrana religiosa avente proprio diritto pubblico, giurisdizione, prerogative eminenti. E fendo è il giuspatronato, i cui diritti sono esercitati appunto in qualità feudale; ai fondatori di chiese o cappelle lasciavasi giurisdizione ecclesiastica, trasmissibile agli eredi, a norma delle investiture (fondiarie); all'estinzione dei quali, essa ritornava alla sovranità ecclesiastica. Le controversie decidevansi da questa: ma mentre i principi duravano sempre in lotta coi baroni, e talvelta soccombevano, le corti ecclesiastiche si mostrava-

il re 239

no moderatissime e generose sui diritti dei patroni; fin le scomuni-

che sospendevano, ma non ne toglievano il diritto.

Del feudo ecclesiastico abbiamo esempl in grande nel Friuli, liberalmente concesso dagl' imperatori ai patriarchi d' Aquileja. La natura sua facea che quivi la feudalità, invece di staccare dal centro, riunisse; il clero vi entrava non per abuso, ma per essenza; e gli elementi romani vi erano conservati per mezzo del parlamento, nel quale i pari giudicavano; e ne' casi fendali vi presiedeva il patriarca. Marquardo, uno d'essi, nel 1866 raccelse poi le consuetudini feudali, formandone quel che chiamò Statuto della patria. Eccetto il papa, nessuno avea tanti possessi. Tra'feudi maggiori da lui ritraenti era l'uffizio di coppiere, del quale talora furono investiti i duchi d'Austria e i re di Boemia: anzi questi ultimi aveano l'obbligo di riscattare il patriarca se mai cadesse prigioniero. Ereditaria aveano resa per forza l'avocazia i conti di Gorizia, e così il loro feudo i conti d' Ortemburgo. Questi feudi diceansi nobili; altri retti o legali, divisi in liberi, ministeriali, d'abitanza. Dei liberi conferiva l'investitura il patriarca con una o più bandiere; de' ministeriali coll' anello; degli altri col lembo della sua veste. Pra i ministeriali erano camerieri i nobili di Cuccagna, coppieri quei di Spilimbergo, gonfalonieri quei di Tricano, scalchi i signori di Prumpergo. All' anziano di casa di Ragona competeva una porzione di tutte le pietanze che si servissero al patriarca. I Boiani di Cividale erano obbligati presentare al patriarca quando entrasse in città uno spadone col fodero bianco alla tedesca, e portarglielo davanti sino alle scale del palazzo. S'aggiungevano gastaldie, arimannie, avocazie, feudi militari, di sartoria, di bandiera, di arsenatico, insomma di qualunque ministero occorrer potesse al patriarca (3).

L' investito d' un feudo militare, per povero che fosse, non era tenuto ad altra prestazione o tributo fuor della guerra; nelle feste del castello veniva socio ai piaceri del signore, pari alla sua corte; combatteva a cavallo, mentre il resto del popolo a piedi e senz' armi difensive. Reso questo servizio, restava immune da qualunque altra imposta; e solo per occorrenze straordinarie i vassalli e il clero erano invitati a contribuire. I vassalli del medesimo signore, posti attorno a lui sullo stesso territorio, e investiti di feudi d'egual grado, si chiamavano pari; tutti dipendevano dal capo, ma non uno dall' altro; alla guerra, al consiglio, al giudizio si trovano uniti sotto il capo; in ogni altro caso ciascuno opera da sè, isolati, stranieri fra loro.

In questa catena, dove ciascuno non tiene che all'immediato suo superiore, nessun potere rimane al re sovra il popolo. A Roma imperiale non s'aveva alcun intermedio fra il dominante e il popolo; qui al contrario il popolo non comunicò più col re se non per intermezzo de'baroni; i quali procedendo, ridussero il re a mero nome, potendo essi ignorare chi lo portasse, e recandogli anche guerra. Il re non era dunque supremo magistrato, esecutore della volontà d'un'assemblea sovrana; non il potere dirigente universale, non il capo d'una nazione per osteggiare chi da quella fosse dichiarato nemico: era soltanto il proprietario diretto dei feudi da lui conferiti, nè da

padrone disponeva se non de' suoi vassalli immediati. Menar lunghe imprese non poteva, giacchè essendo i vassalli obbligati soltanto al servizio prefinito e sempre corto, allo spirare del termine levavano la propria bandiera, fosse o no compiuta l'impresa. Le assemblee legislative si ridussero a consigli del re, il quale v'invitava i baroni che gli piacessero, e aggiungerò, purchè volessero, giacchè gli mancava la forza di costringerli. Nelle urgenze comuni, i signori vicini s'accoglievano per concertarsi su quel che ciascuno eseguirebbe nei propri domini e coi mezzi propri; e il re era uno de' contraenti, ma senza autorità coercitiva.

L'arte che oggi è, o almeno si considera come la prima ne'governi, quella delle finanze, ignoravasi affatto. I beni della corona, il prodotto delle regalie e i possessi di famiglia bastavano al principe, pace durante: tanto più che le corti si menavano assai più semplici, e gli uffizi non si pagavano, essendo accollati ai feudi. Veniva guerra? i vassalli erano tenuti a prestazioni determinate e impreteribili, e ciascuno manteneva i propri uomini. Quei diritti, quelle ispezioni che, ogni giorno maggiori, si vanno accentrando al governo, allora non si conoscevano; sole regalie erano la giurisdizione, i pedaggi, il batter moneta e scavare miniere: ma queste pure, una dietro l'altra, venivano usurpando i grandi vassalli, resi indipendenti dal re, cui eguagliavano e talvolta sorpassavano in forza; scavarono metalli ne'propri tenimenti; posero dazi e pedaggi, talchè al limite d'ogni podere s'incontravano quelle barriere, che oggi paiono troppe anche al confine d'uno Stato.

Quanto alla giurisdizione, dipendendo il vulgo non più dal principe ma da particolari signori, disusarono le istituzioni fatte a pro di tutti, e ciascun signore tenne corti per le controversie fra' propri dipendenti. Giudici non erano nè gli antichi uomini liberi, nè i consoli di poi, interessati al ben pubblico e disposti a sostenere l'esecuzione della sentenza o l'indennità dell'offensore che avesse composto; ma erano uffiziali del barone, sol per uso acconciandosi alle consuctudini. La legislazione cessa d'essere personale, e statuti ed usi variano, non secondo le razze degli abitanti, ma a norma della natura del possesso e del grado di sua libertà. Che se ancora, massime in Italia, sono mentovate persone che vivono secondo questa o quella legge, vuolsi intendere de' gran signori e de' pochissimi arimanni conservatisi indipendenti; ma anche per essi il privilegio riducesi soltanto a certi modi di possesso e di procedura.

Colla indipendenza individuale era scomparsa la reciproca garanzia fra cittadini; e vivendo ciascuno da sè, senza legame cogli eguali, ma soltanto con superiori ed inferiori, nessuno aveva interesse ad impedire i delitti; lo perchè andarono scomparendo i giudizi per via di compurgatori. I vassalli dovevano essere giudicati da' loro pari, onde il signore non faceva che proclamare il dettato di quelli. Nasceva poi contestazione fra vassallo e signore? o trattavasi di doveri feudali reciproci, ed era decisa dai pari; o cadeva sopra fatti d'altra natura, come un delitto del signore, o danno recato a' beni allodiali del vassallo, e la lite si potea recare al sovrano.

Finche la sentenza davasi nelle assemblee generali, nessuno avrebbe potuto rivederla, emanando dall' autorità sovrana. L'appello ripugna pure alle idee feudali, che identificano il signore col vassallo; nè l'alto barone, irremovibile e dissoggetto da sindacato regio, poteva esser ripreso d'un' ingiustizia, più che oggi un re da altro re. Chi alla corte signorile si credesse gravato, poteva sfidare i giudici, che come pari suoi non godevano su lui veruna superiorità: ma questa mentita non era un appello, giacchè si dava prima della sentenza, nè chiamava a tribunale superiore. Stante però che la mentita obbligava a convocare altri pari, nè ciò era sempre fattibile, il signore si vedea tal fiata costretto a rimetter la lite al sovrano. Questo poi, allorchè comparisse nelle terre del suo vassallo, teneva assise, ma non potea rivedere la sentenza, bensì la causa, e proferirne una nuova, perchè restava sospesa la giurisdizione del vassallo. Inoltre fra gli obblighi di questo era il rendere giustizia; e se la falsasse o negasse, poteva il signore intervenire per obbligarvelo; obbligarvelo cioè in quanto ne avesse la forza.

Questi furono avviamenti per istituire un regolare appello, a imitazione del dritto ecclesiastico; grande passo ad instaurare la regia

prerogativa.

Dato il giudizio, come farlo eseguire, quando il condannato tornava nel suo castello, forte di mura e di scherani? Colla guerra; e il signore che l'avea proferito, e il querelante, od anche i giusdicenti raccoglievano gli uomini loro, e costringevano per forza ad obbedire. Nulla dunque assicurava l'efficacia del giudizio; nè della rettitudine di quello era buona sicurtà il sistema de' pari, ignoranti del diritto, stranieri agl' interessi gli uni degli altri, e scelti a volontà

del signore.

Non ispirando dunque confidenza, si ricorreva più volentieri a spedienti meglio conformi a quel tenore di società; e i duelli e le guerre private ne venivano di conseguenza e quasi di necessità. Preziosissimo consideravasi questo, che tedescamente chiamavasi diritto del pugno. quanto oggi dai re il poter fare guerra di nazione. La rappresaglia, per cui l'uomo d'un feudo, ricevuto torto da quel d'un altro, poteva trarne vendetta o rendere la pariglia sopra qual fosse altro consociato di quello, era riconosciuta come diritto. La consuetudine, la legge, la Chiesa adòpravano a introdurre in questo alcuna regolarità e temperanza, volendo s'intimassero le ostilità alcun tempo innanzi, si esperissero certi mezzi di conciliazione, infine si osservasse la tregua di Dio.

Quando ogni proprietà fu divenuta feudo o suffeudo, inamovibile ogni magistratura ed ereditaria, ciascun duca, conte, marchese od alto barone fu considerato come re della propria terra, i cui abitanti erano obbligati ad ogni ordine suo in pace e in guerra; mentr' egli non pagava tributi, non era tenuto accettare la composizione per le offese, ma le vendicava colla guerra privata, ch' e' poteva menare

anche contro il proprio caposignore.

A noi, avvezzi a governi che traggono ogni impulso dall'alto, a leggi fisse, uniformi in tutto lo Stato, all'egualità dei cittadini sotto un

capo, riesce difficile il formarci adeguato concetto d'una società bizzarramente compaginata con tanti signori, quanti aveano forza e volontà di esserlo; con leggi che obbligavano solo chi non volesse o potesse resistere, e variate da uomo a uomo, da terra a terra. Non ci si imputi dunque di spendere troppe parole e di ripeterci per meglio indurne l'idea, senza di che la storia di que' tempi è libro chiuso.

Teneasi dunque l'Italia come divisa in tanti Stati indipendenti quanti v'erano feudi; sistemati nel modo più opportuno per respingere le nuove invasiom, e per sostenere dentro il proprio diritto o la prepotenza, al modo che ancora usano i re: in quella guerra di tutti contro tutti, si moltíplicavano castelli e rocche ove difendersi e proteggersi, o soperchiare il vicino. Pertanto in ogni nuovo castello che sorgesse, le chiese e il vicinato scorgevano una minaccia alla propria indipendenza, il re un attentato alla sua prerogativa: ma non si poteva opporre che altre fortezze; e conventi e ville fortificavansi; sui campanili e sui battifredi continuo la vendetta esplorava se mai un nemico s'avvicinasse; e poichè nemici erano sovente coloro che una mura stessa chindeva, in mezzo alle città alzavansi fortificazioni, disponevansi catene, cancelli, serragli; il Coliseo a Roma, l'arcò di Giano a Milano, l'anfiteatro a Verona, gli avanzi de' tempi e delle basiliche antiche, si convertivano in fortini; e i palazzi costruivansi in masse solide, protette da robuste ferriate, con fosse e ponti levatoi e balestriere.

5

14

1

7

Più di solito il feudatario sceglieva a stanza un' altura in mezzo a' suoi tenimenti, e colà fabbricava uno di que' castelli, le cui rovine pittoresche ricordano tuttora la potenza solitaria e indipendente, l'importanza personale in una società sminuzzata, ove ogni signore era ridotto a quella legge di natura, che ancora si arrogano i dominanti. Tra le casipole, simile ad un ribaldo eretto in mezzo d' una turba servile, sorgevano questi edifizi massicci, con torri merlate rotonde o poligone. Da una men grossa, ma più elevala e aperta ai quattro venti la sentinella colla campana o col corno annunziava la punta del giorno, acciocchè i villani sorgessero al lavoro; o l'accostarsi dei nemici, affinchè gli armigeri s' allestissero alla difesa; ed accadendo furto o ammazzamento, alzava un grido, che ogni uomo dovea ripetere di vicino in vicino, affinchè il reo non potesse ricoverarsi sul feudo limitrofo.

Aiutavasi la natura coll'arte per renderne impraticabile l'accesso; e-fossi e controfossi, e antemurali e antiporte e palizzate e barbacani e triboli seminati pel contorno e saracinesche e ponti levatoi angusti e senza sponde, e caditole sospese a catene, e porte sotterranee e trabocchelli, e tutto quel sistema d'insidie e di difesa, doveano atterrire chi divisasse un assalto o una sorpresa.

Teschi di cinghiali e di lupi, od aquilotti confitti sulle imposte ferrate, nell'atrio corna di cervi e di caprinoli, indicavano i forzosi divertimenti del signore. Procedendo, trovavi architettato ogni cosa non pel comodo o la leggiadria, ma per la gagliardia e la sicurezza. Armadure a tutta botta, lancioni, labarde, mazze ferrate pendevano fra gli stemmi rilevati negli ampi e mal riparati stanzoni, con camini

sterminati, attorno a cui accogliersi la famiglia a giocar agli scacchi o a' dadi. ricamare, bevere, udir le novelle o la canzone accompagnata dal liuto e dalla mandòla.

Là dentro era quanto occorresse al vitto e alla battaglia, dalla cucina alle prigioni, dal celliere alla cisterna, dal pollaio all'arsenale, dagli archivi alle scuderie; numerosissimi i servi; e amici, cavalieri, pellegrini, viandanti vi albergavano a piacere, e partivano carichi di doni. Perocchè all'uomo che trova uomini tutti i giorni, divengono indifferenti; all'isolato, riesce un godimento la vista e il consorzio d'un uomo.

Come l'aquila nel suo nido, vivea colà il feudatario, segregato da tutti che non fossero suoi dipendenti, nè modificando la restante società, nè da questa modificato. Al volgo che gli sta attorno, nol lega parentela, non affetto; solingo colla moglie e coi figliuoli, austero, sospettoso, temuto ed ubbidito, qual alta idea non deve egli concepire di sè stesso, potendo tutto, e potendolo per sola fácoltà propria, senz'altri limiti interni od esterni che quelli della propria forza? Ancor fanciullo, dalla burbanza del padre e dalla sommessione dei servi apprese esser lecita ogni voglia al padrone; cresciuto fra servi tremanti e sprezzati, e cagnotti disposti ad ogni sua volontà; superiore alla tema e all'opinione, non conoscendo il vivere socievole, non contrariato mai, nè repressione temendo nè rimproveri, acquista carattere, non soltanto orgoglioso e fiero, ma stravagante, capriccioso, un' ostinazione nelle idee e negli usi repugnante da ogni progresso. Agli uffiziali, invece di soldo, concede il diritto di estorcere e soverchiare: nuova gradazione di tirannia, che fa sempre maggiore la distanza fra quei del castello e quelli della pianura; i quali concepiscono una riverenza ereditaria per codesto capo che tutto può, e che li salva da altri nemici; mentre bersagliati da quel capriccio dell'individuo che pesa immediatamente sull'individuo, maledicono una potenza cui non osano resistere.

Rinforzare viepiù il suo castello, il cavallo, l'armadura, è supremo affare del castellano; e fidato in questi, e trovandosi invulnerabile dalla ciurma che sotto i suoi colpi casca senza riparo, acquista un coraggio temerario e prepotente. Di lassu piomba talvolta a rapire la moglie e le figliuole del villano, non degnandosi di sedurle; a spogliare i viandanti e taglieggiarli. Ma poiche, anche in tempi tumultuosi, la battaglia e la preda non sono che eccezioni della vita, si trova sovente ozioso, e scarco di quelle regolari occupazioni che sole possono riempirla. Pubblici impegni più non v'ha; il giudicare i dipendenti è spiccio, perchè dispotico; semplice l'amministrazione. giacchè i campi sono coltivati da' villani a tutto suo pro, da servi esercitata l'industria; le lettere erano abbandonate al monastero. regalato ad ora ad ora acciocche orasse e studiasse. Doveva dunque il feudatario occupare altrove quell'attività che costituisce la vita, e quindi avventurarsi ad imprese, a caccie, a saccheggi, a pellegrinaggi, a tutto che il traesse da quell'ozio senza pace.

Furono signori feudali che conquistarono Terrasanta; e per regolarsi colà fecero comporre le Assise di Gerusalemme, nelle quali può dirsi che la feudalità prendesse coscienza di sè, e riducesse a teoriche le sue inclinazioni. Quelle assise diressero lungo tempo i possessi veneziani d'oltre mare, onde come di cosa italiana noi ce

ne valiamo per chiarire le condizioni d'allora.

Nel tempo che decorre fra le leggi affatio penali delle genti rozze e le puramente civili delle educate, il legislatore crede obbligo suo l'imporre anche i doveri morali e prescriverne gli oggetti e i modi, quasi per dar polso ai sentimenti nella lotta colle passioni. Perciò in quel codice si trova ordinato che il vassallo non offenda nel corpo il signor suo, nè ad altri il permetta; non tenga cosa di lui senza consenso; non dia suggerimenti a danno o disonore di esso; non rechi onta nè alla moglie nè alla figlia sua: sibbene lo consigli lealmente qualvolta richiesto; entri per lui mallevadore se si trovi prigione o indebitato; il cavi di pericolo se lo veda alle prese col nemico: ove così adoperi, il signore abbia a difenderlo con ogni sua possa, se

vuol fuggire la taccia di codardo.

Oltre questi doveri morali, i vassalli erano tenuti a servizio. a fiducia, a giustizia ed a sussidi. Per servizio intendevasi il militare a proprie spese sessanta o quaranta o venti giorni per l'omaggio ordinario, e tutta la campagna per l'omaggio ligio; solo, ovvero con un prefisso numero d'uomini; col giaco o no; entro il territorio feudale o in qual si fosse; per la difesa soltanto o anche per l'attacco, secondo i patti. Per la fiducia doveva accompagnarsi al signor suo quando andasse a Corte e ai placiti, o convocasse i vassalli a consiglio o a render ragione. La giustizia consisteva nel riconoscerne la giurisdizione, e non declinare dalla curia di esso. De' sussidi in danaro alcuni erano spontanei, altri determinati, qualora il signore dovesse riscattarsi di prigionia, o maritasse la primogenita, o armasse cavaliere un figliuolo. Quei che aveyano solo promesso un tributo o servizi di corpo, presto caddero in condizione di villani. Chi era affidato con obbligo di militare, fu considerato nobile: nè dapprima si sarebbe dato un feudo a chi nobile non fosse; ma poi si considerò tale ogni casa che ne possedesse uno da tre generazioni; nè in conseguenza poteva esercitare arti sordide, nè contrar matrimoni disuguali. Secondo il diritto lombardo, il valvassino non teneasi per nobile, ne la nobiltà passava alle figlie.

L'imperatore Lotario II in Italia probì d'alienare feudi senza consenso del domino; altrettanto ordinò Federico II per la Sicilia. L'erede non diretto d'un vassallo dovea pagare al signore un canone prefisso onde succedere: uso nato forse allorchè i feudi consideravansi ancora riversibili, ed ogni nuovo investito faceva un libero do-

nativo al signore diretto.

Ad alcuni feudi era annesso il diritto di prendere il cavallo del caposignore quando passasse su quelli; ai confalonieri di Milano toccava la mula su cui l'arcivescovo faceva l'entrata; a Firenze lo conducevano alla briglia i visdomini, poi il palafreno davasi alla badessa di San Pier Maggiore, il freno e la sella a quei Del Bianco, poi agli Strozzi, che a suon di trombe se li recavano a casa e li lasciavano esposti; a Pistoja tal privilegio spettava ai Cellesi, e il vescovo do-

nava un anello alla badessa di San Pietro, ed essa a lui un ricco letto. Il vescovo di Faenza per pasqua di Natale doveva ai servi del conte di Romagna dodici pulcini di pasta colla loro chioccia, e carne cotta: se no, quelli poteano andare alla cucina di lui, e levarne quanto vi trovassero.

Diritto di gran lucro era quello delle manimorte, per cui morendo senza prole persone servili, o medie fra la liberta e la servitù, prive del diritto di testare, il signore ne ereditava in tutto o in parte. A lui spettava pure la tutela de' vassalli minorenni, e l'offrire un marito alla ereditiera del feudo, od obbligarla a scegliere tra gli offerti: diritto ragionevole quando il marito diventava suo ligio o suò guerriero; ma la donna potea riscattarsene dando al signore tanto quanto gli aspiranti avevangli esibito per ottenerla. Al feudatario cadevano pure le cose trovate; l'eredità di chi moriva intestato, o senza confessione, o di morte improvisa, quasi questa portasse la sicura dannazion dell'estinto. Per l'albinaggio egli entrava erede dello straniero che morisse ne' suoi possessi, e occupava qualunque nave o persona fosse dal mare gittata sulle sue terre (4).

Privilegio supremamente apprezzato era quello della caccia, per la quale il feudatario, con tutta la sua corte, settimane intere viveva ne' boschi alla serena con clamorosa pompa. Talvolta facevansi venire delle fiere di lontano, e si affrontavano in recinti: e l'arcivescovo di Milano come gran distinzione permise a un duca di correre un cervo nel suo parco. Da qui (diritto inusato agli antichi) le caccie riservate, per cui il colono vedeva la selvaggina correre impunemente a guastar le vendemmie e la messe, e guai a chi avesse osato

minorare il divertimento del signore uccidendone alcuna!

L'uom di corpo, oltre porzione di frutti del suo campo, gli doveva angarie cioè lavori forzati, e perangarie cioè lavori con ricompensa per un prefisso numero di giornate, o le vetture pei trasporti occorrenti; non esporre sul mercato le proprie se non dopo smaltite le derrate del padrone, valersi delle misure di questo, adoprar le monete di lui comunque scadenti, comprare da lui solo le derrate, valersi del mulino, del forno, del torchio del signore (banalitas) pagandone un canone. Nel 1117 gli abitanti di Agrilla sono obbligati a zappar le terre del barone, seminarle, dar un paio di bovi ciascuno per dodici giorni, e ventiquattro giornate per la mietitura, e al tempo della vendemmia portar un cerchio per le botti, a Natale e Pasqua offrir due galline, oltre la decima dei porci e delle capre. Per la mano baronale, il signore poteva di propria autorità impedire che i debitori asporta sero i frutti dalla loro campagna prima d'aver pagate le prestazioni, o depostone sufficiente quantità ne' magazzini di lui (5).

Troppo facilmente tali irrefrenate giurisdizioni degeneravano in capricci e tirannie: e le concessioni che alcuni feudatari assentirono più tardi ai loro dipendenti attestano fin a qual grado fosse giunta i oppressura; giacche uno permette d'insegnare a leggere ai figli; uno di vendere derrate ad altri che al padrone, o di spacciare in pubblico le guaste. Alcuni nell'atto dell'investitura doveano baciare i chia-

vistelli della casa, andar dondolone a modo di briachi, fare tre saltarelli e mandare un ignobile crepito: altri in un dato giorno portare un ovo, o una rapa, o un pane sopra un carro tirato da quattro paia di bovi, o presentare una pagliuzza. I pescivendoli che passavano pel feudo di San Remigio nel vescovado d' Aosta, deveano esibire la loro merce ai castellani, se no era trattenuta per tre giorni, il che equivaleva a distruggerla, o si tagliavano le cinghie dei loro cavalli. La famiglia Trivier di Ciamberì era tenuta dare un somiere del valore di trenta soldi grossi al conte di Savoja ogniqualvolta scendesse con armi in Lombardia. Jacopo Morelli di Susa doveva provedere al sovrano un letto fornito qualora dormisse in essa città. Nel regno di Napoli ogni vassallo, nel rinnovare l'omaggio, pagava jus tappeti, quasi un prezzo del tappeto che gli si stendeva dinanzi.

V'avea chi era costretto correre la quintana con lancie di legno; od andare ogni anno una volta al feudatario, ma facendo due passi innanzi ed uno indietro; o versare un secchio d'acqua avanti alla sua porta, o una misura di miglio al pollame della bassa corte. Altri doveva soltanto un coniglio, ma coll'orecchio destro bianco e il sinistro nero; nol si trovava? dubitavasi fosse tinto, anzichè naturale? nasceva processo lunghissimo, moltiplicati giudizi e perizie, finchè l'animale morisse o il pelo gli cadesse. Perocche non è a dire con quanta precisione si conservassero queste stigmate di servitù. Della promessa rogavasi istromento con numerosi testimoni; poi se si falsassero d'un atomo il tempo o le condizioni della prestazione, cominciavasi un piato che talvolta spogliava del suo podere il mai

preciso infeudato.

E sino ai tempi nostri, massime sopra terre ecclesiastiche, furono mantenuti alcuni di questi obblighi, come di reggere la staffa al vescovo quando salisse a cavallo, o portargli innanzi il gonfalone nelle comparse, o la croce nelle processioni, od ulivi la solennità delle palme, o annaffiare la via dove passava in processione. Onde attestare l'alto dominio de' papi sopra le Due Sicilie, fin al cadere del secolo passato facevansi grandi solennità a Roma: uno di casa Colonna, che per quel giorno costituivasi gran connestabile del regno, a nome del re di Napoli presentava al pontefice una chinea, sul cui capo un calice con cedole del banco napolitano, le quali il papa prendeva: la piazza de' Santi Apostoli e la vicina di Venezia erano piene di popolo, di festa, di giuochi e luminare.

Avevamo veduto l'imperio romano estendere la cittadinanza a segno che abbracciasse tutto il mondo come a tutto il mondo estendeva l'autorità il capo di quello, per modo che in tale immensità non si aveva più patria. Ora invece ciascuna sovranità viene a limitarsi nella piccolezza del possesso: l'uomo non è più longobardo o franco o romano, non è tampoco italiano o milanese, ma della tal terra, del tal padrone. Insomma non ha ancora una patria, qual oggi l'intendiamo: il che vuolsi ben avvertire per non attribuire i sentimenti e

le misure nostre a persone e fatti di tutt' altra tempra.

Il sentimento individuale de'Germani, opposto all'onnipotenza dello Stato, aveva raggiunto il suo apogeo; baronia, masnada, chiostro; capitolo, università, paratici, tutto viveva di vita particolare e sconnesse; nazioni non vi erano, se queste consistono nell'accordo d'interessi, di sentimenti, di inclinazione quasi istintiva verso uno scopo.

La sovranità del conte o del duca è meramente titolare; ancor più vana quella del re; ma vero sovrano è il feudatario: nessuno ha legame verso il principe o la nazione, ma guarda o conosce soltanto l'immediato suo superiore, a lui presta i servizi, da lui reclama protezione e giustizia, da lui solo accetta i comandi, però dentro la precisa misura delle convenute obbligazioni; è inamovibile dal terreno e dalla carica. L'unità imperiale era andata in dileguo, salvo pel poco che traeva dal carattere religioso; nè più aveano valore generale i decreti e la giurisdizione dell'imperatore; e nessun' altra no rimaneva, se ne eccettuiamo quella della Chiesa, perchè non fondata sopra cose contingibili.

Dai vicini, sudditi d'un altro, l'uomo comune non riceve giustizia se non perchè egli è cosa del suo signore; al quale signore ricadono gli onori e i vantaggi del suddito feudale; a lui la lode, a lui la vergogna; nè quello è uomo, se non in quanto è frazione di quel corpo che chiamasi il feudo. Per tal modo rimaneva in tutte le relazioni sociali surrogata l'idea di località e di territorio a quella di

nazione e di personalità.

Per gran tempo il gius feudale non fu scritto, esercitandosi per consuetudine, nè amando i signori di vederne esaminate le basi, finchè queste non si trovarono scosse dal principato a vicenda e dal popolo. Girardo e Oberto dell' Orto, giureconsulti milanesi, nel 1170 pubblicarono i primi libri sui feudi, dove fanno nascere quel sistema in Italia. ma ignorano le norme di esso in Francia e Inghilterra, ove realmente ottenne il maggiore sviluppo. Ebbero grande autorità anche fuori, e moltissimi chiosatori, quali Bulgaro, Pileo, Ugolino, Vincenzo, e Jacopo di Ardizzone: Minucio de Pratoveteri dispose quelle leggi in nuovo modo per ordine di Sigismondo imperatore; altra forma vi diede Bartolomeo Barattieri piacentino, e la fece approvare da Filippo Visconti duca di Milano; il famoso Jacopo Cujaccio ne fece quindi un'edizione, distribuendole in cinque libri. Di là dall'Alpi le consuetudini lombarde divennero ragion comune de' feudi. Nel regno di Sicilia e Puglia il diritto feudale alla francese fu stabilito a guisa d'eccezione dai Normanni a favore dei Francesi che v'accorrevano a stipendio; e i feudi erano distinti secondo il diritto longobardo e il diritto franco. Ne' feudi longobardi, com' erano principalmente quei di Benevento, succedevano tutti i maschi per porzioni; nei feudi franchi, il solo primogenito. L'imperatore Federico in Sicilia autorizzò anche le femmine a succedere in mancanza dei maschi, preferendo la fanciulla alla maritata ne' feudi franchi; e ne'longobardi alle maritate si mettesse in conto la dote che avevano ricevuta (6). Ai re giovava meglio il feudo indivisibile, e perciò procurarono far prevalere lo jus Francorum.

E, dove prima dove poi, questo sistema si piantò in tutta l'Europa germanica, e tra gravi disordini portò pure qualche vantaggio alla società. Innanzi tutto era legge forte e ragionevole di reclutamento

militare, dove non tutti erano obbligati a disendere il paese come adesso, ma soltanto quelli che lo possedevano; e si ebbe un esercito, quale invano desiderano i tempi moderni, armato per la disesa, incapace all'ossa, che nulla costava allo Stato, e che non sottraeva nè braccia alle arti, nè figliuoli e sposi agli affetti. Il feudalismo offriva poi la miglior combinazione allora possibile di sforzi materiali, l'autorità più opportuna per dirigere i laveri guerreschi, che allora erano i più importanti e i soli nobili. Al cadere de'Carolingi, quando la feudalità nou era per anco rafferma, i guerrieri di paesi differenti o degli stessi non guardavano che il proprio individuo: ma poi duchi, conti, baroni, possessori indipendenti, uomini d'arme trovarousi legati fra loro mediante servizi e protezione reciproca; immenso passo alla civile convivenza.

L'indipendenza propria del Barbaro ne forma ancora il fondo, ma s'abitua a riconoscere certe obbligazioni morali e reali. Effetto di quell'indipendenza dissolutrice, da principio i feudi si sminuzzano, e ne nasce un'infinità di piccolissime signorie; ma dopo la metà del secolo xi le minori vanno ad impinguare le grandi, sia per eredità, sia per conquista, sia per volontaria sommessione del debole onde trovare sicurezza e giustizia migliore. Fonte dunque com'era di dissordini, il feudalismo impediva arrivassero all'eccesso, frenandoli coi reciproci interessi: se favorì l'anarchia, preservò l'Europa dal furore delle conquiste e delle invasioni che da secoli la sommoveva, legando l'uomo e le generazioni al terreno da cui traevano il nome, il diritto. Viepiù vi si affezionava la nobiltà, che allora crebbe d'importanza, avendo modo di provarla col titolo del possesso da cui traeva nome.

In tempo che le passioni dominavano senza freno, che nessuna forza aveano le leggi, nessuna santità le condizioni, le paci, i trattati, agevolmente un principe avrebbe potuto sedersi despoto come nei paesi orientali ove la podestà concentrasi in mano d'un solo, e spingere a ruinose guerre, a diffondere o ribadire la barbarie in altre contrade. Ma tutti quei baroni ora adombravano, ora emulavano la podestà regia; guerra non era possibile senza consenso di essi, che doveano somministrare gli uomini e le spese; e così sfrantumato il dominio, non furono più possibili le comuni imprese e le conquiste; e ancorato, vorrei dire, alla terra il vascello delle migrazioni, poterono costituirsi le nazioni.

Ed è notevole come le divisioni territoriali allora portate dal feudalismo, siano ad un bel circa le medesime che in Italia durano ancora; e l'essere distinte per costumi e per dialetti prova che s'attaccavano a qualche cosa di più sodo che non il capriccio d'un barone, o il caso d'un matrimonio. La popolazione che si era viziosamente accumulata in pochi centri, fu dal feudalismo recata anche a luoghi ingrati e malsani; ed ogni cosa allontanava dalle città, sicchè si moltiplicarono villaggi, e si ricoltivò il suolo deserto.

Ceppi così ristretti impedivano lo sviluppo della civiltà. Se v'era protetta la libertà individuale e respinta la forza esterna, nulla tendeva a costiluire un governo stabile ed ordinato; non unità monar-

chica, non federazione, non sudditi e cittadini. Le relazioni di vassallaggio non dipendettero dal voto dei popoli e dai loro interessi; ma essendo il possesso del suolo indivisibile dal diritto delle persone, seguì la sorte di queste, e un' eredità o un matrimonio cambiava le relazioni più intime; alcune provincie davansi a stranieri per testamento o per dote, distraendole dal centro loro naturale; ed a prescrizioni arbitrarie era sagrificata la nazionalità. L'idea stessa di patria era estranea ad un sistema che legava, mediante un terreno, alla persona; nè incorreva infamia colui che portasse le armi contro la terra natia.

Ma la feudalità vuolsi considerare men tosto come un ordinamento, che come un tragitto dalla barbarie verso la civiltà. I membri di essa v'acquistavano il sentimento della personalità, svilito nei tempi romani; giacchè ciascuno assumeva obblighi precisi e conosciuti, e per consentimento individuale, a differenze delle società moderne, ove uno nasce legato a patti che nè elesse nè conosce. Mancando un vincolo generale e un' autorità coattiva, tutto riposava sopra la fede promessa; donde quell' aspetto di lealtà negli atti d'una società, in cui la legge non interveniva alle reciproche convenzioni del vassallo col signore, le quali erano frante tosto che il signore avesse prevalenza, o forza il vassallo. Nessun nuovo peso poteva essere imposto al tenitore del feudo, se non lui consenziente; ove il signore violasse gli accordi, potevasi resistergli a mano armata, e, ne' casi estremi, disdire l'obbedienza e chiamarlo al giudizio del duello. Tanto si era lontani dalle idee del dispotismo sovrano, tramandate da Roma antica.

I vassalli stavano in guardia che il re non usurpasse altri poteri, come avrebbe fatto qualora non avesse avuto che ad opprimere il popolo; idearono limiti alle regie prerogative; e ne venne la rappresentanza signorile, che poi servì di modello alla popolare, e il diritto privato, la personale dignità, la devozione verso il signore, per sen-

timento, non per istupida sommessione come in Oriente.

Ciascun feudatario avea ragioni, avea privilegi; quindi necessità di discuterli, difenderli, rintegrarli, ora con argomenti or colla forza; dal che le idee di diritto, dond' era facile il passaggio alle idee di libertà. Il feudatario, ridotto all' isolamento del suo castello, dovea vivere nella famiglia più che non costumasse ne' tempi antichi. Ivi non trovava suoi pari se non la moglie ed i figliuoli; e per quanto brutali e feroci vizi il distraessero, dovevano assodarsi i sentimenti domestici. Il primogenito, destinato a succedere nel paterno dominio, era circondato dalle cure necessarie a ridurlo tale, che, secondo le idee d'allora, lusingasse il domestico orgoglio; la moglie rimaneva a rappresentar il marito mentr' egli usciva a guerre od avventure, e mantenere la difesa e l'onore del castello. Così rigeneravasi la famiglia, e nelle donne fecondavansi sentimenti piuttosto nuovi che rari nella società antica, coraggio, elevato pensare, dignità personale ; onde quelle delicatezze d'affetti e di riguardi, che poi furono portati al colmo dalla cavalleria, la più splendida figliazione della feudalità. Nelle corti poi de' signorolli educavansi i giovani a quei

Cantu, St. degli Ital. - III, 16

costumi che presero da ciò il nome di cortesia, come dalla città l'aveano in antico (urbanità, civiltà, polizia). E da quell' ordine di cose ci vennero il punto d'onore, che è il complesso delle convenienze al di là della precisa giustizia, per le quali si acquista reputazione d'uomo compito; la scrupolosa fedeltà alla data parola; l'annobilimento della gloria militare e della lealtà.

(1) L'abbate di Șan Giustiniano di Falesi nel 1115 vende all'opera della cattedrale di Pisa tres partes integras de castello et rocca Plumbini (questa è la prima menzione di Piombino); e nel 1135 baratta coll'arcivescovo di Pisa due altre intere parti del castello e della rocca di Piombino. Anno dom. Inc. MLXXVIII, ego Ermengarda.... concedo ecclesiæ Sancti Donati integram partém, quod est quarta pars de sextadecima parte de castello de Polciano etc. Ant. Estensi, part. 1. c. 18. Massa Marittima nel 1254 compra metà del Monterotondo dai figli del fu conte Rainaldo condomini; poi nel 62 l'altra metà da diversi altri; e vedansi nel Dizionario del Repetti le sminuzzate compre fatte da quel Comune. Nel 1212 l'abbate di San Antimo cede ai Sienesi un quarto di Montalcino. Siena stessa compra a pezzi e bocconi il castello di Montorsojo dopo il 1255; e nel 1181 dal vescovo di Volterra un quarto del castello e distretto di Montieri e sue argenterie. Alla dieta di Roncaglia del 1058 il vescovo di Luni disputava contro Gandolfo lucchese pel possesso di parte del castello d'Aghinolfo nella Versilia. Gli archivi sono pieni di queste vendite e donazioni parcellari.

(2) Cibrario, Monarchia di Savoja, 11. 6. La gradazione delle persone è così designata da Lauriere sopra un manoscritto antico presso Hallan, cap. 5: « Duca è la prima dignità, poi conti, visconti, baroni, indi castellano, valvassore, cittadino, in ultimo villano ». Nelle Assise di Gerusalemme, tradotte ad uso de' possedimenti veneziani in Levante, il suzerain è detto caposignor; uomini degli uomini i valvassori; le corvées servizio di corpo, angheria, servizio personale, che in altri autori si dicono comandate o manopere; così far ligezza, chiamarsi di uno, ed altri modi che sarò obbligato ad usare, non essendovi o non conoscendo io libri classici per lingua, che di proposito trattino di cose feudati.

(3) Anliq. M. Æ. 1. 650.

(4) Questo diritto di naufragio, certo antichissimo, dai Rodî passò ai Romani, e divenne fiscale; ma poi Gregorio VII nel concilio Romano dei 1078, ed Alessandro III nel Lateranese, scomunicarono chi ne usasse; Federico II il vietò per la Sicilia, altri il proibirono con leggi severissime; eppure iniquità siffatta si prolungò fino ai giorni nostri. Vedi avanti al Cap. cxxiv.

(5) Diego Orlando, Feudi di Sicilia. Palermo 1847.

(6) Constit. regni Siciliæ, lib. ul. tit. 26. 27.

## CAPITOLO LXXV.

## Il Basso Popolo.

Nella Roma imperiale, la storia non ci presentava più che un sovrano. Vennero i Barbari, ed essa non parlò che de'vincitori e delle guerre dei loro re: sottentrano i feudi, e cessata ogni centralità, ciascun castello diviene il teatro di avvenimenti distinti. Ma ora s'insi-

nua un nuovo élemento, il popolo.

Questo fin oggi conservo del feudalismo un concetto odioso, che manifesta in tante storielle di demoni che rapiscono i castellani, di spettri di signorotti lamentosamente vagolanti attorno ai ricoveri delle loro libidini e prepotenze: vendetta popolare, che alla postuma giustizia si appella, quando quaggiù gli è negata. E per verità, fra nobili sempre in arme, cinti da armata clientela, non frenati da verun superiore, non rispettosi ad alcun inferiore, quando i giudizi si risolveano per duelli, e le leggi non badavano che alle persone di chierica e di spada, il vulgo pendeva dal solo capriccio de'feudatari; su lui ricadevano le guerre; i nemici, cioè i vicini, facendo correrie, devastavano il campo di cui esso viveva, o ne molestavano la famiglia; agli occorrenti del padrone bisognava cedesse la roba, i carri, i bovi, la casa, che più? la donna; chiamato in battaglia, trovavasi nudo a fronte di quegli armigeri coperti di ferro, e predestinato a soccombere agli spadoni irreparabili di gente senza misericordia; fin il lepre e il cerbiatto, la cui caccia era riservata ai signori, divenivano un flagello pel villano, costretto a lasciarli sperperare impunemente i frutti sudati.

Eppure quest' infima condizione era un miglioramento dalla orribile che li sopraffannava durante la romana civiltà. Al tempo dell'invasione, comune era la condizione del colonato, cioè delle persone altaccate al terreno, ma libere del resto; e queste si trovarono maggiormente esposte alle prime violenze, poi all'anarchia che ne seguì, di modo che perirono o caddero in istato servile. Ma gli schiavi, ch' erano tanti e così abietti, ne trassero notevole miglioramento. Dediti ai servizi d'un padrone o affissi alla gleba, ne' tempi romani non aveano alcuno schermo contro l'oppressione; non poteano stringere contratti, non stare in giudizio, non testare; se suggissero, venivano ridomandati come una proprietà, e come tali si vendeano, cambiavano, distruggevano. Conculcare a tal modo la persona umana più era egli possibile dopo che il cristianesimo aveva impresso a ciascuno il suggello dell' eguaglianza e l'obbligo della moralità ? Pure le grandi e radicate iniquità non si tolgono con rimedi estemporanei, e il proclamare l'immediata emancipazione avrebbe sovvertito quel che si denomina ordine sociale, e che, fra molti sconci, presenta sempre qualche compenso; avrebbe eccitato una subitanea insurrezione, ove trucidati i padroni, resi infelici i servi, i quali, ignorando la dignità propria e i vantaggi della libertà, men tristamente sopportavano la condizione in cui erano nati e cresciuti. Tant'è ciò vero, che Libanio dipingeva la condizione dello schiavo come meno sciagurata che quella di alcuni liberi, potendo esso dormire tutti i suoi sonni, fornito dal padrone di quanto gli occorre alla vita; mentre il libero, neppur vegliando tutta notte poteva assicurarsi dalla fame (1): e il Codice giustinianeo vietando ai servi di ricusare l'affrancazione (2) mostra che allora, come oggi nell'Europa setten-

trionale, essi temevano la sparecchiata libertà.

- Intanto moltissimi schiavi erano periti nelle prime irruzioni, mentre il cessare delle conquiste non ne portava più di nuovi. Quei che rimanevano erano poveri e soffrenti, e per conseguenza prediletti della Chiesa; la quale col nome di cristiani, avea dato loro la personalità, i diritti naturali, la morale responsalità, una famiglia. Così la schiavitù non era più uno stato di persona, ma un vincolo di soggezione: e sebbene rimanessero gente d'una terra o d'un padrone. chi non vede quanto fossero progrediti? Spedali e ricoveri aperse la Chiesa anche per lo schiavo (3); la proibizione dei giuochi gladiatori levò uno degli incentivi ad educarne per sagrificarli; ai padri fu tolto l'atroce diritto di esporre i propri figliuoli, e gli ésposti la religione accoglieva negli orfanotrofi. Le catastrofi che precipitarono i grandi nell'ultima miseria, abbattevano il superbo pregiudizio d'una naturale superiorità; e il libero Romano divenuto schiavo del Germano, protestava egli stesso contro l'ineguaglianza di natura; mentre il Germano apprendeva a rispettare quel servo, che lo superava in cognizioni.

Alle società povere e meno fastose non facea mestieri di quell'interminabile corredo di servi; i quali poi (ministeriales) nella ristretta famiglia avvicinandosi al padrone, trovarono maggiori occasioni di acquistarne la benevolenza e i favori. Lo spirito d'associazione proprio delle genti germaniche, nato dal sentimento dell'utilità che uno può procurarsi per mezzo degli altri, e temperato dalla coscienza dei diritti personali, recò a valersi dell'uomo come braccio libero, mediante una retribuzione. Quando poi crebbero d'importanza l'industria e il lavoro, non si potè lasciare nel vilipendio coloro che ne erano la fonte. Sminuzzati feudalmente il territorio e la sovranità, chi stesse male in un luogo fuggiva nel vicino, più non v'avendo legge generale che colpisse il disertore; talchè il padrone

aveva interesse a non spingere lo schiavo alla disperazione.

Le leggi barbare punivano alcuni delitti colla schiavitù; altri con multe, la cui gravezza traeva qualche libero a spropriarsi e ridursi servo. E i servi apparivano nei contratti come appendice o scorta del podere: il padrone riscoteva la composizione, determinata dalla legge per ferite e ingiurie recate ai servi, giacchè quella essendo prezzo della pace, non potea concernere il servo, privo del diritto delle armi. Di rimpatto il padrone stava pagatore dei danni causati

dal suo servo, come dagli animali. Veramente la legge longobarda del tempo di Rotari mostrasi fiera coi servi quanto la romana, paragonandoli a cose mobili (4): ma presto si tolse al padrone l'arbitrio sulla vita di quelli; vennero determinati i casi, in cui questo era obbligato ad emanciparli; fu data azione ad essi contro il padrone offensore, e aperto sempre il rifugio delle chiese. Il servo, battuto dal padrone per avere portato richiamo contro di lui, rimane franco. Se ad un servo rifuggito in chiesa il padrone promette sicurtà poi non attiene, è multato in soldi quaranta. Se il padrone disposto a dar la libertà venga a morte, Astolfo vuole (5) che lo schiavo rimanga libero, senza pur pagare il launechildo o compenso, « massima lode a noi sembrando se dalla servitù traggansi gli schiavi a libertà, per-chè il Redentor nostro degnò farsi servo per dare a noi libertà ».

Che i servi abbondassero in Italia, lo attestano le tante leggi che li concernono, e in cui vengono distinti i Romani dai nazionali (gentiles). Ma poichè trovavasi più comodo ed utile il lavoro volontario, concedevansi ad essi talvolta terre a livello, sull'esempio delle chiese, crescendo così la classe dei massari o degli aldizi. Questi erano superiori agli schiavi, pure soggetti a padrone; poteano possedere terreni e schiavi, non però in assoluta proprietà; nè vendere o comprare senza ottener licenza dal padrone e pagargli il laudemio. Somigliano dunque ai coloni dei Romani, se non che possono dal padrone esser venduti anche separatamente dalla gleba. Di fatto l'affissione alla gleba era suggerita dalla scarsità di popolazione: ma cresciuta questa, ed abolita la capitazione, più non v'era interesse di legare la libertà, giacchè ad uno sottentrava un altro (6).

Rotari ammette due sorta di manomissione: la prima quando uno è dichiarato amundo, cioè fuori d'ogni tutela del padrone; l'altra quand' è fulfreal (7), cioè disobbligato soltanto da servizi di corpo: il primo andava sciolto affatto, l'altro restava obbligato verso il padrone come verso fratello e parenti, talchè quegli ne diventava erede.

Fu uso antico de'Germani, e più de' Longobardi, l'affrancare molti servi in congiuntura di guerra. Essendo le armi segno di libertà, dai Longobardi anticamente manomettavasi lo schiavo col consegnargii una freccia, e susurrargli alcune parole patrie all'orecchio (8). Rotari introdusse la formalità romana di rimettere l'amundo ad un'altra persona, che lo conducesse sopra un crocicchio, e dicessegli: — Va per la via che vuoi (9) ». Per impans liberavasi uno quando tale era o supponeasi la volontà del re (10). Ai tempi di Liutprando bastò l'affrancazione davanti all'altare per render uno interamente cittadino longobardo (11).

Altre volte non faceasi che alleggerire la servitù rendendolo aldio, al che non occorreva se non la scritta. Niuna legge tornava schiavo il liberto ingrato; ma per ovviarvi, Astolfo permise che il patrono potesse, vita durante, riservarsi i servizì del liberto (12). Il traffico di schiavi non era ignoto ai Longobardi quando entrarono in Italia: ma il venderli a stranieri consideravasi pena non meno grave che la capitale (13), e non si facea che con prigionieri di guerra. Pure l'ingordigia anche in altre parti d'Italia seguiva quest' orribile lu-

cro: Gregorio Magno vide sul Foro romano mercatarsi schiavi bri--tanni : i Veneziani coi Saracini della costa di Barberia faceano gran traffico di schiavi d'ambi i sessi, e massime di giovani enunchi; dai paesi slavi e tedeschi, e anche dall'Italia, conduceansi convogli di -prigionieri di guerra e altri schiavi a Venezia; i Longobardi rapivano anche bambini di liberi per venderli colà, il che da Liutprando è parificato all' assassinio (14). Raccontasi a lode di papa Zacaria che. avendo i Veneziani comprato sul suo territorio branchi di schiavi da spedire in Africa, esso ne pagò il prezzo e li rese in libertà. Nel 783 in Ravenna due personaggi d'alta giurisdizione, oltre abusar della loro posizione per spogliare vedove ed orfani, li vendevano ad Infedeli (15). Dagli Ebrei era pure esercitato questo commercio: e le popolari leggende sul loro uccider i bambini forse vengono da questo rapirli e farli eunuchi. Carlo Magno combattè tali abusi; e ·Arigiso, principe di Benevento, promulgò punirebbe colla massima severità il rapir gli uomini e il venderli agli Infedeli; Sicardo rinnovò lo stesso divieto, ma solo a riguardo de' Longobardi liberi: però l'effetto delle leggi riuscì sempre scarso (16).

Le conquiste antiche stabilivano profonde distinzioni di classi, che il tempo, le rivoluzioni, la superiorità numerica de' vinti non riuscivano a cancellare. Nel feudalismo invece le distinzioni erano temperate dalla natura medesima di esso, cioè dal trovarsi dispersi i vincitori fra i vinti, e ravvicinati continuamente dal vivere comune, dai possessi, dal bisogno di difendersi in una società tempestosa. I più degli schiavi viveano sui liberi allodi de' prischi padroni o degli arimanni. Or questi vennero in gran decadimento quando il regio potere si trovò soverchiamente dabole per difenderli dalle vessazioni de' vicini, talchè essi metteansi in dipendenza di qualche signore. Talvolta ancora non potendo soddisfare all'eribanno o alle gravi multe dei delitti, erano privati del fondo, che conferivasi poi in feudo ad

un ricco; sicche a quel tempo dileguano gli allodi.

Unita la sovranità colla proprietà, i coloni dipendettero dai possessori anche nelle materie politiche, rimasero senz'altro superiore che il feudatario, e quindi esposti ai superbi arbitri di esso, dimentico che agli oppressi rimane una terribile potenza, quella del numero. E spesso a questa ricorsero i campagnuoli, e i ricordi son pieni di sollevazioni, ove gli è vero che, disuniti e sregolati, soccombevano alla forza compatta ed esercitata, ma pure aveano fatto sentire il grido della libertà e discorso di diritti; parola di formidabile efficacia.

Nel bollore dell'unione o nell'oppressura della sconfitta, i coloni s'avvicinavano ai servi, invigorendosi coll'essere tra più, sebbene rimanessero distinti perchè non poteano essere venduti a capriccio del signore, e restavano donni di sè qualora avessero pagato il convenuto. Nelle prepotenze allora correnti, molti per fame vendeano la libertà; molti offerivansi alla Chiesa perchè li proteggesse; altri divenivano schiavi per impotenza a pagare il dovuto.

Questi, nello sminuzzamento della sovranità, si trovarono ravvicinati al padrone, il quale contrasse con loro i legami della domesticità, guardò come prosperamento proprio quel delle genti affisse alla sua gleba, perendo le quali, deteriorava il valore del feudo, e riducevasi in condizione inferiore ai vicini competitori. Un servo era maltrattato? non aveva che a varcar la siepe o il fossato del podere. per trovarsi su terre d'un nemico del suo signore, che volentieri l'accoglieva, che forse l'aveva istigato con promesse, e vel manteneva con concessioni. A mezzo il secolo xu tutti i coloni abbandonarono Montecassino, sicchè l'abbate dovè cercarne altri con larghe condizioni (17): i villani dei signori di Chiaramonte in Sicilia respinzero colle armi l'oppressione eccessiva : così gli abitanti di Avola si ribellarono al barone Federico d'Aragona, e a furia l'uccisero con cinque suoi partigiani, e il re perdonò loro, attesa l'immanità dell'oppressione: il qual re prevenne un egual colpo a Francavilla abolendo

egli stesso i dazi imposti dal barone Arrigo Rosso (18).

Durando la servitù della gleba, non potevano pròsperare i campi, atteso che il coltivatore fosse costretto occupar pel padrone molté giornate, e ne'tempi che maggiore bisogno n'aveva egli stesso (19); sicchè, mentre andava a segare il grano del signore, periva il suo. Nè sugli ampissimi possessi poteva il padrone tenerlo d'occhio, e tanto meno pretendere fossero lavorati assiduamente da quelli che nessun vantaggio ne traevano. Pertanto si sottinfeudavano; poi ogni cosa maggiormente vestendo aspetto feudale, anche i minori vassalli vollero avere dipendenti, siccliè della loro tenuta davano vari appezzamenti a persone anche infime, obbligate a servirli del corpo e dell' armi; e chiamavansi masnadieri, e masnada la loro unione. Amavano dunque i padroni cedere terreni al lavoratore stesso, riservandosi una rendita perpetua e il diritto a certi servizi o alla capitazione; talvolta ancora glieli rilasciavano per bisogno di danaro: e già nel secolo x i contratti non riguardavano più soltanto le terre, ma prestazioni e lavoro d' uomini.

Cresceano dunque i possessori, e questi aveano stipulato condizioni inalterabili, e il signore ne abbisognava per servigi propri e per menarli alle guerre particolari: tutti passi, non solo per acquistare esistenza propria, ma per fare tragitto dalla gente dominata

alla dominatrice.

In prima, col morire del vassallo, le sottinfeudazioni di lui ricadevano al nuovo investito, talche precario consideravasi il possesso, nè quindi si provedeva a migliorarlo. Inoltre il vassallo, emancipando un servo o un condizionato, avrebbe deteriorato il campo cui questi era affisso; onde nol potea senza consenso dell' alto signore. Quando però i feudi si costituirono ereditari, ciascuno pensò ridurre a meglio i beni che dovea tramandare alla propria discendenza; in luogo di capanne si fecero case; e queste crebbero in villaggi, a piè del castello, o attorno alla badia.

E l'interesse e la vanità inducevano i signori a cercare che questi villaggi prosperassero; onde con privilegi o collo scemar l'oppressione vi allettavano avveniticci dalla campagna. Quivi essi trovavano da esercitare qualche arte o mestiero, col che acquistare un peculio,

e la certezza d'aver di che vivere altrove lavorando, se male qui si

trovassero (20).

Rosario De Gregorio reca diverse Carte di memorie o precetti, cioè contratti tra feudatario e vassalli, che, per quanto onerosi, segnavano però un limite ai servigi. In due del 1133 Ambrogio, già abbate del monastaro di Lipari, cui era stato concesso Patti, raccolti in questa città molti uomini di linguaggio latino, cioè Siculi, Lombardi e Normanni, a distinzione degli Arabi, conveniva con essi che possedessero come proprio quanto il monastero lor concederebbe, potendo anche lasciarlo agli eredi, purchè abitanti in Patti: se alcuno volesse partirsene, lo rassegnasse al monastero, ritenendo per suoi i miglioramenti fattivi; dopo tre anni ciascuno potesse vendere la eredità a qualunque altro abitante, avvisatone però l'abbate, e preferitolo a pari prezzo; caso che nemici irrompessero sopra Lipari, i Pattesi andrebbero a difendere i domini del monastero, a spesa dell'abbate stesso. Giovanni, successore di Ambrogio, modificava alguanto tali condizioni, volendo che, in tutte le isole di Lipari soggette al monastero, nessuno possedesse con diritto perpetuo ed ereditario, ma solo a tempo, e purchè servisse fedelmente: chi partiva, non potesse pegnorare nè vendere o lasciar ai figli il suo appezzamento, che ricadeva alla Chiesa. Nel 1117 quei del villaggio di Agrilla si obbligano al barone di zappare i suoi terreni : e nel tempo della seminagione metter ognuno un par di bovi a servizio di lui per dodici giorni, e alla messe ventiquattro giornate di lavoro; e in tempo di vendemmia portar ciascuno un cerchio per le botti; oltre pagar la decima delle capre e dei porci, e a Natale e Pasqua offrir due galline o qualche cacciagione. Le giornate erano talvolta assai di più ; e quell' anno stesso, il suddetto abbatte Ambrogio determinava che la popolazione di Librizzi potesse lavorare per sè e pei figliuoli tre settimane il mese e una pel monastero: il che sembrò tal favore, che que'villani si obbligarono per sopraggiunta ad altre quaranta giornate coi bovi in tempo della seminagione, una alla mietitura, tre alla vendemmia (21).

Allo spirito d'associazione è dovuta primaria parte nell'emancipazione delle plebi. Non appena queste trapelano nella storia, troviamo unioni dei membri della stessa famiglia sotto un solo tetto, sopra un medesimo podere, per accomunar la fatica e i profitti. Questo corpo morale compatto non discioglieasi per morte: aveano un capo (capoccio, regidore ecc.), cui spettavano gli atti d'amministrazione interna, compre, vendite, prestiti, affitti: mettevano in comune il proprio lavoro, ma ciascuno riserbavasi certi lucri, come gli apparteneano certe spese, per esempio il dotar le figliuole. Specie di società patriarcale, che dalla partecipazione del pane diceasi compagnia; e qualora dovessero separarsi, il capocasa tagliava un gran pane in vari pezzi. Questo spirito di famiglia doveva essere di gran sollievo alle manimorte, che a tal modo sottraevansi all'obbligo, rigoroso ne' primi tempi de'feudi, che le proprietà del morto ricadessero al signore; mentre al signore, che non acquistava nulla

alla morte del suo villano, poco importava se questo disponesse dell'aver suo a favore dell' uno o dell' altro. Così l' uomo di manomor-

ta acquistava i preziosi diritti di possedere e di testare. .

In quello sminuzzamento delle terre, ciascuno dovea procurare di trarne il massimo profitto; e i villani lavoravano più volentieri un fondo al quale erano assolutamente attaccati: sicchè la prosperità del tenimento e del signore tornava in utile de' villani stessi. Il signore poi dovea più volentieri voler avere a fare con una compagnia che con un uomo solo; evitando le complicazioni, la confusione, i pericoli di diserzioni.

Queste compagnie costituivansi talora anche da non villani, e fra artieri. Quando i parenti fossero convissuti un anno e un giorno sotto lo stesso tetto e colla stessa borsa, reputavansi accomunati tacitamente mobili e benefizi; eccetto quelli di preti o nobili, cui il traffico sconveniva. Di queste ricorrono frequenti esempi in Italia, dove

invece son rare quelle tra villani.

Così per lo spirito d'associazione, che i Germani già possedeano nelle loro selve, che il cristianesimo favorì consacrandolo, la famimiglia diveniva più solida in tutte le classi; ogni consuetudine, ogni legge tendeva a rendere stabile di generazione in generazione il patrimonio, i sentimenti, le affezioni; poteansi effettuare interessi viù estesi.

Il clero, per ridurre in atto le dottrine che professava, prese a cuore la povera plebe, di cui aveva mangiato il pane e diviso gli stenti, e tra cui teneva ancora i padri, i fratelli. Cominciò dall'aprire le sue file agli schiavi, che entrando sacerdoti, divenivano eguali al padrone per classe, superiori per carattere: nella regola di san Benedetto era espresso che il servo non fosse per nulla distinto dal libero. A questa via spedita d'emancipazione affollavasi gente inetta o indegna; i signori faceano ordinar prete qualche loro servo per

godersene i benefizi: talchè parve prudente il restringerla.

La Chiesa apriva asili al servo perseguitato (22), e riceveva per suoi quelli che, oppressi dai padroni, reputavano parte di libertà il portar catene scelte da sè, o quelli cui la libertà non faceva che esporti al pericolo di morir di fame. Di questi servi deditizi od oblati alle chiese, alcuni metteano persona e beni in protezione di esse, obbligandosi a difenderne i privilegi e le proprietà contro gli aggressori; vassalli anzichè servi: altri obbligavansi d'una tassa o censo annuo (censuales): altri infine rinunziavano del tutto alla libertà, veri schiavi (ministeriales) (23). La Chiesa, non avida di personale interesse, meno esigeva dai famuli suoi; e per l'ordine costante che essa pone in tutti i suoi possessi, determinava l'appunto del lavoro che essi doveano; donde crebbe l'affluenza agli altari.

Accettando poi la parte di terre e servi, assegnatagli come ad un ordine eminente dello Stato, il clero si applicò ad elevarne gradi a gradi la condizione. Cominciò a sanare terreni, imbonendo paludi e foreste; poi ne concedeva appezzamenti ai villani per più o men tempo, per una generazione o tre o più, con cui si mantenessero pagando un canone annuale (mansum). Questi livelli o enfiteu-

si (24) furono il vero passaggio dalla schiavitù alla proprietà traverso al servaggio, disponendo la rivoluzione che nel xu secolo si complicambiandosi l'enfiteusi in fitto temporario, e il livellario in fitta-iuolo com'oggi è. Adunato un peculio, potevano i servi riscattarsi; e per tali passi rintegravansi la famiglia, la proprietà, l'industria, la libertà anche tra essi.

Ottone I si accorse che i signori, prendendo a livello le terre degli ecclesiastici, dappoi non pagavano il censo, e finivano coll'appropriarsele come allodi. Pertanto nel largire beni a chiese vi ponea patto non le allivellassero se non a coloni, i quali in persona le coltivassero e rendessero i frutti. E ciò fu un altro avviamento al si-

stema di mezzadria odierno (23).

Alle forme dell'antica manomessione erasi aggiunta la ecclesiastica, come atto religioso, conducendo l'affrancando attorno all'altare con un torchio acceso, e leggendogli preci e formole che il dichiaravano franco. E l'emancipazione era le più volte suggerita da sentimento religioso, onde vedonsi addotti per motivo i meriti della Redenzione, l'amor di Dio, il rimedio dell'anima propria, la speranza d'impetrare grazie celesti. Altri lo faceano al letto di morte quando lo spirito è più disposto a' sentimenti di pietà e d'umanità (26).

Colle carte di franchezza il padrone rinunziava al diritto di vendere, cedere, o fare altrimenti della persona del suo schiavo; gli dava arbitrio di disporre degli averi suoi per testamento o per altro atto legale, e di sposare chi volesse; e determinava la tassa o i ser-

vizî che si riservava (27).

Ma molti arrivavano alla libertà senza mezzi di sussistenza: akri erano manomessi dai padroni quando non più capaci di lavoro, sicchè rimanevano mendichi e sulla via. Per essi la Chiesa moltiplicò istituzioni di carità (28); e ben ella bastava a mantenerle, perchè primo il clero avendo applicato l'intelligenza e il lavoro a far fruttare gl'immensi possessi, n'era venuto in ricchezza. I pontefici poi presero sempre a cuore gli schiavi, più volte esclamarono contro chi ne facea traffico, e colle entrate della Chiesa ricomprarono alcuni dagli Infedeli o da mercanti. Già Gregorio Magno nell' emancipare due schiavi proclamava la natural libertà degli uomini, dicendo: — Come il Redentor nostro si compiacque vestir forme umane per « frangere i nostri legami e restituirci alla primitiva libertà, così è « conveniente e salutare che quelli che da natura furono creati li-« beri, e che in forza di umane leggi soggiacquero a servitù, siano « colla manomessione restituiti alla libertà (29) ». Alessandro III nel concilio Lateranese dichiarò i Cristiani franchi da schiavitù. Alessandro IV in una bolla del 1258 diceva: — Giacchè gli uomini, e-« guali per natura, sono resi schiavi dalla schiavitù del peccato, « sembra giusto che quelli, i quali abusano del potere concesso da « Colui da cui deriva ogni podestà, siano privati d'ogni potere sui « servi. Perchè dunque ad Ezelino ed Alberico, scomunicati da noi, . possa venire alcun danno dall' averci disobbedito, dichiariamo con - autorità apostolica liberi i servi e le serve, coi figli ed i nipoti loro, che si soltraggano all' obbedienza di quei due, in modo che
possano tenere peculio proprio, godere la libertà, come fossero
nati liberi cristiani ». È probabile che simili atti si replicassero

verso coloro che reluttavano all' autorità suprema.

Intanto da un pezzo erano cadute in disuso le leggi che a certe colpe infliggevano la servitù; e i nuovi schiavi che qui e là trovansi ancora nominati, erano gente non battezzata, attesochè, secondo le idee d'allora, l'uomo non cristiano rimaneva inferiore come schiavo del demonio. Spesso le chiese cercavano privilegi pei loro villani, acciocchè questi comparissero superiori agli altri; e i re gli assentivano volentieri, perchè, senza scapitare di nulla, venivano a dar

segno di qualche autorità anche fuori dei propri domini.

Procedendo i tempi, troviamo ai coltivatori imposto il terratico, cioè una quarta parte del ricolto; l'acquatico, cioè il ventesimo o trentesimo della canapa o del lino venuto alla falce, pel padrone del maceratoio; il glandatico per menar i porci a pascolare ne' rovereti, dando un porcellino da latte ogni dieci, un grosso maiale ogni quindici; l'erbatico pei pascoli, portante un decimo dell'armento; il plateatico pel mercato, a cui s'aggiungeano i bolli delle misure. Alle grandi feste si presentava un dono di polli, ova, ricotte, frutta secca. Dove la caccia e la pesca si permettessero, doveasi una parte della preda; la testa e una spalla del cinghiale, testa, pelle e zampe dell' orso, i pesci migliori (30); un donativo al signore nuovo, pagare i viaggi suoi alla Corte o al placito, servirlo militarmente per tre giorni o più entro un limite determinato, retribuirgli servizi personali e di bestie. Al signore spettavano pure i mulini, i torchi, gli edifizi sopra acqua, pei quali doveasegli un canone. E tutti questi diritti erano certamente anteriori, perchè nelle controversie si fa sempre riporto alle consuetudini e alle testimonianze: ma la riscossa. che vedremo nel secolo seguente, consistette in ciò, che tali pesi non appartenevano più alle persone ma ai beni, sicchè questi si poteano vendere.

Il generale miglioramento appariva dal modo onde i baroni trattavano i campagnuoli. Quando questi venissero a recar latte e frutti al mercato, non trovavansi più chiuse in faccia le porte del castello; l'intera giornata potevano trasportare i covoni o il fieno: punito chi rubasse al colono i grani o i frutti o la stiva; chi lasciasse capre o porci correre le sue vigne; chi non avesse a mezzo marzo rifatte le siepi, nettati i canali; chi menasse la caccia presso alle vendemmie o al ricolto: istituite guardie campestri; vietato al fittaiuolo di portar via i pali; agevolata la permuta delle eredità onde prevenire il soverchio sminuzzamento; talora proibito alla giustizia di pignorare gli attrezzi e gli animali dell'agricoltura, o l'abito del giorno da lavoro. Queste attenzioni, ignote alle leggi antiche, danno segno di notevole progresso.

Nel 1068 i conti di Calusco, nel Bergamasco, per allettar gente, promettono con carta regolare a chi venisse phitare sulle loro terre, di non torgli il bestiame nè per giudizio ne senza; non obbligar-lo ad alloggiar soldati, se non nel caso di guerra in eni si deva me-

nare più che i vassalli; non a dare il fodro, cioè i viveri militari, se non quando sia imposto dal pubblico; non viveri e vino, se non quando i signori vengano o facciano nozze: garantiscono da ferite e altre offese nel territorio; in caso di guerra tra la famiglia dei Calusco, questi non vi faranno guasto, ma gli abitanti non parteggeranno con nessuno, nè impediranno ad alcuno de' guerreggianti d' andare o venire (31).

E quei patti, o scritti o di consuetudine, poteano farsi valere davanti a tribunali, o compromettersene l'elucidazione in arbitri, del

che molti esempi ricorrono negli archivi (32).

nell' innalzamento delle città.

Nelle città d'altro passo camminava l'emancipazione. Molti uomini liberi v'erano rimasti; ed applicatisi a qualche mestiero, non erano caduti nella necessità di darsi servi (33). Della gente romana alcuni come censuali v'erano sopravvissuti, alquanto meglio trattati dai vincitori, perchè riducendo uno a perire o a fuggire, mandavano in dileguo il possesso, consistente nei servigi che poteva rendere o col suo corpo, o colle arti, o in uffizi letterari, o in tributo. Alcuni di questi eransi per benevolenza o a prezzo redenti dal censo o dalle comandigie, rimanendo liberi di sè; altri per povertà o debolezza s' erano piegati a condizione servile. Gli emancipati, quanto crebbero alla campagna, non bastando l'agricoltura al loro sostentamento, venivano alla città per travagliarsi in mestieri e liberi servigi. L'aumento del commercio e dell'industria li favoriva; e il vedere in questo tempo stabilirsi corporazioni e maestranze di quei mestieri che prima s' affidavano a schiavi, convince che sempre più perdevasi la servitù personale, benchè non s'arrivasse ancora al concetto d'una città, ove il lavoro fosse tutto abbandonato a liberi.

Così alle due nazioni che sussistevano nel feudalismo, possessori o non possessori, frammettevasi una terza, di quei che possedevano la propria industria. Questa pure si faccia penetrare nella società, e si avrà il Comune; e tale è appunto l'opera che vedremo compirsi

Ma intanto i servi redenti non partecipavano al consorzio dei vincitori, ed avevano perduta la protezione d'un padrone; onde rimanevano gente di nessuno, e in conseguenza privati della giustizia. Nelle città poi niun abitante avea diretta connessione col governo regio, eccetto il vescovo, che talora veniva alla Corte per intercedere, e tornava con una concessione od una esenzione, spesso non curata dal conte o dall'esattore. In tal caso ai proletari non restava che o stringersi in particolari associazioni d'arti e mestieri, per darsi un interno ordinamento; o ricorrere alle corti ecclesiastiche, e trovare schermo nelle immunità dei nobili e del clero, giurisdizioni distinte da quelle del conte.

Pertanto la città rimaneva partita fra nobili e vassalli, gente libera e servi. Quest' ultimi sono ancora senza diritti nè nome: gli altri formavano Comuni distinti, eleggendo rappresentanti e magistrati (scabini) per trattare e dirigere gl'interessi propri, ed assistere ai giudizi. Alcuni dipendevano da un gastaldo regio, il quale rappresentava i conquistatori e ne tutelava gl'interessi sopra le persone e

le cose (34). Trattavasi di sottoporre gli uni e gli altri all'amministrazione e alla giurisdizione medesima; ed è ciò che fu fatto mediante l'istituzione dei Comuni, la quale, a combattere il feudalismo, eppure da questo preparata, apparve dopo il Mille in tutta Europa, ma più insignemente nella patria nostra.

(1) Vol. r. p. 115, ed. Morel.

(2) Lib. vn. tit. 2.

(3) Il Codice giustin. lib. vn. tit. 6, e la Novella xxn. c. 12 dichiarano liberi gli schiavi che il padrone avesse abbandonato infermi, mentre potea metterli ın xenonem sc non avesse mezzi di curarli.

(4) Si quis res alienas, idest servum aut ancillam seu alias res mobi-

les. . . Leg. 232.
(5) ASTOLFO, XIV; RACHIS, 1. 3. 277.

(6) Che i villani fossero servi, lo attesta la legge 284 di Rotari dicendo: Si servi, idest concilium rusticanorum manu armata in vicum intraverint etc. Da questo testo alcuno volle dedurre, primo che esistesse qualche forma di Comune tra i villani; secondo, che anche questi avessero diritto delle armi sotto i Longobardi. Vedi Fleger Das Königreich der Langobarden etc. Lipsia, 1851. Sarebbe la più strana anomalia in un governo barbaro. Concilium non mi suona altro che intelligenza, congiura: e gli schiavi delle colonie americane, quante volte afferrano le armi contro i padroni! e le afferrò Spartaco.

(7) Bor. 225. 226. Oggi in olandese volvry vale pienamente libero. Il

semplice liberto diceasi widerborn, quasi rinato, widergeboren.

(8) PAOLO DIAC. lib. 1. c. 13.

(9) Eam pergat partem, quamcumque volens canonice elegerit, habensque portas apertas etc. Formulæ Lindenbr. 101.

(10) Qui per impans, idest in votum regis, dimittitur. Rot. 1. 225.

(11) LIUTPR. IV. 5.

(12) Leg. ix. (13) Rot. 222. (14) Leg. v. 19.

(15) In venalitate hominum ad Paganas venumdantes gentes. Fantuz-

zi, Monum. ravenn. tom. v. dipl. 19.

(16) Il valore de' servi era in proporzione della capacità. Secondo carte dell'archivio di Sant' Ambrogio di Milano, uno nel 721 è venduto tre soldi d'oro; nel 725 una donna vende un fanciullo per dodici soldi d'oro; nell'807 Totone, due fanciulli per trenta soldi d'argento; nel 935 un fanciullo é valutato quanto un fondo di pertiche quindici, tavole otto, che Valso negoziante cedeva ad Aupaldo abbate di Sant'Ambrogio. Funagalli, Delle istituzioni diplom. 11. 320.

Nell'archivio diplomatico di Firenze è l'apografo della vendita d'una

schiava col bambino, del 15 maggio 763, che reco per esempio:

In Christi omnipotentis nomine, regnantes domini nostri Desiderio et Adelgis, præcellent. regibus, anno regni eorum septimo et quinto, quintadecima die mensis magii, ind. prima, scripsi ego Aboald notarius rogatus ab Candidus, viro honesto et venditore, ipso præsente, michique dictante, et subter manus suas signum sanctæ crucis facientes.

et testis qui subscriverent aut signa facerent, ipse royavit.

Constat me prænominatus Candidus venditor vindedisse et vindedimus vobis Audepert et Baroncello germanis emptoribus, vindedimus vobis muliere una nomine Boniperga qui Teudisada, una cum infantulo suo parbulo, cujus adhuc dr. nomen dederit, quos in infinitum vobis pro ancilla et servo vindedimus possidendum quatenus amodo in vestra suprascriptorum Audepert et Baroncello vel heredum vestrorum maneat potestate, et recipimus pretium nos qui supra Candidus venditor a vobis emptoribus pro suprascripta muliere nomine Boniperga qui Teudisada, una cum filio suo parbulo, inter bobes et auro inadpretiato sol. viginti et uno, finitum pretium ; et inter eis bono animo convinet in ea ratione, ut si quis amodo nos qui supra venditor vel heredes nostri aut aliquis homo contra hanc venditionem nostram quandoque ire præsumpserimus, te minime ab omne homine defensare potuerimus, dubium prețium et rem melioratam, nos, quoque venditor vel heredes nostri vobis emptoribus vel ad heredes vestros reddituri promillimus.

Actum Christi regno, mense et indictione suprascripta feliciter. Signum+manus Candidiv.h.vendiloris qui hanc cartulam fieri rogavit. Ego Perideus testis rogatus +. Ego Adualdus testis rogatus +.

Signum + manus Magnefridi actor testis.

Ego q. s. Aboald notarius postradita complevi et emisi.

Il Lupo reca la vendita fatta nel 1064 da Enrico conte d'Almeno, vivente a legge longobarda, ad un tal Signorello di Crema, d'un'ancella di nome Maura, natione Italie, per trenta soldi d'argento, prezzo finito: Que suprascripta ancilla cum omnibus vestimenticulis ejus in integrum a presenti die in tua et cui tu dederis tuisque heredibus persistat potestate, jure proprietario nomine habendum et faciendum exinde quicquid volueris. Nel 924, Adalberto vescovo di Bergamo dona ai canonici di San Vincenzo de pertinentibus meis famulum unum nomine Gis...... qui et Ruso vocatur, cum uxore sua Gariverga et filio suo Petro, una cum vestimentola, et peculiariolum eorum, in ipsam canonicam pistorem esse, et aliud servilium quot ministri ipsius canonice jusserint, ad ipsos sacerdotes fatiendum; et perveniat a die presente in jus et potestatem ipsorum fratrum, propter remedium et salutem corporis et anime nostre. E nel 975 il prevosto di Sant' Alessandro commuta un servo con un altro, e coll'aggiunta di più di otto pertiche di terra. *Cod.* Bergom. 11. 665. 437.

Nel Lupo stesso vi sono varie concessioni fatte dal padrone, massime da vescovi, a qualche servo di vendere o permutare alcun loro posses-

so. 1vi, 59. 211. 261. 267. 559....

(17) GATTOLA, ad Hist. Abatiæ cassinensis accessiones, part. 1. p. 71.

(18) Michele Plazza, Storia sicula, part. 1. c. 47 e 111, part. il. c. 47; Gae-

GOR10, lib. v. c. 2, nota 15 all' anno 1375.

(19) Nel catalogo dei beni del vescovado di Lucca dell'vin o ix secolo, Philippus de Spardaco facit angarias dies in in hebdomada; aliter similiter; Bappulo de Persiniano facit anyarias dies in in hebdomada, reddit vinum medietatem, oleum medi, pullos iii, ovos xx; altri similiter; Ta; chiprando facit angarias hebdomadas xii in anno... Omilio de Quesa reddit vinum med., et lavore tertiam parte; Felix de Subsilonle reddit med. granum et faba, et vinum anforas antiquam i et den. xxvii.

(20) La condizione degli schiavi, e i vari mestieri cui si applicavano, ricevono gran lume dalla seguente carta di emancipazione e divisione

del 761, nelle Memoric Lucchesi, vol. iv. doc. 54:

Notilia brevis, qualiter divisi ego Sunderad inter me et domino Fe-

rodeo episcopo homines de ista parte Arnu.

In primis Asprandulo de Tramonte. Maurulo germano ipsius Aspranduli. Rodulo, Magnipertulu, Angari filii ipsius Roduli. Corpulo filio Barinchuli maiure. Maricindula muliere Barinchuli. Corpula mulier Alaldi. Gespergula filia Marcianuli minore. Sisula mulier Magnipertuli de filio Roduli, cum filio \*uo Sisaldulo. Marcianulo de' Caracini. Auripertulo filii ipsius Marcianuli minore. Maurulo filio Stephani mediano. Candido caprario. Martinulo filio Marrioni de Salicano. Candida soror ipsius Martinuli. Marinulo de Cincturia. Lartula mulier ipsius Marinuli, cum tres infantos suos, uno masculo, et duæ feminæ. Sunfulo de Cincturia. Duæ filiæ Furcule de Tramonte, quem habet de muliere, filio Tendaldi. Alpergula de Lamari. Gunderadula, qui est in casa Baronaci, cum duæ filiae suae. Tendulo de Monacciatico. Causulo de Serbano. Cicula soror Teudaidi, qui fuit mulier quondam Radipertuli. Uno filio, et una filia Ciantuli, nomine Wsilinda, Ratpertulo de Tramonte.

Item breve de homenis, quos antea inter nos divisimus. Romaldulo calicario. Gandipertulo pistrinario. Liutpertulo vestorario. Mauripertulo caballario, filio Randuli. Arcansulo filio Fridipertuli. Martinulo clerico. Gudaldo quocho, frater Gaudipertuli. Clausula soror Ghitioli. Auria nepote Widaldi. Lucipergula nepote Marcianuli. Tachipergula de Massa. Aldula filia Magnipergulæ. Teuspergula filia Sunfuli. Maricula filia ipsius Sunfuli. Ansula soror Alpuli. Alipergula cornisiana. Geltrada mulier Cinctuli. Flurula filia Mugiuli. Tendipergula filia Murfuli. Cosfridulo filio Canseramuli. Barulo porcario. Aurulo filio Roppuli similiter porcario. Ratcausulo vaccario. Teuderissciula, quem debet nobis Ciemiccio in viganio. Prandulo filio Roppuli. Auripertula filia Cianciuli. Gunderadula filia Bonisomoli. Corpulo filio Atraldi.

Item breve de homenis, quos livertavet barbane (lo zio) meus. Sichiprandulu. Waliprandulu. Duo filio, et una filia Radipertuli de Monacciatico. Mulier Pertuli de Vico, cum tres infantes suos. Wanipertulo nepote Teuduli de Lamari. Aurulu russu. Nepote Widaldi de Quosa. Bonipertulu filio Bonisomuli de Tramonte. Due consubrine Dulciari

de Coloniola. Nepote Bonusuli de Roselle.

Item breve de homenis, quos liveros emiset barbane meus pro animabonæ memoriæ genitori meo Sundipert, germani sui. Alpergula soror Alpuli. Canseradula soror Aspranduli. Bonaldulo frater Guadippertuli. Cellulo frater Causuli. Bonusula soror Sanduli. Liutpergula soror Magnuli de Valeriano, cum infantes suos. Causeradula soror Guidipertuli, cum tres infantes suos. Alo filio Radaldelli. Annifridulo de Cincturia.

Isti omnes suprascripti homenis, quos barbane meus Peredeus in Dei nomine episcopus pro anima sua, et pro anima bonae memoriae genitori meo Sundipert, liveros emiset, quod sunt insimul homenis viginti et octo, in hoc ordine eos commemoravi in hunc breve, ut in ordine permaneant, sicul de ipsi inter nos per cartulae convenientia, et promissio facta est. Nam non dedi isti home (homenis) in divisione suprascripti barbani mei sicul alii suprascripti homenis. Facta suprascripta notitia tempore dominorum nostrorum Desiderii, et Adelchis regibus, in anno reyni eorum quinto et secundo, idus mensis magii, per indictionem quarladecima. Et scripsi ego Osprandus Diaconus.

Le stesse Memorie, vol. v. part. 3. p. 354, recano una curiosa permu-

ta di servi nel 675.

- (21) Considerazioni sulla storia di Sicilia, lib. 1. c. v. n. 4. 6. 8.

(22) Secondo la legge longobarda era inviolabile lo schiavo rifuggito nella chiesa, mentre non l'era nei possedimenti del re.

(23) Ecco l'atto di uno che si offerisce ad una chiesa (Mem. Lucchesi,

vol. iv. doc. 11):

In Dei nomine, Regnante domno nostro Carulo rege Francorum et Langobardorum, anno regni ejus nono, et filio ejus domno nostro Pipino rege, anno regni ejus tertio, nono kalendas junias, indictione sexta. Manifestum est mihi Martino filio quondam Sinchi, quia per hanc cartulam offero memetipsum Deo, et tibi ecclesiæ beati sancti Reguli, Christi martheri, sita ubi vocabulum est ad Wuldo, ut amodo in tua vel de tuis custodibus ego permaneam potestate; et si me de ipsum sanctum locum subtragi quæsiero, vel omnem imperationem ipsius ecclesiæ recloribus facere et adimplere noluero, et in omnibus non permanere sicut et alii homenis jam dictæ ecclesiæ pertinentibus, aut in alterius casa abitare præsumpsero, spondeo me qui supra Martinus esse componiturus a parte suprascriptœ basilicæ, vel ad custodibus ejus auri soledos numero quinquaginta et cartulam offersionis meæ omni tempore in praedicto ordine firma et stabilis permaneat, et pro confirmatione Philippum presbyterum rogavi. Actum ad ecclesiam sancti Georgiad Navis.

- E nel documento 72 un altro del 772, ove notate che cede i beni e se

stesso; ma ritiene gli uomini, cloè i servi:

In Dei nomine. Regnante domno nostro Desiderio rege, et filio ejus domno nostro Adelchi rege, anno regni eorum quintodecimo et tertiodecimo, quinto idus mensis januarii, per indictionem decimam. Manifestum est mihi Racchulo clerico, filio quondam Baruccioli, abitatori ad ecclesiam sancti Elari ubi dicitur ad Crucem, quia per hanc cartulam offero me ipso Deo et tibi ecclesiae beatae sanctae Mariae sitae in sexto, ubi Rachiprandus presbyta rector esse videtur, una cum omnibus rebus meis, tam... casa abitationis meae, cum fundamento, curte vel aliis aedificiis meis simul et hortis (vineis), pratis, pascuis, sylvis, virgareis, olivetis, castanetis, cultis rebus, vel.... moventibus una cum casis massariciis, vel aldionales, ubique.... tibi praedictae ecclesiae offerre praevideo in integrum. Excepto homi.... omnes, quos in mea reverso esse polestalem: nam aliis omnibus suprascriptis rebus volo ut cunctis diebus sit in potestatem suprascriptae Dei ecclesiae, una cum omnibus rebus meis movilibus vel immovilibus in praefinito. Et quae a me neque ab heredibus meis aliquando praesens haec cartula offersionis meae posse disrumpi, sed omni.... in praedicto ordine in ipsa Dei ecclesia firmiter permaneat. Et pro confirmatione Rachiprandum clericum scribere rogavi. Actum Luca.

(24) Al vescovo di Padova, nella Marca Trivigiana spettava la giurisdizione di un distretto (pieve di sacco) appartenente al dominio (saccus) del re; tutto diviso fra livellari (uomini di sacco), che pagavano un censo al fisco reale, potevano anche vendere le terre, ma non a grandi vassalli o potenti, per non turbare i diritti regali del vescovo. Gennan, Ann.

della città di Padova.

Livello forse si disse dal libello che consegnavasi all' investito.

(25) Quia Tuscis consuetudo est ut, accepto ab Ecclesia libello, in contumaciam convertantur contra Ecclestam, ita ut vix unquam constitutum reddant censum; precipimus, modisque omnibus jubemus ut nullus episcopus vel canonicus (di Arezzo) libellum aut aliquod scriptum alicui homini faciant, nisi loborantibus, qui fructum terrae Ecclesiae reddant sine molestia vel contradictione. Antiq. M. Æ. III.

(26) Walprando, vescovo di Lucca, dovendo movere all'esercito con re Astolfo il 754, fa testamento, lasciando a chiese ed ospedali: Servos autem meos vel ancillas, volo ut liveri omnes esse debeant, et a juspatronato absoluti, sicut illi homines qui ex nobile genere procreati et nati esse videntur. Mem. Lucchesi, vol. 1v. doc. 46.

Nel 778 Peredeo, vescovo pure di Lucca, in testamento libera anch'egli i servi: Post decessu meo omnes liberi et'a juspatronato absoluti
cuntis diebus debeant permanere, sicut illi homines qui de nobilibus romanis procreati et nati esse inveniuntur. Simili modo servos vel ancillas, quas domna genitrix mea Sundrada se vivens liberos demisit, in so
cadre liberi permaneant, sicut supra institui (doc. 86).

Nel 789 Celso chierico: Homines meos omnes masculos et feminas pro anima mea liberos dimittere debealis circa sacrum altare, et per abso-

**luttonis** chartulas a juspatronato absoluti (doc. 107).

Talvolta, per fare più inattaccabile l'emancipazione, vi si adopravano le formole del diritto barbarico, del romano e dell'ecclesiastico, come nel prezioso documento bergamasco del 1083, ove il conte Alberto emancipa alcuni servi, sicut illi qui in quadrubio et in quarta manu traditis (formola romana) et amond factis (che è longobardo), vel sicut illis qui per manus sacerdotis circa sacro altare ad liberis dimittendi deducti fiunt, pro anime mee mercede; et concedo a vobis graciam libertalis vestre omne conquistum vestrum tam quod nunc abeatis, aut in

antea aquistare potuerilis.

- (27) Nel testamento di prete Lupo e del cherico Ansperto nell'800, che lasciano i loro beni alla basilica di sant' Alessandro di Bergamo, leggiamo: In ea vero ratione, ut familias nostras ad nos pertinentes, servos et ancillas, aldiones et aldianes de personas suas omnes liberis arimannis amundis absolutis permaneant ab omni conditione servitutis et juspatronatus sit ad eos concesso, civesque romani sint, et habeant potestatem testandi et anulo portandi, et ad nullum hominem habeant reprehensionem, et defensionem habeant ad quem voluerint. Tantum est ut illis pertinentibus nostris qui resedet in massaricio foris domocultile, si voluerit ipsis vel eorum heredes in ipsis rebus habitare, habeat potestatem ibidem resedendo, et debeat tam ipsis vel corum heredes per omni anno circuli dare ad suprascripta basilica de predictis rebus quinque modia grano, medietate grosso et medietate menuto, et vino medielate; el si in ipsis rebus resedere non voluerint, vadant ubi voluerint in libertatem suam ; tantum unusquisque per caput ponat super arca sancti Alexandri denaria quatuor tam masculis seu et feminis..., Lupo, op. cit. 1, 627.
- (28) Dov'è la servitù, non ci ha mendicanti, perchè ciascun padrone mantiene i suoi uomini, come i suoi giumenti; perció nelle carte antiche non si trovano assegnate o ben di rado limosine. Nel xu secolo si ha in Milano menzione di case di lavoro, che i collettori delle Antichità longobarde milanesi (diss. xx) credettero luoghi di ricovero, ove faceansi

lavorare i poveri. Ecco invenzione ignota agli antichi.

(29) Ep. 12. lib. iv.

- (30) Honor piscationum et venationum tocius plebatus et curiae est D. episcopi, et debet habere D. episcopus de catia ursi bregutum cum capite et plottis et butello et spallam desteram, quandocumque et ubicumque capiat: et per unam diem debent homines de Pisoneis (Pisogne) et plebatus ire ad catiam ad voluntatem D. episcopi et ejus nuntiorum. Docum. del 1299, riportato dal Ronchetti nella Storia bergamasca.
  - C. F. Rumbon, nelle Origini del proscioglimento de' coloni in Toscana Cantu, St. degli Ital. III, 17

(Amburgo 1830), pubblicò documenti che assai rischiarano la condizio-

ne reale e personale nel xu e xiii secolo.

(31) Ut ammodo in antea ipse nec corum heredes et proheredes, nec alia persona missa ab ipsis non debeat esse in consilium aut factum quod per dictos omines qui ad ipsam abitacionem venerint de jam dictis locis, nec ipsi nec eorum heredes ac proheredes unum vel plures sicut cernitur fractam illam que est juxta viam que currit de rio ad grandunem versum ipsum castrum, ut infra ipsum castrum abeant per vertutem ullam percussionem nec occisionem corporis, neque res illas que in ipso castro erunt in ullo tempore per vertulem tollere presumat, excepto de illo omine qui in consilio ut factum fuerit de illis ominibus qui ipsum castrum custodierint perdere, aut pretensionem per vim abere, aut ad ipsum castrum assaltum facere, aut incendium comittere, aut ipsum castellum disrumpere. Quod si hoc probatum fuerit, illius bona qui hos comiserit et sua persona liceat ubique in potestate esse. Et insuper convenerunt infra predictam villam... liceat in mansionem ipsorum omnium, neque de corum heredibus per vim albergare, neque pro pane tollendo, neque pro vino, pro carne, neque annona, excepto propter nuplias et sponsalias et propter receptum seniorum suorum, vel si unquam verram abuerint, et ad defensionem ipsius castelli et ville alios omines preter eorum vassallos conduserint; et in ullo tempore neque porcum neque porcellum neque moltonem neque agnum per judicium querere nec tollere debant: et si aliquo modo unquam in tempore tulerint, et hoc requisitum fuerit, infra mense unum explegitum caput tantum cui factum fuerit reddatur. Et iterum conwenerunt... ad ipsos omines fodrum tollere non debent, excepto si a publico aquisierint. Nam si a pubblico aquisierint et rex in Longobardia venerit, fodrum solito modo solvatur. Et hoc convenerunt ut, si unquam inter ipsos barbanes et nepotes (de Calusco) verram advenerit, non liceat unus alteri ambulandi vel revertendi ad ipsum castellum vel villam, sicut cernitur territorium ipsius loci contradicere, neque assaltum facere, neque plakam neque seritam neque occisionem corporis facere per se nec per suos missos, neque ad ipsos omines donec verram inter se abuerint, ad ipsum castellum et villam; neque ad ipsos omines non liceat assaltum facere, neque per incendium, neque per predam, neque per vastationem, neque per aprensionem ipsorum ominum, etc. AP. LUPO.

(32) Una causa di stato personale su trattata il 901 nel placito di Milano no avanti a Sigesredo conte di palazzo. L'avvocato del conte di Milano pretendeva che alcuni uomini di Palazzolo sossero aldi d'esso conte. Essi invece sostenevano d'esser liberi ed arimanni, nati da padre e madre libera, dai quali avevano ereditato qualche possesso; nè mai erano stati obbligati a servizio di corpo; salvo che avevano pure qualche casa e sondo in Blestazio, appartenenti alla corte di Palazzolo, pei quali saceano alcune opere a questa. Si discusse, si udirono i testimoni, e surono dichiarati liberi. Antiq. M. Æ., diss. xui.

Nel 905 in Bellano sul lago di Como si piativa della libertà d'alcuni servi della corte di Limonta, feudo imperiale spettante al monastero di sant' Ambrogio a Milano. I convenuti confessavano essere servi di lor persona, come i genitori e parenti loro; e si teneano obbligati a cogliere le ulive, spremerne l'olio, pagare ogni anno ad esso monastero settanta soldi di buon argento, menar per barca sul lago l'abbate o i suoi messi, e rendergli ogni anno cento libbre di ferro, trenta polli, trecento ova. Ma in un'altra carta si lamentavano perchè l'abbate gli aggravasse di la del dovuto, e gli obbligasse a battere il suo grano, e talvolta fino

a tagliar i capelli (multoties nos grana flagellare, et capillos nostros au-

ferre præcipit); il che era segno di servitù.

Gli uomini di Casciavola nel Valdarno ricorrevano alla contessa Beatrice di Toscana, e poi ai consoli e al clero della primaziale di Pisa contro i Lambardi, cioè baroni del castello di San Casciano, che usavano con loro empietà e crudeltà; dichiaravano essere sempre stati liberi, aver tenuto abitazioni nel castello di San Casciano, ma non prestato mai atti servili a que' Lambardi, eccetto il tributo debito per le case che vi teneano di loro proprietà, e che consisteva in due carra di legna ogni abitazione (cella), purchè i signori garantissero ad essi la selva. Quel tributo su poi mutato in un assegno di sedici denari. Distrutto il castello di San Casciano, credevano rimanere sciolti da qualsiasi impegno. Ma prima che fosse disfatto, essi Lambardi cominciarono a derubare i querelanti, che perciò ne portarono accusa dinanzi alla signora Beatrice, la quale difatti li tolse in protezione, comminando mille libbre 'd' oro contro chi li danneggiasse. Ma presto il diploma perdette virtù, omnis polestas perdidit virtulem, et justilia mortua est, et periit de terra nostra: tune ceperunt facere omnia mala nobis, sicut Pagani et Saraceni etc. Camici, Dei marchesi di Toscana, vol. 11.

(33) Mauro della Lombardia transpadana accasato in Pistoja, vende nel 742 un terreno per trentacinque soldi d'oro a Crispanulo suo fra-

tello negoziante in Pescia. Mem. lucchesi. v. part. 11.

In uno de' più antichi documenti del 716, il medico pistoiese Guidoaldo compra una sala con corte e prato e mulino sul Brana; poi nel 767 fonda il monastero di san Bartolomeo fuor Pistoja, ed è dichiarato medico d' essa città. Avea già eretti altri monasteri e spedali che sottopone a quello: De autem reliquis monasteriis vel xenodochiis hic Pistoria, vel Ticinense civitate, quam et reliqua alia lòca quæ per me ordinata vel constructa sunt, ita decrevimus, ut per ipsum monasterium Sancti Bartholomei fiant ordinata el disposita etc. — Arch. diplom. di Firenze, carte di quel monastero.

Urnifredo figlio del fu Willerado fonda nel 766 l'oratorio di santa Maria a Piunte, e lo dona al monastero di san Bartolomeo con tutti i beni in tali enim tenore, ut omnes Romani qui modo sunt, vel eorum æredibus dare debeat per singulo anno per quemquam casa sua luminaria in ipsa ecolesia vel oratorio nostro, valiente tremisse in oleo, cera, au-

ro, de ista tres res una quale habuerit.

In un rogito del gennaio 780 in Brunetti (Cod. diplom.) si menziona un mercante di Villamagna presso Volterra. Montepulciano, di cui non sappiamo l'origine, ma che trovasi nominato nel 715, produce documenti dell'806 e 827, ove sono sottoscritti un Petrone orefice, e un Sasso chierico e medico.

(34) Gast-halten tenere ospizio; col quale nome s'intendevano le possessioni regie, che erano non solo di case e tenimenti, ma d'intere città, come Como e Siena, dove s'aveva e il gastaldo e il conte, l'un dall'altro indipendenti. Pisa stette alcun tempo sotto un gastaldo regio, il quale trovasi nominato al 796. Ant. ital. diss. exil. col. 311. Nel 730 si trova fatta una vendita a Mauricione canoviere del re, prevedendo il caso che il pubblico richiedesse que' beni (si quolibet tempore publicum 'requisierit), ove pare si indichi un magistrato, sovrantendente ai beni comuni. In un'altra vendita del 718, Filiberto cherico dichiara che i beni da esso venduti erano liberi da ogni pubblico vincolo, libera ab omni nexu publico. V. Brunetti, op. cit. 1. 535. 454.

### CAPITOLO LXXVI.

## Il Mille. Corrado Salico. L'arcivescovo Eriberto. Enrico III.

Suole chiamarsi secolo di ferro il decimo, in realtà infelicissimo perche l'antico ordine era sfasciato, nè ancora appariva il nuovo, e intanto gli elementi eterogenei fermentavano, senza che si fondessero nè uno per anco prevalesse. Tuttora vi sono popoli nomadi che cercano stanza; gli stanziati nella nuova patria procacciano dirozzarsi, e imitare l'amministrazione romana; il vinto aspira a ricuperare alcuna importanza, lo schiavo a mutarsi in villano, il colono a sciogliersi dai vincoli della gleba; le proprietà libere si legano in benefizi, e i benefizi si riducono ereditari; i possessori s'attaccano a formare un'aristocrazia territoriale, il capitaneo a divenir indipendente; il re, da primo fra i pari, vorrebbe a brani acquistare la prerogativa imperiale; non si contende più solo fra i principi per la primazia politica, ma tra vescovi e conti e uomini liberi per la civile franchezza; il clero si pianta allato al trono, e confonde il benefizio col feudo, il pastorale colla spada; nessuno ravvisa il fine, cui pure è tratto dalla prepotenza delle cose.

I dominatori portavano guasti e sangue, pure introducevano anche nuove istituzioni, opportune a correggere quelle del mondo antico. Il titolo di romano non era più d'onore, anzi i vincitori lo infliggevano ai vinti come un obbrobrio: pure la magnifica civiltà anteriore sopravviveva colle leggi, con una letteratura ammirata, colla lingua che prestava ai vincitori per istendere le leggi e i contratti, cogli ordinamenti municipali in qualche parte conservati, colla

memoria che è l'ultima a perdersi dai popoli.

Fra ciò non appare che un universale commovimento: monarchia che si sfascia ne' conquistatori, democrazia che germoglia nel popolo, teocrazia nell' altro clero, governo militare, governo ecclesiastico, governo municipale, sussistono contemporanei e distaccati; senza annichilarsi l' un l' altro, per modo che chiunque soltanto ad uno riguarda, crede quello unico dominante. Indi quell' aspetto di confusione, somigliante a violenza sconsiderata, dove l' individuo soffre enormemente, eppure l' umanità procede; e sul cadere di questa foschissima età già troveremo la nozione di territorio prevalsa alla nozione di razza, quella di Stato a quella di famiglia, l' unità nazionale emergere dalla laboriosa fusione di quanto contribuirono le società anteriori, e cresciute la dignità e la libertà dell' uo-

ro, e gli promisero farlo partecipe della loro gloria. Sedotto da tal frode, egli pose tanta fede ne' classici, che ogni loro parola aveva in conto d'oracolo, e sosteneva punti repugnanti al giusto credere; e benche condannato dall'arcivescovo, molti spiriti in Italia traviò.

Che valeano mai queste scarse eccezioni, o questi esercizi di scuola? Intanto l'uomo trovavasi abbandonato all'ignoranza e alla superstizione; in ogni fenomeno naturale vedeva un flagello di Dio sdegnato; ai mali irrompenti opponeva o una rassegnazione inoperosa

o un repetio iracondo, e invece di rimediarvi gli esarcebava.

Quasi aggiunta a tanti patimenti si sparse allora ed acquistò fede la diceria che Cristo avesse pronunziato, Mille e non più mille, e perciò col secolo terminerebbe il mondo; si ricordavano certi settari, che nei primi tempi aveano predicato il millenne regno di Cristo: e più creduta quant' era più fitta l'ignoranza, quest' opinione divenne comune. Ma sarebbe il Mille dopo la nascita sua? o dopo la morte? o erano inesatti i calcoli dell' era cristiana? Questi dubbi non facevano che esasperare l'incertezza, e prolungare l'ansietà. Frattanto chi può s' immagini lo stato d' una società che crede essere alla vigilia dell' intero suo scioglimento. A turbe invocavano il saio monacale, sì che duravasi fatica a frenare quell'incomposta affluenza; folla ai santuari più devoti; processioni di reliquie venerate, delle quali parve allora succedesse una risurrezione; e con sante litanie e con folli superstizioni supplicavasi Iddio a stornare i flagelli, e aver misericordia della sua plebe, che a momenti doveva tutt' insieme comparingli davanti. Altri, appropinquante fine mundi, chiamavano le chiese eredi d'ogni aver loro, per procacciarsi tesori di misericordia con ricchezze che stavano per perire. I buoni ne trassero occasione d'inculcare pietà, sviare da private vendette, indurre a penitenza, a rispettar le chiese e l'innocenza; numerose paci si conciliarono, numerosi schiavi furono prosciolti; assai bravacci abbandonarono il coltello e la foresta, per rendersi agli altari invocando il cilizio e la perdonanza. La moltitudine, dominata sempre dalla paura, o accasciavasi nello scoraggiamento, o pensava a cogliere le rose prima che appassissero (9).

Passato quel terribile Mille, gli spiriti poc'a poco ripigliavano confidenza; tornarono le cure a un mondo, la cui durata faceva dimenticare la labilità delle vite individue; la rinfervorata divozione rinnovava chiese, cercava reliquie, moltiplicava leggende, e se non fu più consolidato, si rese più appariscente il primato della Chiesa, unica società inconcussa fra tanto scompiglio: ma di subito riarsero le nimicizie e le guerre private, preziosissimo diritto de' signori.

Già molti concili eransi tenuti in Occidente per por freno a queste, allorchè un nuovo rimedio fu messo in campo. Pie persone uscirono asserendo che il Signore avesse rivelato esser sua volontà, che a certi giorni cessasse ogni guerra fra Cristiani; pertanto dalla prima ora del giovedì fin alla prima del lunedì potesse ognuno attendere ai propri affari senza esser ricerco per debiti o per delitti (10). Rimedio strano a strani mali, che gli ecclesiastici s' affrettarono d' adottare, intimando la tregua di Dio con indulti a chi l' osservasse e pene re-

ligiose ai violatori; fu éstesa a tutto il tempo fra l'Avvento e l'Epifania, e fra la Settuagesima e l'ottava di Pasqua; inoltre perpetua tregua avessero preti, monaci, conversi, pellegrini, agricoltori, gli animali da lavoro, i semi portati al campo. L'autorità secolare assecondò quell'impulso, e coloro che da niuna legge o forza umana erano protetti, uscivano dai nascondigli, rivedevano la famiglia, proseguivano i viaggi ed i lavori sotto la tutela della Chiesa.

Oualche ristoro ne avrà avuto il basso popolo; ma i signori continuavano a costeggiarsi, e i re non si trovavano vigorosi da far valere la propria autorità per tutelare i deboli e comprimere i violenti. A ciò s'industriavano essi in Germania, ma que' duchi si rendevano ognor meno dipendenti. Di qua dall'Alpi Carlo Magno v'aveva alzato di fronte l'aristocrazia ecclesiastica, e Ottone la democrazia comunale; pure quella erasi invigorita più che non si dovesse aspettare, l'altra era ancor sì novella da mal reggere a contrasto de'grandi signori. Questi vedemmo alzarsi fino a dominare l'intera Italia. Ugo ne abbattè molti coll' ucciderli; Ottone I e i suoi successori investirono di estesissime signorie alcuni, per lo più forestieri; col che prostravano gli antichi marchesi, spogliandoli o mutandoli. Pandolfo-Capodiferro duca di Benevento stette per governatore della Marca di Spoleto, e luogotenente di Ottone in tutta Italia. Ottone medesimo dicono creasse il marchesato di Monferrato per suo genero Aleramo: a suo fratello Enrico di Baviera diede quel di Verona e del Frinli, il quale poi venne unito al contado del Tirolo e alla ducea di Carintia. portando l'interesse dei re di Germania che in mano d'un solo rimanessero i due pendii delle Alpi. Intitolavasi marchesato di Milano la Lombardia; ma forse era mero titolo, certamente non arrestava: il diritto dei conti, cioè de' giudici delle varie città (pag. 184). Seguivano gli ampi possessi dei marchesi di Toscana; poi il patrimo-nio di San Pietro. Le città ad oriente del Lazio, nell'antica ducea di Spoleto fra il Musone e il Tiferno, e a maestro della Toscana da Ferrara a Pesaro, costituivano altrettanti contadi, spesso amministrati da vescovi. Si intitolò Marca d'Ancona quella di Fermo e Camerino. o anche Marca di Guarnerio, forse da un Guarnerio che ne fu investito da Enrico IV. Il principe di Benevento potea pareggiarsi a un re; e al suo fianco crescevano l'abbate di Farfa nella Sabina, e quello di Montecassino, che poi fu intitolato primo barone del regno di Napoli.

Oltre i conti delle città, la campagna era divisa fra conti rurali. Così il Milanese ripartivasi fra i contadi della Burgaria sulle rive del Ticino, della Martesana e della Basana fra il Lambro e l'Adda, del Seprio fra l'Abba e il Ticino, i cui conti traevano l'autorità dell'investitura regia. Lecco pure, contado rurale, per quattro generazioni fu tenuto da una famiglia salica, che mancò circa il 975 (11). Salendo pei varchi delle Alpi Retiche e Lepontine trovavansi i contadi di Bormio al fondo della Valtellina, di Chiavenna alle falde della Spluaga, passaggio all'Alemagna; di Bellinzona, posseduto dai Sax, allo stocco della Val Leventina che metteva a quelli che più tardi furon detti Svizzeri.

Fra i grandi dell' alta Italia primeggiava l' arcivescovo di Milano. Il nome di sant'Ambrogio rifletteva sempre gran luce sopra di esso, e avendo suffraganee le diocesi di Pavia, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Mantova, Vercelli, Novara, Tortona, Casale, Asti, Mondovi, Acqui, Torino, Alessandria, Vigevano, Ivrea, Alba, Savona, Genova, Ventimiglia, Albenga (12), a stento rassegnavasi alla superiorità di Roma. E tanto più che era proveduto d'una entrata d'ottantamila zecchini, e come capo rito godeva insegne e rituali distinzioni, da farlo quasi un altro papa. A tale arroganza dava spiriti l'esser Roma abbandonata al disordine, e il pretendere gli imperatori di poter nominare vescovi e pontefici; sicchè i prelati, scelti da famiglie signorili, intrigavano alla Corte, militavano in campo, esercitavano secolare giurisdizione.

Fra quei prelati Angilberto da Pusterla alla chicsa di sant'Ambrogio regalò un paliotto che gira tutta la mensa, argento da tre parti, davanti oro ingioiellato e smaltato, con istorie a bassorilievo; insigne capo d'arte, che costò ottantamila zecchini, e fu opera di un 868 Volvino. Ansperto da Biasonno ampliò la mura della città per poter-

Volvino. Ansperto da Biasonno ampliò la mura della città per potervi comprendere il quartiere del Monastero Maggiore, fondò la chiesa di san Satiro con uno spedale, e alla basilica di sant' Ambrogio fece anteporre un cortile quadrato con portico ad archi tondi, ch'è il più bel layoro architettonico dopo i Romani. Landolfo da Carcano ottenza missione di cente polla città e pontre miglio in città e pontre miglio di città e pontre miglio in città e pontre miglio di citt

sicche nominava i magistrati cittadini, e gli investiva dando loro la spada. I feudatari gli fecero contrasto, ma falliti nell' impresa, accettarono feudi dalla mensa vescovile, e li mescolarono ai beni patri-

moniali ed a quelli che tenevano in feudo dal re.

Avendo re Enrico II nominato vescovo d'Asti Olderico, fratello 998 del marchese di Susa, il nuovo arcivescovo Arnolfo di Arsago, cui suffragava quella chiesa, ricusò consacrarlo come illegalmente eletto. Olderico condottosi a Roma con ragioni e con danaro ottenne di essere consacrato dal pontefice. Arnolfo pretendeva lese con ciò le consuetudini ambrosiane, e convocato un sinodo, scomunicò Olderico; poi come principe accintosi della spada assediò Asti, e ridusse quel vescovo e suo fratello a comparire a Milano scalzi, e portando il marchese un cane, il vescovo un libro, presentarsi alla basilica di sant' Ambrogio, confessarsi in colpa, e offrire una gran croce d'oro: dopo di che il vescovo riebbe le insegne prelatizie, e furono festeggiati.

Ancor più famoso fu Eriberto da Cantù: per risolutezza e costanza rispettato in tutta Italia, quando alcuno ricorresse a lui perchè da un duca o da un marchese avesse ricevuto qualche torto, egli mandava il suo baston pastorale, e facevalo piantare al luogo o nel podere su cui nasceva quistione; e nessun più ardiva usare violenza, sinchè l'affare non fosse deciso secondo giustizia (13). Staccandosi egli dal partito de' suoi, andò in Germania ad esortare Corrado Salico a venire, promettendogli la corona. Altrettanto fecero molti baroni del regno; e il re li rimandò carichi di doni: ma coi Pavesi non potè accordarsi, rassegnandosi essi bensì a riedificare il demoli-

altre prodezze, come il suo storico Wippone le intitola; e a pari guasto menò il marchesato di Toscana ed altre signorie confinanti. Passò poi a Ravenna, e vi regnò con gran podestà; vale a dire che, essendo nate le solite tresche fra' cittadini e i suoi soldati, si cominciò strage, finchè l'imperatore, commosso dal vedersi venir innanzi i primari della città scalzi e colle spade nude alla mano, in segno di esser degni d'avere tronca la testa, perdonò. Temperati i calori estivi, mosse ver Roma con grosso esercito; e Rainero marchese di Toscana per timore venne all' omaggio, e seco la Toscana tutta. Fu accolto bene a Roma e coronato, crescendo la solennità il trovarvisi due altri re, Rodolfo III di Borgogna, e Canuto d'Inghilterra, che del suo regno veniva a fare omaggio ai papi. Ma qui i Tedeschi causarono baruffe e versarono sangue, dove innumerevoli cittadini rimasero uccisi, e gli altri con vimini al collo come degni di capestro dovettero venire a chieder perdono del non essersi lasciati scannare. Nè bastò. Eriberto di Milano pretendeva stare alla dritta dell'imperatore, lo pretendeva l'arcivescovo di Ravenna: il primo per dispetto o per prudenza se n'andò, e l'imperatore diede ragione a lui, come a quello che coronava i re d'Italia; ma intanto Milanesi e Ravennati vennero al sangue.

Corrado sottomise anche i principi di Capua e Benevento: ma appena corse in Germania ad acquetare altre turbolenze, ecco si rinfoca la guerra interna; ond' egli accorso di nuovo, pensò deprimere i vescovi, ora che più non ne avea di mestieri per opporli ai grandi baroni; e singolarmente quest' Eriberto, che colle concessioni antiche e nuove degli imperatori, era reso oggimai despoto dell' Italia,

e permetteva che in nome suo si soprusasse (15).

Come Corrado entrò in Milano, accorsero a lui in folla i signori che si teneano gravati da Eriberto, e gli domandavano giustizia; ed esso prometteva renderla in una dieta, che di fatto tenne a Pavia con tutta solennità per reprimere gli oppressori di vedove e pupilli e chi tenesse ingiustamente beni ecclesiastici, e facendo mozzar mani e teste. Singolarmente un Ugo, conte tedesco, recitò una sequela di torti fattigli da Eriberto; e Corrado ingiunse a questo di ripararli, come anche di recedere dalla pretesa superiorità su Lodi. L'altero arcivescovo rispose che de' beni trovati alla sua chiesa o da lui acquistati, non un palmo rilascierebbe per istanza o comando di chichefosse. L'imperatore pien di maltalento, e risoluto di recidere l'orgoglio prelatesco, il fece arrestare coi vescovi di Vercelli, Cremona, Piacenza, e lo affidò a Tedeschi che non distingueano la dritta dalla sinistra(16), e che lo chiuser prigione in Piacenza. Se ne commossero i vassalli; offersero ostaggi all'imperatore, che tenne gli ostaggi e non rilasciò il prelato; ond essi si sparsero per Lombardia cercando alleanze, mentre il popolo desolavasi, digiunava; « dal vecchio al fanciullo gemevano, e deh quante preci al Signore, quante lacrime si spargeano! » (17).

L'accorto Eriberto, secondato dalla badessa di San Sisto, si fe' portare squisiti cibi e vini, ed ubriacate le guardie tedesche, fuggì. Il popolo milanese, che qui compare già ben distinto dai signori, lo ri-

cevette fra indicibili applausi, che tutti ricadeano a scorno dell' imperatore. Il quale coll' esercito accorse, ed assediò la città; ma salda di mura e di valor cittadino, questa si sostenne tanto pertinace,
che Cortado dovette andarsene, sfogandosi sopra le terre aperte, e
massime sopra Landriano: nominò anche un altro arcivescovo, che

mai non potè sedere.

Dal buon successo pigliò baldanza la fazione nemica ai Tedeschi; i vescovi ed Eriberto mandarono perfino esibir la corona a Odone conte di Sciampagna; sicchè Corrado dovette sempre tenersi colle armi alla mano: e principalmente n'ebbe a risentire Parma, dove nata una delle solite capiglie fra soldati e cittadini, fu messo il fuoco alla città, poi obbligata ad abbattere la mura, onde (dice il Muratori) imparassero i popoli italiani a lasciarsi mangiar vivi dagli oltramontani.

Le diete di tutti i vassalli non si poteano tenere che all'aria aperta e in vaste pianure, al che in Lombardia servivano o i prati di Pontelungo fra Pavia e Milano, o più di solito la pianura di Roncaglia. tre miglia da Piacenza fra il Po e la Nure. Quivi spesso si fecero adunanže, vnoi dei grandi fra sė, vuoi degl'imperatori; e quando uno di questi volesse scendere in Italia, dava colà la posta a marchesi, conti, vassalli, vescovi, abbati, capitanei, valvassori, e a chiunque tenesse feudo: nel mezzo piantavasi il padiglione reale, distinto per un' antenna, cui era attaccato uno scudo; il banditore appellava i vassalli maggiori, questi i loro dipendenti, perchè la notte seguente vegliassero a guardia dello scudo e della tenda; e chi mancasse scadeva dal feudo. V'erano ascoltati ne'primi giorni gli ambasciadori delle città, poi trattavasi dei pubblici interessi, si passava a quelli dei signori e alle questioni feudali, indi coll' assenso dei grandi si pubblicavano le leggi spedienti (18). In quell'occasione v'accorreano pure saltabanchi e mercatanti e curiosi, talchè alla sembianza d'un campo univasi quella d'una fiera. In esse diete l'autorità regia prevaleva: ma sciolte appena, ciascun signore tornava al proprio feudo ad esercitare indipendente la giustizia o le prepotenze.

A Roncaglia dunque Corrado intimò la generale assemblea. Politi-28msg. ca degl' imperatori era stato l'elevare i deboli per deprimere i potenti, e in conseguenza favorire le associazioni e i Comuni, largheggiare immunità ai vescovi e sostituirli ai conti. E i vescovi n'erano cresciuti in modo, da assimilare il regno d'Italia ad una aristocrazia ecclesiastica; e sull'esempio d'Eriberto, cercavano ridursi a soggezione anche i feudatari che immediatamente ritraevano dall'imperatore. D'altra parte erano ormai resi ereditari i feudatari maggiori; ma questi negavano agl' inferiori quel che per sè aveano carpito, e pretendevano che i feudi assegnati ai vassalli minori fossero di grazia, talchè potessero ritorglierli a volontà, e morendo l'investito, ritornassero ad essi, che con ciò si assicuravano un modo di gratificare continuamente i servigi ottenuti, e di punire chi men fede mostrasse. Quest'incertezza di possessi faceva trascurare la coltura, oltre porger cagione a rinascenti dissidi. Alle opposte pretensioni pensò mettere qualche ordine Corrado, e deprimere i vescovi ed i

maggiori vassalli col dare appoggio alla nobiltà minore. Promulgò dunque una celebre costituzione intorno ai feudi che, consolidando l'antica consuetudine (19), vietava di svestire il vassallo se non per sentenza d'una corte di pari, e con cognizione del re o de'suoi commissari; il figlio o il nipote legittimi succedessero al padre o all'avo, esclusi quelli non nati bene, come sarebbe da donna d'inferior condizione, o da nozze contratte coll'espresso patto che i nascituri non succederebbero (20); in difetto di prole sottentrassero i fratelli; il signore non venda il feudo senza consenso dell'investito.

Enrico II aveva fiaccato i conti e marchesi, investiti di onori; Corrado mortificava i grandi feudatari, sollevando i piccoli, di modo che la monarchia pareva dovesse prevalere: ma la impedì il crèscere dei

Comuni, i quali ben presto si risolsero in repubbliche.

Intanto Corrado vedeva l'esercito suo assottigliato parte dalle malattie, parte dal congedarsi de' vassalli allo spirare del tempo dell'eribanno. Anche le scomuniche papali provocò contro il contumace Eriberto; ma non potè se non far promettere a' suoi ligi che sac-

cheggerebbero ogn' anno il territorio milanese.

In Germania sì egli, sì Enrico III suo figlio, piissimo quanto collo e coraggioso, consumarono il regno nel domare i signori rivoltosi, por qualche freno al diritto del pugno, procurare la giustizia, e combattere nemici. Nell'assemblea longobarda in Zurigo, esso Enrico, deplorando che in Italia tanti fossero levati dal mondo per venefizio e per diversi generi di morti furtive, pubblicò una legge contro gli omicidi, ove si alterava l'antica istituzione germanica del comporte a depare poi delitti i poichà coll'appirorente concepto dei l'apprehen-

a danaro pei delitti: poichè, coll' universale consenso dei Longobardi, decretò che chiunque uccida altri con veleno o qualsiasi altra furtiva morte, o consenta all' uccisore, sia punito nel capo e colla confisca di tutti gli averi; dai quali si prelevino dieci libbre d'oro per guidrigildo alla famiglia dell' ucciso, il resto si divida metà al fisco metà alla famiglia stessa; laonde se l'uccisore fosse un ricco, veniva a impugnarsi la famiglia dell' ucciso. Evidente contrasto fra la legge romana e la germanica, alla quale poi aderendo, confermava i duelli giudiziari: chi nega un delitto, si difenda col duello se libero, se servo col giudizio dell' acqua bollente (21).

Per Lombardia ribollivano le quistioni fra i nobili superiori e gl'inferiori: molti dei quali, spogliati dei loro beni per la sollevazione della Motta, faceano tresca colla plebe; e questa, non ancora in un Comune, ma aggregata in compagnie d'arte, più non soffriva di vedersi metter il piede sul collo dai feudatari. Già nel 1035 era scoppiata la discordia, poi si posò, ma presto rinacque. Un milite, vale a dire un nobile milanese, venuto a diverbio per istrada con un plebeo, lo bastonò: alle grida accorsi popolani, accorsi nobili, ne seguì un'abbarussata generale, e i plebei secero tra sè una lega per opporre la concordia alla forza. Un pobile mal contento, di nome l'anzone, si po-

barustata generale, e i plebei secero tra sè una lega per opporre la concordia alla sorza. Un nobile mal contento, di nome Lanzone, si pose a capo de' plebei, dandovi così quell' ordinamento e quella disciplina, che sono sempre la maggiore difficoltà nelle sollevazioni popolane; s' armano di qua e di là, stan sulle guardie come in terra nemica, e serragliano le vie; ogni più lieve pretesto cagiona risse e

battaglie; contro tegoli, sassi, acqua bollente, munizione plebea, poco valgono le lancie e i cavalli de' nobili, i quali sono costretti andarsene di città. Eriberto arcivescovo temelte che, rimanendo, non paresse fomentar la plebe contro i feudatari, molti de' quali erano suoi vassalli; fors' anche, per quanto propenso a sostenere i popolani contro i nobili, non amava poi che quelli divenissero padroni; laonde anch' egli fuoruscì.

I nobili raccolsero attorno a sè gli altri nobili della campagna (22) e i propri uomini de' contadi rurali della Martesana e del Seprio, e fortificatisi in sei terre attorno alla città, teneano questa bloccata, intercettando le vittovaglie. Non passava giorno senza qualche avvisaglia, e molti erano morti; i prigionieri venivano uccisi o straziati or-

ribilmente.

Tre anni durò il blocco, con qual detrimento della città Iddio vel dica; e Lanzone, vedendo chinar alla peggio la sua fazione, raccolse quant' oro seppe, e passò in Germania ad implorare l'imperatore. Questi, che odiava Eriberto credendolo autore della scissura, promise sorreggere i plebei contro i nobili, patto che ricevessero in città quattromila suoi cavalli. Lanzone alle prime annuì, ma presto si accorse del pericolo di tal partito, onde pensò piuttosto a riconciliare i dissidenti: e in fatto i nobili, che l'annuale saccheggio dei loro terreni riduceva a povertà, rientrarono, obbligandosi a sloggiare dai castelli della campagna per abitare in città almeno alcuni mesi d'ogni anno, e sottoporsi ai magistrati di quella. Ecco pertanto sotto la medesima giurisdizione ridotti e i cittadini e i vassalli, per modo che restava costituito il Comune.

Morì poi Eriberto nel 1045; il quale, oltre politico, parve anche buon prelato: in una carestia faceva distribuire ogni mattina ottomila pani e otto moggia di grano, e ogni mese in persona dava abiti nuovi e danaro, e così seguitò ben otto anni. Fin oggi ne' pontificali si adopera un evangeliario su pergamena, da lui donato, ricchissimo d'oro e gemme, e con un crocifisso e la figura dell'arcivescovo di oro; preziosi monumenti dell'arti d'allora, come il ritratto d'esso Eriberto, che a fresco conservasi ne' portici della biblioteca Ambro-

Tutti i cittadini maggiori e minori e il clero si unirono per nominar il successore; e poichè allora i re di Germania prevaleansi della scostumatezza del clero per immischiarsi nelle elezioni, la città presentò ad Enrico III quattro nobili soggetti, dai quali scegliesse egli il nuovo arcivescovo. Gli scartò tutti, preferendo Guido di Velate, 4045 non appartenente alla nobiltà feudale, e che stava in Corte di lui come secretario. Di qui nuove discordie col clero alto; ma per paura del re fu ricevuto.

In quelle assenze e vacanze il popolo avea visto di poter reggersi da sè, ed erasi dato un governo a comune; e nella dissensione dell'arcivescovo coi propri vassalli, crescea d'indipendenza. E già dapertutto la bassa nobiltà trovavasi a cozzo colla superiore; questa cercava assicurarsi le maggiori dignità ecclesiastiche dacchè i prelati erano principi; i prelati, scelti a questo modo, si buttavano a

passioni e intenti secolareschi, restandone sovvertite la disciplina ecclesiastica e la pace d'Italia.

La quale era in procinto d'altre novità per l'invasione dei Nor-

manni.

(1) Tunc fac edictum per terram Teutonicorum Quilibet ut dives sibi natos instruat, illis Ut, cum principibus placitandi venerit usus, Quisque suis liberis exemplum proferat illis. Moribus his dudum vivebat Roma decenter; His studiis tantos potuit vincire tyrannos; Hoc servant Itali post prima crepundia cuncti.

(2) Costui faceva dire a Benedetto di Cluse: Ego sum nepos abbatis de Clusa. Ipse me duxit per multa loca in Longobardia et Francia propter grammaticam. Ipsi jam constat sapientia mea duo millia solidis, quos dedit magistris meis. Novem annis jam steti ad grammaticam. ... In Francia est sapientia, sed parum: in Longobardia, ubi ego plus didici, est fons sapientiæ. Ap. Mabillon, Ann. Bened. 1v. 726.

(3) Nosti quot scriptores in urbibus aut in agris Italiae passim ha-

beantur. Epist. 130.

(4) Desine, nunc etenim nullus tua carmina curat:

Haec faciunt urbi, haec quoque rure viri.

Panegiricon, 1.

(5) Cap. 132 all' anno 876.

(6) De quibusdam locis ad nos refertur, non magistros neque curam inveniri pro studio literarum. Idcirco in universis episcopiis, subjectisque plebibus, et aliis locis in quibus necessitas occurrerit, omnino cura et diligentia habeatur ut magistri et doctores constituantur, quia studia literarum liberaliumque artium ac sancta habentes dogmata, assidue doceant, quia in his maxime divina manifestantur atque declarantur mandata. Baronio, ad ann. 826.

(7) Pseusti. — Primo Saturno venne dalle rive di Creta, diffondendo sulla terra l'età dell'oro. Da nessuno ei nacque; innanzi al tempo non erano cose create. L'eccelsa famiglia degli Dei si vanta d'averlo padre.

Alilia. Il primo uomo abitò il paradiso, giardino di delizie, sinche la donna nol sedusse ad assaggiare il veleno del serpente, facendo abbeverare tutti gli uomini alla coppa della morte.

Pseusti. Fiera tempesta gittò sull'oceano, e sommerse il mondo. La terra fu allagata; quanto vivea peri. Solo dei mortali Deucalione sopravvisse, e le pietre che lanciò con Pirra sua moglie, diedero origine a nuo-

va generazione.

Alitia. La vendetta del Signore spalancò le cataratte dell'abisso, e salvò Noè solo nell'arca colla famiglia. L'Eterno fe' splendere l'arcobaleno traverso la nube, e agli uomini fu certo che il Signore più non li di-

struggerebbe.

Pseusti. Numerose divinità, proteggete il poeta che canta il nome vostro. Voi che abitate la regione delle stelle e il soggiorno di Plutone o i profondi abissi, voi tutti che popolate il mondo, numerosi Dei, proteggete il poeta che canta la vostra lode.

Alitia. Dio eterno ed unico, maestà, gloria, essenza divina, che fosti e sarai, le tue lodi canto, obbedisco a' tuoi precetti. Dio in tre persone, tu cui nè principio nè fine, concedimi vittoria sopra gli Dei menzogneri.

Pseusti. Dimmi come Proserpina venne al mesto soggiorno; a qual patto Cerere poteva rivedere la diletta figlia; e qual perfido rivelò agli Dei il frutto da essa mangiato. Dimmi il segreto della guerra di Troja,

ed io t'applaudirò.

Alitia. Quai sono le leggi che tengono le acque diffuse sopra la terra, la terra sospesa sotto il cielo, e l'aria diffusa nello spazio? Dimmi qual luogo del mondo è il più elevato sotto i cieli, e pronunzia il santo nome dell'Eterno, e t'applaudirò ».

(8) Studio artis grammaticae magis assiduus quam frequens, sicut Italis semper mos fuit artes negligere celeras, illam sectari...Rudul-

phus Glaber ap. Bouquet, x. 23.

(9) Più volte rinacque il timore del finimondo. Specialmente Florenzio vescovo di Firenze pubblicò esser nato l'anticristo, e verificarsi appunto ciò che le sante scritture aveano predetto. La diceria acquistò tal credenza nel 1105, che Pasquale II volle si radunassero i vescovi in Firenze per udire i fondamenti della sua opinione; e furono trecenqua-

ranta gli accorsi. Labbe, Concil. x. 743.

(10) Landulph. Senior, Hist. Med. 11. 30. Nell' archivio della cattedrale d'Aosta, al fine d'un pontificale del x secolo, è questo Breve recordacionis de tregua Domini, quam inter se religiose Christiani custodire debent secundum episcoporum praeceplum et bonorum laicorum consensum. In primis tenenda est tregua Dei ne homo occidat hominem, et ne homo tradat seniorem suum. Si quis hoc peccatum fecerit in tregua Dei, profugus non remaneat in patria.

(11) Lupo, Cod. Bergom. 11. 145, 241, 321.

- (12) Como suffragava al patriarca d'Aquileja.Crema non era ancor vescovado.
- (13) Landulph. Senior, 11. 29. Anche in Francia l'arcivescovo di Reims era il primo fra i dodici grandi pari del regno: in Inghilterra è alla testa dei pari l'arcivescovo di Cantorbery: quello di Magonza in Germania poteva convocar la dieta in impero vacante.

(14) Ivi peri Olderico vescovo d'Asti.

dicam passa est jucturam, maxime a Girardo, Heriberti mediol. archiepiscopi nepole, qui audacia palrui sui, qui omne italicum regnum ad suum disponebat nutum, superbe levatus, quidquid sibi placitum erat, justum aut injustum, potestative operabatur in regno. Ap. Giulini, Memorie, tom. iii. 442.

(16) Suevissimi Theutonici, qui nesciunt quid si inter dexteram et si-

nistram. Landulph. Sen.

(17) ARNULPH, Hist. Med. 11. 12.

(18) OTTO FRISING., De gestis Friderici II. — RADEV. FRISING., IV. 1. ecc.

(19) Eisque legem, quam et prioribus habuerant temporibus, scripto

roboravit. Hermann Contract. ad 1037.

. (20) A morganaticam. Morganatico è un matrimonio, eguale o no, nel cui contratto si limitano i diritti della sposa e dei nascituri; per es. che quella non avrà il titolo del marito, i figli non erediteranno secondo la legge, ecc.

Ecco questa legge importantissima:

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis. Chonradus gloriosissimus imperator augustus.

Omnibus sanctæ Dei Ecclesiæ fidelibus, nostrisque, præsentibus sci-

licet et futuris, notum esse volumus, quod nos, ad reconciliondos animos seniorum et militum, ut ad invicem inveniantur concordes, et ut fideliter et perseveranter nobis et suis senioribus serviant devote, præcipimus et firmiter statuimus, ut nullus miles episcoporum, abatum, abatissarum, aut marchionum, vel comitum, vel omnium, qui beneficium de nostris publicis bonis, aut de ecclesiarum prædiis tenet nunc, aut tenuerit, vel hactenus injuste perdidit, tam de nostris majoribus walvassoribus, quam et eorum militibus, sine certa et convicta culpa suum beneficium perdat, nisi secundum constitutionem antecessorum 'nostrorum et judicium parium suorum.

Si contentio fuerit inter seniores et milites, quamvis pares adjudicaverint illum suo beneficio carere debere, si ille dixerit id injuste vel odio factum esse, ipsum suum beneficium teneat, donec senior, et ille quem culpat, cum paribus suis ante præsentiam nostram veniant, et ibi causa juste finiatur. Si autem pares culpati in judicio senioribus defecerint, ille qui culpatur suum beneficium teneat, donec ipse cum suo seniore et paribus ante nostram præsentiam veniant. Senior autem, aut miles qui culpatur, qui ad nos venire decreverit, sex hebdomadas,

antequam iter incipiat, ei cum quo litigaverit innotescat.

Hoc autem de majoribus walvassoribus observetur. De minoribus vero, in regno, aut ante seniores, aut ante nostrum missum, eorum cau-

sa finiatur.

Præcipimus etiam, ut cum aliquis miles, sive de majoribus, sive de minoribus, de hoc sæculo migraverit, filius ejus beneficium habeat. Si vero filium non habuerit, et abiaticum ex masculo filio reliquerit, pari modo beneficium habeat, servato usu majorum walvassorum in dandis equis et armis suis senioribus. Si forte abiaticum ex filio non reliquerit, et fratrem legitimum ex parte patris habuerit, si seniorem offensum habuit, et sibi vult satisfacere, et miles ejus effici, beneficium quod patris sui fuit habeat.

Insuper etiam omnibus modis prohibemus, ut nullus senior de beneficio suorum militum cambium, aut precariam, aut libellum, sine eorum consensu facere præsumat. Illa vero bona, quæ tenet proprietario jure, aut per præcepta, aut per rectum libellum, sive per precariam, nemo injuste eos disvestire audeat. Fodrum de castellis, quod nostri antecessores habuerunt, habere volumus; illud vero quod non ha-

buerunt, nullo modo exigimus.

Si quis hanc jussionem infregerit, auri libras centum componat, medietatem cameræ nostræ, et medietatem illi cui dampnum illatum est. Signum domini Chonradi serenissimi Romanorum Imperatoris Au-

gusti.

Kadolohus cancellarius vice Herimanni archicancellarii recognovi.
Datum v kalendas junii, indictione v, anno Dominicæ incarnationis
mxxxviii, anno autem domini Chonradi regis xiii imperantis xi.

Actum in obsidione Mediolani feliciter. Amen.

(21) Un privilegio di Enrico III del 1052 concede al ciero di Volterra

di poter decidere le liti col duello (Antiq. M. Æ. diss. xu).

(22) Un documento bergamasco del 1088 (ap. Lupo, 11, 766) nomina un conte Nuvolo vexillifer walvassorum qui societatem secerant. Il Breve recordacionis de Ardicio de Aimonibus discorre a lungo de valvassori, qui insimul de variis episcopatibus conspiraverunt.

# CAPITOLO LXXVII.

### Bassa Italia. I Normanni.

Lunghi e mal definibili eventi corsero i paesi meridionali, dal cui avvicendamento sconnesso poc'altro si ritrae che l'infelicità degli abitanti.

Dopo la spedizione di Lodovico II combinata con quella di Basilio il Macedone, che allora ricuperò alla dominazione greca l'importante piazza di Bari (pag. 196), vi si erano formate due fazioni, una Franca, l'altra Greca, mosse non dal meglio del paese, ma da riguardi personali, da odi e vendette. Benevento manteneva il nome di Longobardia, e comprendeva i paesi che or sono Terra di Lavoro, contado di Molise, Abruzzo citeriore, e i due Principati, eccettuandone le terre greche a mare; distribuito fra molti conti, di cui primi erano quelli di Capua, poi di Marsi, di Montella, di Sora, di Molise, di Consa ed altri, i cui titoli si conservarono nelle più illustri famiglie del regno (1). Tutto disordine e violenza, menava guerre interminabili col principe di Salerno, il quale poi riusci ad averne Cosenza, Taranto, Capua, Sora, metà del contado d'Acerenza. Da tal partigione restò eccettuato il monastero di Montecassino, che avuto dai duchi castelli e baronie, ne chiedeva la conferma o mundeburdio agl' imperatori d'Occidente, e a questi prestava omaggio ligio.

Ai Greci era sottoposta la Puglia, cominciando da Ascoli e seguendo il lido adriatico, eccetto Siponto e il monte Gargano, pertinenze beneventane; inoltre la più parte della Calabria: e a questo teme della Longobardia mandavano un catapano, sedente a Bari. Vi aggiungevano la supremazia nominale de'ducati di Napoli, Amalfi, Gaeta. Il ducato di Napoli stendeasi a ponente fin a Cuma, abbracciando Ischia, Nisida, Procida, Pozzuoli, Baja, Miseno, e verso mezzogiorno Stabia, Sorrento, Amalfi, l'isola di Capri. La capitale aveva clero greco e latino, capitolo e parrochie greche e latine: era governata al modo di Ravenna, con duci che, attesa la lontananza degl' imperatori, spesso venivano eletti dal popolo, non rendevano che un emaggio apparente all'Impero, come il duca di Gaeta; e cercavano indipendenza coll' appoggiarsi ora ai successori di Costantino, or a quelli di Carlo Magno che pretendevano sempre all' eredità di Teo-

fania, ora ai Saracini.

Avendo i principi di Benevento assalito ed occupato Bari, Leone il Filosofo, imperatore di Costantinopoli, mandò Simbatico per casti- 807 garli; Benevento fu occupato, e sebbene riscattato dopo quattro an-

Cantu, St. degli Ital. - III, 18

ni, quel principato non ricuperò più il suo lustro. Invece i duchi di Capua, resisi indipendenti, ingrandivano a danno dei Saracini.

Gli Aglabiti stanzialisi a Cuma e alla foce del Garigliano, faceano provare la loro fierezza ai paesi circostanti, Oria, Sant' Agata, Teramo: altri di Sicilia venivano a devastare il continente, e intere popolazioni rapirne in schiavitù. I Pandolfi di Benevento e di Capuà, i Guaimari di Salerno non erano abbastanza robusti per vincere gl'Infedeli; tanto più che discordi fra sè, si perseguitavano in continue nimicizie, con alterni successi. Gl' imperatori greci fecero tratto tratto qualche tentativo per combattere i Saracini: una loro banda, che era stata espulsa di Creta, assoldarono per assalire i loro fratelli in

Calabria, e presero Bari e Matera.

L'unica voce potente a congiungere i Cristiani, quella del pontesice, sonò ancora, e Benedetto VIII papa radunò tutti i vescovi e i visconti delle chiese, e marciò contro quelli stanziati al Garigliano. Tre giorni si se' battaglia; al quarto gl'infedeli andarono in rotta. Fra le spoglie su trovato un diadema valutato mille libbre d'oro, cui il papa presentò all'imperatore Enrico II, e fra' prigionieri la moglie del loro capo che rimase estinta. Il marito irritato mandò al papa un sacco di castagne, per simbolo dell'armata che fra poco menerebbe; e questi gliene rimandò uno di miglio, per indicare con quanti guerrieri starebbe alla riscossa: ma in satti da Reggio e Cosenza troppo spesse occasioni ebbero i Saracini di saziarsi di sangue italico, invocati ne' fraterni litigi.

Anche in Sicilia gli Arabi aveano esteso, ma non consolidato il dominio; e qui come altrove gli sceichi o capicasa acquistarono potenza a scapito dell'emir, e il paese si trovò diviso in un gran numero di piccole signorie osteggiantisi, sempre nemiche de'paesani, ai quali imposero anche la decima di tutti i frutti della terra. Ai califi d'Africa non si prestava più obbedienza; pure ad essi ricorrevasi nelle intestine discordie, le quali ruppero spesso a guerra civile.

Qui alle fortune del paese meridionale si mescolò un altro popolo. Normanni, cioè uomini del Nord, è il nome rimasto a quella porzione di Teutoni o Daci (Deutsch) che occuparono la penisola Scandinava, mentre Franchi e Germani si dissero i loro fratelli piantatisi
sulle provincie romane. Somiglianti a questi per aria di volto, corpo
elevato e nobile portamento, da Odino aveano appresa una religione
ferocemente superstiziosa, e dal combattere una natura selvaggia
aveano attinto un' indole superbamente fiera; de' pericoli faceansi diletto; battaglie accanite, tempeste spaventevoli, lontanissimi
viaggi, i più mortali pericoli erano loro esercizi e divertimenti. Devotissimi a un capo, al cenno di lui affrontavano i ghiacci, gli orsi, le
procelle; beati se in questi perivano, perchè la loro anima era accolta nel paradiso a vuotare generose tazze in braccio alle Walkirie, e la loro gloria viveva sulle arpe de' cantori-

Vergogna era per essi il morir sulle paglie delle paterne capanne. Lanciatisi in corso, all'ingratitudine della terra natia supplivano vendemmiando i campi altrui, predando le messi delle coste, pirateggiando. Approdati, la prima selva che scontrino convertono in flotta,

cui rimorchiano su per fiumi ignoti; trovano ponti, chiuse, ostacoli naturali? pigliansi le barche in spalla, e passano oltre. Oppure alla guida del più prode o più intraprendente uscivano, dopo consultati gli Dei, a fondar colonie in paesi lontani; dove spartivano fra sè i terreni, e nelle adunanze decidevano de' pubblici interessi, sotto un capo ch' era capitano, giudice, sacerdote. Quanto prodi, erano altrettanto scaltriti e cavillosi; rubavano e trafficavano; esibivano il lor valore a chi li pagasse, spiando ogni occasione di furto e di lucro, e di formarsi un dominio nel paese ch' erano stati chiesti a difendere. Cost popolarono l'Islanda, l'estremo Groenland, e forse si spinsero fin nella Carolina d'America, cinque secoli prima di Colombo. L'Europa poi per due secoli minacciarono, tanto che figurano nella storia d'ogni nazione, e ne formarono l'aristocrazia guerresca. Alcuni fondarono l'impero russo con Rurico; altri con Guglielmo sottomisero l'Inghilterra; altri col nome di Varangi militarono al soldo degli imperatori bisantini; altri molestarono a lungo la Francia, serpeggiando su pe'suoi fiumi, e piantando stazioni allo sbocco di quelli, sinchè ottennero in ducato il paese che da loro fu detto Normandia.

In questa nuova irruzione di Barbari non veniva un popolo intero, bensì pochi guerrieri, senza donne, che sposavano quelle dei vinti. Gaufrido Malaterra loro concittadino li dipinge « astuti e vendicati- » vi; ereditaria fra loro l' eloquenza e la dissimulazione; sanno ab- « bassarsi all'adulare; si avventano ad ogni eccesso qualora la legge « non gl' infreni: i principi ostentano magnificenza verso il popolo; « il popolo accoppia la prodigalità coll' avarizia: cupidi d' acquisti « sprezzano ciò che hanno, sperano ciò che desiderano; armi, de- « strieri, lusso di vesti, caccie, falconi son loro delizie; e se uopo ac- « cada, sostengono i rigori del clima, la fatica e le privazioni della « vita militare ».

Ma il mettere a taglia l'Europa non era più così facile dopo che era spartita fra mille baroni, attenti ciascuno a difendere il proprio brano di terra, e quando ad ogni tragitto di fiume, ad ogni valico di monte usciva un uomo d'arme, col lancione e lo stocco e con grossi mastini, ad arrestare il passeggiero e riscuoterne un pedaggio, se

pur non rapiva bagaglio e persona.

Attemperando allora le antiche abitudini alle nuove idee del cristianesimo, i Normanni, col bordone e il sanrochetto, e con fiere armi sotto la tonaca devota, disposti a combattere bisognando ed a rubare potendo, pellegrinavano a Terrasanta, a San Jacopo di Galizia, a San Martino di Tours, alle soglie degli apostoli a Roma, gridando al sacrilegio di chi osasse turbarne il viaggio: talora per via incontravano una castellana da sposare o un ducato da occupare, non scrupoleggiando le colpe, delle quali al fine del pellegrinaggio promettevansi l'assoluzione: trafficavano anche, se non d'altro, di reliquie, stimate perchè giunte di lontano, ed utili a crescere credito ad una chiesa o sicurezza al barone che se le mettesse sotto al giaco allorchè andava ad appostare il rivale.

Già in antico il re del mare Hasting, e Biörn figlio di Lodbrok eroe

sas famoso nelle loro canzoni, dopo presa Parigi, eransi proposto di saccheggiare la capitale del mondo cristiano. Raccolte cento barche. 867 predate in passando le coste di Spagna, toccate la Mauritania e le Baleari, giungono ad una città italiana, di mura etrusche fiancheggiate di torri. Que' fieri ignoranti la credettero Roma, ma avvertiti che era Luni, saccheggiarono i contorni, e ripigliarono via alla ventura; e scontrato un pellegrino, gli chiesero la migliore. — Vedete « queste scarpe di ferro che reco alle spalle? son logore affatto, e « logore ormai quelle che ho ai piedi. Or quelle al partir mio da « Roma erano nuove, e di là a qui ho camminato sempre, sempre ». Scoraggiati di tanta lontananza, diedero indietro. Così una cronaca: ma altre settentrionali riferiscono, che, scambiando Luni per Roma. mandaronvi a chieder rifugio e rinfreschi; il loro capo struggersi del desiderio di essere battezzato e di ripósare. Il vescovo e il conte offersero ogni occorrente; Hasting fu battezzato, ma non per questo ammessi in città i suoi commilitoni. Fra breve il neolito cade malato, e fa sentire che intende legare il ricco suo bottino alla Chiesa, purchè gli conceda sepoltura in terra sacra. In fatto, quando i gemiti dei Normanni n'ebbero annunziata la morte, è con gran processione recato nella cattedrale: ma quivi egli sbalza dalla bara tutt' in armi, e secondato da' suoi, trucida il vescovo e gli astanti. Impadronitisi della città, i Normanni si chiariscono che non è Roma; onde toltone il buono e il meglio, le migliori donne e i giovani capaci dell'armi o del remo, rimettono alla vela (2).

Nel tragitto a Terrasanta usavano i Normanni evitar la noia del mare traversando a piedi l'Italia fin a Napoli, Amalfi o Bari, dove trovavano frequenti imbarchi per la Siria; e tanto più che su quella strada incontravano Roma, Montecassino e il monte Gargano, meta di devoti pellegrinaggi. Appunto verso il Mille, quaranta Normanni, tornando di Palestina sopra vascelli amallitani, capitarono a Salerno. mentre una flottiglia di Saracini vi si era presentata per taglieggiarlo; e lieti d'adoprar il valore contro que' Musulmani di cui aveano bestemmiato la tirannide in Oriente, aiutarono a respingere gli assalitori, protestando aver combattuto non per guadagno, ma per amore di Dio, e perchè non poteano soffrire tanta burbanza de' Saracini (3); e il principe Guaimaro III, congedandoli ben donati, li pregò di tornarvi con altri loro nazionali. La pittura di questi climi deliziosi, gl'insoliti frutti meridionali, le preziose stoffe con cui Guaimaro accompagnò le preghiere, ne infervorarono l'umor venturiero: e Osmondo di Quarrel, con quattro fratelli e nipoti e coi loro uomini 1015 ligi, vennero, e preso stanza sul devoto Gargano, offersero il lor va-

lore a chi ne bisognasse.

In quel tempo il longobardo Melo, principale non solo in Bari ma in tutta Apulia, di gran valore e prudenza (4), non potendo più tollerare la superba nequizia de'Greci, odiati anche a motivo dello scisma, si intese col proprio cognato Datto, e ribellarono il paese. Forse costoro, come spesso, faceano del popolo la causa e l'ira propria: fatto è che i Baresi non bene gli assecondarono, anzi ordivano di consegnarli ai Greci; ond' essi rifuggirono in Ascoli, pur essa insor-

ta, ma non si tennero sicuri che a Benevento e a Capua. Là meditando come riscattar la patria dai catapani greci, si volsero ai Normanni, chiedendoli al loro soldo. Un buon numero, allettati da Osmondo col dipingere la delizia del clima e la viltà dei possessori, giungono, respingendo gli abitanti ancora idolatri del monte di Giove (San Bernardo); e forniti da Melo d'armi e cavalli, e uniti a torme lombarde da lui raccolte, van contro i Greci. Furono vincitori alle prime; ma poi Basilio Bugiano venuto con abbastanza danari, ed edificate Troja, Draconario, Fiorentino ed altri luoghi forti contro ai sollevati, scese a giornata con essi vicino a Canne, e li vinse così, che 1919 di tremila Normanni soli cinquecento sopravissero (5), e Osmondo stesso perì. Melo corse in Germania invocando aiuti dall' imperatore Enrico II; ma quivi morì, e l'imperatore gli rese esequie reali. Datto, côlto per tradimento dai Greci, fu menato s' un asino a Bari, poi, col supplizio de' parricidi, in un sacco di cuoio gettato al mare.

Di que' trambusti profittarono i Saracini per rinnovare i saccheggi: onde per reprimerli l'imperatore Costantino IX ritentò la conquista della Sicilia; e con gran numero di Russi, Vandali, Turchi, Bulgari, Polacchi, Macedoni, prese Reggio e lo distrusse. Punendo poi i popoli e le città che si erano sottratte all'obbedienza, i Greci ebber ricuperato quanto aveano perduto, e minacciavano Roma; sic-

chè i papi sollecitarono re Enrico III a venire e salvarla.

Gli avanzi dei Normanni non erano scomparsi dalla Puglia, ma guadagnavano col vendere il proprio valore ai principi longobardi o agli abbati di Montecassino; finchè Sergio duca di Napoli, sorpreso e cacciato da Pandolfo principe di Capua, colla loro assistenza rimesso in dominio, li compensò col donare la città d'Aversa a Rainolfo fratello d'Osmondo, e il titolo di conte sopra un territorio contestato fra i due domini. Questa colonia diventò una potenza di mez-

zo alle popolazioni oppresse.

Le fortune de' loro fratelli traevano ogn' anno altri Normanni in Italia. Tancredi, gentiluomo banerese della bassa Normandia, dopo partecipato alle guerre di Roberto il Diavolo, invecchiava tra dodici figli nel castello d'Altavilla. Trovandosi scarso patrimonio, questi vollero procacciarsene colle armi, e fatti alquanti compagni, tra pellegrini e guerrieri drizzarono alle nostre rive. Guaimaro IV, princi- 1035 pe di Salerno e di Capua, volontieri si valse del loro braccio per sottomettere Amalfi e Sorrento. Come allora ai Longobardi, così altre volte servivano ai Greci, per soldo non per dovere o fedeltà. Abulafar e Abucab governatori della Sicilia vennero a guerra fra sè, e Abulafar vinto ricorse a Michele il Paflagonico imperatore. Lietissimo dell'occasione, questi spedisce Giorgio Manioki, valente capitano, il quale, raccolti quanti più potè Longobardi e Normanni, tragittò in Sicilia, e prese Messina e Siracusa. Mediante i soccorsi d'Africa, gli Arabi poterono metter insieme da cinquantamila combattenti: eppure Manioki li ruppe al fiume Remata, prese tredici città, e forse sbrattava l'isola se non avesse disgustato i propri alleati.

Grandissimo valore aveano spiegato in quell'impresa i figli di Tancredi d' Altavilla, Guglielmo Braccio di ferro, Drogone e Unfredo,

oapi della colonia militare normanna; ma quando si fu a spartire le prede, nulla poterono ottenere dalla greca avarizia. Disgustati, interrompono la guerra, tornano sul continente, s' attestano a Reggio di Calabria, e si danno a far ogni peggio alle terre dei Greci, col proposito di strappare a questi la Puglia e la Calabria. Sommavano appena a sette centinaia di cavalieri e cinque di fanti, quando si trovarono a fronte sessantamila imperiali condotti dal prode Doceano; ed avendo l' araldo proposta l' alternativa di ritirarsi o combattere, — Combattere » gridarono tutti ad una voce, e un Normanno con un pugno stese morto a terra il cavallo dell'araldo. La pianura di Canne

pugno stese morto a terra il cavallo dell'araldo. La pianura di Canne vide un' altra volta sconfitti i Romani, ai quali non restarono che le piazze di Bari, di Otranto, di Brindisi, di Taranto. Il bisogno fa tornar in credito Manioki, il quale nella pianura di Dragina sconfisse 1042 gli Arabi, e mandò a barbaro macello le città prese e riprese: Ar-

giro di Bari, figlio del famoso Melo, dichiarato principe d'Italia, cioè della Puglia e Calabria, menò i Normanni alla vittoria.

Manioki aveva incaricato Stefano, patrizio di Sicilia e cognato dell'imperatore Costantino, di vigilar attentamente il mare, sicchè nessun Arabo sfuggisse; ma quegli invece lasciò scappare il loro capo. Il capitano irritato, non solo rimproverò ma battè Stefano, a' cui lamenti l'imperatore diè ordine di mandar Manioki in ferri a Costanti-4043 nopoli. Questi invece si ribellò, e co' molti tesori tolli a Stefano destinatogli successore, adescò truppe, e dichiaratosi imperatore, assediò Bari: ma Argiro la difese intrepidamente. Costantino non vide miglior partito che amicarsi Argiro e i Normanni, a questi confermando le conquiste, a quello dando il titolo di federato, patrizio e catapano augusto. Dopo lunga resistenza Manioki dovette fuggir per mare, e poco tardò ad esser ucciso; e Argiro, congedati i Normanni, tornò trionfante in Bari, conservando il titolo di duca d'Italia. Spiaceva questo titolo a Guaimaro IV, e soldati contro di lui i Normanni che testè per lui combattevano, lo assediò, ma non potè altro che saccheggiar la contrada.

I dodici capi normanni, arricchiti dalle spoglie e dal riscatto dei prigionieri, divisero tra sè il paese: a Guglielmo Braccio di ferro Ascoli, a Drogone suo fratello Venosa, ad Arnolino Lavello, ad Ugo Monopoli, a Pietro Trani, a Gualtiero Civita, Canne a Rodolfo, Montepiloso a Tristano, Trigento ad Erveo, Acerenza ad Asclittino, Sant' Arcangelo a un altro Rodolfo, Minervino a Rainfredo, Siponto col monte Gargano a Rainolfo conte d'Aversa; e ciascuno innalzò una fortezza per assicurare i propri vassalli, e si valse a talento delle contribuzioni assegnate a ciascun distretto. Restava in comune Melfi. metropoli e fortezza dello Stato, ove ogni conte teneva una casa ed un rione separato (6), ed amministravano la pubblica cosa in adunanze militari. Poi a Matera elessero per capo supremo Guglielmo « leone in guerra, agnello in società, angelo ne'consigli », conferendogli, secondo l'espressione della Carta normanna, il diritto « di governare colla verga della giustizia, e di terminare le differenze colla: lealtà » ; mentre dagli indigeni riceveva il gonfalone del comando. Questa feudalità fra due imperi non poteva vivere ed assodarsi

che mediante il valor personale di questo centinaio di prodi. Per gl'Italiani essi non erano che barbari e venturieri; spogliavano a gara il popolo, nè il papa avea autorità di reprimerli: pure, con quell'indole loro pieghevole e subdola, vollero ottenere un appoggio morale, e Guglielmo chiese dall'imperatore Enrico III il titolo di conte della Puglia e l'investitura. E l'ebbe, e fu confermata a Drogone suo 1046 fratello e successore, aggiungendo ai Normanni il territorio di Benevento, salvo la città, ch' era stata assegnata al pontefice in cambio dei diritti sulla chiesa di Bamberga, donatagli da Enrico I. Mostrando fare omaggio ora ai Greci or ai Latini, i dodici conti in effetto non confidavano che nella propria daga, nè creduti nè credendo; ed ora guerreggiavano tra sè, ora si collegavano contro nemici: e nemico consideravano chiunque possedesse bella donna, buon cavallo, armadura o terreno da essi desiderato. La Corte di Costantinopoli, dopo cercato con larghe promesse di trarre que' prodi sulle frontiere di' Persia a combattere i suoi nemici, lasciò che il noto Argiro di Bari gli osteggiasse in ogni modo, sino a tramare di assassinarli tutti a' un' ora: in fatto molti perirono, e Drogone stesso nella chiesa di Montoglio; ma Unfredo, suo fratello e successoré, vendicò i suoi. 1051

Nelle loro scorribande non rispettavano i beni delle chiese o dei pontefici: il ricco monastero di Montecassino talmente guastavano e rubavano, che l'abbate aveva stabilito trasferirlo altrove. Ma ecco un giorno Rainolfo conte normanno con molti militi sale a quella deliziosa altura; e quando i monaci stavano in isgomento d'ogni male. lascia le armi e i cavalli fuor di chiesa, ed entra a pregare. I monaci, risoluti a un colpo di mano, saltano su que' cavalli, e chiuso il tempio, e dato nelle campane a martello, cogli accorsi villani assaltano i Normanni, che inermi invocano invano la santità dell' asilo, da essi tante volte violato. Molti furono uccisi; il conte prigioniero si do-

vette riscattare col restituire tutte le possessioni usurpate (7).

I papi alzavano i consueti lamenti perchè i Normanni ammazzassero e tormentassero i miseri abitanti, nè risparmiando tampoco fanciulle e donne, spogliassero le chiese, e delle esortazioni si facessero beffe. Leone IX contro di essi ottenne da Enrico III un grosso stuolo, condotto da Goffredo di Lorena: ma ben presto costoro se ne 1053 tornarono, non lasciando che da cinquecento persone. Con questi e con altri raccogliticci nostrali e d'oltralpe, laici e chierici, il papa in persona mosse a guerreggiarli, per quanto san Pier Damiani ed altri savi disapprovassero che un pontefice s'accingesse d'altra spada che della spirituale. I capi normanni spedirono per pace, esibendogli l'omaggio de' loro possedimenti (8); ma poiche egli dai Tedeschi, che sprezzavano quella piccola gente, fu indotto a negar patti finchè non avessero sgombra l'Italia, essi con tremila cavalli e pochi fanti, tutta gente battagliera, presso Civitella in Capitanata vennero a zuffa, sbaragliarono que' raccogliticci, e il papa stesso col-18 giu. sero prigioniero. Quei che armato lo avevano sconfitto, vinto l'adorarono, e gli chiesero perdono della vittoria, supplicandolo ad infeudarli di quanto già possedevano, e di quanto acquisterebbero di qua e di là del Faro. Non si fece pregare Leone; e in tal modo la prigio-

nia fruttò al papa meglio d'una gran vittoria, attribuendogli la supremazia sopra un paese, sul quale non l'aveva mai pretesa. Argiro che avea secondato l'impresa, cadde ferito; poi la disgrazia il rese sospetto all'imperatore bisantino, che lo mandò in esiglio, ove si uccise, liberando i Normanni da un nemico ostinato. I quali allora sot-

toposero tutte le città della Puglia.

Ad Unfredo aveva agevolato le vittorie il fratello Roberto, detto Guiscardo, cioè l'astuto; uomo, al dire di Guglielmo Apulo, d'alta statura, di sommo vigore, spalle larghe, lunghi capelli, barba color lino, occhi di fuoco, voce tonante; che maneggiava con una mano la 1018 spada, coll' altra la lancia; più scaltro d' Ulisse, più eloquente di Cicerone. Venne di Normandia da pellegrino con soli cinque cavalli e trenta fanti ; e la povertà primitiva lo rendea cupido d'acquisti, frugale con sè, largo cogli altri. Trovando da patrioti suoi già occupato ogni cosa, egli solda avventurieri italiani, e fa guerra di bande: e mentre Unfredo riduceva la Puglia in suo potere, esso tenta la Calabria, correndo e predando, oggi ricchissimo, domani affamato, presto in voce di valoroso fra quei valorosi. Unfredo ne ingelosì, e sor-1054 presolo durante un banchetto, fu per ucciderlo; poi si rappattumò 1057 seco, e gli concesse quanto aveva conquistato: ma alla sua morte il Guiscardo ne occupò tutta l'eredità. Papa Nicola II, che per le commesse violenze l'avea scomunicato, attesa la sua docilità il ribenedisse, e non vedendolo pago del titolo di conte, gli conferì quello di 1059 duca di Puglia, Calabria e di quanto in Italia e in Sicilia potesse torre ai Greci o ai Saracini, considerando come decaduti quelli perchè scismatici, questi perché infedeli : in ricognizione, il Guiscardo e i suoi eredi e successori si dichiaravano ligi della santa sede, alla quale contribuirebbero truppe all'occorrenza e dodici danari payesi ogni giogo di bovi (9).

Voglia il lettore porre ben mente a quest'atto, onde possa valutare la giustizia o almeno la legalità della conquista normanna e della supremazia pontifizia: poichè così veniva creato un gran feudo, che, secondo la legge di Corrado imperatore, passerebbe ai figli ed ai nipoli, e che rileverebbe dal papa, come il duca di Normandia dal

re di Francia.

... Capitani e soldati alzarono Roberto sullo scudo, e da quel punto cessò d'essere loro eguale per divenirne il principe; ma l'opposizione dei nipoti spossessati e degli altri baroni insofferenti d'ogni preminenza, gli fece logorar le forze, necessarie ad assodare il nuovo

principato.

Malgrado di ciò al Guiscardo venne fatto di togliere ai Greci Reg-1071 gio, Squillace, Brindisi, Gallipoli, infine, malgrado i soccorsi orientali, anche Bari, ultimo loro possesso nella Magna Grecia. Con pari fortuna sottrasse Capua ai duchi: poi invitato dagli Amalfitani, attaccò Salerno, una allora delle più belle città, e rinomata per una scuola 1075-77di medicina a cui traevano malati d'ogni parte; dopo fiero assedio l'ebbe, e così Amalfi, terminando la dominazione dei Longobardi. cinquecentonove anni dopo che Alboino avea confitto la lancia sul suolo d'Italia. A Napoli pure e a Benevento pose assedio, ridendosi delle scomuniche papali; finchè s'interpose uno de'più famosi e santi

personaggi di quel tempo, Desiderio abbate di Montecassino.

Roberto tant' era salito in gloria, che n'era ambita la parentela: Azzo marchese, progenitore degli Estensi, Raimondo conte di Barcellona, l'imperatore di Costantinopoli e quello d'Occidente gli chiesero le figlie a spose de' loro figliuoli. Imbaldanzito sulle vittorie, Roberto medita assalire l'impero d'Oriente, dove il suo genero 1081 era stato stronizzato dalla nuova dinastia dei Comneni; côlti leggeri pretesti, dichiara guerra ad Alessio imperatore, e con cencinquanta navi, e con galere di Ragusi, caricate per forza di trentamila uomini, prende Corfù e Botronto. Anna figlia di Alessio ce lo dipinge « di « pelle rossa, capelli biondi, larghe spalle, occhi di fuoco, voce come « quella dell'Achille omerico che con un grido mette in fuga miriadi « di nemici. Soffrire superiorità altrui non potea : parte di Norman-« dia con cinque cavalieri e trenta fanti; arriva in Lombardia, s'ap-« piatta negli antri e nelle montagne, e cominciando sua carriera « guerresca con assassini e rapine, provede i suoi d'arme, cavalli. « danaro ». L' esagerazione è gran segno di paura!

Alessio affrettò la pace coi Turchi che da Nicea minacciavano già l'Impero, e chiese soccorso ai Veneziani, che, di mal occhio vedendo questa nuova potenza in Italia, con buona flotta ruppero quella del Guiscardo. Questi rifattosi pose assedio a Durazzo; e non che sgomentarsi dell'esercito che Alessio aveva allestito con rinforzi di Franchi e di Scandinavi assoldati, fe' metter fuoco alle navi per togliere a' suoi la speranza della ritirata, e accettò la battaglia. La mo-18 8bre glie di lui vi comparve eroina, e benchè ferita, rimase tra la mischia esortando, tanto che Alessio non dovette lo scampo che alla propria spada e alla rapidità del palafreno. Durazzo è presa; Roberto si addentra nell' Epiro: ma le perdite sofferte, i morbi sviluppati, e triste notizie di turbolenze in Italia lo richiamano. A Boemondo suo figlio lasciato in Grecia Alessio oppone i Turchi, e fa ferire i cavalli, sapendo come i Normanni poco valgano pedestri, onde al fine lo riduce a ritirarsi.

. Secondo la promessa fedeltà feudale, trecento Normanni aiutarono papa Nicola a domare i conti di Tusculo; poi quando Gregorio VII era dall' imperatore d'Occidente ridotto prigioniero in Roma, Ro- 1081 berto accorre, getta il fuoco alla città, e liberato il pontefice, seco il mena trionfante a Salerno. Quindi nuova spedizione allestisce contro la Grecia; e malgrado la flotta che Alessio vi oppone sostenuto dai Veneziani, sbarca, sconfigge gli imperiali in molti scontri per mare e per terra, e saccheggia la Grecia e le città dell'Arcipelago. Morte lo arresta, e i Normanni si sparpagliano: ma verranno ben 1985 presto i suoi nipoti, segnati il petto della croce, a sgomentare Costantinopoli e i Musulmani.

Aveva Roberto conferito al minor suo fratello Ruggero il titolo di 1072 conte di Sicilia, ma niun mezzo di conquistarla che il suo valore ed un cavallo. Gittatosi alla via, egli svaligiava i passeggieri, massime quelli che per mercatanzia recavansi ad Amalfi (10): sua moglie, alla quale egli non potè tampoco costituir una doté, gli coceva il

parco desinare, e spesso tramendue non possedeano che un mantello per uscir fuori: uccisogli in battaglia l'unico cavallo, egli prese in ispalla la sella, e con questa si salvò. Tal era il padre dei futuri reali 1061 di Napoli; il quale, coll'ardimento proprio alla sua nazione, tragittossi in Sicilia, a titolo di redimere i Cristiani dalla servitù musulmana (11).

Dalle sconfitte avute dal prode e avaro Manioki s' erano rifatti gli Arabi sotto l' inetto suo successore Stefano, e ricuperarono tutte le fortezze perdute. Sola Messina resisteva, all' assedio della quale si conversero tutte le forze arabe: ma Catalco Ambusto che vi comandava, li sorprese, uccise nella propria tenda Abulafar loro generale, e fe' ricchissimo bottino. Non seppe profittare della fortuna Stefano,

e non che riperder tutto, fuggi in Calabria.

Ma anche i Saracini guastavano sè stessi colle reciproche nimicizie. Due emiri si disputarono il primato, e soccombuti entrambi, la Sicilia restò divisa fra varie piccole signorie; Abd-Allah ebbe Trapani, Marsala, Màzara, Sciacca; Alì ben Naamh Castrogiovanni, Castronovo, Girgenti; Ben-Themanh Siracusa e Catania; altri altro, ne-

Ouesto Themanh avea sposato Maimuna sorella di Ali ben-Naamh:

mici fra loro, molesti al paese.

ma un giorno ubriaco le fece aprir le vene. Ella guarita a stento, fuggì al fratello, il quale assalse e spodestò il cognato. Themanh rifuggì allora sul continente a Ruggero, e lo aizzò a conquistare l'issola. Volentieri l'ascoltò il venturiero, e passato le stretto, piantò su Messina la croce, che n'era strappata da ducentrent'anni. All'assedio 1063 di Traina in val di Dèmona a'piedi dell' Etna, i trecento suoi seguaci resistettero a tutte le forze dell'isola; alla giornata di Teramo trentamila nemici furono sconfitti da centrentasei Cristiani, e Ruggero assicurò che san Giorgio, patrono de' guerrieri, avea pugnato con essi, e serbò per san Pietro le bandiere nemiche e quattro camelli, e da papa Alessandro II ricevette in ricambio la bandiera di san Pietro.

I Pisani faceano allora vivo traffico in Sicilia, e specialmente a Palermo; ed essendo disgustati degli Arabi, raccolsero un forte naviglio, e spintisi contro la catena di quel porto la spezzarono: entrati, non poterono prender la città pel gran numero di Musulmani accorsi, ma portarono via in trionfo la rotta catena; di sei navi riccamente cariche, cinque bruciarono, l'altra condussero in patria, dell'opimo

bottino valendosi per fabbricarvi il duomo.

Ventott' anni si ostinò Ruggero per togliere l'isola ai Saracini, ai Greci ed ai naturali: la resa di Palermo segna l'epoca in cui la stirpe dei Beni-Kelb fu spossessata. Ben-Avert teneva ancora Siracusa e Noto; e Ruggero assalitolo per mare, lo sconfisse ed uccise; e dopo assedio fierissimo ebbe anche Siracusa, poi Girgenti e Castrogiovanni, e ultime Butèra e Noto: col che potè dirsi padrone di tutta l'isola, della quale investì il fratello Roberto, per sè conservando Palermo e Messina. Rincacciando poi i Musulmani, assalì anche Malta, obbligandoli a tributo e a rilasciare i prigionieri cristiani. Presi molti beni per la sua famiglia, motti assegnatine alle chiese, altri distribuì

a' suoi seguaci, dando così origine alla feudalità in Sicilia, e ripristinò i vescovi nelle sedi. Molti ricchi Musulmani uscirono di paese: ai rimasti Ruggero lasciò il culto e le proprietà, privandoli però d'alcuni diritti, come d'aver botteghe, mulini, forni, bagni pubblici; gli ebbe nell'esercito, ed erano una metà di quello che, nel 1096, stripgeva la ribellata Amalfi; in arabo si poneano ancora le iscrizioni e battevansi le monete.

(1) Conti d' Aquino, di Trano, di Penna, di Calvi, d' Isernia, di Ponte-

corvo, di Sangro, del Sesto, di Sora, di Venafro, ecc.

(2) Una leggenda italiana fa che il principe di Luni s' invaghisca d'una imperatrice che viaggia col suo sposo, e che gli corrisponde: concertano essi che l' imperatrice si finge morta, e dal sepolcro passa alle braccia dell' amante: l' imperatore risaputolo, distrugge quella città.

(3) Qu'ils ont combattu, non pour prendre mérite de deniers, mais par lo amor de Dieu, et pour ce qu'ils ne pooient soutenir tant de su-

perbe de li Sarrasins. Histoire de li Normant, par Amé.

(4) Leo Ostiensis, Chron. Cassin. lib. 11. c. 27.

(5) Et li Normant, liquel avoient élé troiz mille, non remanainstrent se non cinc cent. Aimé.

(6) Pro numero comitum bis sex statuere plateas,
Atque domus comitum totidem fabricantur in urbe.

Gugl. Apulo.

(7) LEO OSTIENSIS, lib. 11. c. 71.

(8) Manderent messaige à lo papa, et cerchoient paiz et concorde, et prometoient chascun an de donner cense et tribut à la saincte Eglise.

Aux.

(9) Robertum donat Nicolaus honore ducali, Unde sibi Calaber concessus et Apulus omnis.

Gugl. Apulo. Il giuramento, che allora egli prestò al papa, è il primo esempio certo

di re riconoscentisi vassalli della santa sede:

Ego Robertus, Dei gratia et sancti Petri, dux Apuliæ et Calabriæ, et utraque subveniente, futurus Siciliæ; ab hac hora et deinceps ero fidelis s. romanæ Ecclesiæ, et tibi domino meo Nicolao papæ. In consitio aut facto, unde vitam aut membrum perdas, aut captus sis mala captione, non ero. Consilium quod mihi credideris, et contradices ne illud manifestem, non manifestabo ad tuum damnum, me sciente. Sanctæ Romanæ Ecclesiæ ubique adjutor ero, ad tenendum te et ad acquirendum regalia s. Petri, ejusque possessiones, pro meo posse, contra omnes homines; et adjuvabo te ut secure et honorifice teneas papatum romanum, terramque sancti Petri et principatum; nec invadere nec acquirere quæram, nec etiam deprædari præsumam, absque tua, tuorumque successorum, qui ad honorem sancti Petri intraverint, certa licentia, præter illam quam tu mihi concedes, vel tui concessuri sunt successores. Pensionem de terra sancti Petri quam ego teneo aut tenebo, sicut statutum est, recta fide studebo ut illam annualiter romana habeat Ecclesia. Ommes quoque ecclesias, quæ in mea persistunt domi-

natione, cum earum possessionibus, dimittam in tua potestate, et defensor ero illarum ad fidelitatem s. romanæ Ecclesiæ. Et si tu vel tut successores ante me ex hac vita migraveritis, secundum quod monitus fuero a melioribus cardinalibus, clericis romanis et laicis, adjuvabo ut papa eligatur et ordinetur ad honorem s. Petri. Hæc omnia suprascripta observabo sanctæ romanæ Ecclesiæ et tibi cum recta fide; et hanc fidelitatem observabo tuis successoribus ad honorem s. Petri ordinatis, qui mihi firmaverint investituram a te mihi concessam. Sic me Deus adjuvet et hæc sancta evangelia. Baronio, ad an. 1059, nº 70.

(10) Il Malaterra (lib. 1. c. 26) racconta senz' ombra di disapprovazione che Ruggero, avendo udito d'alcuni mercanti che doveano passare da Amalfi a Melfi, non minimum gavisus, equum insiliens, cum octo tantum militibus mercatoribus occurrit, captosque Scaleam duxit, omniaque quæ secum habebant diripiens, ipsos etiam redimere fecit. Hac pecunia roboratus, largus distributor centum sibi milites alligavit.

(11) Terra Siciliæ, terra Saracenorum, habitaculum nequitiæ et infidelitatis, sepulcrum quoque gentis nostri generis et sanguinis .... Ego cum exercitibus militum meorum fortiler laboravi ad hoc opus Det perficiendum, videlicet ad acquirendam terram Siciliæ. Diploma del 1091 ap. Rocco Pirro, Sicilia sacra, tom. 1, p. 520-21.

## CAPITOLO LXXVIII.

La Chiesa. Simonia e concubinato. Gregorio VII. La contessa Matilde. Guerra delle Investiture.

Fra quell'universale scombuglio, sola la società cristiana rimaneva immobile; società d'intelligenze, che non fondandosi sopra cose eontingenti, ma sulla perpetuità delle idee, soffrendo e combattendo consolidava la propria unità e indipendenza, diffondeva nozioni ed esempi d'ordine, di pace, di personale dignità; alla forza che presumeva poter tutto, melteva un limite di verità, di giustizia, d'amore; tendea senza posa ad assimilare quanto le stava dattorno, e conquistare i conquistatori, non badando alle nazioni ma agli uomini, e proclamandoli eguali perchè tutti creature di Dio, liberi perchè tutti servi ad un signore non terreno. Tale assimilazione incarnò essa nel sacro romano impero, come principio d'equilibrio politico e tutela di sociale giustizia: ma gravi guai ebbe di là donde attendeva sollievo e franchezza. Perocchè gli imperatori, con pretensioni vaghe e col mal definito possesso dell'Italia, nocevano all'indipendenza di questa e alla dignità della corona; i papi, costretti cercare possedimenti quando dai terreni derivava ogni podestà e ogni sicurezza, intesero in senso materiale il morale arbitrio che loro attribuiva la coscienza de' popoli. Quindi l' urtarsi delle due podestà, e difficile l'assegnare fin dove di ciascuna giungesse la ragione, e cominciasse il torto.

I possessi ecclesiastici, protetti contro il disordine, erano meglio coltivati degli altri; onde, non solo per pietà, ma per metterli in salvo dalla generale violenza, molti offerivano alle chiese i propri averi, recuperandoli poi a titolo di livello e di precario; e tanti in Italia davansi alle chiese come oblati o manimorte, che re Lotario dovette imporre, chi il facesse senza necessità, rimanesse nulladimeno soggetto all'eribanno e all'altre pubbliche gravezze. Le decime, consiglio dapprima, divennero comando; e la superstizione vedeva i demoni svellere le spighe dal campo dei renitenti. Aggiungetevi le donazioni che la pietà e la politica dei re vi faceva, e il tributo d'interi regni, e comprenderete come lautissimi possessori riuscissero i conventi, le chiese, le mense vescovili. E poichè sulla proprietà territoriale era piantata la società, alto grado occuparono nella gerarchia feudale; vescovi e abbati acquistarono i diritti di moneta, tributi, giudizi di sangue e le altre regalie; baroni insieme e gran sacerdoti, intervenivano a far leggi e creare il re. Convertiti in elettori, i vescovi poterono dettare ai re precetti diversi da quelli che suggeriva la sbrigliata prepotenza, e giuramento di mantenere le prerogative

del popolo e i diritti della Chiesa.

Avvezzi a governo regolare là dove-ogn' altro era scomposto, i sacerdoti ne porsero l'esempio ai Barbari, i quali od affidarono loro la direzione delle pubbliche cose, o ne li chiesero a parte. Traendo a sè le cause a cui per alcun appiglio si attaccasse idea religiosa (1), grandemente allargarono la giurisdizione; e poichè è canone non poter uno essere due volte processato pel delitto medesimo, coll'infliggere ai sacerdoti delinquenti la punizione ecclesiastica si esimevano dalla ordinaria. Il vescovo era sottratto a qual si fosse tribunale, appena dichiarasse appellarsi al papa; in caso diverso, non poteva essere giudicato da meno di dodici vescovi, nè condannato che sovra deposizione di settantadue testimoni fededegni.

Non poco giovò alla civile equità il diritto ai vescovi riconosciuto d'ammonire l'autorità di qualunque disordine, e chiedere fossero abrogate o mutate le leggi devianti dalla giustizia. Quindi la protezione in cui la donna, balocco di regie passioni, fu presa da essi onde mantenere la santa castità del matrimonio, e sublimarlo nell'opinione; quindi le barriere poste all'abuso de'giuramenti e dei duelli giudiziari; e se le ordalie non abolirono come troppo radicate nella consuetudine, le trassero però a sè coi riti, siccome un modo di campare molti innocenti. Ad egual modo non essendo possibile strappare ai signori il privilegio della ostilità privata, vi posero ripari secondo

i tempi, l'asilo ne' luoghi sacri e la tregua di Dio.

Il loro capo dovea poi naturalmente acquistare nello Stato una posizione, che non è nell'essenza della missione sua, ma che non vi ripugna: e se già da prima il papa interveniva come giudice od arbitro ne'grandi interessi dell'Occidente, più il fece dopo che all'estesa monarchia di Carlo Magno successero tanti piccoli regni, di

forze equilibrate.

Nello sminuzzamento feudale nulla importava alla Francia quel che facessero la Danimarca o la Croazia: ma Roma prendea pensiero dello Spagnuolo come del Polacco; spediva legati e nunzi, prima che si usassero ambasciadori; deputava giudici e stabiliva tribunali di nunziatura là dove non conosceasi altro diritto che la spada; dettava leggi comuni, fondate su una giustizia eterna. Tutti quei popoli dunque veneravano la romana chiesa; alla sua primazia piegavansi i nuovi convertiti, giacchè da essa erano venuti gli apostoli loro; i metropoliti lontani portavano i loro piati alla curia romana. Un sacerdote inerme, che, scevro da mondani interessi, pronunzia nelle contese de' principi, o fra questi e i popoli; parla d'onestà e dovere a coloro, cui unico diritto sono il capriccio e la forza; ovvia le guerre, protegge il debole; è un tipo sublime che per avventura mai non fu pareggiato dalla realtà: o forse vi si accostarono altri sistemi inventati dappoi per mantenere una libera alleanza fra i popoli d'Occidente?

Attribuire l'incremento dell'autorità pontificale ad astuzia tradizionale e a millenarie ambizioni, è sapienza da caffè. Non un palmo di terra s'aggiupsero per la via usata dai principi, la conquista; di-

versi d'umori, di passioni, d'affetti, d'ingegno, dall'un all'altro si trasmisero una volontà costante nelle cose superiori; nelle terrene la lor politica orzeggiava come gli uomini; perciò in quelle ebbero potenza irresistibile, in queste si schermivano a stento dal più fiacco nemico: baroni e re prepotenti o popoli rivoltosi toglievano loro i possessi e fin la libertà, intanto che la loro voce sonava temuta e venerata nelle parti più remote; e i popoli esultavano che ai grandi sovrastasse una podestà, per arrestarne il despotismo, il quale soltanto è possibile dove i re si persuadono nulla aver di superiore.

L'autorità ecclesiastica poi dei papi, ingrandita col restringere il potere dei metropoliti, revocare a Roma la collazione di molti benefizi, sottrarre agli ordinari i conventi e i beni parrocchiali, favorire le

pretensioni dei canonici, fu consolidata dalle false Decretali.

Furono queste inventate dai papi per erigervi la propria primazia? o l'autore si propose di supplire alla mancanza di un codice ecclesiastico conforme ai bisogni del tempo, raccogliendo titoli antichi anche spuri; altri, a cui il pontificale romano alludeva, trasformando in vere decretali; o desumendoli da storici e da padri della Chiesa e da collezioni posteriori? Ne disputano gli eruditi: ben sappiamo che, al primo risorgere della critica, i cardinali Baronio e Bellarmino ed altri non meno pii che dotti non esitarono a dichiararle false; ma allora trovavansi così conformi ai principi ed alle istituzioni della Chiesa, che i più le accolsero senz' altro, sinodi e papi le citarono, altri compilatori vi fecero sopra fondamento, e ne restò legittimata la supremazia papale.

Ma altrettanto erano altere le pretensioni dell'autorità secolare, onde non diveniva possibile procedessero senza venire a cozzo. La Chiesa avea sempre gelosamente proveduto che l'elezione de' prelati rimanesse libera, e fatta per merito non per sollecitazioni o tumulti e mercato. Ma quando ogni possesso ed ogni autorità si ridusse feudale, tal si volle ridurre anche l'ecclesiastica: e parve ai re poter obbligare i prelati a prestar loro l'omaggio e chiedere la conferma de' possessi e delle giurisdizioni; ed essi ne gl'investivano

colla tradizione dell' anello e del pastorale.

Il diritto d'investirli dava ai re una grande ingerenza anche nell'eleggerli, e presto una specie di padronanza nelle cose ecclesiastiche. Mentre riduceano i sacerdoti ad obblighi secolareschi, raccomandavano spesso le badie a qualche secolare (commende), cioè gliene attribuivano i frutti, riservando al clero i pesi. Di qui un traffico di ecclesiastiche dignità, le quali portando lucro e potenza, procacciavansi con danaro, o, come lamentava san Pier Damiani, « col-« l'adulare il principe studiandone le inclinazioni, obbedendo ad ogni « suo cenno, applaudendo ogni parola che gli caschi di bocca, an-« dandogli in ogni cosa a versi. Non è comprata cara la dignità con « sì lunga servitù, col far da parassito e buffone per diventare « vescovo? »

Dal soverchio ingrandimento veniva dunque umiliazione vera al clero; onde Attone vescovo di Vercelli (2) non rifina di compiangere le tirannidi usate ai vescovi, accusati da chi che fosse, costretti a di-

lità di persone, digiunare talvolta fino a nona, facendo penitenza per gli altri; non curare le maldicenze, e donò dodici soldi d'argento a uno che gli aveva detto ingiuria. Egli move caldissimi lamenti contro il clero nostrale, che sollecitava la libidine con vini e cibi; e raccolto un concilio, trovò che molti ne tampoco sapevano il credo (7). A Farfa, Campone e Ildebrando avvelenano l'abbate, e a forza di danari il primo ne ottiene la dignità; ma Ildebrando scontento, solleva i vicini di Camerino, caccia Campone, e si fa donno del monastero; Campone con maggiori somme si trae dietro altri, recupera il posto, e attende a metter al mondo figliuoli e arricchirli coi beni del monastero.

cappellano, donò ai monaci Benedettini un podere del clero di Sant'Abondio, perche questo ne faceva scialacquo in pazzie e in cure secolari. Aveva sotto di sè vassalli, gastaldi, avvocati, il visdomino; e fu degli zelanti nel riformar il clero. Eppure avendo avuta da re Corrado in commenda la ricchissima badia di Breme in Lomellina, per venirne in possesso fe' metter le mani addosso all'abbate, e cacciatolo in carcere lo costrinse a giurargli fedeltà. Venuto poi il tempo del ricolto, andò al monastero, e fece egual violenza a due monaci che per avventura si opponevano alle sue depredazioni. Ma la notte, ecco san Pietro gli compare al letto, e non pago di rimproveri, lo batte e mutila in sì mal modo, che la mattina avendolo i monaci costretto a partirsene, tra via morì (8).

Clero e popolo, trovandosi esclusi dalle nomine, e imposti superiori sconosciuti o perversi, mal si rassegnavano all'obbedienza, e ne nascevano turbe e tumulti. A Firenze era tacciato il vescovo Pietro di Pavia di aver comprata la dignità dall'imperatore; e contro lui principalmente alzano la voce san Gualberto fondatore dei Vallombrosani, e Tenzone che da cinquant'anni stava murato in una celletta; pretendeano non si dovessero ricever da esso i sacramenti, e accusavano di connivenza Pier Damiani, il quale rispondeva che, ammettendo ciò, vi sarebbe da un pezzo interruzione nel ministero della Chiesa di Dio. Per finirla, il vescovo mandò ad assaltante re il convento di, san Salvi, trucidando quanti monaci furono colti. I

sopravissuti invocarono il giudizio di Dio per provare esser Pietro indegno di quella sede. Eretti due roghi vicini e accesili, il monaco Giovanni vi passò scalzo senza nocumento o dolore; Pietro si ritirò in un monastero, e Giovanni Igneo divenne cardinale e vescovo di Albano. Di Roma abbiam già detto abbastanza e troppo.

A tanta corruzione i concili opponevano decreti di morale e di 910 disciplina: s'introducevano regole più austere, qual fu l'Ordine dei 1081 Cluniacesi, che nato in Francia, fu presto diffuso anche in Italia; e il severissimo de' Certosini, che dal fondatore san Brunone fu portato alla Torre in Calabria. Romoaldo, nobilissimo ravennate, e confidente di Ottone III, ritiratosi nel deserto di Camaldoli (campus Maldoli), tra le più belle faggete e abetine che coronino la vetta degli Apennini, fabbricò una chiesa e cellette distinte per ciascun monaco, dettando una regola di continui digiuni e prolungati silen-

zi. Continuo egli predicava contro la simonia, e disciplinava il clero; molti prelati simoniaci vemvano a consultarlo, « ma ( dice Pier "Damiani) non so s'egli abbia emendato un solo; tanto è dura que-« st'eresia, e sì difficile la guarigione, che con meno fatica si con-« vertirebbe un Ebreo ». A un conte Olibano, che venuto con gran corteo alla sua cella, gli espose i propri peccati, intimò non potrebbe salvarsi se non rinunziando alle pompe del secolo: e quegli obbedì, e si fe' monaco. A Ottone III, in penitenza dell'avere ucciso Crescenzio, impose pellegrinasse a pie scalzi da Roma al monte Gargano: poi nel monastero Classense di Ravenna digiunasse l'intera quaresima, cinto di cilizio. e dormendo s' una stuoia. Esso imperatore l'obbligò a uscir dalla solitudine per riformare il monastero Classense; ma que' monaci non sapcano adattarsi a tanto rigore, sicchè Romoaldo ruppe la verga, e tornò al suo ritiro. Qui visse fino a cenventitre anni; poi Ridolfo, quarto priore, fabbricò a valle il convento di Fontebuona, i cui monaci doveano procurare i poveri alimenti agli eremiti della montagna; e quella congregazione, approvata da Alessandro II, acquisto dappoi tante ricchezze, 1072 quanta a principio n'era stata l'umiltà.

In una delle ricorrenti baruffe cittadine era stato ucciso un nobile fiorentino, e tutta la parentela tenevasi obbligata a vendicarlo. L'uccisore stava dunque in grande apprensione, e scontrato uno d'essi parenti, per nome Giovanni Gualberto, in un calle ov'era impossibile cansarlo, dandosi perduto, si gittò a terra colle braccia tese a pietà. Giovanni, venerando la croce che in quell'atto rappresentava, gli perdonò; e colla tenerezza infusa da una buona azione entrando in San Miniato, parvegli che un crocifisso s'inchinasse, quasi ringraziandolo d'aver perdonato a suo riflesso. Tocco dal miracolo, lascia il mondo quando di maggiori attrattive lusingava la sua giovinezza, e a malgrado del padre, raccorci i capelli, veste l'abito; poi per desiderio di maggior solitudine si colloca a Vallombrosa negli Apennini, rinnovando nel primitivo rigore la regola di san Benedet- 1060 to, dando a' suoi un vestire di grossa lana bianca e bruna, e, cosa nuova, con frati laici distinti di condizione, a' quali era permesso

parlare mentre fuori attendevano a lavori.

Leone da Lucca, abbate della Cava, andava far legna al bosco, e grossi fasci ne portava a Salerno, da vendere per vantaggio dei poveri : represse più volte l'avarizia e crudeltà del principe Gisolfo; ma trovandolo incorreggibile, gli predisse che sarebbe spodestato da Roberto Guiscardo. Più d'una volta presentossi alle prigioni, e senza che alcuno osasse opporsegli, liberò quei che il principe avea condannati a morte.

E Giovanni Gualberto, e san Nilo romito di Calabria, ed altri di quel tempo moltiplicarono miracoli di conversioni; ma la voce e l'esempio de' pari loro riuscivano d' efficacia parziale, nè a piaghe si incancrenite poteva venire il rimedio se non da quel seggio, alla cui allezza principi e popoli affisavano lo sguardo. Ma la sede romana era talmente contaminata, che gl' imperatori ne coglievano pretesto per collocarvi loro creati, perpetuando in tal modo l'abuso delle illegali elezioni. Gerberto, monaco dell'Auvergne, poi abbate di Bobbio, fu dotto nelle matematiche, le quali voleva nelle scuole si accoppiassero alla dialettica per crescere agli intelletti forza e penetrazione; introdusse o estese l'uso delle cifre arabiche, con gran cura adunava libri, pose a Magdeburgo un oriuolo forse a bilanciere, e chi entrasse nella camera di lui, vi vedeva astrolabi, sfere, cifre strane, e l'altro corredo di astrologi e maghi. Fu dunque creduto un di costoro, e che avesse patteggiato col demonio per sapere que' bei trovati, e il modo di salir papa. Questi modi però erano scienza superiore ai contemporanei, e perseveranza: e dopo che fu arcivescovo di Reims, Ottone III suo scolaro lo collocò arcivescovo

999 di Ravenna, in fine papa col nome di Silvestro II (9).

Soli quattro anni regnò, e ne' successivi il prefetto di Roma e la 1003-12fazione di Tusculo portarono al seggio Giovanni XVII e XVIII, Sergio IV, infine Benedetto VIII de' conti Tusculani, che illaudabile come pontefice, abilità guerresca mostrò nello snidare da Luni i Sara-1024 cini. Danaro e forza gli diedero successore il fratello Romano ancora laico, console e senatore di Roma, che volle chiamarsi Giovanni XIX.e che vendette per ripagarsi. Poi la fazione stessa di Tusculo fece eleggere un suo nipote Teofilatto, di dodici anni, che disonorò con ogni scostumatezza il nome di Benedetto IX. Due volte dalla pubblica indignazione cacciato e surrogatogli Silvestro III, due per la forza imperiale ricuperò la tiara; la vendette a Giovanni XX, poi col danaro ritrattone soldò gente e ricuperolla. Graziano arciprete, 1014 entrato conciliatore, sì bene destreggiò e spese, che ottenne per sè

il pontificato, col nome di Gregorio VI. Sedettero allora tre papi contemporanei, che non pensavano a regolare la Chiesa, ma a spar-

tirsene gli emolumenti.

A riparare a tali disordini fu invitato Enrico III, il quale convocò a Sutri un concilio, ove Silvestro III e Giovanni XX furono sentenziati d'intrusi, e Gregorio, confessando averlo ottenuto per vie riprovate, depose il pastorale, e si ritirò fra i Cluniacesi. L'imperato-1046 re fece eleggere Sugero vescovo di Bamberga, che prese il nome di Clemente II, coronò Enrico, e pensava svellere la dominante simonia se fosse regnato più d'un anno. Al morir suo, Benedetto IX ritorna (10); ma Enrico spedisce a Roma Poppone vescovo di Bri-1048 xen, che pochi giorni siede papa col nome di Damaso II; indi la dieta raccolta a Worms elegge Brunone vescovo di Toul. Così per evitare le doppie e le turpi elezioni, credeasi necessario che i re destinassero i capi alla Chiesa, e preferissero Tedeschi, meno corrotti e alieni dalle fazioni. Brunone aveva cercato sottrarsi al papato sin col fare pubblica confessione de' propri peccati: indotto poi ad accettarlo, nell'avviarsi a Roma volle averne parere con debrando, monaco di Cluny in gran riputazione di dottrina e virtù; il quale mostrandogli l'indegnità d'un'elezione laica, l'indusse a mutare l'abito pontificale in quel di pellegrino, fin a tanto che il popolo e il clero di Roma non lo avessero liberamente nominato.

Finchè vendevansi le chiese, finchè se ne otteneano le dignità per danaro e brogli, finchè il libertinaggio di chi le occupava inchina-

ILDEBRANDO 304

vasi ai principi venditori più che non ai pontesici risormatori, potea mai sperarsi che i vescovi ricuperassero l' indipendenza d' autorità, di cui aveano fatto getto per acquistare la libertà de costumi? Depravata la Chiesa perchè si secolarizzò, bisognava tornarla alle norme ecclesiastiche, rinvigorire il sacerdozio, il monachismo; sopra i malvagi, di qualunque grado sossero, istituire un censore disoggetto da temporali potenze; e tale non potendo essere se non il papa, era d'uopo sottrarne l'elezione ai laici, sciogliere i sacerdoti dal legame seudale, e perciò isolarli dalle famiglie. Chi si accingesse a rompere il triplice vincolo della terra, della famiglia, dell' autorità, con cui il clero trovavasi legato alla società, troverebbe durissimo cozzo nei re che scapitavano di potenza, nei preti che perdevano comodità alle passioni, nelle molli abitudini. Non poteva egli esser dunque che un eroc; nè i passi dell'eroe e in età sciagurate vanno misurati col metro dell'uomo ordinario e de' tempi quieti.

Nel monastero di Cluny era cresciuto Ildebrando, di Soana nel n. 1013 Sanese; ed erudizione profana e sacra, integerrimo costume, cuor retto, giudizio ponderato nell'ideare, ferma prudenza nell'eseguire, presto lo segnalarono. Stomacato dalla universale corruttela, vide non potersi corregger il mondo se non correggendo la Chiesa che n' era capo; e vigile, attivo, indomito, sempre fondato sulla vetusta tradizione e sul voto del popolo, vi si applicò quando fu preso a consigliere dai pontefici. Le nefandità, tra cui era testè corso il papato, lo convinceano che ogni male venisse dal restare la suprema dignità commessa all'elezione interessata e corrotta de'secolari: ma poiche non si poteva di tratto abolire la pretensione degli imperatori, cominciò a sanare le nomine regie col sottometterle alla rielezione del clero e del popolo. In questo intento consigliò Brunone d'entrare in Roma da pellegrino, e quivi chiedere il suffragio di 1049 chi solo v'avea diritto. Brunone, che fu Leon IX il fece. ed annunziò il divisamento di deporre i vescovi simoniaci; ma trovò il male così esteso, che fu costretto rallentar quel rigore, imponendo solo quaranta giorni di penitenza ai convinti.

Lui morto, Enrico III nominò il monaco Gebardo suo consigliere, 1655 persona specchiata, che assunto il nome di Vittore II, per sè e coll'opera d'Ildebrando procacciò a riformare la disciplina. Dopo di lui, una fazione, sazia di tanti papi tedeschi, portò al seggio Stefano IX. che fu zelantissimo della disciplina, e che, morendo dopo soli 1057 otto mesi, pregò non si eleggesse il successore fin quando di Germania non tornasse Ildebrando. Però Gregorio conte di Tusculo, armata mano, fe' proclamare l'inetto Giovanni vescovo di Velletri, col 1058 nome di Benedetto X. Ildebrando, conoscendo che il papa d'una fazione sarebbe ancor peggio che il papa d'un imperatore, si unì ai grandi, a Pier Damiani e ad altri cardinali, pregando dalla imperatrice Agnese un altro pontefice, il quale fu Gerardo vescovo di Firenze. Ildebrando che ne recò l'annunzio, ebbe cura fosse rieletto in un sinodo a Siena, ove prese il nome di Nicola II; e perchè più 1059 non si rinnovassero le elezioni tumultarie, lo indusse a toglierne il diritto al re ed al popolo, per affidarlo ad un concilio di cardinali

tescovi e cardinali chierici (11), salvo l'approvazione del clero, e l'opore dovuto all'imperatore.

I grandi, stizziti del vedersi tolto il lucroso privilegio, spedirono chiedendo un papa al nuovo imperatore Enrico IV; e i prelati lom-1861 bardi da lui convocati a Basilea, abrogata la costituzione di Nicola, stanziarono che il pontefice dovesse scegliersi nel paradiso d'Italla, come titolavano la Lombardia, acciocche avesse viscere tenere a compatire la fragilità umana, ed elessero Cadaloo vescovo di Parma che si fe' dire Onorio II (12). Venne costui a prendere possesso della dignità colle armi, alleandosi anche colla fazione di Tusculo: ma Ildebrando avea già fallo proclamare dai cardinali Anselmo da Baggio vescovo di Lucca, col nome di Alessandro II: lo scisma proruppe in guerra civile, dove il papa legittimo restò vinto in prima, indi vincitore. Solo dopo molti anni l'arcivescovo di Colonia Annone, tutore d'Enrico IV, lo riconobbe; e Cadaloo, gran tempo sostenuto nel Castel sant' Angelo da Cencio, che comprò a contanti, rinsci a fuggire, senza però mai rinunziare alle sue pretensioni. Un concilio adunato a Manlova chiari legittima l'elezione di Alessandro.

Tanta potenza esercitando, riverito come signore dai papi medesimi, da un pezzo Ildebrando avrebbe potuto sedere sulla cattedra di san Pietro, qualora l'avesse ambita; ma celebrandosi le esequie di Alessandro, la folla invade tumultuosamente la basilica Laterana, acclamando d'ogni parte Ildebrando papa per volontà di san Pietro. Egli accorse al pulpito per chetare quel disordine; tutto invano; nè il gridare ristette finchè i cardinali non ebbero annunziato pontefice l'eletto dal popolo e dall'apostolo. Allora la pompa del nuovo papa e le acclamazioni si mescolarono in modo strano all'apparato funebre

e al corteo di suffragio.

Con ciò si preveniva l'intervenzione e la probabile opposizione imperiale, e assicuravasi ai cardinali il contrastato privilegio elettorale: pure Ildebrando ne informò Enrico, pregandolo a sottrarlo da quel peso, altrimenti dichiarandosi mal disposto a soffrire i comporti di esso imperatore. Malgrado questa diffida, non avendovi trovato ombra di simonia, Enrico non potè negare l'assenso. Allora col nome di Gregorio VII piglia assunto di guerreggiare la simonia e l'incontinenza, che da due secoli insozzavano la sposa di Cristo; trova che la forza domina dapertutto e vuol dapertutto far prevalere il pensiero; e quando il pontificato era fiacchissimo, robustissimo l'Impero, si propone di sottomettere questo a quello, come l'anima comanda al corpo, come l'ingegno dirige le braccia. Viaggiò per Italia amicandosi i prelati buoni; e agevole dovunque trovasse docilità, inflessibile coi contumaci, instaurava l'antica disciplina. Abbracciando l'intera cristianità nelle sue attenzioni, dove in persona non giungesse moltiplicavasi per via di legati; non negligeva le minuzie della reggia e della cella; ingiunse che tutti i vescovi nelle proprie chiese facessero insegnare le arti liberali; e non badava a farsi nemici, perchè in ogni atto si proponeva non la superbia umana, ma la salute delle anime.

1 Divenuto il sacerdozio e le prelature impiego dei ricchi, que-

st' una cosa mancava, che quelle comodità non si dovessero comprare colle astinenze del celibato, nè il posseder benefizi togliesse di godersi una famiglia; da ultimo si rendessero patrimonio le dignità, i vescovadi, il papato, introducen do anche nella Chiesa l'assurdità delle cariche ereditarie ch'ella avea sempre reietta. Ed a questo pure si tendeva; e già in molte diocesi era invalso il matrimonio dei preti, che la prudenza, il decoro, la libertà necessaria al clero aveano fatto vietare. Quando dunque Gregorio richiamò la trascurata proibizione. si allegavano la consuetudine d'alcune diocesi, i privilegi speciali, i legami di famiglia già contratti; e fu un lamento per tutta la Chiesa occidentale.

Il clero dell'alta Italia erasi di buon' ora corrotto, e già al tempo de' Longobardi Paolo Diacono deplorava che più nessuno frequentasse il San Giovanni di Monza, in grazia de' suoi preti concubinart e simoniaci. Ne' contorni di Brescia, al 790, uscì un monaco ad annunziare imminente la fine del mondo, colpa la depravazione dei monaci; e spacciatosi profeta, distribuì i suoi seguaci in cori d'angeli, guidati da arcangeli, e maltrattò i monaci, sinchè non venne manda-

to a morte (13).

A Milano il mal costume era cresciuto in proporzione delle ricchezze e della potenza del clero; e indarno il concilio di Pavia avea voluto interdire i matrimoni dei preti, che pretendevano appoggiarsi ad una concessione di sant' Ambrogio. Vi serpeva pure la simonia, e fin dall' 820 papa Pasquale si lagnava colla Chiesa milanese del trafficarvisi d'ordini sacri. Per ciò e per ambizione il clero milanese stava alieno dalla santa sede, e per due secoli se ne tenne quasi separato, pretendendo che la chiesa di sant' Ambrogio non fosse inferiore a quella di san Pietro. Guido da Velate, postovi arcivescovo per 1043 favore del re e contro il privilegio del capitolo (14), vendeva le cariche, lasciava ad altri il peso del suo ministero, mentr' egli consumava tempo ed entrate in caccie ed esercizi guerreschi. L'alto clero il favoriva per imitarlo; ma il minore ed il popolo ne prendeano scandalo e nausea, a tal segno che, mentr' egli celebrava, l'abbandonarono tutto solo all' altare.

A capo de' rigorosi stava Anselmo da Baggio, prete della metropolitana: onde Guido lo fece dall' imperatore destinare vescovo di Lucca. Neppur là dimenticò egli la patria; e udito come Guido avesse nominato sette diaconi indegni, corse a Milano, e s' affiatò con Landolfo Cotta ed Arialdo d' Alzate, principali fra i rigoristi, e cominciarono alzar la voce a rischio della vita, più ascoltati quanto più apparivano i vizì del clero. Tosto si formarono due fazioni nella diocesi: una dell' alto clero co' suoi parenti ricchi e titolati e sostenuti da forte vassallaggio, e li chiamavano i Nicolaiti; l'altra detta dei Patarini, poveri e plebei, ma forti nella bontà della causa e nel favore della moltitudine. Fin alle armi si venne; ma trovato chi osa dire una verità, può soffocarsene il suono ? Roma sostiene quelli, che il ferro dei grandi minaccia, e che i sinodi provinciali scomunicano. Pier Damiani e Anselmo da Baggio, spediti legati dal papa in Lombardia, mostrato come fosse ingiusta la pretensione di non dipender

ma, tornarono la Chiesa milanese all'antica sommessione, e in un sinodo a Roma quell'arcivescovo tenne il primo posto, e ricevette dal papa l'anello, col quale fin allora i re d'Italia erano soliti investirlo. Lasciarono in carica Guido, affinchè il deporto non mettesse sgomento agli altri, tinti della pece istessa; ai meno colpevoli imposero di digiunare a pane e acqua per cinque anni due giorni ogni settimana, e tre nelle quaresime di Pasqua e del san Giovanni; ai più rei, sette anni, oltre il digiuno d'ogni venerdì, vita durante; all'arcivescovo per cent'anni, dei quali però poteva riscattarsi a prezzo; e dovea promettere di mandar tutti i preti colpevoli in pellegrinaggio a Roma o a San Martino di Tours, ed egli stesso andare a San Jacopo di Galizia e al santo sepolero (15). All'eguale effetto riuscirono nel resto di Lombardia.

Mal soddisfatti de'miti provedimenti, e accorgendosi come gli av-

Arialdo e Landolfo, poi alla morte di questo il fratello Erlembaldo, ancor più risoluto, e che allor allora tornando dal pellegrinaggio in Terrasanta, aveva infervorato il proprio zelo col visitare le soglie degli Apostoli, dove il papa lo elesse gonfaloniere della Chiesa. Anselmo da Baggio, salito papa col nome di Alessandro II. favorì di forselmo da Baggio, salito papa col nome di Alessandro II. favorì di forselmo da gli zelanti, mentre Erlembaldo allettava plebe e giovani, e a capo d'armati strappava dagli altari i preti concubinari, e correva da Milano a Roma per attingere incoraggiamenti e forza. Di rimpatto il clero istigava la boria patriotica contro Roma, i nobili difendevano colle armi i lero parenti e creati; onde ogni di baruffe e sangue: scene riprodotte

nelle altre città, come gli scandali che vi davano occasione.

E del furore armato cadde vittima Arialdo con orribili strazi. Il sangue esacerba le ire; Guido co' suoi è cacciato; ed egli vende la dignità a un Goffredo, che d'intesa coi vescovi e coi capitanei di Lombardia, va coll'anello e col pastorale al re di Germania, e gli propone di sterminare i Patarini se lo investa dell'arcivescovado. L'imperatore, desideroso d'umiliare il papa e chi per lui, accondiscende alla domanda, e l'intruso s'accinge all'effetto: ma Erlembaldo piglia le armi, e dopo saccheggio e incendio, rimasto padrone della città, governa con un consiglio di trenta persone, confisca i heni di qualunque prete non possa con dodici testimoni giurare di non aver avuto affare con donne: molti, insofferenti della insolita dominazione, fuoruscirono; più volte si tornò alle mani, intanto che e gli uni e gli altri imparavano a governarsi senza conte nè arcivescovo, in vera repubblica. Principi e buffoni celiavano di quegl'involontari divorzi dei preti: i nobili rientrati s'affaticano a screditare i Patarini, e blandiscono il popolo col proporgli una confederazione allo scopo di assicurare l'integrità della Chiesa milanese.

Morto Guido, Erlembaldo fa eleggere arcivescovo un giovinetto Attone; e la fazione contraria si leva in armi, assale il prelato, che non potè salvar la persona se non salendo in pulpito e abdicando: ma Roma lo riconobbe, e scomunicò Goffredo. Erlembaldo continuava guerra ai concubinari; ma i nobili tornati in armi lo uccisero, e il

1075 pepolo lo onord come martire.

Il conte Everardo, uno scomunicato spedito da re Enrico, adunò i signori lombardi a Roncaglia, li ringraziò dell'uccisione d'Erlembaldo, proscrisse i Patarini, e fece éleggere un nuovo arcivescovo 2 in modo che tre persone portavano questo titolo. Ma il popolo che pativa dalla corruzione del elero, e mal soffriva si sperdessero in reo lesso le ricchezze concedute alle chiese per sollievo de' poveri, che dal rigore de' monaci era stato avvezzo a considerare come perfezione il celibato, e che suol pretendere maggiori virtù da chi lo dirige, vigorosamente sostenne il decreto del papa che l'imponeva, maltrattò i renitenti, li respingeva dagli altari o fuggiva dai loro sacrifizi; onde quell' ordine prevalse, dopo quasi un secolo di contrasti. Emancipando i sacerdoti dai legami della famiglia, assicurava una milizia devota al pontefice, e intenta a saldarne la potestà; toglieva che le dignità passassero per retaggio, anzichè essere attribuite per merito; e che divenissero beni di famiglia quelli che erano stati commessi alle chiese come patrimonio universale dei poveretti.

Il patriarca di Aquileja, dopo la quistione dei Tre Capitoli, era rimasto buona pezza a capo di quanti vescovi reluttavano alle decisioni del pontefice; alfine piegò anch' esso, ed ora nel ricevere il pallio dovette dare un giuramento che poi si estese agli altri metropoliti ed ai vescovi nominati direttamente da Roma; ove s'obbligavano come i vassalli al signore, cioè di serbare fedeltà al pontefice, non fare trama contro di lui nè rivelarne i secreti, difendere a tutta possa la primazia della Chiesa romana e le giustizie di san Pietro, assistere ai sinodi convocati da esso, riceverne orrevolmente i legati, non comunicare con chi da esso fosse scomunicato: di poi vi s'aggiunse di visitare ogni tre anni le soglie degli Apostoli, o mandare chi rendesse conto dell'amministrazione della diocesi; osservare le costituzioni e i mandati apostolici, nè alienare alcun possesto della mensa se non consenziente il santo padre.

Resa al clero la potenza che trae dalla virtù. bisognava saldare l'indipendenza col toglier via la pietra dello scandalo, il diritto che i signori laici pretendevano d'investire coll'anello e col pastorale i prelati; occasione di simonie e di elezioni indegne. — E che! la più miserabile femminetta può scegliersi lo sposo secondo le leggi del suo paese; e la sposa di Dio, quasi vile schiava, dee riceverlo di mano altrui? » così esclamava Gregorio VII, e forte nella propria volontà e nel voto del popolo al quale si appoggiò in ogni suo atto (16), e dal quale trasse la forza portentosa di superare tanti ostacoli, probì agli ecclesiastici di ricevere investitura di qualsiasi benefizio per mano di laico, pena la destituzione; e ai laici di darla, pena la scomunica.

Secondo il diritto politico, il capo dello Stato non premineva ai suoi vassalli se non per la superiorità attribuitagli dall'infeudazione; laonde col togliere ai signori d'investire i prelati, si sottraevano questi dalla loro dipendenza, e sottometteasi al pontefice forse un terzo dei possessi di tutta cristianità. Se poi la Chiesa rinunziasse ai beni e ai diritti pei quali davasi l'investitura, rimaneva spoglia d'ogni autorità temporale e dipendente dai principi come oggi il

1079

clero protestante. Se al contrario conservandoli ella si esimesse dal chiedere ad ogni vacanza la conferma secolare, non solo diventava indipendente, ma sarebbesi dilatata in potenza fin a rendere vassalli i principi. Non rifuggiva da queste conseguenze Gregorio, poichè volendo rigenerare la società per via del cristianesimo, non credea potervi arrivare finchè la sede romana non fosse levata di sopra dei troni. Ne veniva per diritta conseguenza il suo mescolarsi alle cose temporali e al governo de' popoli : ed agli uni vietò il traffico degli: schiavi, ad altri rinfacciò i vizi; scomunicò re contumaci, obbligò altri a continuare alla Chiesa romana quell' omaggio con cui i loro predecessori ne aveano compensato la tutela; e dove i baroni degradavano gli uomini alla condizione di bestie da soma, egli voleva rialzarli con santità più che umana. In ogni sua opera, nulla pel vantaggio personale, tutto per la Chiesa: inesorabile cogli altri come con sè stesso, di fede irremovibile in ciò che credeva disegno della Providenza, egli stesso si dà come un abitatore delle regioni dove non penetrano mai la nebbia della paura nè le ombre del dubbio: altri papi aveano gemuto, esortato, negoziato, transatto; Gregorio comanda, ardisce ogni estremo, vuole che la potenza papale non abbia altri limiti che la coscienza e la volontà di Dio, e per correggere gli abusi si colloca di sopra dei re, interessati a conservarli.

Se si fosse incontrato in principi degni, egli potea rigenerare la Chiesa e il mondo: ma in quella vece ebbe a cozzare con malvagi; e il resistere alle arti loro lo portò a metter fuori tutte le armi che gli

erano offerte dal suo tempo e dalla sua posizione.

Era succeduto al trono di Germania Enrico IV, re nella cuna, orfano a sei anni. Educato a superba idea della regia potenza, e a spregio della disciplina ecclesiastica, ai venticinque era già un tirannello rotto ad ogni bruttura; maltrattò la moglie; le case contaminava colle libidini, spinte fin nelle sorelle. Singolarmente egli offese ne' più preziosi diritti i Sassoni, che i loro lamenti unendo ai tanti altri, si diressero al pontefice come al repressore d'ogni vizio e tirannide, come all'appoggio d'ogni sforzo contro gli abusi; e l'esortavano a deporre quest' indegno regnante: diritto, io non cerco se giusto, ma riconosciuto in quel tempo non solo dal gius canonico, ma dal civile de' Tedeschi. Gregorio, già disgustato di questo imperatore che facea mercato pubblico delle sacre dignità e tenevasi attorno persone scomunicate, lo citò a giustificarsi davanti a un concilio in Roma. Più sdegno che timore ne prese Enrico, e gli rispose che il deponeva di pontefice.

Ecco dunque due podestà che minacciano a vicenda distruggersi: l'una avea per sè l'opinione popolare, l'altra la violenza; e ciascuna usò le armi sue.

Allora non si pensava ancora che le cose di governo s'abbiano a regolare non colla morale ordinaria, bensì con particolare equità. Allora (e giovì ripeterlo a costoro che la libertà credono nata ieri) uno non nasceva re, ma doveva esser eletto; cioè condizione del regnare era l'esserne meritevole, nè i re erano despoti, ma temperati dall'assemblea generale della nazione, e dall'autorità pontifizia che

contrappesava la regia, e manteneva la libertà civile. Che se i re non volessero chinarsi a'suoi decreti, un'arma terribile aveva in mano il papa, e propria dei tempi, come n'era propria quella notenza.

Fin dai primi secoli del cristianesimo, la scomunica, oltre escludere dalla comunione e dalle benedizioni, proibiva di abitare, mangiare, discorrere col reprobo, e traeva anche conseguenze civili, come di rimoverlo dagli impieghi, dalla milizia, dai giudizi. Lentata la devozione. bisognò crescere lo sgomento delle scomuniche con riti e formole tali da spaventare la prepotenza armata; gettavansi per terra candele ardenti, imprecando che a quel modo si spegnesse ogni luce al maladetto; alcuna fiata fu persino scritta la sentenza coli sacrosanto vino. Qualora si trattasse di un potente, veniva interdetta la città o tutta la provincia dov' egli aveva abitazione o dominio.

Terribile pena! I fedeli restavano privi di quella parola e di quelle cerimonie religiose che dirigono l'anima in mezzo ai turbini, e la francheggiano nelle lotte della vita. La chiesa, monumento ove tanti segni visibili rappresentano la magnificenza del Dio invisibile e dell'eterno suo regno, sorgeva ancora di mezzo alle stanze de' mortali, ma come un cadavere senza sintomo di vita: più il sacerdote non consacrava il pane e il vino per le anime cupide del vivifico nutrimento; non rilevava coll'assoluzione i cuori oppressi dal rimorso; negava l'acquasanta al segno del combattimento e della vittoria. Muto l'organo, muti gli inni, che tante volte aveano tornato sereno l'animo contristato; muto il solenne mattinare delle suore di Cristo: le campane più non toccano che qualche volta a scorruccio; non più suona la parola di salute dal pulpito, donde l'ultima ora che il santuario restò aperto, lanciaronsi sassi, significando alla turba che in pari modo Iddio l'avea reietta. Le porte della chiesa del Dio vivente erano chiuse al par di quelle della terrestre: estinte le lucerne tra canti funerei, come se la vita e la luce avessero ceduto luogo alle tenebre e alla morte: un velo nascondeva il crocifisso e le effigie edificanti che parlano al senso esterno per via degli interni. Solo a qualche convento era permesso, senza intervento di laici, a bassa voce, a porte chiuse e nella solitudine della notte, supplicar il Signore à ravvivare colla grazia gli spiriti estinti. La vita non era santificatà nelle importanti sue fasi, quasi più non esistesse mediatore fra il reo e Dio; il fanciullo era accolto al battesimo, ma senza solennità, quasi di furto; i matrimoni si benedicevano sulle tombe, anzichè all'altare della vita. Il sacerdote esortava a penitenza, ma sotto il portico della chiesa e in negra stola: quivi soltanto la puerpera veniva a purificarsi, e il pellegrino a ricever la benedizione pel suo cammino. Il viatico, consacrato dal prete solitario, portavasi in segreto al moribondo, ma gli si negava l'estrema unzione e la sepoltura in terra sacra, anzi talvolta ogni sepoltura, eccetto a preti, a mendichi. stranieri e pellegrini. Le solennità, epoche gloriose della vita spirituale, in cui il signore e il vassallo univansi all'altare nella comunanza della gioia e della preghiera, diventavano giorni di lutto, ove il pastore fra il suo gregge raddoppiava i gemiti e i salmi della penitenza universale e il digiuno. Interrrotto ogni commercio questa morte dell' industria scemava le rendite del signore: i notai tacevano negli atti il nome del principe colpito: ogni disastro riguardavasi come frutto di quella maledizione.

Chi non sa immaginarsi quanto effetto dovessero produrre simili castighi in secoli bisognosi di fede e di culto, pensi che avverrebbe se si chiudessero i teatri, i balli, i caffè nella nostra età, bisognosa

di diverlirsi. di cianciare, di spensare.

Gregorio VII mitigò il rigore delle scomuniche, e mentre dapprima colpivano chiunque avesse a fare collo scomunicato, egli ne eccettuò la moglie, i figliuoli, i servi, i vassalli, chi non fosse abbastanza elevato per dare consigli al principe, e non escludeva dall'usar a questo gli atti di carità. Egli non fu parco di scomuniche a re prepotenti; ed oltre il polacco Boleslao, ne fulminò il normanno Roberto Guiscardo, che tardava a far della Sicilia omaggio alla santa sede, e che piegatosi al colpo, le chiese pace e ne divenne protettore.

Cencio, presetto di Roma, opponevasi all'autorità sacerdotale, e viepiù dacchè il re su in contrasto col papa, sicchè questi lo scomunicò. Ricco e poderoso quanto iracondo, e sperando così gratificare ad Enrico, penetra costui nella chiesa ove Gregorio compiva le insponenti e affettuose cerimonie della notte di Natale, e presolo pei capelli, lo trascina nel suo palazzo. Il popolo, che in Gregorio venerava il proprio rappresentante, unanime si levò a rumore, e assalita la sortezza, lo prosciolse, e sulle braccia recollo a finire a sera la messa interrotta all'alba: nè Cencio sarebbe ito salvo, se Gregorio con magnanimo perdono non avesse mostrato quanto l'uom del popolo sentasi superiore a quel della spada.

L'appoggio della fazione di Cencio avea dato baldanza a re Enrico, il quale raccolse a Worms un concilio, ove Ugo, cardinale degradato dal papa, lesse una fila di accuse le più insensate e feroci, nessuna delle quali (mirabil cosa in tempi tali e fra tal gente) intacca
i costumi di Gregorio; ed essendosi intimato che il non condannare
il papa sarebbe un mancare alla fedeltà giurata al re, i prelati dichiararono di più non riconoscere Gregorio. I vescovi lombardi, di cuì
questi avea frenato l'incontinenza, raccoltisi a Piacenza, approvarono quella decisione; e Rolando da Siena, assuntosi di notificarla a
Gregorio, lo fece davanti ad un concilio da questo radunato: ma le
guardie l'avrebbero fatto a pezzi, se nol salvava Gregorio.

Quei padri, ascoltata l'insultante lettera di Enrico, ad una lo esclamarono scomunicato; e il papa lo proferì decadulo dai regni di Germania e d'Italia. dispensò dal giuramento prestatogli, sospese i vescovi adunati a Worms, e spedi due legati per distogliere popoli e principi dall'obbedienza. Fu un applauso generale tra Sassoni e Turingi, che adottato per grido di guerra san Pietro, si misero a ordine per deporre Enrico. Visto il pericolo, questi (come fece Napoleone dopo le sue sconfite) scarcerò i principi e vescovi che deteneva: ma già la lega contro di lui abbracciava tutta Germania, onde, avvistosi che l'esercito non gli basterebbe contro la volontà del popolo espressa dal papa, scese a trattare; e si convenne di rimettere

la causa al pontefice, dichiarando scaduto Enrico se entro un anné non fosse ribenedetto.

Il papa era dunque preso arbitro, onde veniva ad esprimere il voto della giustizia e della nazione. Il medesimo Enrico nol dichiarò incompetente; anzi, per non incorrere nuove umiliazioni, risolse venire a chiedergli l'assoluzione prima che scadesse l'anno prefissogli. Nello stridore del verno prese la via d'Italia, coll'oltraggiata me 1977 glie Berta e con un fanciullo. I nemici gli aveano chiuso ogni valico: solo pel Cenisio sperava passar quieto, giacchè vi dominava l'illustre marchesa Adelaide, unica figlia di Maginfredo di Susa, e che per le varie nozze col marchese di Monferrate e col conte di Morienna, potette acquistare importanza anche di qua dell'Alpi alla casa di Savoja. Governava essa allora con gran lode col figlio Amedeo; e come madre che era di Berta, accolse benevolmente il re, ma nol lasciò progredire se non le cedeva cinque vescovadi d'Italia (17); al qual patto gli venne anch' essa compagna. Lietissime accoglienze ebbe în Lombardia, vuoi dall'alto clero, uggiato dalle papali riforme, vuoi dai baroni, bisognosi dell'appoggio imperiale per opporsi ai popoli che anelavano alla libertà. Nella restante Italia, i Normanni : appoggiavano Gregorio, sì per lealtà feudale, sì per tema che l'imperatore, fatto potente, minacciasse la loro recente conquista; il basso impero applaudiva alla rintegrata disciplina; i popolani bramavano assodare il governo a comune, e respingere i Tedeschi: ma la più efficace fautrice di Gregorio fu la contessa Matilde.

Bonifazio, conte di Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, aveva dall'imperatore Corrado Salico ottenuto il ducato di Lucca ed il mar- 1027 chesato di Toscana, riuscendo uno de' più potenti signori d'Italia; e s'aggiunga dei più ricchi e munifici. Quando sposò Beatrice di Lorena, tenne per tre mesi corte bandita a Marengo, servendo in piattid'oro e d'argento quanta baronia vi capitava, mentre tini come pozzi offrivano vino alla giocondità popolare, ravvivata da sonatori, giocolieri, saltambanchi. Non trovando Enrico III buon aceto a Piacenza, e'gliene mandò, ma con barili e vettura d'argento. Di questa cortesia e d'altro non gli seppe buon grado Enrico, anzi ingelosito di tanta potenza e ricchezza, l'avrebbe voluto mortificare col privarlo de' feudi: ma tolli quelli, tanti beni propri possedeva, che sarebbe rimasto ancora grande. Ricorse dunque Enrico alla violenza, e tentò arrestarlo coll'ordinare che, venendo alla corte, da quattro sole persone si lasciasse accompagnarlo. Bonifazio menava invece una grossa comitiva, la quale, come vide chiudersi le porte sopra i passi del padrone, le sforzò. Il colpo fallito persuase Bonifazio che i Salici aspirassero a toglier via anche dall' Italia le dignità ducali che ne impacciavano il potere; onde si pose fautore spiegato dei pontefici, e avversario degli stranieri. Nelle sue guerre e negli acquisti avea recato danno alle chiese; lo perchè ogn' anno conducevasi alla Pomposa a confessarsi in colpa, e i monaci lavavano i suoi peccati. E poiche, al modo de' signori d'allora, conferiva titoli e benefizi per danaro, l'abbate il flagellò nudo avanti all'altare della Madonna, finchè non promise astenersi dal sacrilego mercato. Alfine fu assassina- 1052

to mentre da Mantova passava a Cremona, e il popolo credette che

in quel luogo più non crescesse erba.

La sua vedova fu cercata moglie da Goffredo di Lorena, il quale 1063 combinò insieme le nozze del suo figlio d'egual nome con Matilde. fanciulla di Beatrice. S' adontò l' imperatore che di sì vasti possedimenti si disponesse senza sua partecipazione, e tanto più a favore ... d'una Casa che gli era avversaria in Germania; sicchè nascea pericolo che l'Italia si staccasse dal regno. Scese dunque sbuffante dalle Alpi, tenne come statico Beatrice, andata a supplicarlo: ma vedendo Gosfredo con Baldovino suo cugino far allestimenti in Germania, e teniendo s'accordasse coi Normanni per sottrargli tutta Italia, s'indusse a dissimulare; e quegli continuò a governare sì grau parte 1057 della penisola. Quando poi suo fratello fu assunto papa col nome di Stefano IX, si disse che questi avesse in idea di mutar la corona imperiale sulla testa di Gosfredo, e snidare d'Italia e Normanni e Tcdeschi; ma pronta morte dissipò que' disegni. Goffredo parteggiò con papa Alessandro II contro Cadaloo, e prestò il braccio onde reprimere Ricardo normanno, che, invase alcune terre pontifizie, pre-1076 tendeva il titolo di patrizio di Roma. Morto lui, poi anche la madre.

e l'indegno marito Goffredo il Gobbo, Matilde si trovò signora dei vastissimi domini paterni, e d'assai terre dell'alta Lorena, spettan-

sa materna; e ne usava a larghissime beneficenze.

La Toscana è piena di tradizioni intorno a questa insigne donna, attribuendo a lei un' infinità di castellari, di ponti, di chiese; a lei i bagni di Casciano in Valdera, altri bagni a Pisa e il castello di Montefoscoli, a lei la grandiosa chiesa di sant' Agata al Cornocchio nel Mugello, a lei l'ospedale d'Altopascio, e il palazzo e castello di Nozzano presso Lucca, la quale città cinse di mura e dotò di fondazioni pinguissime. Dante, così avverso alla dominazione papale, pure la immortalò collocandola alle soglie del suo paradiso. Intorno ai costumi di lei varia corre la fama, ma concorde sulla coltura sua, il coraggio, la perseveranza e la devozione verso la sede pontifizia. Devota, pur resiste alla tentazione del chiostro, allora comune, onde versarsi nell'attività del secolo, e malgrado il debole temperamento vi riesce, mercè l'assistenza divina e la forza del suo carattere. Combatte in persona, parla la lingua di tutti i suoi soldati. ha corrispondenza con nazioni lontane, raduna una biblioteca (18), e fa da Anselmo raccogliere il Corno del diritto canonico, e quel del diritto civile da Irnerio, che per sua cura aperse in Bologna la prima scuola di leggi. Tanta grandezza abbelliva coll'umilià, e la sua sottoscrizione era Mathilda Dei gratia si quid est.

Mostrò ella speciale devozione a Gregorio VII; e Bennone, gran nemico di Gregorio, tentò denigrare quell'amicizia: ma niun contemporaneo, nè il concilio di Worms gli danno piede; e tutta la storia la mostra innamorata non del papa ma del papato, cui restò fe-

dele per sci pontificati successivi (19).

A Matilde ricoverò Gregorio nell' inespugnabile castello di Canossa, quando temette che il favore de'Lombardi non ternasse l'ira allo sbaldanzito Enrico IV: ma questi interpose essa Matilde sua parente, Adelaide di Susa, il marchese guelfo Azzo, ed altri primati d'Italia per essere assolto d'una scomunica, che lo portava a perdere anche la corona. Di segnalati delitti voleva il papa segnalata la riparazione, sgomento ai baldanzosi, soddisfazione ai deboli che l'aveano invocato. Esigette pertanto venisse a lui in abito di penitenza, consegnandogli la corona come indegno di portarla; ed Enrico, de-1077. poste le regie vesti e i calzari, e coll'abito consueto de' penitenti potè entrare nella seconda cerchia del castello, ed ivi aspetlar la decisione. Intanto le celle del castello erano occupate dai vescovi di Germania, venuti a penitenza, e trattati a pane ed acqua; e i signori lombardi stavano attendati nelle valli circostanti. Poichè tre giorni l'ebbe lasciato all'intemperie del gennaio, Gregorio ammise Enrico al suo cospetto e l'assolse, patto si presentasse all'assemblea deits gen. principi tedeschi, sommettendosi alla decisione del papa, qual ella si fosse; frattanto non godesse nè le insegne nè le entrate nè l'autorità di re. Promesso, dati mallevadori, Gregorio prese l'ostia consacrata, e appellando al giudizio di Dio se mai fosse reo d'alcuno degli appostigli misfatti, ne inghiottì una metà, e porse l'altra ad Enrico perché facesse altrettanto se si sentiva incolpabile. Potere della coscienza! Enrico non s' ardì ad un atto che avrebbe risoluta ogni quistione, e si sottrasse al giudizio di Dio. Così restava fiaccata quell'onnipotenza imperiale, che Roma antica aveva imposta al

Il secolo nostro che, idolatro della forza, s' inginocchiò al brutale insultatore d' un papa supplichevole, è giusto che raccapricci al vedere un imperatore, violator delle costituzioni, supplichevole ad un

papa tutore dei diritti de' popoli.

Ma a quell'umiliazione mancava il merito espiatorio per parte d'un principe che minacciava e piegava, prometteva e mentiva; sicchè gl'Italiani l'ebbero in dispregio, e al ritorno gli chiusero le porte in faccia, e discorrevano di deporlo e surrogare Corrado suo figlio. Enrico, indispettito, svergognato, coll'abituale sua precipitazione, ed istigato anche da Guiberto arcivescovo di Ravenna perpetuo avversario di Roma, si pose coi nemici del papa, cercò prender questo, in una conferenza arrestò il vescovo d'Ostia da lui deputatogli, negò presentarsi alla dieta; sicchè i Tedeschi lo deposero come contumace, e gli nominarono successore Rodolfo duca di Svevia. Gregorio riconobbe questo; e pare divisasse unire la media Italia e la settentrionale in un regno, che rilevasse dalla santa sede, come ne rilevavano i Normanni nella meridionale; e a quel regno fosse subalterna la Germania. La nazionale idea non potè incarnarsi, giacchè Enrico, dando e promettendo, e operando risoluto quando il papa procedea circospetto, s' era procacciato amici assai, massime fra i -vescovi realisti, come Tedaldo di Milano, Sigefredo di Bologna, Rolando di Treviso, Guiberto di Ravenna, involti nella scomunica; e raccolto un esercito e concili, fece deporre Gregorio e sostituirgli 1080 esso Guiberto, nominato Clemente III.

Allora guerre con varia fortuna: l'anticesare Rodolfo di Svevia in Germania restò ucciso; un esercito raccolto dalla contessa Matil-

de per isnidare di Ravenna l'antipapa, fu sconfitto presso la Volta Mantovana da' Lombardi; talchè Enrico rassicurato calò in Italia, e 1081 a Milano fe' coronarsi re con solennissima pompa. I suffraganci di quell' arcivescovo in gran pontificale vennero sin al palazzo regio. donde condussero a Sant' Ambrogio il re, con duchi, marchesi, nobili, in mezzo a preci, inni, antifone, e l'introdussero ai gradi dell'altare su cui erano deposte le regie insegne. L'arcivescovo lo interrogò sulle verità di fede, indi se si sentisse disposto di serbare le leggi e la giustizia; e poichè il re ebbe assentito, due vescovi andarono a interrogare il popolo se fosse contento di stargli soggetto. Avuto il si, cominciò la cerimonia; e il re prostrossi in croce davanti all'altare, e così i vescovi, tanto che cantaronsi le litanie; quindi il metropolita gli unse d'olio le spalle, e dato che i vescovi gli ebbero la spada, esso gli porse l'anello, la corona, lo scettro, il bastone, e lo assise sul trono, consegnandogli il pomo d'oro e spiegandogli i doveri di re; infine gli diede la pace. Andò poi a prendere la regina, e l'accompagnò all'altare dove essa fece la preghiera; indi consacrò lei pure versandole olio sulle spalle, e le pose l'anello e la corona. Nella messa il re offerse il pane all'arcivescovo, e da lui ricevette la comunione (20).

I Lombardi continuarono a devastar le terre della contessa Matilde: Lucca, cacciato il santo vescovo Anselmo che avea scritto a favore di Gregorio VII, ne elesse uno fautor dell'Impero, e si ribellò a Matilde; ma le ròcche di Canossa, Bibianello, Carpineta, Monte Baranzone, Montebello, e l'altre di cui erano seminati i monti di Modena e Reggio, le offrivano insuperabili ripari; poi sotto quella di Sorbara nel Modenese riportò segnalata vittoria, facendo prigione il vescovo di Parma, sei capitani, cento militi, più di ciuquecento

cavalli.

Enrico intanto aveva condotto il suo antipapa a Roma; ma la mal'aria e la resistenza de'Romani, a lui avversi quant'erangli favorevoli i Lombardi, gl' impedirono di espugnarla. Però egli corruppe i signori, principalmente guadagnò vescovi, profuse cenquarantaquattromila scudi d'oro e cento pezze di scarlatto che l'imperatore di Costantinopoli gli aveva mandate onde indurlo a far guerra a Rober-1084 to Guiscardo; alfine dopo tre anni fu ricevuto in Roma, e vi si fece consacrare dal suo Clemente III, mentre Gregorio era chiuso in Castel sant' Angelo, « Trista città questa Roma! (sclamava Goffredo « Malaterra ) le tue leggi son piene di falsità ; ogni cattiveria signo-« reggia in te, e lussuria e avarizia e niuna fede, ordine niuno; la ≠ peste simoniaca serpeggia in ogni dove, tutto vi è vendereccio; il « sacro Ordine ruina in grazia di te, da cui prima ebbe incremento; « non contenta d'un papa, vuoi doppia tiara, e vari di fede secondo " il danaro; mentre l' uno sta, batti l'altro; se quello cessa, richia-« mi questo, e l'un con l'altro minacci; e così riempi le tasche (21) ». Abbiam detto come i Normanni si facessero vassalli della santa sede; e Roberto Guiscardo fu adoprato tosto da Nicola II a sfasciare Palestrina, Tusculo, Nomento, Galeria, per isvellere la lunga tirannia

che i conti Tusculani esercitavano. Ma poi nella sua ambizione non

risparmiò tampoco le terre pontifizie, onde fu scomunicato. Mal badando ai mezzi purchè giungesse a consolidarsi, avea tenuto intelligenze con re Enrico: ma insieme spiava l'occasione di rendere qualche segnalato servigio al pontefice. Stava egli assediando Durazzo, quando inteso l'oltraggio fatto a Gregorio, interruppe l'impresa, e corso in Italia, con un pugno de' prodi suoi Normanni e con Saracini di Sicilia venne a Roma, e trascorrendo a saccheggi e incendì non men di quello che avesse fatto Enrico, liberò Gregorio e il ricollocò in Laterano. Di quivi il pontefice scomunicò Enrico e l'antipapa. indi in mezzo alle armi s' avviò verso il mezzodì. Per via cercò consolazioni sulla tomba di san Benedetto a Montecassino, la propria vita così tempestosa paragonando a quella solitaria pace: a Desiderio abbate vaticinò gli sarebbe successore, presentando necessaria la conciliazione dopo la lotta. A Salerno consacrò la magnifica cattedrale erettavi dal Guiscardo, e v'ebbe le maggiori onoranze. Ma accorato dal veder rivoltosi i propri cittadini, egli che tanti popoli avea sollevati contro i sovrani; espulso dalla propria cattedra sè che tanti vescovi avea rimossi; scissa la Chiesa ch' egli aveva tanto faticato a risarcire; e venir meno tanti suoi amici, e declinare la causa in cui mai non eragli mancata la fede, morì esclamando: — Amai la giustizia, e odiai l'iniquità; perciò finisco in esiglio ».

E già ad Alfonso di Castiglia egli scriveva: — Il livore de' miei ne-« mici e gl' iniqui giudizi sul conto mio, vengono non da torto ch'io « abbia loro recato, ma dal sostenere la verità e oppormi all' ingiu-« stizia. Facile mi sarebbe stato rendermi servi costoro, e ottenerne « doni più ricchi ancora che i predecessori miei, se avessi preferito « di tacere la verità e dissimulare la loro nequizia: ma oltre la bre-« vità della vita e lo sprezzo che meritano i beni del mondo, io con-« siderai che nessuno meritò nome di vescovo se non soffrendo per " la giustizia; onde risolsi attirarmi piuttosto il livore de' ribaldi col-« l' obbedire a Dio, che espormi alla sua collera compiacendoli con « ingiustizie ». Così prevedeva gli odi d'una posterità, adoratrice della forza, e che chiamò arroganza l'aver egli osato fiaccare la bur-

banza dei re (22).

Poco di poi morivano anche Roberto Guiscardo e Guglielmo di Normandia nuovo anticesare; sicchè pareva Enrico trionfasse de'suoi nemici, e che, corretto dalle contrarietà e dagli anni, si rimettesse a moderazione, e si conciliasse i principi tedeschi. Successore a Gregorio VII volea darsi Desiderio abbate di Montecassino, che avea spiegata molta virtù e prudenza ne' passati guai: un anno intero egli durò al niego, finchè vinto dalle lacrime de' cardinali, e dalle promesse dei signori romani che il sosterrebbero contro gl'imperiali, accettò col nome di Vittore III, e potè fra non molto recuperare Ro- 1086 ma coll'aiuto di Matilde. Ma non potè sostenersi che coll'armi contro quelle dell'antipapa, e ben presto morì. Un concilio radunato in Terracina sotto gli auspizi della contessa nominò Urbano II france- 4088 șe, infervorato nelle idee di Ildebrando, e capace di sostenerle. Alla contessa Matilde, invano chiesta da Roberto figlio di Guglielmo il Conquistatore d'Inghilterra, persuase egli di sposare Guelfo II, figlio 1089

Cantù, St. degli Ital. - III. 20

del duca di Baviera, avverso all'imperatore. Questi sdegnatone, occupò tutti i castelli di Matilde in Lorena, poi ripassate le Alpi, ebbe
a tradigione Mantova, devastò altri possessi di lei nel Bresciano, nel
Ferrarese, nel Medonese, e le intimava riconoscesse il suo papa Vittore. Accordarsi cogli scismatici parea peccato alla contessa, che ne
volle il parere d'un'adunanza di vescovi; ed Eriberto vescovo di
Reggio le insinuò d'accondiscendere, onde risparmiare la guerra,
di cui al vivo dipingeva gli orrori. Stava l'intenerita per cedere,
quando un Giovanni, austero eremita, comparve nell'adunanza, rimbrottandola di poca fede perchè esitasse a sagrificare i propri Stati
per la causa della Chiesa: ond'essa tenne saldo, e l'esito smentì la

prudenza umana. Qualche migliore avviamento prendevano intanto le cose religiose; man mano che moriva qualche vescovo scismatico, i popoli, stanchi di rimanere divelti dalla Chiesa romana, procuravano ne fosser eletti di migliori. Vero è che tratto tratto gli scismatici rivalevano, e a Piacenza cavarone gli occhi e tagliarono a pezzi il vescovo Bonizone. Poi nella contesa che aveva sbrancato ogni città fra amici del papa o dell'imperatore, una delle fazioni era prevalsa in ciascuna, e le città papaline faceano leghe tra sè e guerra contro le imperiali: ed inebriate sulla battaglia, persuasero Corrado figlio d' Enrico a ribellarsi al proprio padre. Se le cronache dicessero vero, Enrico era divenuto sleale anche alla nuova sua moglie Adelaide, e imprigionolla a Verona, donde fuggita a Matilde, le narrò com' egli n'avesse esposto il corpo agli oltraggi di molti, e persino del figlio Corrado. Il quale, campato di carcere, scese in Italia dove grandissimi beni in Piemonte possedeva, ereditati dalla contessa Adclaide sua ava, e

1091 fu coronato in Milano, sostenuto dai Bavaresi e da Matilde.

Sì al vivo sentì Enrico la ribellione del figliuolo, che fu per uccidersi, tanto più che le sue armi ebbero la peggio in Italia; e sconfitto di nuovo dalla contessa sotto Nogara, fu costretto ripassar le Alpi, lasciando ad una donna il vanto d'una delle maggiori vittorie che 1097 Italiani riportassero sopra stranieri (23). Alfine egli conchiuse pace cogli avversari suoi in Germania, i quali dichiararono Gorrado indegno della corona. Costui lodato di moltissime virtù, ma contaminato dal più nero delitto, sproveduto di vigor naturale, visse in balla della fazione che lo avea eletto, e massime di Matilde, che ormai potea dirsi regina d'Italia, e morì nell'abbandono a Firenze, volle-

ro dire avvelenato dalla gran contessa.

era designato al trono di Germania il minor fratello Enrico, ma questi pure maturò la ribellione sotto pretesti devoti (24), e tenne cattivo l'imperatore. Il quale liberato si presentò ad un'assemblea in Magonza, confessandosi in colpa, chiedendone perdono, e cedendo la lancia e lo scettro per aver l'assoluzione dal legato papale. Si prostrò anche ai piedi d'Enrico dicendo: — Figliuol mio, figliuol mio, se « il Signore vuol punire i miei trascorsi, non contaminare il nome « e l'onor tuo; poichè natura non soffre che il figlio si eriga giudi- « ce del padre ». Il figlio neppur gli badò, e il padre andò spargen-

t' anni di regno. Le sue prosperità furono contaminate dai peggiori vizi d'uomo e di re: che se le sciagure che gliene conseguitarono, fecer qualche volta dimenticare i misfatti con cui le meritò, potremo dimenticare quanto sangue fe' spargere coll' ostinarsi nello scisma?

L'antipapa Guiberto, pentito più volte d'essersi così mal imbarcato nella nave di Pietro, non ebbe mai il coraggio di sottomettersi; ed or tutta Roma, or tenne solo il castello, ora la campagna, turbando il paese e le coscienze finchè morì improviso e impenitente, e Pasquale II ordinò che le sue ossa a Ravenna fossero disepolte e gettate al vento. Esso papa in Guastalla tenne nuovo concilio, fulminan- 1100 do le investiture date da secolari, depose alcuni vescovi, alcune chiese riconciliò, e per umiliare quella di Ravenna ne sottrasse le chie-

se di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio.

Enrico V che erasi ribellato al padre col pretesto ch' egli fosse scomunicato, appena si trovò re cominciò guerra al papa, pretendendo poter dare l'investitura, ed esigere l'omaggio ligio dai prelati. Per sostenerlo passò le Alpi; ricevuto orrevolmente dalle città lombarde, eccetto Milano, e da quelle fornito di danaro e truppe, di- 4100 strusse Novara e altre terre renitenti; a Roncaglia passò in rasse-agosto gna ben trentamila soldati scelti a cavallo, oltre gl'Italiani; viaggiò per Pontremoli, la quale dovette pigliar di forza; abbattè Arezzo; arrestava preti e monaci quanti potesse, o li cacciava dalle lor sedi, onde era chiamato sterminatore d'Italia. Di tal passo avanzò fin a Sutri.

La Romagna era sempre sossopra, e Stefano Corso ribellò la Marittima, fortificandosi in Ponte Celle e Montalto, sicche il papa dovette osteggiarlo. Roma stessa non quetò, sebbene Pasquale vi rientrasse; ogni giorno tumulti, ladronecci, omicidi; una fazione si teneva in armi verso Anagni, Palestrina e Tusculo; una ribellava la · Sabina; Pietro Colonna e l'abbate di Farfa intercideano le vie verso il Napoletano. Pasquale faticò assai in ricuperare le terre al patrimonio; poi all'udire la venuta d' Enrico V, si fe' promettere dai duchi di Puglia e dai propri baroni che lo difenderebbero. Ma viepiù si fidava sulle ragioni che spiegò all'imperatore: e poichè questi negava recedere pur da uno dei diritti esercitati da' suoi predecessori, Pasquale che voleva appianar le differenze ad ogni costo, arrivò alla più grande mai delle concessioni; vale a dire che gli eccle- 1111 siastici cederebbero tutti i possessi temporali, coi vassalli e i castelli: avuti dagli imperatori, non ritenendo se non le decime e le terre ricevute dai privati, purche l'imperatore rinunziasse all'immorale diritto delle investiture.

Ad Enrico non parve vero di poter ricuperare alla corona tanti feudi, dai re concessi agli ecclesiastici quando importava di farne un contrappeso ai signori l'aici; onde l'accordo fu sottoscritto e dati gli ostaggi, salva l'approvazione della Chiesa e dei principi dell'Impero.

Pieno disinteresse, zelo d'estirpare il mal seme, ricordo dell'apostolica povertà, recavano Pasquale sino a far che la Chiesa rinunziasse ad ogni temporalità; ma non s'accorgeva come impossibile tornerebbe lo spogliare tanti signori ecclesiastici poderosi; mentre

anche ai nobili laici spiacerebbe il veder chiusa quella via di collocamento ai loro cadetti. Di fatto, non appena l'accordo si divulga, i nobili ne mormorano e si oppongono; i vescovi ripetono le regalie possedute per concessioni imperiali; Enrico nega rinunziare alle investiture se non venga adempita la condizione: onde invece d'accomodare s'arruffò, e lo scompiglio e il tumulto s'estesero anche al popolo romano, che scontento dei Tedeschi rozzi e briaconi, cominciò a scannarli. Enrico prende il papa e i cardinali come statichi, e dopo essere stato ferito e scavalcato, esce di città traendoseli dietro, spogli degli ornamenti e in ceppi, e stringe d'assedio Roma.

Il papa, sgomentato da settanta giorni di prigionia, soscrive a Sutri un privilegio, che vescovi ed abbati si eleggessero liberamente e senza simonia, ma fosse necessario il beneplacito del re, il quale gli investirebbe coll' anello e il pastorale; dopo di che verrebbero consacrati. Reciprocamente Enrico promette restituire e conservare tutti i beni alla chiesa romana. Allora Pasquale rientra in Roma, e consacra Enrico ma a porte chiuse, chè i Romani nol disturbassero: ma non sì tosto fu questi partito, i cardinali, che non avevano dato adesione all'accordo, tentarono distorne il papa, al quale si erano avversati fin a trattarlo d'eretico, sicchè egli andossene da Roma, e depose le insegne, risoluto a vivere in solitudine. Un concilio accolto in Laterano cassò quel privilegio, che i prelati intitolavano prazaprilevilegium, come estorto a forza; si proibirono le investiture secolari, e quantunque il papa renuisse, si proferì condanna contro l'imperatore, che si trovò involto ne' guai di suo padre, disobbedienze,

ribellioni, guasti.

Ravviluppò quel nodo la morte della contessa Matilde. Non pare che costei sapesse guardarsi dall'arroganza che dà il potere; dal marito Guelfo si separò; a Corrado fe' inghiottir fiele: intanto stese la propria autorità, faceva a suo talento gli arcivescovi di Milano, 🗟 proteggeva i sacerdoti, donava con appena credibile larghezza a chiese ed a monasteri, e la sua ambizione era lusingata così dall'essere benedetta qual tutrice della Chiesa, come dal tener testa al più potente principe d' Europa. Oltre il marchesato di Toscana, la ducea di Lucca e sterminati tenimenti, possedeva Parma, Modena, Reggio. Cremona, Spoleto ed altre città; ultimamente aveva ricuperato anche Ferrara e Mantova, la quale, alla falsa nuova della morte di lei, si era rivoltata. Di tutti questi possessi ella chiamò erede la santa sede (25): ma Enrico V pretendeva ai feudi come ricadenti all'Impero col cessare della linea mascolina, e ai beni allodiali siccome prossimo parente della estinta. Era difficile chiarire la vera natura di possessi, che stavano incorporati già da molte generazioni, ed ove decreti imperiali avevano talvolta congiunto feudi ad allodi, o ai feu-

di eransi agglomerate allodiali proprietà: ma Enrico, da re, risolve la questione calando in Italia ed occupandoli, e minaccia tornar prigioniero il pontefice che protestava. Questi, in un nuovo concilio di Laterano, cassa il privilegio di Sutri, conferma quanto aveano operato i suoi legati, e all'accostarsi dell'imperatore ricovera a Mon-

tecassino, sotto la tutela dei Normanni.

Della fuga del papa risero ed esultarono i Romani, molti de' quali egli avea scontentati coll'attribuire grandi poteri e il grado di pre-fetto della città a Pier Leone, imputato d'una colpa che la Chiesa non riconosce, l'esser discendente da Ebrei. Il popolo invece pose a prefetto un fanciullo, i cui parenti tiranneggiavano Roma, e diede mano alla fazione imperiale. Stranissimi fenomeni agitavano in quel tempo le fantasie : per quaranta giorni durarono le scosse d'un tremuoto, quale mai a memoria d' uomini; sicchè a Verona crollarono molti edifizi e perirono persone; a Parma, a Venezia, altrove cascarono castelli e palazzi; a Cremona la cattedrale: insieme si videro nuvole infocate e sanguigne vicinissimo alla terra, ed altri 'portenti. Dai quali anche l'imperatore sgomentato desiderò rappattumarsi colla Chiesa; e nol potendo ottenere, mosse guerra ad alcuni castelli pontifizi, il che lo fece applaudire dai Romani; e con donativi amicatosi i magnati, entrò in città, e vi si fece di nuovo coronare. 1118 Pasquale dovette fuggire, e morì fuor della sua sede: lodato per sa-

viezza, pietà e mansuetudine.

A Gélasio II succedutogli, Enrico propose riconoscesse il privilegio del 1111; e poichè questi rimise l'affare ad un concilio, Enrico cavalcò di nuovo sopra Roma, e Cencio Frangipane, caporione della setta imperiale, rinnovò la scena d'un altro Cencio, prendendo a pugni e calci il pontefice e trascinandolo pei capelli dalla chiesa al proprio palazzo. Il popolo, che agli eccessi de'rivoltosi si ravvedeva del mal concepito suo odio, guidato da Pier Leone, glielo strappò di mano e lo rimise in onore: ma egli non fidandosi di quegl' instabili, si ritirò. Enrico, non contento della forza, ricorse anche ai cavilli, e fatta da giureconsulti dimostrare illegale l'elezione di Gelasio, assunse papa Maurizio Burdino, arcivescovo di Praga, che prese il nome di Gregorio VIII. Gelasio dovette ancora ricorrere alle armi e al soccorso de' Normanni; certamente bestemmiato da coloro che tacciano d'imbecille chi soccombe alla violenza, e di micidiale chi la ripulsa. Mentre celebrava in una chiesa secondaria di Roma, i Frangipani l'assalsero, altri nobili li contrastarono, e il sangue corse: onde Gelasio stabili abbandonare la nuova Babilonia, in ogni caso preferendo aver un imperatore solo che tanti in Roma; e dai Pisani si fece portar in Francia, nella badia di Cluny, dove circondato di venerazione moriva.

I cardinali gli surrogarono Calisto II, che zelatore dei diritti ec- 1119 clesiastici, ma più destro che i predecessori, maneggiò con Enrico un componimento: non vi riusci, e avendo l'imperatore tentato arrestarlo, egli scomunicò lui e il suo antipapa. Calisto tornando in Italia, fu ben accolto dai Lombardi appunto perchè perseguitato dagli imperiali; fauste accoglienze ebbe da Roma stessa, donde era fuggito Burdino; passò poi a Benevento, ove gli Amalfitani ostentarono le loro ricchezze parandola di tele e drappi di seta e altre preziosità, mentre in turiboli d'argento e d'oro bruciavano cannella ed altri aromi. Colà Guglielmo duca di Puglia e Giordano principe di Capua vennero a prestar al papa il consueto omaggio e fedeltà contra ogni uomo, ed esso gl'investì col gonfalone; trovandosi per tal modo

sostenuto dalle forze normanne per combattere le guerre della libertà. E poiche l'antipapa si reggeva in armi, e la campagna era infesta di masnade, dove venire con un esercito, assediò Sutri, e vi fe' 1122 prigioniero l'antipapa, che fra indecenti besse su ricondotto a Roma, e chiuso in un convento.

La scomunica papale preparava ad Enrico tutti i guai di suo padre; ond' egli prelibandoli chinò la cervice, trattò d'accordo coi baroni che contro lui si erano confederati, e si convenne d'una pubblica pace a Wurzburgo, alla quale tenne appresso quella col papa. La dieta germanica a Worms confermò il concordato, in cui l'imperatore, ribenedetto, rinunziava ad investire i prelati coll'anello e col pastorale, lasciava alle chiese la libera elezione, e prometteva restituir loro le regalie, usurpate dopo rotta la guerra. Di rimpatto il pontefice consentiva che i prelati di Germania venissero eletti in presenza dell'imperatore, senza nè violenze nè simonie; dopo eletti accettassero le regalie (oggi si direbbe le temporalità) dall'imperatore mediante lo scettro, e a quello prestassero i servizi dovuti; in Italia al contrario l'investitura si dava dopo la consacrazione; nè si conservò ai capitoli il diritto d'eleggere il proprio pastore.

Qui si chiude il primo atto della guerra delle Investiture, agitata quarantott' anni fra sangue ed intrighi. A Calisto II rimase la gloria di quell'accordo, per l'amor della pace che costantemente dimostrò; ma il vantaggio fu tutto del poter secolare, attesochè l'imperatore non recedeva pur da una delle sue pretensioni, e colla presenza veniva a dirigere la scelta, oltre tenersi confermato l'alto dominio.La Chiesa però non aspirava ad acquisti, bensì a restare indipendente nelle cose spirituali, e in ciò trovavasi soddisfatta.Poco poi Lotario II imperatore di Germania lasciossi indurre a rinunziare al diritto di assistere alle elezioni, e fu mutato nel papa quello di decidere le differenze che ne nascessero. Ai principi serbavansi i frutti delle badie e de' vescovadi vacanti, e così lo spoglio de' vescovi e degli abbati; ma di queste pure vennero poc' a poco privati.

(1) L'Ostiense raccolse in questi versi tutt ji casi che si traevano al foro ecclesiastico:

Hæreticus, simon, fænus, perjurus, aduller, Pax, privilegium, violentus, sacrilegusque, Si vacat imperium, si negligit, ambigit, aut sit Suspectus judex, si subdita terra, vel usus Rusticus, et servus, peregrinus, feuda, viator, Si quis pænitens, miser, omnis causaque mixta, Si denunciat Ecclesiæ quis, judicat ipsa.

(2) De pressuris Ecclesiæ.

(3) Theulonici reges, perversum dogma sequentes,

episcopos, presbyleros, sicut servos pedibus tuis calcasti, in quorum conculcatione tibi favorem ab ore vulgi comparasti. Mansi, Concil. xx, 471.

(17) Il Guichenon (De la Maison de Savoie) pretendé fosse il Bugey, allora distretto del regno d'Arles. — Di Adelaide scrisse la vita il Terraneo, volendo farne un riscontro alla contessa Matilde.

(18) Copia librorum non deficit huic...

Libros ex cunctis habet artibus atque figuris...

Hæc apires dictat, scit theutonicam bene linguam;

Gens alemanna quidem sibi gratis servit ubique.

Russi, Saxones, Guascones atque Frisones,

Arverni, Franci, Lotharingi quoque, Britanni

Hanc tantum noscunt, quod ei sua plurima poscunt...

Responsum cunctis hæc dat sine murmure turbis.

Donnizone, lib. 11.

Ecco il principio d'uno dei tantissimi suoi atti di donazione: Quæ ad honorem ecclestarum et fidelium catholicorum substentationem erogantur, quia in centuplum recompensentur, et quod melius est, vita retribuantur æterna, nulli prorsus fidelium dubitandum est: et maxime monasteriis quæ in nostris possessionibus constituta sunt, et religiosis viris qui in Deo famulantur, si in necessitatibus viscera pietatis recludamus, quomodo charitas Dei erit in nobis? Ideo eyo Mathilda, Dei gratia si quid sum, pro mercede et remedio animæ meæ parentumque meorum etc.

Le Memorie della gran contessa Matilde di Francesco Maria Fiorentini (1645) sono una delle migliori fonti della storia di questo secolo, massime colle note e i documenti che v'aggiunse Giandomenico Mansi

nell' edizione di Lucca 1756.

(19) Gregorio le scriveva: In veritate vobis loquimur, quod in nullis terrarum principibus tutius quam in vestra nobilitate confidimus, quoniam hoc verba, hoc facta, hoc piæ devotionis studia, hoc fidei vestræ præclara nos constantia docuerunt. Le lettere che esso le dirigeva, sono del tenore di quelle di Francesco di Sales alla signora di Chantal; e le diceva: — Vi scrivo, diletta figlia di san Pietro, per saldare la fede voastra sull'eficacia del santo sacramento dell'Eucaristia, tali essendo i tesori e i doni, che invece d'oro e di gemme, in nome del padre vostro che è il principe de'cieli, voi mi avete richiesto, benche aveste potuto da prete più degno ottenerli. Non vi parlerò della Madre di Dio, a cui v'ho in ispecial modo raccomandata, e vi raccomando senza posa, finchè non arriviamo a vederla.... Più essa in bonta e santità supera le altre madri, più le sorpassa in clemenza. Cessate dunque di peccare, e prostrata innanzi a lei, versate lagrime di cuor contrito e umiliato ». Epist. vii. 47.

(20) MURATORI, Anecdot. tom. II. p. 528; e MARTENE, De ant. Eccles. rit.

tom. 11. l. 2. Lo adduciamo perche tale era il rito consueto.

Leges tuæ depravatæ plenæ falsitatibus.
In te cuncta prava vigent, luxus, avarilia,
Fides nulla, nullus ordo. Pestis simoniaca
Gravat omnes fines tuos. Cuncta sunt venalia.
Per te ruit sacer Ordo, a qua primum prodiit.
Non sufficit papa unus; binis gaudes infulis.
Fides tua solidatur sumptibus exhibitis.
Dum stat iste, pulsas illum; hoc cessante, revocas;
Illo istum minitaris. Sic imples marsupias.

Lib. ui. c. 38. (22) Gregorio VII fu santificato da Benedetto XIII nel 1729; e Giusep-

pe II, l'imperatore sacristano, lo fece cancellare dai calendari austriaci. Non v'è ingiurie che non siansi dette a questo pontefice; ma altrettante lodi gli furono attribuite, massime dai moderni, anche protestanti, e principalmente da Voigt nella vita che di lui scrisse. Guizot lo mette a paro di Carlo Magno e di Pietro czar, riformanti per via del despotismo. Stephen (nell' Edimbourg review) lo dichiara il più nobile genio che regnasse a Roma dopo Giulio Cesare; e, come protestante, detestando lo scopo di lui, lo riconosce « favorevole e forse essenziale al progresso del cristianesimo e della civiltà». La Mennais lo intitolò il gran patriarca del liberalismo: ma questo concetto non è una novità, poiche il Giannone, cavilloso fautore dei diritti regi e perciò sempre ostile a Ildebrando, racconta che « niun altro più meglio e più al vivo ci diede il ritrata to di questo pontefice quanto quel giudizioso dipintore che lo dipinse « nella chiesa di san Severino di Napoli. Vedesi quivi l'immagine di que-« sto papa avere nella sinistra mano il pastorale co' pesci; nella destra, alzata in atto di percuotere, una terribile scuriada; e sotto i piedi a scettri e corone imperiali e regali, in atto di flagellarli. E dopo avere « così mostrato essere stato Gregorio il terrore e il flagello de'principi, a e calpestar scettri e corone, volendo ancora far vedere che tutto ció « poteva ben accoppiarsi colla santità e mondezza de' suoi costumi, so-« pra il suo capo scrisse in lettere cubitali queste parole: sanctus gre-

(23) Così la intesero i contemporanei. Non cujuslibet regis et ducis sive marchionis, sed unius feminæ, scilicet gloriosæ et Deo dilectæ comitissæ Mathildis congressione imperator debilitatus est. Deusdedir Cardin. ap. Baronio ad an. 1801. — Ipsa pene sola cum suis contra Henricum... jam septennio prudentissime pugnavit, tandemque Henricum de Longobardia satis (assai) viriliter fugavit. Bertold. Constant. ad

Donnizone la dice hilari semper facie, placida quoque mente, e fæmina pacis; ma altrove

Pervigil et fortis, perversos sæpe remordit. Fervida bella nimis cum rege potenter inivit; Nam per triginta duravit tempora firma Nocte die bellans, regni calcando procellas.

(24) Sub specie religionis. Otto Frising.

(25) Pro remedio animæ meæ et parentum meorum, dedi et obluli Ecclesiæ sancti Petri, per interventum domi Gregorii papæ VII, omnia bona mea jure proprietario, tam quæ tum habueram, quam ea quæ in antea acquisitura eram, sive jure successionis, sive alio quocumque jure ad me pertinent, et tam ea quæ ex hac parte montium habebam, quam illa quæ in ultramontanis partibus ad me pertinere videbantur. Pare la contessa avesse già fatta donazione sotto il papato di Gregorio VII, ma perdutasi la carta, la rinnovasse il 1112 a favore di Pasquale II. Questa carta è stampata in calce al poema di Donnizone, Rer. it. Scrip, tom. v. p. 584; e può ben essere falsa: tuttavia la donazione non potrebbesi ragionevolmente negare, attesochè fu recata in mezzo subito dopo la morte di Matilde; e se si disputò sopra l'estensione con cui si doveva intenderla, mai non ne fu impugnata la genuinità. Vedi Tiraboschi, Mem. modenesi, 1, 140.

## CAPITOLO LXXIX.

## Repubbliche marittime.

Poteva il commercio aver fiore allorchè v'erano tanti regni quanti villaggi, e il mercadante ad ogni guado di fiume, ad ogni stretta di monti trovava l' uom di un barone che esigeva un pedaggio o qualche merce al prezzo ch' egli fissava, se pur non volesse anche svaligiarlo? Le vie di terra si poco erano sicure, che mentre Giovanni VIII andava in Francia l' 878, a Châlons sulla Saona gli fu rubata parte de' suoi cavalli; a Flavigny la scodella di san Pietro d' argento, di cui i papi usavano; e altro rimedio non ebbe che di scomunicare i ladri. Alquanto men male doveano andare le cose in Italia, atteso l' affluire de'pellegrini per devozione e per affari al centro della cristianità, quando gli affari più importanti erano i religiosi.

Il commercio della Germania con Costantinopoli e col Levante era continuato per la Pannonia sinchè questa rimase sotto la placida dominazione degli Avari; ma dacchè fu invasa dai fieri Magiari, si diresse per la Lombardia. Le relazioni coi Franchi aveano pure dischiuso le due strade pel Tirolo a Verona, e per l'Elvezia al lago

di Como.

Ma fu pel mare che acquistarono ricchezze e libertà Pisa, Genova, Amalfi, e quella Venezia che il primo esempio di regolare governo dovea dare alle nazioni moderne. Avanti l'invasione de' Barbari, di cinquanta città fioriva il paese dei Veneti, esteso dalla Pannonia all' Adda, dal Po all' alpi Retiche e Giulie. Esposto pel primo alle correrie de' Settentrionali, perdette la prosperità; poi Attila ridusse in cenere Aquileja, Concordia, Oderzo, Altino, Padova. Fuggendo davanti al Flagello di Dio, i popoli dell' Euganea e della Venezia ripararono nell' isola di Rivo Alto e nelle convicine. Sfogato quel nembo, molti alla patria desolata preferirono il ricovero sicuro; e poichè come avviene nelle fughe, i ricoverati erano i meglio stanti, vi cercarono agi alla vita, mentre si esercitavano nelle uniche arti che colà fossero possibili, commercio, pesca, raccoglier sale, e trasportare quanto scendea dai fiumi d'Italia, o dovea rimontarli, per supplire alle biade dei campi sperperati.

Al frangersi dell' imperio romano, poi al venire dei Goti, e forse maggiormente al sopragiungere dei Longobardi, nuova gente accorreva nelle isole per sottrarsi alla servitù. Era naturale che quei primi non accomunassero tutti i civili diritti ai nuovi ospiti, talchè restava formata una nobiltà, non derivante da guerre e conquiste, ma da anteriore abitazione. Allorchè l'Impero non sopravvisse che a Costantinopoli, la lontananza lentò i legami che con esso aveano con-

giungeva l'avanzo delle forme antiche mediante l'omaggio all'imperatore, il sistema de' governi militari all'uso germanico nell'autorità affidata ai dogi, la futura libertà de' Comuni italiani coll'ordinamento a popolo; e tutto ciò senza codesta trasfusione di sangue settentrionale, che alcuno reputa fosse necessaria a svecchiare la razza italiana.

Gli Schiavoni, occupata la Dalmazia, e mal trovando preda in una terra tante volte saccheggiata, si gittarono alla pirateria; onde i Veneziani dovettero opporsi a loro, col che aggiunsero all'industria il valore.

Carlo Magno, rinnovato l'impero occidentale, fe' coll'orientale una pace, ove determinava i confini del regno italico comprendendovi l'Istria, la Liburnia e la Dalmazia. Per conseguenza i dogi di Venezia e di Zara avrebbero dovuto omaggio a Carlo; ma fallendo ai patti, Niceforo imperatore spediva per ricuperare la Dalmazia, e benchè ne seguisse pronta tregua, la ruppe Paolo duca di Zara e di Cefalonia, occupando i porti dalmati, poi ancorandosi fra le isolette ove cresceva Venezia, e tentando pure Comacchio. Respinto dai Franchi, cercò accordi con Pepino re d'Italia; ma li contrariarono i fratelli Obelerio e Beato dogi, temendo non ne fosse prezzo la tradigione della repubblica veneta.

Paolo, vedendosi insidiato, ricondusse l'armata sua a Cefalonia, e i Veneziani rimasero esposti a Pepino, sdegnato con loro perchè, quando li chiamò ad obbedienza risposero: — Non vogliamo stare « soggetti (δουλοι) che all'imperatore romano », e negarono soccorrerlo nell'impresa di Dalmazia, e ridussero il patriarca di Grado a trasferire sua sede in Pola. Mosso dunque in armi contro di essi, Pepino prese le isole di Grado, Eraclea, Malamocco, Equilo; talchè il doge, per salvare Olivolo, Torcello e Caprola, promise annuo tributo. I Veneziani, imputandolo di viltà o tradimento, cacciarono Obe-

lerio, che con tutta la sua famiglia passò in Oriente.

La discordia agevolò a Pepino la conquista di Chioggia e Palestrina; e gettò un ponte di barche sin a Malamocco, dove allora sedeva il governo. Angelo Participazio propose si trasportasse tutta la popolazione a Rialto; Vittore d'Eraclea ammiraglio lasciò che le navi nemiche s'inviluppassero tra i bassifondi delle lagune, e quando la marea bassa le impedì d'ogni movimento, i Veneziani avventarono dardi e fuoco, sicchè a gran pena, quando il mare ricrebbe, scompigliate e sdrucite ricoveraronsi nel porto di Ravenna (2).

Con fortuna non migliore la flotta di Pepino campeggiò in Dalma810 zia, talchè questa provincia rimase ai Greci. Le ostilità avvicendaronsi coi negoziati, sinchè il patrizio Arsafio ad Aquisgrana ricevette di man di Carlo Magno il trattato di pace che cedeva ai Greci le
città di Venezia, Trau, Zara e Spalatro: acquisto di puro nome per
l'impero greco, mentre a quelle risparmiava il tedio delle preten-

sioni dei Franchi.

Questo trionfo compensò Venezia dei guasti sofferti; e Angelo Par-811 ticipazio messo a capo del popolo che avea salvo, mutò la sede del governo a Rialto, alla quale si congiunsero presto le isole circostanti di Olivolo, Luprio, Birri, Dorsoduro, le Gemine. Tosto si diede opera ad imbonire il terreno e sodarlo; un murazzo schermì l'entrata della laguna, in cui Chioggia, Malamocco, Palestrina, Eraclea, risorte dalle ruine, fecero corona al palazzo del doge, con una sessantina d'isolette congiunte per via di ponti, qual simbolo dell'unità morale da cui aspettavano la forza. All'insieme di quell'isole fu dato il nome dell'antica patria, chiamandole Venezia; unità datale dall'assalto di Pepino: chè sempre dopo attacchi falliti ingrandisce l'indipendenza d'un paese.

Un cittadino di Torcello e uno di Malamocco, andati ad Alessandria con dieci navi (tanto poteano due privati), riuscirono ad involarne e portar in patria le reliquie di san Marco, nascondendole tra carne di maiali, acciocchè i gabellieri musulmani non le rovistassero. Quel santo divenne d'allora il patrono della repubblica veneta.

Un Comune e un santo; ecco gli elementi di cui gli Italiani com-

ponevano la loro libertà.

Più che agl' imperatori d'Occidente, aderiva Venezia a quelli di Costantinopoli, che avevano per sè l'opinione d'un'antica primazia, e che le offrivano agevolezze di commercio; e a questi non isdegnava prestare un omaggio apparente, spedire ambasciate e doni, ricevere i titoli di ipato cioè console o di protospatario pel doge, somministrar flotte, come fece principalmente allorchè di sessanta navi accrebbe l'armata venuta a salvare le coste d'Italia dai Saracini. Per richiesta del greco imperatore guerreggiò anche i Normanni di Calabria (3), e n'ottenne in compenso i diritti sovrani sulla Dalmazia. Alessio Comneno assolse la Repubblica d'ogni gabella ne'suoi porti, mentre gli Amalfitani che v'approdassero doveano retribuire tre

perperi a San Marco.

Gli Arabi, gente trafficante fin dal tempo di Giacobbe, le natie abitudini conservarono anche dopo che la conquista li portò fuori di patria; è dalle coste del Mediterraneo negoziavano di legname, pece, lana, canapa, pelliccie, schiavi, e si faceano intermediari del commercio colle lontane contrade delle spezicrie. Con essi teneano vivi negozî i Veneziani, i quali, dove altri accorreva per devozione, andavano a piantare mercati; istituirono fiere nelle proprie città, a Pavia, a Roma, altrove, spacciandovi merci d'Oriente, schiavi, reliquie, tutto, purchè vi fosse da vantaggiare. Conoscevano il lusso degli Arabi, e ne compravano le manifatture, ingegnandosi emularle; non potendo speculare su terreni, compravano armenti che pascolassero nel Friuli e nell'Istria; prendeano in appalto le gabelle d'altri paesi, per disvantaggiarne i loro emuli; le saline del litorale o cavavano per conto proprio, o ne acquistavano il prodotto, come pure il sal minerale di Germania e Croazia; costrinsero un re d'Ungheria a chiudere le sue, e guai a chi usasse sal forestiere.

Le città della costa illirica appartenevano all'impero greco, che, come solea ne' paesi lontani, le lasciava armarsi e amministrarsi da sè. La loro situazione divenne pericolosa al rinforzarsi de' Croati e delle altre genti slave piantatesi nella Dalmazia, tra'quali principal-

mente i Narentini si erano buttati al pirata.

337

Dal paese ove poi ingrandi Trieste, essi tribolavano il commercio de'Veneziani, avventurandosi fin tra le loro isole; e tentarono un'impresa audacissima. Il giorno della candelara soleano i Veneziani fare le nozze di cospicue fanciulle nella maggior chiesa, posta sull'isola di Castello, con quel corredo d'allegria e di ricchezze che si suole per siffatte solennità. I pirati si posero in agguato, e come i festanti furono raccolti gli assalsero, e rapirono le spose e i doni. Scoppiò il dolore universale: ma il doge Pier Candiano, il cui padre era morto osteggiandoli, incoraggiò a far piuttosto vendetta, e armate alla presta quante navi potè, raggiunse i rapitori nelle lagune di Caorle, e ricuperò le donne e il bottino.

Il Candiano vendicò l'insulto col portare guerra a morte ai corsari dell'Istria: anche i-Comuni illirici si collegarono per esterminarli, chiedendo capo la repubblica veneta, alla quale convennero di prestar omaggio, e di marciare sotto le sue bandiere. La flotta più poderosa che Venezia avesse ancora armata andò a ricevere l'omaggio della storica Pola, di Parenzo, Trieste, Capo d'Istria, Pirano e delle altre città costiere; poi di Zara in Dalmazia e delle terre fin a Ragusi, e delle isole. Lesina e Curzola preferirono allearsi coi Narentini, onde contro di esse tolsero l'armi i Veneziani, e stermina-

rono il ricovero de' Narentini.

Il fatto delle spose rapite si solennizzò con perpetua festa, dove la Repubblica dava la dote ad alquante fanciulle, che recavano le donora entro arselle. I cassellieri, cioè falegnami, che aveano somministrato il maggior numero di barche, chiesero in guiderdone che il doge venisse ogni anno alla loro parrochia il giorno della lor festa. — Ma e se piovesse? — Vi daremo cappelli. — E se avessi sete? — Vi daremo a bere. — Sia e sarà sempre ». Perciò, anche dopo dismessa la cerimonia degli sposalizi, il piovano andava incontro al doge, presentandogli due cappelli di paglia, due aranci e due fiaschi di malvasia. Tradizioni poetiche, che Venezia custodiva gelosamente, e che fin all'età precedente alla nostra congiungevano il passato al presente.

E tutta poetica è la storia di Venezia, e de' privilegi che concedeva alle varie isole. Le mogli dei nobili di Murano, isola prediletta dalla Repubblica per le manifatture del vetro, poteano sedere pari alle patrizie della dominante. A quei della torre di Bebbe, presso Chioggia fra Adige e Brenta, che mostrarono molto valore in una guerra per la navigazione di quest' ultimo fiume, fu perdonato il tributo di tre galline, che in tre termini dovea ciascuna famiglia offrire ogn' anno al doge. Gli isolani di Poveglia erano iscritti nel ruolo dei cittadini originari; esenti da servizio militare, se pur il doge non ne assumesse il comando; esenti da dazi, tasse d'arti e mestieri, imposte, neppur se fossero per lo scavo de'canali interni della città. Giunti a sessant'anni, aveano il privilegio di comprare a un prezzo determinato il pesce che veniva dall'Istria, e venderlo al pubblico mercato. Erano in ispecial protezione del doge e della magistratura delle Rason Vecchie, che trattava le loro quistioni. Il venerdì santo offrivano al doge ottanta passere del peso d'una libbra: All' Ascensio-

Sotto Tribuno Memmo succedutogli entrò la peste delle fazioni, fin allora sconosciuta in Venezia, venendo a contesa i Caloprini coi Morosini; e sorti in armi, questi furono cacciali. Ottone II stava ancora in rotta coi Veneziani per l'uccisione del doge : ora Memmo gli mandò ambasciadori, coi quali fu concordata la pace, determinando anzii limiti (4); ma i Caloprini, per avere il dogato e per nuocere ai Morosini, offersero a Ottone d'insignorirlo di Venezia. Piacque a Ottone quel destro di sminuire l'impero greco, e a tutte le terre da sè dipendenti proibi di portar vettovaglie a Venezia, nè ai Veneziani di metter piede nel suo impero. Memmo punì i mali istigatori col diroccarne le case; ma quel blocco metteva in gravissima congiuntura la Repubblica, se opportunamente non fosse morto Ottone. I suoi successori diedero a Venezia il privilegio di negoziar soli di sale e di pesce marinato. I Caloprini, per mediazione dell'imperatrice Adelaide oltennero perdono e giurata sicurezza; ma poco poi, i tre figliuoli di Stefano Caloprino in gondola furono trucidati dai Morosini. Il Memmo finì monaco.

Pietro Orseolo II conta fra' più illustri dogi per avere ampliato la potenza dello Stato; spedì ambascerie a' Saracini dominanti sulle coste d' Asia e d' Africa; ottenne nuovi mercati da Ottone III e dal vescovo di Treviso; compì il palazzo ducale e la basilica; trovò occasione di sottomettere le città marittime della Dalmazia sottrattesi ai Croati, e Parenzo, Pola, Ausero, Veglia, Arbe, Trau, Spalatro, Curzola, Lesina, Ragusi ed altre, che conservando propri statuti, riceveano il podestà da Venezia; e il titolo di duca di Dalmazia per

misericordia di Dio fu aggiunto a quello del doge.

Questo godeva terre, decime, pesche, caccie, vestiva riccamente, gran treno di servi, in chiesa si cantavano le sue lodi; egli intronizzava i prelati, benediva il popolo, dava l'avocazia delle chiese del dominio, giudicava liti o spediva messi a giudicarle: ma da un lato lo frenava l'aristocrazia, dall'altro il popolo ancora mobile e rivoltoso. Già dodici dogi erano stati eletti figli di doge ancor vivo; laonde si temeva non si riducesse ereditaria anche quella dignità, come succedeva delle feudali sul continente. E però Ottone Orseolo succeduto a Pietro fu cacciato dal popolo, e si provvide che nessun doge potesse associarsi verun congiunto, nè designar il successore. L'autorità del doge fu ristretta col volere che non deliberasse se non con due tribuni, poi col togliergli la nomina de' giudici, istituendo il magistrato del Proprio. Il doge era però ancora eletto da tutto il popolo, donde frequenti sedizioni fra gli aspiranti.

Venezia nulla risentì dalla lotta delle Investiture, attesochè il doge non le conferiva; esso nominava il primicerio e i cappellani di San Marco; popolo e clero continuavano ad eleggere i vescovi; il patriarca, ricevendo il soldo dallo Stato, restava alieno dalle pretensioni feudali dei prelati del continente. I terribili incendi di cui pati, diedero modo a Venezia di attestare le sue ricchezze con fabbriche solide e belle, e che compite quando non aveva nè miniere nè bestiame nè vino od altra produzione, attestano il prosperare de'suoi traffici. In fatto cresciute le navi per tutela e commercio, Venezia si tro-

vò donna del Mediterraneo, e le costituzioni e leggi dirizzava ad alta prosperità mercantile, allettando i forestieri con privilegi, sicurezza, buona moneta, pronta giustizia. Il doge poteva essere mercante, e in alcuni trattati si trova stipulata esenzione di gabelle per le merci di lui; ma poi fu stanziato che, salendo al trono, liquidasse i suoi conti.

Premeva alle città marittime l'amicizia di Costantinopoli, centro delle arti, del lusso e dell'eleganza, ed emporio delle merci provenienti dall'India per la via di Alessandria: ma come gli Arabi ebbero occupato l'Egitto, la necessità di più lunghi tragitti le rincarì, sicchè i nostri, invece di comprarle a Costantinopoli, preferirono andarle a raccorre in Aleppo, a Tripoli e in altri porti di Siria, dove erano recate dall'India sul golfo Arabico, poi per l'Eufrate e il Tigri fino a Bagdad, traverso al deserto di Palmira riuscendo al Mediterraneo. Quando poi il soldano d'Egitto riaperse il golfo Arabico, via degli antichi, i nostri posero stanza ad Alessandria, rassegnandosi agli oltraggi e alle gravi esazioni de' Musulmani; e quel che ivi raccattavano, distribuivano poi in tutti i porti del Mediterraneo e della Spagna, e fin ne' Paesi Bassi e nell'Inghilterra.

La politica di Venezia si limitava dunque al Levante; e durava l'uso che i dogi chiedessero la bolla d'oro in segno d'investitura dagli imperatori di Costantinopoli. Coi quali ebber talvolta guerra, poi ottennero buon accordo e vantaggi di commercio, e la cessione delle città di Dalmazia e d'Istria, col che ebbero legalizzata la do-

minazione che già vi esercitavano.

Poco tardo nuova guerra coll'imperatore Manuele Comneno, di 1071 cui era pretesto il non averlo soccorso contro i Siciliani, ragione i privilegi da esso largiti ai Pisani. Dicono in cento giorni si allestissero cento galee, ciascuna di cenquaranta remiganti, oltre i soldati: ma la sconfitta e la peste distrusse il bello armamento, tanto che sole diciassette tornarono, ottennero dura pace, e condussero in patria la peste (5). Questi mali esacerbarono il popolo, che uccise il doge Vitale Michiel II, decimonono sopra i quaranta, di cui il domi-1072 nio finisse violentemente: ma fu anche l'ultimo.

Venezia non era la sola città prosperante per commercio marittimo. Gli Amalitani vantavano discendere da cittadini di Roma, che Costantino Magno mandava a Bisanzio, e che naufragati stettero alcun tempo a Ragusi, poi passarono a Melfi, il cui nome applicarono alla nuova patria che si edificarono tra sul pendio e in riva al golfo di Salerno là dove un tempo era fiorita Pesto. Il ducato formatosi abbracciava le terre del contorno, e le isole dei Galli e di Capri, obbedendo ai Greci, la cui lontananza lasciava quasi intera indipendenza. Sicardo principe di Benevento sottomise Amalfi, giovato dalle fazioni che la sovvolgeano, e rubatone il danaro e il corpo di santa Trifomene, costrinse gli abitanti a migrare a Salerno, e con nozze congiungersi a' suoi sudditi, de' cui diritti li fe' partecipi (6). Ma appena Sicardo cadde, gli Amalfitani corsero al porto, e le spoglie ste della saccheggiata città posero sui legni, coi quali tornarono alla patria restaurando le munizioni; e ormai indipendenti anche dal ca-

"Cantu, St. degli Ital. - III, 21

tapan greco, si governarono a repubblica con un prefetto o duca, estesero le loro merci in tutto l'Oriente, e le loro leggi marittime divennero canone nel Mediterraneo e nel Jonio, come un tempo quelle di Rodi.

Amalfi non era però così gelosa dell' indipendenza che non cercasse capi stranieri; e nel 1038 si sottopose a Guaimaro principe di

Salerno, sempre facendo riserva delle proprie libertà.

Ivi Siciliani, Arabi, Indi, Africani venivano a vendere e barattare (7); il popolo mostrava sua baldanza con frequenti rivolte, ornava la patria colle spoglie delle terre remote, e a Gerusalemme avea fondato due monasteri e uno spedale per comodo de' pellegrini, e per farvi poi mercato alle grandi solennità. I suoi tarì erano la moneta più diffusa in Levante prima che i Veneti vi portassero i ducati. Nelle galee usava scafi piccoli, corti remi; sicchè volendo far impresa contro una terra, si tirava in secco la galea, e le vele servivano ad accamparsi, i banchi a dare la scalata, i rematori a

costruire e movere i tormenti da guerra. La superba Genova, appiè di sterili montagne, flagellata da un mare poco pescoso, e costretta a cercar vita dalla navigazione, già all'uscire del secolo ix garantiva da sè la propria sicurezza, con un governo semplice, atto a tutelare le franchigie del popolo e affezionarlo alla patria ed agli affari. N' aveano privilegio i nobili, eletti però popolarmente, come popolare era il general parlamento che deliberava de' comuni interessi, e riceveva i conti resi da' magistrati uscenti. Il commercio in grande era maneggiato dai nobili, forse cadetti delle famiglie che teneano feudi sulla riviera. E poichè guerra continua menavano coi Musulmani, e dovendo sovra questi difendere od acquistare gli scali di Levante, univano le professioni dell'armi e della mercatura. Ottenendo considerazione chi potea mettere sulle banche grossi capitali, cessava la distinzione di razze nobili e ignobili, dividendosi piuttosto i cittadini in compagnie, tribù e maestranze. In queste non si entrava che dato il giuramento; e chi non v'appartenesse non poteva aspirare a cariche pubbliche, la cui nomina era ad esse serbata. La nobiltà non vi si fondava dunque sui terreni, ma su banchi e navigazione, sul credito, sulle continuate magistrature.

I vivi traffici in Levante faceano Genova emula di Venezia; la postura sul mare stesso la recò prontamente in lotta con Pisa. Questa, già nominata per traffici nell' età romana, anche sotto i Longobardi conservò qualchè indipendenza, giacchè Gregorio Magno querelavasi delle piraterie da' suoi esercitate contro i sudditi dell'Impero, e lei e Sovana in Maremma esortava a spalleggiare Maurizio imperatore. Fu poi sottoposta forse al duca di Lucca, del quale ai tempi di Carlo Magno era dovere il difendere la spiaggia dalle correrie dei Greci. Ottone Il quando voleva osteggiare i Greci di Calabria e di Sicilia, mandò a chiedere gli aiuti de' Pisani: vuolsi che i mandati fossero sette baroni dell' Impero, i quali, morto Ottone, si fermarono colà, e diedero origine alle sette famiglie de' Visconti, Godimari, Orlando, Verchionesi, Gualandi, Lanfranchi, Sismondi; alcuno ag-

SARDEGNA 331

giunge i Gaetani e i Ripafratta; e formarono una nobiltà, distinta dall'indigena. I marchesi di Toscana vi risedeano alternamento con Lucca, donde un'invidia, che nel 1003 scoppiò in una guerra, che è la prima che si ricordi di città a città in Italia, e dove all'Ac-

qualunga Pisa rimaneva superiore.

Tra essa e il mare stendesi un piano sì poco declive, che vi si formano acquatrini e canneti: l' Arno poi, che allora la lambiva ed ora la fende, non è fiume bastevole a servirle di porto, come fanno il Tamigi per Londra, la Schelda per Anversa, il Tago per Lisbona. Dovettero dunque crearsi un porto, che fu detto Porto Pisano, a dodici miglia dalla città, e vicino a Livorno, in vista dello scoglio

detto la Meloria, famoso poi per triste battaglie.

Pisa teneva relazione coi Greci della Calabria, e banco ne' principali porti di quella, e nel suo riceveva mercadanti di paesi lontanissimi (8). Colle ricchezze acquistate trafficando facea fruttifero il prosciugato delta dell' Arno, e le rive del Tirreno: i gentiluomini delle colline dal val di Nievole all' Ombrone chiesero la cittadinanza; vi accorrevano quelli che si sottraevano ai marchesi di Toscana; gran signori tenevano palazzi nel suo recinto e castelli ne' contorni; e la nobiltà esercitava l'ingegno governando la patria o i paesi conquistati. Generalmente favoriva agli imperatori, e questo diviene si può dire il carattere della sua storia successiva.

Dalla costa ove possedeva da Lerici a Piombino, salvo alguanti castelli di signori, vagheggiava la Corsica e la Sardegna. Quest'isola, anticamente considerata granaio di Roma, fu poi a vicenda invasa da Vandali, Goti, Greci, infine Musetto (Mugheid al-Ameri) re moro vi annidò una banda di corsari; mentre i montanari fra le balze conservavano le credenze e i costumi antichi, che non dismisero fino ad oggi. Da quella vicinanza grande sconcio veniva a Pisa, che perciò eccitata dal papa (9), accordatosi con Genova e aiutata dai natii. obbligò Musetto a ritirarsi in Africa. Ogni anno egli rinnovava tentativi di recuperar l'isola, sicchè i Pisani stabilirono attaccare le coste de'Barbareschi, e presa Bona, minacciata Cartagine, costrinsero Musetto a chieder pace. L'indomito vecchiardo, chiesti aiuti alla Spagna, ritentò l'impresa, e scannate le guarnigioni pisane, ebbe l'isola tutta di Sardegna, da Cagliari in fuori. Il popolo pisano si scoraggiava a fronte del rinascente nemico, ma i nobili s'accinsero all'ultimo sforzo, e aiutati da Genova, dai Malaspina marchesi di Lunigiana, dal conte Gentilio di Mutica in Spagna, allestirono una flotta, che capitanata dal plebeo Gualduccio, prese terra, sconfisse i 1050 Mori, fe' prigione Musetto, che a Pisa mori in carcere. É l'isola fu tutta de' Cristiani, i quali se la spartirono: ai Genovesi Alghero, al conte di Mutica Sassari, ai Malaspina le montagne, il distretto di Cagliari ai Gherardeschi, di Ogliastra ai Sismondi, di Arborea aî Sardi, d'Oriserto ai Caietani. Poco andò che que'signori cessarono ogni dipendenza dalla metropoli, e cinque principalmente prevalsero col titolo di giudici o re di Cagliari, Sassari, Logodoro, Arborea, Ogliastra.

Questi fatti non sono abhastanza accertati, e tanto meno le loro

particolarità: vivono però in tradizioni antiche, fra le quali è pure che, mentre i Pisani veleggiavano sopra la Sardegna, Musetto tentò sorprendere la loro città, e già aveva occupato la sinistra dell'Arno, quando una tal Cinzica de' Sismondi chiamò all'armi il popolo e rincacciò i nemici. Il fatto diede nome di Cinzica al quartiere d'oltrarno, e origine alla festa di Ponte, battaglia che si dava sul ponte dell'Arno, finta nell'intento, ma che spesso riusciva troppo da vero.

I Pisani assalsero poi di nuovo gli Arabi in Sicilia, ed entrati nel porto di Palermo, e trovatovi sei navi di carico, cinque abbruciarono, l'altra con ricchissime spoglie condussero in patria, dove se ne

valsero per fabbricare il meraviglioso loro duomo (10).

Quando alla Pasqua del 1113, la devota plebe accorreva a Pisa per ricevere la benedizione, l'arcivescovo Pietro fe' recare una croce, e con forza arringando, dipinse le sevizie usate dai Barbareschi corseggiando, e massime da Nazaradech re di Maiorca, il quale dicevasi tenesse ventimila Cristiani a penare ne' suoi bagni; sorgessero, vendicassero alla libertà e alla religione quei loro fratelli. Primi risposero all' esortazione i vecchi, memori degli altri trionfi riportati sopra i Saracini; i giovani li secondarono, e dodici cittadini scelti a diriger l'impresa, coi soccorsi di Roma e di Lucca e col legato pontifizio salparono. Fortuna di mare li trasse fuor di corso, e credendosi approdati alle Baleari, cominciarono il guasto: ma chiaritisi ch'erano invece in Catalogna, s'acquetarono e chiesero compagni all'impresa Raimondo conte di Barcellona, Guglielmo di Mont-1111 pellier, Emerico di Narbona, coi quali s' impadronirono d' Ivica e di Maiorca, menandone via gran preda, e re e regina che si battezzarono. Le cronache di Firenze, esalanti municipale gelosia, raccontano che i Pisani, temendo non fosse la loro città molestata dai Lucchesi durante quella spedizione, chiesero ai Fiorentini la prendessero in custodia. Vincitori, domandarono a questi che premio desiderassero fra le spoglie recate da Maiorca; se le porte di metallo o due colonne di porfido. I Fiorentini preferiron queste, e i Pisani gliele mandarono rivestite di scarlatto; ma si volle che prima le

Dello spartimento della Sardegna i Genovesi rimasero scontenti, e tardarono a ritirarsi finchè i Pisani non li cacciarono coll'armi. Di qui erano cominciate invidie e rancori, che poi scoppiarono pel possesso della Corsica: isola importantissima pel legname di costruzione, la pece, il catrame, e perchè assicurava il commercio del mare occidentale. Aveva subìto la dominazione de' Vandali, poi dei Goti, il cui re Teodorico l'avea giovata di provedimenti, creando anche espresso per lei un conte, acciocchè non fosse costretta a portare fin sul continente le querele. I Longobardi, sprovisti di flotte, non aveano pensato a sottometterla; sicchè senza contrasto la tennero gl'imperatori greci, e ne fecero pessimo governo, gli sconci del dominio lontano crescendo colle persecuzioni religiose. Fu poi invasa dagli Arabi, della cui dominazione è ancor testimonio il Moro cogli occhi bendati ch' essa porta nello stemma; e la tradi-

guastassero coll'affocarle (11). Son quelle che ancora si vedono alla

porta del bel San Giovanni.

zione vorrebbe che un Colonna romano la ritogliesse agli Infedeli, e l'acquistasse in regno. Fatto è ch' essa fu, come ogn' altro paese d'allora, sminuzzata fra vari signori, sui quali i Pisani ambivano aver l'alto dominio per rinforzo al loro partito. La ambivano pure i Genovesi per un compenso o un contrappeso alla Sardegna: ma quei signorotti, mal soffrendo di dipendere da città mercatanti, preferirono il papa, il quale, secondo il diritto del medio evo, ritenevasi sovrano di tutte le isole, e che in effetto ne fu salutato signore, e vi deputò dei marchesi. Ma l'isola era sovvertita da incessanti turbolenze; delle quali infastidito, Urbano II la infeudò ai Pisani quando maggior bisogno aveva dell'amicizia e del danaro di essi, e i vescovi dell'isola dichiarò suffraganei a quello di Pisa, che fin allora non ne aveva.

Di tutto ciò crebbe la gelosia de' Genovesi, i quali alfine assalsero Porto Pisano con ottanta galee, quattro grosse navi cariche di macchine, e ventiduemila uomini da sbarco, fra cui cinquemila armati di corazza e caschetti di ferro. Tanto poteva una sola città! I mari furono insanguinati, devastate le coste, finchè Innocenzo II li ricontiliò; e per equipararne i diritti, eresse Genova in arcivescovado sottraendola al metropolita di Milano, e vi sottopose i vescovi delle due Riviere e tre della Corsica, mentre al pisano suffragavano quei della Sardegna. Da quel punto Genova si professò papale, perchè Pisa stava alla divisa degli imperatori.

(4) Flam. Cornaro, Eccl. ven. tom. xi. p. 309.

(3) In tale occasione Guglielmo Apulo (Rer. it. Scrip. v) dice de' Ve-

neziani:

Non ignara quidem belli navalis, et audax Gens erat haec: illam populosa Venetia misit,

<sup>1 (2)</sup> La cronaca veneta di Martin da Canale divisa a lungo la spedizione di Carlo Magno contro Venezia, e come questi si piantò a Malamocco, donde tutti i cittadini fuggirono a Rialto. Molestati assiduamente daí Franchi, un giorno venner a mischia con essi, e dalle navi scaraventarono contro quelli gran quantità di pani, onde Carlo comprese non li potrebbe prendere per fame. Una donna, fintasi traditrice della patria, gli meno uomini che per gran danaro fabbricarono un ponte galleggiante, sul quale tragittare l'esercito; ma l'aveano disposto in modo che róvinarono e affogarono la cavalleria di lui. Allora sconfortato, Carlo chiese veder il doge, e con esso entrò in Venezia; e mentre navigava, giunto ove l'acqua è più profonda, con tutta la forza del suo braccio vi gettò un lunghissimo stocco ch' egli impugnava, e disse: — Come cote-« sto stocco che ho gettato in mare, non apparirà più mai nè a voi nè a a me nè a persona viva, così non sia al mondo persona che abbia pos-« sanza di nuocere al dominio di Venezia; e a chi vi nocerà, gli venga « sopra l'ira e il maltalento di Domeneddio, così come venne sopra di α me e sopra la mia gente ».

Imperii prece, dives opum, divesque virorum, Qua sinus Adriacis inter litus ultimus undis Subjacet arcturo sunt hujus mænia gentis Circumsepta mari; nec ab aedibus alter ad aedes Alterius transire potest, nisi lintra vehatur. Semper aquis habitant, gens nulla valentior ista Æquoreis bellis, raliumque per aequora ducta.

(4) Nel diploma del 983, dove Ottone II conferma ai Veneziani i loro diritti, si trovano nominati i popoli formanti il regno d'Italia; e sono Pavesi, Milanesi, Cremonesi, Ferraresi, Ravennati, Comacchiani, Riminesi, Pesaresi, Cesenati, Fanesi, Sinigalli, Anconitani, Umanesi, Fermani, Pinnesi, Veronesi, Gavellesi, Vicentini, Monselicesi, Padovani, Trevigiani, Cenedesi, Furlani, Istrioti.

(5) La famiglia Giustiniani v'era tutta montata, e tutta perì. Unico superstite un frate, che dispensato dai voti, sposò Anna Michiel. Avutone

tigli, tornò al chiostro, ed essa pure, e furono santificati.

(6) Anonino Salern., Paralip. cap. 58-62.

Nulla magis locuples argento, vestibus, auro, Partibus innumeris: hac plurimus urbe moratur Naula, maris cœlique vias aperire peritus. Huc et Alexandri diversa feruntur ab urbe Regis et Antiochi, Gens haec freta plurima transit. Hic Arabes, Indi, Siculi noscuntur et Afri. Haec gens est totum prope nobilitata per orbem. Et mercando ferens et amans mercalu referre.

Gugl. Apulo, 111.

(8) Donnizzone si lamenta che la contessa Beatrice sia stata sepolta in Pisa, perchè in questa è affluenza di Pagani, di Turchi, d'Africani, di Caldei:

Qui pergit Pisas, videt illa monstra marina: Haec urbs Paganis, Turchis, Libycis, quoque Parthis Sordida, Chaldaei sua lustrant litora tetri.

(9) « Lo papa colla sua chericia mandoe a Pisa a predicare la croce in « Sardigna contra li Saracini lo cardinale d'Ostia; al quale lo vescovo « e 'l comune di Pisa s' obbligarono di fare lo passaggio, e ricevettono a lo gonfalone vermiglio, quasi dicesse loro: Va, e vendicu la morte di a Cristo ». Ranieri Sardo, Chron. pisana al 1017.

(10) L'avvenimento è attestato da questa iscrizione apposta al duomo:

Anno quo Christus de Virgine natus, ab illo Transierant mille decies sex tresque subinde. Pisani cives, celebri virtute potentes, Istius ecclesiae primordia dantur inisse Anno quo siculas est stolus factus ad oras, Quod simul armati multa cum clusse profecti Omnes majores, medii, pariterque minores Intendere viam primam sub sorte Panormum Intrantes, rupta portus pugnando calena. Sex capiunt magnas naves, opibusque repletas, Unam vendentes, reliquas prius igne cremantes; Quo pretio muros constat hos esse levatos. Post hinc digressi parum, terraque politi, Qua sluvii cursum mare sentit solis ad ortum, Mox equitum turba, peditum comitante calerva, Armis accingunt sese, classemque relinquunt, Invadunt hostes contra sine more furentes.

Scd prior incursus mutans discrimina casus,
Istos victores, illos dedit esse fugaces,
Quos cives isti ferientes vulnere tristi
Plurima pro portis straverunt millia morti:
Conversique cito tentoria litore figunt,
Iynibus et ferro vastantes omnia circum:
Victores victis sic facta caede relictis,
Incolumes multo Pisam rediere triumpho.

1) Ricordano Malaspini, cap. 76; — Giovan Villani, lib. iv. c. 31.

#### CAPITOLO LXXX.

### Crociate. — La Cavalleria.

Le imprese de' Pisani son quasi il preludio della più segnalata del medio evo, voglio dire le crociate. Antichissimo è l'uso di visitare le tombe de' martiri ed i santuari, e principalmente San Jacopo di Galizia, Gerusalemme, ed in Italia il monte Gargano e le soglie degli Apostoli. I devoti che d'ogni paese ed in ogni tempo venivano a queste, ci portavano non soltanto danaro, ma ragguagli di contrade inaccesse; e a vicenda qui attingevano idee d'una civiltà tanto su-

periore a quella delle loro patrie.

I pellegrinaggi si volgeano principalmente a luoghi di reliquie famose; e massime dopo il Mille si estese questa devozione. fondata non solo su antica tradizione ecclesiastica, ma sulla natural venerazione per gli avanzi di persone care ed onorate. Se ne abusò, e poichè aveansi come un tesoro, si cercavano fin colla violenza o la frode. Ne vedemmo smaniato Sicardo principe di Benevento, che colla guerra obbligò Napoli a cedergli le ossa di san Gennaro, Amalfi quelle di santa Trifomene, Lipari quelle di san Bartolomeo. Queste ultime eccitarono il desiderio di Ottone III, e i Beneventani non osando disdirgli la domanda, gliele scambiarono con quelle di san Paolino (pag. 230).

Vuolsi che fino dal 653 i monaci di Fleuriac rubassero da Montecassino i corpi di san Benedetto e santa Scolastica. Adalberto marchese di Toscana, osteggiando Narni, ne portò via quelli di san Cassio e santa Fausta, che depose in San Frediano di Lucca. Famoso involatore di reliquie Teodoro vescovo di Metz, militando per tre anni in Italia con Ottone Magno suo cugino, cercò d'averne quocumque modo potuit, e Sigiberto fa la lunga enumerazione dei corpi che portò via. Trovandosì a Roma mentre Giovanni VIII benediceva un convulsionario colla catena di san Pietro, esso la prese, giurando non la rilascierebbe mai più, se non gli si tagliassero le mani: e a fatica fu ottenuto s'accontentasse d'averne un a-

nello (1).

Era morto nel 1074 a Solaniga presso Vicenza san Teodebaldo romito della stirpe dei conti di Sciampagna, e i Vicentini ne vollero per forza il cadavere: ma i monaci della Vangadizza presso l' Adigetto riuscirono a rapirlo, e di grandi miracoli egli fortunò la loro badia. Rodolfo fratello dell' estinto venne per richiederlo a grandi istanze; ma fu assai se potè ottenerne qualche reliquia. Alcuni mercadanti di Bari, trafficando a Mira nella Licia, macchinarono di rapire gli avanzi di san Nicola, e tra astuzie e forza gli ebbero, e in

mezzo a miracoli li portarono a Bari, d'allora frequentissima da devoti. Pure alcun tempo dopo i Veneziani rubavano da Mira stessa un corpo, che asserivano esser quello di san Nicola: pretensioni opposte, che recarono serie emulazioni. Essi Veneziani con lunga astuzia tolsero da Alessandria le reliquie di san Marco (pag. 325): giunte a Venezia, furono murate entro un pilastro della cappella ducale, affidandone il secreto al solo primicerio, al procuratore ed al vescovo: smarritasene poi la memoria, fu per altri portenti rinnovata nel 1094, quando il corpo venne di nuovo riposto con tal segretezza, che fino ad oggi non fu più rinvenuto. Attorno al Mille crebbe a smania l'amore delle reliquie; molte per rivelazione se ne scopersero, e di preziose in Santa Giustina di Padova; e parve, dice un contemporaneo, la risurrezione dei morti.

Neppur frodi mancarono a quella pietà; e i fiorentini venerarono un braccio di santa Reparata, ottenuto da Teano, poi s'avvidero ch' era legno e gesso, finzione delle monache per serbarsi intera la loro santa. Più spesso l'ignoranza traeva in errore, e dove si scoprisse un sepolcro con una palma credeasi chiudesse un martire; le sigle B. M. esprimenti bonæ memoriæ, s'interpretavano beato martire; il ruolo d'una legione fu reputato un catalogo di santi; e i dottissimi e devotissimi Papebrochio e Mabillon fecero espungere dal numero dei santi una Argiride martire a Ravenna, un Catervio e una Saturnina a Tolentino, venerati sopra falsa interpretazione di

epigrafi.

In tempi che da una parte veniva predicata una morale pura, rigorosa, senza condiscendenze, dall' altra le inclinazioni, non corrette da riguardi, da abitudine, da educazione, e fomentate da sciagurati esempi, portavano ad atti feroci, sentivasi il peccato anche nel commetterlo, e nasceva presto il bisogno d'espiarlo avanti alla giu-

stizia divina. Di qui le penitenze pubbliche e rigorosissime.

Un penitenziale di Pisa ci descrive quella che infliggeasi agli omicidi volontari. Erano condannati a prigionia, e prima doveano dai padrini ricevere la penitenza di tutti gli altri peccati; poi con essi padrini venir alla chiesa vescovile, davanti all'arciprete o al canonico penitenziario. Questi gli domandava se si fosse redento degli altri trascorsi, e se per l'omicidio volesse entrare in carcere; e se affermava, venivagli imposto che tutta la quaresima, eccetto la domenica, digiunasse in pane ed acqua, facesse cento genuslessioni, e recitasse cento Pater ogni giorno, e cento ogni notte; a nessuno parlerebbe fin all' ora terza ne dopo compieta; non si laverebbe o asciugherebbe le mani; il sacerdote gli darebbe a mangiare una volta al dì, e d'un cibo solo, nè pesci o anguille; giacerebbe vestito e sulla paglia, del carcere non uscendo che per le necessità naturali. Disposto il luogo della prigionia, dal penitenziere o dal padrino v'è condotto: ivi depone le vesti solite ed ogni pannolino, per mettersi una tonaca aspra e zoccoli. Seguono le preghiere che si devono recitare su lui, e quali esortazioni fargli. Del pane datogli deve sempre far tre elemosine, ma ciascun pane sarà tale che gli avanzi bastino a sostentarlo (2).

Quelli che per delitti rifuggivano alle chiese, spesso dopo flagellati condannavansi a pellegrinare. In penitenza del fratricidio, une si legò strettissima al braccio destro la spada micidiale con cerchi di ferro, sicchè la s'incarnò; quando arrivato al sepolero di san Bononio abbate di Lucedio nel Vercellese, di subito que' cerchi si spezzarono. Altrettanto accadde sulla tomba di sant' Appiano di Pavia in Comacchio e di san Teodebaldo suddetto nel Vicentino (3).

Presso al Mille un conte Ugone dell' Alvernia colla moglie Isengarda pellegrinò alla soglia degli Apostoli per iscontare le gravissime sue colpe: ma quando volle entrare in san Pietro nol potè, spasimando di dolori e rimorsi. Costretto a confessare questi patimenti, ha l'assoluzione da papa Silvestro, e l'obbligo d'edificare un monastero. Reduce, alloggiò a Susa presso un amico, al quale raccontò i mali e la penitenza; ed esso l'esortò a dedicare il monastero all'arcangelo Michele, mostrandogli la chiesa, ivi a dodici miglia, ove tanti miracoli questo operava. Ed ecco la notte l'arcangelo stesso appare in sogno, e lo conforta a tal fatto; e così ebbe origine il famoso monastero di san Michele alla Chiusa, ricco di molta storia, e pietoso ai tanti che, da quella valle, scendeano di Francia in Italia (4).

E in pellegrinaggi furono spesso cambiate le pubbliche penitenze: il che non piaceva a Carlo Magno, perchè incentivo a gabbar gente; e invece d'andar randagi coi ferri e ignudi, pareagli sconterebbonsi meglio i peccati stando fermi in un luogo a lavorare, servire, far le penitenze canoniche (5). Non valse l'avviso, anzi ipellegrinaggi crebbero, e si dirigevano massimamente ai luoghi della Palestina, dov'eransi compiti i grandi misteri dell'aspettanza e della redenzione. Ivi ogni gleba portava l'orma d'un patriarca o d'un apostolo; i racconti della prima fanciullezza come gli studi dell'età matura erano pieni dei nomi di que'luoghi; i cantici di Salomone, i treni di Geremia, le maledizioni d'Isaia, le istruzioni del Vangelo li rendean noti e cari a ciascuno come una seconda patria. Pertanto v'affluiva gente a visitarli fin dai primi tempi del cristianesimo, e sempre più quanto più si convertivano popoli germanici, amanti delle corse lontane, e infervorati di zelo recente.

Nell'850 un diacono di Spoleto, involontariamente micidiale del fratello, andò a Roma a riceverne penitenza, e legato le braccia e il collo di ferro, fu mandato ai luoghi santi finchè impetrasse perdono. Dauferio, nobile beneventano, per aver ucciso Grimoaldo principe di Benevento, passò a Gerusalemme tenendo in bocca un sasso abbastanza grosso, cui traeva solo per mangiare (6). Con quel pellegrinaggio vedemmo puniti i concubinari di Milano, ed Erlembaldo andarvi ad attingere il coraggio di combatterli: a Cencio che l'aveva tratto prigione, Gregorio VII impose di visitare Terrasanta. Ad esortazione di Sergio IV vuolsi che molti Veneziani andassero a Gerusalemme verso il 1009, tra i quali Gherardo Sagredo che colà morì e fu sepolto. Ne ereditò il nome e la pietà il figlio, il quale fatto monaco e priore di San Giorgio Maggiore, volle visitare il santo sepolcro: ma una tempesta lo gettò a non so qual riva, dove un monaco lo persuase andasse piuttosto ad apostolare l'Ungheria. In fatto vi

fruttò grandemente in propagar la fede, e vi ottenne un vescovado poi il martirio; onde ancora in Ungheria e a Venezia è venerato col

nome di san Gherardo (7).

Nel Mille due reduci da Terrasanta, sorpresi da un miracolo, si fermarono in val del Tevere, e fatto un oratorio vi deposero reliquie, dalla cui devozione originò la città di Sansepolcro. Il monastero di san Vito nel Lodigiano fu fabbricato il 1030 da un Ilderado di Comazzo, nobilissimo, vivente a legge ripuaria, il quale racconta:-« Avendo commesso grave misfatto, pensai scontarlo pellegrinando « oltremare. Ma il pontefice cui mi confessai, trovando leggera l'am-« menda, m' impose di continuare tre volte la visita al santo sepol-« cro e a cento santuari, scalzo i piedi, senza cavallo nè bastone, nè « uso di moglie, nè fare verun agio alla carne, e mai non passando « il giorno ove la notte. Non reggendo io a tanto, gli caddi a piedi, « supplicando ad alleviarmi questa penitenza; ed egli impietosito « mi ordinò di fondar questo monastero, e offrirgli la decima di tutti « i miei possessi » (8). Quei possessi eran nullameno di quattromila quattrocentosessantaquattro pertiche, oltre molti diritti lucrosi: e quel monastero contribuiva ogn' anno un danaro d' oro al santo se-

Ogn' anno poi da tulta Europa, ma principalmente dall'Italia e da Roma partivano carovane di devoti, che colla schiavina in dosso, il bordone alla mano, un cappello di larghe tese, uno zaino sospeso alle reni, dopo confessi e comunicati, e benedetti colle preci che ancor sono nel Rituale, andavano oltremare, donde portavano palme e conchiglie, che reduci deponeano con solennità alla patria chiesa. Volle partire con una siffatta comitiva Raimondo piacentino che avea perduto ne'traffici ogni aver suo: ma sua madre non sofferse di staccarsene; e udita insieme la messa solenne del pellegrinaggio, e ricevuto il bordone e la bisaccia, si posero in cammino. Visitati i luoghi santi, tornavano per nave quando Raimondo ammalò agli estremi. I marinai voleano gettarlo all'acqua perchè la sua morte non recasse maluria al vascello; ma la madre li distolse. E guari, e tocca-

rono terra, ma allora la madre infermò e morì; e Raimondo tornò

soletto a Piacenza, ove depose il sacro ramo délla palma; e fu sempre nominato il Palmiero.

Coloro che da tutta Europa passavano in Terrasanta, solevano attraversare l'Italia, con guadagno delle nostre città marittime, le quali, oltre il naulo, vantaggiavano alle fiere che le carovane de'Musulmani teneano a Gerusalemme, una delle città sacre anche nella fede di Maometto, e nominatamente sul Calvario il giorno dell' Esaltazione della croce; e nei porti di Siria trovavano occasioni di utili baratti. La pietà faceasi un dovere di soccorrere ai devoti; per loro fondavansi ospizi; Bernardo da Mentone ne fabbricò due sul grande e sul piccolo Sanbernardo; un altro erane sul Cenisio; Venezia già nel secolo x avea per essi un ospedale alla Giudecca, poi nel seguente a Sant' Elena, ai Santi Pietro e Paolo di Castello, a San Clemente.

Non di rado era occorso ai pellegrini di doversi difendere colle

armi; e quando il furibondo califfo d' Egitto Hakem Bamrillah per1001 seguitò i Cristiani di Siria, papa Silvestro II esortò i nostri a proteggerli, e in fatto Genovesi e Pisani corsero quelle spiaggie. La morte
1021 di Hakem sospese le minaccie; i nostri stipularono di pagar un tributo al nuovo califfo Daher Ledinillah per vivere sicuri in Palestina; e gli Amalfitani ottennero da lui di fabbricare, presso alla chiesa
di san Giovanni, uno spedale pei viaggiatori d' Occidente, con ricca
dotazione ch' ogn' anno mandavano d'Europa. Di qui l'origine degli
Spedalieri di san Giovanni, durati poi fin alla nostra età col nome di
cavalieri di Malta.

Ci fu veduto come i Musulmani avessero occupato la costa settentrionale d'Africa. e di là invaso la Sicilia e l'Italia meridionale, correndo continuamente il Mediterraneo a danno delle navi e del litorale; e come contro di loro operassero Giovanni XIV e i Pisani; e finalmente battuti dai Normanni, non solo rinunziassero a dominare l'Italia, ma anche in Sicilia fossero ridotti a condizione servile.

In altre parti però le minaccie de'Musulmani rinfocarono non solo contro Terrasanta ma contro tutta Europa, quando una nuova gente settentrionale rianimò la foga dei seguaci del profeta, voglio dire i 1078 Turchi Selgiucidi, che avendo invasa la Siria, vi trucidarono i Cristiani e i musulmani Alidi, rei del pari al loro cospetto di credere che un Dio s'incarnasse. Fu sentito allora il bisogno di prevenir il pericolo coll'assalire i nemici; e Gregorio VII invitò i Cristiani ad assumere le armi, e passar a combattere per Cristo, proponendo condurli egli stesso appena domi i suoi nemici (9). Va dunque a lui la prima idea delle crociate; ed è notevole che non nomina tampoco il santo sepolcro, titolo d'emozione allora, come adesso pretesto: bensì ne motiva l'estendere il regno di Cristo, respingere l'islam, restituire all'Impero le provincie tolte dai Selgiucidi, riunirlo alla Chiesa latina siccome prometteva l'imperatore Michele Parapinace, spingersi fino in Armenia regno di Cristiani, e ricacciar i Turchi nel deserto Tartaro. Vittore III continuò quelle esortazioni nel suo breve pontificato, e tenuto coi vescovi e cardinali un concilio, da tutti i paesi d'Italia adunò un esercito cristiano, al quale diede il vessillo di san Pietro e indulgenza plenaria (10). All'impresa pigliarono principal parte Genovesi e Pisani, che invasero le coste d'Africa, e delle 1088 spoglie levatene abbellirono le patrie chiese.

Non era dunque nuovo il grido della guerra santa in Italia, allor1093 chè un Pietro, eremita d'Amiens, andato pellegrino a Gerusalemme,
e tocco dalla miseria a cui gl' Infedeli vi riducevano la popolazione
cristiana e i devoti avveniticci, corse l' Italia e l'Europa, in nome di
Dio invitando i popoli a redimere la santa terra dall'obbrobrio della
servitù straniera. In tempo che predominava il sentimento religioso,
efficacissima sonò quella parola; tutta cristianità si scosse gridando
Dio lo vuole, e ne cominciarono le spedizioni note sotto il nome di
crociate. Raccolse quel grido popolare papa Urbano II, e convocò
un sinodo a Piacenza, al quale intervennero ducento vescovi d'ogni
paese, da quattromila cherici, e più di tremila laici, talchè le adunanze bisognò tenere all' aperta. Ivi si fecero molti decreti per re-

staurare la scarmigliata disciplina ecclesiastica e per garantire la tregua di Dio; e furono uditi nunzi dell'imperatore Alessio Comneno che esponeano le desolazioni della Palestina, esortando a dargli soccorso contro gl' Infedeli, che spingeano le correrie fin sotto le mura di Costantinopoli, e minacciavano tutta cristianità. Papa Urbano esortò all'impresa, e da molti ne ricevelte giuramento: poi nel concilio di Clermont, promise (cosa allora insolita) indulgenza di tutte le meritate penitenze a chi assumesse la croce e le armi.— Chi non prende la sua croce e mi segue, non è degno di me pripeteasi da tutti i pulpiti; — Le cavallette non hanno re, e vanno insieme per bande.— Maledetto chi in viaggio porta il sacco o il bastone! provederà Dio, il quale veste i gigli de' campi.— Dio lo vuole, Dio lo vuole! provuole! provuole!

Come poc' anzi aveano tutti creduto alla fine del mondo, così allora tutti credettero al riscatto; ognuno lasciava ciò che più avea diletto, il castello, la sposa, i figli; chi ieri rideva, oggi flagellavasi: i ladroni sbucavano dalle tane; parricidi, adulteri, sacrileghi vestivansi di cilizio, e movevano per fare sconto di loro colpe; v'era chi ferrava i bovi, e sulle benne caricava tutta la famiglia: turbe incomposte d' uomini, fanciulli, donne, senza guida, senza viveri, senz'armi s'avviavano a Gerusalemme, non sapendo ove ella fosse nè come vi giungerebbero, ma fidando nel Dio che aveva pasciuto Israele nel deserto. Con questo entusiasmo che avrebbe creduto colpa il ragionare, la turba, sui passi di Pietro Eremita, precipitavasi per la via meno acconcia, cioè per l'Ungheria e la Bulgaria; e per difetto di cibi, o per assalto de' nemici e delle popolazioni su cui arrivava devastando, perì a centinaia di migliaia. I baroni di Francia, di Fiandra e Lorena mossero con ordine migliore per la Germania: un altro stuolo, con Ugo fratello del re di Francia, Roberto di Fiandra. Roberto di Normandia, Eustachio di Boulogne, passarono per Italia. A Lucca trovato il papa, vollero esserne benedetti, indi rivoltisi su Roma, ne cacciarono l'antipapa Guilberto, che dovette rinchiudersi in Castel sant'Angelo, Giunti in Puglia quando più non era acconcia la stagione al tragitto, vi attesero la primavera.

Colà Amalfi erasi ribellata a Ruggero duca di Puglia, il quale per domarla si raccomandò a suo zio Ruggero conte di Sicilia; e questi, radunato gran numero di Saracini dell'isola (11), e unitili alle sue truppe e a grosso stuolo di navi, assediò la città. Ma ecco in quello spargersi l'arrivo de' Crociati; subito il grido di Dio lo vuole risuona fra gli accampati; l'odio rinfervorato contro gl'infedeli fa sembrare iniquo l'adoperarlo contro i Cristiani: Boemondo, principe di Taranto e fratello del duca Ruggero, piglia tosto la croce, nella speranza di fare alcun acquisto in quell'Asia dove già egli avea combattuto i Greci; e moltissimi si accingono al passaggio. Così cessa l'ira

fratricida, e Amalfi conserva la sua libertà.

I Crociati passarono in Epiro; ma i Greci (che del resto mostra- 1096 ronsi sempre tepidi e spesso sleali in una guerra da essi invocata e di loro principale vantaggio) si adombrarono dell'arrivo di questi Normanni che teste aveano provati nemici; e in fatto non tardò oc-

casione di venire all'armi. Boemondo li battè, occupò molto paese, e comparve nella reggia di Costantinopoli con tal fierezza, che Alessio Comneno non trovò migliore spediente che chiamarlo a sè, lasciargli scegliere quante ricchezze volesse, e rimandarlo col solo

patto che gli facesse omaggio.

Non è da questo luogo il divisare quell'impresa, la prima che s'intraprendesse a nome dell' intera cristianità, e la più magnifica negli effetti, giacchè impedi che l' Europa divenisse musulmana. Diremo solo come i nostri non vi si precipitassero con tanto ardore come gli stranieri, attesochè da un lato (al par degli Spagnuoli) la guerra contro gl' Infedeli non aveano bisogno di cercarla fuor di casa, dall' altro teneano traffici vivi in Siria: pure Folco, poeta di quegli avvenimenti, canta che dalle rive dell'Adige, dell'Eridano, del Tevere, della Magra, del Vulturno, del Crustumino partì gran popolo, Liguri, Italiani (Lombardi?) Toscani, Sabini, Ombri, Lucani, Calabresi, Sabelli, Aurunci, Volsci, Etrusci, Apuli (12). V'è chi scrive (13) l' impresa essere stata consigliata e ispirata dalla contessa Matilde; ma nessun contemporaneo ne fa motto, benchè all' indole di lei si convenga il credere che vi persuadesse e aiutasse gli Itali ani, e massime i Toscani.

L'esercito, fra gli ostacoli dei Greci infidi e dei Turchi nemici, procedette fin che prese Nicea ed Antiochia, occhio della Siria, perla 1007-98dell' Oriente.

Repugna all' indole feudale il suppor l'impresa diretta da un solo capitano, come disacconciamente favolò il Tasso: ciascun barone, ciascun uomo v'andava, colle provisioni, colle armi, coi consigli che credeva, nulla avendo di comune se non l'intento, ispirati dall'unica idea allora universale, la religione, e col calore che le passioni sogliono acquistare in una moltitudine radunata al medesimo scopo. Fra' baroni andati da Italia si segnalò Tancredi figlio del marchese Odone Buono e di Emina sorella di Roberto Guiscardo, modello del valor generoso e devoto; mai non invocato indarno dal debole, fedele a tutta prova, d'un valore che crescea cogli ostacoli, e che si nascondeva, cercando meriti pel cielo non acquisti in terra. Fiero ed astuto invece era Boemondo suo cugino, che aspirava più ai regni mondani che al celeste: onde appena fu presa Antiochia, egli si fermò colà, facendosene un regno.

Dopo lunghi travagli anche Gerusalemme fu espugnata, e si trattò 9-15giu di porne re Tancredi; ma egli preferì di consacrar la sua spada a difenderla dai rinascenti Musulmani; e lo scettro fu dato a Goffredo di Bouillon. Al modo che i Barbari aveano fatto dell'Italia, la Palestina fu allora partita fra i cavalieri latini, ciascuno regnandone un brano, difendendolo, estendendolo, governandolo, sotto la nominale prima-

zia del re di Gerusalemme.

Anche i conti di Biandrate e di Savoia campeggiarono colà. Dei minori combattenti non si parla, giacchè se le imprese del medio evo son la più parte anonime, queste ancor più, dove tutti chiedeano ricompense eterne anzichè glorie mondane. Bensì le tradizioni posteriori accennano a fatti e persone non bene accertati. Padova nomina

Aicardo di Montemerlo e Isnardo di Sant'Andrea del Musone, il primo de' quali, nobilissimo giovane e soldato arditissimo, restò morto all' assedio di Nicea. Galvano Fiamma vuole che da Milano un mirabile esercito passasse alla crociata cantando Ultreja: ma il suo genio parabolano, l'esser vissuto due secoli dopo, e il silenzio dei cronisti coevi o vicini, come Landolfo Juniore, gli scemano fede; tanto più che l'abbate Uspergese afferma, sin al 1100 i Lombardi aveano sempre mancato al voto di concorrere alla crociata. Pure i cronisti milanesi sanno che il loro arcivescovo Anselmo da Bovisio partì a menare soccorsi ai Crociati, e dinanzi all'immensa turba portava un braccio di sant' Ambrogio in atto di benedirla: era banderaio Giovanni da Ro, e capitano Ottone Visconti, il quale, ucciso un gigante infedele, gli tolse il cimiero, figurante un drago che ingoia un fanciullo, e che divenne poi stemma de' Visconti. La spedizione riuscì alla peggio, e l'arcivescovo stesso vi perì, o combattendo, o a Costantinopoli in conseguenza d'una ferita: e i Crociati che rimpatriarono, istituirono in patria il luogo pio delle Marie e la chiesa di san Sepolcro, alla quale poi annualmente dirigeasi e dirigesi dalla metropolitana una processione, in ricordanza di quel fatto.

Tarda adulazione inventò un Rinaldo, giovane eroe, dal quale poi derivò la casa d' Este; ma nella storia non n'è il minimo vestigio. I Fiorentini vorrebbero che Pazzino de' Pazzi montasse il primo sulle mura di Gerusalemme, onde da Goffredo ebbe in dono alcune scaglie del santo sepolcro, colle quali in patria accese il fuoco benedetto. Ne derivò a quella famiglia il privilegio di rinnovare il fuoco al sabbato santo, e correvano a recar la facellina per tutte le vie sopra un carro, che poi s'ingrandì e ornò, e oggi ancora va in volta mandando la colombina fin al coro della cattedrale, poi dando il volo a molti

fuochi artifiziali sul canto dei Pazzi.

Alcuni fan principale onore ai Pisani della presa di Gerusalemme; ma Guglielmo di Tiro li dice arrivati solo alla fine del 1099, condotti dall'arcivescovo Daimberto, che salì patriarca della santa città, e del quale abbiamo la lettera con cui, a nome anche di Goffredo, del conte Raimondo e di tutto l'esercito, dava ragguaglio di quella presa a Pasquale II, che ne scrisse ringraziamenti ai consoli di Pisa.

Era con essi la flotta genovese di ventotto galee e sei vascelli, sulla quale montava pure lo storico Caffaro, e che vuolsi comandata da Guglielmo Embriaco, il quale avrebbe insegnato l'uso delle torri mobili. Le due genti assalirono daccordo Cesarea, ricevuta prima la comunione; e le esortazioni di Daimberto e del console genovese Malio spinsero a prenderla d'assalto. Dalle spoglie i Genovesi ottennero il famoso catino, che credeasi uno smisurato smeraldo e donato dalla regina Saba a Salomone, e che ancora si custodisce con gelosa venerazione. Da Tancredi ottennero un quartiere d'Antiochia dov'egli era principe, e di Laodicea con mercato franco e il libero uso dei porti (14).

Venezia, per non guastare i suoi traffici coi principi di Levante, freddamente avea cooperato alla crociata: come però vide Pisani e Genovesi tornarne carichi di prede, volle partirle, e impedire che

quelli preponderassero; e scontrata la flotta genovese, la battè e svaligiò, dando agl' Infedeli l'abbominevole soddisfazione di veder Cristiani uccisi da Cristiani.

Durava ancora l'uso che i dogi chiedessero la bolla d'oro in se-1117 gno d'investitura dagli imperatori di Costantinopoli. Domenico Michiel, elevato a quel posto, mandò impetrarla da Giovanni Comneno: 1123 e questi, pretestando qualche insulto fatto dai Veneziani, non solo ricusò ma fe' staggire quanti loro legni si trovavano ne' suoi porti. finchè la Repubblica desse soddisfazione. La soddisfazione fu che esso doge menò a Rodi la flotta, dianzi vincitrice dei Turchi, saccheggiò quell'isola ed altre, sinchè composero pace ad istanza di Baldovino, secondo re di Gerusalemme. Allora ducento navi veneziane, su cui Arrigo Contarini vescovo d'Olivolo, veleggiarono verso Levante, e colata a fondo la flotta egizia di sessanta galee oltre i legni minori, approdarono in Siria, patteggiando coi Crociati di soccorrerli, purchè d'ogni città conquistata ottenessero una via franca, una chiesa, e bagno e forno e tribunale proprio, immuni da gravezze e con giurisdizione propria, oltre un terzo della città contro cui campeggiassero, e trecento bisanti sulle rendite di essa. Sopro Tiro si concentrò lo sforzo; e il doge Vitale Michiel II, come vide che l'esercito di terra esitava nella paura d'essere abbandonato dalla flotta, depose il sartiame sulla spiaggia, distribuì centomila ducati fra i combattenti, e mostrò voler salire la breccia co' suoi marinai armati non d'altro che di remi. L'esempio incuora, la città è presa, al doge s' offre fin la corona di Gerusalemme; ma egli preferisce il berretto dogale, e rimena l'armata trionfante a Venezia, la quale in una sola campagna ebbe acquistato potenza e spoglie maggiori, che non Pisa e Genova in tanti anni. Poi nel 1130 da re Baldovino ottenne un quartiere indipendente in ciascuna città del reame di Gerusalemme, dove i gabellieri non potessero metter ostacolo alla libertà de' suoi traffici (15). Anche Genova, all' assedio di Tolemaide patteggiò le si concedesse un terzo del bottino, e nella città una chiesa, un banco, un tribunale della propria nazione.

Ma i Musulmani, alla prima abbattuti, presto risorsero, e minacciavano cacciare i Cristiani dai loro nuovi stabilimenti, onde fu duopo rinnovar le spedizioni, sempre con men fervore e più meditati provedimenti. San Bernardo eccitò Luigi VII re di Francia e Corra-1147 do III imperatore di Germania alla seconda crociata, « mal convenendo che il re del Cielo perdesse una porzione del suo regno in terra »; e sull'esempio di regina Eleonora di Guienna, ricchi e signori presero la croce, e si mandava fuso e conocchia a chi tardasse: i poeti eccitavano al valore, i frati vi spingeano i ribaldi come a via di salvamento. Molti Italiani v' ascoltarono, fra cui Amedeo duca di Torino, Guglielmo marchese di Monferrato, Guido di Biandrate, Martin della Torre milanese che vi su preso e ucciso, Ezelino il Balbo da Romano. Ai Crociati raccolti a Etampes Ruggero di Puglia mando offrire navi, vitto e il proprio figliuolo, purche volessero prendere la via di mare. Sventuratamente non gli diedero retta; e per terra camminando, și trovarono esposti ai multiformi tradimenti

dei Greci: sicchè l'impresa falli, ducentomila Cristiani vi perirono. e tardi si vide quanto saviamente gl'Italiani consigliassero, non di fare soltanto una punta sovra Gerusalemme, ma di piantare colonie tutto lungo le coste e nell' Asia Minore; provedimento che avrebbe tanto operato sull'avvenire dell'Asia, è prevenuto le minaccie che poi i Turchi recarono all' Italia.

In quel tempo Ruggero di Sicilia occupava Corfù; e l'imperatore. 1149 greco Manuele Comneno chiese i Veneziani per combatterlo. La loro flotta imbattutasi in Luigi di Francia che tornava di Gerusalemme. lo prese; ma l'armata di Ruggero poco dopo il liberò: e i Veneziani devastarono la Sicilia, non tanto per far grato all'augusto bisantino.

quanto per isfogo di rivalità.

Così in Asia si agitavano le passioni e gl'interessi italiani. Il normanno Boemondo duca d'Antiochia rimase lungo tempo prigioniero dei Turchi, poi girò Francia e Italia concitando i Cristiani a mandare soccorsi a Terrasanta; e dal suo principato di Taranto cavò molta gente, sicchè da Brindisi potè salpare con dugencinquanta navi, qua- 1107 rantamila fanti e cinquemila cavalli. Invece però di volgersi sulla Palestina, prese la Vallona e assediò Durazzo, appartenenti all'impero greco, finchè Alessio Comneno non ne comprò la pace colla promessa di più non molestare i Crociati. Poco stante Boemondo morì.

Era pur morto il conte Ruggero di Sicilia, lasciando un fanciullo del nome stesso, per cui governava Adelaide sua madre. Baldovino II di Gerusalemme credette opportune ai gravissimi suoi bisogni le ingenti ricchezze di lei, e la domandò sposa. Essa accettò col patto che, se non generasse altri figli, il regno di Gerusalemme verrebbe al suo Ruggero; e passò in Terrasanta con grosso tesoro e fra grandi feste. Ma dopo alcun tempo essendosi Baldovino gravemente malato, le confessò d'avere un' altra moglie, onde Adelaide su rimandata senza le ricchezze. Suo figlio Ruggero ne concepi tale dispetto, che più non volle soccorrere i Crociati, per quanto li sapesse in bisogno.

Serve a paragone e chiarimento degli ordini feudali che trovammo in Italia, il rammemorare come i signori stabiliti in Terrasanta elessero diversi uomini savi ad inquirere e sapere da la gente de diverse terre che erano li le usanze de le loro città; e tuttociò che quelli, li quali elesser a questo effetto, hanno possuto saper et apprendere, el feceno mettere in scriptis, appunto come Rotari faceva scrivere le precedenti usanze del suo popolo. E ne venne il codice, detto delle Assise, non estraneo agli Italiani perchè regolò tanti possessi di questi in Levante, e specialmente Candia, colonia de' Veneziani, i quali ad uso di essa le fecero tradurre in loro dia-

letto, e ve le applicarono come legge comune.

Le Assise, come tutti i codici e statuti del medio evo, si occupavano sopratutto del rendere giustizia; al qual uopo v'avea due corți secolari. Dell' alla corte era capo il re, e davanti ad essa si dibattevano le cause fra la corona e i baroni, o di questi fra loro o coi loro sudditi o vassalli; onde le Assise trattano a lungo dei diritti feudali, dei modi di possedere, investire, spropriare, e principalmente dei

Cantù, St. degli Ital. - III. 22

giudizi per mezzo del duello; sicchè non potrà dire di conoscere le ragioni feudali chi in quelle non abbia studiato. Alla seconda corte della borghesia presedeva un visconte nominato dal re, e vi si controvertevano le cause fra i semplici borghesi, cioè non investiti di feudo, nè cavalieri o soldati, ma mercanti, o persone franche, o sudditi indigeni o schiavi. Qui pure discuteasi per prove e testimoni, e spesso si ricorreva al duello, e più ancora alle prove del ferro rovente, dell'acqua o simili.

La corruzione non tardò ad entrare nel regno di Gerusalemme; i 1187 Musulmani si rinforzarono, il generoso Saladino li ricondusse contro la città che è santa anche per essi, e in breve l'Europa intese che Dio avea perduto il suo patrimonio in terra, e Gerusalemme e il santo sepolcro erano novamente preda ai cani. I popoli tutti, cui quella era come una patria comune, levarono il pianto, e chiesero 1189 armi, armi, Mentre Ricardo Cuor di leone re d'Inghilterra. Filippo

armi, armi. Mentre Ricardo Cuor di leone re d'Inghilterra, Filippo Augusto di Francia, Federico Barbarossa di Germania vi si accingeano, Genova, Pisa, Venezia, dimenticati per poco i dissidi, correano a sostenere Tolemaide assediata, alla guida degli arcivescovi di Pisa e di Ravenna: Piacenza vi mandò seicento guerrieri, Cremona una grossa nave, duemila uomini i Bolognesi (16): i Pisani due volte sconfissero la flotta musulmana: i Genovesi portavano ambasciadori a tutte le potenze, e a Ricardo d'Inghilterra esibirono stanza in città, ricovero in porto, e quanti trasporti per mare occorressero; ed egli gradì l'offerta; poi combattendo al loro fianco in Palestina, imparò a stimarne il valore, e com' essi adottò per insegna navale la croce rossa in campo bianco, e san Giorgio per patrono.

Mercè degli Italiani Tiro fu salva: ma tosto le discordie rivalsero; e i Cristiani si batterono fra loro, per modo che Corrado marchese di Tiro dovette obbligare i Genovesi a ritirarsi. Anche i re crociati furono presto a litigi ed alle armi, talchè la terza spedizione sorti infelice termine.

Alla quarta già l'ardore devoto erasi intepidito a segno, che fu duopo esibire danaro perchè il popolo s'armasse, e l'imperatore Enrico VI prometteva trenta oncie d'oro a chiunque si crociasse: ma costui non badava tanto al ricupero di Terrasanta, quanto ad assicurare a sè colle armi pietose il regno di Puglia, siccome vedremo (Cap. LxxxvII).

Meglio che pei fatti particolari, sono memorabili a noi pure le crociate per la generale influenza esercitata da quel movimento dell'intera popolazione, dal rimescolamento delle idee, dall'esaltazione degli spiriti. Per due secoli il crociarsi fu guardato come un debito, di cui ognuno fosse tenuto a Cristo; le città spedivano torme di prodi;il principe levava somme a prestanza, mettendo a pegno i possessi; l'ecclesiastico i benefizi; il barone alienava i feudi; il poeta ne sperava un non caduco alloro; il monaco la palma della perseveranza nella fede; la fanciulla, il vecchio, la monaca non si sgomentavano innanzi a pericoli sì diversi. Ai Crociati perdonavansi i pedaggi: nei contratti di nozze i nobili si riservavano la libertà di crociarsi: poteva la moglie impedire al marito di chiudersi in un convento, ma

non di prender la croce (17), quand'anche le lasciasse dei bambini. Uno non sapeva come schermirsi da un nemico mortale? crociavasi; uno voleva dalla Chiesa indulgenza de' suoi delitti? crociavasi. Ricchi e grandi credevano crescere di merito quando in que' disagi si mettessero a paro co' più abietti: migliaia giuravano di più non tornare in patria, che non avessero riscattata Terrasanta; e chi al voto fallisse, non era più dalla Chiesa riconosciuto per figlio, restava vile agli occhi degli uomini d'onore. I pellegrini, mantenuti dalla pubblica carità, cantavano lietamente la terra promessa, la patria del Salvatore, la genitrice de' santi padri, il teatro della riconciliazione con Dio: perivano mille di mille segnati? benedicevasi il Signore che tanti nuovi testimoni di sua fede fossero saliti al cielo. Voleasi dopo morte esser involti nella tonaca che si tenea in dosso nel visitare il santo sepolcro; i Pisani trasportarono di Palestina la terra di che empire il loro cimitero, per potere così dirsi sepolti in terra santa.

Le crociate fecero pure dalla feudalità e dall'importanza personale germogliar la Cavalleria, per la quale uno credevasi obbligato ad usare il massimo valore nelle prove più difficili, cercarle anche a bella posta, fosse ne' tornei ed in finti armeggi, ovvero in lontani paesi e in assalti rischiosissimi, e sovratutto in difesa del bel sesso, degli ecclesiastici e del proprio signore: della patria non si parlava ancora. La maggior forza di corpo, il miglior cavallo, l'elmo, la corazza e la spada meglio temprati erano il vanto del cavaliero, che doveva non conoscer paura, non rifiutare cimento per quanto disuguale, non ritirarsi mai da un voto per quanto difficile, non mai mancare a data parola per quanto gli costasse. Un altro prode, e più specialmente qualche principe armava il cavaliero, ponendogli i distintivi di quel grado, cioè l'elsa e gli sproni dorati e il cingolo, e dandogli la guanciata come s' usa nella cresima, oppur battendolo sulla spalla colla propria spada.

Il corredo delle prove e delle iniziazioni, e le cerimonie dell'inaugurazione, precedute dalla veglia dell'armi, nacquero poc'a poco
quando si volle ridur la Cavalleria ad una specie di condizione riservata, com' erano tutte l'altre di quei tempi. Allora s'introdussero
differenti specie di cavalieri: e in Italia si conosceano cavalieri del
bagno, che faceansi con solennissime cerimonie, e si astergeano il
corpo a indizio della purificazione dell'anima; cavalieri di corredo,
che si vestivano di verdebruno e con ghirlanda dorata; cavalieri di
scudo, fatti da popoli e signori, e che pigliavano l'ordine colla barbuta in capo; cavalieri d'arme, investiti sul campo senz'altra cerimonia che dar loro la spada, la guanciata, l'abbraccio e il giura-

mento di lealtà (18).

Così fatti si moltiplicarono, e per pompa non per merito: Ruggero di Sicilia, facendo cavalieri i suoi due figliuoli Ruggero e Tancredi, ne armò con loro quaranta; nel 1294 Azzo d'Este aprì corte bandita per ottenere il cingolo da Gherardo di Camino, e avutolo, armò di propria mano cinquantadue militi; trecento ne armò Carlo Martello quando fu coronato re di Napoli il 1290: poi se n'abusò a segno, che Carlo IV imperatore nel 1355 commise al patriarca di far cavalieri

tutti quei che venuti erano per ciò a Siena; onde coloro i quali aspiravano ad un onore che cessava d'esser tale dacchè rendeasi vulgato, ma che rincresceva di non possedere appunto perchè vulgato, raccomandavansi a quei ch'erano attorno al patriarca, « e quando « erano a lui nella via, lo levavano in alto, e traevangli il cappuccio « usato, e ricevuta la guanciata in segno di cavalleria, gli mettevano « il cappuccio accattato col fregio d'oro, e traevanlo dalla pressa, « ed era fatto cavaliere » (19). Quando poi Carlo V fu coronato a Bologna, « colla spada toccava la testa di chi voleva esser cavaliere, « dicendogli Esto miles; e tanti s'affollarono chieditori intorno a lui, « dicendo Sire, sire, ad me, ad me, che egli stanco e sudando, e di« cendo ai cortigiani No puedo maz, inchinò sopra tutti la sua spa- « da, soggiungendo Estote milites todos todos; e così replicando,

« gli astanti si partirono cavalieri e contentissimi » (20). Ottimo modo di svilire un' istituzione! e il farlo ben conveniva a cotesti superbi stranieri, che colla spada venivano a radere le gloriose memorie dell'Italia, e ai sentimenti nobili e generosi surrogare il calcolo e l'obbedienza incondizionata. E per verità allora la Cavalleria avea passato stagione, ma già avea prodotto gli effetti, che non furono pochi. In mezzo a gente armata, a un diritto universale della forza, si udì per essa proclamare la lealtà e la generosità: il braccio del prode fu armato a tutela del debole e a terror del prepotente; la vedova, il pupillo trovarono chi ne sosteneva i diritti, chiamando al duello giudiziario l'usurpatore de'loro beni: il castellano dal suo covile udiva squillare il corno del cavaliero, che lo sfidava alla prova dell'armi, per dimostrargli ch'era un villan traditore, un sanguinario. Istituzione mirabilmente opportuna quando verun potere sociale bastava a imporre un ordine interiore, o a proteggere gli individui; convertiva l'educazione militare in poderoso stromento di sociabilità, facendo ancora, al contrario di ciò che stabiliva il feudalismo, alla nascita prevalere il merito per mezzo d'una nobiltà, diversa dalla germanica e feudale, e creata per valore dapprima, sempre per meriti personali; alla potenza stazionaria e inumana dei possidenti ne opponeva una mobile e generosa, con sentimenti elevati, colla passione della gloria e il puntiglio della lealtà: l'inviolabilità della parola, e la squisitezza del punto d'onore davano una dignità, esagerata talvolta, ma che divenne carattere de' tempi moderni.

Questa comunanza, non forse di simboli e riti quanto alcuno vorrebbe, ma di sentimenti, affratellava uomini di diversissime nazioni, che cessavano di guardarsi per nemici dacchè erano cavalieri. Una gioventù, che cercava la fatica dei combattimenti e il riposo delle cortesie, che consacrava per istituto il coraggio alla giustizia e alla religione, crebbe l'amor delle pompe, de'tornei, delle corti bandite, ch'erano pure un nuovo riposo fra lo strepito dell'armi; introdusse il culto della donna, venerata come auspice della Cavalleria, e chiesta giudice e premio delle prodezze e delle tenzoni: onde il braccio del forte fu sottomesso all'irresistibile potenza della debolezza; e i nobili, inorgogliati soltanto della forza, rendevansi gentili; e metten-

dosi a contatto con altri, e a brillare nelle corti, alla selvatichezza surrogavano quelle maniere che da ciò appunto trassero il nome di cortesia.

I primi Crociati disegnavano sullo scudo la croce, che per tutta la vita attestava le devote loro prodezze, poi conservato nella famiglia, diveniva una testimonianza ai posteri. Quel semplice carattere venne poi complicato con altri segni, che esprimevano con nuovo linguaggio le imprese; e quegli scudi, sospesi ne' castelli paterni, trasmettevansi come illustrazione delle famiglie, divenendo così un distintivo delle case, mentre prima non n'era altro che il nome del feudo, e consolidando la società coll' attaccarla alle memorie.

Dalla Cavalleria e dalle crociate vennero pure gli Ordini cavallereschi militari. Uno di Spedalieri troviamo fin dal 952 all'Altopascio
in Toscana, coll'uffizio d'accogliere i pellegrini, assistere i viandanti, mantenere le strade e i porti (21). Dalla magnifica torre dove tutta
si domina la val di Nievole, sonava la sera una squilla per avviare
sulla bruna quei che ancora non avessero attraversato le palustri

selve della Cerbaja.

Allo spedale di San Giovanni a Gerusalemme, che dicemmo fondato dagli Amalfitani, era affisso un ordine di Spedalieri, il cui priore Gerardo della Scala, al tempo delle crociate, armò i suoi frati per aiutare l'impresa; e così venne alterata la loro natura, conservando la cura degl'infermi e dei pellegrini, ma più combattendo gl'Infedeli, e ne uscì quell'ordine nobile che fu poi famoso col nome di Giovanniti e di cavalieri di Rodi e di Malta. Seguirono i Templari, i Teutonici, ed altri estranei all'Italia. Per noi fa l'indicare i cavalieri di san Lazzaro, segnati della croce verde, e dediti a curar i lebbrosi e difendere i sacri luoghi; che poi trasferiti in Francia, e nel 1572 con autorità di Gregorio XIII uniti all'ordine di san Maurizio fondato da Amedeo VIII di Savoja il 1434, si conservarono fin ad oggi in Piemonte.

Particolari all' Italia furono i Frati Gaudenti di santa Maria Gloriosa, istituiti nel 1204 da Loderingo di Andalò, con Gruamonte Caccianemici e Ugolino Capreto de' Lambertini nobili bolognesi, un Reggiano, il modenese Ranieri degli Adelardi ed altri, per insinuazione di frà Bartolomeo Breganze, vescovo di Vicenza poi santo; ed approvati da Urbano IV (22). Dovevano esser nobili per padre e madre; seguivano la regola dei Domenicani senz' obbligo di celibato e di convivenza; e portavano mantello bianco, e su campo simile croce vermiglia sormontata da due stelle. Assumeano di protegger vedove e pupilli, orfani e poveri, e intromettersi delle paci; il Comune di Bologna gli esentò da tutti i pesi reali e personali, ed altrimenti li privilegiò; e sovente le città d'Italia affidavano a loro la riscossione delle gabelle. Ma (dice Giovan Villani) troppo presto seguirono al nome i fatti, cioè d'intendere più a godere che ad altro.

Luigi di Taranto, secondo marito che fu di Giovanna regina di Napoli, in memoria della sua coronazione inventò l'ordine del Nodo
(1847), i cui cavalieri giuravano aiutare il principe in qualunque occorrente; dovevano portare sull'abito un nodo di qual colore voles-

sero, coi motto Se a Dio piace: il venerdi prendevano cappa nera con nodo di seta bianca, senz' orò nè argento o perle, a memoria della passione. Se il cavaliero avesse dato o ricevuto ferita, il nodo doveva restare sciolto finchè avesse visitato il santo sepolero; reduce dal quale, poneavi il proprio nome e il motto *Piacque a Dio.* A Pentecoste congregatisi in Castel dell' Ovo, biancovestiti, rendeano conto de' fatti d' arme cui avessero assistito quell' anno; e un cancelliere régistrava i più notevoli nel Libro degli avvenimenti de'cavalieri della compagnia dello Spirito Santo dal dritto desio. Chi fosse imputato d'azione indegna, dovea quel giorno presentarsi con una fiamma sul cuore, e attorno scritto Ho speranza nello Spirito Santo di riparare mia grand'onta; mangiava in disparte nella sala. ove il principe e i cavalieri banchettavano. L'ordine morì coll'istitutore; ma il Libro degli avvenimenti e degli statuti venne alla repubblica di Venezia, che ne fece dono ad Enrico III quando passò d'Italia il 1575; ed egli ne tolse norma per fondare poco poi l'ordine del Santo Spirito in Francia.

Si pretese che Costantino Magno, a commemorare la vittoria sopra Massenzio, istituisse l'ordine di san Giorgio o Costantiniano. Certo i Flavi Comneno, discendenti degli imperatori di Costantinopoli, possedettero lungo tempo il granmaestrato di questa sacra milizia, e Giannandrea vitimo di essi lo lasciò a Francesco Farnese duca di Parma. Ma competeva esso ai Farnesi come duchi di Parma, o come retaggio domestico? punto che i recenti trattati lasciarono irresoluto; onde continua a distribuirsi dal duca di Parma non meno che dai re di Na-

poli succeduti ai Farnesi.

Vorrebbero connettere alle crociate anche l'ordine savoiardo dell'Annunziata, istituito dal conte Verde il 1362, la cui collana è composta di lacci d'amore, colle lettere Fert, che si vorrebbero iniziali di Fortitudo Ejus Rodhum Tenuit. Amedeo VIII gli diede nuovi statuti nel 1409; Carlo III, il nome e l'immagine della ss. Annunzia-

ta nel 1518: e venti soli ne vanno decorati.

Quando i Turchi minacciavano la Germania e l'Italia, Pio II istituì l'ordine della Madonna di Betlem e quello de' Gesuiti, d'esimera durata. Pio IV istituì lo Speron d'oro (1560), proprio dei pontesici, che davasi a tutti gli ambasciadori veneti a Roma, e potea conferirsi anche dalla famiglia Sforza Cesarini, dal maggiordomo del papa, dal governatore di Roma e dai nunzi; la quale comunicazione d'un diritto sovrano lo svilì tanto, che Gregorio XVI (1851) ne mutò il nome e le divise.

L'arte trovò nella Cavalleria un altro campo, esteso quanto quello della devozione, dalla quale del resto era indivisibile. È ben presto anche l'Italia fu inondata da romanzi di Cavalleria, tradotti anche in vulgare; e se noi non contribuimmo verun originale ai periodi della Tavola Rotonda, de' Paladini di Carlo Magno, del Santo Graal, avemmo la più splendida esposizione della vita cavalleresca nell'Ariosto, e la più toccante del Tasso.

Il primo veniva in tempi di critica, talchè della Cavalleria non presentò che il lato beffardo, e imprese che, a forza d'esser esagerate,

diventano ridicole; paladini che uccidono migliaia d'uomini; armi incantate che rivestono eroi invulnerabili; spade che tagliano le armadure più robuste; scudi che abbagliano; lancie che col solo tocco scavalcano; e tutto il corredo della magia, e di castelli incantati, e cavalli volanti, e foglie converse in navi...; e il cercar imprese folli e contro potenze sovrumane, e la religione vôlta in celia e in empietà, e l'amore ubriacato nella spensierata voluttà. Pure la vita cavalleresca ci è mostrata in quelle armadure a tutta botta, in quelle spade famose quanto i loro eroi, come la durlindana d'Orlando, la belisarda di Ruggero, la fusberta di Rinaldo, « che fa l'arme parer di vetro frale »; in que' cavalli rinomati, il Bajardo di Rinaldo, il Brigliadoro di Orlando, il Frontino di Ruggero; in quella fedeltà alla parola, per cui Zerbino protegge anche la scellerata Gabrina; in quella riconoscenza, per cui Ruggero combatte invece dell'imperator Leone sin contro la propria amante; in quella difesa del debole oppresso, assunta da Rinaldo, da Bradamante, da Sansonetto; in quel-l'amore d'Isabella, che per serbar fede all'estinto sposo subisce la morte; in quella dévozione di Orlando, che, qualora non sia impazzito d'un amor puerile, combatte incessante per l'imperatore e per Dio, e raccomanda l'anima al moribondo Brandimarte, « che de'suoi falli al re del paradiso può domandar perdono anzi l'occaso ».

Il Tasso poi svisò per certo il concetto delle crociate, facendone un' impresa regolare, d'esercito giusto sotto un capitano supremo, e con gerarchia di uffiziali e riviste e marcie e stendardi: ma nell'anima devota e cavalleresca, più per sentimento che per istudio, intese egli que' costumi; e tu li ravvisi in Rinaldo, giovinetto insoffrente della disciplina, volonteroso d'imprese personali, e facilmente distratto dalle voluità; in Raimondo che, comunque vecchio, affronta lo sfidatore pagano; e meglio ancora in Tancredi, amoroso eppur fedele al capitano e alla croce, sempre primo ne'cimenti, che duellando con Argante, ricusa aver il vantaggio d'armi migliori; vedendolo esanimarsi, gli offre ancora generosamente di cedergli senza insuperbir della vittoria (23); che salva la figlia del signore d'Antiochia, e la rispetta; che invaghito di Clorinda, la combatte non conoscendola, e feritala a morte, corre attingere nel proprio elmo per dare col battesimo la vita eterna a quella cui toglieva la terrena. È quel Tancredi, di cui le croniche narrano che, avendo compito stupende imprese, fe' giurare al suo scudiero di non dirne nulla finchè

vivesse.

(1) Antiq. M. Æ, diss. LVIII.

(2) Ivi, v. 767. (3) Ivi, 11. 328.

(4) Monumenta hist. patriae. Chron, 111. 260.

(5) Batuzio, Capitolari, lib. iv. append.

(6) Antiq. M. Æ. II. 328; e Anonimo Salernit. 42. (7) Cicogna, Iscriz. venete, tom. v. in S. Trinita.

(8) GIULINI, Mem. milan., part. 111. p. 500.

(9) Speramus etiam ut, pacatis Normannis, transeamus Costantinopolim in adjutorium Christianorum. Epist. 11. 37. Dice che cinquanta-

mila Cristiani erano lesti all' impresa.

- (10) Astuabat ingenti desiderio Victor apostolicus qualiter Saracenorum in Africa commorantium confunderet atque contereret infidelitatem. Unde cum episcopis et cardinalibus concilio habito, de omnibus fere Italiae populis Christianorum exercitum congregans, atque
  vexillum beati Petri apostoli illis contradens, sub remissione omnium
  peccatorum, contra Saracenos in Africa commorantes direxit. Petrus
  Diaconus, lib. 111. C. 69.
  - (11) I ventimila che dice Goffredo Malaterra; sono un' esagerazione.

(12) Pigna, St. della Casa d' Este, lib. 2.

(13) Quos Athesis pulcher praeterfluit, Eridanusque, Quos Tyberis, Macra, Vulturnus, Crustumiumque, Concurrunt Itali etc.

Pisani ac Veneti propulsant aequora remis...
Qui Ligures, Itali, Tusci, pariterque Sabini,
Umbri, Lucani, Calabri simul atque Sabelli,
Aurunci, Volsci, vel qui memorantur Etrusci;
Quaeque etiam gentes sparguntur in apula rura,
Queis conferre manus visum est in praelia dura,
Sub juga Tancredi et Boamundi corripuere,
Et contra fidei refugas patria arma tulere.

Ap. Duchesne, Rerum. Franc., tom. IV.

(14) MURATORI, Annali, tom. II. p. 919.

(15) Dandolo, Chron. lib. 1x.

- (16) Il Ghirardacci (lib. 111) pretende sapere il nome de' principali crociati bolognesi: Orso Caccianemici, Mino e Faccio Gallucci, Schiappa Garisendi, Guido Griffoni, Pietro Asinelli, Gualtero Maccagnani, Prendiparte Prendiparti, Giandonato Malavolti, Perticone Castelli, Bacelliero Bacellieri, Torello Torelli, Uberto Ghisilieri, Bartolomeo Carbonesi, Artemisio Artemisi, Nicolò Rodaldi, Alberto Tencarari, Testa Gozzadini, Alberto Bianchetti, Albero Magarotti, Pietro Ligapassari, Giovanni Semplicioli, Dionisio Maranesi, Lodovico Nasini. Egli cita pure quelli della crociata del 1218.
- (17) Innocenzo III, epist. xvi: Cum constet quod, vocatos ad terreni regis exercitum, uxorum non impedit contradictio; liquet quod ad summi regis exercitum invitatos, et ad illum proficisci volentes, praedicta non debet occasio impedire, cum per hoc matrimoniale vinculum non solvatur.

(18) Franco Sacchetti, Nov. 153. Il Chron. Sicul. ad 1322 dice che—nel« la Sicilia la forma del militare apparato era colle spalliere e il manto
« di zendado, la spada guarnita in argento, la sella col freno e gli spro« ni dorati, e un paio di vesti di qual colore si fosse, eccetto che scar« lato, e senza soppanno di vaio ».

(19) MATTEO VILLANI, ad and.

(20) Lettera inedita etc. Bologna 1841.

(21) Lami, Mem. della Chiesa fiorentina, tom. 1. p. 306.

- (22) Di quest'ordine, negletto dagli storici degli altri, si ragiona nella prefazione alle Lettere di frà Guitton d'Arezzo; Roma 1745. Benvenuto da Imola, sopra Dante, Inf. xxIII, dice: A principio mulli, videntes formam habitus nobilis et qualitatem vitae, quia scilicet sine labore vitabant onera et gravamina publica, et splendide epulabantur in otio, cœperunt dicere: — Quales fratres sunt isti? Cerle sunt fratres gaudentes. — Ex hoc obtentum est ut sic vocentur vulgo usque in hodiernum diem, quum tamen proprio vocabulo vocentur Milites Dominae. Ne scrisse due grossi volumi il Federici, e una memoria Petronio Canal, facendoli derivare dalla Linguadoca, e mostrandoli molto siorenti nel Veneto. Guitton d'Arezzo che era dei loro, scrive a Ranuccio in suo rozzo vulgare, che alcun crede anche in versi: - Messer Ranuccio amia co, saver dovete che cavallaria nobilissimo è ordin seculare, di qual a proprio è nemico il dire onte e far villania, e quanto unque si può via zio stimare; ma valenza e scienza e onestate, nettezza e veritate cona tinuo ne' suoi trovar si dea. Voi, messer, converria non a villan, ma a a buon voi conformare; e se buon nullo appare, non meno, ma più a molto a ben sia pogna (stimolo), che dannaggio e vergogna è più se-« guire reo, com' più rei sono; e buon via maggior buono quanto mag-« gio di buon grande è difetto, quanto maggior è rio, maggio si mostra; « e quanto più, più nostra essère dea cura impartir d'esso unde dei « mali è cesso, dei buoni a buono e conforto e refetto ».
  - (23) Vede Tancredi che il Pagan difeso
    Non è da scudo, e il suo iontano ei gitta....
    Cedimi, uom forte, o riconoscer voglia
    Me per tuo vincitore o la fortuna.

# LIBRO OTTAVO

# CAPITOLO LXXXI.

## Origine dei Comuni.

Un pregiudizio, datoci da moderni scrittori, confonde il Comune colla repubblica, la libertà civile colla libertà politica; onde, al nominare l'istituzione dei Comuni, immaginiamo una di quelle formidabili sollevazioni del dolore irritato, ove le plebi insorgessero tute contro i governanti, risolute di partecipare ai diritti politici di

questi.

Nulla di ciò. Erano i deboli, che aspiravano ai diritti dell'umanità, a scuotersi di dosso il giogo feudale divenuto intollerabile, staccarsi dalla gleba, tornare liberi della persona, degli averi, della volontà, unendosi coi signori sotto una comune giurisdizione. In Italia queste franchigie crebbero fino a costituire gloriose repubbliche; in Francia al contrario diedero fondamento all'autorità monarchica; in Inghilterra si congiunsero coi baroni onde fare a quella contrappeso; insomma possono associarsi con qual sia forma di governo, essendo un'estensione della famiglia, anzichè uno sminuzzamento del principato.

L'origine de' Comuni è uno dei punti che più vennero esaminati e controversi, dopochè le molte carte tratte in luce, e l'esame de' vari elementi della vita sociale mostrarono l'importanza di quella oscura transizione dal vecchio mondo al moderno, donde cominciò il medio ceto, o come dicono, il terzo stato, che in sostanza è il popolo d'oggi. Gli scrittori municipali troppo poco s'avvisarono come dovessero cercar l'interesse dal tratteggiare la vita interna e il particolare incremento degli uomini e della società comunale: sicchè noi non abbiamo, ch' io sappia, la compiuta storia d'alcun Comune. Il Muratori adunò preziosi documenti, ma non ne dedosse un concetto generale e coerente, pur in massima allineandosi co' suoi contemporanei nel credere che i Comuni nostri fossero una continuazione degli antichi. Ciò fu sostenuto incidentemente dal Romagnosi, e con erudizione dal Savigny e dal Pagnoncelli; il quale avrebbe avanzato assai que-

sto tema se avesse meglio distinti i tempi. Il Sismondi saltò di netto la quistione, che pur era capitalissima in una storia delle repubbliche. Altri sostenitori dei municipi alla romana, s'appoggiarono al Renouard (1), che mostrò come in Francia, e principalmente nella parte meridionale, le antiche municipalità sopravivessero al naufragio barbarico, e al lentare dell'oppressione rigalleggiassero per formar il Comune. S'egli in ciò (come in quella sua lingua romanza, alla quale pure aderirono spensieratamente altri Italiani) abbia recato un'erudizione di buona lega, e con rettissima coscienza sostenuto un paradosso, non è qui luogo a discuterlo: basti che in quistioni si delicate bisogna stare guardinghi di non attribuire un senso generale a ciò ch'è particolare, nè applicar ad una nazione quel che in un'altra si avveri.

V'inciamparono in senso opposto i Tedeschi, sostenendo i Comuni nostri figliati dalla società germanica; essere in ogni città rimasti uomini della stirpe conquistatrice, e in conseguenza liberi, sebbene non possessori di feudi, e dipendenti soltanto dal re; i quali aumentarono mediante le emancipazioni ed il commercio, tanto che il loro

Comune esclusivo divenne il nuovo Comune generale (2).

L'eclettismo, riprovevole quando assonni in mezze verità gli spiriti non bisognosi di profonde convinzioni, merita lode quando, nessuna escludendone, tutte le pondera senza predilezione, onde raggiongere la certezza relativa dove l'assoluta è inarrivabile. E in Italia appunto tutti que' sistemi hanno qualche parte di verità, attesa la diversissima sorte che corsero i paesi nostri, da diversissimi elementi derivando.

Prima di Roma, l' Europa civile era disposta in municipalità sovrane, mai non essendosi alzato un grande impero che le singole riducesse ad unità di legge e d'amministrazione; e in ciò consiste la capitale differenza de' popoli nostri dagli asiatici. Roma stessa fu un municipio, il quale prevalse dapprima agli altri italici, poi a tutti d' Europa, e quei governi parziali restrinse all'amministrazione civile. Tali noi gli abbandonammo allo sfasciarsi dell'impero: tali li trovarono i Barbari. Questi forse lasciarono sussistere qualche forma di governo comunale, non già per generosa indulgenza, ma per ignoranza, e per difetto d'ordini surrogabili; ma se permisero alla stirpe vinta qualche resto di paesano reggimento, non potè essere che ristretto e precario quanto il portava una militare oppressione. Tassarsi fra loro per conservare un ponte, una via; eleggere chi riscotesse le taglie imposte dal vincitore; congregarsi per nominare i parroci e i vescovi; qualch' altro atto di non più grave importanza, erano per avventura i soli residui di costituzione cittadina. Vero é che ogni memoria quasi ce ne manca nel 1x e x secolo (3): ma di quant'altre cose non è allora interrotta la ricordanza fra tanto scompiglio e sì poche scritture?

Nè questa persistenza sotto i Barbari parrà fuori di buona conghiettura a chi veda persino i Turchi abbattere amministrazione, istituzioni, costumi, gerarchie dell'impero orientale; eppure ai tributari non imporre nè le loro forme amministrative, nè la legge civile, talchè le istituzioni adottate dai raia rimasero indipendenti affatto dal canone musulmano.

Quel che non vedo è come mai il Comune potesse conservarsi sotto le sbricciolate dominazioni feudali, quando ogni villaggio avea, direi quasi, un re che immediatamente amministrava, giudicava, provedeva; e forse perì del tutto il sistema feudale ove il feudalismo si assodò. In Italia per altro a conservarne almeno la memoria valse il non essersi mai dimentico del tutto il diritto romano, il quale forse s'insegnò sempre nelle scuole, certo modificò le barbare legislazioni, spesso fu applicato nelle decisioni dei tribunali, massime degli ecclesiastici. Un codice romano del secolo ix o x nell'archivio di Udine dimostrerebbe la persistenza de' magistrati municipali, e che le città avessero decurioni, nominassero giudici per amministrare la giustizia e per sovrantendere ai beni ed alle entrate loro, con giurisdizione però dipendente dalla pubblica, e limitata agli affari civili dei Romani, cioè dei vinti, ed ai minori delitti delle classi basse (4). Ma, qual l'abbiamo alle stampe, quel documento è si rozzo e incoerente, da non valere a provare che le città italiche sottomesse ai primi invasori teutonici conservassero l'antico ordinamento municipale: nè tampoco sappiamo per qual paese venisse compilato.

Alle città che rimasero sottoposte ai Greci era stata, pel codice Giustinianeo, tolta la scelta de' propri magistrati, che è il privilegio capitale del Comune. Ma molte, inviolate dai Barbari, dall'impero greco dipendeano di mero nome; onde non v'è ragione che n'andasse abolita la costituzione comunale. Tali ci paiono Roma, Gaeta, le isole venete, ove, allo sciogliersi dell' Impero, le curie presero le redini, l'amministrazione convertendo in governo. Gl'imperanti di Costantinopoli, che agio, che forza aveano per provedere a queste disgregate provincie? onde anche quelle che stavano a loro obbedienza, si videro spinte a curar da sè l'amministrazione e la difesa. A tal uso convertirono il tributo che riscotevano col metodo antico; come ebbero erario, così formarono un esercito; regolarono la polizia; fecero anche decreti quando li sentissero necessari. Il duce che soleva essere mandato da Costantinopoli, fu eletto fra cittadini, a nessun più importando di venire fin qui ad una dignilà di molto peso e di scarso profitto: poi ogni legame andò sciolto in tempi di vacanza o d'anarchia, e definitivamente nella guerra che gl'imperatori teologastri indissero alle sacre immagini; talchè ne uscì un governo affatto a popolo.

Questi vivi e vicini esempl, e le non cancellate reminiscenze, potérono nutrire o ridestare il desiderio della libertà ne' residui Italiani, appena l'oppressura si rallentasse a segno, che non dovessero pensare unicamente alla vita e alla sicurezza.

Ma non dal solo elemento romano costituironsi i Comuni; bensì, come ogni altra cosa del medio evo, dal germanico insieme e dal cristiano. L'invasione dei Longobardi aveva ridotto i natìi a condizione quasi servile; esclusi interamente dal governo, perchè esclusi dall'armi, restavano uomini altrui, mentre i conquistatori formavano la classe dei liberi, de' quali soli la legge prendeva cura; e non si

disse più un cittadino milanese o bergamasco, ma soltanto un Longobardo o un Romano. Altrettanto seguitò sotto i Franchi; ma la prosapia vinta su più ravvicinata alla vincitrice, giacchè si stabilì un guidrigildo anche sulla vita e sulle offese recate ai Romani; e se ciascuna stirpe conservava le leggi proprie, i capitolari emanati dai Carolingi obbligavano tutti; allo stesso diritto longobardico faceansi glosse e commenti di senso romano, i quali lo alteravano per modo che, restando longobarda la legge, romanamente giudicava il soro.

Spezzatosi l'impero di Carlo Magno, coll'estendersi dei feudi si spegnevano le differenze d'origine, poiche l'uomo non era più longobardo o franco o romano, ma del tal feudo o del tal signore; e nell'immunità, propria di ciascun feudatario, restava assorta la varietà di diritti. I feudi a passo passo s'intrusero anche nelle terre dominate dai Greci, massime dopo la conquista dei Normanni; sicche per la più parte d'Italia restò mutata la natura delle proprietà, e ciascuno fu

l'uomo del proprio terreno, e corse la fortuna di quello.

Ciò in campagna. Ma delle città le più non dipendevano da un feudatario, bensì da un conte, magistrato regio. I conti si rendeano sempre più indipendenti, e mal s'appoggiavano s' un imperatore fiacco e lontano; onde screditavasi l'autorità regia, mentre invigoriva la feudale. Squarciato il corpo politico in infiniti brani si può dire indipendenti, e scomposta l'unità governativa, i grandi vassalli operavano di pieno arbitrio nella loro giurisdizione, quasi la tenessero non dai re, ma in patrimonio; negli interregni strascinavano in lungo la nomina del successore, e lo desideravano debole perchè non pensasse a ricuperare il ceduto od usurpato dominio. Duranti poi le violenze che descrivemmo fra l'Impero e la Chiesa, tutto andava in fazioni e sette, che ondeggiavano a seconda dei capi e degli accidenti; nè ben accertandosi qual fosse il re legittimo, se ne togliea pretesto di non obbedire a nessuno, o poneasi la docilità a prezzo di crescenti privilegi.

In società d'origine feudale, stante il generale principio che ogni podestà emana dal re, nessun diritto si trova che non sia privilegio e concessione; lo saldano, lo garantiscono, lo dilatano, ma sempre come concessione. Laonde la libertà cui allora si aspirava, non era un governo fondato sull'assenso di tutti i membri del corpo sociale

adunati, ma un privilegio concesso ad alcuni in particolare.

Sarebbesi allora potuto scomporre affatto la monarchia, ma le città non sentivano ancora la propria forza: i gentiluomini e la 'nobiltà inferiore, discendenti dai primitivi conquistatori, temeano che il cessare di essa non li riducesse indipendenti da altri nobili; sicchè preferirono di cercare dal re immunità, cioè d'esercitare giurisdizione sulle proprie terre o sui propri dipendenti, senza che il conte regio vi potesse. Primi a domandarla furono gli arimanni, cioè uomini liberi, residuo de'conquistatori, non legati a verun feudatario, e protetti dal conte come appartenenza del re: poi i monasteri, i corpi d'arte, gli ordini cavallereschi. Re e gran signori non rendeansi malagevoli ad emanciparli, contenti anzi di far con ciò acquisto di sudditi per sè, e indebolire i vassalli dipendenti. I feudatari poi e i ve-

scovi domandavano immunità più estese, cioè che il conte regio cessasse d'ogni giurisdizione anche sovra i liberi, abitanti nel loro terreno, nel quale ne istituivano una loro propria, dove erano richiesti alla pari e i liberi discendenti dai conquistatori, ed i villani e censuali, gente per lo piu romana. Eccovi un embrione del Comune.

Stanno dunque a fronte molti poteri. I re, mirando a ridurre in prerogativa monarchica il primato feudale, desiderano comandare direttamente sul popolo senza l'intermezzo dei baroni, e perciò quello da questi emancipare. I baroni all' opposto eransi affaticati ad assicurarsi l'indipendenza, e convertire il politico dominio in reale e personale privato, e v'erano riusciti col rendere i feudi vitalizi, poi ereditari. Da ultimo i vinti, non gravati più dal peso sproporzionato d'un potere centrale, ridestavansi per conservare o ricuperare i possessi antichi, le leggi non dimentiche, la contrastata religione, partecipare ai privilegi de' vincitori, ed essere considerati pari alla gente dominatrice nei servigi e nella giustizia. In Francia si strinsero attorno al re, che venne per tal modo via via rinforzandosi: in Italia non poteano altrettanto, perchè la regia era accoppiata all'autorità imperiale, che si mutò da Franchi a Italiani, poi a Tedeschi, contra-

bilanciati sempre dai papi e dai grandi vassalli.

Mentre a questi dava rinforzo la lontananza del principe, gl'indeboliva l'aumentarsi de' piccoli feudatari e il prevalere degli ecclesiastici, che, come ogni altra cosa d'allora, aveano preso sembianza feudale, cioè congiunta ai possessi la sovranità. La Chiesa è costituita con forme a popolo; e assemblee, rappresentanza, giurisdizione propria mantenne anche sotto ai Barbari; unica aveva asili contro la prepotenza, richiami contro la tirannia. Il popolo dei vinti, senza alcun diritto legale in faccia al conquistatore, più volentieri recava le sue querele ai sacerdoti che non ai baroni; a chi le giudicasse per prudenza e per leggi scritte, che non a chi le recideva a colpi di sciabola: onde l'autorità ecclesiastica erasi ingrandita perché popolare. L'innalzarsi dunque del clero importava sollievo del popolo; e tanto avvenne allorchè, sotto ai Franchi, esso diventò essenziale elemento della civile società, e i vescovi entrarono nelle assemblee legislative, e finirono col signoreggiarle. Venuti di tanto peso nelle pubbliche rivolture, ottennero dai re l'immunità dei propri domini, indi delle città ove sedevano, per modo che al conte più non restasse autorità, ma fosse trasferita nel vescovo. Così esercitavano giurisdizione sopra i liberi borghesi, i quali non godeano rappresentanza nella costituzione, ma cresceano d'importanza col crescere del commercio e delle industrie.

Il primo esempio sicuro di immunità in Italia è di Carlo il Grosso, che al vescovo di l'arma concede di « giudicare, definire, delibera« re, come il conte del nostro palazzo, tutte le cose e le famiglie, sì « de' cherici, come di tutti gli abitanti d' essa città ». Lamberto imperatore a Gamenulfo vescovo di Modena nell' 898 confermava tutti i possessi, e che, secondo il costume delle altre chiese, le cose della modenese siano esaminate da persone idonee e veraci, fin alla piena giustizia; nè alcun conte pubblico o curatore della repubblica

vada a cercar ragione ne' monasteri o nelle chiese, o ad esiger fredi e tributi nei possessi, o farvi mansioni e parate, o levarne statichi, o pignorare od obbligar uomini, sieno servi o liberi, nè condurli in oste o chiederli d'illeciti servizi; nella città stessa continuino ad esservi cherici, che stendano libelli e citazioni negli affari di ecclesiastici; possa la chiesa esigere, invece del re, il censo dovuto dalle strade, porte, ponti, e da quanto già pagavasi anticamente alla città e ai curatori della repubblica; e possano cavar fossi, costruire mulini, eriger porte e forti a due miglia in giro, e aprire e chiudere l'ac-

qua senza pubblica opposizione (5).

Nel 904 re Berengario privilegiava il vescovo di Bergamo di riedificar le mura della sua città a riparo dagli Ungheri, dovunque esso vescovo e i suoi concittadini credano necessario; e a lui assicurava la libera giurisdizione sopra la città e i distretti (6). Ottone II nel 973 concedeagli di nuovo omnes districtiones et publicæ functiones villarum et castellorum, quæ sunt in circuitu ipsius civitatis de eodem comitatu pertinentes, usque ad spacium et extensionem, per omnes partes ejusdem civitatis, trium miliarium, fin ad Aciano e Seriate; inoltre la val Seriana fino alla Camonica. Enrico III nel 1041 confermava a quel vescovo tutto il contado bergamasco sino alla Valtellina, all' Adda, all' Oglio, a Casal Butano, con piena autorità di fare e disfare, senz'esser impedito da veruna autorità superiore.

Ottone il Grande aveva abbondato di tali concessioni a segno, che ne fu tenuto l'autore universale: al vescovo d'Acqui assicurava la giurisdizione della città e di quattro miglia in giro (7); a quel di Lodi, l'esenzione per sette miglia; per tre miglia a quel di Novara, per cinque a quel di Cremona; e così a Reggio, a Bologna, a Como, il cui vescovo ebbe anche il contado di Bellinzona: quel di Firenze pure credeva aver da lui ottenuto la giurisdizione di sei miglia.

Al vescovo di Pavia nel 977 Oltone II concedeva e confermava i possessi e il dominio, e che castella, ville, eidem episcopo subjecta, ita sub ditione episcopi maneant, ut residentes in eis ad nullius hominis placitum eant neque distrigantur: sed si quis ab eis legem poposcerit, presentia ejusdem episcopi vel ejus missi justitiam quam exigerit accipiet (8). Anche nel diploma del 1004 di re Enrico, attesi i molti litigi e scismi, che dalla parte del conte venivano alla chiesa, è concesso al vescovo il muro di Parma, il distretto, il teloneo e ogni funzione pubblica nella città e fuori sin a tre miglia in giro (9). Morto il conte, Corrado Salico nel 1035 estese la giurisdizione del vescovo su tutto il contado.

Guido vescovo di Volterra sporgeva querele contro il conte e gli altri ministri pubblici per la fierezza con cui esigevano dal clero e dai loro servi i diritti regi: laonde Enrico III nel 1052 rendeva lui e il clero esenti dai conti, conferendo al vescovo il diritto di trarre a sè le cause in tal materia, e definire le contestazioni mediante il duello. Più tardi da Federico Barbarossa il vescovo Galgano ebbe titolo di principe, e il governo della città e di molti luoghi, l'elezione dei consoli e la zecca, retribuendo sei marchi d'argento al regio erario.

Nel 1055 Eriberto vescovo di Modena, coi cittadini suoi, invocò da Enrico III di poter riedificare, fortificare, ingrandire essa città; ed egli il permise, concedendone al vescovo tutte le regalie e la giurisdizione, pure confermando alla chiesa e ai cittadini le buone consuetudini antiche: ai quali cittadini presenti e futuri concede di derivar canali dalla Secchia, dalla Scultenna e da qualunque altro

Enrico IV confermava a Landolfo vescovo di Cremona la giudicatura della città e di cinque miglia in circuito, già attribuitagli dai suoi antecessori (11). A Gregorio vescovo di Vercelli concedeva Casale, Olceningo, Oldenigo, Momolerio, Scherino, Rodingo, con tutti gli arimanni e con quanto spetta al contado (12), vale a dire le giurisdizioni che il conte esercitava, fra cui era quella sugli uomini liberi. Molti abitanti di Treviglio, borgata della Geradadda, si sottoposero alla badia di san Simpliciano in Milano, e nel 1081 Enrico confermava questo fatto, e che essi e i loro figli o discendenti rimanessero perpetuamente in potestà di quel monastero, non dovendo più alcuna funzione pubblica od angaria o altro servizio a chicchefosse, eccettuato il fodro al re quando venga in paese, e la sculdassia ai conti ogni anno (13).

Talvolta queste concessioni davansi in premio di prestato favore, tal altra per castigare un conte sleale: e poichè ogni giorno cresceva il numero de'semplici cittadini, i quali, invece del magistrato regio, si mettevano in tutela de'signori immuni, i re non iscapitavano gran fatto col cedere ai vescovi i contadi, che ormai non teneano

dipendenti se non di nome.

Ecco dunque città e borgate dalla giurisdizione del conte passare a quella del vescovo o d'un monastero; e mentre dapprima la popolazione restava divisa tra dipendenti dalle chiese e dipendenti dal re, fra la giurisdizione laica e l'ecclesiastica, vennero a formare un Comune solo conquistati e conquistatori; nobiltà feudale e semplici liberi si trovarono chiamati al medesimo tribunale; e gli scabini dei nobili e que'dei liberi costituirono un collegio unico, sottomesso al vicario secolare del vescovo, detto l'avvocato o il visdomino o il visconte, appunto perchè esercitava gli uffizi devoluti una volta al conte.

Il vescovo di Mantova era stato nel 997 da Ottone III fatto immune, col diritto di nominare avvocati e batter monete; e nel 1084 Ubaldo vescovo, costituendo visdomino un suo nipote, divisava i diritti attribuitigli. I quali sono di andare per tutta la diocesi di qua e di là dal Po, tenendo albergaria e placito, esaminando e definendo discordie, liti, offese personali e reali, infliggendo la pena e sua volontà. Tutto il danaro percepito in tali operazioni lo lascia a lui, e un terzo del ricavo della pesca, dell' investitura, degli approdi, dello sterpatico. Ogni masseria del vescovo diagli due maiali grossi, e abbia pure la decima delle giumente e dei porci di tutte le terre vescovili. Promette che gli uomini di lui non saranno giudicati dal vescovo nè da'suoi successori o messi o gastaldi o decani, nè richiesti al placito, a prestar garanzia o albergo o fodro (14).

Al popolo tornava vantaggio dall' essere i contadi attribuiti ai ve-

scovi piuttosto che ai conti, crescendo probabilità di vederli affidati al merito, anzichè distribuiti dal capriccio della nascita o dalla volontà d'un re straniero; e se la plebe e i manenti restavano ancora senza diritti nè rappresentanza, ne migliorava la giustizia, che è il

bisogno più immediato de' popoli.

La decisa predilezione del clero pel diritto antico indurrebbe a credere che le forme municipali romane, dove ancora sopravviveano, si sodassero dacche il vescovo si trovò investito del governo cittadino. Ma poiche ogni cosa aveva a conformarsi al reggimento che unico allora si conoscesse, i vescovi, fatti conti della città, ridussero a feudali le cariche municipali, alterandone la natura, senza forse annichilarle.

Pertanto dal vescovo dipendevano le città e i beni immuni; dal conte il resto, cioè la campagna, la quale da ciò prese il nome di contado. Ma que'beni immuni trovavansi intarsiati ai contadi per modo, che vescovi e signori s' impacciavano a vicenda nell' esercizio della mal determinata giurisdizione. Tendevano i primi a dilatare la propria anche sul contado; i signori vi si opponeano, e cercavano ingrandire a spese de' vassalli minori: sicchè la lotta intestina discendeva sino agli infimi elementi della società. Epperò Corrado Salico emanò la famosa legge dei feudi (p ag. 275), per cui anche i piccoli passassero in eredità, e non si potessero togliere se non dietro a sentenza degli scabini.

Si trovava allora il dominio feudale partito tra i capitanei o valvassori maggiori, immediatamente investiti dalla corona; i valvassori, cioè vassalli de' capitanei; e i valvassini, che ritraevano dai predetti. Valvassori e valvassini, assicurati d' esistenza indipendente, più non furono stromenti agli arbitri de' vescovi, i quali non po-

terono, come in Germania, riuscire principi ecclesiastici.

Ma altrove i nobili vassalli e i semplici liberi, formato il Comune, aveano costituito rappresentanti e giudici propri, che equipollevano alla curia vescovile, e indipendentemente da questa assumevano aspetto di civile ordinanza. Altrove ancora la gente raccoltasi sopra terre di un feudatario, crescendo di ricchezze per l'industria, e a quello rendendosi necessaria, lo costringeva a concessioni, che non davano la civile indipendenza, ma favorivano il prosperamento e l'importanza del Comune.

Scomposta ogni centrale potestà per lasciar solo associazioni limitatissime e poteri meramente locali, più facilmente poterono costituirsi da sè le città, nelle quali gli uomini trovavano maggior numero d'interessi comuni. Queste allora ebbero giurisdizione propria, e l'affidarono agli scabini, del che ricrebbe il terzo stato; e nobili e liberi venendo abbracciati nel Comune medesimo, cioè sotto comune giustizia, mozzavasi la prerogativa feudale, atteso che, chi bisognava di sicurezza, non andavala a chiedere sotto la rôcca d'un barone, ma tra le mura d'una città.

Benchè dal feudalismo venisse di conseguenza il togliere l'importanza alle città, le nostre non la perdettero mai, ed erano abitate da ricchi e nobili col nome di arimanni (15), i quali anzi costituivano

Cantù, St. degli Ital. - III, 23

un' università o corporazione, e aveano possessi e ragioni comuni. Nel 1014 Enrico II agli arimanni della città di Mantova e d'altri luoghi confermava i possessi con tutte le loro eredità paterne o materne, e i beni comunali e il teloneo e ripatico a Garda e Lazise e Riva, e che niun magistrato li turbasse. I cittadini di Mantova, cioè gli arimanni abitanti in essa città, ricorsero a Enrico III contro le eccedenti esazioni e gli importuni aggravi (superstitiosas exactiones et importunas violentias); ed esso decretò che queste cessassero e s'abolissero radicalmente, e nessuna autorità grande o piccola si mescolasse dei costoro beni comuni, de' benefizi, precari o livelli, dei servi, delle ancelle, o d'altro qual fosse loro possesso mobile e immobile. Tanto confermava Enrico IV il 1091, volendo avessero « la buona e giusta consuetudine che ottiene qualunque città del nostro impero ». Donde parrebbe che gli arimanni avessero una tal quale signoria di Mantova (16).

Il Gennari, negli Annali della città di Padova, solto il 1077 adduce un placito tenutovi avanti a due messi regl, al conte della città Ogerio avvocato, e a vari giudici e buoni uomini. Ai quali Giovanni abbate di Santa Giustina dichiarò come i ciltadini dentro e fuori della città gli aveano mosso lite (cives vel intra civitatem vel extra nobis intentionem mittunt) circa al possesso della val del Mercato e del prato col Zairo, dell'acqua del fiume Rodolone, e degli altri possessi del monastero. Fu dato torto ai cittadini, e obbligati all'intera cessione; la quale fecero col prendere una lunga verga, e tras-

metterla al vescovo, che la consegnò all'abbate.

Anche nel peggior tempo del dominio militare questi arimanni formavano tra loro delle gilde, le quali non m'hanno aria di fraternite religiose, bensì di quelle associazioni, di cui maggiore si sente il bisogno quando più lentato è il legame sociale. In effetto esse fecero paura ai forti; e Carlo Magno decretava che « nessuno presuma far « giuramento per gildonia; se vogliono disporre delle limosine per « incendì o naufragi, il facciano in altro modo che giurando ». E più rigorosamente Lotario I:— Non vogliamo che alcuno per giurameu- « to nè per obbligazione faccia gildonia; e se l'oserà, chi primo ne « diede consiglio venga dal conte mandato a confine in Corsica. e

«gli altri paghino multa» (17).

Ripetiamo che qualche rappresentanza il popolo aveva sempre goduto in faccia alla Chiesa; e a tacere le già indicate lettere di Gregorio Magno (pag. 84), il Diurno Romano offre la formola, con cui il clero e il popolo invocano dal papa e dal metropolita che confermi il vescovo da essi eletto: nell'elezione di Guido vescovo di Piacenza il 904, sono sottoscritti preti, diaconi, suddiaconi, acoliti, e infine ventisei e populo (18): Giovanni vescovo di Modena nel 998 faceva al monastero di san Pietro una donazione con notizia e consenso dei canonici, de' militi e del popolo: l'anno stesso in Ravenna si tenne un placito, assistentibus in judicio pollentibus et bonæ opinionis et laudabilis famæ viris de civitate Ravennæ (19): e nel 1004 Turbino giudice di Cagliari, col consenso de' suoi parenti e di tutto il suo popolo, donava alcuni dazi ai Pisani amici suoi, affinchè quel popolo gli fosse amico (20).

Ecco qui pure una rappresentanza e un esercizio di diritti comuni, che avviava all'emancipazione. Viepiù vi condusse l'essersi nelle città pel commercio formate compagnie, le quali offrivano l'embrione d'un governo a comune, e poteano divenir tali per poco che si estendessero.

Una lapida sotto al portico dell'interessantissima cattedrale di Lucca, riferisce come nel 1111 i cambisti e mercanti, che allora stavano di bottega nella corte di San Martino, ove pure gli alberghi dei forestieri, giuravano di non far frode (21); antichissima sistemazione

del commercio in consorzi, con consoli per risolvere le liti.

Già nel 1046 Enrico III confermava agli abitanti della val bergamasca di Scalve il diritto di negoziar di ferro per tutto l'impero, col solo aggravio di mille libbre di ferro secundum suorum parentum morem; nessun duca, marchese, vescovo, conte o altra qualsiasi persona hominibus in prædicto monte Scalvi habitantibus audeat aliquam molestiam aut aliquam superpositam inferre; e a chi violi l'ordine, commina cento libbre d'oro, metà da darsi alla Camera, et medietatem prædictis hominibus. Poi nel 1091 nella città di Bergamo tenendo placito il conte Corrado, messo regio ad justitias singulorum hominum faciendas ac deliberandas, con molti giudici e conti e col vescovo, gli si presentarono alcuni vicini et consortes de loco Burno, che è in val Camonica, e gli chiesero pronunziasse un bando super nos et super nostros vicinos vel consortes a proposito del monte Negrino, che era stato ad essi usurpato da quelli di val di Scalve: e il conte Corrado gli esaudì (22). Non sono queste evidenti forme comunali con possessi consorziali? I querelanti nel loro libello citano una decisione già riportata anteriormente; e come in tali litigi centum quinquaginta librarum denariorum mediolanensium veteris monetæ inter judices et advocatos dispendia in Bergamo perpessi sumus damnum; e gli Scalvini usarono ad essi prepotenze molte, onde reclamano giustizia, quia dedecus est omnium nostrum.

Esempi di simili comunanze ricorrono in Toscana, ove nel 1004 Filippo di Fidante e Benedetto di Martino furono nominati consoli del comune ed università di Monte Castelli (23). Chiavenna, borgo della diocesi comasca, situata allo sbocco di due valli che mettono ai paesi transalpini del Reno e dell'Inn, faceva una concordia, citata già come antica nel 1155, tra gli abitanti suoi e quelli del vicino Piuro, per la quale quattro uomini di ciascun di essi giurayano di guidare i due Comuni e le persone e i beni loro con buona fede e senza frode in pace ed in guerra, non usurparsi roba alcuna, ma d'ogni acquisto ripartire tre quarti a' Chiavennaschi, uno a' Piuriesi, e nell'eguale proporzione le spese (24).

Da ciò era vantaggiata l'industria; e poichè essa è gran conductrice di libertà, si cominciò a levar lamenti delle violenze che turbavano il commercio; i lamenti procedeano a minaccie; e se queste non trovassero ascolto, riuscivano in aperta rivolta, cacciando gli esattori e gli espilatori del barone, assalendone anche il castello, e opponendogli barricate e mura; e unitisi sulla piazza del mercato o

nella chiesa, gli interessati giuravano sostenersi contro chiunque pretendesse sopraffarli. E a noi si fa credibile che uno de' più efficaci addirizzi a costituire i Comuni fossero appunto le società mercantili e artigiane, che trovandosi già ordinate con una gerarchia, con regolamenti, con cassa, non aveano a dare che un passo per

chiedere di partecipare coi nobili al governo.

Talvolta i re medesimi ne' loro bisogni esibivano di vendere le regalic, cioè dogane, zecche. mercati, pedaggi; e i Comuni s'affrettavano a comperarle, o le ottenevano in premio della fedeltà e del favore prestato. Tal altra i grandi vassalli insorgevano contro dei vescovi, e gli uni e gli altri armavano i cittadini, che per tal modo venivano a conoscere le proprie forze, e invoçavano diritti in prezzo degli offerti soccorsi. Nella contesa, capitanei e vescovi apprendevano che ricchezza principale era l'abbondare d'uomini, lo perchè ne favorivano l'incremento sminuzzando i possessi, e contentandosi d'una tenue prestazione, purchè vi andasse congiunto l'ob-

bligo di servire nelle milizie.

Stiamo dunque a gran pezza da chi crede che i Comuni derivassero da generosità dei re, o da accorgimento loro politico. Erano
conseguenza del risorgimento popolare: ma i diritti che i liberi traevano in campo, non erano astrazioni costituzionali, e accademici divisamenti repubblicani, bensì un richiamo alle norme dell' umanità,
a quella libertà d' innocui atti, di cui ciascuno sente mestieri come
dell' aria. L' associazione dirigevasi non a riforme amministrative,
ma ad acquistar forza per diminuire la propria servitù; specie di
mutua assicurazione delle inferme moltitudini contro i pochi armati.
Non che fosse rivoluzione contro il governo regio, a questo appoggiavansi coloro i quali scotevano il giogo feudale. E poichè il feudatario, il re ed il vescovo trovavansi spesso a cozzo, e dividevano tra
sè i possessi e le città, all' uno ricorreva chi fosse malcontento dell' altro, sicuri di trovarlo favorevole, non per generosità ma per proprio interesse.

Neppure fu una rivoluzione sola che mutasse la forma politica, giacchè non v'aveva un potere unico da abbattere; e a ciascun Comune sovrastando un signore particolare, in ciascuno richiedevasi una particolare rivoluzione. Variissimi dunque erano gli impulsi, variissimi i mezzi e i risultamenti, e molto vi poteva il caso, nè sempre riuscivasi all'intento; ma la libertà, fallisca cento volte, non però

dispera.

Sarebbe per altro stato difficile strappare ai feudatari anche si poco, quando essi soli e i loro castelli fossero stati muniti; e tulto il resto inerme; atteso che la forza brutale può a lungo conservare gli
ordini più repugnanti alla ragione. Ma allorchè gli digheri aveano
passato le Alpi, non si potè combattere in campagna rasa e con eserciti ordinati le loro bande scorridore, ma dovette munirsi ciascun
villaggio, ciascuna casa, ciascuna persona; le città rinnovarono le
mura, diroccate dai Barbari o sfasciate dal tempo (25); ogni monastero, ogni borgata scavò una fossa, rizzò uno steccato; e le armi,
adoperate soltanto dagli uomini del feudatario e per suo cenno, si

affilarono per l'individuale sicurezza. Qual cosa infonde tanto coraggio, quanto il conoscere di bastare alla propria difesa? e i nostri padri che si erano misurati contro l'Unghero, più non temeano d'affrontare la masnada del vescovo o del castellano.

Di più in Italia l' aristocrazia non avea messo così robuste radici come oltr' Alpi; e nella vasta Lombardia soli forse il marchese di Monferrato e il conte di Biandrate estendeano tanto i possessi da abbracciare borghi e città. La supremazia che i re di Germania pretendevano qui, era d'opinione più che di forza. Dalla lontananza o dalle guerre proprie erano impediti di venirvi sovente in persona, unico modo di farvi valere la propria autorità; se venissero, senza truppe nè rendite mal si reggevano. e lagnavansi che i vassalli non li sovvenissero del necessario, e li riducessero a cascar di fame. Maggiormente si protraevano gl'interregni di qua dall' Alpi, atteso che non bastava che un re fosse nominato in Germania, ma conveniva venisse a farsi coronare in Milano e Roma; nè di rado i signori nostri negavano omaggio all'eletto dai Tedeschi. Tutto ciò fece la contesa men dura, e più pronto l'effetto.

Questo restituire gli uffizi da signorili a municipali ed elettivi cominciò attorno al Mille, crebbe mentre Ottone II combatteva gli emuli in Germania e i Greci in Calabria, e più nei tredici anni che Ottone III indugiò a scendere in Italia. Allora i Comuni cittadini costrinsero i baroni ad accasarsi nelle città, che si trovarono popolate non più da soli artieri ed arimanni, ma anche da potenti, e crebbero di lustro e considerazione. Alcune gelose ottennero che gl' imperatori non entrassero più nelle loro mura; altre ne demolirono il palazzo, per edificarlo nei sobborghi; sicchè debole e limitata restava la giurisdizione dei re, i quali tanto più facilmente cedevano per danaro o per favore ciò che nè ricusare potevano, nè conservato fruttava. Pavia nel 1024 distrusse il palazzo regio, e quando Enrico III volle costringerla a riedificarlo, gli si oppose con un giusto esercicito, avendo alleati molti signori.

Gran destro ne porse la contesa fra il Sacerdozio e l'Impero, giaochè in quelle reciproche esagerazioni, dove più che le armi poteva l'opinione, si trovavano messe in bilancia le competenze delle due autorità, richiamato a discussione quanto la conquista germanica aveva innestato sul tronco romano, la legittimità del potere nato dalla forza, il dominio della spada sovra gli spiriti, l'intrusione delle discipline militari nell' ordine civile e fin nella gerarchia ecclesiastica; e l'una e l'altra parte si credette obbligata a dimostrare le proprie ragioni ai popoli, di cui le bisognava l'appoggio. E i popoli impararono che avevano diritti, che potevano scegliere per argomenti a quale prestare il sussidio dell' oro, del brando, delle convinzioni; e di quelli e di queste misurata la potenza, vollero servirsene ad assicurare e crescere quei diritti, che avevano appreso a conoscere e stimare. Trattavasi poi di combattere? bisognava che il conte o il vescovo si servissero del braccio delle plebi: e guai ai tiranni il giorno che han bisogno de' loro oppressi!

Contesa tanto vitale non limitavasi a battaglie in campo aperto,

ma penetrava nelle cità e nelle case: spesso una chiesa trovavasi disputata da due vescovi, uno papale ed uno intruso, i quali si perseguivano in guerra; diuturne le vacanze, perchè o il papa negava l'investitura, o i cittadini obbedienza al nominato dall'imperatore; e sempre i vescovi sentivansi sotto ai piedi vacillar il terreno, perchè o non investiti dal re, o non riconosciuti dal papa; e per formare e mantenersi partigiani, cedevano particelle de'loro diritti ai Comuni. Esse città giuravansi con altre del sentire medesimo, onde in armi tener testa alle contrarie. Uscita poi vittoriosa la parte ecclesiastica, ingegnavasi di menomare le prerogative regie, ma con ciò raccorciava anche la podestà temporale de' vescovi, fondata so-

pra regie concessioni.

Col carroccio (pag. 273) i popolani s'erano avvezzi a considerarsi, non più guerrieri obbligati d'un signore, ma d'una bandiera cittadina, del Cristo che allargava le braccia su quell'antenna, del sant'Ambrogio, del san Zenone, del sant'Alessandro che li benediceva dal gonfalone. Quel parteggiare per l'imperatore o pel papa avea misto i vari ordini d'uomini, per modo che non si guardava tanto se uno fosse capitaneo, nobile o plebeo, ma se imperiale o pontifizio. Le armi e i campi comuni, e la necessità di usare concordemente le braccia o l'ingegno nella mischia o nei parlamenti, scemavano le distanze fra quelli della parzialità medesima; poi la trionfante conseguiva vantaggi o privilegi sull' altra, sicchè gli ordini fin allora scrupolosamente distinti venivano ad unirsi nel Comune cittadinesco: e i giudici della città che già, duranti le vacanze del vescovado, decidevano in propria testa senza riguardo al visconte, qualora al conte o al vescovo strappassero alcuna nuova porzione di autorità, la esercitavano più piena sovra maggior numero di cittadini, e con restrizioni minori.

Insegnati a discutere dei diritti, presero in dispetto gravezze fino allora tollerate di cheto; alla prima taglia troppo pesante si ammutinano; cominciato che uno abbia, il seguono altri; la torre, da cui il feudatario o il conte minacciava, diviene spesso il ricovero degli affrancati; spesso i monumenti dell'antica magnificenza convertonsi in difese di nuova libertà; e si preparano lotte, risolute perchè di scopo evidente e semplice, e non per capriccio o per obbedienza, ma per tutela dei diritti più sacri. Il tentativo fallisce? sono smantellati i fortalizi, uccisi gli insorti: riesce? i sollevati comprendono la necessità di unirsi.

Non poca opportunità vi aggiunsero le crociate, per passare alle quali molti baroni vendettero od impegnarono i domini, o per danaro cedettero qualche parte della giurisdizione ai cittadini, che, durante l'assenza loro, raffermarono i diritti, e di nuovi ne acquistarono; mentre gli uomini che combattevano in Palestina s'abituavano alla libera disciplina dei campi, s'accostavano fra loro ed ai padroni, e ne riportavano più libere idee, men servili sentimenti. Quelli poi che fossero capaci di riflettere e di ponderare i civili ordinamenti, dovevano rimanere attoniti allo spettacolo di Venezia, di Pisa, d'altre città marittime, che già si reggevano a popolo: poi nelle

Assise di Gerusalemme trovavano un governo, baronale bensì, ma dov' era proveduto anche alla plebe, chiamata pur essa a parte delle discussioni.

Ecco dunque risalire alla dignità civile quei che l'avevano perduta fin dall' invasione dei Longobardi: ecco vincitori e vinti ricondotti sotto una giustizia ed un governo medesimi. E poichè le reliquie degli antichi Romani, sentendo rivalere l' ingegno sopra la forza, tornavano su quelle antiche memorie che un popolo perde per ultima cosa, e che servono spesso di lievito acciocchè l' inerte massa non imputridisca; e i discendenti medesimi de' conquistatori rispettavano quelli che un tempo avevano soggiogati; perciò si ridestarono i nomi e le forme romane, e i magistrati cittadini non si intitolarono più scabini alla tedesca, ma consolí.

In due atti spiegavasi dunque quel movimento:sottrarsi con braccio forte alla dominazione armata, poi colla prudenza costituirsi. Che se era difficile quel primo contro conquistatori armati, difficilissimo è sempre il secondo, e allora viepiù quando di costituzioni non s'a-

veva alcuna esperienza.

Ma in che consistevano le pretensioni dei Comuni? Domandavano libertà materiale di andare e venire senza pagar pedaggi; di vendere, comprare, possedere il proprio, e lasciarlo ai figli; contrar matrimoni anche fuori del feudo, e con persone di qualsiasi condizione; sicurezza della casa e della persona; una misura fissa nei dazi, nelle decime, nelle prestazioni di corpo dovute al signore, ne' giorni in cui servirlo colla marra o colle armi, nella retribuzione pel forno o pel mulino privilegiato in tutto il feudo; se qualche bestia si svii, non venga al castellano, ma rendasi al proprietario; possa tagliarsi legna morta al bosco; nessuno arresti un comunista senza intervenzione di giudici; siavi un tribunale a cui richiamarsi anche dei torti ricevuti dal signore, e dove giustificarsi col giuramento o per testimoni, anzichè col duello.

Scossi che si fossero dal giogo, non d'un Tedesco o d'un Franco, ma d'un tiranno, vinto in unanime concorso il contrasto del vescovo o del conte, cercavano un titolo ai loro diritti col farseli non dare ma confermare dal re in quelle che chiamaronsi carte di Comune. I re vi trovavano il proprio conto, perchè, oltre deprimere i feudatari privandoli della giurisdizione, con esse carte davano regole di diritto criminale e civile, traendo a sè una parte si principale della regia autorità, qual è la legislativa, istituendo o convalidando le costumanze locali.

Le carte che ci rimangono, per quanto variate, importano l'abolizione delle servitù personali e delle tasse arbitrarie, assicurato agli abitanti lo scegliersi i magistrati municipali, e data a questi autorità di movere in armi i comunisti quando il credano necessario a tutelare i diritti e le libertà del Comune sia contro i vicini, sia contro il signore. In quelle medesime ove propriamente veniva riconosciuta una giurisdizione distinta, non si stabiliva già chiaro e preciso in qual relazione starebbe d'allora innanzi il Comune col re, col feudatario, col vescovo, bensì riducevasi in iscritto l'ordinamento

sociale interno, tutto ciò che potesse contribuire alla civile sicurezza; e massime all'applicazione della giustizia; la parte ove i popoli

sentono più immediatamente la servitù o la libertà.

V'avea però Comuni propriamente stabiliti da baroni o da re, sulle proprie terre aprendo asilo ai vagabondi e agli avveniticci, co-stituendo città nuove, borghi nuovi, castel franchi, franche ville, sotto un preposto del re o dei signori, con una carta, alla quale davano pubblicità affine di allettare gente forestiera a stanziarvisi e comprar terreni. Il conte Guido Guerra, suocero del famoso Bellincion Berti, nel 1208 dava nel suo viscontado di val d'Ambra il diritto ad uno per ciascuna terra di formare insieme uno statuto, unirsi per deliberare degli interessi pubblici, e assistere lui, capo dello Stato; il quale delegava i suoi poteri al podestà, salvo l'arbitrio di modificarne le sentenze.

Siffatte carte occorrono men frequenti in Italia, forse perchè, sussistendo alcuni Comuni fin dall' età romana, od essendosene costituiti durante il reggimento feudale, non si trovava bisogno di nuovi diplomi per regolare l'amministrazione interna, i diritti de' magistrati, le relazioni col signore e coi vicini. Pure d'alcune abbiamo gli apografi, d'altre fondatissima presunzione, tanto da poter asserire che i Comuni nostri sono i più antichi del mondo moderno, e fin anche di quello di Leon in Spagna, conceduto da Alfonso V coll'assenso delle cortes entrante l' xi secolo.

Venezia dall'origine sua medesima si trovò stabilita in repubblica: e a lei somigliare dovevano le altre città marittime di maggior fiore, Pisa, Amalfi, Napoli, Gaeta. Adria, ancora di qualche conto, nel 4017 menò guerra coi Veneziani, i quali vincitori obbligarono il vescovo Pietro e i primati a venir al doge, chiedere scusa, e promettere fedeltà. Dall' atto di tal sommessione esso vescovo appare anche capo politico del governo, ma contraeva coll' intervento de'suoi canonici e di vari laici, de' quali il primo è Anastasius consul. Le città del litorale istriano, aggregato talvolta al regno d'Italia, conservarono le forme comunali all'antica, e nel 991 Capodistria faceva col doge Pietro Orseolo II una convenzione, stipulata da un conte Sicardo suo governatore, e cunctos habitantes civilatis justinopolitanae, tam majores quam minores (26). Anche Ragusi, città mista che per tante ragioni s'annesta alla storia italiana, e che sotto una costituzione aristocratica gareggiò con Venezia, e fu l'Atene della letteratura slavo-illirica, degna di storia più che i vasti imperi da cui fu ingoiata, antichissimo esempio ci è di governo municipale, poichè in un diploma del 1044 Pietro detto Slaba (slavo) priore, cum omnibus pariter nobiles, gatue ignobiles mei, tam senes, juvenes, adolescentes, quam etiam pueri, restituisce alcuni beni all'abbate di Santa Maria di Lacroma, presente il vescovo Vitale (27).

I Genovesi, costretti a schermirsi dai Saracini di Frassineto, buon ora si ordinarono a comune sotto il vescovo, dividendo la città nelle compagnie di Castello, Borgo, Piazzalunga, Maccagnana, San Lorenzo. Portanuova, Sosiglia e Portoria, ciascuna avente consuetudini proprie e gonfalone, e deliberando per consigli e parlamenti. All'888 si

fanno risalire i primi suoi consoli, il senato, l'assemblea del popolo e le forme municipali, che ricevettero conferma da un diploma di Berengario II del 958, il quale assicurava ai Genovesi le proprietà, già jure acquistate (28). Poi nel 1056 Alberto marchese giurava osservare le consuetudini di essi, che sono le seguenti:

« Qualora si contenda sopra la sincerità d'una carta tra Genovesi « e forestieri, se il notaio e i testimoni sieno presenti, basta che il « presentatore della carta giuri non l'avere corrotta in veruna par-« te: se manchino notaio e testimonî, il presentatore trovi quattro « persone che il giurino con lui. La femmina longobarda può vende-« re e donare senza l'assenso dei parenti e l'autorità del principe. « Così pure i servi, gli aldi delle chiese e i servi del re vendano e « donino liberamente le cose di loro proprietà, ed anche le livella-« rie. I villani de' Genovesi, che abitano sui poderi dei padroni, non « sono tenuti a dare fodro, fodrello, albergaria o placito ai marche-« si, nè ai visconti, o loro mandati. I livellart delle chiese, che per « gravi casi non possono soddisfare l'annuo canone, non perdano « un fondo livellato, se prima del decimo anno paghino i livelli sca-« duti. Gli abitanti di Genova non devano stare in giudizio fuori di « città, nè obbediscano a sentenza renduta fuori. I rettori di Sant'Am-" brogio possano conceder beni a livello. I forestieri abitanti in Ge-« nova devono fare la guardia co' Genovesi contro gl' insulti dei Pa-∝ gani. Chi giura con quattro testimonî di aver posseduto per tren-« t' anni un podere, sia queto contro qualunque podestà ecclesiasti-« ca o laica, nè v' abbia luogo a duello. Quando i marchesi vengono « a tener placito a Genova, il bando non duri che quindici giorni.Un « laico a cui un chierico abbia ceduto i beni ecclesiastici, li posse-« da tranquillamente finche il vescovo vive. Se uomo o femmina pre-« se a livello beni ecclesiastici, o per compra, o per eredità, niun altro può acquistare livello sui medesimi: e se nasce controversia, « chi è in possesso giuri con quattro testimoni che da dieci anni e-« gli od i suoi antecessori possedono quei beni a livello. I cherici le-« gittimamente investiti di beni ecclesiastici li tengano alla sicura « quanto vivono, nè altro cherico acquisti ragioni su quelli. Gli uo-« mini dei Genovesi. che vogliono risedere sui poderi de' padroni, « sieno franchi da ogni servizio pubblico ».

Nel 1109 il conte Bertrando doveva al comune di Genova la terra di Gibeletto in Siria: nel 1130 Pavesi e Genovesi stipulavano concordia e reciproca difesa. Nel 1166 i consoli de' mercanti e de' marinai di Roma agli uomini del Genovesato da Portovenere fino a Noli concedeano pace e sicurezza della persona e degli averi per terra e per mare da Terracina a Corncto, cassando le rappresaglie e qualunque procedura per rapine da trent' anni in poi; renderanno buona giustizia e riparazione; potranno condurre a Roma qualsiasi merce, e farvi contratto; obbligheranno a giurar questa pace i visconti e balli di Terracina, Stura, Ostia, Porto, Santasevera, Civitavecchia; se alcun Romano rechi danno a Genovesi, l'obbligheranno a rifarli, e se non possa, li rifaranno dal Comune; non soffriranno si armino a danno loro legni di corso da Capodanzo a Terracina, e da Capona-

ro a Corneto; terranno per nemici i Pisani, nè gli accoglieranno sul loro territorio; serberanno pace cogli uomini di Albenga, Portomaurizio, Diano, San Romolo, Ventimiglia, se i loro consoli la giurino ad essi. Di rimpatto i consoli del comune di Genova giuravano pace ai

Romani coi patti medesimi (29).

Siena, città primaria sin al tempo de'Longobardi, e dove il vescovo appare lungamente anche capo temporale, già avea comune nel 1151 quando il conte Paltonieri dava in pegno al sindaco il castello di san Giovanni d' Asso col suo distretto, per dieci anni: anzi nel 1137, in comuni colloquio molti nobili di Staggia e Strove donavano alcuni castelli a Ranieri vescovo e capo civile di Siena. Poi nel 1186 Enrico di Svevia, vivo Federico Barbarossa, dava e confermava a questo Comune la zecca, la libera elezione de' consoli, del rettore, del podestà, con giurisdizione sopra tutto il contado, salvo a giudici imperiali l'ultimo appello delle cause, e pagando alla Camera imperiale

settanta marche d'argento (30).

Pisa gli statuti precedenti, fin allora tenuti per memoria, a comodo anche dei tanti avventicci raccoglieva fin dal 1160, donde ricaviamo l'interno suo ordinamento e la persistenza del diritto romano; aggiungeva regole pei litigi marittimi, che voglionsi approvate il 1075 da papa Gregorio VII; poi nel 1085 Enrico IV, oltre varie esenzioni, le prometteva osservarne le consuetudini di mare, lasciare che i seniori facessero le leggi e rendessero giustizia, non mandare in Toscana verun marchese se non approvato da dodici uomini, eletti nell' assemblea dei cittadini di Pisa, raccolta a suon di campana (31). Prometteva inoltre non distruggere le case, non bruciar la città nè diroccarne le mura, non esigerne alloggi; se rechi offesa ad alcuno, ne giudicherà per mezzo di dodici sacramentali senza duello, salvo se si tratti della vita o dell'onore del re; non impedirà i viaggi, e di mariti che siano in viaggio non arresterà le mogli; non porrà altro aggravio se non quello che tre seniori per ciascuna villa e castello giurino essersi praticato al tempo del marchese Ugo; lascerà che vedove e fanciulle si maritino, senza costringerle a sposarsi a chi egli voglia, o esigerne prezzo; non torrà nè farà lavorar le terre a mezzo miglio in giro, che furono paludi o pascoli pubblici o delle chiese; il prezzo del muro vecchio sino all' Arno lascerà libero a comune vantaggio, non permettendo vi si eriga casa; se alcuna nave sia fermata da Gaeta a Luni, nessuno ardisca predarla.

Lucca, prediletta sede dei marchesi di Toscana, in un documento del 1124 chiamata gloriosa civitas, multis dignitatibus decorata, atque super universam Tusciæ marchiam caput ab exordio constituta, possiede uno de' più ricchi archivì d'Italia, da cui potrebbe trarsene la storia comunale. Fra il 965 e il 972 Ottone I dava a quella Chiesa un' immunità, la quale era piuttosto personale ed ecclesiastica, salvo che cedevasi ad essa Chiesa e al clero la facoltà regia di eleggere il proprio avvocato, e dispensavasi dal giurare nelle cause con molti sacramentari. Ottone II nel 981 confermò ed estese cotesti privilegi, volendo che tutte le persone dimoranti nelle terre e castella d'esso yescovado, fossero sottoposte unicamente al tribu-

male del vescovo, che potesse citarli e giudicarli (distringere) a modo della potestà regia. Nessun duca, marchese, conte, visconte, giudice pubblico o gastaldo, o qualsiasi altro magistrato presuma porvi piede per udir cause, esigere multe, far foraggio, levare statichi; chiunque possedesse beni del vescovado ingiustamente, li restituisca: seguono altri provedimenti opportuni al libero esercizio del dominio e dei diritti vescovili, e comminando ai contravventori mille libbre d'ottimo oro, da pagare metà al fisco imperiale, e metà alla chiesa di Lucca eiusque vicario (32). Alessandro II papa attri-

buì a quel Comune per sigillo una bolla di piombo (33).

Vedemmo Anselmo vescovo di Lucca zelantissimo per Gregorio VII contro l'imperatore; onde i cittadini gli si ribellarono, ed Enrico IV, da Roma il 23 giugno 1081, in premio della fedeltà e de'servigi prestatigli, conferisce ai Lucchesi un privilegio, nel quale vieta ai vescovi, duchi, marchesi, conti e qualsiasi persona o autorità di demolire il recinto delle mura nè i casamenti urbani o suburbani; o di fabbricare castelli nel circuito di sei miglia, nè di esigervi il fodro o il ripatico; abolendo le consuetudini perverse, introdotte dalla durezza del marchese Bonifazio; non vi abbia palazzo imperiale in città o nel borgo, nè siano tenuti agli alloggi; chi per negozi va a Lucca sia pel Serchio sia per terra, non venga molestato nè derubato, nè alcuno lo impedisca o svii; i Lucchesi possano negoziare sopra i mercati di Parma e San Donnino, ad esclusione de'Fiorentini; siano giudicati solo da chi ha legittima giurisdizione; non venga obbligato al duello chi adduca il possesso di trent' anni, o altro documento; il giudice longobardo non possa proferirvi giudizio se non in presenza del re o del suo cancelliere (34).

Qui avete sott' occhio una vera carta di Comune; e comunque v'appaiano come concessioni quelle che oggi si lianno per generale giustizia, pure alleggeriva la soggezione immediata ai marchesi e conti; la mediata moderava nell'esigenza delle tasse e ne' giudizi; dava a Lucca un' esistenza comunale in faccia ad altri Stati, sicchè

l'università e i singoli cittadini fossero rispettati come tali.

Benchè, col cessare della guerra delle Investiture, rivalesse l'autorità dei marchesi, questa non tolse al comune di Lucca di operare indipendente: dal 1088 al 1144, ebbe guerra coi Pisani; distrusse i castelli di Castagnori, Vaccole, Vecchiano, Ripafratta, appartenenti a Cattanei o conti rurali; da Uguccione e Veltro visconti di Corvara nella Versilia comprò questo tenimento e il castello di Vorno che spianò; e chiamò a giudizio arbitrale i vescovi di Luni e i marchesi di Malaspina (35). Non sapremmo dunque definire a che si riducesse la supremazia dei marchesi di Toscana, che pur sussistette fino a che il marchese Guelfo della casa di Matilde, principe di Sardegna, e duca di Spoleto, nel 1160 al popolo lucchese cedette ogni diritto, azione, giurisdizione, che gli competessero sia a titolo del marchesato, sia per l'eredità della contessa; solo per novant'anni riservandosi il censo di mille soldi, sebbene no nsiano pur la metà di quel ch'egli potrebbe ritrarne (36). Così que' cittadini furono riscattati da ogni

servitù particolare, e l'assicurata libertà garantirono col giurar fe-

deltà e sommessione all'imperatore.

Benchè Lucca sia così ricca di documenti, il Tommasi, nel Sommario della storia di essa, dice non potersi « fissar con sicurezza « quando v' incominciasse la repubblica; gli storici lucchesi, se « gnando un' epoca chi più chi meno remota; .... se narrano i primi « scrittori fatti bastantemente provati donde traspirano manifesti « segni di libertà e d' indipendenza, producono i secondi tali carte « contemporanee da smentire appieno gl' indicati segni, perocchè « mostrano esse più presto soggezione gravissima, che la ben me « noma franchigia ». Quest' incertezza è di gran lunga maggiore per gli altri Comuni, e deriva dal fatto dei mal determinati poteri, tanto dominante nel medio evo, che chi non l' abbia sempre sott' occhio

non presuma intenderne la storia civile.

Ampio privilegio fu concesso il 1129 da re Ruggero, e confermato il 1164 da re Guglielmo alla città di Messina, in benemerenza de'sussidi prestati a snidare i Normanni. Portava quello che i Messinesi. tranne i casi di Stato, non potessero convenirsi in civile o in criminale se non da giudici eletti da loro, neppur nelle cause col fisco: il re non operasse dispotico, ma si attenesse alle leggi, e se contrario a queste dava alcun decreto, fosse irrito e nullo; non nominasse uffiziali pubblici che messinesi e benevisi; e fossé reputato cittadino coronato di Messina. I deputati di questa tenessero il primo luogo nelle assemblee convocate dal re: solo colà si coniasse la moneta del regno: nel tribunale suo fosse un consolato per deliberare in affari marittimi, composto di Messinesi, nominati dai patroni delle navi e dai negozianti. I Messinesi andassero esenti da dogana per tutto il regno; potessero senza compenso tagliar nelle foreste regie quanto occorresse a fabbricare e risarcir le navi; nessuno d'essi fosse forzato al servizio militare; la galera di Messina inalberasse lo stendardo reale; nelle assembleé dal re convocate per gl' interessi di quella città, non si deliberasse che in presenza dello stratego, dei giudici e d'altri uffiziali della città; gli Ebrei vi godessero diritti e immunità pari ai Cristiani. Tale carta, confermata poi ed accresciuta, rendeva il comune di Messina guasi sovrano (37).

Al popolo di Ferrara Enrico III nel 1055 concedeva che i cortensi fossero assolti dal dare la terza pel placito; i villani nelle lor terre abitanti non andassero al placito pubblico, ma per loro rispondessero i padroni; le navi e i cavalli loro non fosser obbligati a servizio se non quando esso imperatore venisse in Italia; non pagassero il ripatico se non a Pavia; e così vien fissato quanto retribuire pei pesci, pel sale a Cremona, a Venezia, a Ravenna: tutt' altrove si era immuni d'ogni esazione. Due volte l'anno tengano il placito generale per tre giorni, in ciascun de' quali diano tre porci, cento pani, una libbra di pepe, una di cinamomo, tre sestieri di miele, e in tutto una vezza di vino; al quarto giorno diano a colui che tenne il pla-

cito, un maiale e cinquanta pani (38).

Anteriori diritti possedevano le comunità del lago di Como, giac-

chè Ottone il Grande nel 962, ad istanza dell' imperatrice Adelaide, confermava agli abitanti dell' isola Comacina e di Menaggio i privilegi che avevano ottenuti dagli antecessori suoi, assolvendoli da molti pesi e dal venire al placito, se non tre volte l'anno in Milano (39). Verso il 1090 troviamo i Comaschi alle prese coi popoli della riva dell' Adda, quando il beato Alberto, fondatore del famoso convento di Pontida, s' interpose di pace: i Comaschi lacerarono il suo lodo; mal per loro, giacchè nel combattimento ebbero la peggio.

Fin dal 990 il popolo di Cremona sosteneva briga con Olderico, suo vescovo insieme e conte, e cacciatolo, abbattè la città antica, e una maggiore ne fabbricò contro l'onore imperiale (40). Il 1114 Eurico V confermava i privilegi de' Cremonesi, cioè i beni ch' essi in loro lingua chiamano proprietà comunali (41), e di fabbricare fuor di città il palazzo imperiale, il che equivaleva a promessa di

non entrarvi coll' esercito.

I Bresciani nel 1102 avevano promulgato una legge contro gli usurai; e due anni appresso Ardizzo Aimone, console di colà, girava per le città lombarde onde indurle a federarsi in difesa comune, con-

venendo nel monastero di Palazzuolo (42).

Dicemmo come a Mantova fosse costituito il comune degli arimanni. Ai 27 giugno 1090 la contessa Matilde gittava un bando qualmente i fedeli suoi Mantovani cittadini ricorsero alla ciemenza di essa, bramando fosser rilevati dall'oppressione d'alcuni loro concittadini, e domandando esser loro restituiti gli arimanni, e le cose tutte comuni, tolte ad essa città dai predecessori della contessa. Al che annuendo, abolisce e sterpa tutte le esazioni ed angarie non legali, imponendo che nè essa nè gli eredi suoi od altra persona grande o piccola di sua podestà possa molestare i cittadini di Mantova per le persone loro, i servi, le ancelle, i liberi dimoranti in quella terra, e l'arimannia e le cose comuni ad essa città spettanti sulle due rive del Mincio, o le cose mobili e immobili. Nessuno alloggi in qualsiasi casa della città, o in quella d'un gentiluomo (militis) nel sobborgo, o nella canova di chicchessia, contra lor voglia. Restituisce loro i beni occupati, in modo che pascolino, seghino, caccino a voglia; possano sicuramente andare e venire per acqua e per terra senza pagar pedaggio, ed avere quella buona e giusta consuetudine che ottiene ogni miglior città di Lombardia (43). Nel 1133 Lotario II confermava al popolo di Mantova i privilegi conceduti già dall'imperatore Enrico II, compresa l'arimannia e le cose comuni di essa città, su ambe le rive del Mincio e del Tartaro; abbiano facoltà di trasferire il palazzo imperiale dal borgo San Giovanni al monastero di san Rufino di là dal Mincio; restino liberi dall'albergaria, e possano andar e venire a tutti i mercati dell'Impero, senza molestia nè esazion di teloneo. Concede inoltre l'isola dov'era stato il castello di Ripalta, sicchè altro fabbricarne non potesse egli nè i successori

Nella vita del beato Lanfranco, sotto il 1030, leggesi che il padre di questo era di coloro che custodivano le leggi e i diritti della città di Milano (45); e lo storico Landolfo di San Paolo nel 1107 chiamasi

secretario de' consoli (46). In quell'anno stesso i Milanesi erano alle mani colla città di Lodi, e la stringevano d'assedio; Pavia cavalcava Tortona, la quale chiese l'alleanza de' Milanesi, mentre Pavia univasi co' Lodigiani e Cremonesi, e presa la città nemica, la mandò a fuoco. E di vita propria ci diè sentore Milano sia nell'antica contesa coll' arcivescovo Landolfo, sia più chiaramente in quelle delle Investiture e pel matrimonio dei preti; poi i principi di Germania e Federico arcivescovo di Colonia, nel 1118, scrivevano ai consoli, capitanei, cavalieri e all'intero popolo milanese, come a Comune indipendente, istigandoli contro Enrico V a tutelare le proprie libertà, fidati nell' aiuto di Cristo (47). Nel 1117 i Lombardi, sgomentati da fenomeni straordinari, pioggie di sangue, nascite di mostri, tuoni sotterranei, risolsero provedere alla giustizia, all' ordine, alla penitenza; onde l'arcivescovo Giordano radunò in Milano una dieta straordinaria, dove non comparvero più principi e conti o feudatari, ma sovra un palco da una parte si posero tutt'i vescovi, dall'altra i consoli delle varie città, i giurisperiti e popolo immenso, e trattarono del metter pace (48): assemblea di liberi, che da sè stessi consultano il proprio meglio, e che forse allora avvisarono come adempiere al difetto della giurisdizione reale, caduta così in basso. Sembra difficile che s' abbia a intendere qui soltanto del comune dei conquistatori, senza partecipazione del popolo.

Di questa distinzione del comune dei nobili dal popolano ci presentò insigne documento Mantova; un altro abbiamo in Bergamo, dove i nobili troviamo più volte convocati insieme col clero a trattare di possessi ecclesiastici (49). Poi re Corrado nel 1088 teneva in quella città un placito, assistenti vari giudici del sacro palazzo, alquanti vescovi, marchesi, conti, valvassori milanesi e bergamaschi,

e vari cittadini di essa città (50).

Quanto alle terre che or formano il Piemonte, nel 1090 Ottone Riso, e Benedetta sua moglie vendono una casa e una cascina omnibus vicinis de Bugella; acquisto comune, che indica una comune amministrazione dei Biellesi, benchè qui pure potrebbe intendersi dei soli conquistatori. Due anni appresso, gli abitanti di Saorgio maschi e femmine fanno una donazione a Sant' Onorato di Lerino. Nel seguente trovasi già in Biandrate un comune con dodici consoli, e quei conti Guido e Alberto patteggiano assistenza coi militi, cioè coi valvassori, per conservare i possessi e feudi che ottennero, promettendo lasciar a questi e ai loro figli maschi e femmine i terreni di cui gli abbiano infeudati, nè proibire che vendano un edifizio che v'abbiano eretto, purchè non vendano essa terra senza consenso dei conti. I quali conti non imporranno pena ai militi di Biandrate se non per omicidio, spergiuro, furto, adulterio con una parente, tradimento, duello giudiziale e aggressione; gli altri delitti rimetteranno al laudo di dodici consoli. I militi a vicenda giuravano stare ligi ad essi conti, conservarne di buona fede i feudi; e tra loro stessi promettevano garantirsi i possessi contro chicchessia, nelle discordie rimettersi ai dodici consoli: i quali pure giureranno risolvere le liti in Biandrate al miglior vantaggio del Comune e ad onor del luogo (51).

Al vescovo d'Asti Eilulfo nel 901-Lodovico IV imperatore concedeva la corte e il castello di Bene, Cervere, Niella, Salmour, e la contea di Bredulo fra il Tanaro e la Stura: ma nella città non aveano que' vescovi che il castelvecchio, sin quando Ottone III nel 992 a Pietro concesse anche la città con quattro miglia in giro, e giurisdizione, e tutti i diritti camerali, e le successioni agli intestati, il letto del Tanaro e le rive, vietando a qualsiasi conte di pigliarvi ingerenza (52). L'anno stesso agli abitanti d'Asti esso Ottone concedea facollà di trafficare ove loro paresse; poi Corrado Salico nel 1037 li faceva esenti da ogni dazio e dogana in qualunque parte arrivassero mercatando, sempre ad istanza del vescovo. Al quale però già stavano mal soggetti, talchè due volte la principessa Adelaide dovette venire ad assisterlo, gettando il fuoco alla città; poi alla morte di essa vi si formò il comune, e li troviamo ben presto sostener guerra col marchese Bonifazio di Savona, e nel 1098 già stringer lega con Umberto II di Savoja erede di essa Adelaide. Amedeo III di quella casa, morto il 1148, dava franchigie comunali a Susa; Tommaso ad Aosta nel 1188, ricevendola in protezione: attesochè l'esser costituiti in Comune non repugnava alla dipendenza da un signore.

Chi cercasse, troverebbe in quel torno stabilite a Comune tutte le città italiane: ma l'accettarne il principio è difficile tra quell'agitazione costituzionale, reggimento indeciso fra la pace e la guerra, fra la sommessione e la rivolta, fra l'opposizione legale e l'insurre-

zione.

D'altro passo erano proceduti i paesi di Romagna. Inviolati da Barbari, aveano essi conservato l'ordinamento quale sotto l'impero bisantino, con consoli sopra il governo e i giudizi, e con tribuni che comandavano ai borghesi, distribuiti in scuole militari. Staccati che furono da quello, la difesa venne commessa ai vassalli, e il loro capo assunse l'aspetto generale d'allora, cioè di signore feudale ereditario, e trasse il titolo dalle terre che possedeva. L'ordinamento civile vi si trasformò quando i vari vescovi, che pretendevano alla superiorità, dopo Ottone il Grande s'inchinarono al pontefice; sicchè a questo rimase la primazia sovra la Romagna, e ai vescovi la giurisdizione e il nominare i magistrati, che, come allora si solea, retribuivansi con terre feudali. A capo pertanto d'ogni contado aveasi un visconte, sotto cui i capitanei vescovili, indi i vassalli e valvassori, e da ultimo il Comune dei liberi, i quali formavano il consiglio municipale coi vassalli del vescovo.

In qualche città, e nominatamente a Ravenna e sue dipendenti come Bologna, durava traccia delle istituzioni bisantine, essendo i cittadini distribuiti per scuole d'arti, che erano ad un tempo divisioni militari, aventi alla testa decurioni finchè durò l'antica costituzione romana, e con magistrati particolari per definire i loro affari, detti consoli de' mercanti, de' pescatori, dei calzolai, e così via. In caduna corporazione un capitolario vigilava che fossero mantenuti i capitoli, vale a dire i diritti speciali di ciascuno, regolava i mercati, e risolveva le controversie. Il popolo di Bologna nel 1116 ottenne da Enrico V la conferma dei privilegi e delle consuetudini sue.

ni; e come troveremo spesso nel procedere. Ma gli abitanti di Montegiavello, scontenti della dominazione d'essi conti Guido, scesero a stormo dall'altura; e compro un prato sul Bisenzio, vi costitui-

rono il comune, che fu poi la cittadina di Prato (59).

Nel 1200 la città d'Asti dai molti consignori comprava il castello e il territorio di Manzano, obbligando gli uomini a trasferirsi nel nuovo paese di Cherasco. Nel 1228 Genova comprava dai marchesi di Clavesana i castelli e le ville di Diano, Portomaurizio, Castellaro, Taggia, San Giorgio, Dolcedo. per l'annua prestazione di lire ducencinquantadue genovesi: nel 1253 faceva altrettanto con Laigueglia. Nel 1186 il comune di Vercelli comprava in moltissime porzioni il castello di Casalvolone.

Converrebbe fare la storia di ciascuna borgata chi volesse dire come le città crescevano dalle ruine della feudalità campagnuola. Alcuni signori abbracciarono spontanei lo stato civile, fosse per maggior sicurezza o per godere l'autorità che l'opulenza, il dominio antico, le aderenze procacciano sempre in una comunità; sicchè discendendo dalle minacciose rocche, giuravano il Comune e fedeltà ai magistrati cittadini, sottoporre i loro terreni alle tasse, servire alla patria colla persona e coi vassalli, e parte almeno dell'anno fis-

sar dimora nelle città (60).

I Transalpini, avvezzi ancora a non vedere nei loro paesi che dominio de' baroni, meravigliavano allo scorgere che le città di Lombardia aveano ridotto tutti i signori della diocesi a coabitare; talmente che a fatica si trovava alcun nobile o grande che non obbedisse alle leggi della città (61). Alquanti duravano ancora ne'loro castelli, massime ove li francheggiava la montagna, circondandosi di armigeri e di donzelli, per conservare l'antico potere: ma comunque dissoggetti dai Comuni, non poterono mai costituire una salda aristocrazia, attraversati com' erano dalle altre classi. Restava dunque che isfoggiassero in lusso e in finte prodezze, assaltando un pagliaio od una grancia, o ferendo torneamenti, ovvero empiendo il tempo con giocare alle palle, agli aliossi, e mettersi attorno buffoni, nani. cantastorie, sonatori: finchè impararono a vendere ai pacifici Comuni il valore, cui si erano educati ed esercitati.

A tal modo formaronsi i Comuni; e combinando le idee classiche colle nuove, diceano la città esser un convegno di popolo, raccolto a vivere secondo il diritto; e che tutti gli uomini d'una città, e massimamente delle principali, devono operare civilmente e onesta-

mente (62).

(1) SAVIGNY, Sloria del diritto romano; — PAGNONCELLI, Dell'antica origine e continuazione dei governi municipali in Italia, 1823; — Re-

NOUARD, Histoire du droit municipal en France, 1838.

(2) È l'opinione di Leo, Entwickelung der Versasung der lombardischen Städte bis zu Friedrick I. 1824; di Raumer, Ueber die staatsrechtlichen Verhältnisse der italienischen Städte; di Heichorn, di Erstein, di Bebliahn-Hollweg, Ursprung der tombardischen Städte Freiheit,
1846, in consutazione del Savigny, di Hegel ecc. Fra i nostri la sostennero Cesare Balbo e Carlo Troya. Secondo questo, i Romani spossessati
da Autari mai più non entrarono nel Comune; bensì i Romani giustinianei e teodosiani, cioè quelli sopravissuti in paesi ove si mantennero in
vigore il diritto giustinianeo e il teodosiano; ma neppur questi mai non
si pareggiarono ai dominatori, sin al tempo di Ottone I, quando tolsero
la superiorità ai Franchi; talchè non ricuperarono i diritti antichi, ma

acquistarono quelli dei vincitori.

(3) Dissi quasi, perchè non ci si opponga qualche menzione di comunità. Nel 764, un Crispino fonda e dota la chiesa di san Martino d'Ussiano, lasciandone il patronato ai vescovi di Lucca; e nel descrivere i confini dei beni dice: Alia petiola de terra mea, qui est similiter tenente capite uno in via publica et in ipso rivo Caprio, et vocitatur ad Campora communalia. Ma era il Comune de'vinti, o quel de'vincitori? Più importante sarebbe il diploma dell'imperatore Lamberto (Antiq. M. E. vi. 341) che a Gamenulfo vescovo di Modena nell' 888 concede e conferma tutti i beni, e la giurisdizione sui medesimi anche nella città, soggiungendo: Sancimus eliam pretaxate ecclesie, juxta antecessorum nostrorum decreta, loca in quibus predicta civitas constructa est, sta-. bilia maneant cum cancellariis, quos prisca consuetudo presate ecclesie de clericis sui ordinis ad scribendos sue potestatis libellos et feothecarios habeat; vias quoque, portas, pontes, et quicquid antiquo jure eidem civitati ac curatoribus reipublice solvebatur, nostra vice liberam capiendi debitum ex eis censum habcat potestatem... Qui respublica parmi abbia il senso che sotto gl'imperatori romani, ed equivalga al fisco. Anche Lodovico II nell'852, confermando alla chiesa di san Lorenzo di Giovenalta nel Cremonese il mercato, l'acquedotto e altri diritti, comanda che nulla quelibet persona, aut quislibet reipublice minister ullam contrarietatem facere presumat (Antiq. M. Æ. 11. 868). Merita pure riflesso la costituzione, di Carlo Magno del 787, dove conferma il dazio da pagarsi ai porti, già istituito da re Liutprando, stabilendo quel che dovranno pagare il vescovo di Comacchio et ceteri homines sideles nostri Comaclo civitate commanentes, sottraendoli delle eccessive esigenze dei Mantovani: ivi i Comacchiesi sono sempre trattati in corpi, non come individui, nè come spettanti a un signore.

(4) Vedilo nel Canciani; e giudicato dal Savigny, v. 132. Hennel ne scoperse una nuova copia nella biblioteca di Sangallo, che è desiderabile venga pubblicata. Il signor Bunturini promise una nuova lezione

assai migliorata del testo udinese, che noi potemmo esaminare.

(5) Vedi qui sopra la nota 5.

(6) Espone che il vescovo mandò a lui dicendo, eandem urbem hostili quadam impugnatione devictam, unde nunc maxime saevorum Ungarorum incursione et ingenti comitum, suorumque ministrorum oppressione tenebatur, postulantes ut turres et muri ipsius civitatis rehedificentur studio et labore praefati episcopi, suorumque concinium, et tbi confugentium sub defensione ecclesiae beali Alexandri in pristinum rehedificentur, et deducantur in statum. Alle quali suppliche annuendo, egli stabilisce che sia ricostrutta civitas ipsa pergamensis, ubicumque praedictus episcopus et concives necessarium duxerint... Turres quoque et muri, seu portae urbis... sub podestate et defensione supradictae ecclesiae et praenominati episcopi suorumque successorum perpeluis consistant temporibus; domos quoque in turribus, et supra muros ubi necesse fuerit, potestatem habeat aedificandi, ut vigiliae et propugnacula non minuantur, et sint sub potestate ejusdem ecclesiae beati Alexandri. Districta vero omnia ipsius civitatis, quae ad regis pertinent potestatem, sub ejusdem ecclesiae tuitione, defensione et potestate predestinamus permanere etc. Ap. Lupo, lib. 11.

7) Vedi Moriondi, *Monum. Aquensia*, 1. 7. 9. **14. 21. 26; — Givlin,** II. **54**0. **353; — Leo,** *Vicende delle costituzioni delle città tombarde, part.* 

111. § 2.

(8) Monumenta Historiae patriae, Chartarum 11. 49.

(9) Antiq. M. Æ. vl. 47; Affò, 11. 43.

(10) Tiraboschi, Storia della badia di Nonantola, n. 188: Confirmamus tam mutinensi ecclesiae quam ejus civibus universos donos usus quos

antiquitus habuerunt.

(11) Praedictum districtum et aquam ac ripam Padicum omni theloneo seu curatura alque ripatico a Dulpariolo usque ad caput Adduae, cunctasque piscationes cum molendinorum molitura et vias publicas, et cœtera quae in praeceptis et notitiis antecessorum nostrorum continèntur. Ap. Campi, Hist. eccl. 1.

(12) Antiq. M. E. 1. 708. E nel 1084 concedeva al monastero di san Zenone a Verona liberos homines, quos vulgo arimannos vocant... cum

omni debito, districtu, actione alque placito.

(13) Nullam deinceps vel eorum filii aut descendentes publicam functionem vel angariam, seu ullum servitium aut ullam districtionem cuique hominum faciant, vel usque in perpetuum persolvant; sed sub potestate pretaxati monasterii perenniter permaneant, præter nostrum regale fodrum quando in regnum istum devenerimus, et sculdasstam quam comitibus suis singulis annis debent. Ap. Lupo, lib. H.

(14) D' Arco, Nuovi studi intorno all'economia politica del munici-

pio di Mantova, 1846.

(15) Vedi qui sopra la nota 12.

(16) Di fatto Lotario II nel 1135 attribuiva a questa ciltà arimanniam cum rebus communibus ad mantuanam civitatem pertinentibus. Del 1056 si ha l'investitura Elisci episcopi Mantuæ facta communi et universitati et hominibus Mantuæ de tota aqua Padi: al qual uopo due sindaci et procuratores communis pagarono ad esso vescovo quaranta lire imperiali per essere investiti di quel diritto. Altrove i nobili erano detti Lombardi; per es. negli statuti di Pisa, lib. 1. rubr. 109: Non patiemur aliquem vel filium militis vel nobilem vel Lambardum etc.; nel registro de' Censi della chiesa romana: Quidam milites, qui dicuntur Lambardi; e ap. Targioni Tozzetti, Viaggi, 1. 89, ove Cattani et Lambardi de la Quercinola, Lambardi de Aquaviva etc.

(17) Legge xxxı delle aggiunte alla Longobarda, e la ıv delle Leggi lon-

gobarde.

(18) Campi, Hist. eccl. 1, 480.

(19) Antiq. M. E. 1. 1020 e 493.

(20) *Monum. Hist. patriæ*, Chart. 11. 191.

(21)Ut omnes homines possint cum fiducia cambiare et vendere et emere juraverunt omnes cambiarii et speciarii, qui ad cambium vel species stare voluerint, quod ab illa hora in antea non furtum fuciant nec treccamentum aut falsitatem, infra curtem Sancti Martini, nec in domibus illis in quibus homines hospitantur.... Sunt etiam insuper qui curtem istam custodiunt, et quicquid male factum fuerit, emendare faciunt.

(22) Lupo, Cod. dipl. Bery. tom. 11. 621 e 773.

(23) TARGIONI TOZZETTI, Viaggi, 1. 143.

(24) Breve recordacionis de concordia hominum Clavennatum et Pluriensium. Jurare debent quatuor homines de Clavenna et de Pluri de guidare comune de Clavenna et de Pluriet eorum bona et personas bona side, sine fraude in pace et in guerra; et de illis rebus quævenient eis intermanus per is tam consulariam non facient furtum, nec consentient facienti; et illud quod remanebit in sine suæ consulariæ de quæstu quod ipsi secerint, partientur inter Clavennates et Plurienses, ita scilicet ut Clavennates habeant tres partes, et Plurienses quartam sine fraude; et si dispendium suerit sactum pro comuni de Clavenna, sine fraude illi de Pluri solvere debeant quartam partem et Clavennates tres partes etc.

È citato nella decisione che Anselmo Dell' Orto, console di Milano nel 1155, diede sopra una quistione fra i consoli di que' due luoghi; riportata dal padre Allegranza, Dell' antico fonte battesimale di Chiavenno.

Venezia 1765.

(25) Sotto l'896, Landolfo seniore indica che ad ognuna delle sei porte di Milano i Romani avessero formato di quelle opere di difesa, che essi chiamavano procestre o clavicule, e noi rivellini; e li dice altissimi e di pianta triangolare. Senza credere appartengano a' Romani, se ne induce, primo, l'antichità di tali fortificazioni, che alcuni vorrebbero inventate solo nel xv secolo; secondo, che non doveva essere stata la città rasa affatto da Uraja, come ci vogliono dar a credere, se trecent'anni dipoi v'avea mura sì antiche da non ricordarsene la costruzione.

(26) DANDOLI, Chron. lib. viii, c. 16.

(27) Antiq. M. Æ., diss. 11.

(28) Monum. Hist. patriæ, Chart. IL

(29) Ivi, 998.

(30) Arch. diplom. sienese, Pergamene, nº 14 e 21.

(31) Constitutiones quas habent de mari sic iis observabimus, sicut illorum est consuetudo. Nec marchionem aliquem in Tuscia miltemus sine laudatione hominum duodecim, electorum in colloquio facto sonantibus campanis. Antiq. M. Æ.; diss. xxv.

Incipit prologus constitutionum Pisanæ civilalis. Nobis Pisanorum consulibus, constituta facientibus, æquitas hortando suasit, omnibus ea scire atque intelligere volentibus, originem ipsorum et causam atque nomen exponere, ne, ut ita dixerimus, quași illatis manibus, nulla præ-

fatione facta, ex improvisu ad ipsa perveniant.

Pisana itaque civitas, a multis retro temporibus vivendo lege romana, retentis quibusdam de lege longobarda, sub judicio legis, propter conversationem diversarum gentium per diversas mundi partes suas consuetudines non scriptas habere meruit, super quas annualim judices possint quos provisores appellavit; ut ex æquitate, pro salute justitiæ et honore et salvamento civitatis, tam civibus quam advenis et peregrinis et omnibus universaliter in consuetudinibus providerent. Qui ex diversitate scientiæ alque intellectus, per diversa tem-

pora cadem negocia atque similia, aliter alleri, et omnino e contra quam alii judicaverint; unde Pisani, qui fere præ omnibus aliis civibus justitiam et æquitalem semper observare cupierunt, consuetudines suas, quas propter conversationem quam cum diversis gentibus habuerunt, et hucusque in memoria relinuerunt, in scriptis statuerunt redigendas, pro cognitione corum ea scire volentium. Qua de causa et nos, et ante nos quamplurimos alios sapientes civitatis elegerunt, qui hoc sab sacramento faceremus, et corrigenda corrigeremus, atque causas et quæstione consuetudinum a causis et quæstionibus legum discernendo redigeremus in scriptis. Quorum statula in scriptis redacta, sunt appellata constituta, quasi a pluribus statuta, et etiam a civitate recepta et confirmata. Ex quibus hoc volumen compositum a nobis et confirmatum consulibus justitiæ, scilicet, Rainerio de Parlascio, et Lanfranco, pro se et suis sociis, scilicet Lamberto Crasso de Sancto Cassiano, Boccio Cocco, Henrico Friderici Bulso, olim Petri Albithonis. et Sysmundo quondam Henriqui Nithonis, per publicationem obtulimus et dedimus. Anno incarnationis Domini MCLXI, indictione IX. pridie kalendas januarii, regnante domino Friderico felicissimo atque invictissimo imperatore nostro et semper augusto.

Extra quod volumen si quod aliud constitutum de usibus scriptum inveniatur, auctoritatem non habere constituimus, nisi super factis secundum sua tempora: servata et in cis constitutione hac Sicut leges et constitutiones, etc.; non tamen occasione hujus constitutionis in fuctis futuris ab hinc in antea, vel ex quo illud constitutum emendatum

vel sublatum fuerit protrahálur.

Su quegli statuti hanno fatto studi i Dal Borgo, il Valsecchi, il Targioni Tozzetti, il Savigny ecc.; e se n' attendono di più profittevoli dal Bonaini.

(52) Ap. Muratori, Ant. Estensi, part. 1. c. 17.

Dell'immunità riportiamo solo le parti principali: In nomine sancte ct individue Trinitalis. Olto gratia Dei imperator augustus etc. Agnoscat universitas nostrorum fidelium... qualiter nos. pro Dei omnipotentis amore, nostrarumque animarum remedio, inclinati precibus Huberli episcopi, dilecto fidelique nostro, per hoc nostrum preceptum donamus, concedimus atque largimur omnibus sacerdotibus, levitis, universis sacris ordinibus, Luce civitati commorantibus, scu etiam suburbanis, ut deinceps in antea a nullis magnis, pasvisque personis ad secularia judicia pro qualicumque controversia examinentur vel distrigantur nisi ab eorum presule, et ut illis in domibus eorum aliqua invasione audeat inferre, vel tribulum, scu etiam superimpositum iisdem sacerdotibus etc.... a quaqua persona minime imponatur vel requiratur; et ne aliquis audeat se intromittere sine legali judicio in universis suppellectilibus eorum, sive in servis etc. Insuper concedimus ob nostram imperialem dictionem omnibus sacerdotibus... ut eorum advocatus non aliter, nisi solus juret, sine ulla contradictione, sicut in sancta romana ecclesia agitatur, . . . Et ita sane precipientes jubemus, ul nullus dux, sive marchio... audeat se ultro ingerere in omnibus ca-, sis et rebus jam superius prenotatis, vel etiam eis servitia, aut injurias inferre... Segue la pena auri optimi libras centum contro i violatori, da pagarsi per metà camere nostre, et medietatem predictis sacerdotibus. . . Quod ut verius credatur, diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roboruntes annuli nostri impressione insigniri jussimus. — Signum domini Ottonis serenissimi imperatoris.

Ecco pure il diploma di Ollone II: Ob amorem Dei, tranquillitatemque fratrum in Lucensi ecclesia fumulantium, alque sub ipsius diaco-

sos degentium libenter concedere placuit, et hoc nostre auctoritatis preceptum immunitatis, alque tuitionis gratiam erga candem ecclesiam fieri decrevimus, nominative de custodibus, castellis, monasteriis, plebibus, cellulis, aldionibus et aldiabus, servis ét ancillis, piscationibus, aquis, aquarumque ductibus, pratis, vineis, campis etc. . . . Precipientes quapropter jubemus, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, judex publicus, aut gastaldus, vel quilibet ex judicaria potestate, in cellulas, aut ecclesias, vel domos clericorum, curtes, seu villas, aut loca, vel agros, vastella, seu reliquas possessiones memoralæ ecclesiæ.... ad causas audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones vel paratas facendus, aut fidejussores tollendos, aut homines ipsius ecclesie tam ingenuos quam servos distringendos, aut ullas redibitiones .... illicitasve occasiones requirendas, nostris vel futuris temporibus ingredi audeat, vel ea que supra memorala sunt, penitus exigere presumat; sed liceat memorato presuli, suisque successoribus, sibi subjectis, vel omnibus ad sc aspicientibus, sub tuitionis alque immunitatis nostre defensione, remota totius judiciarie potestatis inquietudine possedere. Tonsos vero, quos sua parochia... et omnes homines in sua terra residentes, aut ad ejusdem terre castella confugientes, ad jam dicti episcopi suorumque successorum veniant judicium, et nulla imperii nostri magna parvaque persona habeat potestate ad distringendum, sed liceat ei ad vicem regie polestatis cos distringere etc. Memorie lucchesi.

(33) Bullam plumbeam pro sigillo comunitatis. Ptol. Lucensis, Ann.

eccl. lib. xix.

(34) Lucanis civibus pro bene conservata fidelitate eorum in nos, et. pro studioso servitio corum, nostre regie potestatis auctoritate concedimus, et concedendo statuimus ut nulla potestas, nullusque kominum murum lucensis civilalis antiquum seu novum in circuitu dirumpere aut destruere presumat: et domos quæ intra murum hunc edificate, sunt vel adhuc edificabuntur, aut circa in suburbio, nulli mortalium aliquo ingenio aut sine legali judicio infringere liceat. Preterea concedimus predictis civibus ut nostrum regale palatium intra civitatem vel in burgo eorum non edificent, aut inibi vi vel potestate hospitia caplantur. Perdonamus etiam illis ut nemo deinceps ab illis exigut aliquod fodrum et curaturam a Papia usque Romam, ac ripalicum in civitale Pisa vel in ejus civilale. Statuimus etiam ut si qui homines veniant in flumine Serculo vel in Motrone cum navi causa negotiandi cum Lucensibus, nullus hominum eos vel Lucenses in mari vel in suprascriptis fluminibus cundo vel redeundo vel stando molestare, aut aliquam injuriam eis inferre, vel depredationem facere, aut aliquo modo hoc eis interdicere presumat. Precipimus etiam ut si qui negotiatores venient per stratum a Luna usque Lucum, nullus homo eos venire interdicat vel alio conducat, sive ad sinistram eos retorqueat, sed secure usque Lucam veniant, omnium contradictione remota. Volumus autem ut a predicta urbe infra sex milliaria castella non edificentur, etsiquis aliquis munire presumserit, notro imperio et auxilio destruantur. Et homines ejusdem civitatis vel suburbii sine legiptima judicatione non judicentur. Et si aliquis civium predictorum predium vel aliquam tricennalem possessionem tenuerit, si auctorem vel datorem habuerit, per pugnam vel per duellum non fatigetur. . . Longobardus judex judicium in jam dicla civitate vel in burgo aut placitum non exerceat nisi nostra aut filii nostri presente persona, vel etiam cancellarii nostri. In hac vero concessione sive largitione nostra sancimus, ut nullus epis copus, dux, marchio, comes, nullaque nostri regni persona predictos cives in his concessis inquietare, molestare, disvestire presumat. Pubblicato dal Minutoli nell' Archivio storico, vol. x, doc. 1.

(35) Questo giudicato si vedrà nel Cap. LXXXV.

(36) Documenti per servire alla Storia lucchese, vol. 1. pag. 174:— In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis. Velfo dux Spoleti, marchio Tusciæ, princeps Sardiniæ, dominus domus comitissæ Mathildis.

Quia justum et rationi consentaneum videtur imperatorem, sive magnos principes imperii, fidelium pelilionibus condescendere suorum; idcirco et ego, petitionibus sidelium et dilectissimorum mecrum Lucensium condescendere volens, Lucanæ civitali totoque ejus populo do, concedo atque confirmo omnem ejus actionem, jurisdictionem, et omnes res quæ quoquomodo mihi pertinent, vel ad jus marchiæ pertinere videntur, vel ad jus quondam comitissæ Mathildis, vel quondam comitisUgolini pertinuerunt, tam infra Bechariam civitatem ejusque burgos, quam extra infra quinque proxima milliaria prædictæ civitati, ab omni parte ejusdem civitatis, exceptis fodris meorum vassallorum ex parte marchiæ, vel prædicti comitis Ugolini. Præterea infra præfata quinque milliaria proxima Lucanæ civilati ab omni parte non ædificabo, aliquod castellum, nec ædificare faciam. Pro qua meu datione et concessione consules vel rectores qui pro tempore in dicta civitate fuerint, vel aliqua persona pro subscripta civitate dare debeant mihi, vel meis successoribus aut misso nostro, infra prædictam civitatem amni anno in quadragesima infra proximos octo dies postquam a nobis vel a nostro nuntio literas sigillatas ostendendo prædictis consulibus, vel rectoribus aut populo denunciatum fuerit, solidos mille lucensium denariorum expendibilium, et sic debeant facere et observare prædicti consules, vel reclores aut aliqua persona pro civitate dehinc ad nonaginta annos. Et licet ego sciam quod hæc mea concessio annualim majorem reddilum quam sit dictum, etiam ultra duplum promittat, tamen illam plenissima auctoritate corroboratam per me et meos successores firmiter et incorrupte, sicut dictum est, permanere constituo. Siqua vero persona contra hujus nostræ concessionis et dationis paginam venire præsumpserit, statuimus ut libras centum auri componat, medietatem camerae nostrae, et medietatem praedictae civitati. Ut autem haec scriptura immutabili veritate et stabilitate permaneat, sigilli nostri impressione insigniri jussimus, et propria manu confirmantes subscripsimus.

Acta sunt haec in civitate Lucensi, anno incarnationis Domini ucla,

vin idus aprilis, praesentibus vero testibus his, etc.

(37) Il diploma è del 15 maggio 1129: l'originale dovette perire come il resto dopo la memorabile sollevazione del 1678, ma tutti gli storici ne parlano, e mostrano tenerlo per vero, eccetto pochi in casi di controversie.

(38) Antiq. M. Æ., v. 753.

(39) « In nome della santa ed indivisibile Trinità, Ottone per voler di « Dio imperatore augusto. Se assentiamo alle domande degli altri nostri « fedeli, molto più giustamente inclinar dobbiamo le orecchie alle preci « della diletta consorte nostra. Sappiano dunque tutti i fedeli nostri e « della santa Chiesa di Dio presenti e futuri, che Adelaide imperatrice « augusta moglie nostra invocò la nostra clemenza, affinchè per amor « suo gli abitanti dell' isola Comacina e del luogo che dicesi Menaggio, « ricevessimo sotto la nostra difesa, e confermassimo coll'autorità no- « stra i privilegi che ebbero dagli antecessori nostri e da noi stessi « avanti l' unzione imperiale, cioè di non far oste, non aver l'alberga- « rio, non dare la curatura, il terratico, il ripatico o la decima nel no-

« stro regno, nè andar al placito, se non tre volte l'anno al placito ge-« nerale in Milano. Tanto concediamo ecc. Dato all'viu avanti le calen-« de di settembre, anno dell'Incarnazione 962, i dell'impero del piissi-« mo Ottone, indizione v, in Como ». Ap. Royelli, Storia di Como, tom. ii.

(40) Ughelli, Italia sacra, tom. iv. col. 596.

(41) Ea quae sue locutionis proprietate comunia vocant. Antiq. M. E. 1v. 24.

(42) Breve recordationis de Ardicio de Aimonibus. Sul qual documen-

to io non sono senza dubbi.

- (43) Antichità Estensi, part. 1. c. 29. In nomine sancte et individue Trinitatis. Velfo Dei gracia dux et marchio, Mathilda Dei gracia si quid est. Justis petitionibus adquiescere, et nostros fideles honoribus et. commodis ampliare per omnia nostram condecet potestatem. Quapropter omnium sancte Dei ecclesie, nostrorum que fidelium tam futurorum quam presentium noverit industria, qualiter nostri fideles mantuant cives nostram adierunt clementiam, quorundam suorum concivium oppressiones relevari petentes, et erimannos omnes, et communes res sue civitatis a noxtris predecessoribus illis ablatas, sibi restitui postulantes. Et nos, ob memorabilem eorum fidelitatem et servicium, justis corum precibus annuentes, omnes exactiones et violentias non legales Junditus deinceps abolendas, et radicitus extirpandas modis omnibus decernimus et firmamus. Statuentes etiam, ut neque nos, neque nostri heredes, neque ulla magna, parvaque nostre potestatis persona, predictos cives in mantuana civilate, vel in suburbio habitantes, vel deinceps habitaturos, de suis personis, sive de illorum servis, vel ancillis, seu de liberis hominibus in eorum residentibus terra, vel de ermanna, et communibus rebus ad predictam civitatem pertinentibus ex utruque parte fluminis Mincii sitis, sive de beneficiis, libellariis, precariis, investituris, seu etiam de omnibus eorum rebus mobilibus et immobilibus adquisitis, vel adquirendis, inquietare, molestare, disvestire sine . legali judicio, vel ad aliquam publicam exactionem vel functionem cogere presumut. Sed et neque in predicta civitate in domo alicujus, vel in suburbio, in domo militis, vel in caneva alicujus, illis invitis, hospitari audeat. Insuper et illis restituimus omnes res communes, parentibus illorum concessas per preceptum imperatorum, scilicet nominative Saccam, Sepringenti et Carpenetam, et quidquid de Armanorio nobis hucusque retinebamus, sive per cetera loca in comitatu mantuano rejacentia, piscationes per flumina et paludes, scilicet utrasque ripas fluminis Tartari, deinde sursum usque ad flumen Olei. De alia parte usque in Fossam altam. De tertia parte usque in ecclesiam sancti Faustini in caput Variana, et deinde seorsum usque in Agricia majore. Ut liceat illis pabulare, capulare, secare, venari, et quicquid juris ipsorum parentes antiquitus in illis habuerant. Decernimus etiam, ut liceat omnibus predictis civibus et suburbanis per omnem nostram potestatem secure ire et redire, sive per aquam et per terram quocumque voluerint, ila ut nec theloneum, nec ripaticum dent. Et insuper illam bonam et justam consuetudinem eos habere firmamus, quam quelibet optima civitas Longobardie oblinet.
  - (44) Antiq. M. E., 1.730; e la nuova conferma fattane dal Barbarossa, 732. (45) Pater ejus de ordine illorum, qui jura et leges civitatis asservabant, fuit. Bolland. ad 28 maj. In una carta del 721 dell'archivio di Sant'Ambrogio è nominato Vitale suddiacono, exceptor civitatis Placentinae, cioè notaro. A un diploma del 1100 di Anselmo arcivescovo di Milano, il clero vercellese soscrive:

Hoc Vercellarum clerus decus ecclesiarum

## Laudat cum populo laudibus cyregio.

Puricelli, Mon. amb. 289.

(46) Consulum epistolarum dictator. Hist. Med. cap. 45.

(47) Consulbus, capitaneis, omni militiae, universoque mediolanensi populo. Civilas Dei inclyta, conserva libertatem, ut puriter retineas nominis tui dignitatem, qui, quamdiu potestatibus Ecclesiae inimicis resistere niteris, vere libertatis auctore Christo domino adjutore perfrueris. Martene, Collèct. vet. scriptorum et monumentorum, tom. 1. p. 640. Si avverta come non vi si faccia molto dell'arcivescovo, nè del clero. La prima menzione di consoli in Milano è nel 1100. Una carta del 1109 dell'archivio di San Fedele di Como fu stesa multis adstantibus cumanis consulibus.

(48) LANDULPHI SANCTI PAULI, Cap. 31.

(49) Neil' 897 il vescovo Adalberto costituisce il vivere comune de'canonici, dolandoli di molti beni, distratti dalla mensa vescovile; del che delibera in concilio coi sacerdoti e tutto il clero d'essa chiesa, et reliquis nobilibus hominibus, qui eidem synodo intererant, tractans cum cis de statu et soliditate ipsius ecclesive. Nel 1000 il vescovo Reginfredo fa molti doni ad essi canonici, ancora presenti presbyteris et diaconibus cum certa parte nobilium laicorum. Lupo, Cod. dipl. Berg. tom. 1. 1059. 1064. Sorte poi controversie fra i canonici di Sant' Alessandro e quei di San Vincenzo, nel 1081 il vescovo Arnulfo le rappacificava secundum consilium multorum clericorum, civium, extraque urbe manentium sapientum et nobilium.

(50) De civibus untem praefulae civitatis, Alberto Tozoni, Arimbaldo Cozo, Petro de Curte regio, Adam de Castello, Lanfranco Nozo de Pol/erniano, Lunfranco Ottoni, et insuper compluribus. Cod. dipl., 759.

(51) Monum. Hist. patriae, 1. 708. Sarebbe la prima menzione com-

temporanea di consoli.

(32) Astensis ecclesiae episcopus nostram efflagilans adili celsitudinem, qualenus sibi suaeque ecclesiae... secundum avi et patris nostri praecepta... totum episcopatum astensem, cum integro districtu civiluis, cum quatuor miliariis in circuitu, nostrae confirmationis et donitionis praecepto corroborare et largiri dignaremur.... videlicet quidquid ad publicum jus pertinet in thelonei et mercati redibitione, seu aqualici alque ripatici... cum placitis et omnibus vectigatibus... Volentes etiam jubemus. nullus habitator in castellis aut villis sui episcopatus ad placitum alicujus comitis vel hominis, nisi ad episcopi placitum, nut sui nuncii vadant aut legem fuciant. Monum. Hist. patriæ, vol. 1. 289.

(53) LAMI, Memor. Eccl. florentinge, tom. IV.

(54) Monum. Hist. patriae, Scriptorum in. 1569. 1614.

(55) Storia di Imola, inscrita in quella di Luga, lib. 111. c. 15.

(56) Alli dell' Acc. di Lucca, tom. x. E nel 1195 vacando la chiesa parrochiale a Montopoli, i consoli e il gastaldo supplicarono il vescovo di
Lucca, loro signore, ad eleggerio come fece, quia sum pro episcopalu
patronus cjusdom ecclesiae, et dominus illius terrae. Mem. lucchesi,
1v. 2.

157) Antiq. M. Æ. 1V. 40.

(58) Ghilini, *Annali*. Milano, 1666.

(59) Così il Villani e il Malaspina; ma gli eruditi arruffano.

- (60) Flaminio dal Borgo, nella Raccolla di diplomi pisani, 1765, pag. 186, reca una formola della conferita cittadinanza, che tradotta suona così:
  - a Parendo giusto e salutevole che, quando uomini di buona fama de-

« siderano associarsi al consorzio delle città di Pisa, e farsi cittadini pia sani, siano ricevuti con equa benignità dopo prestato il giuramento « di cittadinanza, e godano degli onori e privilegi dei Pisani in ogni luo-« go; io Opizzino, figlio di Sano di Bientina, giuro sui santi vangeli di « Dio che non sarò in consiglio od atto perche la città pisana perda l'ar-« civescovado, nè i suoi vescovi, nè il primato, nè la legazione di Sar-« degna, nè l'onore e gli onori che ora ha o è per avere. E se abiterò « nella città o no, qualunque cosa mi sarà ingiunta dal podesta, dai ret-« tori, dal pretore, dai consoli, o da qualche delegato o capitano per a l'onore della citlà, o per le persone o per le cose, sia direttamente o « per nunzi o per lettere, senza frode lo farò e osserverò. Quando sap-« pia che alcuno voglia sminuir l'onore della città, se lo potrò senza « grave spesa, l'impedirò; se non potrò, lo significherò ad alcuno dei « predetti al più presto. Le persone e cose de' Pisani in terra, in acqua « e dovunque possa difenderò. Le credenze che da alcuno de' suddetu « per giuramento mi siano imposte, non manifesterò. Queste cose per « coscienza, senza frode osserverò secondo la consuetudine degli altri « cittadini di Pisa; e n' ho rogato Stefano giudice e notaro e cancelliere « di Pisa.

« Fatto a Pisa fuor porta ecc. l'anno 1198 dell'Incarnazione, indiz. xv, a al v degli idi d'aprile ».

E incontinente, alla presenza de' medesimi testimoni rogati, il signor conte Tedicio podestà del comune e della città di Pisa, investì detto Opizzino di tutti gli onori e privilegi, di cui godono i cittadini pisani nella città e fuori, ne' fondaci, nelle botteghe, nelle navi e in qualunque luogo di terra e d'acqua, talchè ne goda come gli altri cittadini pisani; e lo costituì e confermò cittadino pisano; e lui, e gli eredi e i beni suoi liberò da tutti i pesi rusticani, sicchè più non sia tenuto fare servizi rusticani, nè dare la data, ecc.

Altri di tali giuramenti sono nel Muratori, Antiq. M. Æ. diss. xuvir, e per esempio Guicellone da Camino e Gabriele suo figlio il 1183 facendosi cittadini di Treviso giuravano:

« Abileremo in essa città d'ogni anno due mesi in tempo di pace, e « tre in tempo di guerra, qualora non ne siamo dispensati: ma in modo « che, standovi l' uno, non sia obbligato l'altro: faremo giustizia e ra- « gione sotto ai consoli o al podesta; apriremo tutte le borgate in pace « e in guerra ai Trevisani per far guerra ai loro nemici; con buona fede « e senza frode, custodiremo e salveremo i Trevisani e le cose loro in « tutt'i borghi e le ville nostre, in piano e in monte; faremo oste e ca- « valcata, coi nostri uomini che sono dalla Livenza sin qua, liberi e ser- « vi; se si farà colletta o boateria ( tassa sui bovi ) fuor di città sopra i « campagnuoli, vogliamo che vi obbediscano anche i nostri; daremo « opera e consiglio affinchè quelli di Conegliano vengano a pace col co- « mune di Treviso, e prestino il giuramento che noi prestiamo; faremo « giurare dieci uomini di ciascuna nostra patrochia (curia) ad ele- « zione dei consoli a del podesta, di seguirli e render ragione, e guar- « dare e salvare gli uomini di Treviso e le cose loro ».

Il podestà e i consoli e il comune di Treviso di rincontro giuravano, salvare e mantenere essi da Camino, come qualunque cittadino di Treviso, e i loro paesi e gli abitanti liberi o servi; se il comune di Treviso distruggerà alcun loro castello, lo riedificheranno; non osteranno a che ottengano ragione in qualunque lite o querela; non impediranno le guerre private già in corso, quand' anche le parti volessero far il duello innanzi ad essi consoli o ai loro successori; non s'intrometteranno delle liti di libertà, mosse dagli uomini del loro contado; dan piena rimes-

sione de' danni e delle ingiurie passate, e delle pene e multe e dei bandi; e non si brigheranno degli uomini loro, abitanti di là della Livenza e in Cadubria; che se mancassero in alcuna di queste promesse, pagheranno lire quattromila venete, obbligando in sicurtà i beni comunali, di modo che possano occuparli e prenderne i frutti; e tutto ciò sara giu-

rato ogni dieci anni da cento militi e ducento pedoni.

Nel 1199 Alberto e Magninardo de' conti Guidi cedevano ai Fiorentini il castello di Semifonte, giurando sui vangeli di salvare, custodire, difendere ogni persona della città di Firenze e dei borghi e sobborghi, far carta di vendita del poggio di Semifonte, quale è contenuto coi muri e le fossa, e lasciar copiare dal podestà e dai consiglieri le carte che vi sono; faran guerra quando ne siano domandati con lettere portanti il sigillo del Comune, nè faran pace o tregua o accordo co'nemici senza il consenso del podestà o de' consoli; abiterà ogn'anno un di loro un mese in Firenze; faranno dazio al comune di Firenze, sicchè possa mettere accatto su tutti i beni e le persone loro: del quale accatto metà andrà alla città di Firenze, metà al conte Alberto e sua discendenza; di qualunque strada passi sulla loro terra e giurisdizione, non toglieranno pedaggio ad alcun cittadino o mercante di Firenze; non faranno alcun castello, nè incastelleranno alcuna terra nel poggio fra Virginio e l'Elsa, se non con permissione del magistrato di Firenze. Lam, Memor. Eccl. florent., pag. 389.

Di simili patti n' ha molti nel 11 volume delle Carte nei Monum. Hist. patriæ. Così nel 1181 Ansaldo di Valenza giura la cittadinanza di Vercelli, promettendo comprarvi una casa di cinquanta lire pavesi ed abitarvi, difendere i Vercellesi, far guerra e pace con essi, dare ai consoli il fodro di quattrocento lire susine. Nel 1183 Obizzo marchese Malaspina e suo figlio Obizzino ai consoli di Piacenza consegnano il castello, il dongione, la torre e tutta la fortezza di Oramala. Nel 1185 Giacomo Zabolo e Pietro Bello di Cavaglià giuravano la cittadinanza di Vercelli, e comprerebbero una casa, la quale obbligavano ai consoli; l'anno seguente Guglielmo di Quarrenga e Ansaldo; poi altri, sempre obbligandosi a comprar una casa e sottostare ai pési comuni. Nel 1198 22 aprile si rogano i patti che gli Astigiani impongono ai signori di Manzano, Sarmatorio, Montefalcone, obbligandoli specialmente a far guerra ai marchesi di Monferrato e ai conti di Biandrate. Altri giuramenti al comune d'Asti vi sono alle pagine 1320, 1321, 1354, 1357, 1358, 1360. Ai 13 febbraio 1199 Alba riceve per cittadini gli uomini di Magliano, Monticelli,

Mango.

(61) Ex quo fit ut tota illa terra (Lombardia) intra civitates ferme divisa, singulæ ad commanendos secum diæcesanos compulerint; vixque aliquis nobilis vel vir magnus tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis suæ non sequatur imperium. Otto Faising. lib. 11. cap. 3.

chese del 1124.

## CAPITOLO LXXXII.

## Effetti dei comuni. Nomi e titoli. Emancipazione dei servi.

Se dunque ricapitoliamo la storia del popolo, dopo Carlo Magno ci occorre anarchia e dissolvimento universale, città e stirpi discordi, ogni barone, ogni guerriero animato da interessi diversi, non un pensiero della povera plebe. La feudalità comincia a collegare duchi e conti col vincolo di devozione e di servizi reciproci; i possessori di allodì, franchi d'ogni carico pubblico, indipendenti fra loro e quindi antisociali, consentono o sono forzati a divenire vassalli, cioè a prestare ligezza ad un signore, nella cui protezione trovano un compenso alle servitù, all'omaggio, agli obblighi. L'uomo preferisce sempre lo stato socievole all'isolamento, e il governo feudale offriva la combinazione per allora migliore di sforzi materiali per organiz-

zar la pace e dirigere la guerra.

Nelle città non v'era modo come uno potesse distinguersi: ignote le lettere; a soli nobili le ricchezze; de' gregari le armi. In conseguenza la plebe rimaneva ancora fuori della società, e ad insinuarvela s' industriarono i Comuni, dove conquistati e conquistatori, uomini dipendenti dal re o dal vescovo o dai signori, venivano fondendosi in una comune cittadinanza, a giurisdizione dei vescovi; poi anche da questi si emanciparono, istituendo il comune laico. Nè essi domandavano libertà, ma l'eguaglianza sotto un signore, un freno alla gerarchia feudale, o di potere in questa pigliar posto. Per tal modo la gente bassa diventa un ordine, la ricchezza mobile si erige a fianco alla fondiaria; e il feudalismo, che dianzi era la società in-

tera, si restringe a sola la nobiltà.

Italia non avea di quei duchi o conti, poderosi quasi piccoli re; l'autorità regia, unita all'imperiale, restava lontana e controversa; sicchè le città trovarono minori ostacoli a costituirsi, tanto più che aveano sugli occhi l'esempio delle marittime. Perciò, caduta la casa Salica, i Comuni lombardi movono guerra ai capitanei, togliendo loro le entrate e la giurisdizione di conti, e la esercitano in vece loro. La protezione del re li francheggia, e così queste parziali associazioni, combinate per salvarsi dalle baronali prepotenze e dal politico scompiglio, vennero ottenendo o conquistando giurisdizione particolare, diritto di guerra e di moneta, governo proprio, insomma a farsi piccole repubbliche. Gli uffiziali, non più dai vassalli, ma sono scelti fra' comunisti: onde sottentra l'abitudine agli affari, e ne vengono

magistrati da far fronte all' Impero, giuristi che in parlamento potranno pettoreggiare i capi della feudalità, e dottori alle cattedre, e cherici che saliranno ai vescovadi e alla tiara.

Consoli era l'antico nome de'magistrati civili, detti anche alla tedesca scabini o giudici, perchè principale loro uffizio il giudicare. Altri consoli erano i capi delle maestranze e delle compagnie mercantili, la cui efficacia nella istituzion de' Comuni fu maggiore che non soglia credersi. Man mano che si affrancassero, le città attribuivano i poteri a questi magistrati, chè allora dalle funzioni giuridiche fecero tragitto alle amministrative, dalle particolari alle pubbliche. Il vescovo di Luni avea guerra col marchese di Malaspina, che compose nel 1124 coll'interposto dei consoli di Lucca (1). Erano due o più: Perugia, che vuolsi già facesse guerra a Chiusì nel 1012, a Cortona nel 49, a Foligno nell'80 e 90, ad Assisi nel 94, era governata da dieci consoli nel 1130, quando in piazza San Lorenzo gli uomini dell' isola Palvese fecero la loro sommessione (2): Bergamo n' avea dodici: Milano sei o sette per ciascuno dei tre ordini di capitanei. valvassori e cittadini (3): probabilmente anche altrove erano scelti in questa proporzione, ovvero da cittadini e nobili, dove questi costituissero un unico stato; o anche da uno stato solo, che fosse agli altri prevalso. A Firenze furono quattro, poi sei, secondo la città era divisa per quartieri o sestieri; ma uno godeva maggior fama e stato. e dal nome di esso qualche cronista notava l'anno.

Nè le sole città, ma anche borghi e castellari ebbero consoli propit: e per mille esempi valga Pescia, non ancora città, i cui consoli e consiglieri nel 1202 concordavano con quelli delle limitrofe comunità di Uzzano e Vivinaja intorno all'elezione e alle attribuzioni dei

consoli per evitare le controversie (4).

Niuno confonda i Comuni del medio evo coi municipi che trovammo fra gli antichi. Questi ultimi erano formati da coloni venuti da Roma, che sostenuti dalle armi della metropoli, si piantavano sopra il territorio conquistato per tenere i vinti in soggezione: nel medio evo sono i vinti stessi che aspirano ad esser pareggiati ai vincitori. acquistando i diritti, prima d'uomini, poi di cittadini. Nel Comune romano il padre è in casa sua magistrato e sacerdote: nel nuovo, il clero costituisce classe distinta e indipendente, e l'autorità paterna rimane circoscritta entro i limiti della pietà. Alla comunanza romana non partecipava propriamente che l'ordo, vogliam dire le prosapie senatorie iscritte nell' album, per eredità trasmettendosi il polere e l'amministrazione; che se una si estinguesse, l'ordine medesimo sceglieva tra le megliostanti della città quella che dovesse empiere il vuoto: pochi ricchi, in possesso della piena cittadinanza, erano circondati da una turba di schiavi, alle cui mani abbandonavano tutti i servizi. Nel nuovo Comune invece, per la prima volta al mondo l'industria si esercita libera, e frutta ricchezze e franchigie. In quello gli uomini di miglior diritto stanno adunati nella città, rimanendo alla campagna i servi: nel medio evo i prepotenti vivono ne' castellotti foresi, mentre le città sono di gente industriosa, che poc' a poco e a forza di lavoro si astranca. Colà insomma è aristocrazia, qua democrazia: quello provede alla politica potenza d'una classe eccezionale, questo ai diritti dell'intera popolazione: in quello i privilegiati si conservano col gelosamente escludere le classi inferiori; nel moderno ognuno si travaglia verso miglior condizione, e

nella lotta invigorisce la personalità.

Ma la prima rivoluzione dei Comuni può considerarsi come aristocratica, tanti elementi signorili abbondarono nella sua composizione, i quali vedremo poi sistemare i governi, dettar legge a tutto loro pro, combattere più valorosamente che non avrebbe saputo una plebe inesercitata. Dipoi si ampliò il Comune a segno, che chiunque avesse pane e vino proprio, esercitasse mestiere d'importanza, o si trovasse agiato di sue fortune, ebbe parte almeno indiretta alla municipale autorità, e contribuiva ad eleggere i magistrati nel generale convegno degli abitanti. Allora nella classe degli uomini liberi si trovarono accomunati gli antichi arimanni, liberi quantunque non possessori; gli abitanti delle città municipali, sempre rimasti indipendenti; i borghesi affrancati delle città feudali; gli abitanti sollevati dei Comuni; alfine anche i servi emancipati della campagna.

Ma la libertà civile e l'equità suprema ch'è ora il fondamento d'ogni Stato, era ben lontana. Dapertutto le persone rimaneano libere in grado diverso; sopraviveva qualche antico arimanno; in alcuni Comuni, sebbene già redenti, sussistevano borghesi del re e borghesi dei signori, i primi più alteri e in migliore stato, gli altri affrancati sì, ma in mezzo a parenti ed amici tuttavia servili; poi i nobili, i liberi uomini del Comune, del barone, dei privati; ecclesiastici privilegiati, guerrieri assoldati, viventi con dritto straniero.

Tutto ciò derivava dal sistema feudale, che non fu già distrutto, come sarebbe avvenuto in una rivoluzione radicale, ma in esso presero posto i Comuni, che perciò si potrebbero chiamare repubbliche feudali; carattere che non vuolsi dimenticare da chi brami intenderne la storia e le evoluzioni. I Comuni dunque entravano nella feudale società, traendo a sè i diritti già propri de' signori, come giudizi, imposte, zecca, guerra, e via discorrete; e conseguivano un grado in quella gerarchia, rilevando dal re o dall'imperatore, e tenendo sotto di sè altre persone o corpi morali. Secondo il concetto feudale non conoscevasi esistenza indipendente; e però i Comuni si consideravano vassalli d'un signore, ed obbligati verso lui a certi doveri pattuiti, siccome un uomo. Tale dipendenza non era più del cittadino, bensi del Comune; ma coloro che a questo non appartenessero, restavano quasi iloti, senza impiego, ne nomi, ne le esenzioni o i privilegi degli altri. Come membri della società feudale aveano il diritto della vendetta privata, in conseguenza la guerra. Ciascuno era poi tenuto a quel solo per cui si era personalmente obbligato; donde una grande indipendenza personale; e il Comune provedeva non al me-glio degli individui, bensì all' oggetto di sua formazione, cioè affrancarsi dalle vessazioni.

In conseguenza voleasi garantire la sicurezza o la prosperità col costituire altri comuni nel Comune, fossero quelli di nobili, d'ecclesiastici, di borghesi, o i minori di ciascun' arte, o de' singoli quar-

tieri. E ogni Comune avea vita propria, con magistrati, borsa, leggi, tutto ordinato sempre alla propria conservazione, nè cooperante al

ben generale se non in gravi contingenze.

Gli elementi stessi ond' eransi formati, doveano sfiancare i Comuni, uscendo da una società costituita guerrescamente, e da una sovrapposizione di conquiste. Da ciò confusione e mistura nei diritti; e per tradizione o per usurpamento o concessione o pietà, chi l'uno assumeva, chi l'altro; e v'avea possessi e contratti ed eredità a legge romana, a salica, a longobarda (5). Il signore feudale o il vescovo a cui eransi sottratti, conservava diritto ad alcune tasse o a privilegi, e a nominare il magistrato coll'assistenza dei deputati comunali. All'arcivescovo di Milano rimaneva sottomessa la parte di città che si chiamava il Brolo; in nome di lui si proferivano le sentenze, quantunque non vi prendesse più parte; suo un pedaggio alle porte, sua la zecca: privilegi ottenuti dagli imperatori, o che forse erasi riservati quando volontario o costretto depose l'autorità principesca di conte della città. Quel di Genova partecipava al governo insieme coi consoli, anche in suo nome faceansi i trattati e si segnavano gli atti,

e nel suo palazzo s'adunava il consiglio (6).

Volta veniva che, nel medesimo Comune, sopra certi delitti avesse giurisdizione il conte, sopra altri il vescovo; a questo pagavasi una taglia, a quello una dogana; alla tal chiesa un canone speciale, un altro alla comunità, un terzo all'imperatore, forse il quarto ad un privato od al Comune confinante. Chi dunque dalla città uscisse al territorio, passava sopra uno Stato diverso: da una città all'altra v' era la differenza che oggi da regno a regno: che più? una città era qualche volta divisa in due o fin tre giurisdizioni; una ecclesiastica intorno al vescovado, una regia attorno al palaszo o al castello, una comunale; nè di rado ciascuna era cinta di mura proprie, con porte che si custodivano gelosamente. Qualche villaggio era diviso fra due o più condomini, aventi ciascumo diverse gabelle, giurisdizioni distinte: l'università godeva privilegio di foro pe' suoi scolari, le maestranze una giurisdizione sopra i loro consociati, il monastero sopra la tal fiera da esso istituita: poi diritti d'asilo, poi immunità personali. A Como il vescovo riscoteva il teleneo da' fornai: a Pisa la pubblica pesa era privilegio dei Casapieri della Stadera. Talora diversi Comuni costituivano una sola repubblica senza reciproca dipendenza, come era in Piemonte la Valsesia, e così i dodici cantoni della valle di Maira, sottopostisi poi ai marchesi di Saluzzo (7), e come fin oggi vediamo ne' Comuni de' Grigioni. Talora un Comune ne soggiogava altri, formando più estesa signorfa.

Quando tutto prendeva natura feudale, anche i Comuni, divenuti persone con privilegi, e rappresentanza, assunsero una bandiera propria e uno stemma. I più dei nostri ebbero la croce, variamente colorata, partita, campeggiata: Venezia adottò il leone del santo suo patrono; Napoli la sirena; Sicilia le tre gambe che ricordano la forma triquetra dell'isola; Empoli la facciata del tempio di sant'Andrea, attorno a cui si formò la nuova città. Milano aveva l'insegna bianca colla croce rossa; poi ogni quartiere spiegava insegna propria, cioè

porta Romana rosso, la Ticinese bianco, la Comacina scaccato rosso e bianco, la Vercellina rosso sopra e bianco sotto, la Nuova un leone a scacchi rossi e bianchi, l'Orientale un leon nero. Delle regioni di Roma quella de' Monti ebbe per insegna tre monti in campo bianco: Trevi, tre spade in campo rosso; Campo Marzo, la mezzaluna in rosso; Ponte, il ponte Sant' Angelo in rosso; Parione, l'ippogrifo in campo bianco; Regolo, un cervo in campo azzurro; Sant' Eustachio, una testa di cervo portante la croce; Pigna, una pigna. Così delle otto compagnie di Genova quella di Castello avea per arma un castello sopra archi sormontato da una bandiera, avente in campo bianco croce vermiglia; di Maccagnana, partito di azzurro e bianco: Piazzalunga, scudo terzato in palo d'azzurro; San Lorenzo, campo ondato rosso; Portoria, orlo di rosso, e in campo un P; Sosiglia, banda di rosso in campo bianco; Portanuova, inquartato d'azzurro e bianco: Borgo, palato in otto pezzi d'azzurro e argento. Altrettanto dicasi dell'altre città.

Monza, posseditrice della corona ferrea, la improntò sul suo suggello, nel quale già da antico leggevasi Est sedes Italiæ regni Modoecia magni. Lucca portava Luca potens sternit sibi quæ contraria cernit. Verona, Est justi latrix urbs hæc et laudis amatrix. Padova, i propri confini, Muson, mons Athesis, mare certos dant mihi fines. Bologna, un san Pietro in pentificale, e Petrus ubique pater, legum Bononia mater: e così Urbs hec Aquilegie capud est Italie; — Est aquilejensis fides hec urbs Utinensis; -Ferrariam cordi teneas o sante Georgi; — Salvet Virgo Senam quam signat amenam: — Herculea clava domat Florentia prava. Messina dopo i Vespri siciliani alzò lo stendardo colla croce portata da un leone, e il motto Fert leo vexillum Messana cum cruce signum. Pistoja scrive attorno agli scacchi del suo stemma Qua volo tantillo Pistoria celo sigillo. Firenze ebbe da principio la bandiera partita bianca e rossa, cui uni la luna rossa di Fiesole; dappoi il giglio, o piuttosto il fior di giuggiolo (ireos florentina): e quando i Guélfi prevalsero, si adotto il giglio rosso in campo bianco, mentre i Ghibellini tennero il giglio bianco, unendovi l'aquila nera imperiale. Inalberava anche il leone, il qual pure sta nel sigillo di Cortona colla scritta Tutor Cortonæ sis semper Marce patrone.

Spesso l'arma era parlante: come a Torino il toro rampante; a Monsumano e Montecatino, un monte sormontato da una mano o da un catino; a Barga una barca; a Pescia un pesce coronato. Gli animali stessi dello stemma si mantenevano vivi nelle città, come a Venezia e Firenze i leoni, gli orsi a Berna, Appenzell e Sangallo. Quando i tirannetti s'impadronivano d'un Comune, vi univano il proprio stemma, come i Visconti diedero a Milano la vipera; la quale poi insieme col leone veneto entrò nel petto dell'aquila bicipite austriaca.

Nati dal bisogno sentito di esimersi da ingiuste gravezze, non determinati da mutua fiducia ma da comune timore, de' loro poteri non trovandosi in verun luogo la definizione e il confine, i Comuni, siccome si erano congiurati per la difesa, congiuravansi di nuovo

Cantù, St. degli Ital. - III, 25

per sostenere o una fazione o un capriccio; i signori per ricuperare le giurisdizioni; i mestieri e le università per sottrarsi ai pesi ed agli abusi; donde reciproca diffidenza, sfrenato egoismo, gelosia che induceva a ricorrere a particolari aggregazioni di classe o di setta, le quali generano il sentimento di corpo, tanto micidiale al sentimento di patria. Mancando un legame universale fra tanti parziali, si perpetuava la lotta de' vassalli colle corporazioni, delle corporazioni tra sè, de' confratelli di ciascuna corporazione, delle suddivisioni di ciascun Comune: mancando un freno e una direzione centrale, rompevano a guerre, tenevansi armati nel cuor della pace, edificavano le case a foggia di torri, e l'amministrazione era esercitata in mezzo e coll'aspetto d'un perpetuo stato di guerra.

Fondati non su libertà generali, ma su privilegi esclusivi e reciproca gelosia, un Comune cercava prerogative a scapito degli altri; ciò che un tempo avevano praticato i feudatari, allora lo facevano essi, imponendo pedaggi e taglie ad arbitrio, servizi gravissimi ed obbrobriosi: i magistrati municipali operavano con altrettanta prepotenza che i feudali; i prevalenti voleano soperchiare; gli oppressi se ne rifaceano sopra chi non fosse cittadino: l'oligarchia rinnovava le scene dell'aristocrazia antica; anzi, nel mentre i tiranni opprimevano l'uomo, qui toglievasi qualche volta la vita civile a classi intere; e uno statuto milanese del Comune aristocratico, al nobile che uccidesse un plebeo non imponeva che tenue multa.

Mal si andrebbero dunque a cercare fra quei Comuni gli esempi della libertà politica, come oggi la intendiamo; alla quale nulla è più avverso che lo spirito di famiglia e di paese. Onde sottrarsi all'anarchia di piazza, i possessori cercavano stabilire qualche ordine restringendosi col re o coll'antico feudatario, donde i partiti interni, fomite di nuove dissensioni. Altre volte ricorsero a que'signorotti medesimi da cui s'erano emangipati, e questi, unita la forza all'abilità, riuscirono a costituirsi tiranni. E tanto più che bastavano bensì a frangere l'ingrata soggezione, e prevalere al barone e al vescovo; ma allorchè quei signori si collegassero, o venisse contro di loro il re o l'imperatore, l'impeto, comunque volonteroso, di borghesi e mercanti non valeva contro eserciti agguerriti, e bisognava ricorrere a capitani addestrati.

I Comuni dunque a principio crebbero a grande importanza, poi cozzarono tra loro; e se in paesi stranieri, annodatisi intorno al monarca, ebbero meno splendore, ma condussero all'unità nazionale, qui la impedirono. Come in fatto si sarebbe potuto maturare la coscienza nazionale ove ciascuna comunità aveva l'occhio soltanto a sè, nella sua piccola indipendenza per nulla curandosi del ben generale? Anche quando nell'universale pericolo le città s'allearono, come vedremo nella lega Lombarda o nella Toscana, il vincolo era troppo lasso, troppo scarsa la civile sperienza, sicchè po-

tessero costituire una regolata federazione.

Nei patimenti aveano i borghesi invigorito il carattere per modo, da sdegnare la servitù: ma è mai possibile arricchirsi a un tratto di civile sperienza? Purono dunque costretti andar tentoni, parte servendo alle idee rimaste delle antiche istituzioni municipali, parte imitando l'ecclesiastica gerarchia, poi innovando via via che il bisogno si sentiva o cadeva l'opportunità. Ma se non riuscirono a coronare l'edifizio civile, niuno vada a corsa ad incolparli prima di riflettere che costoro erano un pugno di popolani inermi e disordinati, ignari della guerra come della politica, circondati da villani rozzissimi e incalliti al servire, contrastati dall'autorità regia, dalla signorile, dalla sacerdotale; talchè ci dee piuttosto toccar di grata meraviglia che essi abbiano osato rinnegare la servitù, e aprire la nuova era del popolo.

E immensi furono i vantaggi venuti dai Comuni, chi li guardi meno come rivoluzione politica, che come sociale. Mentre la scala degli antichi proprietari scendeva dal barone o valvassore fino al semplice fittaiuolo, quella dei redenti si elevava dal servo della gleba al semplice libero, talchè le razze servili poterono sottrarsi dalle nobili, per arrivare ad un' amministrazione propria e indipendente. In siffatta comunanza d'uffizi e di servigi ribattezzavansi nel nome di cittadini, disimparavano a tenere come unico diritto la conquista e la forza, e obbligati ad uscire dall' angusto circolo de' personali interessi per provedere ai pubblici, ripigliavano la coscienza delle

magnanime cose.

Coi Comuni crebbe l'importanza delle famiglie e degli individui, e in conseguenza si dovette notarli e distinguerli meglio che non si facesse quando l'uomo non era nulla se non per la terra che possedesse, o pel signore cui apparteneva. L'uso latino de'nomi, prenomi, cognomi e soprannomi, accumulati all'eccesso negli ultimi tempi (8), cadde coll'Impero; giacchè non rimasero quasi che schiavi d'un nome solo, e stranieri che un solo pure ne usavano. I nomi dei santi ebraici o cristiani prevalsero ben presto, e si applicavano o mutavano nel battesimo, il quale soleasi conferire in età già fatta, ovvero nella cresima; talora le donne lo cangiavano al matrimonio, e frati e monache conservarono fin ad oggi di cangiarlo all'atto del professarsi. E poichè ai costumi antichi sta tenace la Chiesa, oggi medesimo i vescovi non soscrivono che col nome di battesimo, e i frati si distinguono solo dalla patria, come usava al tempo della loro istituzione.

Per quanto scarse fossero le relazioni, è facile scorgere quanta confusione dovesse produrre l'indicarsi l'uomo col nome soltanto (9); tanto più che, nelle scritture, il nome stesso ci compare mozzo, diminuito, accresciuto, storpiato (10). Vi si rimediava in parte coi soprannomi, dedotti da qualità personali, dal luogo d'abitazione o di provenienza, dall'impiego (11), e spesso anche beffardi (12).

Questé però erano denominazioni personali, che non si trasmetteano alla parentela. Solo quando i feudi si resero ereditari verso il Mille, da questi si dedusse il titolo delle famiglie; dende quelli di Ro, di Este, di Romano, di Montecuccoli: e poichè talora veniva da paesi tedeschi, alterandosi nel tragitto in Italia, n'è scomparsa l'etimologia (13). Non è però sicuro indizio d'antico possesso d'un paese l'averne il cognome, attesochè spesso plebeamente traevasi dalla terza da cui uno si fosse mutato in un'altra. Ma le famiglie che spingono l'albero genealogico più indietro del Mille, e que'cataloghi di vescovi, di cui si nota il casato fin in antichissimo, son

vanità e imposture.

I Veneziani però, reliquia latina, aveano ritenuto i cognomi antichi, e tali paiono que' Crassi, Memmi, Corneli, Quirini, Balbi, Curzi; e fin nell' 800 troviamo i dogi indicati col cognome de' Particiaci, Candiani, Giustiniani e simili; e in una scritta veneta del 1090 sono firmate cencinquanta persone, a nessuna delle quali manca il cognome (14): Cornuinda Molino, Stefano Logavessi, Bonfilio Pepo, Giovanni de Arbore, Sebastiano Cancanino, Manifredo Mauroceni, Stadio Praciolani, Domenico Contareno, e così via. Anche Genova conservò molti cognomi latini: Aproni, Asprenate, Balbi, Bassi, Bibulini, Calvini, Camilli, Carboni, Cerchi, Clementi, Costa, Crassi, Ermini, Fabiani, Forti, Galeri, Galli, Gallieni, Gavi, Gemelli, Giusti, Graziani, Laberi, Lena, Longhi, Lupi, Mari, Marciani, Marini, Massa, Montani, Muzi, Natta, Nigri, Ottoni, Palma, Pansa, Persi, Persici, Pisani, Ponzi, Ruffini, Sabini, Salvi, Serrani, Settimi, Sartori, Staleni, Stella, Valenti, Veri, Viviani; non gliene mancano di greci: Bisio, Cybo, Grillo, Macari, Medoni, Parodi, Partenopei; e in una carta del 4117 vi si trovano nominati i buoni uomini che presero parte a un laudo, fra' quali Lanfranco Roca, Oberto Maluccello, Lamberto Gezone, Uggero Capra, ed altri quorum nomina sunt difficilia scribere.

Era consuetudine nei nobili di rifare l'avo nel nipote, talora anche il padre nel figlio, o riducendolo a diminutivo, o aggiungendo juniore, novello o simile; onde Guido Novello da Polenta, Malatestino, Ezelino da Etzel. Siffatto nome di predilezione si trasformò spesso in casato, onde i Pieri, i Ludovisi, i Carli, i Mattei, gli Agnesi: o adottavasi quel d'un personaggio che si fosse distinto, come i Degiorgi, i Delpietro: talvolta anche vi si prefisse la parola figlio sincopata, onde i Figiovanni, i Fighinelli, i Firidolfi; o il titolo, come i Serangeli, i Serristori. Talora nella bassa Italia, ad esempio

degli Arabi, enumeravasi tutta l'ascendenza (15).

A molti venne il nomignolo dalla nazione, come Franceschi, Lombardi, Milanesi: a molti più dal soprannome d'alcuno, ridotto ereditario, ovvero dalla sua professione o dignità; onde i Grossi, i Grassi, i Villani, i Caligai, i Molinari, i Calzolai, i Sartori, i Malatesta, i Balbi, i Cavalieri, i Barattieri, i Fabbri, i Cacciatori, i Ferrari, i Cancellieri, i Medici, i Visconti, gli Avvocati, e i tanti Confalonieri e Capitanei o Catanei. La bella moglie acquistò il titolo ai Dellabella; ai Dellacroce un crociato; il pellegrinaggio a Roma ai Romei e Bonromei: l'amore di re Enzo prigioniero per una fanciulla bolognese è ricordato nei Ben-ti-voglio; un'invenzione preziosa nei Dondi dell'Orologio. Poi il carretto, la rovere, il tizzone, la colonna, la spada, la luna, la stella che uno assumeva per impresa del torneo o per stemma nelle spedizioni, diventava nomignolo; come il colore bianco, rosso, verde, nero, di cui si divisava nelle comparse, o che distingueva la fazione.

TITOLI 597

Son dunque i cognomi o aristocratici, dedotti dalla terra e dallo stemma; o borghesi, derivati dal mestiero; o popoleschi, tratti dai soprannomi; e molti rustici, dalla località o dalla coltivazione, come i Demonte, Dell'era, Dellavalle, e i Delprato, Delpero, Dellavernaccia. Si sbizzarri poi assumendo nomi che consonassero o contrastassero col cognome, onde Castruccio Castracani, Spinello Spinelli,

Nero Neri, Buontraverso de' Maltraversi, e somiglianti.

I Latini usavano lo schietto tu, dicevano semplicemente Cesare saluta Mecenate, ed Augusto ricusò fermamente il titolo di dominus, e s'adontò quando si volle offrirlo a' suoi nipoti. Tosto però l'accettarono i successori suoi, e fin nelle medaglie trovasi surrogato a quel di divus: indi irruppero titoli più pomposi, di nobilissimo, felicissimo, piissimo: religiosissimo fu intitolato Costante da un concilio, dopo convertiti i Donatisti dell'Africa: poi nelle acclamazioni il senato fe' gara di aggettivi encomiastici agli imperatori. Allora pure invalse di non parlar più alla persona loro direttamente, ma alla clemenza, alla celsitudine, all'eternità di essi. Nell'ordinamento del Basso Impero, la gerarchia delle cariche vedemmo distinta coi titoli d'illustre, illustrissimo, eccelso, chiaro.

Coi Barbari tornò la semplicità antica, ma al tu fu surrogato il voi; il titolo di domnus, proprio di vescovi, abbati e re, s'accomunò a tutti i monaci; più tardi se l'arrogarono anche i laici, raccorciato in don. Ambito era il nome di cherico, che sonava uom di lettere per contrapposto di laico od illetterato (16); indizio di tempi,

in cui la scienza era tutta ristretta ne' sacri recinti.

Nel secolo xiv, monsignore intitolavasi un principe della Chiesa, messere un cavaliero e gentiluomo, e madonna la moglie sua; maestro l'avvocato o magistrato o chi sapesse, il che continuano gl'Inglesi. Nelle legazioni del Cinquecento vediamo col tu trattati ancora gli ambasciadori dalle repubbliche e dai principi; e « s' usa comu- nemente ( dice il Varchi de'Fiorentini nel xvi secolo ) se non è di- stinzione di grado e di molta età, dire tu e non voi ad un solo; e « solo a cavalieri e canonici si dà del messere, come a' medici del maestro, e ai frati del padre ». Dagli Spagnuoli ci fu'poi attaccata la prurigine dei titoli; quando Carlo V s' intitolò maestà, moltiplicaronsi le altezze, e colle aggiunte di serenissima e di reale; l'eccellenza restò ai nobili, tantochè Urbano VIII nel 1631 trovò pei cardinali il nuovo titolo d'eminenza: quelli di cavaliere, dottore, notaio, conte del sacro romano imperio furono pascolo della vanità borghese.

Nell'attuazione dei Comuni, tra i fatti isolati se ne consumava uno grandissimo, l'emancipazione del servo. Sempre la religione vi si era adoperata, e molti per pietà e per salvezza dell'anima propria affrancavano i loro schiavi (17). I Comuni, appena costituitisi, aprivano asilo ai servi cui riuscisse importabile il giogo del padrone, o a danaro li ricompravano; e quando movessero in armi contro i baroni del contorno, li sollecitavano a vendicarsi in libertà, sicchè fugendo lasciavano questi indeboliti, mentre invigorivano la città. Si estesero le manomissioni, e talvolta vennero affrancati tutti gli abi-

tanti d'un borgo, o certe professioni. Così a Bologna nell'anno 1256 il prefetto Bonacursio raduna anziani, consoli, maestri dell'arti e dell'armi, e tutti i membri del grande e del piccolo Consiglió, e propone si liberino i servi e le serve del Comune tutto. Passato il partito, si stanzia chi ne possiede li venda al prefetto e al pretore, per soldi dieci se di quattordici anni, otto se meno, sborsati dall'erario: e furono annoverati tra i fumanti, coll'obbligo di dare certa quantità di grano (18). Erano descritti in un libro chiamato Paradisum dalla parola con cui cominciava, e dove esponeasi la creazione dell'uomo. il peccato, la redenzione, per la quale gli uomini son rifatti liberi: laonde Civitas Bononiæ quæ semper pro libertate pugnavit, avea redenti a prezzo i servi, statuens ne quis, adstrictus aliqua servitute, in civilate vel episcopatu Bononiensi deinceps audeat commorari, ne massa tam naturalis libertatis, quæ redempta pretio. ulterius corrumpipossit fermento aliquo servitutis.cum modicum fermentum totam massam corrumpit, et consortium unius mali bonos plurimos dehonestet. Un atto solenne del 1289 appella a uno statuto del comune di Firenze, pel quale, essendo di naturale diritto la libertà individuale e il non dipendere ciascuno che dal proprio arbitrio, laonde le città pure e i popoli si schermiscono dall'oppressione, e i propri diritti difendono e sviluppano, veniva proveduto che nessuno, di qual paese o condizione si fosse, potesse comprare, o altrimenti acquistare coloni, servi, censiti, nè angherie o altro vincolo alla libertà delle persone (19). Due anni dopo, la legge fu confermata, perdonando a quei che l'avessero trasgredita per l'addietro.

Erano tentativi isolati, come ogn' altra cosa di quel tempo; nè un generale provedimento per abolire la schiavitù mai non fu preso: pure si vedono scemare i servi personali nel xu e xuu secolo, succedendovi i famigli o servi moderni, i quali volendo possono togliere congedo dal padrone. Le chiese, ch'erano state di tanto sollievo agli schiavi, furono di ritardo alla totale loro affrancazione, atteso che non credeansi in diritto d'alienare le proprietà, delle quali l'attuale investito si considera solo utente: la stessa larghezza con cui li trattavano, facea non si trovasse tale schiavitù ripugnante all'umanità e alla religione. Perciò servi della gleba in Italia trovansi ancora nel secolo xiv.

Nei capitoli del 1296 di Federico I d'Aragona pel regno di Sicilia, frequente memoria ricorre di schiavi anche cristiani; del qual tempo anche lettere papali e contratti ne menzionano: tra i Veneziani ne incontriamo eziandio nel seguente, come nel Friuli sottoposto al patriarca d'Aquileja (20). Del 1365 abbiamo un contratto, ove uno schiavo consente di passare da uno ad altro padrone (21). Fra i provedimenti fatti per sostenere la guerra di Chioggia, s' imposero tre lire d'argento il mese per ogni testa di schiavo; anzi nel 1463 i Triestini obbligavansi a restituire ai Veneziani i loro schiavi disertori (22).

A contatto con paesi non cristiani, i nostri poterono trarne di là, o imparar a tenerne per lusso, talchè la schiavitù si prolungò sotto

la forma domestica. Gli statuti di Lucca fin nel 1537 dichiarano che il padrone d'una schiava può costringere il violatore di essa a comprarla pel doppio valsente, oltr'essere multato in cento lire. Le leggi genovesi opponeansi al trasportare gli schiavi in terra d'Egitto (23); ma il divieto si eludeva col recarli a Caffa, dove il soldano spediva a farne accatto, giovandosi della franchigia di quel porto. Lo statuto criminale di Genova del 1556 pronunzia pene contro chi ruba schiavi, e considera il servo qual proprietà del padrone(24):quello dell'88 lo tiene qual mercanzia, e caso che devasi far getto si riparta il danno per æs et libram all'antica, comprehensis pecuniis, auro, argento, jocalibus, servis masculis et fæminis, equis et aliis a-nimalibus. Probabilmente questi tardi servi erano di gente infedele, e massime prigionieri musulmani, quando la tolleranza religiosa neppur di nome si conosceva. Altre volte i soldati per abuso della vittoria vendevano schiavi i vinti, come i ribaldì dello Sforza fecero nel 1447 coi Piacentini; alla schiavitù condannavano pure le scomuniche. N' era però sempre tenuissimo il numero; come eccezione si notavano nel catasto delle città; e voglionsi intendere piuttosto come dipendenti, giacchè il famoso Bartolo a' suoi tempi già dichiaraya

che servi propriamente detti non v'erano più.

Dunque ne' Comuni non s'ebbero i vantaggi rapidi d'una subitanea e radicale rivoluzione; ma neppure le terribili responsalità d'un' insurrezione fallita. Riuniti per la resistenza, ponendo questa per primo dovere e mezzo e scopo, invece di sistemare aveano a distruggere, invece di fondare sconnetteano. Nella lotta si vince, ma l'odio sopravive e diventa seme di discordie; i dinasti mal frenati si rialzano per soggiogare i Comuni; i re ingrandiscono favorendo questi; la spada prolunga la guerra contro l'industria e la capacità. Que' mali passarono, ma restano gli effetti; resta la rivoluzione da loro operata, perpetua e legittima come quelle che migliorano la sorte delle classi numerose: lo schiavo non è più cosa, ma uomo, dall'impersonalità sollevato ad avere nome proprio e responsalità: nè sforzi e sangue e rovine paiono soverchi a questo fine sacrosanto. Dove a pochi è data la forza e l'intelligenza, facile è guidar la moltitudine: dove tanti esercizi s'aprono alle facoltà morali e intellettive, come avviene nelle fazioni, grandemente sono eccitati gl'ingegni, e ne esce una gente operosa, accorta, che cerca e trova mille occasioni di segnalarsi; e l'uomo dall' angustia degl' interessi domestici volgendosi alle pubbliche cose, mentre cresce di pratica, nobilita le passioni, dilata l'accorgimento, scopre e pondera i diritti. Che se a noi Italiani i Comuni non lasciarono una patria, lasciarono la dignità d'uomini; ed offrono nella storia moderna le prime di quelle pagine, tanto attraenti, dove si vede un popolo travagliarsi contro i suoi oppressori, ingrandire col proprio coraggio, rassodarsi con opportune, se non sempre savie istituzioni.

(1) Monum. Hist. patriæ, Chart. 11. 204. (2) Bartoll, St. di Perugia, tom. 1. p. 216.

(3) Cum tres ordines, idest capitaneorum, valvassorum et plebis esse noscantur, ad reprimendam superbiam, non de uno, sed de singulis consules eliguntur. Otto Frising., 11. 13. Il poeta bergamasco Mosè dice:

Tradita cura viris sanctis est hoc duodenis, Qui populum justis urbis moderatur habenis; Hi sanctas leges scrutantes nocte dieque Dispensant œquo cunctis moderamine quæque. Annuus hic honor est, quia mens humana tumore

Tollilur assiduo cum sublimatur honore.

Il Muratori, nella prefazione ad esso poema, crede che solo del 1184 cominciassero i consoli a Bergamo: ma gia nel 1109 si trova nominato Ripaldo dei Capitani di Scalve console; poi altri in una carta del 1117. Una lite nel 1114 fu decisa da quindici consoli di Como: ma qui si tratta di consoli de' placiti, come son forse i diciotto nominati in un documento del Giulini del 1117. Più importante è un altro presso il Lupo, II. 945, dove sono annoverati tutti i consoli: Nomina quorum consulum sunt, Arialdus vesconte, Arialdus Grasso, Lanfrancus Ferrarius, Lanfrancus de Corte, Arnoldus de Rode, Arnaldus de Sexto Azofonte, Mainfredus de Setara, Albericus de la Turre, Anselmus avocatus; capitanei istius civitatis. Joannes Mainerii, Ardericus de Palazzo, Guazzo Arrestaguida, Malastrena, Otto de Fenebiago, Ugo Crivello, Guibertus Cotta; valvassores jam dictæ civitatis. Ugo Zavetarius, Alexius Lavezarius, Paganus, Ingovartus, Azo, Martinoni, Maxaso; cives ipsius civitatis. Son dunque sette cittadini, selte valvassori, e nove capisus civitatis.

tanei, forse perchè a questi vanno uniti il visconte, rappresentante del-

(4) Pergamena nell' Archivio diplomatico di Firenze.

l'arcivescovo, e l'avvocato. Per Firenze vedi G. Villani, v. 32.

(5) Nei contratti, anche di chiese, trovasi tuttora menzione di aldi, di mundio, d'altre forme di legge longobarda. Nei Monum. Hist. putriæ, Chart. 11, p. 1170, trovo al 1195 la vendita d'un fondo fatta al capitolo di santo Stefano di Biella dalla marchesa Guala, viro et mundualdo suo consentiente. Nell'istromento di nozze del bessato pittore Domenico Calandrini, al 24 febbraio 1320 in Firenze, si stipulò consensu Benedicti mundualdi della sposa, quem eidem ad hoc in mundualdum constitui. Manni, Veglie piacevoli, ii. Lo statuto di Benevento del 1207, approvato da Innocenzo III, vuole che secundum consuetudines approbatas et legem longobardam, et ets deficientibus, secundum legem romanam judicetur. Borgia, Mem. di Benev. 11. 182. 413. Nel Liber consuetudinum Mediolani del 1216 è una rubrica Quando de crimine agitur criminaliter. Punitur in redus et persona secundum legem municipalem nostræ civilatis, vel legem Langobardorum, vel legem Romanorum . . . . Si is cui maleficium factum invenitur, jure Langebardorum vivebat, siculi nonnulli nostræ jurisdictionis vivunt. Idemque erit si extraneus lege romana vivit. Nello statuto di Como del 1281: Lombarda non servetur nisi in pugnis et in illis casibus de quibus fit mentio in statutis. Lo statuto di Pisa del 1186 ha una rubrica De legibus seu titulis ex lege

longobarda in nostro jure retentis et approbatis; enel prologo di quello rifatto il 1281 si ha: Pisana civitas a multis retro temporibus vivendo lege romana, retentis quibusdam de lege longobarda, sub judicio legis ecc. L'antichissimo statuto pistoiese, alle rubriche 8 e 9, determina le varie

multe per ferite fatte con ferro e legno, al modo longobardo.

La contessa Matilde ora professa vivere a legge salica, ora a longo-barda; del che non seppero render ragione nè il Lupo nè il Muratori nè il Savigny. Noi pensiamo che tali professioni riguardassero non la persona, ma la natura de' possessi pei quali stipulava, o del feudo di cui si trattava. Potrebbe darsi anche oggi, che un medesimo possedesse un feudo di ragione longobarda, cioè divisibile fra tutti i figli, e uno di salica, cioè trasmesso per primogenitura, e un benefizio ecclesiastico da conferirsi per voti.

A conferma di quanto altri asserì che non è vero i preti vivessero a legge romana, qui mi vien in taglio di notare che nella splendida donazione che il vescovo Rozio di Padova faceva nell'874 all'ospedale di Santa Giustina da lui fabbricato, professa vivere secundum legem salicam; e nel suddetto il volume di Carte dei Monum. Hist. patriæ, p.161, al 1069 Alessandro prete di Biella fa testamento professando ex nacione

mea legem vivere Longobardorum

(6)Nel 1151:Nos Sirus archiepiscopus et consules Januæ, praecipimus tibi, Philippo Lamberti, ut ab hac die in ante non sis consul Januae, nec guida osti Januæ, nec conciliator Januæ, nec legatus Januæ, et præcipimus tibi ut, per sacramenta quæ homines Rassæ adversus te fece-

runt, non reddas eis vel alicui eorum illum malum meritum.

L'arcivescovo di Pisa ebbe il pedaggio della dogana del sale e del ferro dell'isola d'Elba; un altro pedaggio a Castel del Bosco; e nel 1286 avea già da gran tempo lite cogli Anziani per la giurisdizione tempora-le sopra i castelli di Meli, Riparbella, Beliora, Pomaja, Santa Luce, Lorenzana, Collaberti, Nugola, Filettole, Avane, Bientina, Usigliano, Collemontanino.

I vescovi di Fiesole mandavano il loro visdomino alla Rufina; ma gli uomini di questa doveano aver licenza dalla signoria di Firenze prima

di giurargli fedeltà.

Il vescovo di Torino, come quel di Luni, avea diritto a una parte di tutti i pesci che si pescassero. Nel 1170 Pipino vescovo di Luni consentiva ai Sarzanesi, i quali già si reggevano per consoli, di trasferire il loro borgo in riva alla Macra, ove dicesi Asiano, dando egli il terreno e i casamenti, e ricevendo tributo e giuramento, e le antiche consuetudini quanto ai giudizì, ai bandi, ai macelli, ai cambisti, ai mercati, alle curatele, alle fosse, ai mulini, ai forni. Nel 1183 esso vescovo emancipò affat-

to i Sarzanesi. Monum. Hist. patrice, Chart. n. 1021.

Il vescovo di Modena pretendeva dal Comune la giurisdizione e giudicatura nella città e per tre miglia in giro, tanto del civile come del criminale, e nelle emancipazioni, tutele, curatele, duelli, e nelle cause mercantili; inoltre l'acquedotto della Secchia e della Scultenna; la giurisdizione nel civile e nel criminale, e nell'elezione de' consoli o del podestà, nelle emancipazioni e tutele e duelli in castel Razzano, Savignano, Vignola, Porcile ecc., oltre alcuni possessi. I Modenesi rispondevano, tali diritti e giurisdizioni e possessi spettare a loro per concessione imperiale e per la pace fatta a Roncaglia (sic) tra l'imperatore e i Lombardi; inoltre posseduti da tempo immemorabile. Per molti anni se ne litigò, finchè, stanchi della noia è delle spese, nel 1227 le parti vennero a transazione, concedendo al vescovo alquanti possessi e canali ed altri comodi, e duemila libbre imperiali, mediante le quali recedeva dalle

restanti prestazioni. Solo restavagli di pronunziar le sentenze contro gli eretici, le quali poi il Comune obbligavasi di far eseguire. Antiq. M. Æ. v1. 254.

Del 1162 papa Alessandro III confermava i beni e le giurisdizioni dell'arcivescovo di Milano, tante che ne mostrano la potenza. Dipendevano da lui primieramente assai chiese, monasteri, pievi in commenda: cioè nel vescovado di Torino la badia di san Costanzo colle sue cappelle; in quello d'Asti la chiesa di san Pietro di Mazano; in Albenga la chiesa di santa Maria; nel vescovado d'Alba la pieve di san Michele di Verduno; in Burgulio il monastero di san Pietro, le chiese di san Giovanni e di santo Stefano; nel Vercellese la pieve di sant' Ambrogio di Frassineto, sempre colle loro cappelle; nel Tortonese la badia di san Pietro di Mola; quella di san Salvadore nel Piacentino; nel Milanese il monastero di San Calocero in Civate; la Santissima Trinità di Buguzate (Codelago); il monastero de' santi Felino e Gratiniano in Arona; il monastero di Cremella, quel di Bernaga, quel di san Salvadore in Monza. Nel vescovado d'Acqui il monastero di san Quintino di Spigno, e quel di santa Cristina presso l'Olona nel Pavese. Seguono terre con giurisdizione e giuspatronato; Sesto Calende con molte cappelle; il marchesato di Genova, e un palazzo e cappelle in questa città; Pontecurone nel Tortonese, Coirana nel Pavese, Casale non so quale, Burgulio dove fu fabbricata Alessandria; Lecco e suo contado, Monza e suo distretto, le rive dell' Adda da Brivio a Cavanago, quelle del Ticino da Sesto a Fara, Palanzo sul lago di Como; cui potrebbero aggiugnersi, benchè non nominati, il castello d' Angera, quel di Brebia e sua pieve, e Cassano d'Adda; inoltre la zecca (Vedi-Giulini ). Sotto il 1210, Galvano Fiamma stima l'entrata degli arcivescovi di Milano ottantamila fiorini d'oro, che il Giulini ragguaglia a dieci milioni.

(7) Cibrario, Econom. pol. del medio evo, pag. 135.

(8) L'autoré de Saturnali chiamavasi Teodosio Ambrosio Macrobio Sicetino; il consigliere di Teodorico, Flavio Anicio Manlio Torquato Severino Boezio.

(9) Nel catalogo d'una confraternita troviamo sei Pietro, altrettante Marie, tre Andrea, due Cristine, due Ingelberghe, quattro Martini, dieci Giovanni, e così altri senza verun criterio per discernere gli uni dagli

altri. Antiq. M. Æ. diss. xli.

(10) Atela, Adela, Adeligia, Adelagida, Adalasia, Atelasia, Aldia, son varie forme del nome di Adelaide imperatrice: Adelahi, Aldechisio, Adelagiso, Algiso è il nome del figlio di re Desiderio: Obizo, Oberto, Adalberto, Alberto; Cuniza e Cunegonda; Adam e Amizone ecc. sono identici.

(11) In una carta dell'archivio casauriense: Ideo constat me Artaberto qui supranomen fratello vocatur; in una presso l'Ughelli, tom. viii. p. 43: Joannes qui supranomine Walterii vocatur; in un'altra del 954, Ib. v. 1359: Petro viro magnifico, qui et supranomen vocatur Pazli, seu Gregorii. Così nelle Ant. ital. iii. p. 747, a un atto dell'882 sottoscrivonsi Joannes qui vocatur Clario, Leo qui vocatur Pipino, Joannes qui vocatur Peloso, Joannes Russo, Urzulo qui Mazuco vocatur, Lupus qui dicitur Bonellus, Bonellus qui dicitur Magnano: e altrove Giovan Rosso, Giovan Peloso, maestro Guglielmo, Martin Diacono, Lupo da Via, Ugo da Porta Ravennate ecc.

(12) Bardellone, Taino, Bottesella, Butirone, Petracco, Passerino, Scarpetta, Carnevario, Cane e Mastino: poi Garzapane, Pandimiglio, Tornaquinci, Belbello, Menabò, Megliodeglialtri, Bracacurta, Soffiainpugno, Rubacastello, Animanigra, Buccadecane, Bellebono, Bragadelana, Nosaver-

ta, Tantidanari, Basciacomari, Tettalasini, Bencivenne, Mezzovillano, Assainavemo, Seccamerenda, Segalorzo, Benintese, Ranacotta, Scannabeeco, Mangiatroja, Brusamonega, Cavazocco, Codeporco, Coalunga, Ristoradanno, Datusdiabolo, Capodasino, Cagatossico, Cagainos, Mattosavio, Malfilioccio, Moscaincervello, Passamontagne, Castracani, Tosabue, Calzavegia, Cavalcasella, Guido Ajutamicristo ecc. Anche case principali conservarono i nomi di Malaspina, Pelavicini, Maltraversi, Malatesta, Cavalcabò, Gambacurta...

(13) Anichino di Bongardo dissero i nostri il capitano di Baumgarten; di Awewood fecero Giovanni Acuto, e di Hohenstein Ovestagno. Reciprocamente i nostri Arrighetti fiorentini furono in Francia trasformati

in Riqueti; i Giacomotti in Jaquemot ecc.

(14) MURATORI, Ant. ital. diss. xvi.

(15) Subrogatum (come prefetto d' Amalfi) Ursum Marini comitis de Pantaleone comite filium Ganucci Marci, post sex menses quoque ejecerunt. Successit Ursus Cabastensis, Joannes Salvus, Romani Vitalis

filius. Pansa, St. della Repubblica d' Amalfi, 1. 33.

(16) Orderico Vitale cap. 3, dice che Rodolphus, quintus frater, clericus cognominatus est, quia peritia litterarum, aliarumque rerum apprime imbutus est. Clericus pure chiamavasi il segretario, onde l'épitafio di Gugliemo Ambiense (ap. Morsei) Clericus angelici fuit hic regis Ludovici; dal che il clerc rimasto ai Francesi per indicare lo scrivano. Una cronaca milanese, nei Rer. ital. Scrip. 111. 60, dice che Stefano da Vimercato fuit in saeculo valde honorabilis clericus, E Giovan Villani, IV. 3: E' fu molto chierico in scrittura. Per avverso, Matteo Villani, 111. 60, scrive: Il Comune fu ingannato da' suoi medesimi ambasciadori, dei quali niuno si potè incolpare, chè erano secolari e uomini che non sapeano quello che i titoli de' giudici portassero.

(17) La contessa Matilde aveva moltissimi servi, e ne donò a varic chiese; nominatamente alla canonica di Mantova regalò quelli che possedeva alla Volta; e l'atto del 1079 (ap. Fiorentini, Documenti concernenti Matilde, pag. 122) porta i nomi di parecchi, dove notiamo jugales cum filiis et cum peculiis eorum, e concede ad essi canonici quod faciant de jam dictis servis et ancillis, seu de peculiis quicquid voluerint. In testamento poi ordinò fosser liberati innumerevoli servi, come atte-

sta Donnizone:

Innumerosque suos famulos jubet hæc hera cunctos

Ingenuos, vitae post ipsius fore finem.

(18) Cronaca bolognese 1283. Comune Boniae fecit fumantes comitatus, et emit omnes servos et ancillas ab omnibus civitatis Bononiae, pro pretio unius stari frumenti pro quolibet qui habebat boves, et unius quartarolae pro quolibet de zappa. — C. F. Rumhon, Ursprug Besitzio-

sigkeit der Colonen innerern Toscana. Amburgo 1830.

(19) Cum libertas, qua cujusque voluntas non ex alieno sed ex proprio dependit arbitrio, jure naturali multipliciter decoretur, qua etiam civitates et populi ab oppressionibus defenduntur, et ipsorum jura tuentur et augentur in melius, volentes ipsam et ejus species non solum manutenere sed etiam augmentare, per dominos priores artium civitatis Florentiæ etc. et alios sapientes et bonos viros ad hoc habitos.... provisum ordinatum exstitit salubriter, et firmatum, quod nullus, undecumque sit et cujusque conditionis dignitatis vel statu existat, possit, audeat vel præsumat per se vel per alium, tacite vel expresse emere, vel aliquo alio titulo, jure, modo vel causa adquirere in perpetuum vel ad tempus aliquos fideles, colonos perpetuos vel conditionales, adscriptitios vel censitos, vel aliquos alios cujuscumque conditionis existant, vel

aliqua alia jura, scilicet angharia vel proangharia, vel quævis alia contra libertalem personæ et conditionem personæ alicujus in civitate, vel comitatu, vel districtu Florentiæ etc. Osservatore florentino, tom. 1v.

(20) DARU, St. di Venezia, lib. xix. § 7.

(21) « In nome de Dio amen: in mille triscento e lxv adi vxıı de feua rer, in la strouilea in caxa mia de mi Symon da Imola noder infraa scripto, in presencia de lo savio et discreto homo m. Jacomo de li a Bruni da Imola e de Marco Bon de Viniexia e de Zorzi Fustagner da « Coron e de mi Symon noder infrascripto, lo saulo et discreto homo a ser Andriolo Bragadin, fiyolo de mis. Iacomo Bragadin de Viniexia de a la contrada de sento Zumignan se eno qui convegnudi insembre cum a mis. Tantardido de Mezo da Viniexia in honorando consylier de Coa ron, et ali uendudo uno so sclauo lo quale elo aueua comprado in la « Tana da uno Sarayni per cento e cinquanta aspri de arzento cum lazo a (agio), segondo la confession del dito sclauo, et a dado infrascripto a mis. Tantardido a lo sourascripto ser Andriolo in pagamento per lo a dito sclauo ducati de oro uinti et uno in moneda cum lazo, lo quale a sclauo a nome Piero Rosso et in presencia de li sourascripti testimoa ni e de lo dito sclauo fo fatto lo pagamento, e siando pagado e con-« tento lo dido ser Andriolo dal dito mis. Tandardido, lo dito ser Ana driolo pygla per la man lo dito Piero Rosso so sclauo, e si lo de in a man de lo sourascripto mis. Tandardido e de tutto questo se contena to lo dito sclauo Piero Rosso et inclinalo per so signor lo dito mis. Tana tardido. Oblegandose lo dito sclauo de auerlo per so signor cusi como « elo aueua lo dito ser Andriolo, lo dito ser Andriolo se oblega de dea fenderlilo in tute le parti del mondo et in agni zudixio, e lo dito mis. a Tantardido per lo sclauo de ogno dano et interesse che interuegnisse a a mis. Tantardido infrascripto per lo pagamento de lo dicto sclavo a quando elo podesse prouar che elo non fosse so sclauo, lo dito ser An-« driolo se oblega de refarli lo dito pagamento a ducati de oro xxi de a bon pexo.

« Et io Symon figliolo mis. Jacomo de li Bruni da Imola per la impe-« riale autoritate not. publico e zudexe ordenario fui presente a tutto.

« Una cum li sourascripti testimonj mmss. ».

Il notaio non segna il luogo dove rogo l'istromento; ma puossi arguire che appunto in Corone o nelle sue vicinanze si facesse. Serie degli scrilli in dialetto veneziano, di Bartol. Gamba, pag. 35.

(22) Fontanini, Diss. de masnadis.

(23) Quod sclavi super navigiis non leventur; quod aliqua persona januensis non possil deferre mamaluchos mares et faeminas in Alexandriam ultra mare vel ad aliquem locum subditum soldano Bubiloniae (cioè del Cairo).

(24) Lib. 11. c. 20, 55, 93. Nel succitato volume 11 dei Monum. Hist. patriae occorrono moltissimi ricordi di vendite e d'emancipazione di schia-

vi a Genova, fra cui ne scegliamo alcuni:

Nel 1156 Guglielmo Zulenio vende per otto lire la sua serva Agnese non fugitivam, neque furem, sed boni moris. — L'anno stesso, Simone di Mongiardino emancipa Girardo figlio di Ubaldo suo servo, pel prezzo di lire otto pavesi, senza ritener nulla del peculio che abbia o possa avere.

1158, 16 agosto. Mosso e sua moglie Marsibilia per lire cinquanta danno a Frederzone loro servo omnimodam facultatem vivendi, standi, agendi et faciendi quod velit utpote liber homo.

4159, 12 maggio. Malovriere tum amore Dei, tum pro solidis viginti-

quinque libera Alvarda sua serva; pena dieci libbre d'oro se egli o i suoi eredi vi attentino.

1160, 25 novembre. Guglielmo da Castenollo vendè un servo saracino

per cinquantanove soldi.

1161, 23 febbraio. Amico di Mirto dona a Lanfranco la porzione di proprietà che ha sopra Angelica sua serva e la figlia di lei. — 10 giugno seg. Guglielmo Moraga di Narbona vende per cinquantacinque soldi a prezzo finito un suo Saracino. — 28 luglio. Filippo Aradello libera il suo servo Giovanni per amore dell'anima sua, e gli dice: Proficiscere liber in Deo; e Giovanni in ricambio promette stare al suo servigio per quattro anni. — 17 settembre. Ribaldo de Curia libera il servo Pasquale col suo peculio per venticinque lire e per salute dell'anima.

1162, 9 ottobre. Senebaldo regala a suo figlio Alberto metà de' propri beni feudali e allodiali, excepta tantum Boneta ancilla mea et filiam ejus. — 19 novembre seg. Ogerio Vento nel testamento dichiara liberi tutti i servi e le ancelle sue se il Signore lo chiami a sè in quella malattia. Non morì, e un altro testamento fece l'11 maggio seg., colla stes-

sa clausola, eccettuando però il peculio d'essi servi.

1163, 4 agosto. Guilia Bulferico per mercede dell'anima sua e del ma-

rito manomette l'ancella Adelusia e il suo peculio.

1164, 1º maggio. Pier Cappellano e Stanfilla iugali manomettono Guglielmo servo con venti libbre di suo peculio. — Nell'inventario dell'eredità abbandonata da Guglielmo Scarsuria, del 17 giugno seg., è noverata Saracenam unam cum libertatis condicione testamento defuncti insercta.

1165, 21 giugno. Lanfranco Arzema per quattro lire e mezzo libera e manomette Aidelina sua ancella. Luca, figlia emancipata di lui, rinunzia pure ogni diritto che v'avesse. Giovanni Tossico, a un cui servo la Aidelina erasi unita (adhesisset), dichiara liberi i due primi figli che ne nascessero.

1192, Pietro re d'Arborea promette ai Genovesi che, se si ottenga di porre una chiesa in Oristano, darà al vescovo di Genova una curia con

tanti possessi e servi quanti ne ha in Arborea il vescovo di Pisa.

Il Cibrario, che spesso bisogna nominare qualvolta si ragioni del m**e**dio evo italiano, produsse carte genovesì di più tarde vendite di schiavi. Nel 1378 Benvegnuda vende quandam servam suam sclavam de progenie Tartarorum per ventidue lire di Barcellona, sanam ab omnibus magagnis occultis. Una pure de progenie Tartarorum è venduta il 1389 da Antonio di San Pier d'Arena; un'altra il 1391; un'altra di venticinque anni nel 1484, per sessanta lire di genovini, che sarebbero oggi fr. 1033. Nel testamento del famoso Filippo Strozzi, 14 maggio 1491, si legge : « Item, a Giovanni Grande *nero*, mio schiavo, lascio e lego la li-« beratione, e che lui sia libero e francho da ogni servitù dopo la vita a mia, et per detto effetto et per a que tempo da hora lo libero et absol-« vo da la mia potestà et da ogni servitù a che lui mi fosse tenuto; et a bisognandoli, per effecto di dicta sua liberatione o per cautela alcuna « sua intorno a ciò, voglio che gli heredi mie gliene faccino quella cau-« tela che lui vorrà, per potere dicta sua liberatione sempre mostrare « et farne fede ». Nella Cronaca fiorentina del Cambi trovo che nel 1529, quando Genova fu presa, i Francesi ebber l'arte di togliere tutti gli schiavi, i quali rivelarono dove stessero riposte le ricchezze dei padroni.

Melchior Gioja (Nuovo prospetto delle scienze economiche, part. m) asserisce che « non è la religione che abbia fatto sparire la schiavitù « dalla maggior parte dell' Europa, ma il lento progresso delle arti e del « lusso ». Il Libri (Histoire des sciences mathèm. en Italie) s' arrabatta

a provare che la Chiesa non se' nulla per la liberazione dei servi, anzi il contrario. L'argomento suo contro la Chiesa equivale precisamente a quest' altro: « Non è vero che il codice Albertino proibisca il furto, giacche ladri vi ha dov'esso è in vigore ». Fra i libri che costui dovette compulsare per la sua storia, sono quelli di Girolamo Cardano, del quale noi parliamo più avanti. Nel vol. x dell' edizione di Lione sta il trattato De arcanis aeternitatis, ove a pag. 31 vuol sostenere la leggittimità degli schiavi naturali, confutando la Chiesa che dichiara gli uomini eguali: « Questo genere di servi, acciocche nessuno potesse riguardarlo « come propagato dalla natura, e perciò legittimo, fu tolto affatto dalla a religione nostra, ossia da quélli che pubblicarono costituzioni, intera pretando quel detto che appo Dio non v'è nè servo nè libero. Sareba be come se alcuno, interpretando quel di Cristo In quel giorno nè a sposeranno, nè saranno sposati, dicesse inutile il matrimonio. Che « una servitù moderata e giusta sia utile allo Stato, è così certo, che an-« che la ingiusta e smodata è più utile che il non esserne alcuna: giaca chè i paesi dei Gentili furono più felici, ed ora quei de'Maomettani, che « non i Cristiani ». Questo passo è decisivo a mostrare le due influenze sempre in contrasto, del paganesimo con Aristotele, e della religione col Vangelo.

## CAPITOLO LXXXIII.

## I Comuni lombardi. Lotario II e Corrado III imperatori. Ruggero re di Sicilia. Arnaldo da Brescia.

Sciolta la servitù della gleba, raccolti sotto un' amministrazione e una giudicatura sola i tre ordini ridotti cittadini, e da tutti scegliendo i consoli, e una specie d'unità ricevendo dalla supremazia del papa, l'Italia trovavasi in essere di nazione assai più che non la Francia o la Germania. Non condensata è vero intorno ad una reggia, ma vigorosamente ripartita attorno ai tre centri d'autorità, il castello, la chiesa, il palazzo comunale, sarebbe camminata ad altissime fortune se gl'imperatori non l'avessero scompigliata col crearsi un partito.

Deboli erano questi, in Germania osteggiati dai maggiori feudatari. che aspiravano alla sovranità territoriale; e in Italia dai papi nel lungo certame delle Investiture. Enrico V, ambizioso ed avido, ma operoso, accorto, sprezzatore della pubblica opinione, poco sopravvisse all'accordo di Worms col papa, e in lui si estinse la stirpe francona, dopo avere per un secolo dominato la Germania. Lotario II datogli 4425 successore, rassegnò il suo ducato di Sassonia, e molt' altri possedimenti al genero Enrico di Baviera, della casa Guelfa: glieli disputò Federico il Losco di Hohenstaufen duca di Svevia, uno degli aspiranti al trono germanico; sicchè fra le due case cominciò l'inimicizia, che, dopo mutato natura ed oggetto, sconvolse Germania e Italia sotto il nome di Guelfi e Ghibellini.

Questi ultimi aveano il nome dal castello di Waiblingen nella diocesi d' Augusta, appartenente agli Hohenstaufen : gli altri dalla famiglia bavarese dei Guelfi d'Altdorf. Azzo, marchese di Lombardia, morendo centenario nel 1097 avea lasciato tre figli: Guelfo, che, come nato da Cunegonda erede dei Guelfi di Baviera, andò a ducare questo paese, e divenne stipite della casa di Brunswick, salita poi al trono d'Inghilterra; Ugo si condusse alla peggio, e vendè le proprie ragioni all'altro fratello Folco, figlio di Garsenda principessa del Maine, e progenitore dei marchesi d'Este in Italia. Signoreggiava egli il paese dal Mincio fin al mare, cioè Este, Rovigo col Polesine, Montagnana, Badia, oltre molte terre nella Lunigiana e nella Toscana. Guelfo ne pretendeva una porzione; e venuto a ripeterla coll' esercito, collegandosi al duca di Carintia e al patriarca d'Aquileja, di molti paesi s'impadronì: infine fu stipulato che la linea di Germania tenesse un terzo della città di Rovigo e la terra di Este, senza pregiudicare alle pretensioni che ostentava sull'eredità della contessa Matilde.

Da questa linea proveniva Enrico, che per la cessione di Lotario era divenuto il più ricco signore d' Europa e il più potente di Germania, tenendo una serie di paesi dal mar Baltico al Tirreno. Ma dalla parte ghibellina Corrado duca di Franconia, fratello di Federico il Losco, aveva redato di qua dell' Alpi i beni allodiali della casa Salica, e scese in Italia cercandone la corona. Un principe non d'altre forze proveduto che di quelle somministrategli dal paese, non potea riuscir pericoloso alla nascente libertà; onde fu il ben arrivato. A Milano lo storico Landolfo di San Paolo e il cavaliere Ruggero de' Crivelli deputati dall' arcivescovo Anselmo discussero le ragioni dei due principi emuli davanti al popolo, il quale indusse il metro-1128 polita a coronar re Corrado: molte città gli prestarono omaggio e doni; ma Pavia, Novara, Piacenza, Brescia e Cremona stettero contrarie a Milano, fin a dichiararne scomunicato l'arcivescovo che aveva unto l'usurpatore; anche la Toscana repugnò da lui; e Onorio II papa, che aveva riconosciuto imperatore Lotario, scomunicò questo pretendente. Il quale tentò invano occupar Roma; sicchè gli stessi che s' erano chiariti a lui favorevoli per farsene un appoggio, l'abbandonarono quando il videro incentivo di guerre. Maneggiatosi alcun tempo, egli si riconciliò con Lotario, e dopo essere stato a carico de' Milanesi e Parmigiani, parti dall' Italia covando contro i Comuni lombardi un dispetto che trasmise al nipote Federico Barbarossa.

Essi Comuni appena costituitisi, esercitavano nimicizie un contro l'altro; e particolarmente in quel piano che dalle alpi Retiche e Leponzie declina sino al Po ed al mare, ricco di nove città indipendenti, Como, Bergamo, Brescia, Milano, Lodi, Crema, Cremona, Pavia, Novara, frequenti appigli di risse porgeano i terreni confinanti, le rivalità di mercato, la comunanza delle acque irrigatorie.

Quel diritto del pugno, cioè della guerra particolare, che fin là aveano esercitato i feudatari, allora se lo presero i Comuni, non compressi da superiorità materiale, non da morale ritegno, abbandonandosi a quella rivalità di vicini a vicini, che sembra inesorabile maledizione degli Italiani. Non avevano ancor finito di abbattere i conti rurali, e già rompeva guerra Cremona a Crema e Brescia, Pavia a Tortona, Milano a Novara e Lodi; l'ambizione e la forza dava-

no ai poderosi il desiderio e l'ardire di opprimere i deboli.

Pavia memore di essere stata sede dei re goti e longobardi, e Milano superba d'antichità, di vasto territorio, di popolazione maggiore e della superiorità metropolitica, gareggiavano di preminenza, e si contrariavano in ogni fatto. Nella lite delle Investiture Pavia propendeva alla parte imperiale, alla pontifizia Milano, con cui parteggiarono Lodi, Cremona, Piacenza; e per insinuazione della contessa Matilde, giurarono lega di vent'anni onde osteggiare re Enrico, e sostenere Corrado quando al padre si ribellò. Le due parti erano equilibrate di forze; e poichè nessuno stabile nodo le congiungeva, era sicura della vittoria quella che arrivasse ad isolar la rivale. In fatto, secondo preponderasse una parzialità o l'altra, le città mutavano bandiera; e girati pochi anni, a Milano troviamo unite Crema,

Tortona, Parma, Modena, Brescia; mentre con Pavia s'assembrava-

no Cremona, Lodi, Novara, Asti, Reggio, Piacenza.

Quella mescolata che allora si faceva delle prerogative secolari colle ecclesiastiche, portava a nuove scissure. Crema col suo contado, che chiamavasi isola di Folcherio, era stata a giurisdizione dei marchesi di Toscana, fin quando nel 1098 la contessa Matilde ne fe' cessione al vescovo e alla città di Cremona. Tale dipendenza spiacque ai Cremaschi, che coll' armi assicurarono la propria libertà: ma

di qui cominciarono nimicizie lunghe e vergognose (1).

Milano, sede del metropolita, pretendeva non solo alla superiorità che questi traeva dal posto gerarchico, e per cui ordinava i vescovi della provincia e li convocava a concilio; ma che a lui competesse anche l'eleggerli, mentre le chiese particolari tenevano gelosamente al diritto antico di nominare i propri pastori. Da ciò elezioni tempestose, contrastate, doppie, complicate dall'appoggio del papa e dell'imperatore, e per le quali il litigio delle Investiture dalle sommità sociali scendeva fin alle contingenze più particolari. Per simili ragioni, e insieme per gelosia del ricco mercato che vi si teneva, i Milanesi campeggiarono Lodi rinnovando le ostilità, cioè lo sperpero della campagna e la rapina delle messi per quattro anni, in capo ai quali ridottala per fame, la smantellarono; gli abitanti dissiparono in sei 1111 borgate del contorno, sottoposte a rigide condizioni; sciolsero il ric-

co mercato, nè Lodi-vecchio risorse mai più.

La stessa contesa per l'elezione dei vescovi cagionò la guerra di Milano contro Como, descritta da un rozzo poeta contemporaneo (2), dolente di pubblicar il duolo anzichè la letizia d'un popolo da molti secoli fiorente. Aveano i Comaschi eletto canonicamente Guido dei Grimoldi di Cavallasca; mentre il milanese Landolfo da Carcano, destinatovi da Enrico V, si fece ordinare dal patriarca d' Aquileja, parziale d'esso imperatore; intruso di rapina nella sede, procurava mantenervisi ad onta del popolo, e fortificatosi nel castello di san Giorgio presso Maliaso sul lago di Lugano, scialacquava in privilegi e donazioni il patrimonio della mensa. Risoluti a tor di mezzo lo scisma e lo sperpero, i consoli comaschi Adamo del Pero e Gaudenzio da Fontanella coi vassalli di Guido vi assalgono Landolfo, e fat- 1116 tolo prigione, lo consegnano a Guido. Essendo nella mischia rimasto ucciso Ottone insigne capitano milanese, Giordano da Clivio arcivescovo di Milano, invece d'insinuare pace e perdono, espone alla basilica Ambrosiana le vesti insanguinate e le vedove degli uccisi, le quali strillando chiedono vendetta; e serrata la chiesa, egli dichiara resteranno sospesi i sacramenti finchè non sia vendicato il sangue sparso.

In quelle assemblee tumultuose, dove la passione è unica consigliera, e l'urlo predomina sulla ragione, fu decretata la guerra; i Milanesi, mandato un araldo a denunziarla, assalsero Como, e incominciarono una guerra, paragonata all'assedio di Troja per la durata, e meglio per l'accordarsi delle forze lombarde contro una sola

città.

Il guerreggiare d'allora non conduceya a pronti esiti, come le im-Cantù, St. degli Ital. - III, 26

prese comandate e dirette da volontà unica e robusta. Un Comune avea ricevuto un torto, e nel consiglio erasi decisa la guerra? più giorni rintoccava la campana, acciocchè gli uomini capaci s'allestissero d'armi; uomini che mai non s'erano esercitati insieme, che fin allora aveano badato ai campi o alle arti, e che non usavano nè vestire nè armi uniformi, unicamente diretti a vincere e far al nemico il peggior male. A buona stagione traevasi fuori il carroccio, e dietro e attorno a quello moveva la gente contro il territorio nemico, stramenava le campagne, sfasciava i casali, rapiva gli armenti ché non avessero avuto tempo di ridursi nel recinto della città, alla quale poi mettevasi assedio, procurando il più delle volte prenderla per fame, giacchè, prima de' cannoni, le terre murate aveano sempre il vantaggio sopra gli assalitori. Nelle guerre feudali vedemmo i soldati abbandonare il capo a mezzo dell'impresa, allo scadere dell'obbligato servizio. Qui gli assalitori erano gente che avevano campi, arti, famiglia, interessi, onde mal sopportavano i diuturni accampamenti, e alla mietitura o all'avvicinarsi della vernata tornavano a casa a rifocillarsi, per ripigliar poi col nuovo anno la campagna.

Di tal guisa fu condotta la guerra contro Como. I Comaschi erano valorosissimi fra i Lombardi, come montanari e avvezzi in opra di caccia e battaglie: e chiuso colla Camerlata e col castello Baradello il passo verso Milano, poterono impedire gli approcci al patrio suolo. Gli assecondavano gli abitanti della val Intelvi, intrepidi petti, e insieme abilissimi a inventare congegni militari. Maggior numero di città prese parte con Milano, quali Cremona, Pavia, Brescia, Bergamo, la Liguria, Vercelli colla mercantile Asti, e colla contessa di Biandrate recante in braccio il giovane figliuolo: Novara venne spontanea, invitata la forte Verona, e Bologna dotta nelle leggi, e Ferrara non meno famosa che Mantova per bravissimi arcadori, e Guastalla, e Parma coi cavalieri della Garfagnana, benchè avesse guerra con Piacenza (3). La politica gli avrebbe stornati dal favorire la poderosa città contro la inoffensiva, ma v'erano costretti dalla prepotenza. Ch' è peggio, gli abitanti dell'isola Comacina e di quei contorni si chiarirono ostili a Como, sicchè anche il lago fu contaminato di battaglie navali. Fin a Varese si allargò la guerra e al lago di Lugano; ardite le fazioni, alterni i successi; or una parte or l'altra innalzavano al cielo inni per vittorie fratricide. Se non che fra tanto ardore poca era l'abilità, pochissima la disciplina, nessuna autorità preponderante; e come avviene nelle mosse tumultuarie, ognuno volea comandare, nessuno obbedire. La campagna era una desolazione, straziati i fecondi oliveti e le vigne della spiaggia, ranite le mandre.

Moriva intanto il vescovo Guido, causa e fomento della guerra; moriva esortando a star saldi nella cattolica fede e nella carità, e difendere la patria. I Comaschi aveano perduto molti valorosi; soffrivano da dieci anni di devastazione sì per terra, sì dal lago, del quale la sponda orientale apparteneva ai Milanesi, che con tutti i loro alleati s'accinsero all' estremo sforzo. Tratti legnami da Lecco, ingeneri e costruttori da Genova e Pisa, strinsero dappresso la città, i

cui abitanti, sproveduti d'ogni altro riparo, l'abbandonarono notturni, per ricoverarsi nel munito borgo di Vico; e quivi interposero di pace Anselmo arcivescovo di Milano. E ne fu condizione che, salve le vite, si sfasciassero le mura e le fortificazioni della città e dei sobborghi; Como riconoscesse Milano con annuo tributo. Eppure i vincitori sfrenati posero a sacco e fuoco la città, menarono in cattività agricoltori, servi, cittadini. Non s' aveano allora guarnigioni per tener in ceppi i vinti, e perciò bisognava disperderli: in fatti i Comaschi furono costretti abitare all'aperto, pagare annualmente il viatico e il fodero e smettere il solito mercato. Ciò per altro non li pri-

vava dal governarsi a comune, con leggi e magistrati propri.

Di questa guerra narrammo le particolarità, come esempio di tutte le altre allora agitate. Ne inorgogli Milano, che poco poi osteggiò Crema, e tutta Lombardia andava a scompiglio per fazioni interne; laonde papa Innocenzo II s' argomentò al riparo spedendo san Bernardo borgognone, fondatore de' Cistercesi, ed anima della società cristiana di quel tempo. Ne'monasteri non voleva egli si cercasse un rifugio contro il mondo, bensì forza di combatterlo e guidarlo; l' operosità essere principio di salute, e perciò i monaci addestrava alle lettere e all'agricoltura. Dottissimo coi teologi, popolarissimo coi campagnuoli, vigilava sull'intera cristianità, maneggiava gl'interessi delle nazioni, pur sempre ribramando la sua devota solitudine, alla quale tornava appena avesse finito di riconciliare i re, di far riconoscere i papi, o di spingere tutta Europa contro l'Asia; e preparava libri che il fecero collocare allato ai santi padri, e fra gli ascetici prediletti alle anime contemplative. Quand' egli calò in Lombardia, accorreva la gente per udirlo, e il riceveano a ginocchi, e mettendo fuori argento, oro, arazzi, quanto aveano di meglio; e beato chi ottenesse un filo della sua tunica. Riuscì egli ad esaltar lo zelo, sicchè uomini e donne si vedeano in capelli raccorci e vesti dimesse, e sulle tavole acqua invece dei vini generosi; liberati i prigionieri, emendati i costumi, e ciò che più era difficile, ristabilita dapertutto la pace. I Milanesi, meravigliati dell'unione di tanto senno con tanta bontà, il voleano arcivescovo: ma egli, per cui i gradi e le comparse erano 1135 una condanna, s'affrettò di tornare alle maschie voluttà della solitudine penitente, lasciando presso Milano il monastero di Chiaravalle, dal quale e dagli altri di Morimondo e di Cerreto i Cistercesi tolsero a sanare le pantanose pianure, introducendovi i prati irrigatori, la fabbrica de' formaggi e la coltivazione del riso.

Non avea fatto che partire Bernardo, e gli sdegni ribollirono; e Cremona e Pavia, dove l'eloquenza di lui poco aveva approdato, si ritorsero contro Milano. Il vescovo pavese guidò le milizie: e i Milanesi non solo lo sconfissero, ma lui stesso fecero prigioniero con molti de' suoi, i quali rimandarono colle mani legate al tergo, e attaccato un fascetto di fieno acceso tra i fischi plebei. Tornarono i Pavesi alla riscossa, ma a Maconago furono rolli ancora. I Milanesi portarono pur guerra a Novara e Cremona, la quale oppose loro il castello di Pizzighettone sull' Adda. Violenze che partorivano vio-

lenze, e colle violenze doveano finire.

Ouel che intitolavasi regno d'Italia era diviso tra molti feudatarl. quali il marchese di Monferrato tra gli Apennini, il Po e il Tanaro; il marchese del Vasto, che fu poi detto di Saluzzo, fra il Po e le alpi Marittime; ai quali due s'interponeva il contado d'Asti, e accanto quel di Biandrate che dominava il Canavese fra le due Dore Riparia e Baltea. Gl'imperatori, per assicurarsi il passo in Italia, aveano sottoposti a duchi tedeschi anche il pendio meridionale dell'Alpi; onde la Baviera stendeasi fin a Bolzano, cioè di qua dall'alpi Retiche che ci separano dai Tedeschi; i Guelfi e il ducato d' Alemagna fin a Bellinzona, di qua dalle Lepontine; quel di Svevia fino a Chiavenna, di qua dalle Retiche; le alpi Giulie erano a dominio del duca di Carintia, al quale furono recate la contea di Trento, e le marche di Verona, d'Aquileja, d'Istria, tenendo in rispetto la Lombardia da un lato, dall'altro gli Ungheresi. Ma i re tedeschi, intenti ad assicurare la prevalenza della gente germanica sopra la slava, vollero estenuare la Carintia, sicché abbondarono di concessioni col Veronese, che poi da quella restò separato del tutto quando i patriarchi d'Aquileja ebbero la sovranità del Friuli, poi dell'intera Istria, succedendo alle famiglie ereditarie degli Eppenstein, Sponheim, Andechs. Allora Verona, tornata Italiana, maturò pur essa i germi repubblicani, sotto un vescovo cui dava importanza il custodire gli sbocchi dell' Alpi e il passo del fiume, che coprono Italia dai Tedeschi.

Il marchese Obizo Malaspina, oltre la Lunigiana, avea molti possessi nel confine di Cremona, e da Massa presso il Lucchese fino a Nazano presso l'avia: tratto di settanta miglia (4). La casa savojarda di Morienna usciva dalle sue valli allobroghe per allargarsi sempre più di qua dall'Alpi, occupando i marchesati d'Ivrea e di Susa; e Ulrico Manfredi, al tempo d'Enrico I, possedeva dall'alpi Cozie fin alla riviera di Genova, e da Mondovì ad Asti: la qual città era signoreggiata da un suo fratello vescovo. Ma troppo spesso suddivisa per eredità, la Casa di Savoja non accennava all'importanza che trasse

più tardi dalla sua posizione.

Nell'Apennino toscano avanzavano conti e marchesi e molti domini immuni di nobili; ovvero monasteri, badie, beni vescovili isolati, sceveri dal movimento repubblicano. La potenza dei marchesi, poi della contessa Matilde, avea nell'Etruria frenato le fazioni, e assicurato il predominio papale, sicchè rado o non mai s'era veduto un vescovado diviso fra due competitori. I governi liberi vi tardarono dunque a svolgersi fin quando, disputandosi fra il papa e l'imperatore la successione a quella signoria, i popoli incerti a chi obbedire, furono men soggetti ad entrambi i competitori, e nella negligenza di questi providero da sè al proprio ordinamento.

Roma offriva sempre gran mescolanza d'antichissimo e di novissimo, e dei tre elementi di popolo, di feudo, di sacerdozio. Prefetto, consoli, senato formavano una costituzione repubblicana, i feudatari e i castelli rappresentavano il diritto della spada, il papa la sovranità; e si urtavano e prevaleano a vicenda. Nel x secolo, tutto forza, sormontarono i feudatari, stabilendo quella oligarchia turbolenta, che quasi assorbì la ecclesiastica. Colla restaurazione degli Ottoni

la nobiltà fu repressa, e rialzato il papato, appoggiandosi però allo

straniero, che riservava a sè la moneta e la giustizia.

I pontesici, mentre aveano assodata l'autorità su tutto il mondo, pochissima ne godevano nella città di loro residenza. Per le ripetute donazioni imperiali dominavano l'antico ducato di Roma, l'Esarcato e la Pentapoli: ma erano cinti da robusti signori, quali il duca di Spoleto nell'Ombria meridionale, nel Piceno e in parte del Sannio; a mezzodì il marchesato di Guarnerio fra gli Apennini e l'Adriatico. da Pesaro ad Osimo; di qui alla Pescara quel di Camerino e di Fermo; quel di Teate dalla Pescara a Trivento; principi indipendenti non appena l'imperatore avesse vôlto le spalle all'Italia. Le città poi a levante del Lazio e a maestro della Toscana formavano altrettanti ducati sotto vescovi e signori. La stessa campagna romana era sparsa di signorotti, che da Palestrina, da Tusculo, da Bracciano, ne faceano infelice governo, impedivano la coltura de' campi, e perfino nel sepolcro di Cecilia Metella e di Nerone, o nelle terme di Caracalla fortificandosi, teneano serva ai loro capricci l'antica capitale del mondo: che più? fra le sue mura stesse, sovente una fazione dal Coliseo, un'altra dalla torre di Crescenzio, una terza dal Pincio venivano a provocarsi.

Urbs, cioè la città per eccellenza, chiamavasi Roma, e senato il suo consiglio comunale come ai tempi di Cesare e di Scipione. Dieci elettori di ciascuno dei tredici rioni della città, ogn'anno sceglievano cinquantasei senatori, probabilmente tutti nobili; fra' quali sembra che alcuni formassero, forse per turno, il consiglio secreto del patrizio, rappresentante della repubblica. Geroo, preposto di Reichersperg, nel 1100, scrive ad Enrico prete cardinale: — I senatori romani giudicano delle cause civili; le maggiori e universali spettano al pontefice o al suo vicario, ed all'imperatore o al vicario di lui prefetto della città; il quale la dignità propria rileva da en-

" trambi, cioè dal papa a cui fa omaggio, e dall'imperatore da cui riceve le insegne della dignità, cioè la spada sguainata. E come

« coloro cui spetta guidar l'esercito sono investiti col vessillo, così « per lungo uso il prefetto della città è investito colla spada, sguai-

« nata contro i malfattori. Il prefetto della città poi della spada usa « legittimamente a sgomento de'malvagi e conforto dei buoni, a onor

« del sacerdozio ed a servizio dell' Impero » (5).

I nomi pomposi mal mascheravano il decadimento, giacchè i palazzi si sfasciavano (6); la liberazione di Roberto Guiscardo avea ridotto deserti i quartieri fra il Coliseo e il Laterano, che la mal' aria finì di spopolare; il suo territorio abbracciava angusto circuito, di là del quale Roma trovava nemici i comuni di Albano e di Tusculo come ai tempi di Romolo, ed ogni primavera bisognava uscire a combatterli, e devastare la già povera campagna. Unica ricchezza della città erano il danaro e i forestieri che vi traeva la presenza del papa: ma mentre questo nella restante Italia era venerato come capo del partito nazionale e tutore della libertà, quivi era esoso come principe; spesso n' era cacciato dai signori che ricusavano stargli dipendenti; ma il popolo che, con vezzo non più disimparato, avea gridato Morte e fuori, ben tosto ne sentiva bisogno e desiderio, e gridava Viva e torna, con quegli schiamazzi plateali che stoltamen-

te si giudicano pubblico voto.

Dividevano allora la città due fazioni, guidate l'una da Leone dei Frangipani, l'altra da Pier di Leone; e con violenze e tranelli faticarono a dar un successore a Calisto II. I Frangipani portavano Lam-1124 berto vescovo d'Ostia, che prevalse col nome di Onorio II: ma alla costui morte si rinnovano bucheramenti e tumulti a favore d'un figliuolo di Pier di Leone: e sebbene i migliori s'accordino ad eleg-1130 gere Gregorio cardinal di Sant' Angelo, che volle chiamarsi Innocenzo II, gli altri vi oppongono il loro creato col nome di Anacleto II(7) e ne nasce uno scisma scandaloso. Anacleto, colle spoglie della basilica Vaticana compra fautori ed armi; Innocenzo, che non poteva se non tenersi nei palazzi muniti dei Frangipani, stabilisce andarse-

se non tenersi nei palazzi muniti dei Frangipani, stabilisce andarsene, e dalle navi pisane portato in Francia, in Inghilterra, in Germania, ricevette omaggio e riverenza, giovato dall' eloquenza di san Bernardo. La cella di questo, al concilio di Pisa, vedeasi affoliata di prelati, ansiosi di trattar seco degli affari del mondo e dell' anima.

Per assistere Innocenzo contro l'antipapa e per frenare le città emancipate, Lotario imperatore calò dall' Alpi, non accompagnato da verun cavaliere di Svevia nè di Franconia, ed avendo per portastendardo quel Corrado, che dianzi aveva accettato la corona d'Italia. Ma a Milano si vide chiuse le porte in faccia, essendosi Anacleto amicato quell'arcivescovo Anselmo, scomunicato da Onorio II, talchè non pote farsi coronare re d'Italia; a Roma Anacleto respinse il competitore, fortificandosi in Vaticano, mentre Innocenzo doveva munire il Laterano, ove coronò Lotario.

Messa allora in campo la controversia dell'eredità della contessa Matilde, fu conciliata con questo patto, che Innocenzo ne investisse Lotario vita sua durante, e dopo lui il duca di Baviera genero di esso imperatore, siccome di feudi della Chiesa, alla quale dovessero retribuire cento marchi d'argento l'anno, poi al morire dell'ultimo tornerebbero alla santa sede. Con quest'atto l'imperatore veniva a riconoscersi vassallo e tributario del pontefice (8).

La fazione d'Anacleto rialzò ben presto il capo, sicchè Innocenzo invocò Lotario, il quale riconciliatosi colla casa di Hohenstaufen, tornò con maggiori forze: ma gli effetti furono poco più felici che la prima volta; perchè se Milano il favorì, gli si avversarono Cremona, Parma, Piacenza che egli dovette ridurre per forza ad obbedirgli.

Restavano sempre avversi all'Impero nelle parti meridionali i Normanni, che avendo ormai sottratte tutte le città greche ai catapani, e occupata la nuova Longobardia, eccetto Benevento che rimaneva ai papi, e Napoli che di nome dipendeva dai Greci, viepiù sentivano il bisogno dei forti, l'indipendenza. Comunque sostenitori del pontefice contro gli stranieri, poca mostravangli condiscendenza nell'interno loro dominio, nè si tenevano in dovere di ricevere legati papali in paesi che essi col proprio braccio aveano sottratti agli Infedeli o ai Greci, e restituiti alla vera Chiesa. Urbano II erasi guadagnato Ruggiero, nominandolo legato in Sicilia, cosa mai più concessa a ve-

run regnante, e donde derivò quel che chiamarono poi tribunale della monarchia di Sicilia, cioè che esso e i suoi discendenti godessero il titolo ed esercitassero i diritti di legati ereditari e perpetui della santa sede, per ciò portando nelle solennità mitra, anello, sandali, dalmatica, pastorale (9). Morto poi Guglielmo II duca di Pu- 1127 glia, anche il dominio di qua dal Faro restò a Ruggero, che così pos-

sedeva tutto quel che fu poi regno di Napoli.

Onorio II vide lesa la sua superiorità nel fare un tanto acquisto senza sua adesione, ben conoscendo come il gran conte dominando la Sicilia, la Puglia, la Calabria, avrebbe dettato la legge a Roma. E perchè quegli assali Benevento città pontifizia, Onorio lo scomunicò, e mosse contro di esso in armi, dando perfino indulgenza plenaria a chi perisse in quella guerra. I principali conti assecondarono il pontefice; ma Ruggero venuto di Sicilia con buon esercito, prese le città primarie; e il papa, che vedeva ogni giorno diminuirsi le sue truppe, s'accontentò d'investirlo della Puglia e Calabria. Non andò troppo sottigliando sui diritti l'antipapa Anacleto, e bisognoso di fautori, a Ruggero concedette il titolo di re di Sicilia, l'investitura del- 1130 la Puglia, Calabria, Salerno, e la supremazia sul ducato di Napoli e il principato di Capua: in Palermo fu celebrata la pomposa coronazione, e restò costituito il regno delle Due Sicilie, terminando le antiche repubbliche nel mezzodì, quando nel settentrione d'Italia sbocciavano le nuove.

I baroni e conti, fin allora tutti pari di potenza, mal soffersero di vedersi imposto un superiore; e Roberto dovette star sempre coll'armi in pugno, e col ferro, col fuoco, colle prigioni soffocando le rinascenti rivolte, fece guasti non minori di quelli de' Musulmani. Anche Amalfi fu costretta demolir le fortificazioni e a lui sottoporsi.Roberto principe di Capua, primo tra i baroni normanni, e che intitolavasi per la grazia di Dio, vedendosi rapita l'indipendenza, si uni coi signori che voleano difenderla e collo straticò di Napoli, ma soccombette. Andò invocare i soccorsi de' Pisani, ma Ruggero colla flotta di Sicilia e della soggiogata Amalfi assalì Napoli, il cui straticò

seppe resistere all' armi ed alla fame.

Tanta possa di Ruggero ingelosiva e gli imperatori d' Oriente, già altre volte minacciati dai Normanni; e Lotario, a cui esclamavano i tanti oppressi da Ruggero; e più Innocenzo, che vedea sempre peggio rimossa la speranza di ricuperare la sua sede. Lotario, spinto dalle preghiere di Roberto di Capua, ed esortato da san Bernardo a toglier via lo scisma, mosse contro Ruggero, allargò Napoli, rimise 4137 Roberto in Capua, sicchè Ruggero, perdute tutte le terre di qua del Faro, dovette ricoverare in Sicilia. I Pisani, vedendo il bel destro di vendicarsi dell'antica emula, con ben cento navi assalirono Amalfi, e costrettala a cedere, vi esercitarono fieramente i diritti della vittoria. Da quel punto Ámalfi più non contò, sebbene le forme repubblicane conservasse internamente fin al 1350, quando i re di Napoli le abolirono. I suoi banchi in Levante restarono deserti, od occupati da più felici successori; a' suoi porti non concorsero più se non i devoti a visitare il corpo di sant' Andrea, che il cardinale Capuano

rapi alla Chiesa di Costantinopoli nel 1207, e che stillava manna. Chi oggi, andando a interrogare i tanti problemi della storia nazionale, visita la patria di Flavio Gioja e di Masaniello sulla deliziosa riva dove il mare frange tra Napoli e Salerno, sentesi stringere il cuore ai pochi e luridi abituri sopravanzati colà dove sorgeva l'antica legislatrice del Mediterraneo; e sedendo pensoso su qualche barca pescareccia nel porto a cui affluivano le ricchezze d'Oriente, invece dell'operoso tumulto di ottantamila abitanti, non vede che l'abbandonata negligenza di pochi pescatori, non ode che il gemito de' limosinanti.

Era quello il momento di mettere al nulla il dominio de' Normanni se, al solito, non fossero entrate contestazioni fra i federati. Alla presa di Salerno i Pisani recaronsi a dispetto che l'imperatore segnasse la capitolazione senza loro intervento: poi il papa pretendeva quella città appartenesse a lui, e volendo sminuzzar il dominio coll'eleggere un nuovo duca di Puglia, disputavasi a chi toccasse dargli l'investitura; alfine conchiusero gliela conferirebbero e il papa e l'imperatore, tenendo entrambi il gonfalone. Altre controversie nacquero per Montecassino: ma pure rappattumati, Innocenzo e Lotario ripresero la via di Roma, ove il papa coll'armi imperiali potè rientrare. Lotario, devastata l'Italia nell'andata e nel ritorno, se sxbre ne partiva con poca gloria e meno frutto, allorchè morì vicin di Trento: uom prode e d'onore, amico del retto, ma non robusto quanto ai tempi occorreva.

Ruggero che aveva aspettato il consueto scomporsi dell' esercito imperiale, bentosto tornò, riprese le città senza dar ascolto a san Bernardo, venuto consigliatore di pace: anzi pretese erigersi arbitro fra Innocenzo e l'antipapa Anacleto; e morto questo, ne nominò un altro in Vittore IV. Però Bernardo tanto fece, che menò l'antipapa a' piedi d'Innocenzo, al qual pure si sottomisero i dissidenti. Ed egli raccolse in Laterano l'XI concilio ecumenico con duemila prelati, ai quali disse:—Voi sapete che Roma è capitale del mondo; che le dignità ecclesiastiche si ricevono per la permissione del sommo pontefice, siccome feudo; nè senza di ciò possono legittimamente

" possedersi".

Ivi scomunicò Ruggero, poi in persona mosse con buone armi, disposto a guerreggiarlo se non accettasse le proposizioni di pace. Reiette queste, attaccò il pertinace, ma incontrò sfortuna eguale al suo predecessore Leone XI, e come lui ne trasse profitto: perocchè, caduto prigione con molti cardinali, vide il suo vincitore gittarsegli ai piedi e domandargli perdono dell' averlo vinto; laonde egli conchiuse pace con Ruggero, rinnovandogli l' investitura già avuta dall' antipapa, purchè prestasse alla romana Chiesa l' omaggio e seicento schifati d' oro ogn'anno (10). Nel titolo restava eccettuato Salerno, sul cui principato i papi ebbero sempre pretensioni: ma erano comprese Capua, tolta al perseverante Roberto, e Napoli colle sue dipendenze, la quale, avendo perduto in battaglia il duca accettò di sottomettersi al nuovo re.

Di qui restò confermato l'alto dominio della santa sede sopra il

Reame, già da essa acquistato mezzo secolo prima. Ruggero da nuove vittorie, da bandi e confische cercò una legittimazione, che al secolo

nostro garba meglio che non a benedizione papale.

A re Lotario in Germania parea dovesse succedere il guelfo Enrico, ma prevalse Corrado di Franconia, che, abdicata la corona italica, poco dopo andò crociato con settantamila cavalieri e innumere- 1147 voli fanti, pochi de' quali dopo orribili patimenti lo accompagnarono al ritorno. Nella sua lunga assenza, i Comuni presero incremento in Italia; e sotto diverse sembianze, ma in ogni parte appariva la libertà, e manifestavasi nel cozzarsi di Venezia con Ravenna, di Pisa e Firenze con Lucca, di Vicenza con Trevesio, di Fano con Pesaro. Fossombrone, Sinigaglia, di Verona con Padova perchè avea stornato il letto dell'Adige; di Modena con Bologna perchè a questa erasi data la badia di Nonantola; di Cremona e Pavia con Milano, che già non paga della libertà, voleva anche dominio sulle città del contorno. Mal sostenuti dal potere imperiale, i baroni soccombevano agli sforzi de' Comuni, che venivano estendendo l'eguaglianza popolare; sicchè questa prevalse anche in Toscana. Firenze, Siena, Pistoja, Arezzo primeggiavano sui Comuni e sui dinasti limitrofi; e, secondo una lettera di Pietro abbate di Cluny a re Ruggero, « mise-« rabile era l'aspetto della Toscana, confondendosi le cose umane e « le divine; città, castelli, borgate, ville, strade pubbliche, fin le chie-« se erano esposte a omicidi, sacrilegi, rapine; pellegrini, cherici, « monaci, abbati, preti, vescovi, patriarchi v' erano presi, spogliati. « battuti, uccisi » (11). I principi normanni reprimevano a mezzodi il movimento repubblicano; ma non che favorissero gl' imperatori, stavano in sospetto delle antiche pretensioni che potessero addurre contro il recente loro dominio.

In ogni parte la podestà imperiale era dunque in calo: nè prosperava la pontifizia, alla quale nuovo genere di sfide recò Arnaldo da Brescia. Educatosi in Francia alla scuola di Abelardo, libero pensatore, più rinomato per gli amori e le sventure sue che per l'ardimento del suo eclettismo, fu prima guerriero poi monaco, e cominciò a propagar in Italia le dubitanti e negative idee del suo maestro, e censurare i depravati costumi del clero. Bel parlatore, e ascoltato avidamente com' è sempre chi esercita la maldicenza, prese a battere la potenza ecclesiastica; repugnare il buon diritto che il clero possedesse beni, e regalie i vescovi, mentre avrebbero dovuto vivere all'apostolica di decime e di oblazioni, restituendo i possessi al principe cui appartenevano (12); e in ciò metteva convinzione ed entusiasmo maggiore che non que' novatori, i quali più tardi sull'orme sue venner a scassinare col ragionamento il regime cristiano dello Stato e della Chiesa. Paragonava egli i governi d'allora colle antiche repubbliche, sogno o delirio perpetuo degli Italiani, che allora veniva infervorato dai rinnovati studi classici de' giureconsulti. Volentieri lo ascoltavano i laici, che tenendo feudalmente privilegi dai vescovi, bramavano rendersene indipendenti; e i Politici, come si chiamavano i suoi fazionieri, crescendo più sempre di numero, scotevansi risolutamente dall' obbedienza del papa.

Era questo venuto in ira anche ai popolani perchè, essendosi rivoltati i cittadini di Tivoli, e avendo sconsitto in malo modo i Romani, esso gli assalì invero e coll'assedio li costrinse a capitolare, ma non sterminò le vite e le mura loro. Imprecando dunque a tale beni1111 gnità col solito titolo di tradimento, i Romani traggono tumultuosi

al Campidoglio, e come pegno della rinnovata repubblica rintegrano il senato di cinquantasei membri, e in nome di questo e del popolo romano intimano guerra ai vicini. Innocenzo morì prima di poterii

domare; e Celestino II succedutogli per pochi mesi, tolse a perseguitare Arnaldo, benchè già amico suo, e che mai sorretto dalla volubile aura vulgare, fuggi a Zurigo, prevenendo Zuinglio nel predicare contro la Chiesa, poi in Francia, in Germania, inseguito dapertutto dall' occhio e dalla voce di san Bernardo.

Le famiglie primarie dei Pierleoni e dei Frangipani, fin alle nemiche, si mettono d'accordo per umiliare la fazione democratica e svellere l'ordine repubblicano: ma i popolani, guidati dalla nobiltà inferiore, invocano l'immediata sovranità dell'imperatore, qual soleva ai tempi di Roma antica. Lucio II papa, che in processione armata marciava al Campidoglio per isnidarne i nuovi magistrati, è respinto a sassi, così che ne muore. Imbaldanzì la fazione avversa, e a fatica si potà nominare Eugenio III discepolo di san Bernardo, il quale per

si potè nominare Eugenio III discepolo di san Bernardo, il quale, per non dovere a forza riconoscere il senato, fuggì di Roma. Arnaldo soldò duemila Svizzeri, e questa forza venale condusse a raffermare la magistratura repubblicana del Campidoglio. Proponevasi egli istituire un ordine equestre, medio tra il popolo e il senato, ristabiliro i consoli ed i tribuni, insomma con una pedantesca e intempestiva restaurazione del passato ingrandiva l'autorità imperiale, mentre il

papa restringeva ai soli giudizi ecclesiastici.

Il vulgo è facile a credere che cogli antichi nomi ritornino le antiche grandezze; e coll'entusiasmo dell'applauso accoppiando al solito l'entusiasmo del furore, abbatte le torri e i palazzi dei nobili ayversi e de' cardinali, non senza ferirne alcuni, abolisce la dignità di prefetto di Roma per nominar patrizio Giordano, fratello d'Anacleto antipapa, ed obbliga tutti a prestargli giuramento. Eugenio, tentata invan la riconciliazione, scomunicò costui, poi unite le sue forze con quelle di Tivoli, costrinse a tornare all'obbedienza, e fu accolto con tante feste, con quante n'era stato escluso (13). Breve trionfo: e ben tosto costretto uscirne di nuovo, passò in Francia a sollecitar la crociata; mentre i repubblicanti chiamavano Corrado III, vantando non avere ad altro fine operato, che per restituire l'Impero nella grandezza che aveva sotto Costantino e Giustiniano, e perchè egli ricuperasse tutti gli onori che gli competevano e gli erano stati usurpati; avere perciò demolito le fortezze dei prepotenti; venisse in persona a compier l'opera, collocare sua sede in Roma, e abbattere i Normanni fautori del papa (14).

L'imperatore mal fidandosi a quel popolo leggero, provvide di truppe il pontefice; che con queste e con altre di Francia piantossi a Tusculo, e da quei terrieri e dai Normanni sostenuto, potè rinnovare i patti col popolo, lasciandogli il senato, ma nominando egli stesso un prefetto, giusta la prisca consuetudine. Però se il popolo voleva conformare lo statuto ai concetti d'Arnaldo e della storia, senza sgomentarsi delle idee classiche sopra l'illimitata autorità del principe, l'alta nobiltà desiderava mantenere la condizione feudale, impedendo e ai papi di dominare e al popolo d'emanciparsi. Continuò la repubblica sotto Anastasio IV; ma Adriano IV inglese, avendo la plebe assassinato il cardinale di Santa Pudenziana, diede lo straordinario esempio di interdire la capitale del cristianesimo finchè non fosse espulso Arnaldo. Il popolo sgomentato, massime che s'avvicinava la Pasqua, cacciò Arnaldo, che rifuggì presso un conte di Campania.

Anche Ruggero che teneva carezzati i pontefici sol in quanto gli giovavano, non avea tardato a venire in nuova rotta con essi, ne devastò le terre, guerreggiò e depredò Montecassino. Guerra più gloriosa recò ai Barbareschi d'Africa, assalendo Tripoli nido di corsari, Bona, Tunisi, e menandone schiave le donne in Sicilia. Gl'imperatori d'Oriente non cessavano di credere usurpatia se i possessi dei Normanni, e li molestavano; onde Ruggero mandò un'armata verso l' Epiro, prese Corfù, Cefalonia, Corinto, Negroponte, Atene, asportandone immense ricchezze e persone da ripopolarne la Sicilia, ma specialmente operai di seta. L'imperatore bisantino, cognato di Corrado III, sollecitava questo a venir in Italia, e rintuzzare il baldanzoso Normanno; intanto egli medesimo faceva grosse armi, e col soccorso de' Veneziani assalse Corfù: ma Ruggero ardì spingersi a Costantinopoli, gettando razzi incendiari contro il palazzo imperiale. Pure Corfù gli venne tolta, e la sua flotta battuta dalla veneta e genovese.

Corrado accingevasi a calare in Italia per la corona, e insieme per guerreggiare Ruggero, quando morì a Bamberga, si volle dire avve- 1152 lenato da medici della famosa scuola di Salerno, ch' erano rifuggiti a lui fingendo paura di Ruggero.

(1) Anno Domini mxcviii cepit guerra de Cremona, magnum frixorium Cremonensium. Sicardus.

(2) Quæque meis oculis vidi, potius reserabo. Anon. Cumanus, nei Rer.

tt. Scrip. v.

Mittunt ad cunctas legatos agmina partes
Ducere; Cremonæ Papiæque mittere curant;
Cum quibus et veniunt cum Brixia Pergama; totas
Ducere jussa suas simul et Liguria gentes;
Nec non adveniunt Vercellæ, cum quibus Astum,

Et comitissa suum gestando brachia natum: Sponte sua tota cum gente Novaria venit; Aspera cum multis venit et Verona vocata: Docta suas secum duxit Bononia leges: Attulit inde suas Ferraria nempe sagittas: Mantua cum rigidis nimium studiosa sagittis; Venit et ipsa simul quæ Guardastalla vocatur; Parma suos equites conduxit Garfanienses.

Anon. Cumanus.

(4) Gli sono confermati in un diploma di Federico 1,29 settembre 1164.

(5) Ap. Baluzio, *Miscel*. lib. v. p. 64.

(6) Ildeberto, vescovo di Reims nell' xi secolo, cantava:

Par tibi, Roma, nthil, cum sis prope tota ruina; Quam magni fueris integra, fracta doces. Urbs cecidit de qua si quicquam dicere dignum Moliar, huc potero dicere, Roma fuil. Non tamen annorum series, non flamma, nec ensis Ad plenum potuit hoc abolere decus. Tantum restat adhuc, tantum ruit, ut neque pars stans Equari possit, diruta nec refici....

(7) Che nei secoli dell' ignoranza e del fanatismo si facesse colpa a costui di discendere da Ebrei, e san Bernardo stesso il chiamasse judaica soboles, poca meraviglia. Ma Voltaire, accoppiando al solito la leggerezza e l'intolleranza, non rifina di ridere di un papa ebreo. La storia, se avesse voluto consultarla, gli avrebbe detto ch' e' non era ebreo e non fu papa.

(8) Questo fatto si rappresentò in un quadro del palazzo di Laterano,

ove Lotario riceve la corona di man del papa colla leggenda:

Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores, Post homo fit papæ, recipit quo dante coronam.

(9) Con queste insegne sono effigiati re Ruggero nel tempio di Monreale, e Guglielmo nella Martorana a Palermo: il cadavere di Federico II si trovò rivestito di abiti pontificali. Sin a Filippo II le suppliche per affari ecclesiastici dirigeansi al re col titolo di beatissimo padre.

(10) Concedimus, donamus et auctorizamus tibi, filio tuo Rogerio, et aliis filiis tuis secundum tuam ordinationem in regno substituendis, et hæredibus suis, coronam regni Siciliae et Calabriae et Apuliae etc. Tu autem et haeredes lui censum, videlicet sexcentos schifatos, annis singulis Romanae Ecclesiae persolvere debes etc.

(11) Ep. 34. lib. v.

... Arnoldus, quem Brixia protulit ortu (12)Pestifero, tenui nutrivit Gallia sumtu.... . . assumpto sapientis fronte, diserto Fallebat sermone rudes, clerumque procaci Insectans odio, monacorum acerrimus hostis, Plebis adulator, gaudens popularibus auris, Pontifices, ipsumque gravi corrodere lingua Audebal papam... Arliculos cliam fidei, certumque tenorem Non salis exacta stolidus pietate fovebat, Impia mellifluis admiscens toxica verbis.

Guntheri Ligur. Carmina, lib. 111.

Arnaldo divenne un dei nomi di moda nelle guerricciuole giasenisti-

che della fine del secolo passato. Senza consultare Tamburini e altre meschinità, vedi H. Franke, Arnold von Brescia und seine Zeit. Zurico 1825.

(13) San Bernardo diresse a Eugenio III i suoi libri De consideratione, nel iv dei quali gli dice: — Qual cosa è più nota ai secoli, che la pro-« tervia e il fasto de' Romani? gente disavvezza dalla pace, avvezza al « tumulto; gente immite e intrattabile finora, che non sa star sottomessa « se non quando non vale a resistere. Quest' è la piaga, e a te spetta il « curarla. Ridi forse di me, credendola incurabile? non dissidare ». (14) Otto Frising. De gestis Frid. lib. 1. cc. 27. 28. — Le proposizioni

de' Romani a Corrado furono compendiate in questi versi:

Rex valeat; quidquid cupit obtineat; super hostes Imperium teneat; Romae sedeat; regat orbem Princeps terrarum, ceu fecit Justinianus; Caesaris accipiat Caesar quae sunt sua praesul, Ut Christus jussit Petro solvente tributum.

## CAPITOLO LXXXIV.

## Federico Barbarossa.

Federico di Buren, feudatario della Svevia, che oggi diciamo regno di Würtemberg, a poche miglia da Goeppingen fabbricò s'un'altura un casale, detto perciò Hohenstausen, donde trasse il titolo la sua famiglia. Quanto coraggioso, tanto fu leale verso l'imperatore Enrico IV, che in compenso gli diede il ducato di Svevia e la mano di sua figlia Agnese. Morendo vecchissimo, lasciò due figli Federico e Corrado, il primo de' quali fu investito da Enrico V de' feudi paterni, l'altro della Franconia, e fu anche coronato re d'Italia dai Mi-1137 lanesi (pag. 408), ed eletto imperatore da alcuni, poi da tutti alla morte di Lotario di Sassonia. Morendo lasciò un figliuolo, ma conoscendo non esser tempi da fanciulli, raccomandò un figlio di suo fratello, Federico di nome, di soprannome Barbarossa. Alla dieta di Francoforte, dai principi dell' Impero, e da molti baroni di Lombar-1132 dia, di Toscana e d'altri paesi italici fu eletto re; e coronato in Aquisgrana, mandò ad Eugenio III e all' Italia notificando la sua elezione, che fu generalmente aggradita, anche nella speranza ch'egli riconciliasse Guelfi e Ghibellini, giacchè, capo di questi pel padre, per madre era nipote di Guelfo di Baviera, capo degli altri (1).

Sul fiore dei trent' anni, già era famoso nelle battaglie, ne' tornei, nelle crociate; dai Tedeschi vien noverato fra i principi più insigni; certo fu de' più robusti caratteri del medio evo. Saldo d'animo e di corpo, pronto d'ingegno, di memoria prodigiosa, dolce nel favellare, semplice nei costumi, paragone di castità, provido ne' consigli, valentissimo in opere di guerra, proteggeva i poeti e verseggiava egli stesso, sapeva di latino e di storia, e volle che dal cugino Ottone ve-

scovo di Frisinga fossero scritte le sue geste.

Offuscava tante doti coll'ambizione e l'avarizia, o almeno così qualificarono gl'Italiani il suo desiderio di ristabilire qui la regia prerogativa, e d'ottenerne i mezzi, cioè il danaro. Certamente a una profonda idea del dovere come egli lo intendeva, sagrificava interessi, sentimenti, pietà; e dovere supremo pareagli il rintegrare l'autorità imperiale; come tipi di essa toglieva Costantino e Giustiniano nell'aspetto ch'erano presentati dalla risorta giurisprudenza romana; e le idee sistematiche proseguiva coll'ostinatezza propria della sua nazione. Di qui le città, acquistato vigore, meno docili si manifestavano; di là la Chiesa aveva dimostrato la sua indipendenza, almeno in diritto; i baroni si tenevano in armi per assicurarsi la supremazia territoriale: e Federico si propose di frangere tutti questi

ostacoli col riformare il sistema ecclesiastico e il feudale, e abolire i Comuni.

Coronato appena, ecco deputati del pontesice a pregarlo di soccorsi contro i Romani rivoltosi; ecco Roberto di Capua invocare d'essere rimesso nel principato, toltogli dal re di Sicilia; ecco cittadini di Como e di Lodi, che senza missione delle proprie città, ma trovandosi colà per traffici, se gli buttano ai piedi, cospersi di cenere e con croci alla mano, implorando riparazione e vendetta delle loro

patrie soccombute ai Milanesi.

Diedero pel talento a Federico queste occasioni d'assumere aspetto di vindice dei deboli, cui potrebbe poi a sua voglia regolare; mentre alleandosi coi forti, non avrebbe fatto che crescere a questi l'ardimento. I Lodigiani stavano talmente alibiti, che invece di saper grado a quei due loro concittadini, li caricarono d'ingiurie; e a Sicherio, che il Barbarossa spediva con lettere di rimprovero ai Milanesi, non osarono fare accoglienze: di pessime poi n'ebbe costui allorchè le presentò ai Milanesi, che le calpestarono urlando; e fu gran che s'egli potè uscire salvo dalle lor mani e camparsi in Germania. Dello smacco s'inviperi Federico; e i Lodigiani vollero mansuefarlo collo spedirgli una chiave d'oro, e raccomandarsegli caldamente; anche Cremona e Pavia gli inviarono grossi regali; Milano pure ravveduta il donò d'una coppa d'oro piena di danaro: omaggi di paura, e i re li credono d'amore.

Pubblicato l'eribanno, Federico coll'esercito feudale mosse verso l'Italia, perocchè la potenza e il primato di questi imperatori non valeano se non scendendo in persona. Per via raccoglievano dai feudatari immediati il donativo, il foraggio e la tangente di milizie; mandavano ad esigere dalle città le dovute regalie; e poichè reprimevano coll'armi i contumaci, il loro viaggio era segnato da devastazioni. All'arrivo del re rimaneva sospesa la giurisdizione dei magistrati feudali, ed egli in persona rendeva giustizia, e riceveva l'appello di chiunque si credesse gravato dal proprio signore o inesaudito. Altrettanto avveniva nelle città; le quali pertanto consideravano come di gran conto il privilegio che non entrassero nelle lor mura i re, i quali, quanto vi stavano, erano despoti; iti che se ne fossero, tornava ognuno a fare il proprio talento (2).

A questa forma calossi il Barbarossa, è truppe non minori delle sue gli menava il gran prode Enrico il Leone de' Guelfi d' Este, alla qual famiglia l'imperatore avea dato l'investitura della marca di Toscana, del ducato di Spoleto, del principato di Sardegna, e dei beni allodiali della contessa Matilde; sicchè Enrico, possedendo i ducati di Sassonia e Baviera, acquistata Lubecca, avuto il diritto di erigere vescovadi di là dall'Elba, e adopratosi a sottoporre gli Slavi, era riuscito de' più potenti di Germania, nè inferiore al Barbarossa se non

perchè gli mancava la corona.

Convocati i baroni nel solito piano di Roncaglia, minacciando spos- 4454 sessare del feudo chi non intervenisse, vi ricevette pure i consoli delle varie città che gli giurarono fede. Ottone vescovo, suo storiagrafo, ammirava tuttoche nemico i popoli d'Italia, i quali nulla

nevano della barbarica rozzezza longobarda, ma nei costumi e nel linguaggio mostravano la pulitezza e leggiadria degli antichi Romani. Gelosi di loro libertà (prosegue egli) non soffrono il governo di un solo, ma eleggono dei consoli fra i tre ordini de'capitanei, valvassori e plebei, di modo che nessun ordine soperchi l'altro, e li mutano ogn'anno. Per popolare le città costringono i nobili e signorotti di ciascuna diocesi, comunque baroni immediati, a sottomettersi alle città, e starvi a dimora. Nella milizia poi e ne'pubblici impieghi ammettono persino i meccanici e i braccianti; per le quali arti esse città superano in ricchezza e potenza tutte quelle d'oltr'Alpi. Da ciò derivano la superbia, il poco rispetto ai re, il vederli malvolentieri in Italia, e non obbedirli se non costretti dalla forza (5).

Federico incominciò ad unir le sue truppe con quelle del cugino Guglielmo marchese di Monferrato, uno de' pochi che conservava la feudale potenza, malgrado le città (4), e cui egli diè mano ad assalire

e disfare i liberi Comuni di Asti e Chieri.

I Milanesi, avuto sentore dei mali uffizi fatti contro loro dai Pavesi, gli aveano cavalcati senza pietà: e l'imperatore, ben vedendo che. se avesse parteggiato coi Milanesi, questi monterebbero in tal forza da più non obbedirlo (5), si chiari pei Pavesi, nella loro città prese il diadema regio, mandò guastare il territorio de' Milanesi, e quanti ne colse attaccò alle code de' cavalli; soddisfece all'ira de'Pavesi col mettere a sterminio Tortona dopo robusta resistenza; bruciò Rosate, Galliate, Trecate, Momo, colle fiere esecuzioni sperando incutere spavento e distorre dal resistergli. A tacere la crudeltà, fu improvido questo baloccarsi in fazioni parziali, invece di difilare sopra Milano. Ne per allora fece altro che sgomentare; poi mosse su Roma (6).

Ivi durava la repubblica proclamata da Arnaldo da Brescia; e i novatori, ridotto il papa alla città Leonina, gl'intimarono rinunziasse ad ogni podestà temporale, accontentandosi del regno che non è di questo mondo: ma Adriano IV repulsava quelle domande. Al venir dunque dell'imperatore tutti gli amici stavano sospesi. Aiuterebbe egli i repubblicani per umiliare il papa, antico avversario dell'Impero? o vorrebbe reprimere questo slancio della gran città verso la forma sempre prediletta in Italia, e che annichilava la prerogativa imperiale? Federico non tardò a chiarirsi: dal conte di Campania, a 1135 cui erasi rifuggito, richiese Arnaldo, e lo consegnò al prefetto imperiale della città; e Roma, dalle tre lunghe vie che sboccano in piazza l'opolo, potè vedere il rogo su cui l'eretico e ribelle era bruciato (7).

Non atterriti dal supplizio di Arpaldo, i cittadini vollero patteggiare con Federico prima di riceverlo in città; e i senatori, scesi dal Campidoglio a prestargli il giuramento, sciorinarongli una diceria sulle antiche glorie romane, e sull'onore che gli facevano accettando cittadino lui straniero e cercandolo oltr'Alpi per farlo imperatore; giurasse osservar le leggi, e mantenere la costituzione della città e difenderla contro i Barbari; per le spese pagherebbe cinquemila libbre.

Di frasi retoriche i nostri furono sempre vaghi; ma il Tedesco po-

sitivo interruppe i vanti postumi opponendo la presente umiliazione; lui esser loro re, perchè Carlo e Ottone Magni gli avevano colle armi soggiogati, nè dover i sudditi imporre legge al sovrano, bensì questo a quelli (8): e mandò dietro loro un migliaio di cavalieri, che occuparono Castel sant' Angelo e la città Leonina. Colà fu coronato dal 18 giu. papa, e per quanto al suo orgoglio ne ripugnasse, si piegò all' umiliante ma consueta cerimonia di tenergli la staffa. I Romani, ch' erano stati esclusi da quella cerimonia, e costretti a rimanere sull'altra riva del Tevere, levano rumore, e dalle grida passando ai fatti cominciano un' abbaruffata, ove molti cittadini rimasero uccisi, ma anche non pochi Tedeschi: gli altri al domani, per manco di viveri. dovettero abbandonar la città.

Tale era omai il solito accompagnamento della tedesca coronazione. Poi le febbri romane, come spesso, fecero giustizia contro la pioggia di ferro che la Germania versava sull'Italia (9); e spirando il termine presisso ai vassalli per militare, il Barbaròssa dovette risolversi al ritorno. Non avea dunque abolito la repubblica romana. non francheggiato le pretensioni sue sovra la Puglia. Roberto di Capua fu dato in mano del re di Sicilia, che lo fe' accecare, poi sepellir in carcere; e prese o battè gli altri baroni che avevano levato il capo fidando in Federico, il quale diede indietro, ancora squarciando città. I Lombardi, ripigliato coraggio al vederlo ritirarsi, lo bersagliarono con insistenza, e massime i Veronesi con tronchi abbandonati alla corrente arietarono il ponte di barche, per cui l'esercito tragit-'tava l'Adige: poi nell'angusta valle di questo fiume il cavaliere Alberico di Verona lo molestò con pietre, e pretendeva da esso re ottocento libbre d'argento, e una corazza e un cavallo per ogni cavaliere tedesco, se volesse liberamente passare; ma il palatino Ottone di Wittelsbach lo snidò dalle alture. Federico, tornato in Germania. della sua spedizione diede ragguaglio allo storico con una lettera che si conserva, dove alla sconfitta trova le solite scuse, quand'anche non la vela sotto una sicurezza minacciosa.

Come una molla al cessare della compressione, i Milanesi rialzano la testa; si raddoppiano i lamenti de'tanti, cui egli avea tolto la patria; per dispetto si vuol disfare ogni fatto di lui. Dugento cavalieri e dugento fanti di due quartieri di Milano vanno a riporre Tortona, che per loro amore si era sagrificata, e le consegnano la tromba da convocare il popolo, la bandiera, e un sigillo collo stemma delle due città, in segno d'unione. Lanciansi poi contro chi stava al segno dell'imperatore: ma i Pavesi li sbaragliano, assalgono la città, e v'entrano anche con due bandiere; alfine son ridotti a umilianti condizioni, battuta Novara, spianato Vigevano, presi venti castelli del Luganese e i fortissimi di Chiasso e Stabbio, sfasciata di nuovo Como, punita Cremona e i marchesi di Monferrato. Anche i Bresciani ruppero guerra ai Bergamaschi, e nell'infausta giornata di Palusco tolsero loro, con molti prigionieri, il gonfalone, che poi spiegavano ogni anno nella chiesa de' santi Faustino e Giovita. Devastazioni frater punivano le devastazioni straniere.

Il lamento de'soccombenti arrivò di là dall'Alpi, e Federico

Cantù, St. degli Ital. - III, 27

gevasi di riparare la vergogna e il danno. Anco assai gli coceva che il papa avesse, senza sua partecipazione, conferito il titolo di re della Puglia a Guglielmo figlio di Ruggero: onde moltiplicò querele, e proibì agli ecclesiastici de' suoi Stati di volgersi a Roma per colla-

zione di benefizi nè per qual si fosse motivo.

Federico non fondavasi più soltanto sul brutale diritto delle spade, ma era circondato di leggisti, i quali, gonfi d'una scienza nuova, proponevansi d'imitare gli antichi giureconsulti non solo collo zelare le prerogative imperiali, ma col cavillar le parole e sottigliare sulle interpretazioni. Avendo i Tedeschi arrestato un vescovo, il papa diresse all'imperatore un richiamo, ove diceva tra le altre cose.

— Noi ti abbiamo concesso la corona imperiale, nè avremmo esi« tato ad accordarti benefizi maggiori, se di maggiori ne potea« no essere ». Colla sofisteria di chi vuole azzeccare litigi, i legulei di Federico pretesero il papa con ciò indicasse che l'impero fosse benefizio, vale a dire feudo e dipendenza della Chiesa. Se ne levò dunque un rumor grande, e trattandosene nella dieta di Besanzone, invelenì la contesa il cardinale legato Rolando Bandinelli esclamando: — Ma se l'imperatore non tiene l'Impero dal papa, e da chi dunque?»

Pretensione siffatta era tutt'altro che nuova nel diritto pubblico d'allora; ma Ottone di Wittelsbach, che portava la spada dell'Impero, lanciolla per trapassare il legato, che a fatica si salvò, e che ebbe ordine di andarsene senza vedere convento o vescovo per via. L'imperatore diede straordinaria pubblicità all'incidente per eccitare l'indignazione tedesca contro le tracotanze papali: se non che Adriano gli chiuse la bocca, dichiarando aver usata la parola benefizio non per feudo, ma nel senso scritturale; nè altrimenti poterla

intendere chi avesse fior d'intelletto (10).

Importava a Federico di venir prontamente a farla finita con questi Comuni italiani, che ormai si risolvevano in repubbliche. Perciò la cavalleria (che tale era principalmente la truppa feudale) d'Austria, Carintia, Svevia, Borgogna e Sassonia scende divisa per le tre vie del Friuli, di Chiavenna e del Sangotardo; l'imperatore medesimo conduce per val d'Adige il fiore de'militi romani, franchi, bavaresi, 1158 con Vladislao re di Boemia, e conti e duchi e vescovi assai; e giunto sul territorio milanese, proclama la pace del principe. Consisteva questa in regolamenti di militare disciplina, diretti a reprimere e punire legalmente le ingiurie onde prevenire le private battaglie, delle quali durava sempre il diritto. A tal uopo vi si prefiggevano pene proporzionate agl'insulti che fossero provati da due testimoni, cioè, secondo i casi, la confisca dell'equipaggio, le sferzate, il taglio de' capelli, il marchio rovente sulla mascella; per gli omicidi poi la morte: che se mancassero testimoni, doveasi ricorrere al duello; e se si trattasse di servi, alla prova del ferro rovente. A particolare protezione del commercio si statuì che il soldato il quale spoglia il mercante, renda il doppio, o giuri non conosceva la condizione del derubato. Chi abbrucia una casa, sia battuto, tosato e bollato. Chi trova vino sel prenda, ma non rompa i dogli, nè tolga i cerchi alle

botti. Un castello espugnato saccheggino a voglia loro, ma non lo abbrucino senz' ordine. Se un Tedesco ferisca un Italiano il quale possa provare con due testimont d'aver giurato la pace, sia punito (11). Diritto di guerra violento; ma pure tant'o quanto assicurava

le persone.

Allora Federico comincia le ostilità contro Brescia, e comunque 1158 « ricca d'onor, di ferro e di coraggio », ne guasta i deliziosi contorni finchè la costringe ad arrendersi: passato l'Adda a Cassano. preso il castel di Trezzo, rifabbrica Lodi-nuovo sull'Adda alquanto lungi dal luogo ove Pompeo avea posto il vecchio (12). Riedifica anche Como, e da un suo fedele fa tenere il castel Baradello (13); e spedisce colà il boemo Vladislao perchè rimetta i Comaschi in concordia coi Tortonesi, coi Cremaschi e cogli isolani del lago, gente ricca, forte, bellicosa, avvezza al corseggiare, e che repugnò da ogni accordo finchè l'imperatore non vi andò in persona (14). Isolati così i Milanesi, s'accinse a combatterli, convocando all'oste tutli i popoli di questo regno. E vennero armati da Parma, Cremona, Pavia, Novara, Asti, Vercelli, Como, Vicenza, Treviso, Padova, Verona, Ferrara, Ravenna, Bologna, Reggio, Modena, Brescia, ed altri di Toscana, sommando a quindicimila cavalli, oltre innumerevole fanteria (15); e con questi piomba sopra Milano.

Questa città, oltre rifare i ponti rotti sull'Adda e sul Ticino, e rialzar i castelli e le borgate sue amiche, erasi preparata di fosse e di mura, spendendo cinquantamila marchi d'argento puro (16): valorosamente si difese, ma tanta turba dalla campagna e dalle circostanti borgate vi s' era rifuggita, che presto si trovò ridotta a dura fame, e alla conseguente epidemia. Accettò dunque la mediazione del conte di Biandrate, mercè del quale ebbe dall'imperatore palti da vinta ma pur libera potenza: rendesse la franchezza a Como e Lodi; fabbricasse all'imperatore un palazzo; pagasse novemila marchi d'argento, cioè circa mezzo milione; rinunziasse alle regalie usurpate, come la zecca e le gabelle; eleggesse da sè i propri consoli, ma questi giurassero fedeltà all'imperatore, il quale nella città non entrerebbe coll'esercito. I nobili a piè scalzi e con le spade ignude, il clero colle reliquie dei santi, il popolo con soghe al collo, vennero a giurare obbedienza a Federico, a cui furone dati cento ostaggi per ciascuno dei tre ordini de' capitanei, de' valvassori e de'plebei : e la bandiera imperiale sventolò sulla torre della metropolita-

na di Milano (17).

Coll'umiliazione della principale città di Lombardia sgomentate le altre, da tutte ebbe ostaggi, e da Ferrara li tolse per forza: e approfittando di quel terrore, accolse una dieta in Roncaglia per desinire le regie prerogative. Le città (quante volte lo ripetemmo?) non pretendevansi immuni dalla dipendenza verso l'imperatore, nè questi credeva che la corona gli conferisse pieno arbitrio, come potrehbero chiedere i re del secol nostro, non aventi nè patto coi popoli, ne rispetto a moralità superiore. Ma perche i reciproci doveri venivano diversamente apprezzati in Germania e in Italia, ne nascevano perpetue controversie. I Tedeschi, deducendo la loro costituzione

screzione. Al quartier generale in Lodi venne il popolo in abito penitente, con croci in mano, dietro al carroccio, che avvezzo un tempo a palvesarsi di trionfate bandiere, allora chinò l'antenna e il gonfalone di sant' Ambrogio avanti all' imperatore, fra il mesto squillo delle trombe; e il sacro carro e novantaquattro stendardi furono dati al nemico; otto consoli degli ultimi tre anni, trecento cavalieri, tenendo in mano le spade ignude, fecero atto di sommessione. Non soltanto Italiani e il conte di Biandrate, ma fin i baroni tedeschi e la corte supplicavano Federico di clemenza: ma egli dalla vittoria fatto sordo alla compassione, e stimolato anche dalle invide città che all' uopo gli diedero grosse somme (20), ordinò a'Milanesi tornassero a casa, e v'attendessero le sue risoluzioni. Dieci giorni passarono i nostri in quella affannosa aspettazione che è peggio del male istesso: alla fine Federico arrivò, e nell'imperiale sua clemenza perdonando alle vite, impose che, usciti i cittadini, Milano fosse abbandonata alla distruzione. A ciascuna delle città alleate ne assegnò un quartiere a diroccare, quasi volesse che tutte si contaminassero col fratricidio, e i rancori allontanassero la possibilità di nuovi accordi.

Esultarono i Lombardi all' umiliazione della gran nemica; e un senso di sgomento occupò tutta l' Italia. Brescia, Piacenza, Bologna evitarono la distruzione col sottomettersi. Genova, dianzi così risoluta alla difesa, sbigottì; mandò ambasciadori con gratulazioni e proteste; il suo storico uffiziale Caffaro tributava a Federico i titoli di sempre augusto, sempre trionfante, che elevò l' Impero al colmo della gloria. E Federico in Pavia cingevasi di nuovo il diadema che avea giurato più non portare finchè Milano sussistesse; e datava i

suoi atti dalla distruzione di Milano (21).

Le città lombarde non andarono guari ad accorgersi quanti abbia pericoli la lega col potente (22): perocchè, toltasi d'in su le braccia la città che unica potea reggere seco in bilancia. Federico cessò da ogni riguardo verso le altre, le angariò a baldanza, pretendendo esigerne nuove gravezze e smantellarle; a' Cremonesi, Pavesi, Lodigiani, suoi fedelissimi, permise bensì d'eleggersi consoli propri, ma a Ferrara, Bologna, Faenza, Imola, Parma, Como, Novara, che pur seco tenevano, mandò podestà imperiali, fossero tedeschi o di quei vili che col maltrattare i compatrioti voglion farsi perdonare la colpa d'essere italiani.

All' eguale stregua meditava Federico ridurre il Patrimonio di san Pietro. Rolando Bandinelli da Siena, celebratissimo per dottrina, virtù e sperienza del mondo, era succeduto papa col nome di Alessandro III; ma il cardinale Ottaviano romano, fautore di Federico, turbolentemente s' indossò le divise pontificali, tenne prigione il papa e i cardinali, e prese il nome di Vittore IV. Il popolo e i Frangipani liberarono Alessandro, che si ritirò da Roma; mentre l'antipapa comprava vescovi, e blandiva l'imperatore, il quale sostenendo questo, poi tre altri antipapi (Pasquale III, Calisto III, Innocenzo III) squarciava la cattolica unità egli che n'era il rappresentante secolare. Allora scomuniche contro lui, contro i vescovi e i principi e i consoli di Cremona, Lodi, Pavia, Novara, Vercelli suoi aderenti. Di queste

trascendenze e de' soprusi de' luogotenenti imperiali chiedevano fine o moderanza vescovi, marchesi, conti, capitanei ed altri magnati, e cittadini grandi e piccoli: ma Federico non usò nè giustizia nè misericordia (23); e svallato con un nuovo esercito, andava rimettendo 4164 al freno le città che tumultuavano. Ma Veronesi, Vicentini, Padovani, Trevisani, coll'aiuto dei Veneti, aveano cacciato i podestà di lui, e quand' egli andò per domarli, sentì non potere fidarsi delle truppe italiane che l'accompagnavano, onde voltò come in fuga, mentre essi 1166 munivano le chiuse perchè non potesse rimenare eserciti.

Tutto ciò rendeva più sentiti i lamenti dei Milanesi, che senza patria tapinavano di città in città, invocando soccorso e vendetta. Perchè lo straniero era prevalso alla comune libertà? perchè li trovò disuniti e nemici. Per tornar forti e mantenersi liberi di che han dunque bisogno? di concordia e d'unione. Lo compresero; e quelli che nella prosperità non s'erano scontrati che coll'ingiuria sul labbro, col pugno sul brando, nella depressione rinnovellarono la fratellanza; e posti giù gli odi e le gelosie, nel convento di Ponti-1167 da, terra sull'orlo del Milanese e del Bergamasco, si strinsero in lega, e i vari popoli della Lombardia, della Marca e della Romagna sul santo vangelo giurarono d'aiutarsi reciprocamente, compensar-

tregua o pace con Federico imperatore o co' suoi se non di comune accordo, non soffrire che esercito tedesco scendesse in Lombardia: o se scendesse, combatteranno l'imperatore e qualunque personá lo favorisca, sinchè esso esercito non esca d'Italia, talchè si possano recuperare i diritti che la Lombardia, la Marca e la Romagna

si a vicenda dei danni che patissero a tutela della libertà, non far

possedevano al tempo d' Enrico III (24). Oltre le città che firmarono, fu lasciato (come oggi si dice) prótocollo aperto a quelle che

volessero accedervi.

Così posata una mano sulla spada, stesa l'altra ai fratelli, conobbero la potenza dell'unione. Primo atto de'collegati Lombardi fu rifabbricare Milano per concordi cure, come per ira concorde l'avevano sfasciata; poi tentate invano le persuasioni, mossero a soggettar le città, che la gratitudine o la paura serbava con Federico, e costringerle ad entrare nella lega Lombarda.

Papa Alessandro III erasi ricusato di rimettere a un concilio, raccolto in Pisa da Federico, la decisione fra lui e l'antipapa; ma vedendo occupate tutte le terre di santa Chiesa da scismatici e imperiali, dovè cercare rifugio in Francia; dove ebbe grandi onori, e i re di questa e d'Inghilterra camminarono allato al suo cavallo tenendogli le staffe. Di là favoriva di conforti o di benedizioni la Lega, e lanciò contro Federico la scomunica, in cui, come « vicario di san « l'ietro costituito da Dio sopra le nazioni e i regni, assolve gli Ita-

« liani e tutti dal giuramento di fedeltà che a quello li legasse fosse « per l'impero o per il regno; toglie coll'autorità di Dio che egli « abbia mai più forza ne' combattimenti, o vittoria sopra Cristiani, o « in parte veruna goda pace e riposo, finchè non faccia frutti degni

a di penitenza » (25).

Favoriva pure ài collegati Guglielmo II di Sicilia, desideroso che

Federico si trovasse impelagato in Lombardia così, da non poter minacciare alla Puglia. Enrico III d'Inghilterra, se ottenessero che il papa degradasse l'arcivescovo di Cantorbery, offriva trecento marchi ai Milanesi e di restaurarne le mura, altrettanti ai Cremonesi, mille a' Parmigiani e Bolognesi. Fin Manuele Comneno di Costantinopoli, che rimeditava i suoi diritti sull'Italia, spedì ambasciadori al pontefice per trattare di togliere lo scisma e ricongiungere la Chiesa greca alla latina, purchè egli pure riunisse sul capo di lui la corona dell'impero d'Occidente e d'Oriente, esibendo quant'oro bastasse a snidare d'Italia i Tedeschi; intanto concedette sposa una figlia ad Ottone Frangipani, principalissimo in Roma, cercò l'amicizia de'Genovesi, e ai collegati Lombardi somministrò oro per comprare i mercenari, allora introdottisi nelle nostre guerre. Però il papa, fido all'idea de'suoi predecessori, voleva la sede del rannodato impero non fosse altrove che a Roma; il Comneno ostinavasi per

Costantinopoli, tantochè restarono disconchiusi.

A soffocare quest' incendio, Federico scende di nuovo per la val Camonica, e imparato linguaggio più mite a fronte de' popeli concordi, promette far ragione delle querele. Intanto di nuove ne eccita con trattamenti da nemico, devasta il Bolognese per vendicare Bosone suo ministro ivi ucciso, e leva contribuzioni e ostaggi. Ma udito che gli abitanti di Tuscolo e d'Albano, a lui favorevoli, erano stati aggressi dai Romani coi soliti guasti, accorse, e diede una battaglia sanguinosissima ai Romani, poi volse sopra la loro città. La pose in difesa Alessandro, secondato dai Siciliani: ma Pasquale antipapa inanimava Federico, che per prendere il Vaticano gettò fuoco alla chiesa di san Pietro, e dal suo papa si fe' novamente coronare. Allora propone ai Romani che inducano Alessandro ad abdicare, ed egli a vicenda vi indurrà Pasquale, in tal modo finendo lo scisma: e i Romani, desiderosi di pace gli davano ascolto; sicchè Alessandro, nè tampoco tenendosi sicuro nelle incastellate case dei Frangipani, ricoverò a Gaeta. I Pisani secondavano l'imperatore, e misero in fuga il loro arcivescovo che li dissuadeva dall' osteggiare il pontefice, e lo aiutarono a prender Roma. Ma la mal' aria decimò il suo esercito, ed uccise l'arcivescovo di Colonia, sette vescovi, molti principi e magnati; onde Federico si levò in isconfitta perdendo per istrada gran parte dell' equipaggio, e forse duemila baroni e prelati e cavalieri, oltre i soldati. A Pavia, mantenutasegli fedele, mette al bando dell'impero le città federate, e gitta in aria il guanto in segno di sfidarle; ma non osa assalirle, per tema che negl' Italiani che seco militavano, l'amor de' fratelli non prevalga alla feudale lealtà: infine, con solo un pugno d'uomini, riprende la strada della Savoja, lasciando appiccati qua e là ostaggi lombardi. I cittadini di Susa gli ritolsero gli altri, e insidiavano lui pure, che col pro-1168 mettere monti d'oro (26) e ogni grazia e bene al conte di Morienna ottenne di passare per le sue terre travestito in Germania.

Ne' sei anni che Federico stette fuori, aggrandirono di numero e vigore le nostre repubbliche, riprendemmo le città imperiali, costringemmo l'antipapa a venire alla devozione di Alessandro III,

togliemmo le fortezze ai fazionieri dell' imperatore, e specialmente al conte di Biandrate, distruggendone la rôcca, levandone gli ostaggi, e uccidendo la guarnigione. Federico mandò un grosso di truppe; guidate da Cristiano arcivescovo di Magonza e cancelliere dell'Impero, guerriero terribile, che una volta colla mazza sfracellò trenta nemici, e insieme voluttuoso sì, che traeva dietro donne e muli tanti, da costare più che il corteggio imperiale. Malmenò costui la Lombardia, e guastatine i dintorni, assediò Ancona, città molto cara all'imperatore Comneno come opportunissima a sharcare in Italia; e lo aiutarono i Veneziani per disgusto che presero coll'imperatore bisantino, o per emulazione commerciale. La città fu ridotta a pascersi di sorci e di cuoio secco, pur resistette con coraggio degno degli antichi eroi. Raccontano che un prete Giovanni con una scure andò nuotando a tagliar la gomona d'un grossissimo naviglio venelo detto Tult' il mondo, per quanto lo saettassero i marinai, che a stento si salvarono; mentre altri sull'esempio suo recisero le ancore di sette altre navi, che dalla tempesta furono fracassate. La vedova Stamura vedendo i suoi dar indietro da una sortita fatta per incendiare le macchine nemiche, prese un tizzone e si avventó verso quelle, malgrado le freccie appiccandovi la fiamma. Un' altra donna, visto un combattente estenuato perchè da più giorni non assaggiava cibo, gli porse il poco latte del suo petto, sottraendolo al proprio bambino (27). E la perseveranza ebbe premio, perocchè Ancona fu liberata dai Ferraresi e dalla contessa di Bertinoro.

Non che la parzialità imperiale fosse spenta sopraviveva quasi in ciascun paese, e dove prevalesse lo traeva a quella bandiera. Così in Bergamo il vescovo Gherardo parteggiava pel Barbarossa, mentre il popolo pe' suoi avversari. Cremona e Tortona accettarono la alleanza di Federico. Como era spinto a vicenda da un partito o dall'altro: e quando gl'imperiali rizzarono le creste, distrussero il castello di Gravedona e la memorabile isola Comacina, la quale più 1169 non risorse.

In Roma il senato non volea spossessarsi dell'acquistata autorità, sicchè Alessandro non potea rimettervi piede. Si continuava pure ostinata guerra ai Tusculani, i quali non videro scampo che nel porsi alla tutela del papa stesso. Ma i Romani proposero a questo di pacificarsi e riceverlo entro se li lasciasse abbattere le mura di Tusculo; ed egli acconsenti: ma essi, sfogata l'ira, non si curarono della promessa, sicchè il papa (il cui nome or si sparnazza fra i liberatori d'Italia) fu costretto stare in armi nella campagna.

I più costanti coll' Impero in Lombardia erano la città di Pavia e il duca di Monferrato, e per la vicinanza si sorreggeano l'un l'altro. I collegati lombardi pensarono dunque porre una barriera fra costoro: e uniti i loro stendardi, invece di più ricostruire Tortona, una nuova città piantarono ove la Bormida confluisce col Tanaro; 1168 dal nome del pontefice la dissero Alessandria, e i nemici la soprannomarono della paglia, perchè di paglia si coprirono le case fretta fretta fabbricate e recinte di nulla più che un siepato, un terrapie-

٠.

no e liberi petti. Ebbe subito quindicimila cittadini, privilegio di li-

bero Comune, e sette anni dopo il vescovado (28).

Appena gli affari di Germania glielo assentirono, Federico in persona calò un' altra volta; fra via distrusse Susa in vendetta dello smacco soffertovi; coll'assedio costrinse Asti a rinunziare alla Lega; e rinforzato da nuova gente di tutta Germania e di mezza Ita-1171 lia, assediò la neonata Alessandria. Ma per quanto vi moltiplicasse valore, crudeltà e astuzia, dovette allargarla al sopravvenire d'un esercito lombardo, che il sacrifizio della magnanima cittadella avea dato tempo di radunare. A questo si fe' incontro Federico; ma onest' uomini e religiosi s' interposero, al cui lodo si rimisero ed egli e i Lombardi. Ma quegli volea salvi i diritti imperiali, questi salve le libertà loro e della Chiesa; sicchè del conchiudere fu nulla, e Federico, avendo consumato anche il sesto esercito, mandò a sollecitarne un nuovo, che di Germania gli fu condotto dalla moglie per l'Engadina, Chiavenna e il lago di Como. A incontrarlo mosse egli coi Lodigiani, e ritornava accompagnato dai Comaschi per congiunger-1176 si ai Pavesi e ai Monferrini, quando nella pianura di Legnano ecco <sup>29 mag</sup>gli si attraversa l'esercito de collegati. Sulle prime egli ebbe il vantaggio, e vide le spalle de' nostri: ma la Compagnia della Morte, giovani risoluti a perire anzichè perdere, si strinse attorno al carroccio, scompose l'ordinanza nemica, e la mandò a sbaraglio. Federico stesso non campò la vita che tenendosi rimpiattato sotto i cadaveri; e la moglie da lui lasciata nel castel Baradello di Como. il pianse per morto finchè nol vide ricomparire umiliato e fre-

mente. Il Tedesco avea trovato sostegno da alcune repubbliche marittime, che lo bramavano favorevole alle loro ambizioni. Barisone d'Ar-1163 borea, uno de' giudici o re di Sardegna, agognando tutta l' isola, ne aveva impetrata da Federico l'investitura per quattromila marchi d'argento: ma nè l'imperatore avea diritto a disporre di quella, nè Barisone i danari da pagarla. Questi gli furono anticipati da Genova, desiderosa d'accorciar i panni all'emula Pisa, che colà teneva sovranità: ma Barisone, non essendo in grado nè di restituire ai Genovesi nè di resistere ai Pisani, si conciliò con questi; talchè i Genovesi rimasero peggiorati della somma e della speranza. Ne venne guerra sanguinosa di molti anni, dove i Liguri riuscirono superiori, attenendosi a Federico, promettendogli la flotta per l'impresa di Sicilia, e ricevendo da lui promessa di cedere Siracusa e dugencinquanta feudi in val di Noto, appena dell'isola si fosse insignorito. Di rimpatto i Pisani si volsero all'imperatore di Costantinopoli, e mandati e ricevuti ambasciadori, conchiusero un' alleanza che assicurava loro la franchigia in tutti i porti dell'impero greco, ogni anno il tributo di cinquecento bisanti d'oro e due tappeti di seta a Pisa, e di quaranta bisanti e un tappeto all' arcivescovo. Invano Federico intimò che Genovesi e Pisani rimettessero in lui le loro differenze ; e gli uni e gli altri speravano da esso l'investitura della Sardegna, e intanto lo accarezzavano e provedevano per le sue imprese.

Tanto bastava perchè gliene volessero male i Veneziani, i quali, se dapprima l'aveano favoreggiato per mortificare le repubbliche di terraferma, s'adombrarono poi delle crescenti pretensioni; diedero incoraggiamenti alla lega Lombarda, e ricovero al fuggiasco Alessandro III. E quando Federico minacciò piantar le sue aquile vincitrici in faccia a San Marco, risposero alla bravata armando settantacinque galee; e il doge, cui il papa cinse la spada d'oro, sbarattò la flotta che Genovesi e Pisani aveano allestita all'imperatore. Côlto lo stesso figlio di costui, lo trattarono decorosamente, e rin-

viarono con proposizioni di pace.

E pace dovea desiderare Federico, dopo logorati ventidue anni e sette eserciti (29) contro il clima e le libertà d'Italia. Pertanto s'industriò di staccare dalla lega Alessandro, e gli inviò deputati ad Anagni, i quali gli dissero: — E indubitato che, dai primordi della "Chiesa, Dio volle vi fossero due capi, dai quali venisse governato « questo mondo: la dignità sacerdotale, e la potestà regia. Se que-« ste non si appoggino in vicendevole concordia, non potrà mante-« nersi la pace, e il mondo andrà in discordie e guerre. Cessi dun-« que la nimistà fra voi due, capi del mondo; e vostra mercè sia « resa la pace alla Chiesa e al popolo cristiano » (30). Alessandro rispose, ben egli volerla, ma questa dover essere comune anche ai suoi alleati e difensori. Il pontefice trattava di ciò pubblicamente; gli ambasciadori imperiali avrebbero voluto stipulare in privato, col pretesto che alcuni avversavano la loro concordia: ma sebbene per quindici giorni si disputasse, nulla fu tratto a riva. Federico dunque chiese un abboccamento con Alessandro, e questi (tanto si sidava) volle da lui, da suo figlio e dagli altri grandi il giuramento di non nuocere alla sua persona, e andò a Venezia coi deputati delle città lombarde (31).

Federico proponeva o si stesse al dettato della dieta di Roncaglia, oppure a quanto osservavasi al tempo di Enrico IV: i Lombardi rifiutavano la prima, non convenzione, ma ordinanza di Roncaglia; quanto all'altra, dicevano mal ricordarsi di quegli usi; sapere che da un pezzo godeano le regalie e il diritto di eleggere i magistrati, e voler conservarlo; sicchè non potè venirsi a conchiusione. Bastò dunque appuntare un accordo, ove Federico riconosceva 1177 il pontefice escludendo gli antipapi, e prometteva tregua per quindici anni col re di Sicilia, per sei colle città lombarde, duranti i quali egli non n'esigerebbe il giuramento di fedeltà, e si stabilirebbero de' treguari che terminassero le contese eventuali, impedendo di farsi ragione colle armi. Esso imperatore in compenso godrebbe per quindici anni i beni allodiali della contessa Matilde, che poi cederebbe alla chiesa romana; e a tali condizioni verrebbe ri-

comunicato.

Alessandro III fu uno sleale, che abbandonò gli alleati suoi per patteggiare in disparte? o fu un inetto, che non seppe cogliere il destro di distruggere la potestà imperiale e l'ingerenza tedesca, e assicurare per sempre l'indipendenza d'Italia?

Nè l'un nè l'altro può crederlo se non chi confonda le idee e le

aspirazioni dei tempi nostri con quelli d'allora. I Lombardi non aveano mai inteso d'annichilar l'imperatore, e fino ne' momenti più prosperi chiesero soltanto di vedere assicurati i propri privilegi, sotto la primazia di quello: come gli arimanni si consideravano liberi perchè dipendenti dal solo re, così libere chiamavansi le città, che non avessero altra superiorità che l'imperatore. Anzi i capi della Lega dinanzi al papa nella chiesa di Ferrara il 1177 dichiaravano: — Sia noto alla santità vostra e alla potestà imperiale, che con riconoscenza riceveremo la pace dall'imperatore, salvo l'onore dell'Italia, e che desideriamo esser rimessi nella grazia di lui, secondo le vecchie consuetudini, nè ricusiamo le antiche giustizie: ma non consentiremo mai a spogliarci della nostra libertà, che abbiamo ereditata dai padri e dagli avi, e non la perderemo che colla vita, essendoci più caro il morir liberi che il viver in servitù » (32).

A tale intento avviava appunto la tregua, durante la quale fu stipulata una soda pace. Quanto al pontefice, abbattendo l'imperatore avrebbe disfatto l'opera de' predecessori suoi, i quali avevano ridesto il nome d'imperator romano, e affidato a quello la primazia temporale della cristianità; e quand'anco gli ebbero contumaci e ribelli, mai non pensarono distruggerli, ma al più surrogarne uno,

meglio docile e religioso.

I Veneziani che aveano giurato ad Alessandro, finch' egli vi stesse, non ricevere nella loro città Federico, dispensati dalla promessa, andarono a prenderlo da Chioggia colla splendidezza che la sposa dell' Adriatico pose sempre nelle sue feste. Federico approdato alla piazzetta, baciò il piede del papa, al quale poi servi da mazziere, allontanando colla verga la folla; della predica che Alessandro recitò in latino il patriarca d'Aquileja fece la spiegazione in tedesco onde contentare la devozione dell'imperatore. Il quale assolto, dopo il credo baciò ancora la mula del pontefice, e fe' l'oblazione; poi ne ricevette la comunione; e finita la messa. lo accompagnò per mano sino alla porta della basilica, gli tenne la staffa, e lo menò per la briglia fino al palazzo (33). Che il papa mettesse il piede sovra il collo dell' umiliato imperatore, proferendo il versetto del salmo Sovra l'aspide e il basilisco passeggerai, calcherai il leone e il drago, e che Federico rispondesse di rendere quell'omaggio non a lui ma a san Pietro, è un fatto controverso, ma che nulla ripugna coi tempi. Che se gli scrittori del secolo passato, striscianti appiè dei troni, lo negarono con orrore, la libera Venezia non esitò a farlo dipingere tra i fasti nazionali.

In nome del Barbarossa, Enrico di Diesse giurò sui vangeli, sulle reliquie, e sopra l'anima dell'imperatore, che questo manterrebbe la pace: altrettanto fecero dodici principi dell'Impero, gli ambasciadori di Sicilia, e i consoli di Milano, Piacenza, Brescia, Bergamo, Verona, Parma, Reggio, Bologna, Novara, Alessandria, Padova, Venezia. I vescovi di Padova, Pavia, Piacenza, Cremona, Brescia, Novara, Acqui, Mantova, Fano, che in opposizione alle loro plebi aveano favorito all'imperatore e all'antipapa, allora furono ribenedetti.

Alessandro III fu ricevuto festivamente anche dai Romani, avendo conceduto che il senato durasse, ma con giuramento di fedeltà al papa, al quale si restituissero la basilica di san Pietro e le regalie. L'antipapa venne all'obbedienza dacchè si trovò abbandonato dall' imperatore: ma un avanzo di coloro che credono fermezza l'ostinazione, nominò un altro che presto fu imprigionato. Un concilio 1179 ecumenico in Laterano con trecentodue vescovi procurò rimarginar

le piaghe della Chiesa.

Federico, ch' era tornato in Germania per racconciarne il freno, mandò deputati, i quali in Piacenza stesero i preliminari d'un accordo. A Costanza, memorabile città lietamente posta colà dove il Reno sfugge dal lago, e al verdeggiante declivio fan contrasto le ghiacciaie del Sangallo e d'Appenzell, fu poi conchiusa tra le città lombarde e l'Impero la pace che coronava i magnanimi sforzi, e 25 giu. consolidava le repubbliche nostre, non più come un fatto ma come un diritto. L'imperatore dichiarava avrebbe potuto castigare i colpevoli, ma per clemenza e dolcezza preferiva perdonare, e far loro del bene. Comprese nel trattato furono Milano, Vercelli, Novara, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Bologna, Faenza, Modena, Reggio, Parma, Piacenza: come alleate dell'imperatore figurarono Pavia, Cremona, Como, Genova, Alba, Tortona, Asti, Alessandria che, anticipando la pace, n'aveva conchiusa una particolare, e mutato il nome in Cesarea. De' signori feudatari non appaiono che Obizo Malaspina di Lunigiana colla parte imperiale; colla nostra i conti di Biandrate e di Monferrato. A Ferrara si lasciò arbitrio di accedere fra due mesi. Restarono escluse nominatamente Imola, Castro, San Cassiano, Bobbio, Gravedona, Feltre, Belluno, Ceneda. Venezia non v'è tampoco nominata, giacchè, essendo indipendente affatto dall' Impero, non voleva pregiudicarsi con questo trattato.

A tenore del quale, le città di Lombardia, Marca e Romagna, entro il loro recinto, godrebbero le regalie che da immemorabile possedevano, e fuori di esso, solo in quanto n'avessero concessione dall'imperatore; il vescovo con deputati imperiali esaminerebbe quali in fatti fossero tali diritti, se pure le città non volessero declinare quest'indagine col pagare ciascuna annui duemila marchi d'argento, o meno a volontà dell'imperatore. Questi, salva la sua supremazia, conferma le immunità e i diritti concessi avanti la guerra da lui o da' predecessori, purchè non cadano a pregiudizio d' un terzo. I vescovi che per lo innanzi solessero per imperiale concessione confermar i consoli, continuassero; nelle altre città si facessero tra cinque anni confermare dai commissari imperiali, e in appresso ricevessero l'investitura dall'imperatore. Il quale ponesse in ogni città un giudice, cui appellarsi nelle cause civili eccedenti il valore di venticinque lire imperiali (lire 1575), e che giudicassero fra due mesi, ma secondo le leggi della città. Tutti i cittadini dai sedici ai settant'anni giureranno fedeltà all'imperatore ogni dieci anni; a questo, ogniqualvolta venisse in Italia, daranno il fodro e gli alloggi, ripareranno le strade, apriranno mercato pel suo approvigionamento: egli però

non si baderà a lungo in nessuna città o diocesi per non esserle di soverchio aggravio. Del resto sia in arbitrio delle città il fortificarsi e confederarsi, e rimangano cassate le infeudazioni che si fossero

concedute dopo la guerra a pregiudizio di esse (34).

L' imperatore tornò poi la sesta volta in Italia, ma in aspetto amico; sicchè le città nostre gareggiarono in mostrare che, come gli aveano resistito in campo, sapeano accoglierlo ed onorarlo pacificato. A Verona durò tre mesi molto alle strette col pontefice Lucio III intorno ai beni della contessa Matilde, senza riuscire ancora ad una definizione. I Romani, tornati ben tosto sugli umori vecchi e sulle idee di Arnaldo, ostinavansi non tanto ad aver repubblica quanto a disobbedire al papa che tennero sempre fuori di Roma; e marciati contro Tusculo dove s' erano fortificati gli avversari, presi molti cherici, gli accecarono, conservando gli occhi a un solo che li riconducesse in città sovra giumenti e con mitere in capo. Così i nostri emulavano la brutalità tedesca; e qual bene promettersi da una repubblica mancante di quel che n'è primo fondamento, la morale? 1188 Il papa li scomunicò; ma solo a Clemente III venne fatto di sopire la rivolta di quarantacinque anni, col solito scapito della libertà; poichè egli ridusse sotto la propria autorità il senato, il comune, la basilica di san Pietro, e le altre chiese e i diritti regali, pochi lasciandone alla città.

Federico, malgrado la pace, ad or ad ora abbandonavasi allo sdegno; indispettito coi Cremonesi che, da fedelissimi, gli erano poi mancati, non solo edificò Crema a loro dispetto (35), ma li guerreggiò; col papa Urbano III ebbe nuovi diverbi per l'eredità della contessa Matilde; dei vescovi che morissero occupava i beni; col pretesto di punire badesse scandalose invadeva possessi de'monasteri; impediva il passo dell'Alpi a quei che andassero a Roma. Fe' cingere la corona di ferro a suo figlio Enrico; e perchè quello di re d'Italia non fosse un titolo senza soggetto, procurò congiungere alla primazia sui Lombardi il dominio del reame meridionale: ma donde sperava consolidar la grandezza di sua casa, ne venne la ruina.

Commessi gli affari d'Italia ad Enrico, il Barbarossa tornò in Germania a domare i baroni che gli aveano dato molestia durante la guerra d'Italia, ed esercitò l'autorità imperiale con più rigore che altri non avesse fatto da Carlo Magno in poi, fisso sopratutto nel pensiero di renderla ereditaria nella sua famiglia. Singolarmente gli diede a fare Enrico il Leone. Avendo esso imperatore saputo indurre il vecchio Guelfo a rinunziargli i beni di sua casa in Italia e in Germania, fra cui l'eredità della contessa Matilde, Enrico da quel dì negò soccorrerlo nelle guerre d'Italia, benchè supplicato a ginocchi; messo al bando dell'Impero fu vinto, e a stento ottenne di conservare il Brunswick e il Luneburg: ma l'abbassamento di quella casa lasciò rialzarsi i baroni secolari ed ecclesiastici, che si assicurarono il pieno dominio del proprio territorio.

Repente un gemito universale annunzió che Gerusalemme, la santa città, liberata col sangue di tutta Europa, era stata ripresa dai Musulmani, e il colle di Sion e la valle del Cedron echeggiavano ancora alle invocazioni di Allah. Il gran Saladino, profittando della ri- 1087 valità dei principi Latini, gli assali e sconsisse, occupò Acri, Cesarea, Nazaret, Betlem, e alfine Gerusalemme stessa: ed ebbe prigioniero il re Guido di Lusignano. Menò egli strage particolarmente dei cavalieri del Tempio e dell' Ospedale, moltissimi fece prigioni, fra cui Guglielmo di Monserrato, cugino del Barbarossa, il cui siglio avea sposato Sibilla sorella di Baldovino re di Gerusalemme, che gli portò in dote la contea di Joppe. Un altro suo siglio Corrado, trovandosi allora pellegrino in Terrasanta, tolse a difendere Tiro; e benchè Saladino minacciasse uccidergli il vecchio padre se non rendesse questa città, egli intrepidamente la sostenne.

La nuova di questi disastri fu portata in Italia da messi vestiti a bruno, che andavano tratteggiando gli esecrandi oltraggi usati alla religione, la santa croce trascinata per le vie, il sepolcro insozzato, i fanciulli educati al Corano, le donne tratte negli harem, e mostravano una figura di Cristo battuto e calpesto da un Arabo, in cui doveva riconoscersi Maometto. Quest'annunzio accelerò la morte ad Urbano III, non prima d'avere scritto a tutti i potentati cristiani eccitandoli a soccorrere Terrasanta. Come avviene nei gravi disastri. una riforma generale parve dissondersi; tregua si convenne fra tutti i combattenti; i cardinali raccolti a Ferrara per eleggere il nuovo pontefice, non solo incitarono i re alla crociata, ma proposero voler guidarla essi stessi; bandirono la tregua di Dio per sette anni, e scomunicato chi la violasse; e cominciando l'ammenda da sè, promisero vivere poveramente, e non ricever doni da sollecitatori, non montare a cavallo, finchè la terra, santificata dalla presenza di Cristo, non fosse recuperata. Gregorio VIII, vecchio di santa vita e macero da 1187 penitenze, nel brevissimo regno non fece che predicare la spedizione, e a tal uopo cercò rappattumare i discordi, e principalmente Genovesi e Pisani che s'erano continuato feroce guerra. Clemente III succedutogli persistette nell'intento: fra gli altri, Guglielmo arcivescovo di Tiro, ministro di Baldovino IV e storico delle crociate, predicò a Milano, a Bologna, ove duemila cittadini presero la croce, e in altre città: si permise ai re di riscuotere una decima Saladina sopra tutte le rendite d'ecclesiastici e di secolari per le spese della guerra: si comandò il magro ogni mercoledì, digiuno ogni sabbato, non giurare, non giocare a dadi, non imbandire più di due piatti, non portare vesti scarlatte o vaio o zibellino, ed altre manifestazioni che durano quanto l'entusiasmo.

Gl' Italiani che, appunto in quest'occasione, Corrado abbate uspergense chiama « bellicosi, discreti, sobri, lontani dalla prodigalità, parchi nelle spese quando non sieno necessarie, e soli fra tutti i popoli che si reggano a leggi scritte », corsero primi all' impresa; e Toscani e Romagnuoli, sotto la guida degli arcivescovi di Pisa e di Ravenna, approdarono a Tiro. Guglielmo il Buono ordinò un generale registro di tutti i feudatari del regno di Sicilia e degli uomini che ciascun doveva (36), intimando stessero pronti a partire; ed essi s' obbligarono a contribuire il doppio d' uomini: e una flotta condotta dall'ammiraglio Margaritone di Brindisi valse non poco a sostener

Tiro. Saladino costretto a lasciare questa città, tentò sorprendere Tripoli; ma i nostri giunsero in tempo a salvare questi ultimi resti

della grande conquista.

Federico Barbarossa, che giovane avea fatto l'impresa di Terrasanta, volle coronare la faticosa vita coll'assumere di nuovo la croce. Imbevuto dal concetto della onnipotenza imperiale qual gli era stata definita a Roncaglia, mandò intimare a Saladino lasciasse la città santa a lui, signore universale perchè successore degli antichi cesari. Saladino vi oppose il diritto della conquista, e si preparò a sostenerlo. Il Barbarossa col proprio figlio e con sessantotto signori, trentamila cavalieri e ottantaduemila fanti passò dunque in Palestina 1190 e prosperò: ma traversando il fiume Salef restò annegato; e la crociata riuscì a fine disastroso.

I Germani venerarono Federico qual rappresentante della loro stirpe, e non lo credettero morto, ma che si fosse ridotto nel campo dorato sul Kiffauser, tenendo corte colla figlia e coi burgravi, sedendo a una tavola di marmo, attorno alla quale crebbe la sua barba rossa. E verrà giorno che uscirà ancora co' suoi fedeli, e farà grande il popolo tedesco sopra tutti gli altri. In Italia altrimenti; e mentre a Carlo e Ottone, perchè favorevoli alla causa popolare, fu mantenuto il titolo di Grandi, Federico, non inferiore ad essi, vien tuttora ricordato con orrore dal popolo, cui si mostrò infesto (37).

(1) Otto Frising, De gestis Friderici. — Amand, De primis actibus Friderici.

Ductus ab antiquo priscorum tempore regum (2) Mos habet, ut quoties regnator teutonus Alpem Transit, et italicas invisere destinat oras, Qui repetant fisco fiscalia jura fideles Per quascumque suos praemittere debeat urbes: At quaecumque ream se perfida fecerit ausu Sacrilego, regique suo sua jura negarit, Strata luat meritas fraudato principe pænas: Inde fit ut fractis deformiter horrida muris Nunc quoque per totam videas loca plurima terram. Hoc quoque per cunctas regnator teutonus urhes. Non modo teutonicas, sed et hic et ubique jacentes, Jus habet, ut praesens quasi maximus omnia judex Claudere jura manu, cunctasque recidere liles Debeat, atque omnis judex, amnisque potestas Alque magistratus, ipso praesente, quiescant. Hunc etiam regi priscarum sanctio legum Longaevique vigor moris profiletur honorem,

Ut cunctos fætus, quos educat itala tellus

.:

(His modo, quae poscit terrae cultura, retentis)
Principis ad nutum fisco praestare colonus
Debeat, in regni sumptus et militis usum.

Gunteri Ligurinus, lib. 11.

(3) De gestis Frid., lib. n. c. 3. Ottone morì nel 1158, e lo continuò Radevico canonico di Frisinga, molto inferiore pel dettato e più pei pensieri. Le loro storie furono ridotte in versi dal precitato Guntero tedesco contemporaneo, in un poema intitolato Ligurinus. Questi chiama i Lombardi

Gens astuta, sagax, prudens, industria; solers,

Provida consilio, legum jurisque perita.

- (4) Guilhelmus marchio de Monteferralo, vir nobilis et magnus, qui, pene solus ex Italiae baronibus, civitatum effugere potuti imperium. Otto Faising. lib. 11. C. 43.
- (5) Ne, si Mediolanensium partem amplexus esset, altera parte Longobardiae subjugatae, Mediolanenses, quia fortiores erant, rebelles existerent. Sire Raul.
- (6) La strada più consueta e più breve dalla Lombardia a Roma era la così detta via Romea o Francesca, che dal territorio di Parma e Piacenza varcava l'Apennino del monte Bardone per scendere a Pontremoli, indi a Villafranca, Sarzana, Luni, il Frigido, il Salto della Cervia, Lucca, Altopascio, il Galleno; passato i'Arno sotto Fucecchio, mettevasi sulla via traversa di Castel Fiorentino, donde a Certaldo, Poggibonsi, Staggia, Siena, Buonconvento, Sanquirico, Spedaletto di Briccole, Radicofani, Acquapendente, Bolsena, Monteflascone, Viterbo, Sutri, Portacastello di Roma. È divisata nell'itinerario di Filippo Augusto re di Francia, quando nel 1191 tornava dalla crociata.

(7) « Fu impiccato e bruciato, e le sue ceneri sparse nel Tevere, acciocchè la stolida plebe non venerasse il corpo di questo infame », dice

il buon Muratori.

(8) Hospes eras, civem feci: advena fuisti ex transalpinis partibus, principem constitui. Otto Frising. 721. E gli fa rispondere: Legitimus possessor sum... Principem populo, non populum principi leges praescribere oportet. E narrate le stragi, con atroce ironia soggiunge: Haec est pecunia, quam tibi princeps tuus pro tua offert corona.

Roma ferax febrium, necis et uberrima frugum:

Romanæ febres stabili sunt jure fideles.

PIER DAMIANI.

(10) Il Sismondi ed altri snaturano questo fatto, in modo che pala con Federico state la ragione, e Adriano aver fatto umili scuse. Il torto del primo era in tanto maggiore, in quanto la lettera diceva in plurale majora beneficia, nè feudo superiore all'Impero avrebbe potuto immaginarsi. Il papa poi si ritrattò, ma dichiarando che quella espressione utique nedum tanti viri, sed ne cujuslibet minoris animum merito commovisset. È bizzarro a vedere come il Sismondi dipinga Federico per un mostro di crudeltà, e micidiale d'ogni franchigia quando lotta colle repubbliche; poi ne faccia un portento di ragionevolezza quando contrasta coi papi.

(11) Radevicus Frising., lib. 1. c. 26.

(12) Da Lodi-vecchio i Lodigiani trasferirono allora al nuovo il corpo del loro patrono san Bassiano, uno de' primi vescovi, e speciale protettore contro la lebbra.

(13) È nominato Lodovico nella scomunica del papa.

(14) Otto Frising., lib. i. cc. 27, 28.

(15) Sire Raul. Radevico dice centomila armati.

Cantu, St. degli Ital. - III, 28

(16) Sire Raul. Delira il Giulini ragguagliandoli a venti milioni.

(17) Il Guntero, lib. viii, dice che

Tum demum victus Federicus ab urbe recessit, Modoicumque petens, prisco dignatus honore Illustrare locum, sacro diademate crines Induit, et dextra gestavit sceptra potenti. Hanc fortuna diu, Ligurumque potentia dives Eximiam regni proavorum tempore sedem Presserat, et longa victam ditione tenebat; Sed placidus princeps primævo cuncta decori Restituenda putans, injustis legibus illam Exemit, priscumque loco reparavit honorem.

Non vuol dire che si facesse coronare a Monza, ma che vi comparve solennemente colla corona. Federico stette a Monza cinque giorni, nei quali si consumarono mille carri di legna per la sua cucina, e cento lire

imperiali. Giulini.

Bonincontro riferisce questi versi in lode di Monza:

Monzia terra bona, civili digna corona. Monzia cunctorum dives et plena bonorum. Monzia dat drappos cunctis mercantibus aptos. Monzia stat damnis precibus defensa Johannis.

(18) Scias omne jus populi in condendis legibus tibi concessum; tua voluntas jus est, siculi dicitur. Quod principi placuit, legis habet vigorem, cum populus ei et in eo omne suum imperium et potestatem con-

cesseril. RADEVIC., lib. 11. C. 4.

La cronaca soggiunge che, cavalcando il Barbarossa fra Bulgaro e Martino, domandò loro chi fosse padron del mondo. Martino asserì l'imperatore; ma Bulgaro sostenne non esser lui padrone quanto alla proprietà. L'imperatore regalò a Martino il proprio cavallo; onde Bulgaro disse: Amisi equum, quia dixi æquum quod non fuit equum. Otto Morena.

(19) Radevico trova orrenda iniquità, non quella del Tedesco che esponeva gli ostaggi, ma quella dei nostri che li colpivano: Seditiosi, quod etiam Barbaris incognitum et dictu quidem horrendum, auditu vero incredibile, non minus crebris ictibus turres impellebant, neque eos sanguinis et naturalis vinculi communio, neque ætatis movebat miseratio. Sicque aliquot ex pueris, lapidibus icti, miserabiliter interierunt; alii, miserabilius adhuc vivi superstites, crudelissimam necem, et diræ calamitatis horrorem penduli expectabant; oh facinus!

(20) Propter destructionem Mediolani, omnes dederunt imperatori

præsto copiosam et immensam pecuniam. Sire Raul, pag. 1187.

(21) Tra i fautori del Barbarossa era Algiso abbate del monastero di Civate, fondato da Desiderio re. Nel 1162 Papie post destructionem Mediolani, Federico gli dava un ampio privilegio, che comincia: Cum ad promovendum imperii honorem et ad debellandos hostes Imperii, precipue Mediolanenses, Italiam cum exercitu intraverimus, inter multos quidem fideles, qui nobis in laboribus nostris fideliter adstiterunt, invenimus venerabilem Algisum, Clivatensis ecclesiæ abbatem, quem devolissimum nobis ac fidelissimum certis argumentis experti sumus. Multis enim retrorsum abeuntibus, prædictus abbas fuit vir fidelis, et constans nobis firmiter adhesit, et immobilis nobiscum perseveravit etc. Credo che ivi sia per la prima volta nominata la Brianza.

Le vittorie di Federico furono celebrate da un poeta popolare inno-

minato, da cui scegliamo poche strofe:

Salve mundi domine, Cesar noster ave.

Cujus bonis omnibus jugum est suave: Quisquis contra calcitrat, putans illud grave, Obstinati cordis est, cervicis prave. Princeps terre principum, Cesar Friderice, Cujus tuba tilubant arces inimice, Tibi colla subdimus tigres et formice, Et cum cedris Libani vepres et mirice... Scimus per desidiam regum Romanorum Ortas in imperio spinas impiorum, Et sumpsisse cornua multos populorum, De quibus commemoro gentem Lombardorum: Oue dum turres erigit more giganteo, Volens allis turribus obviare Deo. Contumax et fulmine digna ciclopeo, Instituta principum sprevit ausu reo. De tributo Cesaris nemo cogitabat. Omnes erant Cesares, nemo censum dabat; Civitas Ambrosii velut Troja stabat. Deos parum, homines minus formidabal... Prima sua domino paruit Papia, Urbs bona, flos urbium, clara, potens, pia, Digna foret laudibus et topographia. Nisi quod nunc utimur brevitatis via. Post Papiam ponilur urbs Novariensis. Cujus in principio dimicavit ensis; Frangens et reverberans viribus immensis Impelum superbi Mediolanensis, Carmina, Novaria, sepe meo vives, Cujus sunt per omnia commendandi cives: Inter urbes alias eris laude dives, Donec desint Alpibus frigora vel nives... Mediolanensium dolor est immensus, Pro dolore nimium conturbatur sensus: Civibus Ambrosii furor est accensus, Dum ab eis pelitur, ut a servis, census. Interim precipio tibi, Constantine, Jam depone dexteram, tue cessent mine; Mediolanensium tante sunt ruine, Quot in urbe media modo regnant spine. Tantus erat populus atque tocus ille, Si venisset Grecia tota cum Achille. In qua tot sunt menia, tot potentes ville, Non eam subjicere possent armis mille. Jussu tamen Cesaris obsidetur locus, Donec ila venditur esca sicut crocus: In tanta penuria non est ibi jocus, Ludum tandem Cesaris terminavit rocus.... Erant in Italia greges vispillonum, Semitas obsederat rabies predonum, Quorum cor ad scelera semper erat pronum, Quibus malum facere videbatur bonum. Cusaris est gloria, Cesaris est donum Quod jam patent omnibus vie regionum, Dum ventis exposita corpora latronum

Surda flaulis, Boree captant aure sonum....

Jam tiranno siculo Siculi detrectant, Siculi Te siliunt, Cesar, et expectant, Jam libenter Apuli tibi genuflectant, Mirantur quid detinet, oculos humeclant.... Imperator nobilis, age sicut agis, Sicul exaltatus es, exaltare magis! Fove tuos subditos, hostes cede plagis, Super eos irruens ultione stragis.

Apud Camm, Geschichte des Mittelalters aus König Friedrich der Staufen und aus seiner wie der nächstsolfenden Zeit. Berlino 1845.

(22) Sicque factum est, quod Lombardi, qui inter alias nationes libertotis singularitate gaudebant, pro Mediolani invidia, cum Mediolano pariter corruerunt, et se Teutonicorum servituti misere subdiderunt. Cron. Salern.

(23) Episcopi, marchiones, comites, capitanci, aliique etiam proceres, ae quamplures alii ettam Longobardiæ homines, tam magni quam parvi, alii cum crucibus, alii sine crucibus, ante imperatorem venientes, de imperatoris procuratoribus nimis valde conquerebantur . . . . . Ipse, quærimonias Longohardorum quasi vilipendens, et pro nihilo habens,

minil inde fecit. Otto Morena.

(24) Il giuramento fu rinnovato nel 1170 in questi termini: « In nomi-« ne Domini, amen. Ego juro ad sancta Dei evangelia quod non faciam « neque treguam, neque guerram recredutam, nec aliquam concordiam « cum Frederico imperatore, neque cum filiis ejus, nec cum uxore ejus, a neque cum alia quacumque persona ejus nomine, nec per me, nec per « aliam quamcumque personam: et ab alio homine facta, non habebo raa tam. Et bona fide pro meo posse operam dabo viribus quibuscumque a potero, ne aliquis exercitus modicus vel magnus de Alemannia, vel de alia terra imperatoris quae sit ultra montes, intret Italiam. Et si prae-« dictus exercitus intraverit, ego vivam guerram faciam imperatori et a omnibus illis personis quae modo sunt ex parte imperatoris vel pro a tempore fuerint, per quas praedictus exercitus debeat exire de Italia, « donec praedictus exercitus de Italia exeat. Ego bona fide, per me et a per omnes personas, totius meae virtutis salvabo et guardabo perso-« nas et res omnium hominum societatis Lombardiae, Marchiae et Roa maniae, et nominatim dominum marchionem Malaspinam, et omnes a personas quae modo sunt in societate vel extra. Et ego nullam con-« cordiam feci vel faciam cum imperatore constantinopolitano.... sine a consilio credentiae cujusque civitatis.... Et filios meos qui sunt in aca tate quatuordecim annorum, infra duos menses.... faciam jurare omnia a praedicta et attendere ».

Disputano di qual Enrico si tratti: e poco importa; ma tanto basta per ismentire l'asserzione del Sigonio, e tanto più l'estensione datavi dal Sismondi che Ottone avesse, con una costituzione generale, liberati i municipi. A quella si sarebbero appellati, non a consuetudini incerte.

(25) Giovanni di Sarisbery, ep. 210, ap. Labbe, Concil., tom. x. 1450. (26) Montes aureos et cum honore et gloria imperii gratiam sempiternam. Tomm. DE CANTUARIA.

(27) Buoncompagno maestro fiorentino narrò quell'assedio *( Rer. it.* Scrip. vi). Egli sclama: Non credam Italiam posse fieri tributariam alicui, nisi Italicorum malilia procederet ac livore; in legibus enim habetur: Non est provincia, sed domina provinciarum.

(28) Il terreno su cui venne costruita Alessandria,apparteneva ai marchesi del Bosco, i quali lo cedettero nel 1180 in feudo ai cittadini di quella, colle ville Marenzana e Ponzano, assolvendo da ogni fedelta i Villani, arimanni, mercanti, artieri di esse terre. Monumenta Aquensia. Al vescovado d'Alessandria il papa avea voluto attaccare quello di Acqui; ma gli Aquensi resistettero accanitamente, e ne venne guerra, finche Innocenzo III disgiunse novamente le due diocesi. Vedi Chenna, Del vescovato di Alessandria 1790.

(29) Il primo aveva egli menato nel 1154; il secondo nell'estate 1158; il terzo gli fu condotto l'anno dopo dalla imperatrice; il quarto fu dei principi germanici che distrussero Milano; col quinto Federico osteggiò Roma, e lo perdette di febbri; il sesto fece mala impresa ad Alessandria; il settimo fu sconfitto a Legnano.

(30) CARD. ARRAG. Rer. it. Scrip. III. 468.

(31) Secondo gli atti prodotti dal Muratori Antiq. ital. medii ævi. diss. xzviii, i luoghi e le persone del partito imperiale erano Cremona, Pavia, Genova, Tortona, Asti, Alba, Acqui, Torino, Ivrea, Ventimiglia, Savona, Albenga, Casale di Sant' Evasio, Montevello, Castel Bolognese, Imola, Faenza, Ravenna, Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Rimini, Castrocaro, il marchese di Monferrato, i conti di Biandrate, i marchesi del Guasto e del Bosco, e i conti di Lomello. All' incontro nella lega di Lombardia erano Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Ferrara, Mantova, Bergamo, Lodi, Milano, Como (benchè da noi poco fa veduto aderente a Federico), Novara, Vercelli, Alessandria, Carsino e Belmonte, Piacenza, Bobbio, Obizo Malaspina marchese, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Doccia, San Cassano, ed altri luoghi e persone dell' Esarcato e della Lombardia.

(32) Romoaldo Salern., Rer. it. Scrip. vii. 220.

(33) GAUFR. Vosiens. Chron. Il fatto del piede posto sul collo di Federico, negato dai più, fu sostenuto in prima dal benedettino Fortunato Olmo nel 1629, Historia della venuta a Venetia occultamente nel 1177 di papa Alessandro III, e della vittoria ottenuta da Sebastiano Ziani doge: e ultimamente da Carlo Lod. Ring, nel Saggio storico per illustrare un futto finora messo in dubbio della vita di due contemporanei, aspiranti entrambi alla signoria del mondo (ted.); Stuttgard 1835. A Venezia si trovavano già rifuggiti moltissimi vescovi di Lombardia, cacciati da altri scismatici; v'accorse poi grandissima folla di prelati e signori; ed è curioso documento una cronaca, che riferisce un per uno questi personaggi col loro seguito. Per dire solo d'alcuni italiani, Girardo arcivescovo di Ravenna giunse con settanta uomini. Lodovico vescovo di Brescia con un abbate e trenta uomini; e così Salomone di Trento; Tebaldo di Piacenza con due preposti e venti uomini; Guala di Bergamo con dodici; Alberico di Lodi coll'abbate di San Pietro, e il prevosto di San Geminiano e quattro consoli, con diciannove uomini; Offredo di Cremona con quaranta; Anselmo di Como col suo arcidiacono e quaranta uomini; Algiso arcivescovo di Milano con Milone vescovo di Torino, coll'arcidiacono e arciprete suo e l'abbate di San Dionigi e uomini sessanta; e così gli altri vescovi. Seguono Corrado marchese di Monferrato con venti uomini, il marchese Moruello Malaspina con cenquindici, il podestà di Verona con sessanta uomini, e due avvocati de Veronesi con undici; il potestà di Bergamo con venti, di Vercelli con sedici; dicci consoli di Cremona con novantacinque uomini, quattro di Piacenza con trentacinque, quattro di Novara con sedici, quattro d'Alessandria con trentacinque; il podestà di Bologna con quindici uomini; quattro consoli di Milano con trenta; il conte di Biandrate con ventisette; Ezelino da Treviso con trenta; nove cattanei di Treviso con quarantacinque; 1 marchesi d'Este con centottanta; il conte Guido Guerra con cento; e lasciam indietro altri; i Tedeschi aveano più numerosi accompagnamenti.

Il cronista soggiunge: « De zascheduna zittade de Lombardia e de la Marca e de Toscana e de Romagna e de la Marca d'Ancona ve fò catanii a possenti homeni la nome e la numero della quali no savome

« tanii e possenti homeni, lo nome e lo numero deli quali no savemo.

« Suma lo numero de le persone numerade e i so prinzipali nominadi

« Suma lo numero de le persone numerade e i so prinzipali nominadi « per nome, in tutto homeni 6390 »; Olmo, op. cit. Nel Cicogna *Iscriz.* venete, vol. IV. p. 574-93 è una dissertazione di Angelo Zon sulla venuta di Alessandro III a Venezia.

(34) Vedi Carlini, De pace Constantiæ disquisitio. Verona 1763; Giac.

• Durando, Saggio sulla lega Lombarda e sulla pace di Costanza, nel vol.

XL delle Memorie dell' Accademia di Torino.

Fra Jacopo d'Acqui aggiunge che i Veneziani voleano che il loro doge al banchetto sedesse a fianco del Barbarossa: ma questi pigliò il sedile preparatogli e lo pose sopra il suo, e si sedè così in alto, mentre quel villano, com'esso il chiamava, dovè sedere sulla panca.

Centum mille noto pro Christi tempore toto Octaginta datis super his et quinque peractis, Sub mense maji Federico cæsare stante Septima lux mensis præerat factis gérendis, Cum relevata fuit Crema, statumque resumsit. Per Placentinos grates meruere divinas, Unde Cremonenses doleant et sine modo flentes E fletu quorum lætetur quisque virorum.

Iscriz. presso Alamanno Fino, lib. II. (36) Tutini, Disc. de' sette uffici, pag. 34. Nell'archivio di Napoli è una copia autentica di questo catalogo. Registro di Carlo II al 1322, da pag. 44 alla 65.

(37) Quella del Barbarossa è l'età eroica delle repubbliche italiane, che perciò v'attaccarono ciascuna tradizioni particolari, singolarmente aulla tirannia de'suoi podestà, e sul modo con cui se ne redensero. A Bergamo ricordasi un'Antonia, nobile verginella, rimasta viva nella strage del 1168, e che insidiata dal Barbarossa, nè potendo altrimenti salvare l'onestà, si uccise. Vedi Calvi. I Comaschi nominano ancora con orrore il podestà Pagano; e i Cremonesi vantano Zanino dalla Balla, che però altri pongono ai tempi di Enrico III. Un altro Pagano tiranneggiava Padova, che rapì Speronella moglie di Jacopino da Carrara: ma i Padovani se ne vendicarono cacciandolo; donde cominciò l'annua festa del san Giovanni, ecc.

## CAPITOLO LXXXV.

## Ordinamento e governo delle Repubbliche.

Così scarsi tornano nella nostra storia i momenti, a cui possa confortarsi la ragione ed esaltarsi il sentimento, che è ben diritto se gli Italiani si fermano con compiacenza sopra la lega Lombarda.

Legame puramente esterno e di momentanea provisione, essa non cambiava le condizioni de' singoli Stati, ciascuno de' quali come indipendente proseguiva nella fatica di ordinarsi. Abbastanza ripetemmo che la rivoluzione dei Comuni, tanto decisiva, non fu radicale, e lasciò sussistere molte parti del passato, che oggi sarebbero le prime a distruggersi. Oggi poi si vorrebbe innanzi tutto precisare i diritti dei cittadini, farli tutti eguali in faccia alla legge, concentrare i poteri maestatici in un magistrato supremo, abbastanza robusto nella sua azione; separare la podestà legislativa dall'esecutiva, e dare indipendenza e stabilità alla giudiziale, distribuita in una gerarchia di tribunali con precise attribuzioni; proclamare leggi fisse, ed evitare ogni tumultuosa applicazione di esse; discutere pubblicamente i conti, scompartire con equità l'imposta, ottenere l'esercizio rapido e uniforme dell'autorità, sottraendola all'arbitrio di un capo, alle gelosie dell'aristocrazia, alle tumultuose incostanze del vulgo; trovare il modo più conveniente a rendere rappresentato ogni bisogno, ogni forza, ogni capacità, ed anche la provincia per togliere la prevalenza oppressiva della capitale; chiarire e sodare le relazioni cogli Stati vicini, e i diritti e doveri reciproci; e principalmente assicurare l'indipendenza dello Stato per maniera, che nessuno estranio s' intrometta del suo ordinamento interno.

Non a questo senso intendevasi allora la libertà, nè chiaro concetto si avea di ciò che or chiamiamo lo Stato; e dal tentonare d'inesperti sarebbe troppo l'attendersi quel senno e quella prudenza, che sì spesso fallisce a noi pure, a noi insegnati da lunghissima esperienza e da tanti errori. Ingegnamoci di orientarci per quanto è possibile fee tento registà di cadini di ciatatti di ricorde.

sibile fra tanta varietà di ordini, di statuti, di vicende.

Sottoposta che fu la campagna alla città, limite di ciascuna Repubblica rimase ordinariamente quello delle giurisdizioni vescovili; onde oggi ancora le diocesi, colla bizzarrissima loro conformazione, indicano il territorio di quelle. Da ciò, se non originata, mantenuta la prodigiosa differenza dei dialetti; da ciò la moltiplicità di edifizi civili e religiosi, nessuna volendo restare di sotto della vicina; da ciò le guerricciuole; da ciò fatti men duri i frequenti esigli, poichè il fuoruscito a due passi troyaya sicurezza, senza aver mutato nè favella nè clima.

La pace di Costanza ebbe sanzionata la rivoluzione, che da serve ridusse franche le città, ma non attribuiva loro l'indipendenza, bensì la libera podestà di governo, il diritto d'eleggere ciascuna i propri magistrati, far leggi, munirsi, conchiuder pace e guerra, imporsi tributi e ripartirli, regolare la polizia rurale e l'industria, militare sotto la propria bandiera, non essere obbligati a mandar fuori del Comune per pagar tributo o rispondere a citazioni, esercitare liberamente la pesca e la caccia. Essa pace non conferiva però nuovi diritti, neppure uguagliava gli antichi; ciascuno rimaneva nella condizione ove l'avea trovato la guerra, con più o meno privilegi, secondo gli aveva compri, estorti, acquistati, ottenuti. Nè tampoco si distruggeva veruna delle antiche dipendenze; e nella città libera potevano ancora durare un conte feudale, un vescovo con diritti sovrani, qualche uomo indipendente dai comuni magistrati, e servi fuor della legge.

Di sopra poi di tutti stava un re od un imperatore, la cui supremazia in sostanza si riduceva a mettere il proprio nome sulle monete e agl' istromenti, riscuotere annuo tributo, e la paratica al primo suo venire in Italia, determinata da ciascun Comune con particolari convenzioni. Nel 1185 Federico I « volendo viepiù premiare quelli che più mostransi perseveranti nella devozione alla sacra maestà dell' Impero, ed osservando il valore, la fede, la devozione dei suoi diletti cittadini milanesi, il cui affetto più degli altri ardente, li mostra di giorno in giorno meglio meritevoli de' suoi favori » (1), cede loro tutte le regalie ch' esso teneva nell' arcivescovado di Milano in terra e in mare, determinando il tributo in lire trecento, oltre la paratica. Quest' ultima dagli abitanti di Treviglio fu fissata in sei marchi d'argento. Il comune di Brescia ricompravasi nel 1192 da tutte le regalie per due marchi l'anno, e gliene faceva carta Enrico VI.

I diritti regali non espressi nel patto di Costanza era convenuto sarebbero ponderati dal vescovo di ciascuna città con probi uomini; ma non competendo se non a chi fosse eletto dal voto nazionale, pochi fra' successori del Barbarossa li godettero; e per lo più s'accontentarono d'un omaggio e del giuramento di fedeltà, trattando i nostri a guisa d'alleati. Enrico VI e Federico II, bisognando d'aiuti in guerra, strinsero leghe con qualche città, assolvendola dagli obblighi imposti dalla pace di Costanza; di modo che, o per cessione del re, o per ritrosia dei popoli, s' andò smettendo ogni aggravio, eccetto il fodro, che si convertì in sussidio grazioso.

Anche dalla conferma dei magistrati, riservata all' imperatore o a' suoi messi, le città si riscossero a danaro; sebbene le ghibelline, per condiscendenza, gliela chiedessero ancora. Nel 1495, davanti alla porta Torre di Como, Girardo de Zanibone, Tettamanzo de Gaidaldi, Odone di Medolate, consoli del comune di Cremona, col mezzo della lancia e del gonfalone rosso con croce bianca, riceveano da Enrico VI l'investitura di quanto si contiene nel privilegio di esso Comune (2).

Federico I erasi riservata l'appellazione delle cause (3), e a ri-

ceverla delegava vicari: venuti però questi di peso, le città se ne fecero esentare, traendo anche tale diritto ai propri magistrati o ai

vescovi (4).

Dapprima i messi regi ed i vicari imperiali poteano ogni cosa quanto l'imperatore, salvo che conferire i feudi maggiori o di trono, e alienare o ipotecare beni e diritti dell' Impero. Abbiamo l'investitura che Federico II dava nel 1249 a Tommaso conte di Savoja quale vicario della Lombardia da Pavia in giù, affinchè conservasse la pace e la giustizia; concedendogli perciò il mero e misto imperio, e podestà della spada contro i malfattori, principalmente quei che molestano le strade; udire e risolvere le quistioni civili e criminali, competenti all'impératore; imporre bandi e multe; interporre decreti per l'alienazione di cosé ecclesiastiche e per tutela de' pupilli; dar tutori e curatori, restituire in intero, ricevere l'appello dalle sentenze dei giudici ordinari; ma dalla sentenza di lui possa ricorrersi al trono (5). Sì estesa autorità andò restringendosi; i messi regi si ridussero a poco meglio che nodari; e il vicariato, non che sostenere l'autorità imperiale, servi ad ampliare quella de'grandi, che compravano quel titolo per assodare la propria dominazione. Guarnieri conte di Humberg, vicario d'Enrico VII, dovette abbandonare la Lombardia per assoluta mancanza di danaro: per la causa istessa Princivalle del Fiesco, vicario di Rodolfo d' Habsburg, vendette alle città di Toscana le giurisdizioni dell'Impero (6).

Ne' ricchissimi archivi di Lucca investigammo altrove la formazione di quel Comune (pag. 571): studiandovi ora le relazioni delle Repubbliche coll' Impero troviamo che nel 1162, alla presenza dell' arcivescovo di Colonia, arcicancelliere dell'Italia e legato imperiale, i consoli maggiori giurarono sui vangeli fedeltà a Federico I, e di nulla attentare a suo danno, anzi soccorrerlo a sostener la corona e l'onor suo, o recuperarli; non palesare gli ordini secreti ch'egli trasmettesse; e per la guerra o per la pace in Toscana e per le regalie starà alla sua parola, l'aiuterà a riscuotere il fodro nel vescovado di Lucca, da tutti i cittadini farà dargli il giuramento, non guastare nè lasciar guastare la strada, dare all'imperatore venti militi nella spedizione verso Roma e la Puglia, pagare l'annuo tributo convenuto di quattrocento lire, in ricompra di tutte le regalie per sei anni. L'imperatore concede in ricambio alla città di Lucca di eleggere i consoli, i quali vadano a ricevere da esso l'investitura, e gli

giurino fedeltà (7).

Qui è riconosciuta la piena libertà del Comune: eppure due anni dopo esso Federico confermava il mero e misto imperio al vescovo di Lucca sopra gran quantità di terre, ville, castelli, autorizzandolo a far legge e giustizia, e governare per sè o pel suo nunzio come farebbe l'imperatore o un nunzio suo (8). Poi nel 1185 dava un diploma in favore dei comuni e signori di Garfagnana, di Montemagno, di Versilia, di Camajore, prendendoli in sua protezione, esimendoli da ogni dominio di città o di autorità qualunque, come soggetti a sè solo; abroga le occupazioni di terre, borghi, castelli fatte da con-

soli; obbliga Lucca a riedificare i castelli che v'avesse demoliti (9). L'anno seguente, Enrico VI rinnovava a questo il privilegio della zecca, delle giurisdizioni e regalie nelle città e nel distretto, non accennando più all'obbligo d'andar i consoli a giurare fedeltà; però, anche ne' trattati con altre potenze, riservino la fedeltà all'Impero, e gli paghino sessanta marche d'argento l'anno. Nel 1209 Ottone IV, imperatore disputato, confermava la carta anticamente datale da Enrico IV, con questo che nessun mai guastasse le mura della città o le case; non dovessero avere palazzo per l'imperatore, nè dare alloggi; non paghino alcun pedaggio da Pavia sino a Roma o in Pisa; non abbia molestia chi vien a commerciare con Lucca per mare o pel Serchio; non si fabbrichi castello o fortino a sei miglia di circuito; nessun giudice di Lombardia eserciti giurisdizione in Lucca,

se non presente l'imperatore o il suo cancelliere (10).

Dall'assicurare il libero governo interno, le esazioni, i mercati, le caccie, le pesche, i forni, i mulini, le Repubbliche passarono a pretendere dominio sopra i vicini, e ne chiedeano ancora la ratifica daali imperatori. Pertanto nel 1244 Federico II al comune di Lucca concedeva che i castelli di Motrone, Montefegatese e Luliano nella Garfagnana con tutte le loro pertinenze gli stessero sottoposti; le persone della Garfagnana che il vogliano, accettasse come concittadini; e i Comuni e le persone di questa possano ricevere i podestà e rettori di Lucca: vale a dire li sottraeva alla giurisdizione imperiale per sottoporli alla comunale (11). Quando i Lucchesi parteggiarono col papa, esso Federico cassò quelle concessioni, investendone invece il figlio e vicario suo Enzo, ma riconciliatosi, le restitui al comone di Lucca come feudo, talchè questa città, internamente repubblicana, riguardo agli esterni avea posto nella gerarchia feudale (42). Eppure lo stesso Federico donava in perpetuo a Pagano Baldovia messinese il territorio di Viareggio.

La libertà dei Comuni guardavasi dunque non come un diritto primitivo, ma come una concessione sovrana; dal re si chiedevano come privilegio fin le giustizie; dal re si facevano confermare i successivi acquisti: ma consideravasi indipendenza il non aver altro superiore

che gli imperatori.

Tanto però bastava perchè questi potessero turbare le Repubbliche colle loro pretensioni. Altre ne mettevano in campo i feudatari e conti, che solo per necessità aveano rassegnato i diritti antichi. Già dicemmo (pag. 392) come i vescovi fossero ricchissimi e signori di tanta parte di feudi e di giurisdizione. Quello di Brescia possedeva un quinto dei feudi della diocesi: ed erano tanti, che Enrico imperatore avendone sequestrati alcuni in pena del favore dato ai papi, trovaronsi ammontare a tremila biolche di terra; che poi il Comune di Brescia ritolse alla Camera imperiale, dandole a livello a tremila poveri. Arimanno vescovo cercò ricuperare quei feudi ed altri che l'imperatore aveva investiti a laici; ma i nuovi investiti si opposero, fecer lega cogli arimanni, irati al vescovo e al Comune che li gravava di contribuzioni ad onta dell'antica immunità: ne venne

guerra di fortuna varia, sinchè anche gli arimanni ottennero per patto i privilegi che già godeano i valvassori, e assoluzione da ogni tri-

buto e servizio di corpo (13).

I vescovi essendo stati sovrani, consideravano come usurpatore o astiavano come vincitore il Comune, e sofisticavano sui diritti di quello. Intendo in questo senso una carta del 1158, ove i canonici di Santa Maria di Novara giurano fra loro di non dar mano a far passare al Comune le cose di essa chiesa, nè col fatto o col consiglio permettere che questi paghi fodro o dazio al popolo o ai consoli; nè aiutarli in ciò che spetti al fortificare la città; nè daranno canonicati ai discendenti dei consoli che aveano aperto a forza il granaio del capitolo, sinchè i padri son vivi, nè di quei consoli che in alcun modo pregiudicassero alla chiesa, o entrassero per forza nella canonica o nelle case de' fratelli (14).

Sempre poi i vescovi serbarono qualche resto dell'autorità loro; e come ricchissimi che erano ancora, e capi d'una gerarchia e di un tribunale ecclesiastico, guardavansi quai primi cittadini, opinando innanzi tutti, e facendo la prima comparsa negli affari. Questo intralciamento di diritti e di pretensioni potea non recare trista se-

quela di lotte e di gelosie?

In mezzo a queste, le Repubbliche ordinarono, ciascuna distintamente, la propria costituzione, con una varietà che è mirabile sintomo d'estesa ragione negli Italiani, ma che è impossibile a seguirsi se non nelle storie domestiche. Accennando que' sommi capi in che i più s' accordavano, dirò come la suprema signoria stesse nell' assemblea dei cittadini, alla quale, a suon di trombe o di campana, convocavansi plebei insieme e nobili, sommati talvolta a centinaia e migliaia. In Milano era di ottocento, poi fu cresciuta e là ed altrove sino a millecinquecento e a tremila, escludendo solo i mestieri serdidi. A Firenze vi entravano le ventiquattro arti e i settantadue mestieri. In quella generale adunanza a voti si decideva della pace, della guerra, delle alleanze. Sembra non vi si favellasse molto, e che ciò fosse un male lo lascierem dire ad altri; ma i partiti non si pigliavano generalmente a semplice maggioranza, volendosi ove i due terzi, ove i tre quarti; in alcun luogo si raccoglieva complessivamente il voto di ciascuno de' corpi che componeano il gran consiglio.

Pei molti affari dove occorre segreto e decisione spedita e spassionata, venne istituito il consiglio minore o di credenza (13), composto de' più ragguardevoli, giurati di non palesare i trattamenti. Erano di spettanza sua le finanze, il vigilare sopra i consoli, le relazioni esterne, e vi si disponeano i partiti da sottoporre alla delibe-

razione del popolo.

I consoli, magistratura, come dicemmo, di attribuzioni particolari, e che, al formarsi de'Comuni, furono posti al governo, erano scelti per suffragi; e senza la cauta divisione de' poteri, doveano render giustizia e amministrare la guerra, quasi non corresse divario fra i perturbatori dell' ordine interno e dell'esteriore. I campagnuoli non erano partecipi della pubblica amministrazione; ma molti castelli e borghi, massime di Lombardia, crearono consoli propri, più limitati di autorità, sebbene intenti ad emulare i consoli cittadini.

I doveri dei consoli venivano annoverati nel giuramento che essi prestavano entrando in carica, e che inserivasi negli statuti. In quelli di Genova, i più antichi che si conoscano (16), leggesi il seguente:

— In nome del Signore, noi piglieremo il magistrato questo gior-

« no della purificazione della Madonna, e nel medesimo giorno, ter-

minata la compagnia il deporremo.

« Opereremo sempre a utilità del vescovado e comun nostro, e ad « onore della santa madre Chiesa.

« Esamineremo le quistioni private sull'istanze degl'interessati, « le pubbliche anche senza istanza, di buona fede, secondo ragione « e con perfetta egualità, non pregiudicando al comune in favore dei « privati, nè ai privati in favor del comune.

"In caso di disparere tra noi; varrà la pluralità; in caso di parità, ci riporteremo a un savio, di cui non sia conosciuto il parere. "Rivocheremo e miglioreremo le sentenze fatte dal nostro con-

# solato, qualunque volta il richieda la giustizia.

« Sentenzieremo in pubblico entro quindici giorni dopo presen-» tato il libello, quando non cada in di festivo, o l'attore non si ritiri. « Per una sentenza non percepiremo direttamente o indirettamen-» te più di tre soldi.

« Quando alcuna parte non trovi avvocato difensore, a sua istan-« za glien' eleggeremo; e se l'eletto ricusi, o non si adoperi di buo-« na fede, gli vieteremo di comparirci dinanzi per tutto il nostro

consolato.

"Imporremo a' testimoni chiamati in giudizio dalle parti, di comparire e depor il vero, obbligandoli in caso di rifiuto al rifacimento del danno. Nelle cause maggiori non si vorrà meno di dodici
testimoni. Di chi citato a testimoniare, negasse comparire davanti
a noi e giurare il vero, faremo vendetta a nostro arbitrio, ancorchè sia negli ordini sacri, perchè così vuole ragione.

"Le proprietà, i feudi, e i diritti posseduti pacificamente per tren-

" t' anni, conserveremo intatti a' possessori.

"In caso d'omicidio premeditato e palese, manderemo in esiglio il colpevole, daremo il guasto a' suoi beni, e il possesso di quelli a' più stretti congiunti dell'ucciso, o, quando li rifiutassero, alla cattedrale. Se non sia provato chiaramente il reo, permetteremo a' congiunti fino in terzo grado di domandargli d'ammenda quanto vorranno, o quanto almeno potrà dare l'accusato. E s'egli ricuserà pagarla, e ssiderà a battaglia l'accusatore, sarà lecito, e il soccombente puniremo come avremmo punito il palese omicida.

"Chiunque portasse armi dal suono del campanone sin alla fine del parlamento, condanneremo in lire dieci se n'abbia almeno ciuquanta, o in una se n'abbia sopra dieci, e in meno a nostro arbi-

« trio se povero.

« Non permetteremo torri più alte di ottanta piedi, e a venti soldi « per piede condanneremo i trasgressori.

« I falsatori di moneta e i complici loro spoglieremo d'ogni avere

I CONSOLI 458

« e d'ogni diritto a favore del pubblico erario; proporremo al par-« lamento che siano banditi in perpetuo; e venendo in nostro pote-« re, farem loro troncare la destra. Sarà però necessaria a un tanto « castigo o la confessione del reo, o ch' e' sia convinto mediante le-« gale deposizione de' testimont.

« Ad ambasciatori assegneremo solo l'onorario, approvato dalla

« maggioranza del parlamento.

« Vieteremo il portare nel distretto nostro merci contrarie alle

« nostrali, salvo i legnami e guarnimenti di nave.

« Non imprenderemo guerra, nè faremo oste, divieto o imposizio-» ne senza il consenso del parlamento; nè aumenteremo i dazi ma-» rittimi, fuorchè all' occasione di nuova guerra in mare; e i pesi » saranno eguali per tutti.

« Chiunque, invitato da noi o dal popolo ad ascriversi nella nostra « compagnia, non avrà aderito entro undici giorni, ne sarà escluso « per tre anni avvenire; non accetteremo in giudizio le sue istanze, « salvo fosse per difesa; nè lo nomineremo ai pubblici uffizi, e farem « divieto che nessuno della nostra compagnia lo serva delle sue navi, « o lo difenda ai tribunali.

« Qualunque volta un estranio sarà accettato nella nostra compa-« gnia, gli daremo il giuramento di abitazione non interrotta nella « nostra città, secondo il consueto degli altri cittadini. Pe' conti, pei « marchesi e per le persone domiciliate fra Chiavari e Portovenere » basterà l' abitazione di tre mesi l'anno.

« Osserveremo fedelmente l'appalto delle monete a coloro, che « si sono obbligati verso il comune, e saranno leali alle convenzioni

« co' principi e popoli forestieri ».

Per correggere poi lo sconcio feudale di lasciare nelle mani stesse l'amministrazione e la giustizia, si distinsero i consoli specialmente applicati a' giudizi, i quali chiamavansi anche minori o dei placiti, a differenza di quei del Comune o maggiori (17). Trattavano collegialmente le cause: soleano ripartire fra sè i quartieri, tenendo giurisdizione separata: e il tribunale di ciascuno distinguevasi con insegna particolare, dicendosi del bue, dell'aquila, dell'orso, del leone, e così via; a Piacenza v'erano dipinti il griffone e il cervo, a Verona l'ariete; a Mantova diceansi del banco di san Pietro, di sant'Andrea, di san Giacomo, di san Martino (18).

Consoli chiamavansi, sin prima della libertà, altri magistrati, sovrantendenti alle grasce, alla marina, alle arti o simili, e così continuarono. Nel 1172 Milano creava otto consoli de' mercanti, collo stipendio di sette lire di terzuoli, e l' obbligo di sopravvedere alle misure, riscuotere le multe dei bandi, delle bestemmie e di somiglianti trasgressioni, e provedere che i mercanti andassero sicuri. I consoli delle faggie doveano rivendicare e difendere i diritti del Comune sovra i pascoli attorno alla città, e sopravvegliare alle strade: il quale uffizio a Chieri chiamavasi dei sacristi, a Siena de'viai. Di poi ciascun corpo volle avere o piuttosto conservò consoli propri; e così le parrochie e le terre, dove sussistettero fin ai giorni nostri quali agenti del Comune.

Nell'elezione dei consoli operavano spesso l'intrigo e l'ingerenza delle famiglie potenti; e trovandosi scelti da case e da fazioni nemiche, si contrariavano gli uni gli altri, incagliando gli affari, e per tema o preghiere o disservigio lasciando lesa o monca la giustizia. Per riparo a questi sconci, affinchè per origine non avesse e per lunga dimora non adottasse le passioni de' cittadini, Bologna chiamò il faentino Guido di Ranieri da Sasso, che esercitasse il potere de'consoli del comune, e presedesse a quei de' placiti. Questo nuovo magistrato s' intitolò la podestà, come quelli che il Barbarossa avea imposti ai Comuni sottomessi; e dovea rappresentare l'antico elemento imperiale, quasi custode della legale sovranità, e di quella giustizia che, anche dopo l'emancipazione, si considerava come privilegio imperiale.

Tale novità si conobbe spediente per ridurre nel Comune anche questo avanzo delle pretensioni imperiali, ottenere più disinteressata l'applicazione delle leggi, e operare ne'casi urgenti colla prestezza che viene dall' unità dell' esecutore. Fu dunque adottata, e cernivasi il podestà fosse dalla nobiltà castellana rimasta indipendente, fosse da città della fazione medesima, fosse tra persone celebrate per onestà o per conoscenza di leggi. Proposto nel pubblico consiglio, era eletto a pluralità di voti, ovvero se ne comprometteva la nomina in un certo numero di probi: taluni lo chiedeano al papa o all'imperatore, ma presentandogli le convenzioni e lo statuto ch'e'dovea giurare anche prima di conoscerlo. Da Perugia si mandavano cittadini, e più volentieri frati, a conoscere nelle città forestiere gli uomini di maggior vaglia, da' cui nomi imborsati si sortiva il nuovo

podestà (19).

Al designato spedivasi un' ambasceria; ed egli, al capodanno o al san Martino, entrava con solenne incontro de' cittadini e del vescovo, e con messa e panegirica orazione; e venuto sulla piazza maggiore, recitava una diceria, giurava osservare gli statuti, nè ritenere la carica oltre un anno, e non partirsi prima d'aver subito il sinda-

cato (20); e nel nome di Dio assumeva l'uffizio.

Egli menava seco due cavalieri per guardia ed onoranza, assessori e giudici per consiglio, notai, siniscalco, ministri, servi, cavalli. La giustizia talvolta esercitava col solo privato consesso, in alcuni paesi coi consoli de' placiti come a Milano, o co' giudici de' collegi come a Parma (21). Qui pure il giuramento specificava i doveri del podestà, alcuni dei quali erano generici, altri speciali d'un tempo e

d'un luogo.

Lo statuto genovese porta che il consiglio nomini ogni anno trenta elettori, i quali procedano all'elezione del podestà per via di polizze: all'eletto accettante due nunzi portino a giurare i seguenti capitoli, presente il consiglio della natia sua terra: — Non vedrà gli statuti di Genova se non dopo giurato di osservarli: sarà servito da venti persone, e accompagnato da tre cavalieri e da due a tre giudici a sua elezione, i quali con titoli di vicari o luogotenenti terranno gradatamente sue veci in caso di assenza, malattia o morte: salari, pigioni, spese di viaggio resteranno a carico di lui, ma riceverà pro-

visione di lire milletrecento di Genova (da mezz'oncia d'oro), due lire al giorno di più nelle campagne marittime, nelle terrestri quattro, nelle ambascerie quanto deciderà il consiglio: l'anniversario del giorno che avrà preso il magistrato, dovrà uscire di Genova, e seco i suoi terrazzani e distrettuali, del che si rogherà speciale istromento.

Lo statuto del podestà di Milano ricaviamo dal Corio accorciando. Giurava comportarsi con quel miglior modo e senno che fosse possibile all'utile della comunità, specialmente della pace e delle guerre che intervengano; le convenzioni e concordie che sarebbero costituite tra Milano ed altre città o private persone, farà mettere in iscritto e conservare; il comune aiuterà e manterrà nelle concordie e convenzioni scritte, e nelle concessioni e dazi, e a ricuperarli con ogni possa, e serbarli; non sarà guida nè spia a danno della città, per servizio di niun suo nemico o società. Quando si trovi fra i pubblici fossati, una volta il giorno monterà al suo uffizio, e la giustizia eserciterà a pro della repubblica, nè oltre venti giorni in tutto l'anno starà fuori del comune; non commetterà furto ne frode, ne consentirallo ad altri ed i commessi denunzierà nel pubblico arringo. A titolo d'ussizio non piglierà cosa alcuna nè egli nè sua moglie o siglinoli, e neppure nelle legazioni; nè avrà altro stipendio che di lire duemila, e il salario di cinque giudici: e due procuratori invigilino su ciò. Nelle cause pertinenti a' consoli di giustizia o del comune, non darà alcun consiglio se non ai giudici; delle sentenze sue non piglierà se non dodici denari per libbra, cioè dieci pel comune e due pe' giudici suoi; le sentenze da proferire non manifesterà se non ad un suo giudice ed al notaro che ha a scriverle, e saranno conformi alle leggi di Milano. L'appalto del viatico, del fodro, della moneta non delibererà, se non avuto il consiglio de' savì. Rileverà i consoli di tutte le cause che pronunziarono di suo comando o precetto, e parimenti d'ogni giuramento in fine dell'uffizio suo. Non farà remissione di alcuna taglia, se non per cagione d'incendio, tempesta, povertà nota, od altra giusta causa approvata dal consiglio di credenza. Non prenderà alcun prestito se non fuori della giurisdizione in benefizio della repubblica. Ogni mese riceva e renda i conti, stendendone autentica scrittura; e si faccia rileggere il giuramento, diligentemente ascoltandolo. Villa nè borghigiano o rustico alcuno affranchi dai carichi imposti per la repubblica, senza il consentimento del comune consiglio. Le costituzioni del comune non muti senza il consiglio di credenza. Faccia eseguire le sentenze proferite, e le pene contro i fornai delinquenti e i malfattori. Quelli posti nel bando per omicidio o congiurato, non permetta abitare nel comune di Milano, e le terre o abitazioni di quelli tenga incolte e devastate: non conceda verun uffizio o ambasciata a banditi, nè a falliti od infami: definisca le appellazioni fatte sopra cause di omicidi, bandi, incendi, battaglie, eccetto se l'appellante non dia all'avversario sicurtà della restituzion delle spese, giurando non aver dato niente al giudice delle appellazioni, nè ad altra persona fuor dell' avvocato, o per cavare scritture. Fedelmente ricercherà se niun uffiziale faccia frode: tutti

i provisionati del comune costringerà a dar conto de' denari avuti per la comunità ogni quattro mesi. Non farà o lascierà far ricerca sulle condanne date per gli antecessori suoi, nè sui denari spesi dal comune per tali uffiziali. Giudei ed eretici deve sbandire da Milano e suo contado, dopo che per l'arcivescovo gli sieno denunziati; ammonisca quelli che gli avessero ricettati perchè fra venti giorni gli abbiano espulsi, altrimenti essi pure saranno posti nel bando, dal quale non si potranno cavare senza licenza ecclesiastica; le case loro faccia diroccare. Se alcuno statuto ritrovasse contrario alla Chiesa, lo annullerebbe. Finito il suo reggimento, quindici giorni dimorasse a Milano insieme colla sua comitiva, aspettando il sindacato.

La spada sguainata che si recava innanzi al podestà, esprimeva il diritto di sangue; ma spesso doveva esercitarlo con aspetto di guerra e di violenza. Alcun pubblico delitto era denunziato? egli sciorinava dal balcone del palazzo il gonfalone di giustizia, colle trombe chiamava i cittadini alle armi, e a capo loro moveva ad assediare la casa del reo. A Perugia sono uccisi due giudici, e si ordina di tener chiuse le botteghe finchè non siano scoperti i rei; e così stettero per tre mesi. — Giuro che, se alcun nobile, o non giurato in popolo, ucci-- derà o farà uccidere o consentirà che si uccida alcun anziano o « notaio d'anziani o uomo giurato in popolo...., senza intervallo farò « sonare la campana del popolo, e con quel popolo o alcuna parte di « esso, con esterminato furore andrò alla casa di quel cotale ucci-« sore, e innanzi che quindi mi parta, infino alle fondamenta farò di-« sfare.... E insino a tanto che la distruzione e il guastamento di tutti « i beni del malfattore predetto, così nella città come nel contado, « non sia compiuto di fare, nulla bottega d'arte o mestiere, o corte « alcuna della città fia tenuta aperta ». In tale sentenza ogn'anno giurava il capitano del popolo di Pisa; e aggiungeva che punirebbe il figlio pel padre, il padre pel figlio, non lascerebbe mai più coltivare o comprare i loro beni, darebbe un premio a chi li pigliasse o uccidesse (22).

Tanto fin la giustizia assumeva aspetto di violenza, perchè le Repubbliche, a modo de' feudatari, traevano il diritto punitivo da quel della guerra privata e della vendetta personale, e i signori erano avvezzi a non obbedire che alla forza; onde non era se non la pubblica vendetta sostituita alla privata, e i castighi somigliavano alle rappresaglie delle passioni, le quali non si erano spente ma solo dirette,

ignorandosi ancora la pacifica amministrazione.

Di tanta autorità poteva troppo facilmente abusarsi; onde il podestà fu assiepato di gelose precauzioni: ad invitarlo si deputavano persone religiose, estranie alle brighe; talvolta a sei e fin a tre mesi se ne limitò la durata, benchè tal altra venisse allungata (23); in città non dovea contrarre parentele, non mangiare presso alcuno. La breve durata cagionava gli scomodi d'un perpetuo tirocinio; eppure durante l'efimera magistratura il podestà rimaneva arbitro delle vite, per la latitudine concessa dalle consuetudini. Il potere giudiziale esercitavasi troppo mescolatamente col politico, e la ragion di Stato soffocava la schietta voce della giustizia. Nelle rivoluzioni poi al po-

destà concedevasi balla da dittatore, sicchè castigava a lumulto i rei, cioè la parte avversa e la soccombente. I Bolognesi nel 1192 tolsero a podestà Gherardo Scannabecchi loro vescovo, ma noiatisi di lui vollero sostituirvi i consoli: il vescovo s' ostinava a tener il potere, sinchè una levata di popolo lo gittò in fuga. I Pisani chiesero podestà papa Bonifazio VIII, ed egli accettò collo stipendio di quattromila fiorini: altrove fu podestà un re. Il sindacato non era una cautela politica contro gli abusi del potere, giacchè si facea sol dopo scaduto di carica; ma una difesa della moralità e un risarcimento ai danni privati, derivato esso pure da consuetudini romane (24). N'usciva con lode? il podestà riceveva dal Comune un pennone, una targa o altro segno; a Giovanni Raffacani fiorentino gli Orvietani nel partire posero in capo una corona d'oro, e gli diedero una spada e uno scudo con gran trionfo (25); e non v'è città che non serbi una lapida o l'effigie d'alcuno: onorificenze dappoi profuse per piacen-

teria o per amistà (26).

Procedendo a tentone come gente inesperta, al primo sconcio che apparisse mutavano governo, salvo a tornare fra pochi mesi al primiero. Fu volta che, scontenta del comune aristocratico, la plebe elesse un capitano suo proprio, straniero anch'egli, che per un anno o per sei mesi la tutelasse (27); tal altra nominavasi un capitano di guerra, che dimezzava il potere dei predetti, avendo in mano la forza. In Bologna il comune dei nobili era presieduto dal pretore; i non nobili formavano il popolo, con un prefetto o capitano. Milano nel 1186 eleggea primo podestà Uberto Visconti; l'anno appresso tornò al consolato; nel 1191 usava ancora un podestà, tre nel 1201, cinque nel seguente, tre ancora nel 1204. Firenze erasi divisa in dodici arți: sette maggiori, de' giureconsulti e notai, de' mercanti di panno in Calimala, de' cambisti, lanaiuoli, medici e speziali, mercanti di seta, pellicciai; e cinque minori, de'bottegai, macellari.calzolai, muratori e falegnami, mariscalchi e magnani: ed anche il nobile che volesse impieghi doveva essere in qualcuna matricolato. Nel 1294, creatasi la signoria dei priori delle arti e della libertà, alla prima elezione non presero parte che le tre prime, alla seconda sei, a ciascuna delle quali toglievasi un priore, rinnovandoli ogni terzo mese. Viveano in comune a pubbliche spese, non uscendo di palazzo per quanto la balia durava; rappresentavano lo Stato, ed esercitavano il potere esecutivo; ed uniti coi capi e coi consigli o capitudini delle arti maggiori, con alcuni aggiunti (arroti) nominavano a scrutinio i propri successori (28). Mal rassegnandosi i nobili a questa oligarchia plebea, fu introdotto nel 1292 il gonfaloniere della giustizia, per réprimere i perturbatori della quiete: e quand'egli esponesse la bundiera sul pubblico palazzo i capi delle venti compagnie doveano raggiungerlo, per assalire con lui i sediziosi e punirli. Quest'esempio trovò seguaci.

Un abbate del popolo o molti incontriamo altrove: un doge al modo di Venezia eleggevano ne' maggiori frangenti Pisa e Genova, trasferendo in esso ogni pubblico potere, salvi però i collegi delle arti e i pubblici ordinamenti. In Bologna l'autorità sovrana era divisa fra il

Cantu, St. degli Ital. - III, 29

podestà, i consoli e tre consigli, cioè il generale, lo speciale e quel di credenza: nel primo entravano tutti i cittadini sopra i diciott'anni, esclusi gl'infimi artieri; il secondo era di seicento; nell'altro di minor numero aveano luogo tutti i giureconsulti paesani. Dicembre entrante i primi due consigli venivano convocati dai consoli o dal podestà, e messe innanzi al loro tribunale due urne coi nomi dei componenti essi consigli; e da ciascuna delle quattro tribù in cui era partita la città, estratti a sorte dieci elettori, venivano rinchiusi insieme, ed obbligati entro ventiquattr'ore a nominare, colla maggioranza di ventisette voti, quei che dovessero entrare ne' consigli. Ai consoli o al podestà spettava l'iniziativa degli affari, che poi erano decisi dai consigli, dove per lo più quattro oratori soli avevano la parola, gli altri non facevano che votare.

È questo uno dei mille modi coi quali fu dai Comuni del medio evo affrontato quel che oggi pure è intricatissimo problema dei paesi costituzionali, le elezioni. Nulla è men sincero che il voto emesso dall'intera nazione radunata, dove esso va confuso collo schiamazzo plebeo, dove non tutte le classi sono equamente rappresentate, dove l'ignaro e l'intrigante valgono quanto l'onesto e illuminato, e la libertà ne va il più spesso compromessa. Si procurarono dunque varì ripari, per lo più ricorrendo alla sorte o a complicatissime combinazioni, di cui Venezia e Lucca particolarmente offrono

bizzarri esempî.

In Venezia il doge ne' primi sei secoli era scelto dal popolo; dopo il 1173 da undici elettori; dopo il 1178 il maggior consiglio cerniva quattro commissari, ciascun de' quali nominava dieci elettori, cresciuti poi a quarantuno nel 1249. Così durò fin al 1268, quando, per cansare il broglio, s'introdusse la più strana complicazione. I membri d'esso consiglio metteansi a squittinio con palle di cera, trenta delle quali chiudevano una cartolina iscritta elector: dei nove cui toccavano le fortunate, due venivano esclusi, gli altri designavano quaranta elettori, i quali col metodo stesso riduceansi a dodici. Il primo di essi ne eleggeva tre, due gli altri, e tutti venticinque doveano essere confermati da nove voti; poi ridotti a nove, ciascuno doveva indicarne cinque, e tutti i quarantacinque ottenere almeno sette voti. I primi olto tra questi ne cappavano quattro ciascheduno, e tre i tre ultimi; onde venivano quarantun elettori, che messi a voti, doveano riportare almeno nove delle undici palle. Se un elettore nel maggior consiglio non conseguisse l'assoluta maggioranza, restava escluso, e gli undici dovevano surrogarne un altro. Così cinque ballottazioni e cinque scrutini producevano i quarantun elettori. Di botto erano chiusi in una sala, finchè non avessero nominato il doge; trattati splendidamente, liberi di chiedere qualunque capriccio, ma quel che uno domandasse era dato a tutti: uno volle un rosario, e se ne recarono quarantuno; un altro le favole d'Esopo, e fu fatica il trovarne altrettanti esemplari. Gli elettori nominavano tre presidenti priori; indi due segretari che restassero chiusi con essi. Allora per ordine d'età venivano chiamati innanzi ai priori, e ciascuno di proprio pugno scriveva sopra una scheda il nome del proposto, che dovea aver compiuti i trent'anni, ed appartenere al maggior consiglio. Un segretario, tratto a sorte uno di quei viglietti, ne pubblicava il nome, e ciascuno potea fare gli appunti che credesse. Passatili tutti in rassegna, mandavasi ai voti, e sortiva doge quel che ne conseguisse almeno venticinque. A questo modo fu eletto per la prima volta Lo-

renzo Tiepolo (29).

A Lucca era condizione d' eleggibilità il censo (30); e supremo magistrato i nove anziani, tra cui il gonfaloniere; poi un consiglio di trentasei, e il consiglio generale di settantadue. La signoria sedeva due mesi, e chi era seduto avea divieto due anni; essa scompartivasi coi trentasei gli onori e gli utili dello Stato. — Imborsano " (dice il Machiavelli) ogni due anni tutti quelli signori e gonfalonie-« ri, che nelli due anni futuri debbono sedere; e per fare questo, « ragunati che sono i signori con il consiglio de trentasci in una « stanza a questo ordinata, mettono in un' altra stanza propinqua a " quella i segretari dei partiti con un frate, ed un altro frate sta sul-« l'uscio che entra ai segretari, quello a chi ei rende il partito, ed « a chi ei vuole che gli altri lo rendano; dipoi ne va innanzi ai se-« gretari, e mette una ballotta nel bossolo. Tornato che è il gonfalo-« niere a sedere, va uno dei signori di più tempo, poi vanno gli altri « di mano in mano; dopo i signori va tutto il consiglio, e ciascuno « quando giunge al frate domanda chi è stato nominato ed a chi egli « debba rendere il partito, e non prima; talchè non ha tempo a de-« liberarsi, se non quel tempo che pena a ire dal frate ai segretari. « Renduto che ciascuno ha il partito, e'si vôta il bossolo, e s'egli ha " tre quarti del favore, egli è scritto per uno dei signori; se non l'ha, & è lasciato ire fra i perduti. Ito che è costui, il più vecchio dei si-« gnori va e nomina un altro nell' orecchio al frate; dipoi ciascuno « va a rendergli il partito, e così di mano in mano ciascuno nomina « uno, ed il più delle volte torna loro fatta la signoria in tre tornate « di consiglio. E ad avere il pieno loro conviene che gli abbiano cent-« otto signori vinti, e dodici gonfalonieri : il che come hanno, squit-« tinano infra di loro gli assortitori, i quali assortiscano che questi « siano i tali mesi, e quelli i tali, e così assortiti, ogni due mesi si " pubblicano ».

Tanto basti a mostrare come lontani dall' uniformità fossero quei reggimenti. Nell' interno durava la diversità delle persone: e primi erano i militi, derivanti dagli antichi feudatari e da arimanni e baroni; seguivano gli ecclesiastici; poi i leggisti, col nome di iudices, advocati, procuratores; indi i paratici, cioè le corporazioni d' artieri; ultimi i popolani (31). Allato della libertà comunale sussistevano privilegi feudali, ecclesiastici, regi; consorzì di famiglie e d'arti; servilù di possessi e di persone; libertà romana, clericale, barbarica. In alcuni paesi, massime del l'iemonte, molti comuni rimanevan sotto la supremazia immediata dell' imperatore o de' suoi vicari, laonde non godeano l'intera sovranità, cioè il diritto di pace, guerra, moneta, e la suprema giurisdizione, ma del resto si governavano senza differenza dagli altri, giacchè le franchigie comunali si credeano parte del dritto pubblico interno, e l'amministrare distingue-

vasi dal regnare. La città d'Ivrea dandosi nel 1315 ad Amedeo V conte di Savoja, stipulava che il podestà, i giudici e gli altri uffiziali di giustizia, conserverebbero il mero e misto imperio, e si farebbero

gli statuti, come per l'addietro.

Rimanevano traccie del diritto personale alla germanica (52); ma prevaleva il diritto romano, nelle diverse città modificato da una moltitudine di ordinanze municipali. Gl'imperatori seguitarono a far leggi nella dieta nazionale, ma concernevano soltanto feudi, vassalli, monasteri: mentre erano nella natura de' popoli germanici che o la eonsuetudine o il consenso de' migliori e maggiori della terra pro-

ducessero un gius privato.

Profittando della facoltà ottenuta nella pace di Costanza, tutte le Repubbliche tradussero le consuetudini in leggi compilando statuti propri, e fin borgate, fin monasteri vollero averne di particolari (33). Erano decreti relativi all' uffizio de' magistrati o all' amministrazione del pubblico; poi alla polizia, a pesi e misure, alla salubrità, all'annona, ai traffici, a quanto insomma occorreva ai bisogni ed ai costumi. Obbligavano soltanto gli accomunati, non i feudatari, non i corpi o le persone immediatamente dipendenti dal re. Aggiravansi ora sopra l'applicazione della legge romana o longobarda, ora sopra la consuetudine; e v'avea talvotta regolamenti distinti per le due giurisprudenze, come a Pisa un constitutum legis e un constitutum usus.

Francesco da Legnano diceva a Matteo Visconti: — Voi giurerete « reggere il popolo nel nome del Signore da oggi innanzi fino a cin« que anni con buona fede, senza frode; e di custodire e salvare es« so popolo e gli statuti; e dove questi taciano, starete alle leggi « romane ». È questo il cenno più antico del diritto comune, chiamato in supplimento alla legge municipale (34). Il diritto comune conteneva i principi generali di giustizia, applicabili nell' interesse si del pubblico sì de' privati: il municipale era legge d'eccezione, riguardante le qualità e i diritti particolari di ciascun Comune. Il primo era spiegato per scienza, e solo l'imperatore avrebbe potuto aggiungervi qualche costituzione: negli statuti venivano fatte aggiunte o deroghe secondo l'opportunità dai magistrati municipali. Il primo conteneva la ragione scritta, e progredita mediante gli studì legali e filosofici: negli statuti si trova la storia contemporanea di cadun Comune, e l'espressione dei costumi e delle credenze.

Sopraviveano le consuctudini germaniche del mundio, del comporsi a danaro, delle prove di Dio, del duello giudiziario, non però colla spada ma con bastone e scudo in presenza del popolo e d'un console. Pene sproporzionatamente feroci s'applicavano, come era nello statuto milanese lo strappar un occhio al ladro la prima volta, la seconda troncargli le mani, alla terza la forca (55). Dalle libertà germaniche proveniva la legge in molti ripetuta di non arrestare alcun cittadino se non per ordine de' consoli; l'habeas corpus, di cui si compiaciono così giustamente gl'Inglesi (36). Qualche vestigio vi rimane ancora delle antiche associazioni, dove tutti erano interessati alla sicurezza de' singoli, perchè del danno sofferto doveano com-

GIUSTIZIA 469

penso; così in una convenzione del 1219 fra Bergamo e Brescia è statuito che se qualche Bresciano, fra giorno, sia da' masnadieri derubato sulla strada reale che mette a Milano, il comune di Bergamo deva fra venti giorni risarcirlo; altrettanto pei Bergamaschi (57). Quel di Mantova rifaceva i danni per manomessione di argini e campi, e così per incendì: del forestiero rendeva garante l'ospite o l'al-

bergatore, che doveva subito notificarlo (38).

In generale tu vi scorgi una dissidenza continua verso i vicini e tragli stessi accomunati; poi sottentra la cura di mantenere distinte le classi; e i beni e l'autorità ristretti in poche famiglie; una fiscalità argutissima; le donne escluse dalle successioni, ricevendo a saldo la dote. Da alcuno vedemmo abolite le servitù personali; quel di Modena del 1221 cancellò persino ogni possesso o dipendenza seudale (39); e le tante gelosissime diligenze attorno ai contratti, ai sitti, alle ensiteusi, alle usure, danno a vedere la crescente importanza della ricchezza mobile e della agricola, e come questa si sminuzzasse affinchè un maggior numero ne ritraesse vantaggi individuali. Ma di quel volere ingerirsi d'ogni atto gli appunteremo noi, se fin oggi i governi non hanno imparato che la loro attribuzione razionale si riduce alla legittima difesa dei diritti degli individui?

Ne conseguiva che non potesse uniformemente amministrarsi la giustizia: e certo la parte peggiore d'esse Repubbliche era appunto questa, di cui più immediatamente i cittadini risentono. V'avea giudici del re, ve n'avea del municipio, del podestà, del feudatario, oltre gli ecclesiastici. I rettori della lega Lombarda, quando si univano or qua or là per gl'interessi comuni, ricevevano anche l'appello da sentenze di consoli, al modo che soleano un tempo i re d'Italia (40); i quali pure non cessarono d'esercitare questa suprema-

zia qualvolta qui tenessero dieta.

La giurisdizione dei vescovi si restrinse ai loro feudi; e ampliandosi il reggimento repubblicano, i consoli talvolta pretesero sentenziare anche sopra persone ecclesiastiche, per quanto i concili vi si opponessero (41). I feudatari laici o cherici amministravano la giustizia personalmente, o per via di gastaldi e nunzi, i quali solevano affidarla a giudici scelti fra gli abitanti del luogo; e da loro davasi appello al giudice feudale, il quale però nulla poteva direttamente sopra i cittadini che abitassero nel feudo. Le cause feudali erano riservate a un doppio tribunale de' pari maggiori e minori, ed alla re-

gia curia.

In Firenze il podestà e il capitano di giustizia, sempre forestieri, abitavano quello nel palazzo del Comune, questo nel palazzo del popolo, entrando nell' annuo uffizio l' uno a maggio, l' altro a gennaio, e ambidue conoscendo delle cause civili e delle criminali. Il podestà conduceva sette giudici, tre cavalieri, diciotto notai, nove berrovieri, tutti non toscani: e quello colla sua famiglia riceveva seimila lire, l'altro seimila cinquecento. Il podestà deputava uno de'suoi giudici ogni due sestieri della città per inquisire ne'casi criminali: nessun poteva dar querela se non al giudice del proprio sestiere: il reo seguiva il fòro dell' attore, i forestieri sceglievano qual volessero. Nelle cause di

poco momento si procedeva sull'istanza dell'ingiuriato o di un suo parente; nelle gravi, di chicchefosse, purchè sottoscritta; d' nffizio. nel caso che l'ingiuriato ricusasse di farlo. L'accusatore giurava proseguire la causa, dandone malleveria per cento soldi: il reo citavasi a spese dell' attore. Le esamine si scrivevano, convincevasi per testimoni, e al reo si assegnavano dieci giorni a difendersi. Entro venticinque giorni il giudice doveva esaminar la causa, e conferirla con altri giudici e col podestà; poi fra cinque altri proferire la sentenza. Le cause civili in prima istanza conoscevansi dai giudici dei sestieri, cittadini dottori, mutabili ogni sei mesi e pagati. L'appello recavasi al giudice annuo, forestiero e dottore; se confermasse, la causa passava in giudicato; se no. recavasi al podestà, che con quattro giudici collaterali pronunziava definitivamente. Del capitano del popolo erano competenza le violenze, estorsioni, falsità a lui denunziate, le cause riguardanti estimo e gabelle, e i delitti di cui il podestà non proferisse fra trenta giorni. I cavalieri andavano in volta coi berrovieri, cercando i violatori degli statuti; in molti casi non poteasi catturare alcuno se non in loro presenza; o in difetto supplivano i notai, cui uffizio era coadiuvare i giudici. S'aggiunga la corte del vescovo, l'inquisitore dell'eresia, il giudice sopra le gabelle, quello dell'appellazione, e forse altri, che ciascuno teneva ragione e corda da tormentare. Ciò che è più strano, cittadini nelle proprie abitazioni esercitavano il diritto punitivo, e i Bostichi « collavano gli uomini in casa loro, in mercato nel mezzo della citlà, e di mezzodi li mettevano al tormento » (42).

Tante giurisdizioni nel territorio d'una sola repubblica! Collegi. di giureconsulti trovansi fin nell' xi secolo (43); crebbero nel xili in tutte le città, dove pure se ne formarono di notai, che si pigliarono il diritto di nominare i propri colleghi. I giudici milanesi giuravano valersi del voto d'un giurisprudente, sentenziare in buona fede secondo le leggi, non concedere al reo più di otto giorni per rispondere, proferire fra quattro mesi dopo la contestazione, e scrivere la sentenza nelle cause che eccedessero i soldi quaranta di terzuoli(44). La semplicità e la speditezza mal redimevano dal pericolo dell' ignoranza, della passione, dell'arbitrio; e troppo mal si pensava a concordare la libertà di tutti colla sicurezza de' singoli. Al senatore di Siena un Cenni accusa per ladro Durdo di Naccino: quegli troyando tutto il contrario, fa vestire Durdo di bianco, e andar innanzi coll'ulivo in mano, e dietro a lui il Cenni vestito di nero; e giunti al luogo del supplizio, questo è appiccato, l'altro dimesso. Un Fiorentino avendo rotto il bando, fu condannato alle forche. Il podestà Nicola Rosso, prima di mandarvelo, gli domandò se avesse moglie. - L' ho, e bella; e se la tiene il tal cittadino ». Era il cittadino appunto che avea brigato per farlo esigliare, poi denunziatolo per la rottura del bando: e il podestà fe' tôrre il capestro al condannato e stringerlo a costui, per quanto reclamassero i parenti (45). Sarà stata giustizia, ma chi, se non un Turco, soffrirebbe modi così assoluti?

Uno dei Ricci di Firenze, sullo scorcio del secolo xiv, scrisse ricordanze di alcuni insigni personaggi della sua famiglia, tra' quali GIUDIZJ 463

molto lodato messer Rosso di Ricciardo, che fu capitano de' Fiorentini nel 1370 contro Barnabò Visconti. Essendo podestà a Perugia, ebbe deposizione da un ladro che, ascososi in una cava per rubare, vide un cittadino condurvi un suo nipote, e quivi ucciderlo e sepellirlo. Il Ricci mandò a cercare nella cava, e trovate le ossa, fece recarsele in un sacco. Ma poichè l'uccisore era di grand'animo e séguito in città, lo chiamò a sè con amichevoli apparenze, poi mostrategli le ossa, lo indusse a confessare il delitto. Subito in città si leva gran rumore, gente armata viene in piazza; e il podestà li tiene a buone parole, ma intanto fa impiccare il cittadino. Quella fermezza sgomenta i faziosi, che tornano a disarmarsi; e quando scadde egli fu commendato e onorato. Al ladro denunziatore avea promesso salva la vita, ma gli fece tagliar le mani.

In Norcia redimevasi ancora l'omicidio a danaro: e mentre vi sedeva podestà esso Ricci, due cittadini accisero un altro. Esso li fe'
prendere; e quelli confessarono il delitto, ma d'aver pagato ducento lire per ammenda. Ciò non ostante esso li condannò a morte; e
andando i signori del paese a lamentarsene, rispose che così gli era
paruto il giusto; ma se ad essi sembrassero morti immeritamente,
ecco, pagava loro l'ammenda. Così li chiariva come fosse iniqua tal
legge, e « la fece correggere che chi uccidesse alcuno, lo dovesse

pacificare colla propria vita e non altrimenti » (46).

Rechiamo un esempio di giudizi regolati. Andrea vescovo di Luni e i marchesi Malaspina e Guglielmo Francesco eransi fatta guerra; onde la città di Lucca, che gli aveva presi in amicizia, spedì persuadendoli a pace. Le due parti subito vennero a Lucca, e in Sant'Alessandro si congregarono da sessanta consoli, e molt'altre savie persone, e chiesero che le parti gli eleggessero arbitri della contesa; ed essi promisero stare al lodo, sotto pena di cento libbre d'oro fino. Qui Guglielmo d'Apulia, avvocato dei Malaspina, narrò come, essendo questi andati coi loro militi al Pozzo nel Monte Caprone per edificarvi un castello, l'esercito armato dal vescovo si fe' loro incontro per cacciarneli, con grave guasto d'uomini e di cavalli: i marchesi valorosamente resistendo, ascesero il poggio, e cominciarono la fabbrica. Chiedeva dunque al consolato che il vescovo dovesse rifare i danni, che recò coll' esercito, senz' avere tampoco premoniti i marchesi, come a vescovo conviene.

Il vescovo rispose che al marchese Guglielmo, il quale gli aveva giurato fedeltà, esso avea fatto sentire che il fabbricar quel castello gli sarebbe rincresciuto quanto il cavargli il fegato, perchè ne rimarrebbe diminuito e quasi annichilato il vescovado: al Malaspina non fe' motto perchè gli era nemico. Maginardo di Pontremoli arringò pel vescovo; non dover questi verun compenso, attesochè quel castello fabbricavano a ruina del vescovado, e sopra terra in gran parte a questo appartenente. Interrogato intorno a tale possesso dall' avvocato avversario, Maginardo rispose che il vescovo Filippo comprò la parte che spettava al marchese Folco, parte ebbe in legato da Malnevote, parte in dono dal marchese Pelavicino (47).

Oppose Guglielmo che del lascito di Malnevote non era à far con-

to, perchè lo fece da disennato e in odio del fratello; il Pelavicino poi e il Folco non poteano disporre di esso monte, perchè il monte e i coloni suoi erano stati divisi in modo, che una metà toccò in comune al proavo del Pelavicino e a quello del marchese Guglielmo; l'altra metà al proavo di Malaspina e all'avo di Atone marchese, nella qual parte cadeva il poggio disputato; che, fatta la divisione, rimase al proavo di Malaspina.

Bisognava dar le prove di tutto ciò, onde su chiesta una proroga. Comparsi di nuovo, produssero gli stromenti e i testimoni, nessun de' quali era decisivo. E poichè i consoli erano arbitri non solo secondo le leggi e il diritto, ma che meglio volessero, proferirono che metà d'esso poggio spettava alla chiesa di santa Maria, vietando ai marchesi di fabbricarvi il castello od altro; dovendo i vescovi esser più benigni ai laici, che non questi a quelli, il vescovo compensi dei danni satti ai marchesi con mille soldi lucchesi; i marchesi prometteranno nè essi nè i loro eredi più nulla pretendere di quella metà del poggio; se no, paghino cento libbre d'oro sino; e così pure il vescovo; gli uomini dei marchesi abbandonino quella metà e sia distrutto ogni cominciamento del castello; in presenza loro si diano la parola e il bacio di pace.

Gregorio legisperito fu rogato di quest'atto al 15 avanti le calende di novembre 1124; e vi si sottoscrissero le parti e i consoli: la sentenza fu confermata e sottoscritta da Leone, giudice costituito dell'imperatore Enrico, ed eletto arbitro in questa causa (48).

Qui parlammo dei Comuni sovrani; ma questi s' erano sovrapposti a ville e borgate, cui lasciavano la giurisdizione solo in limiti ristretti; ed anche città, nelle quali esercitavano superiorità, e ne impedivano il libero governo, senza però riformare il Comune per assimilarlo a sè. Como mandava il podestà a Lugano, Mendrisio, Bellagio, Menaggio, Teglio, alle Tre Pievi del Lago, ai terzieri della Valtellina, a Chiavenna, Poschiavo. Sondrio, Ponte, Porlezza, Bormio, i cui abitanti doveano tre volte l'anno condursi a Trevesio per ricevere giustizia dal podestà di Como, e recarvi le appellazioni. Pisa inviava il capitano a Piombino, che amministrasse la giustizia anche a Populonia, Porto Baratti e all'isola d'Elba.

I Fiorentini nel 1181 sottoposero il comune d'Empoli, appartenente dapprima ai conti Alberti, e l'obbligarono a giurare sui vangeli di custodire e aiutare ogni persona di Firenze e de'suoi borghi: se alcuno del loro comune danneggi qualche Fiorentino, l'obbligheranno a rifare i danni tra quindici giorni: chiesti dal magistrato di Firenze, andranno a oste e a cavalcata e guerre e paci, e faranno come quello vorrà, purchè non sia contro il conte Guido. Al san Giovanni d'ogni anno davano ai consoli di Firenze cinquanta libbre di buoni danari, e alla chiesa maggiore un cero (49).

I Perugini si erano sottomessi non solo i Catani, ma le città vicine, che tutte doveano mandar il pallio nella solennità di sant' Ercolano; Spoleto doveva aggiungervi un cavallo covertato di scarlatto; così Sarteano, oltre cento fiorini d'oro in una coppa d'argento; le città di Castello e di Gubbio lasciavano che Perugia prendesse par-

te all'elezione dei consoli; Montepulciano ne riceveva il podestà. che per sei mesi doveva esser de'nobili, per sei de'popolani con piena giurisdizione criminale e civile, e la custodia delle chiavi delle porte e de' fortalizi; e nel giorno di sant' Ercolano spedire il pallio che valesse almeno venticinque fiorini d'oro, da presentarsi a piè della scalea di san Lorenzo. Assisi scosse l'ubbidienza; ma costretta calare a patti, i Perugini v' entrarono il 1322, uccisero più di cento ribelli, e ridussero quel paese a contado, diroccandone le mura.

Padova si arrogò di eleggere il podestà di Vicenza. A quest' uopo raccolto il maggior consiglio, estraevansi da un' urna quaranta brevi, e quello cui il breve toccasse diveniva elettore. I quaranta elettori si chiudeano nella chiesa del palazzo, accendendo una dopo l'altra due candelette da due denari; e prima che fossero consumate, essi doveano eleggere, fuor di loro, tre cittadini: fra i quali poi la sorte designava il podestà. Se non fosse cavaliere, veniva fatto: avea tremila lire di stipendio, dovea dar mille marche d'argento per malleveria al Comune, e la sua corte era tutta di Padovani.

Casale sul Po, fabbricato dicono da re Liutprando appo una chiesa di sant' Evasio, fu città libera, ma debole, sicchè presto venne a soggezione dei Vercellesi. I quali nel 1170 impongono agli uomini di esso che di buona fede salvino e custodiscano le persone e cose dei Vercellesi: di là alla festa di san Michele abbiano alzate e finite cento braccia della mura di Vercelli, dove i consoli consegneranno loro i rottami d'altra cerchia: se i Vercellesi assumano guerra, essi pure l'abbiano di buona fede: ogni decennio i Casalaschi dai quindici anni fino ai sessanta prestino il giuramento ai consoli di Vercelli: se questi domandino il passaggio del Po, come per tragittare l'esercito o una cavalcata, non devano negarlo (50). Lo stesso Comune agli abitanti di Trino concedeva di cacciare, pescare, pascolare nel loro distretto; non daranno alloggi; per cinque anni li provederà di fieno, paglia e legno, purchè osservino i bandi di Vercelli; in tempo di guerra non riscoterà fitto delle terre; non saran tenuti a venire al podestà o ai consoli vercellesi per contratti fatti da qui indietro, salvo che per omicidi o per appellazioni; possano far legna nel bosco pagando un fitto (51).

Altre volte i Comuni fondavano ville e borghi con diritti e riser-

ve speciali.

I consoli e gli uomini di Vercelli nel 1197 stabiliscono che il luogo di Villanova rimanga libero e assoluto in perpetuo, ad onore e comodità del comune vercellese, talchè nessuno presuma dagli abitanti estorcere fodro o bando o curadia o careggio o capponi o focaccie o spalle; nè pretenda sulla pesca, su alloggi, su giurisdizione qualunque. Essi abitanti coi loro eredi sieno liberi e immuni; salvo che, quei che n' hanno diritto, possano costruire molini, e dare terre da coltivare sia a terzo, o a sitto, o con qualsiasi altro patto. Essi abitanti liberi possessori dei sedimi a loro assegnati, potendo venderli, donarli, mutarli, distrarli. Nessuna forza vi si possa introdurre, se non dal comune vercellese. Nessun de' signori deva abitare in esso borgo, nè avervi diritto o giurisdizione.

Nel 1217 Vercelli stessa fondava Borgofranco, con fossati, quattro porte, quattro battifredi, chiesa di legno e graticci coperta di tegoli, agli abitanti assegnando un sedime di casa ciascuno, sul quale si conducano tre carri di legname d'opera a spese del comune, e mattoni e tegoli quanti occorrono. Abbiano la strada da Casale e da Pontestura, mercato, pascolo verso Vercelli. Gli abitanti non devano render ragione ad uomini che non siano della giurisdizione vercellese de' contratti o danni fatti anteriormente, se non sul luogo stesso e sotto i loro propri consoli. Avranno venti mansi del bosco di Lucedio a venti soldi il manso di fitto. Siano loro concesse per quattro anni tutte le spese del comune: dopo cinque anni pagheranno il fodro, come i cittadini vercellesi: e.come questi pagheranno la legna del bosco di Lucedio. Se alcun muore senza erede, possa la sua parte vendersi ad altri fuor della giurisdizione di Vercelli.

Ivrea nel 1250 fondava Castelfranco, invitando ed anche costringendo andarvi ad abitare gli uomini di Bolengo, Pessano, Anipesso, e farvi guaite, scaraguaite, e ogni arredo di castello: a ciascuno si daranno abitazioni in proporzione di quelle che lasciano. Saranno considerati come abitanti d'una porta d'Ivrea; liberi e franchi, giacchè inestimabil dono è la libertà, nè ben si venderebbe per tutto l'oro del mondo. Siano dunque immuni dal fodro, dal banno, dalla giurisdizione, dall' esercito, dalla cavalcata, dalla successione; abbiano il mero e misto imperio; si farà uno statuto, che le podestà di Ivrea

giureranno osservare (52).

I Comuni erano una specie d'associazione contro gli abusi e le prepotenze: sicchè quando la forza pubblica non sapesse o volesse provedervi, formavano associazioni particolari, solito rifugio delle libertà, perchè coll' attenzione e anche colla forza garantissero i diritti, e
che venivano a formare uno Stato nello Stato. E come già v'aveva
alberghi di nobili, cioè aggregazioni di famiglie derivanti da ceppo
comune, o unite per accordo, così il popolo pensò fare altrettanto col
restringersi in leghe o in maestranze, onde col numero equilibrare

la potenza o l'accortezza maggiore.

Nel 1198 il popolo di Milano, scontento dei nobili, istituì la credenza di sant' Ambrogio, detta anche de' Paratici, cioè degli artigiani, affidando la propria tutela ad un tribuno, e assumendo per divisa una balzana bianca e nera; i mercanti e le arti liberali stabilirono la Motta, che inclinava al governo d'un solo; i nobili rinserraronsi in quella de' Gagliardi; i catanei e valvassori, che teneano fondo dai nobili, ne formarono una quarta sotto l'arcivescovo, pretendendo recuperare a questo il dominio temporale della città; ciascuna avea consoli propri, pubblicavano editti e decreti, ed esercitavano atti di

giurisdizione sovrana.

Siffatte erano in Bologna la lega della Giustizia; in Vercelli le società di sant' Eusebio e santo Stefano; in Asti quelle di Castello e dei Solari. A Firenze verso il 1260 i pivieri di campagna eransi raccolti in quarantatrè leghe, ciascuna delle quali ricevea dalla signoria ogni semestre un capitano cittadino e popolano della città di Firenze e veramente guelfo; prometteano non ricettare i banditi l'una del-

l'altra; nessuno poteva ricusare gli uffizi affidatigli dalla lega (53). Siena era divisa per terzi, e ciascuno di questi in circa venti contrade, ognuna delle quali elegge un capitano e un alfiere, presieduti dal gonfaloniere del terzo. A Genova fin dal 1130 fra sette poi otto compagnie vedemmo divisi tutti i cittadini; e ognuno aiutava i propri membri contro ingiustizia e violenza qualsifosse, fin alla morte degli avversari; e da ciascuna si traeva un'egual contribuzione di cavalli, fanti e denaro (54).

Talvolta tre o qualtro persone con atto pubblico si costituivano in fratellanza, stipulando comunione di heni e reciproca difesa e successione. Tal altra alquante famiglie formavano una consorteria, pigliando un nome comune, fabbricando una torre per comune difesa e ricovero, come i l'ugliesi e i Maladerra di Sanminiato, che prescro il nomignolo di l'araleoni (55). Forse teneva dell'indole stessa quella delle tredici famiglie di Borgo Sansepolcro, che insieme aveano fabbricato la torre di piazza. In Lucca già nel 1203 esisteva la società di Concordia de' pedoni (probabilmente detti in opposizione ai cavalieri o nobili) con priori e capitani e giuramento d'aiutarsi a vicenda con armi e senza, rifarsi reciprocamente dei danni; e guai a chi offendesse alcun di loro: nessuno poteva esser accusato ad altro giudice prima d'informarne i priori (56).

Non di rado i Comuni affidavano il governo, o parte di esso, o un affare, od un' amministrazione, o l' eseguimento d' una condanna a qualcuna di siffatte compagnie; e dove l' una esorbitasse, se ne in-

nalzava una contraria.

In Chieri erano le società de' Militi e di san Giorgio; e della seconda abbiamo gli statuti, preziosi a qui ricordarsi (57). Vi si entrava per successione o per nomina: chi ne uscisse per passare in altra, era passibile di cinquanta lire e dell'infamia. La società pagava le imposte di ciascuno; e solo ai membri di essa poteano vendersi le case e le terre. Comé il comune, quella città erà ordinata sotto quattro rettori cittadini o un solo forestiero, che duravano quattro mesi; con notai e massari per le spese ed entrate. Eravi un minor consiglio ed uno maggiore, il quale eleggeva i rettori. Non poteansi proporre per gli uflizi del comune se non membri della società; non arringare contro il partito preso da questa; e poteva obbligarsi ogni membro a dir nel consiglio pubblico il suo parere: che se per ciò incadesse in una multa, era pagata dalla compagnia. Ai retteri di questa incombeva di difendere i membri, e mantenerli illesi, dovesse anche urtare contro le deliberazioni del comune. Alcun di essi era insidiato? lo facevano custodire: ferito o percosso? domandavano riparazione e compenso; non l'ottenevano? toccavasi a stormo, e tutti tutti gli accomunati erano tenuti prender le armi, e correre a metter a ferro e fuoco i beni dell' offensore; e così gli anni successivi, insino a che non si fossero accordati. A chi rifiutasse obbedire alla chiamata, o non soccorresse al compagno avvolto in contese; multa di cinquanta lire. Niuno praticasse con chi aveva offeso uno della compagnia.

Non è questa una repubblica costituita nella repubblica? e gl'in-

teressi de'consorti poteano essere in collisione con quelli del Comune, e la loro unione facea che fossero pronti ad aiutar una parte o l'altra nelle insurrezioni, che così invelenivano di ciò ch'era preparato loro per rimedio. A Siena nel 1371 i lavoranti di lana garriscono coi loro maestri, pretendendo esser tassati secondo le leggi del comune, non secondo quelle dell'arte; e levano rumore, minacciando sangue: ma la forza pubblica prevale, e presine tre, li mette alla corda. I compagni per liberarli s'avventano alle armi, la città prende partito per essi; la querela diventa politica, gli ordini pubblici ne restano mutati, e gli artigiani dominarono in Siena, fin quando nel 1384 i nobili unitisi al popolo minuto li spodestarono, e fin a quattromila ne espulsero; onde la città perdette le arti, e se ne bonificarono l'Anconitano, il l'atrimonio, il Regno e Pisa (58).

Le taglie che già si solevano pagare ai re o ai conti, furono forse conservate, pagandole al Comune: ma di esse e del sistema di esazione non si raccoglie preciso concetto; e il vagiare di qualità e quantità secondo i tempi a fatica si seguirebbe in una storia municipale. non che in una generale. La rendita maggiore proveniva da gabelle e dazi che, secondo la scarsa economia d'allora, molto gravavano sulle merci introdotte ed asportate. Da principio quelle che entrassero nelle città o sul distretto pagavano per teloneo un tanto al carro o alla bestia: dipoi più equamente si stabilirono tariffe sul valore. La prima milanese è del 1216, e impone quattro denari per lira del prezzo delle mercanzie, cioè un mezzo per cento: poi nel 1396 fu alzata al dodici per lira, cioè cinque per cento, senza distinzione (59). Fruttavano pure all'erario le multe dei condannati e le confische. Poi il genio fiscale altre imposizioni introdusse, come quella del sale (60), dei forni, del bollo alle misure, del vino al minuto, dell'acque di pubblica ragione.

In maggiori strettezze ricorrevasi a prestiti, dando in pegno qualche preziosità, come i Milanesi fecero più volte del tesoro di Monza. Questo comune, per combattere Federico II, supplì alla carezza del danaro con carta monetata, prefiggendo potessero con essa scontarsi le pene pecuniarie; il creditore privato non fosse tenuto riceverla in pagamento, ma il debitore non restasse esposto al sequestro se in cedole avesse tanto da spegnere il suo dovere. Per togliere di giro questa carta monetata si pensò formare il catasto de' beni, neppure eccettuati gli ecclesiastici, misurati da geometri, e prezzati dall' uffizio degli inventari. Con tale provedimento il debito fluttuante restò rimborsato nel 1248; ma per fare il Naviglio grande, poi per l'una

o per l'altra ragione la tassa venne prolungata (61).

I Milanesi laguavansi che i nobili, abitando in campagna, si sottraessero ai carichi dello Stato; onde nella concordia del 1225 questi soli, e non la plebe, dovettero soggettarsi alle taglie. A Firenze il 4362 non trovandosi chi prestasse al cinque per cento, ser Piero di Grifo, uomo molto saputo in tali materie, suggerì che a chi prestasse cento fiorini gliene fosse scritto trecento; e quel monte fu detto dell' uno tre. Poi per altra guerra a chi prestava cento si scrisse ducento, e chiamossi il monte dell'uno due. Nel 1380 fu ridotto tut-

to al cinque per cento, e il capitale nominale al reale; dal che nace que grandissima confusione a motivo di quelli che aveano venduto

e comprato.

Il catasto sovra dichiarazione giurata del possessore e di testimoni si eresse a Genova nel 1214, a Bologna il 1235, a Parma il 1302? In Firenze al 1336, secondo Giovan Villani, i tributi erano, la gabella della mercanzia, del sale, de'contratti, il vin minuto, le bestie, la macina, e l'estimo del contado, fruttanti in tutto trecentomila fiorini. Pare da ciò che solo il contado fosse colà sottoposto a taglia, forse per conguagliare le gravezze particolari ai cittadini: e infatto l'estiino della città non potè farsi stabilmente che per opera de Giovanni Medici nel 1427, obbligando a descrivervi tutti i beni mobili od immobili che ciascuna famiglia possedesse dentro o fuori del dominio fiorentino, compresevi le somme di danaro, i crediti, i traffichi, le mercanzie che avevano, gli schiavi e le schiave, i bovi, i cavalli. le gregge d'altri animali, regolando al sette e mezzo per cento, sicchè ogni sette fiorini di rendita se ne poneva cento di stima. Sottraevansi le spese e i carichi, poi dell'avanzo si riscoteva la decima. Chi non pagasse metteasi a specchio, cioè si registrava in un libro, e rimaneva escluso dalle magistrature.

Chiese, monasteri, ecclesiastici andavano immuni, coi loro contadini e livellari, e fin coi beni di nuovo acquisto, per quanto le Repubbliche tentassero aggravezzare almen questi; e a fatica i preti s'inducevano a pagare pei beni patrimoniali, non però in mano di laico, ma del vescovo, cui per tale occorrente comunicavano il registro dei

loro beni (62).

Le imposté moderate, tali cioè che il gravato creda poterle sostenere col crescere di operosità, servono di stimolo, mentre scoraggiano allorchè costringono a mutare le abitudini; e giudicate importabili, svogliano dagli sforzi, e uccidono l'industria. I Comuni nostri mostravansi al fatto persuasi che ogni spesa fatta dal governo al di là di quel che occorre a conservare e proteggere l'ordine sociale, è un dissipamento e un'ingiustizia oppressiva: ma per questo vorremo noi misurare la felicità d'un paese dai centesimi dell'estimo (63)?

Il valutare le rendite è difficilissimo, prima perchè di lor natura sono variabili, poi perchè la scarsezza del danaro faceva se ne esigesse gran parte in derrate; oltrechè le forme della contabilità erano

troppo diverse dalle odierné.

Variissimi erano i modi dell' esazione, i tesorieri, i deputati alle grasce e all'annona, eletti parte dal pubblico consiglio, parte dal podestà, parte a sorte, e da feudatari nelle proprie giurisdizioni, ma sempre sottoposti al sindacato. Spesso la riscossione affidavasi a qualche monaco, od a corpi religiosi, come più disinteressati; e per renderla più sicura ordinavasi perfino che a chi non l'avesse ancor pagata non venisse resa giustizia (64); del quale ripiego si valeano principalmente per gravare anche i cherici. Nel contado, a ciascuna pieve si assegnava una quota da ripartire fra le ville ed esigere: al

qual uopo v' avea consigli o adunanze; e dove sussistevano ancora i visconti vescovili, questi presedevano a tal bisogno insieme coi con-

soli di campagna.

Le case costituivano quasi la garanzia del cittadino in faccia al Comune. Pertanto il venderle, equivaleva a perdere la qualità d'accomunato; per ciò stesso di chi fosse espulso veniva demolita l'abitazione, e al forestiere non si permetteva di possederne; e i nobili di campagna quando fossero accettati in città, per prima cosa vi fabbricavano un palazzo. Ad Ivrea si considerava cittadino chi vi abitasse, possedesse pel valore di dieci lire, fosse scritto nel libro del-

l'imposta del comune (65).

Zecche ebbero già i Longobardi a Pavia, Milano, Verona, Friuli, Lucca, e forse a Spoleto e Benevento; e possiam credere continuasse così sotto ai Franchi e agli imperatori tedeschi: ma presto conti e marchesi domandarono o pretesero moneta propria. Per privilegio dell'imperatore Lotario I a Manasse, gli arcivescovi soli poteano coniarne a Milano; diritto che conservarono finchè la repubblica il trasse a sè. Altrettanto sarà addivenuto nell'altre città, e ci restano monete di più di cento zecche nostrali: anche alcune famiglie n'aveano il diritto, come in Piemonte i discendenti di Aleramo, marchesi di Monferrato, di Saluzzo, di Ceva, di Busca, di Savona, del Carretto; e alcuni feudatari dell'Impero, quali i conti di Desana, di Crescentino, di Cocconato ecc. Per lo più quelle monete aveano corso soltanto nel paese.

Tentò il Barbarossa ritrarre a sè questa regalia, e fece battere i soldi imperiali nei villaggi dove avea distribuito i cittadini della distrutta Milano; ma poi la dovette consentire alle città federate, le quali ben presto all'effigie dell'imperatore surrogarono i santi patroni (66). Cadute le Repubbliche ai tiranni, Azzone Visconti a Milano diede il primo esempio di stampare del proprio nome le monete: Genova ne battea prima del 1139, quando ne chiese e ottenne privilegio da Corrado II di Germania. A imitazione del genoino, i Fiorentini nel 1252 batterono il ducato, che da una parte recava il Battista, dall' altra il giglio, donde il nome di fiorino che si propagò in tutta Europa, con oro di ventiquattro carati, e il peso d'un ottavo d'oncia, o un sessantaquattresimo di marco, e divideasi in venti soldi (67). Subito gl'imitarono Francesi, Ungheresi ed altri popoli, e fra noi i re di Napoli, i conti di Savoja, i marchesi di Monferrato, i Veneziani; e molto accreditato fu in commercio il zecchino veneto, battuto primamente nel 1284, sul quale si conservarono sempre la rozza impronta primitiva del doge che riceve lo stendardo da Cristo, e la barbara e devota iscrizione Sit tibi, Christe, datus quem lu regis iste ducatus.

Dacchè la lira cessò d'equivalere veramente al peso d'una libbra d'oro o d'argento, variò senza limite la proporzione, solo sussistendo la divisione in venti soldi, e del soldo in dodici denari. Non entreremo nel pecoreccio degli avvicendati valori delle monete e della proporzione fra l'oro e l'argento; e basti dire che quest'ultimo era

STATISTICA 475

principalmente adoperato nel commercio di Levante, e che in generale vuolsi fare stima che la scoperta dell' America ne ridusse il valore a un sesto, e a un terzo quel dell' oro.

Monete di rame non si conoscono de' tempi barbari, onde o mancavano al giornaliero commercio, o si dovea coniarne di fine troppo

sottili, o peggiorare la lega.

Ad argomento dell' opulenza italiana serva rammentare come Venezia, all' entrare del secolo xv, battesse l' anno un milione di zecchini; e Firenze quattrocentomila fiorini in oro, e più di ducentomila libbre d'argento; e dal 1365 al 1415 vi si erano coniati undici milioni e mezzo di zecchini d'oro. Se vogliansi lodare come manifatture e come lusinga alla nazionale vanità che tanto lega i cittadini, ognun però vede quanta confusione dovesse derivare da tanta varietà. Il disordine introduceva il solito morbo de' cambisti, che soli conoscendo il filo di quel labirinto, vantaggiavano alla grossa.

La scienza amministrativa e finanziera nacque in Italia, o qui prima si pensò a ridurre in un quadro tutte le entrate e le uscite, formandone il bilancio, come si chiamava con un nome espressivo (68).

Pisani, Genovesi, Amalsitani, ma principalmente i Veneziani, stesi in tanto commercio, sentirono il bisogno di conoscere le condizioni proprie e dei popoli con cui erano in relazione di traffici e di politica. Fin dal xu secolo Venezia ordinò ne' suoi archivì i pubblici atti, fe' scrivere la storia civile, e stabili le forme secondo cui gli agenti diplomatici dovessero raccogliere e presentare al senato i ragguagli dei paesi ov' erano spediti (69). Quindi nessun governo fu altrettanto istruito; e que' ragguagli su' principi, sulle forze, sulla potenza de' vari Státi, allora anticipavano l'esperienza, ora son miniera di statistiche cognizioni. Anche nell' interno i governanti doveano dare minuto ragguaglio delle provincie loro; poi nel 1338 vi trovia-mo traccie di anagrafi. Nel 1330 Jacopo Tondi, uno della signoria di Siena, esegui una visita uffiziale dello Stato sanese, e ne stese una relazione, che è il primo saggio di que' prospetti statistici, dei quali si fa vanto la nostra età (70). L'altre Repubbliche adopravano a somiglianza, e potrebbero raccogliersi le statistiche dagli storici e dagli archivi, ove pure giaciono gli atti verbali de' consigli d'allora, ricchissimi d'insegnamento.

Se fra tante disparità vogliam cercare i fattori comuni, troviamo dapertutto la sovranità del popolo, che ne' casi più rilevanti la esercitava direttamente, negli ordinari la delegava a rappresentanti. Erano questi divisi in un consiglio maggiore, specialmente incaricato del potere legislativo; e in un minore, che assisteva il capo dello Stato nell' esecutivo. I pubblici uffizi erano eletti, di breve durata, e sottoposti a sindacato. Ciascun Comune aveva uno statuto, in cui si comprendevano le leggi organiche della repubblica, i diritti e le consuetudini di tutti e de' singoli, le leggi criminali e i decreti civili, mescolati di romano e di germanico; e dove gran parte aveano le ordinanze censorie e suntuarie. Questi statuti obbligavano in quanto ciascuno li giurava o all' atto di divenir cittadino, o nell' assumere una magistratura; avanzo del diritto feudale, per cui la fede rima-

neva un fatto personale. Cadun quartiere o consorzio o maestranza era responsale della condotta dei consorti: e il reo sottoponevasi alle loro speciali giudicature prima di trasmetterlo al tribunale del Comune. Queste divisioni del Comune stesso in corpi moltiplicava occasioni di conflitto: lo perchè speciale studio degli statuti era il conservare la pace pubblica.

L'età nuova comincia dunque colla stessa varietà di forme, che già trovammo nella prisca. Tante erano quante le città, le quali, costituitasi ognuna indipendentemente dall'altra, aveano proveduto come credevano al proprio meglio; di che infinite varietà, spesso

stravaganti, sempre inesperte.

Delle quali il fatto più appariscente è che esistevano municipi, non provincie, non Stati. E non qui solo, ma in tutta Europa presentavasi allora questa moltiplicità di centri sopra angusto spazio, senza nesso comune; e dove il ben generale terminava ai limiti del possesso, considerando proprio vantaggio il danno del vicino. Quindi quella diversità di statuti, di pesi, di misure, di dogane; quindi un incomoda successione di pedaggi, mentre rimanevano degradate le strade sia perchè non v'aveva accordo a mantenerle, sia perchè ad ogni rompere di nimicizia venivano guastate. E di nimicizia era seme la vicinanza stessa; e quando ogni Comune costituiva uno Stato, sconnesso dal vicino, le investiture, i privilegi, gli statuti si assimilavano a trattati di pace e di mutua assicurazione.

Niuna podestà sovremineva; giacchè il re vigilava bensì perchè fosse pagato il censo dovuto alla Camera, e dati i doni o i sussidi convenuti; e perchè i giudici del feudo o del Comune non proferissero sui casi riservati agli uffiziali regì, nè di persone o beni al re solo sottoposti; ma non dovea nè potea mescolarsi dell' interna amministrazione. Ne deriva come difetto generale la debolezza, essendo il governo diretto da troppi, e spesso dalla piazza. la peggiore delle tirannie e delle miserie. I magistrati (solito effetto del voto universale) non erano tanto solleciti del vero bene, quanto dell' opinione degli elettori; e non tiranneggiavano, ma dove complisse pecca-

vano d'ingiustizia.

Mentre poi ciascuna Repubblica studiava a formarsi una legislazione particolare, nessuna seppe prepararsi statuti che garentissero la sua libertà, frenassero i prepotenti, limitassero i depositari del potere. In sottigliezza di costituzioni mal s'intende il grosso del popolo, mentre di ciascuno è bisogno la giustizia, dalla quale dipendono persone e beni. Solleciti della sicurezza dei contratti, dell'ordinare le successioni, reprimere i piccoli delitti, non provvidero ad assodare una buona struttura pubblica con quel ch'è primo scopo della politica, un governo regolato insieme e libero. Adunque non previdenza per l'avvenire, non freno all'ambizione de' pochi o alle esuberanze della moltitudine, paghi della libertà senza sfuggire l'anarchia, nessuno pensò a combinarla colla sicurezza personale e pubblica, a secondare lo sviluppo delle istituzioni. Le passioni, più impetuose quando non temperate da costumi e da studi, rendevano frequenti i delitti; a quello sminuzzamento di Stati agevolava il sot-

trarsi al castigo. Quindi incerte idee sulla moralità, un delitto portando pena diversa a pochi passi di distanza: quindi mancato quel ch'è efficacissimo carattere della giustizia, la certezza della punizione, giacchè il deliquente trovava vicinissimo un asilo su terra forestiera: quindi il governo costretto occuparsi quasi unicamente d'amministrare la giustizia criminale, ed ai magistrati doveva affidarsi un potere illimitato, che facilmente diveniva micidiale della libertà, o che portava per reazione la vita privata a ribellarsi alla pubblica, l'individuo a nuocere al cittadino, cercando l'affrancazione in quell'isolamento che era stato carattere della feudalità.

Così delle singole Repubbliche: tutte insieme poi non seppero stabilire una buona federazione, che non solo le avrebbe salvate dai nemici, ma poteva offrir un modello alla restante Europa. La lega Lombarda, esemplarmente gloriosa ne' primi effetti, non conobbe altrettanto la civile prudenza; non seppe quel che spesso noi pure dimentichiamo, che non v'è autorità senza unità, e senza autorità non v'è pace e libertà: e il formare una salda federazione che avesse centro a Milano. patria dapertutto, e feste ed esercito comune, e tesoro e patti e assemblee determinate; il vedere che il torto fatto ad una era fatto a tutte, che la morte d'una era la minaccia di tutte; il rassegnarsi a un male immediato per reprimere un abuso che causerebbe mali remoti, era un troppo aspettarsi da gente abbaglia-

ta dal trionfo, e nuova negli accorgimenti politici.

D' una nazionalità neppur nacque il pensiero, tant' era cosa insolita; come a Napoleone non venne l'idea di valersi di battelli a vapore o d'inescazione fulminante. Non s'avvidero che le libertà parziali non valgono senza l'indipendenza nazionale: ma chi allora lo capiva? Non ebbero parlamenti savi come l'inglese, non rivoluzioni iniziatrici come la francese: ma questi sarebbero stati tali senza l'esperienza de' nostri Comuni? Il reggere ài mali che accompagnano la libertà è difficile, lento il successo; talchè il grosso degli vomini cade per istanchezza o precipita per impazienza. Troppo rari il Cielo suscita di quegli eroi civili, che vagliano ad erigere tutta la popolazione alla propria altezza, e che tengano per condizione e per unico mezzo di riuscita il libero concorso di quella. Le nazioni libere possono aspirare alla vittoria, non al riposo; e i Comuni nostri, nel fervore della lotta, nell'ebrezza della vittoria e nella fiducia della rinnovata fratellanza, si abbandonarono al buon volere de' collegati e al senno dei rettori, che, qualvolta occorresse, doveano raccogliersi per discutere dell'interesse universale; tutti gli spedienti furono attuali e momentanei, senz' avvisare al tempo in cui sarebbe allontanato il pericolo, sbollito l'ardore, sottentrate le brighe e le gelosie, ahi! troppo pronte seguaci delle vittorie popolari.

(1) Giulini, part. vii. 1. 48. — Dilectorum fidelium nostrorum civium mediolanensium strenuitatem, fidem ac devotionem, quo, ferventiori ceteris affectu, nostræ in dies dignationi gratiores se exhibent. Ap. Pu-Ricelli, Monum. eccl. Ambrosianæ.

(2) Antiq. M. Æ., tom. 1. p. 622.

(3) Federico, nell'investire Aicardo dei feudi di Robbio, Conflenza, Palestro, Rivautella nel Vercellese, stabilisce: Quod si ipse vel heredes sui justitiam de hominibus suis facere obmiscrint, legalus noster justitiam de eis faciat; et si aliquis adversus eum vel heredes suos querimoniam coram nobis deposuerit, vel ad curiam nostram appellaverit, coram legatis nostris indubitanter veniant justitiam facturi et accepturi. Monum. Hist. patriae. Chart. 1. 894.

Fra tanti altri esempi dell'importuna intervenzione regia negli interessi anche privati citerò solo un privilegio dato il 1162 dal Barbarossa stesso ad Enrico vescovo di Como, per cui, visti i gravi debiti della chiesa comasca, le rimette non solo gl'interessi, ma anche i capitali, salvo quelli che si provassero prestati a servizio regio o per utilità del-

la Chiesa.

(4) Nel 1189 Enrico concede al vescovo Lanfranco di Bergamo di risolvere gli appelli ad esso re riservati, dandone notizia fidelibus suis comitibus, nobilibus, consulibus, et universo populo in civitate et per

totum pergamensem episcopalum constituto. Ap. Lupo, 11. 1599.

(5) È nelle Lettere di Pier dalle Vigne, lib. v. c. 1.: « Te de latere no-« stro sumptum generalem vicarium a Papia inferius in Lombardia, ad « eos velut conscientiae nostrae conscium pro conservatione pacis et « justitiae specialiter destinamus, ut vices nostras universaliter geras a ibidem. Nec tamen te sola vicarii potestate volumus esse contentum, « licet solo vicarii nomine censearis; sed tibi usque ad aliud mandatum a nostrum adjicimus ossicium præsidiatus, concedentes tibi merum « et purum imperium et gladii potestatem, et ut in facinorosos animad-« vertere valeas vice nostra purgando provinciam, malefactores inqui-« ras, et punias inquisitos et specialiter eos qui stratas et itinera publi-« ca ausu temerario violare praesumunt. Criminales etiam quaestiones a audias et civiles, quarum cognitio si praesentes essemus ad nostrum a auditum pertinet. Liberaliter quoque audias et determines quaestio-« nes; et imponendi banna et multas ubi expedierit, auctoritatem tibi « plenariam impertimur. Decreta utique interponas, quae super trans-« actione alimentorum, alienatione ecclesiasticarum rerum, et tuitione « minorum, secundum justitiam interponi petuntur. Tutores etiam et « curatores dandi quibuslibet tibi concedimus potestatem. Et ut majo-« ribus et minoribus, quibus universa jura succurrunt, causa cognita, « restitutionis in integrum beneficium valeas impertiri, ad audientiam « quoque tuam, tam in criminalibus quam in civilibus causis, appellatio-« nes adferri volumus, quas a sententiis ordinariorum judicum et eo-« rum omnium, qui jurisdictionem ab imperio sunt nacti, in provincia « ipsa, videlicet a Papia inferius in Lombardia ( prout superius dictum « est ) contigerit interponi. Ita tamen quod inde a sententia tua ad auα dientiam nostri culminis possit libere provocari, nisi vel causae quaα litas vel appellationum numerus appellationis auxilium adimat appelα lanti. Quapropter fidelitati tuae firmiter et districte praecipiendo manα damus, quatenus ad statum pacificum regionis ipsius et recuperatioα nem nostrorum et imperil virium, in eamdem fidem tuam et sollicituα dinem, sicut gratiam nostram charam diligis, sic efficaciter et diligenter α impendas.... » È pubblicata anche con qualche diversità nei Monum. Hist. patriae, Charl. 1. 1400.

(6) Bonincontro Morigia, Chron. Modoetiae, lib. 11. c. 116; Ptolomei Lucensis, Hist. eccl. lib. xxiv. c. 21. — L'ultimo atto che io conosca di volontaria giurisdizione esercitata da un messo regio, è del 1223, e sta

nell' archivio della semicattedrale di Lugano.

(7) Rossus, Guadardus et Guillelmus, majores Lucanae civitatis con-

sules, quisque pro sc ad sancta Dci evangelia juravit ita:

« Ego ab hac hora in antea fidelis ero domini Frederici Romanorum a imperatoris, sicut de jure debeo domino imperatori meo; et non ero a in facto vel in consilio sive auxilio quod perdat vitam vel membra a sua, vel coronam, vel imperium seu honorem suum, vel quod in caa ptione aliqua contra voluntatem suam teneatur; et bona fide juvabo a eum retinere coronam et onorem suum, et nominatim civitatem Lucaα nam et ejus comitatum, et quaecumque regalia quae de jura in ea dea bet habere intus vel foris. Haec omnia contra omnes adjuvabo eum a retinere bona side, et si perdiderit recuperare; et credentias suas, a quas per se vel per suum certum missum, vel per suas literas certas mihi significaverit, bona fide celabo; et praecepta ejus quae mihi fea cerit de pace servanda, vel guerra in Tuscia facienda, sive de regalia bus suis adimplebo, nisi per parabolam domini imperatoris, vel doa mini archicancellarii, vel ejus certi missi remanserit; et fodrum ei per « episcopatum et comitatum Lucanum bona side recolligi juvabo, cum a ab ejus certo misso ad hoc destinato requisitus fuero. Et homines cia vitatis Lucanae idem sacramentum fidelitatis domini imperatoris pro a posse meo jurare faciam bona fide. Et stratam non osfendam, et ne ab « aliquo offendatur bona fide pro posse meo defendam et vindicabo. Et a dabo domino imperatori Frederico, in expeditione versus Romam, Apua liam et Calabriam, milites viginti, et ad illos terminos, quos dominus a imperator per se vel per certum suum missum ad hoc destinatum ima posuerit milii. Et conventionem factam de pecunia quadringentarum a librarum annuatim solvenda observabo; et nullum recipiam in consua latu, qui hoc sacramentum de pecunia solvenda non juret....

« Concordia vero inter nos et Lucanos consules quomodo sit et esse α debeat, per Rainaldum Coloniensem electum, et archicancellarium α Italiae atque imperatoriae majestatis legatum facta, talis est: videlicet α quod ipsi consules, a proximis kalendis augusti usque ad sex annos, α debeant omnia regalia quae habent, tam in civitate quam extra, salvo α fodro domini imperatoris, extra civitatem libere tenere, dando in Pu-α rificatione beatac Mariae in unoquoque anno domino Frederico impe-α ratori, vel suo certo misso nominatim ad hoc delegato, quadringentas α libras lucanae monetae publice probatae; et ipsis sex annis transactis, α ipsa praelibata regalia praelibato domino imperatori resignabunt, et α per parabolam praedicti Frederici imperatoris vel ejusdem Rainaldi α Coloniensis electi, et Italiae archicancellarii, vel sui certi missi ad hoc

u destinati

« Praeterea dominus imperator concedit civitati Lucanae, ut eligant « omni anno ex se consules quos voluerint, qui debeant jurare, ita vi-« delicet, quod guidabunt et regent populum et civitatem Lucanam ad a civitatis salvamentum. Et ex ipsis consulibus qui electi fuerint, ibunt comni anno in praesentia ipsius domini imperatoris Frederici si in Ita- lia fuerit, aut unus si in Alemania fuerit, recepturi investituram a domino imperatore vice omnium. Et si domino imperatori placuerit quod Lucae solvant duci solidos mille, quos convenerunt, tanto minus domino imperatori de praedicta pecunia usque ad praedictum terminum solvere debent; alias secundum praedictum ordinem totum solvere debent. Item consules qui fuerunt electi omni anno, si non habuerint giuratam domino imperatori fidelitatem, eam jurare debent.

« Et hanc totam conventionem nostram per nostrum mandatum et au-« ctoritatem ab eodem Coloniensi electo et Italiae archicancellario fa-« ctam praesentis paginae scripto corroboramus, ac sigillo majestatis

a nostrae confirmamus ».

(8) Ad legem et justitiam facendam, gubernandum per te et tuum nuntium, ita sicut nos et noster nuntius agere debuissemus.

(9) Tommasi, Sommario, lib. 1. c. 5. — Atti d'autorità sovrana, esercitati da Enrico VI ancor vivo il padre, già ne vedemmo al Cap. LXXXI. Un altro esempio ce n'offrono i Monum. Hist. patriae, Chart. 1. 945, dove esso re nel 1187 conferma una sentenza dei consoli d'Asti.

(10) Egli conferma il privilegio che riportammo alla nota 34 del Cap. LXXXI. Le spiegazioni che se ne danno nel vol. I delle Memorie e docum. per servire alla storia lucchese, non reggono coi nuovi lumi storici.

(11) . . . . « Civitatis Lucae fideles nostri majestati nostrae humiliter a supplicarunt, ut castrum Motronis, Montifegatensis, et castrum Luliaa ni, quae sunt de Carfagnana, cum omnibus eorum et cujusque eorum a rationibus, pertinentiis, jurisdictionibus et districtu, eis concedere in « homines et personas quaslibet Carfagnanae fideles nostros in concia ves eorum, qui vel quae effici voluerint habitatores et incolae, vel a alias concives civitatis ejusdem, et eisdem hominibus et personis vea niendi ad eamdem civitatem ad habitandum si voluerint, vel alias se « concives faciendi, et quod liceat communibus et aliis singularibus per-« sonis de Carfagnana recipere potestates et rectores civitatis praedi-« ctae de gratia nostri culminis dignaremur. Nos vero ejusdem commua nis nostrorum fidelium supplicationibus benignius inclinati, attendena tes etiam grata et accepta servitia quae idem commune majestati no-« strae exhibuit, hactenus exhibet in praesenti, et quae exhibere poterit « in futurum, eidem communi castra de Carfagnana superius denotata « cum omnibus eorum et cujusque eorum rationibus, pertinentiis, jua risdictionibus et districtu concedimus, nec non ipsis licentiam recia piendi et retinendi homines et quaslibet personas Carfagnanae fideles a nostros in concives eorum, qui vel quae essici voluerint habitatores a et incolae, vel alias concives civitatis ejusdem, et eisdem hominibus « et personis veniendi ad ipsam civitatem ad habitandum si voluerit, « vel alias se concives faciendi, et hominibus et aliis singularibus per-« sonis de Carfagnana recipiendi potestates et rectores civitatis prae-« dictae de gratía majestatis nostrae et plenitudine potestatis, salva in a omnibus imperiali justitia ».

(12) . . . . « Licet nos olim provinciam Carfagnanae cum juribus et a pertinentiis suis Henrico juniori illustri regi Sardiniae, sacri imperii a in Italia generali legato, dilecto filio nostro, de mera donatione nostra duximus conferendam; attendentes tamen fidei purae zelum, quem a communi Lucae fideles erga majestatis nostrae personam habere nos scuntur . . . . . provinciam ipsam cum castris, villis, hominibus, ju-

« risdictionibus, possessionibus, terris cultis et incultis, aquis et aqua« rum decursibus, justitiis, rationibus omnibus et pertinentiis suis, vi« delicet quae de dimanio in dimanium, et quae de servitio in servitium
« eidem communi fidelibus nostris in fide et devotione nostra persisten« tibus, in rectum feudum duximus concedendum. Ita tamen quod
α provincia ipsa a nobis et successoribus nostris in perpetuum nomine
α recti feudi de caetero teneant, sicut tenent alias terras eorum distri« ctus, et a nobis et imperio recognoscunt, eis olim a divis augustis proα genitoribus nostris concessas, et a nobis postmodum confirmatas, deα bita quoque et consueta servitia proinde nobis et imperio facere teα neantur».

Le concessioni imperiali non di rado s'intralciano e si contraddicono. Nel 1163 Federico Barbarossa da Lodi dava un diploma, ricevendo sotto la sua protezione, cioè astrancando il borgo e gli uomini di Sarzana, concedendo un mercato ogni sabbato, la libera scella de' propri consoli ecc.: diploma confermato da Federico II il 1226. Ora nel 1185 lo stesso Barbarossa assegnava al vescovo di Luni la giurisdizione, il bando, il mercato, la pesca, il distretto, insomma la signoria sui popoli di Santo Stefano e Sarzana. Nel 1355 Carlo IV scialacquatore di privilegi, confermava al vescovo lunense il diploma di Federico: eppure al tempo stesso dava in feudo ai marchesi Malaspina e alla città di Pisa molte terre comprese in quella concessione.

(13) Breve recordacionis de Ardicio de Aimonibus.

(14) Monum, Hist. patriae, Chart. 1. 815.

(15) Da credere in senso di affidare, usato dai Latini e dai nostri. In un placito di Limonta dell'888: Cum ibi essent nobiles et credentes homines, liberi arimanni, habitantes Belasio loco. Antiq. M. Æ. diss. xli.—Quisquis in hujuscemodi tribunalis consilium admittebatur, jurabat in credentiam consulum, hoc est se tacite retenturum quaecumque eo in consilio dicta vel acta fuissent, nec enunciaturum uspiam in profanum vulgus. Rer. it. Script., vi. 962. E nell'Ariosto: « Nelle cui mani s' era creduta ». — Homines credentes valea quanto uomini di credito, fededegni: « Vincenzo di Naldo, fiorentino, uomo molto creduto in quel contado ». Benbo, Storia, lib. vii.

(16) Il Serra, Storia della Liguria, 1. 277, lo adduce come del 950: ma pare da mettere fra il 1121 e il 1130. Vedi Vincent, Hist. de la rép. de

Génes. Parigi 1842.

(17) Alcuno immagino che maggiori fossero quelli tolti dalla nobiltà, minori quelli da plebei. Vedi Benvoglienti, Osservazioni intorno agli statuti pistojesi. Il contrario pensa Muratori, Antiq. M. Æ. diss. x.v..

(18) Statuta Mantuae, lib. 11. rub. 15.

(19) Mariotti, Saggio di mem. storiche civili ed ecclesiastiche di Pe-

rugia, 1806, pag. 248.

(20) Varchi, Ercolano. Il Muratori (Antiq. M. E. tom. 4) pubblicò l' Oculus pustoralis puscens officia et continens radium dulcibus pomis suis, che è un' istruzione ad un futuro podestà intorno a tutte le parti del suo uffizio: ma è forse opera di qualche monaco, più attento alla parte morale che alla giuridica; come fa pure ser Brunetto Latini, nel lib. 1x del suo Tesoro, dove largamente divisa i doveri del podestà. Fra le altre cose dice: — Sopra tutte cose debbe il podestà fare che la città a che ha suo governamento, sia in buono stato, senza briga e senza fora fatto. E questo non può fare, s'egli non fa che li malfattori, ladroni e falsatori sieno fuori del paese: chè la legge comanda bene che'l signo-a re possa purgare il paese della mala gente. Però ha egli la signoria sopra i forestieri e sopra cittadini che fanno li peccati nella sua juris-

a dizione, e non per tanto egli non giudicherà a pena quello ch'è senza « colpa: ch' egli è più santa cosa a solvere un peccatore che dannare un a giusto, e laida cosa è che tu perda il nome d'innocenza per odio d'un a nocente... Sopra li malesici debba il signore e i suoi ufficiali seguire il a modo del paese e l'ordine di ragione, in questa maniera. Prima debbe a quello che accusa, giurare sopra il libro di dire il vero in accusando a ed in disendendo, e che non vi mena nullo testimonio a suo sciente: a allora deve dare l'accusa in iscritto, ed il notaio la scriva tutta a paa rola a parola, sì come egli la divisa: si dee inchiedere da lui medesia mo diligentemente ciò ch'egli o li giudici od i signori crederanno α apertamente che sia del fatto, o della cosa: e poi si mandi a richiedere « quelli che è accusato del maleficio; e s'egli viene, sì lo faccia giurare a e sicurare la corte dei malfattori, e metta in scritto sua confessione e a sua negazione, si come egli dice: e se non dai malfattori, o che il maa leficio sia troppo grande, allora debbe il signore od il giudice porre a il di da provare, e da ricevere li testimoni che vegnono, e costringere a quelli che non vegnono, cd esaminar ogni cosa bene e saviamente, e a mettere li detti in iscritto: e quando i testimoni sono ben ricevuti, il a giudice ed il notaio debbon far richiedere le parti dinanzi da loro; e a s' elli vegnono, si debbon aprire li delli de' testimoni, e darli a ciascu-« no perchè si possano consiliare e mostrar loro ragione. Ora addiviene a alcuna volta ne' grandi malefici, che non possono essere provati intea ramente, ma l'uomo trova ben contra quelli ch'è accusato alcuno sea gno e forti argomenti di sospezione: a quel punto il può l'uomo meta fere alla colla per farli confessare la colpa, altrimenti no; e sì dico io, « ch' alla colla il giudice non deve dimandare se Giovanni fece malefi-« cio, ma generalmente deve dimandare chi 'l fece ».

(21) SERBA, op. cit., lib. 111, c. 8.; GIULINI, Continuaz., part. 1. p. 64.; Chron. parmense, Rer. it. Scrip. 1x. 819.; Corio, lib. 11. — I patti del podesta di

Genova sono divisati nei *Monum. Hist. patriae*. Chart. 11. **1334.** 

(22)—Ma se io non potro avere lo delinquente, puniroe lo figliuol suo, « u vero li figliuoli del delinquente, se lui u se loro potrò avere. Ma se « lo figliuolo u vero li figliuoli del delinquente aver non potrò, puniroe « lo padre del delinquente, se io lo potrò avere, così in avere, come in « persona ad mio arbitrio.... Et non dimeno li loro beni, poichè in del a bando saranno incorsi, siano pubblicati al comune di Pisa, et siano « guasti et distructi così in de la città come in del contado in tutto, sic- « chè poi non si rifacciano, nè rifare li permetterò nè abitare u lavorare « u vendere u alienare. Et ciascheduno che li abitasse, lavorasse, ven- « desse, alienasse, comprasse et per qualunque altro titolo ricevesse, « puniroe.....

« Et intorno alle suprascripte tutte cose investigare et trovare io ca« pitano abbia pieno, libero et generale arbitrio così in ponere ad quea stioni et tormenti et punire in avere et persona come eziandio ad tutte
« altre cose... Et ad catuna persona che cotale malefactore prendesse et
a preso a me capitano l'apprezentasse u vero uccidesse, darò u faro
a dare dei beni del comune di Pisa L. M. di danari.... » Statuto di Pisa

a ms. §. 12.

(23) Nella Cronaca di Padova trovo Galvano Lanza podestà nel 1243 e 44; Guzelo de Prata nel 1247, 48, 49; Ansedisio de' Guidotti da Treviso dal 1250 al 55. Vero è che erano i tempi della tirannia di Federico II e

di Ezelino.

(24) Nel Cod. Just. tit. xlix. l. 1., e nella Nov. viii. c. 9, è comandato che gli uffiziali di provincia rimangano cinquanta giorni in luogo, dopo scaduti di carica, per soddisfare a tutte le doglianze. E cinquanta giorni

sono prefissi nello statuto antico di Pistoja (Antiq. M. Æ., diss. 70, al § 76); poi variò secondo i paesi. Lo statuto di Torino De sacramento DD. vicarii et judicis porta: Juramus quod stabimus decem diebus in Taurino post nostrum regimen, ad faciendam rationem cuilibet.... conquerenti de nobis. Quello di Roma: Senator, finito suo officio, cum omnibus judicibus et familiaribus et officialibus suis teneatur stare et sistere personaliter decem diebus coram judice, sindico deputando ad ratiocinia ejus; et coram ipso, ipse et officiales praedicti teneantur de gestis et administratis et factis durante officio reddere rationem, et unicuique conquerenti respondere de jure, et omnibus satisfacere quibus de jure tenetur. De quibus omnibus dictus judex summarie cognoscat, et intra decem dictos dies causam decidat de plano, sine strepito et figura judicii, non obstantibus feriis et non obstantibus solemnitatibus juris, dummodo veritas discutiatur, et ad illam saltem respectus et consideratio per judicem habeatur.

(25) Rer. it. Scrip. xv. 684.

(26) Franco Sacchetti, Nov. 196.

(27) Capitaneus populi, ad defensionem libertatis et popularis status, et ad observandam unionem civium principaliter est institutus etc. Statuti lucchesi.

(28) Una savia e piena informazione del governo di Firenze dal 1280

al 92 è riportata nelle Delizie degli erudili toscani, ix. 256.

(29) Tale complicazione era espressa con questi versi popolari:

Trenta elegge il consegio: De quai, nove hano il megio: Questi elegon quaranta, Ma chi più in lor se vanta Son dodese che fano Venticinque: ma stano De questi soli nove, Che fan con le lor prove Quarantacinque a ponto; De quali ondese in conto Elegon quarantuno, Che chiusi tutti in uno Con venticinque almeno Voti fano al sereno Principe che coregge Statuti, ordine e legge.

(30) Et non possit ire ad brevia vel esse consiliarius (nè elettore nè eletto) qui non sit habitator Lucanae civitatis, vel qui sit extimatus minus xxv libris, ad ultimas et proximiores extimationes factas in ca-

mera Lucani communis. Statuto lucchese del 1308.

(31) La varietà delle condizioni personali ci appare in questo passo:
— Il 1233, essendo podestà di Firenze Torello da Strada, sece intendere
a a tutti gli abitatori del contado siorentino che venissero a comparire
a nella città, con esporre ai notai de' sestieri a ciò deputati di che cona dizione si sossero; o sosse cavaliere nobile (per nascita), o sattizio, o
a aloderio (che aveva allodi), o masnadiere, o uomo d'altri, o sittaiuolo,
a o lavoratore, o d'altra condizione ». Scipione Ammirato, Storie siorentine, lib. 1.

(32) Alcuni vollero argomentare la quantità de' Longobardi o de' Romani o de' Salici nei vari paesi e nei diversi tempi dai nomi loro. Giudizio affatto inconcludente, e ne deduco poche prove dai soli Monu-

menta Hist. patriae:

Ego Benedictus filius quondam Constanci, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum. Chart. 1. 458. Due altri suoi fratelli si chiamavano Garino e Giovanni.

E viceversa al 1039: Ego Amicus clericus, filius quondam Aldepran-

di, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana.

E al 1069: Ego Aldeprandus presbyter, filius quondam Constancii, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum.

Al 1071: Ego Drodo filius quondam Manfredi, qui professus sum

ex nacione mea lege vivere romana.

Al 1074: Ego Adam presbiter, filius quondam Petri, qui professus

sum ex nacione mea lege vivere Langobardorum.

Al 1088: Oddo presbiter, qui profilebat se ex nacione sua lege vivere romana; e Villelmus subdiaconus, filius Verada femina, qui profitetur se ex nacione sua lege vivere romana.

Al 1089: Constat nos Laurencius et Joannes germani, filii quondam Gisulfo, qui professus sum ex nacione nostra legem vivere romanam; e son firmati testimoni Alberto et Ricardo ambi lege viventes

romana,

Al 1092 è un curioso documento di tutti gli abitanti di Saorgio, con nomi d'ogni colore, qui professi sumus omnes ex natione nostra lege vivere romana.

V'ha di più. Anselmo abbate di San Gennaro di Lucedio al 1092, professando vivere a legge romana, promette non inquietare il marchese Tebaldo; et ad hunc confirmandum promissionis breve, ego qui supra Anselmus abbas a te Tebaldus, exinde launechild capa una, ut hec mea promissio firma permaneat. Come c'entra il launechildo colla legge romana?

Egualmente al 1098 Raiverto e Martino figli di Aldeprando, e Bolesinda moglie di Raiverto, professi omnes ex nacione nostra lege vivere romana, fanno una vendita, dove Raiverto stipula come mundualdo di Bolesinda, jugale et mondualdo meo consentiente.

Senz'altro procedere, noterò che alla col. 299 Chart. 1 è nominato Adalbertus pre s'hiter, filius quondam Gorzano, qui professus sum ex nacione meu legem vivere Langobardorum; altra prova che non era

comune ai preti il diritto romano.

- (33) Zanfredolo da Besozzo nel 1321 diede statuti per le terre d'Invorio, Garazuolo, Montegiasca presso il lago Maggiore, da lui dipendenti. Il borgo di san Colombano li fece compilare da dodici giurisperiti. Pompeo Neri conta cinquecento statuti diversi nella sola Toscana, vissuti sino agli ultimi tempi, e anche in piccole terre, come Montorsojo, Montopoli, Firenzuola, Parlascio, Palaja, la badia di Vallombrosa, ecc. Abbiamo gli statuti di Cremella in Brianza, della val Taleggio nel 1368, della Valsassina nel 1388, di Bovegno in val Trompia nel 1341, e d'altre terre minime.
- (34) L'illustre giureconsulto Azo (Summa in vin libros Codicis) definiva che « la consuetudine è formatrice, abrogatrice ed interprete della legge ». I Veneziani, ne' casi che la legge taceva, rimettevansi all'intimo convincimento dei giudici; per le ordinanze marittime, ne' dubbi risolveva la signoria. I più antichi statuti di Milano sono intitolati Consuetudines in un manoscritto della biblioteca Ambrosiana del 1216; nel proemio alla riforma di essi, pubblicata il 1396, vien detto, essere costume antico che negli atti pubblici fossero registrati da un notaio determinato tutti gli editti e statuti che di tempo in tempo venivano pubblicati; quest' archivista chiamavasi governatore degli statuti. Quelli di Como sono del 1219, riformati il 1296. Fra' più antichi si noverano quei

di Mantova del 1116, e di Pistoja del 1117. Amedeo III di Savoja dava gli statuti a Susa, confermati poi da Tommaso suo nipote nel 1197. Aosta nel 1188 gli aveva da Tommaso conte di Morienna. Davanti all'edizione della Posta, cioè dello statuto di Verona, cominciato verso il 1150, compito nel 1228, l'arciprete Carmagnola pubblicò una sentenza del 1140, data dai consoli d'essa città « secondo la lunghissima ed antichissima consuetudine dei re, duchi, marchesi ed altri laici principi e cherici, secondo la legge longobarda ». Vedi anche Federico Sclopis, St. della legislazione in Italia.

(35) Corio, f. 131; Caffaro, lib. iv. col. 384. — Peggio ancora era nello statuto veneto. Secondo il Corio, nessuno doveva asportar grano dalla città nè altra grascia, o perderebbe il carro, i bovi, i cavalli: se non po-

tesse pagar la multa, gli si taglierebbe il piede destro.

(36) Vedi fra gli altri la rubrica 15 dell'antico statuto di Pistoja.

(37) Vedi il Libro del Potere di Brescia. Un altro esempio adducemmo a pag. 363.

(38) Lib. x, rub. 18. 28.

(39) Feudum, precaria aut libellum; nullus audeat nec debeat jurare fidelitatem alicui, nec fieri vassallus alicujus aliqua occasione vel inge-

nio quod excogitari possit.

(40) Nel 1178 i rappresentanti della lega Lombarda cassarono una sentenza che i consoli comaschi aveano portata a favore del comune di Bellagio contro gli abitanti di Civenna e Limonta, a proposito di certe strade e pasture usurpate dai Bellagini. Ap. Puricelli, Monum. eccl. Ambr. Nº 573 e seg.

(41) Antiq. M. Æ., diss. Lxx. A gran torto Meyer, nelle Origini e progressi delle istituzioni giudiziarie, tralascia le italiane come poco importanti, mentre, massimamente avuto riguardo all'età, potevano solo offrire la spiegazione di vari istituti, ora comuni in Europa. Vi suppli in

parte Sclopis, Dell'autorità giudiziaria.

(42) G. VILLANI, XI, 93; DINO COMPAGNI, Cronaca, lib. II; Delizie degli eruditi toscani, IX, 256. — In Pisa erano dieci tribunali, curia foretaneorum, curia appellationum, curia arbitrorum, curia nova pupillorum, curia eonfitentium, curia assessoris, curia judicum et advocatorum, curia grassae, curia notariorum, curia mercatorum. Dal Borgo, Diss. sopra i codici Pisani delle Pandette.

(43) Antiq. M. Æ. diss. xII. Vedi pag. 374. Nel 1150 abbiamo la curia cremonese; Rer. it. Scrip. VII. 643. Nel 1163, 27 agosto, Ottone, giudice cioè avvocato di Milano, s'impegna con Corvetto e con altri a patrocinarli a Genova in tutte le cause che possano avere; e una volta all'anno se occorra andrà fin a Levanto e a Passano, e vi resterà dieci o dodici

di, però a loro spesa. Monum. Hist. patriué, Chart. 11. 874.

(44) Giulini, part. vii. l. 50.

(45) Rer. it. Scrip., xv. 250 e 233.

(46) Delizie degli eruditi toscani, xv.

(47) Di tali suddivistoni di possessi recammo esempi. Nei Monum. Hist. patriae, Chart. 11. 1318, abbiamo Bonifazio de Briada, il quale da Giacomo vescovo d'Asti teneva in feudo la sesta parte della metà del castello vecchio di Sanfrè, che cambiò con altrettanta del nuovo nel 1224.

(48)-Toselli, nel Dizionario gallo-italico, pubblicò estratti di varie sentenze di Bologna. Nel 1288 Uzzolo, accusato di aver fatto violenza a Bonora Nascimbene, è condannato al taglio d'un piede: ma poi ella è riconosciuta calunniatrice, e condannata al taglio della lingua. Nel 1295 Enrichetto, condannato alle forche, confessa aver indotto falsi testimoni

contro Superchia, la quale fu dannata alle fiamme. Nel 1291 un Ferrarese accusava certa Imelda da Bologna d'aver affaturato Bittino figliuolo di lui, e resolo incapace al matrimonio. Nel 1328 una Mina e una Francesca sono processate come famose fattucchiere e maghe contro la vita d'innocenti, turbatrici degli elementi, e che aveano fatto una malia per innamorare uno: confesse, furono bruciate.

(49) « Nos de Impoli et ejus curte, qui sumus de comitatu florentino, « et episcopatu seu de pleberio de Impoli, juramus ad Evangelia sacra« menta corporaliter praestito, salvare et custodire et defendere et ad« juvare omnes personas civitatis Florentiae, ejusque burgorum et sib« burgorum, et generaliter et specialiter, et eorum bona in tota nostra
« fortia, et ubicumque potuerimus sine fraude, et contra omnem per« sonam.

« Item si quo in tempore aliqua persona, quae habitet infra praedictos a nostros confines, depraedaverit aliquem praedictum Florentinorum, a seu aliquem dapnum ei fecerit, faciemus ei integrum emendare et reastituere infra dies quindecim proximos, postquam consul vel rector florentiae nos inquisiverit vel inquirere fecerit, sive nuntio vel literis, a aut ille qui dapnum substinuerit, si rector tunc non extaret in civitate a Florentiae.

« Item quocumque tempore et quotiescumque consul vel rector qui
« pro tempore extiterit in civitate Florentiae inquiret nos vel faciet in« quirere, seu per nuntium, vel quod mittat nobis literas ut faciamus ei
« ostem vel cavalcatam, faciemus eis infra dies octo proximos post in« quisitionem, quomodocumque eis placuerit, et ubicumque, excepto
« contra comitem Guidonem, nisi in quantum nobis terminum prolon« garent, quod ita teneamur ad terminum, si quod bona voluntate eis
« placuerit prolongare, ut dictum est.

« Item guerram seu guerras et pacem faciemus ubi et quibus vel quo-« modo consulibus vel rectori, qui pro tempore fuerit Florentiae, pla-

🛰 **c**uerit; exceptamus in hoc capitulo comitem Guidonem.

a Item infra octo dies proximos post inquisitionem, ex quo consul a Florentiae vel rector nos inquisierit vel inquirere fecerit, habebimus a factum jurare ad hoc Breve omnes homines habitantes infra praedictos nostros confines, qui convenientes erunt ad jurandum, nisi in a quantum per ipsum consulem vel rectorem steterit: et si terminum a vel terminos nobis..... mutaverit seu prolungaverit, ita teneamur sicut a constituerit et dixerit.

a Item omni anno in festo sancti Johannis mensis junii, vel antea, dabimus in civitate Florentiae consulibus, vel rectoribus, seu rectori, secundum qui pro tempore erit in eadem civitate, libras quinquaginta bonorum denariorum de tali moneta qualiter pro tempore comuniter expendetur per civitatem Florentiae; et si eonsules, vel rectores non essent in civitate, dabimus consulibus mercatorum Florentiae ut eam recipiant pro communi Florentiae, sed tamen in hoc anno dabimus consulibus Florentiae qui modo sunt intra kart. mal. proxime vel antea lib. centum et solid. sex bonorum denariorum. Item omni anno portabimus Florentiam in festo sancti Johannis unum meliorem ceareum, quam illud quod Ponturmenses ibi offerunt et soliti sunt cofferre.

« Haec omnia, ut in hoc Breve scripta sunt, juramus tenere et obser-« vare et facere in perpetuum, et si consulibus, vel rectori, qui pro tem-« pore extiterit in civitate Florentiae placuerit, teneamur de vu in vu « annis renovare haec juramenta in totum. Item cum consules vel re-« ctores Florentiae steterint pro recipiendis praedictis juramentis, vel a renovandis, dabimus eis, et personis quibus secum duxerint, expen-

« sas omnes, donec steterint, pro ea complenda.

« Et omnia praescripta juramus et promittimus observare, sub poena « centum marcorum de puro argento, et post poenam solutam communi α Florentiae omnia praedicta stent firma.

« Haec omnia supradicta juramus observare et adimplere et firma tea nere perpetuo, ad sanum et planum intellectum consulum Florentiae a remota omni fraude, et sub hoc intellectu, quod imperator nec papa a nec aliquis clericus vel laicus vel nulla alia persona possit nos absola vere in aliquo vel de aliquo ab hoc juramento, nec pro aliqua de causa possimus occasionare hoc juramentum.

« Scripta sunt haec anno mclxxxi, tertio nonas februar., ind. xv ».

(50) Monum. Hist. patriae, Chart. 1. 861. Il 1183 i consoli di Casale rimettono ogni pretesa per danni recati al loro Comune da Vercellesi. confermandolo tutti i cittadini maggiori e minori, radunati nella solita piazza presso il campanile di Sant' Evasio.

(51) Ivi, 20 aprile 1212.

(**52**) Ivi, Chart. 1. 1040, 1231.

(53) Daniel, Chron. ms. ap. Antichità longobardiche milanesi, diss. xxi; Archivio storico, tom. xv. D'altre più recenti si trova esempio in Romagna fin nel secolo xvi, come i Pacifici estesi per tutto il paese, e la Santa Unione a Fano. V. Amiani, Mem. di Fano, ii. 146.

(54) Cibrario, *St. della Monarchia di Savoja*, tom. 1. doc. 2º.

(55) Lo stesso, *Economia politica del medio evo*, 392.

(56) I documenti sono pubblicati dal Minutoli nel vol. x dell'Archivio slorico.

(57) Pubblicati nei Monum. Hist. patriae. Vedi pure Cibrario, Storia di Chieri. — Si quis, qui non sit de societate sancti Georgii, percusserit aliquem dicte societatis, vel manum posuerit in persona alicujus dicte societatis, podestas vel rector dicte societatis, vel consules teneantur et debeant precise et sine tenore facere sonari stremitam, et se armare et currere ad arma omnes illos predicte societatis, et ad se venire urmaios facere, et facere cum ipsis ullionem de maleficio commisso secundum qualitatem maleficii et personae; et si incontinenti ultionem non fecerit, potestas vel rector vel consules habeant plenam licentiam **et bayliam** ud suam voluntatem facendi ultionem in illo q**ui ma**leficium commiserit, vel coadjutoribus suis, ita quod ultio fiat, et non pussit remanere ullo modo q..... Item statutum est quod si contingeret (quod absit) quod rumor sive rixa moveretur in aliquo loco inter aliquas personas, quod quilibet supradicte societatis qui hoc audiverit vel viderit illuc, currat omni obmisso negocio: el si viderit quod dicta rixa esset inter aliquos qui essent de dicta societate, quod ille et illi qui ibi erunt de dicta societate debeant fortiter et robuste prestare illi vel illis qui essent de dicta societate qui rixam haberent, auxilium, consilium et favorem totis viribus alque posse cum armis vel sine armis etc. Statuta Cherii, pag. 774. 776.

(58) Cronaca di Neri di Donato. Rer. it. Scrip. xv. 224-294.

(59) Vedi per Genova Cuneo, Mem. sopra l'antico debito publico ecc. pag. 258; per Firenze G. Villani, lib.xi; per Napoli Andrea d'Isernia, Com. alle costituz. 1. — In Bologna ogni forestiere che entrasse dovea farsi porre un suggello di cera rossa sull'ugna del pollice. Michelangelo non conoscendo quest' uso, fu multato in cinquanta lire di bolognini, come narra A. Condivi nella Vita di questo.

(60) In Milano la prima menzione di tale gabella è del 1271; poi Filippo Maria-Visconti sostituì il sale forzato alla tassa de' focolari. In Genova la gabella del sale è accennata nel 1214 (Caffaro, IV. 406); in Reggio nel 1261 (Mem. potest. reg., Rer. it. Scrip. VIII. 1172); in Parma il 1292

(Chron. parm. ib. ix. 823).

(61) Stima il Giulini che l'imposta diretta sui fondi siasi primamente stabilita sotto il duca Filippo Maria circa il 1423; e che nell'immunità accordata al convento di Pontida (ann. 1129 ap. Trist. Calc., quibus pergravari interdum praedia solent) quell' interdum mostri appunto che non era costante. Il fatto da noi riferito secondo il Fiamma e il Corio al 1240, lo contraddice. Vedi Corio e Giulini passim: G. Villani, x. 17; CAF-PABO, IV. 17; PAGNINI, Della decima fiorentina. 1. 25.

(62) Giulini, lib. Liv; — Innocentii IV, Ep. 24 settembre 1250; — CAFFA-RO, VIII. 541.— Ant. M. Æ. diss. xl.

(63) Fra i Turchi d'oggi, i pesi pubblici decretati sono più leggieri che in qualunque dipendenza europea ma noi, pagata l'imposta, siam garantiti del resto, e possiamo goderlo o accumularlo a volontà; colà invece può venire il bascià o un suo satellite a spogliarle. Manca dunque la sicurezza: perciò si fabbrica il men possibile; non si restaura; se un muro minaccia cadere, si puntella; se cade, è una camera di meno; se cade tutta la casa, si ritirano il più presto che possono per valersi dei materiali ad erigerne un' altra.

(64) Nullus audiatur de jure suo, qui dare aliquid teneatur communi. Stat. Fior. lib. iv. Tract de extimis, rubr. 33. Altrettanto portavano

gli statuti di Chieri, di Casale ecc.

(65) Vedine gli statuti nei Monum. Hist. patriae. — Anno etc. presentia etc. Rainerius de Monbello obligavit consulibus Vercellarum nomine communis casam quam emit a Manifredo Caroso, ita quod st aperta communi si ullo tempore habitaculum Vercellarum relinquerent. Chart. 1. 995. E prima e dopo vi ha moltissimi patti di cittadinanza assunta in Vercelli, sempre con questa convenzione della casa. 1 Vercellesi, volendo avere il cittadinatico in Milano, vi comprarono una casa nel 1221 al prezzo di L. 210 di terzoli. Nei tante volte citati Monum. Hist. patriae, Chart. 1 al 1199 e seguenti, stanno le divisioni degli uomini di Biandrate, fatte tra i comuni di Vercelli e Novara; poi nel 1201 divisero i territori di Biandrate, Vicolungo, Casalbertrando; e gli uomini

ammessi al Comune danno tutti la garanzia d'una casa.

(66) Il diritto di zecca era talmente ritenuto regio, che Venezia nel 1285, cioè quando era indipendente da otto secoli, chiese al papa ed all'imperatore il diritto di battere gli zecchini (Sanuto, Vite dei dogi: Za-NETTI, Delle monete e zecche d'Italia; CARLI e ARGELATI, Delle monete d'Italia). Vecchie sono le monete di Napoli col solo tipo di san Gennaro. I Normanni ne coniarono, s'ignora dove. Venezia neppur si sa quando n'ebbe il diritto; la più vecchia sua moneta è del 972. Nè si sa quando cominciasse Ancona col tipo di san Ciriaco. Dopo l'xi secolo Aquila, Aquileja, Rimini, Arezzo, Ascoli, Asti, Bergamo, Messina 1139, Piacenza 1140, Bologna 1191, Brescia 1162, forse Cortona, certo Cremona 1115, Tortona da Federico I, Ferrara 1164, Fermo dai papi all'entrare del secolo xiu, Firenze, Genova e Piacenza da Corrado II. Monete si citano di Mantova avanti l'xı secolo, di Modena, Parma, Padova, Perugia e Reggio nel xiii, di Pisa fin dal 1175: dubbie sono quelle dei conti di Savoja salenti fin al 1048: Siena vantane il privilegio del 1086; forse Spoleto sotto i Longobardi, Torino forse a mezzo il secolo xiii, Verona nell'xi, Volterra al 1231. Più recenti sono quelle di Urbino, Vigevano, Vicenza, Sinigaglia, Saluzzo, Recanati, Pesaro, Macerata, Forli. Dopo il 1500 ebbero zecca Lecca e Musso, durante il dominio di Gian Giacomo Medici. Il Carli, leggendo genenses per ticinenses credette la zecca di Genova esistesse nel 769. Giovan Gandolfi (Della moneta antica di Genova) prova che Genova battea monete prima del 1159, in cui n'ebbe diploma da Corrado II; e certo fin dal 1102, però col tipo di Pavia; inoltre, che un anno prima di Firenze coniò la moneta d'oro, la quale, secondo lui, potè

**servir d'** esempio al fiorino.

(67) Allora 72 grani d'oro equivalevano a 770 d'argento. Sarebbe stato opportunissimo tener per legale un solo metallo, e non alterare la proporzione fra i due col variare le parti aliquote dell'argento come si fece. La moneta d'argento chiamata lira non fu battuta che da Cosimo I nel 1534, della bontà di 90 314, e del taglio di 72 la libbra. Tre sorta di ducati avevano i Veneziani: quello d'oro di circa lire 17; d'argento, valuta effettiva da lire 4 a 4,50; di conto da lire 3,25, a lire 4. Nell'amministrazione contavasi per ducati effettivi; in commercio, per ducati di conto: l'effettivo valeva 8 lire venete, l'altro lire 6 e denari 4. Vedi Carli, diss. vii.

In un istromento del 1265 nell' Archivio diplom. di Firenze, rogato in Passignano, un debitore di lire quattro cede a un suo fratello creditore un pezzo di terra al Poggio-a-vento, perchè si rimborsi coi frutti

di questo, valutati ai prezzi seguenti:

(68) Il barbaro budget è d'origine italiana, derivando dalla bolgetta o tasca, in cui il massaio o ministro delle finanze portava i conti al parlamento.

(69) Leggi del 10 dicembre 1268, e 24 luglio 1296. (70) È stampato nella storia di Giugurta Tommaso.

## CAPITOLO LXXXVI.

## Ultimi Normanni in Sicilia. — Enrico VI.

Abbiam veduto come il paese più meridionale d'Italia, cuna di tante magnanime repubbliche prima della conquista romana, poi dopo l'irruzione dei Barbari suddiviso tra molti principati longobardi e molti Comuni greci, venisse concentrato dai Normanni in un dominio, che d'allora gl'Italiani chiamarono per antonomasia il regno. Re di Sicilia, duca di l'uglia, principe di Capua, Ruggero II assunse la pomposa divisa Appulus et Calaber, Siculus mihi servit et Afer; anzi Falcone Beneventano riferisce un documento, ov'egli s'intitola Dei gratia Siciliæ et Italiæ rex, Christianorum adjutor et cly-

peus.

Colle genti che rapì sì nella spedizione di Grecia, sì da quella contro Tripoli e l'isola delle Gerbe, ripopolò la sua isola. Come sapesse a tempo chinarsi e resistere ai papi, narrammo; si mostrò sempre riverente a san Brunone, che in Calabria aveva fondato i Certosini; le scienze amò e protesse; all' Edrisi, famoso geografo musulmano, diede un feudo perchè dimorasse alla sua corte, compilando le Peregrinazioni d'un curioso che vuol conoscere a fondo i diversi paesi del mondo, ove dispose in nuovo e bizzarro sistema le cognizioni geografiche degli Arabi, ad illustrazione d'una sfera d'argento, pesante ottocento marche, dov'erano incisi tutti i paesi conosciuti. Il palazzo di Palermo sua capitale, colla magnifica cappella di san Pietro, avente le pareti e il pavimento a musaici squisiti, e dove ancora si legge l'iscrizione trilingue da lui apposta al primo oriuolo che ivi collocò; la cattedrale di Cefalù e quella di Salerno. ricca delle spoglie di Pesto; le chiese di san Nicolò a Messina e a Bari, il monastero della Cava, sono monumenti della magnificenza di Ruggero. A Palermo, oltre edifizi spiranti dovizia e splendidezza, aperse un vasto parco, popolato di selvaggina, e ricreato d'acque condotte sotterra (1): dalla Grecia e dall'Africa trasferì la coltura dell'albero del pane, del papiro (2), del pistacchio, della canna da zuccaro; e dalla Morea i gelsi e i filugelli, e operai di seta. Che però questa già vi si lavorasse dagli Arabi, lo prova il famoso manto imperiale fatto per ordine di Ruggero, con iscrizione cufica del 328 dell'egira, rispondente al 1133; è che poi portato in Germania da Enrico VI, ora conservasi a Norimberga. Ma allora i telai rompevano il silenzio della reggia di Ruggero per preparare d'ogni genere tessuti, e broccati, e fiorami, e arabeschi, con gemme interposte e colori variatissimi (3); oltre che vi si convertiva in panni la lana francese.

1Ł REAME 487

Tornando d'Oriente, Pisani, Veneziani, Genovesi rinfrescavano a Palermo: Spedalieri e Templari rizzarono conventi in Trapani, ordinaria posata de' Crociati (4): i Veneziani aveano a Palermo una società mercantile con magistrati propri, cassieri e presidente; i Genovesi un banco a Siracusa e casa forte a Messina: gli Amalfitani empivano una strada di Napoli di loro botteghe, massime di stoffe di lana e seta, e avevano un quartiere a Siracusa, un consorzio mercantile a Messina.

I Musulmani conservavano ancora alcune campagne, e godevano eguaglianza di leggi, con una tolleranza unica a quei tempi; quartiere proprio nelle città con franchigie, magistrati e notai, e libero culto: sin feudi ottennero; e se alcuni come prigioni di guerra teneansi in condizione servile, più di centomila distribuiti in tribà sotto i loro sceichi lavoravano liberamente il val di Mazara ed altri territori. Filippo, uno degli eunuchi di Ruggero, musulmano convertito, salì fino alla dignità di grand' ammiraglio, e fu spedito ad espu-1119 gnare Bona in Africa. Ne presero gelosia i baroni normanni, che l'accusarono di mangiar carne il venerdì e in quaresima, andare con repugnanza nelle chiese, e di piatto tornare alle moschee: e Ruggero l'abbandonò al loro rancore, sicchè legato alla coda d'un cavallo

indomito, fu fatto a pezzi, e i pezzi gettati al fuoco (5).

Pochi anni dappoi il musulmano Mohammed ebn-Giobair, che viaggiò in Sicilia, scriveva: - Re Guglielmo, commendevole nei « suoi portamenti, si giova de' Musulmani, e ha paggi eunuchi per « intimi, fedeli all' islam benchè nascostamente; ha gran confiden-« za ne' Musulmani, e v' affida anche gli affari più delicati; tiene una « compagnia di Negri musulmani sotto un comandante musulmano; « i visiri e i ciambellani trae dai molti paggi, i quali sono e impie-« gati del governo e persone di corte, e sfoggiano lusso di vesti, a-« gili cavalli, e tutti hanno corteggio e seguito proprio. Il re a Mes-« sina ha un palazzo bianco come una colomba, dove stanno occu-\* pati molti paggi e fanciulle; esso s'abbandona ai piaceri della Cor-« te a modo dei re musulmani, cui imita nel sistema delle leggi, nel-« l'andamento del governo, nella distribuzione dei sudditi, nella ma-" gnificenza. Molto deferisce ai medici e astrologi suoi : dicono leg-« ga e scriva l' arabo, e un suo intimo ci assicurò abbia adottato il « motto Lode a Dio, giusta è la sua lode; come il motto di suo pa-" dre era Lode a Dio in riconoscenza de'suoi benefizi. Le fanciul-" le e concubine del suo palazzo sono musulmane tutte; e un came-« riere di nome Yahia, impiegato nella manifattura de' panni, dove « ricama a oro le vesti del re, ci assicurò che le cristiane Franche « dimoranti in palazzo erano state convertite dalle nostre senza che " il re lo sapesse, e molto s' industriavano in opere di carità.

"A Palermo i Musulmani conservano un avanzo di fede; tengono pulitamente le moschee, fan la preghiera alla chiamata del muez- zin, dimorano in borgate distinte dai Cristiani, tengono e frequentano i mercati. Proibita la pubblica professione di fede (khotbah) fanno solo l'adunanza del venerdì, ma ne' giorni del beiram pregano per i principi abbassidi. Hanno un cadì, che giudica i loro

\* processi; una moschea principale ed altre innumerevoli, nella più 

\* parte delle quali si dà lezione del Corano. Le donne cristiane nel
\* l'eleganza del parlare e nel modo di velarsi e di portar i mantelli

\* imitano le musulmane. A Natale escono in vesti di seta color d'oro,

\* avvolte in mantelli eleganti, coperte di veli di colore, con stivalet
\* ti dorati, e pompeggiano nelle chiese, cariche di collane, d'essen
\* ze, di belletto come le musulmane.

« Non è guari, arrivò a Trapani il caid Abu'l-Kassem, capo de' Musulmani in Sicilia, caduto in disgrazia del re per calunnie; e sebbene sfuggisse la condanna, gli furono estorti trentamila danari
d'oro, senza rendergli alcuna delle case e terre avite: Dianzi riebbe il favore del re, che lo pose in un servizio di governo, ed egli
vi si rassegnò come lo schiavo di cui siansi presi la persona e gli

a averi (6) ».

E segue raccontando come qualunque Musulmano, per sottrarsi alla collera de' parenti, rifuggisse in una chiesa, era battezzato; che i Musulmani offrivano le loro figlie ai pellegrini perchè le sposassero, e queste lasciavano liete la famiglia per sottrarsi alla tentazione dell'apostasia, e per vivere in paese musulmano. Sono le consuete esagerazioni de'partiti soccombenti, ma ne trapela come i principi normanni procurassero usufruttare la civiltà orientale; e lungamente noi incontreremo ancora quegl' Infedeli nelle vicende della Sicilia.

Anche gli Ebrei, altrove perseguitati, ivi ebbero sicurezza, e Beniamino di Tudela nel suo viaggio del 1172 ne contava millecinque-

cento a Palermo, ducento a Messina.

Bizzarro aspetto doveva presentare in quei tempi il paese, misto d'indigeni abbattuti da lungo servaggio, di cavalieri normanni in corazza e morione, di Musulmani con turbanti; santoni insieme e frati; corse del gerid e tornei; Nordici igneranti e corrotti Meridionali; fastosi Asiatici e severi Scandinavi: vi si parlava greco, latino vulgare, arabo, normando, e in ognuna di queste lingue si pubblicavano i bandi; i quali doveano tanto quanto acconciarsi al codice Giustinianeo pei Greci, al Coutumier pei Normanni, al Corano pei Saracini, al codice longobardo pei precedenti signori.

I Normanni, pochi e deboli, dovettero fiancheggiarsi di politica e d'astuzie, formando un governo più abile che robusto, e sprovisto di quella vigorosa unità che è necessaria per tiranneggiare un popolo, e convergerne gli sforzi ad unico intento, massime in paese come il napoletano, così spezzato e vario di origini. Delle istituzioni de' Longobardi, e de' Greci non cangiarono se non ciò ch' era richiesto dall' introdurvisi della feudalità al modo dei Franchi. Magistrati e conti longobardi, resisi ereditari, aveano già formato la classe dei baroni, che conservò la nobiltà anche dopo avere, per la conquista normanna, perduto le giurisdizioni. I Normanni, investiti di feudi, li sottinfeudavano a cavalieri, cioè vassalli nobili, e a gran dignitari ecclesiastici. Ma que' primi Normanni, e gli altri continuamente chiamati di Francia ad esercitare il loro valore, voleano sulle proprie tenute regolarsi col diritto patrio: dal che vennero i feudi al modo

Franco, la cui principale differenza dai longobardi consisteva nell'esservi ammesso alla successione soltanto il primogenito, mentre

in questi ciascun figlio ereditava.

Il sistema feudale fu comunicato anche ai paesi fin allora sottoposti ai Greci, e Ruggero a tutti i cavalieri di Napoli infeudò cinque moggia di terra con cinque coloni affissi a quella (7); lo trapiantò anche nella Sicilia, che mai non n' avea gustato, scomponendovi ogni regolamento de' Saracini. I coloni dei liberi vennero dipendenti; le praterie furono aggravate di pascere i cavalli del vincitore; i boschi e i servi della gleba, sottoposti a taglie; un' amministrazione fiscale e investigatrice, surrogata alla farga e tollerante dei Saracini, dete-

riorò l'agricoltura e il commercio.

Usati in patria a raccogliersi in adunanze legislatrici e giudiziali, i Normanni non ne interruppero l'uso; e il nome di parlamento trasportarono, come nella conquistata Inghilterra, così pure nel paese di qua e di là dal Faro. Aperto sulle prime soltanto a Normanni, vi si traforarono poi anche indigeni, fondendosi vinti e vincitori. Ma al popolo non potea farsi luogo colà dove del suolo non avevano la proprietà che abbati e signori; sicchè non v'erano ammèssi che i due bracci de' baroni e degli ecclesiastici. Poi le città acquistarono il diritto di riscattarsi dai baronì, e rendersi libere, cioè non dipendenti che dalla regia autorità; ed allora all'ecclesiastico ed al baronale fu aggiunto il braccio demaniale, cioè che rilevava solo dal dominio del re. Quest' opera vedremo compiuta da Federico H.

Ruggero accentrò l'amministrazione nella corte di Palermo, disponendosi intorno sette grandi cariche, e sotto queste gli altri signori. A capo di ciascun distretto stavano baroni e connestabili; di tutta la nobiltà il gran connestabile; della marina il grand'ammiraglio: il gran cancelliere serviva d'anello tra gli incaricati e il principe: aggiungeansi il gran giustiziere, il gran cameriere, il gran protonotaro, il gran siniscalco. L'archimandrita o abbate generale, eletto dai monaci, confermato dal re, aveva ispezione sulle chiese, e specialmente le vacanti; pure i vescovi doveano a Roma ricevere la

consacrazione dal papa.

Gastaldi e sculdasci aveano ceduto i giudizi a balli, giustizieri, castellani, i quali, col re a capo e con privilegi distinti, formavano una gerarchia d'amministrazione, che fu la prima foggiata alla moderna, non composta di vassalli feudalmente congiunti al signore, ma di uffiziali che coordinatamente esercitavano la porzione di potere ad essi affidata. Mentre dunque l'antica nobiltà restava in opposizione ai conquistatori, una nuova nascea di gente ammessa agli impieghi, fosse natia o forestiera (8): nel che pure il siciliano differiva dagli altri diritti.

Alle leggi longobarde, che avevano fin allora forza di diritto comune, con qualche mistura delle romane e delle consuctudini scandinave, Ruggero sostituì le Costituzioni, promulgate nelle pubbliche assemblee di baroni, uffiziali e vescovi, e che valeano in ambe le parti del regno. Desunse dal diritto romano la legge che dichiara sacrilegio il mettere in disputa i fatti, i consigli, le deliberazioni del

Cantù, St. degli Ital. - III, 31

re. Morte comminò a chi tosa o altera la moneta; a chi rapisce una dal monastero, sebben non ancora velata e a titolo di sposarla; al magistrato che sciupa il pubblico danaro, o al giudice che si lasciò corrompere; a chi dà farmachi per ispirare avversione, o ferisce a morte alcuno nel rotolare o menar un sasso o una trave senza darne avviso. Vietò severamente di vendere o alienare i feudi, nè che i feudatari contraessero matrimoni senza consenso del re, e tanto meno maritassero le proprie figlie aventi l'eventualità di succedere. Nessuno eserciti la medicina se non licenziato: nessuno sia fatto cavaliere nè giudice se non venga da stirpe di militi e notai. Molte pene concernono le adultere e le prostitute. Chi vende un uomo libero è ridotto in servitù (9).

Ruggero è da' suoi esaltato colle lodi che sogliono prodigarsi al fondatore dell' indipendenza d' uno Stato, e all' ambizione fortunata da chi non tien conto della moralità dei mezzi. Mortigli i figli Alfonso e Ruggero, non gli restò che Guglielmo, ch' egli fe' coronare come collega; e poco stante morì a sessantun anno, dopo ventiquattro

di regno.

Avaro, sospettoso, pusillanime, inetto riuscì quel suo successore: e chiuso nella reggia fra sozzi e barbari piaceri, del bene pubblico non si dava pensiero. Gl'imperatori d'Oriente e d'Occidente ne presero baldanza di mettere in campo opposte pretensioni sopra il Reame, mossero armi, e sollecitarono i baroni sempre inquieti. Questi aveano avuto ricorso al Barbarossa, e quand' egli scese in Italia la prima volta, si sollevarono dapertutto; ma esso non potè aintarli. Bensì gl'imperatori greci, che anelavano a vendicarsi delle spedizioni dei due Ruggeri, e che già possedeano Ancona ed altri posti sull' Adriatico, occuparono Brindisi, che divenne il quartiere de'haroni rivoltosi: ma Majone, oliandolo di Bari, coll'ingegno, l'eloquenza e l'arte del simulare e dissimulare divenuto cancelliere e grand'almirante del regno, ed arbitro de' consigli e degli atti di Guglielmo, riprese questa città, e i ricoverati fece uccidere, abbacinare, sepellire nelle carceri di Palermo. Di ciò si volle gran male a Maione, e dell'aver lasciato che la fortezza di Mahadia sulle coste d'Africa, tenuta dai Siciliani, soccombesse ad Abd al-Mumin re di Marocco. Spargeasi pure che colui volesse impossessarsi della corona: onde i baroni cospirarono contro di esso; Campania e Puglia si sollevarono; lo stesso conte Matteo Bonello, da lui predestinato gene-1161 ro, se gli avversò, e riuscì ad ucciderlo e a tenere prigioniero Guglielmo. L'abuso della vittoria fece esosi i congiurati, onde alla si-

ne Bonello fu preso ed accecato, rimesso l'ordine coi supplizi, e Guglielmo serbò nella storia il titolo di malvagio.

Quel di buono fu dato a suo figlio Guglielmo, che succeduto sotto la tutela di Margherita di Navarra, bello e giovane, procurò cattivarsi i cuori liberando quella folla di prigionieri di Stato: ma le fazioni inferocirono per disputarsi influenza nella tutela; e le eterogenee parti ond' erasi compaginato ma non formato quel regno, tendevano a separarsi. Margherita cercò appoggio empiendo la corte di Franchi, tra i quali Ugo Falcando, dello il Tacito della Sicilia pel

nero e vibrato modo con cui descrisse quelle turbolenze; e di vari prelati e gran savi in diritto. Ma da contrasti e guerre il paese era tutto sovvolto, non meno che dai terribili tremuoti, pei quali Catania fu distrutta, squarciate Taormina, Lentini, Siracusa; le fonti versarono acque color sangue; il mare nel Faro si ritirò, poi ringorgando verso la riva elevossi fin sopra le mura di Messina, tutto mi- 1169 seramente lavando.

Guglielmo, tenutosi amico di Alessandro III, impedi che il Barbarossa attentasse al suo regno; ebbe nobil parte alla conchiusione della lega Lombarda e della pace di Venezia; poi armato per ristabilire Alessio Comneno sul trono d'Oriente, prese Durazzo, Tessalonica ed altre piazze di Grecia, ma da Costantinopoli fu respinto. Aiutò pure Antiochia, Tiro, Tripoli contro il Saladino; ma di soli trentasei anni morì. La tradizione raccontò che Guglielmo il Malva- 4189 gio avesse voluto smungere tutto il danaro del suo popolo; e per far prova se alcuno ne avesse ritenuto, mandò a vendere in piazza per tenue prezzo un suo bellissimo cavallo arabo. Un giovane signore lo comprò in fatto, il quale chiesto in processo, confessò aver violato la tomba del proprio padre per torre quel poco danaro. Tutto quel tesoro fece Guglielmo sotterrare, poi corrervi sopra un fiume: ma Guglielmo il buono riuscì miracolosamente a scoprirne il posto, ed ivi in riconoscenza fabbricò la magnifica badia di Monreale dove ebbe la tomba, e che attesta la suntuosità e il progresso delle arti sicule in quell' età.

Di Guglielmo non restando figli, l'eredità ricadeva in Costanza figlia postuma di Ruggero II e perciò sua zia (10). Benchè di là dai trent' anni, il Barbarossa erasi affrettato a cercarla sposa per suo figlio Enrico; e l'inglese Gualtiero Ofamiglio, arcivescovo di Palermo, indusse il debole Guglielmo a consentirgliela. Costanza partì 1186 con più di cencinquanta cavalli carichi d'oro, d'argento, sciamiti, palli grigi, vai, ed altre buone cose (11); e le nozze furono celebrate in Milano con istraordinaria magnificenza, ma non colla benedizione dell'arcivescovo, che era papa Urbano III, reluttante da un connubio che saldava in Italia una famiglia ereditariamente avversa ai pontefici per la successione della contessa Matilde, e che li privava dell'appoggio avuto sin allora contro le esuberanze imperiali, e preparando l'unione anche di quella corona all'Impero, scassinava l'edifizio eretto dall'ardita perseveranza di Gregorio VII.

Guglielmo avea chiuso gli occhi fra i preparativi della terza crociata che dicemmo; ed essendo allora i seudatari occupati oltremare, Enrico VI non potè mandar forze ad occupare violentemente il regno; sicchè estremo disordine vi irruppe. Poco badando ad Enrico e Costanza lontani, chiunque teneva al linguaggio dei Normanni pretendeva una porzione di dominio, e se la disputavano (12): nel-l'isola i baroni ripetevano il prisco diritto elettorale delle assemblee nazionali come in trono vacante; nella terraferma (solita peste) si amava il contrario per gelosia verso Palermo: l'arcivescovo Gualtiero sosteneva il diritto ereditario di Costanza, e il giuramento ad essa prestato in Lecce; Matteo d'Ajello, vicecancelliere, vec-

chione abile a condur un partito, animava quei che repugnavano dal vedere la Sicilia, fatta indipendente pel valore de' Normanni, or in piena pace cadere a re straniero e avverso, e negava che, come a feudo, potesse una donna succedere; i più aborrivano la dominazione tedesca, e lo storico Falcando ripeteva: - Dio vi guardi da « cotesti armati di Germania, barbari grossolani, stranieri ai coslu-« mi e alla civiltà vostra! Sotto il tedesco, Sicilia più non sarebbe « che una miserabile provincia, disgiunta dal suo sovrano, abban-« donata alle espilazioni de' suoi ufiiziali. Già parmi vederla invasa « da quelle orde portate dall' impeto a stremare col terrore, colla « strage, colle rapine, colla lussuria, e far serva quella nobiltà di « Corinti che pose anticamente nido nella Sicilia, indarno bella di « filosofi e poeti tanti, e cui sarebbe tornato men grave il giogo de-« gli antichi tiranni. Guai a te, Aretusa, volta a tanta miseria, che « mentre solevi modular i carmi de' poeti, or odi l' ebrietà delle te-« desche baruffe, e servi alle loro turpezze! » (13)

Come avviene quando l'autorità è sfasciata, la ciurma e gli arruffapopolo alzarono il capo; e poichè in tali occasioni vuolsi sempre qualche capro emissario, si buttarono sovra i Saracini. Per quanto tollerati, non poteasi sperar pace fra antichi padroni e nuovi, fra due religioni così repugnanti, l'una guardante a Marocco, l'altra a Roma. Gli Arabi aveano trescato nella minorità di Guglielmo, e Abu'l Kassem degli Amaditi d'Africa s'era unito cogli eunuchi di palazzo e coi baroni malcontenti per isvertare Stefano da Perche francese. Ora i Palermitani saccheggiarono le case de'Saracini, e molti uccisero; gli altri a forza s'apersero la ritirata fin in val di Mazara, ove centomila de' loro fratelli viveano: i quali presero l'armi per vendicarli, nè chetarono finchè non ebber promessa di sicurezza e de' primitivi privilegi.

Quand'anche tali incendi nascono spontanei, v'è chi vi soffia acciocchè la necessità dell'ordine costringa a prendere il partito che il primo scaltro suggerisce: e il partito or fu si convocasse il parla-

mento de' baroni, e si eleggesse un re.

Ruggero duca di Puglia, fratello maggiore del primo re di Sicilia, dalla figliuola di Roberto conte di Lecce avea generato Tancredi, e presto lasciatolo orfano. Guglielmo il malvagio perseguitò questo bastardo, e prima in carcere, poi lo spinse in esiglio: l'altro Guglielmo l'accolse, gli affidò l'esercito contro la Grecia, e lo titolò conte di Lecce. Istrutto dalla sventura, prudente, educato alle matematiche, all'astrologia, alla musica, parve degno della corona e l'ottenne: la matrice di Palermo, specioso monumento di architettura moresca mista a normanna, e dove ancora si ammirano, benchè guaste dall'incendio del 1811, le tombe di porfido di quei re, risonò d'applausi alla coronazione di Tancredi e del suo figlioletto Ruggero; e fu riconosciuto pure da tutte le provincie di terraferma, e investito ben volentieri dal pontefice.

Di quel tempo i Crociati d'Inghilterra e di Francia, guidati dai loro re Ricardo Cuor di Leone e Filippo Augusto, eransi data la posta a Messina onde di conserva, dopo la svernata, passare in Terrasanta. Fiera burrasca gittò la flotta genovese sulle coste di Calabria, per modo che i Francesi, perduti cavalli e provigioni, poveramente approdarono in Sicilia. Ricardo, di gente normanna e d'impaziente arditezza, traversò quasi solo a cavallo le montagne di Calabria, e si tragittò a Messina. La caccia era rigorosissimamente riservata in Inghilterra; non così in Sicilia: onde Ricardo, mentre a quella si divertiva, udito un falco stridire nella casa d'un villano, entrò per portarglielo via. I nostri, men chinati nella servilità, a pietre e bastoni respinsero il prepotente, che solo alla fuga dovette la salvezza.

A Tancredi dava noia l'arrivo di Filippo Augusto, alleato d'Enrico VI, e di Ricardo fratello della vedova di Guglielmo, da lui tenuta prigione. In fatto fu costretto rilasciar questa, restituendole la dote di ventiquattromila once d'oro; ma Ricardo pretendeva anche, come assegno vedovile, quantità di vasi d'oro e d'argento, un trono, due tripodi, e una tavola larga mezzo metro e lunga quattro, tutti d'oro, una tenda di damasco bastante a ducento cavalieri, inoltre cento galee provigionate per un anno. Tanto era di ricchezze famosa la Sicilia! Ricusato, l'Inglese aggredì Messina; ma questa si difese a sassi, tanto che Ricardo dovette venire ad accordo, giurando pace e protezione, e fidanzando una figlia di Tancredi all'erede d'Inghilterra.

Enrico VI, coronato re dei Romani, per sostenere i minacciati suoi diritti venne in Italia coi feudatari, che rovinatisi nella crocia-1191 ta, qui speravano rifarsi; e come suo padre fantasticando la dominazione universale, si prefiggeva di conquistar la Sicilia, farsi coronare a Roma, avere in arbitrio la Lombardia e la Toscana, sottomettere le coste d'Africa già tributarie ai Normanni, conquistare il trono di Costantinopoli, preda immancabile del primo occupante. Ma non che gli bastassero forze a sì larghi disegni, dovea cercarne alle città lombarde col conceder loro la sua alleanza e sempre nuo-

vi privilegi.

Coi soccorsi di esse e delle Repubbliche marittime, calò verso Roma. Celestino III, sortito allora papa d'ottantacinque anni, indugiava la propria consacrazione per non dovere coronar Enrico; onde i Romani offersero a questo di costringervelo, purche egli abbandonasse alla loro vendetta Tusculo, contro di cui non aveano cessato mai l'odio, e di rado la guerra. Compiacque Enrico al fratricida desiderio; unto il papa, Enrico e sua moglie dopo iterati 13 apr. giuramenti furono ricevuti in città. Entrati da porta Collina gettando danari al popolo perchè applaudisse, procedettero per Borgonuovo fin a Santa Maria Transpontina, donde il clero in processione li condusse al Vaticano. Precedeano il prefetto di Roma colla spada sguainata, il conte del sacro palazzo, i magistrati della repubblica, poi i giudici, i camerieri, l'imperatrice, i vescovi tedeschi e italiani, i principi e dignitari dell'Impero. Celestino stava sopra elevato trono in capo alla scalea di San Pietro, coi cardinali, vescovi e preti alla destra, i diaconi alla sinistra, e dietro i suddiaconi colla nobiltà romana e gli uffiziali di palazzo. Il re scavalcato, andò al bacio del

piede pontifizio, e ginocchione colla mano sul Vangelo giurògli fedeltà, e di soccorrerlo a mantener i possessi, gli onori, i diritti. Il papa gli chiese tre volte se volesse rimaner in pace colla Chiesa, e mostrarsene figlio rispettoso; e avuto il sì, ripigliò: — Ed io ti ricevo come figlio diletto, e ti do la pace come Dio la diede a' suoi

discepoli », e lo baciò.

Allora mossero in processione; e alla porta Argentea esaminato sulla fede religiosa, l'imperatore ebbe il chiericato, promettendo riprovare gli eretici, ed assister poveri e pellegrini. Il cardinale di Ostia unse Enrico al braccio destro e fra le spalle; il pontefice gli porse l'anello, la spada, lo scettro, e impose la corona d'oro a lui e alla moglie (14). Poi si celebrò il santo sacrifizio, durante il quale si cantava vittoria e lunga vita al papa, all'imperatore, all'imperatrice; l'imperatore offrì pane, cera, oro, e ricevette l'eucaristia. Finita la messa, dal conte del palazzo gli furono posti gli stivaletti imperiali e gli sproni di san Maurizio; poi tenne la staffa del cavallo bianco del papa, e l'addestrò fin al Laterano: al pasto, sedette alla destra del pontefice, mentre l'imperatrice in separata sala convitava vescovi e grandi.

Non mancò lo spettacolo del sangue, poichè la guarnigione tedesca uscì di Tusculo, ed i Romani, senza udir prego nè pianto. uccisero, accecarono, mutilarono quegli abitanti, e disfecero il paese (15). Alcuni poterono fuggire tra le montagne; altri per amore del luogo natio, si tennero vicino alla patria devastata sotto frasca-

ti, che poi dieder nome al paese che vi succedette.

Lasciato così deplorabile segno di sua presenza, Enrico con grosse armi, colle promesse, colla corruzione procede alla conquista; e contraddetto dal papa (16), aiutato dall'abbate di Montecassino, prende e devasta le città, e senza incontrar ostacoli arriva sotto Napoli e la assedia. Questa, ristretta allora al quartiere che dalle falde di Sant' Elmo e di Capodimonte declina al mare, difesa da robusti spaldi e da buone truppe comandate dal prode Aligerno Cuttone, e col mare aperto, resiste: Pisani e Genovesi menano navi per secondare i Tedeschi, che intanto devastavano la campagna: ma le malattie puniscono gl'invasori, sicchè Enrico è costretto tornar in, Germania pensieroso più che pentito; Genovesi e Pisani cessano di caldeggiare un alleato infelice; i Salernitani arrestano Costanza e la consegnano a Tancredi, che la tiene prigioniera in Sicilia, finchè ad istanza del papa la restituì senza patti nè riscatto, fidando nella gratitudine.

Tancredi, che non avea saputo mostrarsi degno del diadema col difenderlo in persona, morì ben presto, ed essendogli premorto il primogenito non lasciava che il fanciullo Guglielmo III in tutela di sua moglie Sibilla d'Acerra, in mezzo alle gare de'baroni coi cavalieri, inviperite, lunghe, disastrose e a nulla conducenti. Era uscita alla peggio la crociata; e Filippo Augusto sbarcato a Otranto, ebbe a Roma dal papa dispensa dal voto e la palma de' pellegrini: anche il Cuor di Leone, dopo imprese da paladino, tornò in Europatravestito per isfuggire ai molti nemici; ma il duca d'Austria lo

colse, e lo cedette all'imperatore per sessantamila marchi d'argento; e questi lo rivendette all'Inghilterra per centomila, oltre me-

tà tanti per finire l'impresa di Sicilia (17).

Al fiuto di questa somma accorsero i baroni tedeschi ad offrirsi ad Enrico, che allestitosi, scese nella Lombardia. La trovava in nuovi subugli. I vescovi aveano perduto l'autorità temporale, nè i Comuni ancora assodata la propria in modo d'aver pace. I diversi ordini partecipavano diversamente al governo, e secondo i vari paesi variavano le relazioni coi vicini, per modo che ogni città regolavasi con politica e leggi differenti, demolito l'antico, non istabilito il nuovo. Le leghe riuscivano meno a stabilir la concordia, che ad impacciare la legge; i signori conservatisi indipendenti, s'arrogavano diritti di sovranità; le città maggiori voleano sottomettere le vicine, ed eroismo era l'energia dell'odio. Che se tra quella confusione (del resto naturale ad ogni reggimento nuovo) alcuno ergegevasi a metter ordine, sì il faceva con guise tiranniche.

Essendosi Enrico mostrato propizio a Pavia e Cremona, permet-1194 tendo a quella di valersi di tutte l'acque del Ticino, e a questa sottomettendo Crema, le due imbaldanzite eransi collegate con Lodi, Como, Bergamo e col marchese di Monferrato a' danni di Milano; la quale nelle giornate campali riusciva superiore è vero, ma trovavasi cinta di nemici, che le sperperavano le campagne, e rompevano i

commerci.

Enrico, raccolti gli stati a Vercelli, procurò ristorar la quiete; malontano e dalla politica e dalla forza del padre, scarsamente approdò; onde segui sua via per Genova, anch' essa sovvertita da fazioni, dá frequenti zuffe, da efimeri governi, e che allora stava sotto il podestà Oberto di Olevano pavese. Ai Genovesi scrisse: — Se, aiutanti « voi, io ricupero il Reame, mio sarà l'onore, vostro il profitto; giac-« chè non io od i Tedeschi miei vi soggiorneremo, ma voi stessi »; e seguiva confermando le esenzioni precedenti, e dando nuove giurisdizioni e privilegi, la città di Siracusa, ducencinquanta feudi in val di Noto: a l'isa parimenti concesse in feudo Gaeta, Mazara, Trapani, e metà di Palermo, Salerno, Napoli, Messina, oltre molti ingrandimenti in Toscana. Così largheggiando di promesse quanto meno intendeva mantenerle, ottenne soccorsi; poi entrato nel Reame, ebbe spontanee tutte le città, perfino quella Napoli che poc'anzi si era con tanta costanza sostenuta. Salerno, sentendosi rea d'aver tradito l'imperatrice Costanza, si difese ostinata; ma presa, fu messa a sacco e ferro, neppur risparmiando le chiese, e i cittadini migliori. impiccando, torturando, cacciando in prigione o in esiglio, sicchè la città di famosa importanza sotto i Longobardi e i Normanni, più non: risorse. Capua pure fu espugnata a forza da Guglielmo di Monferrato e da' Genovesi e Pisani: Eraclea (Policora), patria di Zeusi, colonia fiorentissima in antico, fu distrutta: qualunque città esitasse a sottomettersi, era devastata senza pietà. In Sicilia sottoposte Messina e Palermo, l'imperatore, colla pompa che suggerisce la paura, fu incoronato, e tutta l'isola gli giurò obbedienza.

Con fallaci lusinghe aveva egli tratto Sibilla ed i figliuoli dal ca-

stello di Calatabelotta, dove s' erano fortificati coi loro fedeli; poi raccolti gli stati a Palermo, accusò lei e molti grandi di una congiura. Non la fondava che sopra una lettera consegnatagli (diceva) da un frate; ma bastò perchè quanti aveano tenuto col partito nazionale, laici od ecclesiastici, fossero mandati alla forca e al palo, accecati, arsi vivi, esposti alle beffe, relegati in Germania; re Guglielmo, toltogli il vedere e il generare, fu tenuto prigione finchè andò monaco; Sibilla e le figlie rapite in carcere, poi nella badia di Hohenbruck in Alsazia; turbate le ossa di Tancredi per istrappare il diadema a lui e al figlio Ruggero; bruciati quanti aveano contribuito alla loro coronazione.

Fu spenta così nel sangue la dinastia normanna, di cui i regnicoli ricordano ancora con compiacenza i tempi e le famose ricchezze. Re Tancredi avea dato ventimila oncie d'oro per dote di sua figlia; Arnaldo di Lubecca ci rammentò le tavole, i letti, le sedie d'oro nel palazzo di Palermo; Ruggero Hoveden fa trovare da Enrico nel tesoro di Salerno ducentomila oncie d'oro; e in quel di Palermo senza fine armi ricche, stoffe d'oro e d'argento, sete ricamate, altre preziosità, con cui potè far larghezza a' suoi fedeli: eppure censessanta somieri vi vollero per trasportarne il resto nel castello di Trifels (18).

Con tirannia stolidamente feroce sottentrava la dinastia sveva, che mal per lei. Anche le città sottomessesi volontarie, furono trattate come conquista; Siracusa e la risorta Catania incendiate, senza riguardo a nobiltà o a grado; Napoli e Capua smantellate, e per le vie di questa trascinato a coda di cavallo, poi impeso pei piedi, indi strozzato da un buffone Ricardo conte d'Acerra, cognato di Tancredi, ultimo lustro dell' antica dinastia. Giordano e Margaritone, più ligi all' imperatore perchè un tempo aveano sguainato pe'suoi nemici, inventavano delitti e trame, affine d' intitolar punizione la vendetta. Uno che erasi millantato di poter rendere la libertà e il trono a Sibilla, fu collocato sopra un seggio di fuoco, con corona di ferro rovente: massime su ecclesiastici e prelati s' infierì, e chi fu arso, chi scorticato, chi mutilo, chi mazzerato.

Non che mancare alle promesse fatte a Genovesi e Pisani, Enrico il fraudò degli antichi privilegi, proibendo vi tenessero consoli, e proscrivendo tutti i negozianti forestieri. Del papa non si curò più che tanto, nè gli chiese l'investitura; onde questi l'avrebbe scomunicato, se nol tratteneva la naturale bontà, e la speranza che mantenesse la ripetuta promessa di crociarsi.

Dava fiducia di presti cambiamenti il non aver successori il re svevo; quando si annunziò che Costanza era feconda. Enrico volle venisse nel Reame, quasi per dare un re indigeno; e avendo essa partorito a Jesi, al bambino pose nome Federico Ruggero, come quello che univa i due sangui nobilissimi. I Ghibellini ne fecero galla; i Guelfi sparsero ogni sorta di dicerie su questo intempestivo natale (19); ed Enrico ne prese baldanza a compiere il disegno del Barbarossa di far ereditario l'impero in sua casa, tanto più da che trovavasi favorito dalla vittoria e dai tesori della Sicilia.

Cominciò dal sistemare la media Italia in modo di tener soggetta tutta la penisola. Pertanto a Filippo, ultimo figlio del Barbarossa e che poi divenne duca di Svevia, diede in moglie Irene figlia d'Isacco Langelo imperatore di Costantinopoli, e vedova del primogenito di Tancredi; e in feudo la Toscana ed altri beni della contessa Matilde: a Markwaldo d' Anweiler suo siniscalco, e ministro delle crudeltà, infeudò la marca d'Ancona: a Corrado di Svevia quella di Spoleto. usurpandola alla Chiesa con titolo di rintegrare le imperiali prerogative, e restringendola il papa a poco più che all'indocile Roma. Vedendosi riminacciato il giogo degli Svevi, le città guelfe di Lombardia, da lui poste al bando dell' Impero. rinnovarono a Borgo san 4195 Donnino la lega Lombarda, alla quale diedero il nome Verona, Man- 13 giu. tova, Modena, Faenza, Bologna, Reggio, Padova, Piacenza, Gravedona, oltre Crema, Brescia e Milano. Così i Guelfi perseveravano nell'assunto loro di campare Italia dalla straniera servitù.

E servitù veramente minacciava Enrico, avvicendando crudeltà e perfidie contro i nostri non solo ma anche contro i Tedeschi. Raccolti gli stati a Magonza, propose di rendere in sua casa ereditario l'impero, al quale aggregherebbe Puglia, Calabria, Capua e Sicilia, rinunzierebbe alla pretensione regia sulle spoglie de' vescovi e abbatí defunti, riconoscerebbe ereditari i feudi anche nelle donne. A proposte sì lusinghiere ben cinquantadue principi aderirono: e per vero quel suo concetto potea tornar buono onde evitare le contestazioni che rinasceano tra le famiglie aspiranti alla corona della Germania, e ridur questa sotto leggi uniformi. Ma poteasi mai sperare v'assentisse il papa, il quale con ciò perdeva un preziosissimo diritto, e snaturava una dignità, fondata non sulla nascita ma sul merito personale? Poi a riuscirvi si voleva altro accorgimento politico, e carattere ben più stimabile che non l'avesse Enrico, il quale, mentre inorgogliva del tenersi come successore dei romani augusti, operava da inetto e crudele, scambiava per grandiosi disegni le velleità della sua ambizione; prometteva alle Repubbliche privilegi, al papa di erociarsi, ai principi di favorirli, e a tutti perfidiava sfacciatamente; poi trovandosi impotente ai concetti, saltava in furore.

Il divisamento medesimo egli rivoltò in altra guisa. meditando cavare dalla nullità l'impero bisantino, assalendolo come aveano fatto i predecessori, e sedutosi sul trono di Costantino, congiungere le due Chiese, e ridurre il papa alla docilità dei patriarchi orientali. A tal uopo fingendo secondare la predicazione della crociata, tutto dispose per questa in Italia e in Germania, e un esercito mandò in Sicilia; ma in realtà non fece che raddoppiarvi le taglie, e supplizi di nuova invenzione, fin cinquecento nobili in un sol giorno facendo bruciare ai piè del palazzo (20), quasi tenesse fitto il pensiero di sterminare tutti i Normanni : sicche meritò il titolo che i Siciliani gli applicarono di Ciclopo. Indarno Costanza sua procurava mitigarlo, compatendo a quelli fra cui era nata e cresciuta, e ch' erano sua eredità; e di cui ella acquistò l'amore mentre governava lui assente. Quand' egli fe' mutilare Margaritone grand'ammiraglio, essa s'afsiatò coi nemici dell'imperatore; i Palermitani uccisero molti Tedeschi, la sommossa scoppiò in diversi punti; e fra questi bollimenti 1197 Enrico fu colto dalla morte a Messina, di trentatre anni. In agonia assalito dal rimorso, largheggiò cogli ecclesiastici, offrì compensi a Ricardo Cuor di Leone, alla chiesa romana fece concessioni amplis-

sime (21) confessandone la fin allora rinnegata supremazia.

Gli Italiani fecero soprumana allegrezza di questa morte: ne gemettero i Tedeschi, e sparsero che sua moglie l'avesse attossicato per vendicare sul marito la patria, resa infelice da quella sciagurata conquista, che tanti altri mali dovea trarre sull'Italia. Costanza cercò far cessare in Sicilia il dominio militare e quei che chiamavansi costumi tedeschi, cioè la violenza e il ladroneccio (22); allontanò l'odiato Markwaldo, che a stento fuggi la popolare vendetta: ma 1198 anch' essa morì ben presto, lasciando solo un bambino, Federico 27 9bre Ruggero. Di quattro anni, odiato dai popoli, massime dagli Italiani che d'ogni parte insorgevano, insidiato dagli emuli e dagli stessi fedeli di suo padre che carpivano i brani del dominio, non trovò ricovero che sotto il manto del papa, che poi egli dovea faticarsi a stracciare.

(1) Quosdam montes et nemora quae sunt circa Panormum, muro fecit lapideo circumcludi, et parcum deliciosum satis et amoenum diversis arboribus insitum et plantatum construi jussit, et in eo damas, capreolos, porcos sylvestres jussit includi: fecit et in hoc parco palatium, ad quod aquam de fonte lucidissimo per conductus subterrancos jussit adduci. Chron. Salern. in Rer. it. Scrip. vol. vii. p. 194.

Ancora la campagna di Palermo è sparsa di guglie (ivi dicono all'arabica giarre), che sono sfiatatoi degli acquedotti sotterranei fabbricativi al tempo degli emiri, e che ricreano di fontane la città, ed eleva-

no l'acqua anche ai piani superiori delle case.

(2) Un quartiere di Palermo serba tuttora il nome di Papireto. Non è della natura dell'egizio, bensì di quello di Siria, e differisce da quello

che germoglia a Siracusa.

(3) Nec vero illus palatio adhaerentes silentio praeterire convenit officinas, ubi in fila, variis distincta coloribus, serum vella tenuantur, et sibi invicem multiplici texendi genere cooptantur. Hinc enim videas amita, damitaque et trimita minori peritia perfici (cioè di uno. due, tre licci); hinc examita (sciamito) uberioris materiae condensari: heic diarhodon igneo fulgore visum reverberat; heic diapisti color subviridis intuentium oculos grato blanditur aspectu: hinc exantosmata (a fiori) circulorum varietatibus insignita, majorem quidem artificum industriam et materiae ubertatem desiderant, majori nihilominus pretio distrahenda. Multa quidem et alia videas ibi varii coloris ac diversi generis ornamenta, in quibus ex sericis aurum intexitur, et multiformis picturae varietas, gemmis interlucentibus illustratur. Margaritae quoque aut integrae cistulis aureis includuntur, aut perforatae filo tenui connectuntur, et eleganti quadam dispositionis industria, pictu-

rati jubentur formam operis exhibere. Ugo Falcando, in Rer. it. Scrip. vol. vu.

(4) Rosario de Gregorio, Discorso intorno alla Sicilia. Palermo 1826,

(5) Romualdi Salernitani, Chron. ad 1153.

(6) Frammento pubblicato da M. Amari. Parigi 1846.

(7) Pellegrini, ad Falc. Benevent.; ad an. 1140.

(8) Quoscumque viros aut consiliis utiles, aut bello claros compererat, cumulatis eos ad virtulem beneficiis invitabat, transalpinos maxime. Ugo Falcando.

(9) Giannone, lib. xi. c. 4.

(10) Dicevasi che costei fosse monaca, e allora se ne sciogliessero i voti:

Sorella fu, e così le fu tolta
Dì capo l'ombra delle sacre bende.
Ma poi che pur al mondo fu rivolta
Contro suo grado e contro buona usanza,
Non fu dal vel del cor giammai disciolta.

DANTE, Parad. 111.

Un cronista la fa zoppa e guercia, mentre Gossredo di Viterbo canta: Sponsa fuit speciosa nimis, Constantia dicta.

(11) Chr. Placent. Rer. it. Scrip. xvi.

(12) Omnes coeperunt inter se de majoritate contendere, et ad regni solium aspirare. Ricardi S. Germani, Rer. it. Scrip. vi.

(13) Hist. Sicula, pag. 252 e seg.

(14) Ruggero Hoveden cronista inglese racconta che il papa pose in testa all'imperatore e all'imperatrice la corona coi piedi, e subito pur coi piedi ne la sbalzò, per significare la sua autorità di dare e togliere

i regni. Ha poco del probabile.

Il giuramento era: Ego N. futurus imperator, juro me servalurum Romanis bonas consuctudines, et firmo chartas totius generis et libelli sine fraude et malo ingenio. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Evangelia. Le cerimonie della coronazione sono descritte dal cardinale Cencio, che poi fu papa Onorio III, e ch'era stato presente alla coronazione di Enrico; e furono pubblicate da Pertz, Monum. germ. hist. tom. 1v. p. 187.

(15) Imperium in hoc non mediocriter dehonestavit. Otto de S. Bla-

sio, pag. 889.

(16) Imperator ipse regnum intrat, papa prohibente et contradicen-

te. Ricardi S. Germani, pag. 972.

(17) Il marco di Colonia pesa gramme 233.87. Il franco contiene gramme 4 112 di fino; sicchè il marco di Colonia vale fr. 51.97. Dunque centomila marchi fanno franchi 5,197,100. In Sicilia correvano gli schifuti, moneta greca, detta così perchè formati a barca. Una col nome di Guglielmo II in arabo, pesa 16 grani d'oro fino, sicchè oggi varrebbe franchi 2.88. Altra moneta siciliana erano i turi, dei quali, sul fine del xu secolo, si tagliavano 24 da un'oncia d'oro, cioè pesavano gramme 0.8792, valenti oggi franchi 2.63. Poco dopo se ne tagliavano 29 112, e spesso il peso variò; giacchè l'impronta garantiva il titolo, ma del resto si contrattavano a peso.

(18) Omne aurum et argentum, quod de regno ad manus habere potuit, congregavit, et in Alemanniam misit. Chron. Fossae Novae, pag.

880. Vedi Otto de S. Blasio, pag. 897.

(19) Le cronache raccontano le precauzioni con cui essa ne dimostrò al popoli la realità: il papa stesso dovette interveniryi, e le fece dar giuramento che quel figlio era procreato da Enrico.

(20) FAZELLI Sloria di Sicilia, lib. vin. c. 1.

(21) Nella rotta data in Sicilia a Markwaldo si trovò il testamento di Enrico VI, ove imponeva a Federico suo figlio di riconoscere dal papa il regno di Sicilia, il quale tornasse alla Chiesa qualora mancassero eredi; se il papa confermasse al figlio l'Impero, ne fosse ricompensato col restituirgli tutta l'eredità della contessa Matilde; Markwaldo riconosca dal papa e dalla Chiesa il ducato di Ravenna, la terra di Bertinoro, la marca d'Ancona, Medicina e Argelata sul Bolognese, i quali ricadano alla Chiesa s'egli muore senza eredi. Il testamento è stampato dal Muratori.

Giovanni da Ceccano esclama: — È pur morto quel leone feroce, quel « lupo sterminatore delle agnelle, quell'orrido serpente che tanti immo- « lò. Apuli, Calabri, Toscani, Liguri, tutti i popoli partecipano alla gioia « del sommo pontefice, ed esultano di vedersi finalmente liberati dal ti- « ranno che la mano di Dio colpi ». E Ottone di San' Biagio: — I Tede- « schi devono eternamente deplorare il lamentabile fine dell'impera- « tore Enrico, perchè egli arricchì la Germania e la rese terror delle na- « zioni. Col coraggio e l'abilità avrebbe rimesso l'impero romano nel « primitivo splendore se morte nol preveniva ».

(22) RICARDI S. GERMANI, pag. 978.

## CAPITOLO LXXXVII.

## Innocenzo III. Quarta erociata. L'impero latino in Oriente.

L'elezione de' pontefici era stata da Nicola II ristretta nei cardinali vescovi e preti; poi Alessandro III, il promotore della lega Lombarda, ascrisse al sacro collegio i capi del clero romano formandone i cardinali diaconi, escluse gli altri ecclesiastici, ed ordinò che per esser papa legittimo convenisse avere unito i suffragi di due terzi de' cardinali.

Colla nuova forma fu eletto Lucio III, che sedette a Velletri, poi a Verona (1), sfuggendo dalla plebe romana, irrequieta e riottosa tanto, che avea preso a sassi fin il cadavere del suo predecessore, e accecati quanti cherici colse nell'espugnato Tusculo. A Urbano III fu 1185 precipitata la morte dalla notizia della presa di Gerusalemme; alla cui ricuperazione s' adoprò Gregorio VIII nel brevissimo suo regno. 1487 A Clemente III succedutogli riuscì alfine di conchiuder pace coi Romani, abbandonando alla loro vendetta Tivoli e Tusculo. Il nuovo pontefice Celestino III non aveva potuto impedire che Enrico VI di-1191 sponesse dell'eredità della contessa Matilde, e assegnasse a'suoi baroni molte terre della Romagna, e fino alle porte della città, lasciando a San Pietro soltanto la Campania, dove pure l'imperatore era più temuto che il papa (2).

Da Alessandro III în poi era dunque in calo l'autorità pontifizia, sicchè i cardinali sentirouo la necessità d'affidarla a un robusto, qual 1198 fu Lotario dei conti di Segni, col nome di Innocenzo III. Erudito se alcun n'era dell'età sua, in gioventù avea dettato Del disprezzo del mondo, e delle miserie dell'umana condizione, non come uno scettico che nauseato predica la vanità delle cose terrene senza por mente a quelle di sopra, ma elevando il cuore alle non peribili. Versò a lungo negli affari, alla prudenza del concepire aggiungendo la

fermezza dell'effettuare e l'abilità del trovarne le guise.

Assunto pontefice nella vigorosa età di trentasette anni, del tesoro che trovò fe' mettere in disparte una porzione pei casi impreveduti, il resto distribuì ai conventi di Roma; provvide agl' istituti di beneficenza; destinò ai poveri i doni offerti a san Pietro ed a' suoi piedi, e la decima di tutti i suoi proventi; in una carestia mantenne ottomila poveri al giorno, oltre le distribuzioni per le case; molti riceveano quindici libbre di pane per settimana, alcuni presentavansi allo sparecchio per raccogliere i rilievi della sua mensa.

Di que'giorni i pescatori ebbero a raccorre dal Teyere tre bam-

bini gettati; ed Innocenzo ne fu sì tocco, che stabilì provedere a questi infelici; onde rifabbricò ed estese l'ospedale di Santo Spirito in Sassia, dotandolo lautamente, e stabilendo che in perpetuo, l'ottava dell' Epifania, il papa in solenne processione vi recasse il santo sudario, ed esortasse i Cristiani alla carità, dandone egli stesso esempio col distribuir pane, vino e carne a quanti vi assistevano. Millecinquecento malati vi dimoravano costantemente; ospitati i poveri d'ogni condizione e paese; ed anche ora annualmente vi sono raccolti ottocento esposti, di cui più di duemila vi stanno ordinariamente; e la spesa se ne calcola a centomila scudi l'anno.

A tanto fiore di carità univa una fervorosa devozione nel celebrare gli uffizi divini e nel predicare: i trattati e le omelie sue il mostrano versatissimo nelle sacre carte; compose diversi inni, e ancora si cantano dalla Chiesa il Veni sancte Spiritus e lo Stabat

Mater.

A tali qualità di cristiano e di pontefice accoppiava quelle di principe; principe in ben miglior senso di cotesti altri suoi contemporanei. Amò Atene per le antiche glorie, Parigi per l'università, alla quale diede regole e privilegi; rifabbricò chiese, e fecele dipingere da Marchione d'Arezzo primo scultore e architetto de' tempi rinnovati, e da altri; crebbe e ornò San Pietro e il Laterano; e sulla piazza di Nerva fece alzar la torre dei Conti, meraviglia di quel tempo (5), e che gli è rinfacciata come una condiscendenza ai parenti,

della cui grandezza in fatto fu tutt'altro che negligente.

Ne' suoi Stati non affidava la giustizia che a persone di senno e bontà: profondo nelle leggi, ristabilì la consuetudine di presedere tre volte la settimana a una congregazione di cardinali, ove a tuti era dato portar quistioni. Credesi abbia istituito il processo in iscritto, per escludere il sospetto di frode, e attestare la regolarità degli atti; e fece abolire i giudizi di Dio (4). A Roma allora recavansi in supremo appello tulte le cause di rilievo; e Innocenzo, assiduo ai concistori ove le si dibattevano, spesso udiva le parti egli stesso in privato, esaminava gli atti, addolciva coi modi le sentenze ch' era obbligato portar contrarie. Ci rimangono di lui trenila ottocencinquantacinque lettere, la più parte di sua mano, e che dividendosi sopra quattordici anni (di quattro mancano), danno un medio di ducensettantacinque l'anno: e tanto credito ottennero, da venire adottate nelle università.

Tenace di memoria, esuberante d'erudizione, elevato nell'ideare, perseverante nell'eseguire, sagace nell'antivedere gli effetti, attingeva forza dagli ostacoli, rispondeva e operava pronto non precipitato, circospetto non oscillante, e sempre dopo consultati i cardinali; severo coi pertinaci, benevolo ai docili, propenso all'indulgenza e a credere il bene; degli ordinamenti che uscirono sotto il suo regno, nessuno fu derogato.

Colle idee di Gregorio VII egli sottentrava ai carichi che pesavano sopra un pontefice, allora quando non doveva soltanto curare la salute delle anime e l'interesse della cattolica verità, ma attendere al miglior governo della società cristiana, e difendendo la libertà

della Chiesa, vigilare agl'interessi dei popoli, e a mantenerli ne'loro diritti. Assicurare la purezza dell'operare e del credere contro simoniaci, eretici, re adulteri, impedire si accumulassero i benefizi, dare e rinnovare privilegi a conventi, a ordini, a chiese, o cessare i pregiudizievoli, introdur feste, proteggere i deboli contro prelati o capitoli prepotenti, pronunziare generali decisioni di fede, e risolvere dubbi e casi particolari, confermare o rivedere sentenze de'legati, far rispettare gli ordini de'predecessori suoi, revocar quelli carpiti con frode, reprimere gli arbitri dei re e dei baroni, raccomandar funzionari o poveri preti, sancire convenzioni fra ecclesiastici, ribenedire scomunicati, canonizzare santi, tali e assai più erano gli uffizi che un pontefice estendeva a tutto il mondo. E Innocenzo con intima persuasione proclamava quest'autorità stabilita nel cristianesimo per congiungere tutti coloro che lo professano, tutelare i diritti, determinare i doveri di tutli, far rispettata la legittimità dal suddito e dal principe, egualmente servi a Dio per la verità e la giu-

Prima raccomandazione a' suoi legati era d'aver gli occhi e gli orecchi ai portamenti del clero, fiancheggiare la ragione, svellere gli abusi, comporre le differenze, e frenare la cupidigia di guadagno. Anche di mezzo ai laici procurava estirpare gli scandali, introdurre usi che mettessero gravità ne' modi, ordine nella vita, è tutelava il matrimonio contro i voluttuosi capricci de' principi. Qui prescrive limiti all' usura, là disegna il vestire de'laureati di Parigi o de'cavalieri Teutonici; oggi ammonisce il clero milanese del come trattar i nunzi in viaggio, domani il doge di Venezia di ritirare un ordine troppo severo contro un privato; scrive ad alcuni principi perchè vigilino alla sicurezza delle strade, ad altri perchè non alterino le monete, o non aggravino i tributi, o non impongono nuovi pedaggi. Non una legge della Chiesa è violata, ch'e' non la ripristini; non fatta un' ingiuria al debole, ch' e' non ne chieda riparazione. Prende in tutela Federico II, Ladislao d'Ungheria, Enrico di Castiglia, l'infante d'Aragona, orfani reali: Gualtieri di Montpellier sbandito a lui ricorre; a lui le nazioni trafficanti per risolvere i loro piati. Pietro II d'Aragona, il re de' Bulgari, lo stesso re d'Inghilterra non credettero meglio assicurare la propria corona che facendola vassalla della santa sede : i regni di Navarra, di Portogallo, di Scozia, d' Ungheria, di Danimarca si gloriavano di mettersi sotto l'alto dominio del papato.

Le basi del quale già eransi assodate; ogni nuovo pontefice v'avea recato una pietra, Innocenzo s'accingeva a porvi il colmo. Alla morale e alla dignità de'prelati credeva, come Gregorio VII, fosse spediente render la Chiesa al possibile indipendente dalla potestà temporale. Cominciò dall'assicurare la podestà pontifizia in Roma, i cui eterni contrasti obbligavano a tener ristretto fra i sette colli lo sguardo che dovea girarsi su tutto il mondo. La nobiltà vi era cresciuta di baldanza fra le contrarie pretensioni dell'imperatore e del ponteficamento dell'imperatore e dell'impera

ce, parteggiando coll' uno o coll' altro secondo l' interesse.

La parte cesarea era rappresentata dal presetto di Roma, investito

dall' imperatore colla spada: poi dai tempi d' Arnaldo sussisteva m senato, la cui autorità era dal popolo stata ridotta in un solo, straniero, capo supremo della giustizia, del governo civile e della forza armata, centro insomma del governo, siccome altrove il podestà Ouando Clemente III ritornò in Roma, patteggiò col popolo confermando la dignità del senato, la città, la zecca; di questa però riservavasi un terzo, mediante il quale la chiesa di san Pietro e le chiese e vescovadi tassatisi per la guerra venissero anno per anno esonerati fin all'estinzione dell'obbligo assunto. Restituiva le regalie in città e fuori: egli difenderebbe i capitani e gli altri magistrati della città: i senatori giurerebbero annualmente fedeltà al papa: resterebbero alla romana chiesa i possessi di Tusculo, in qualunque modo esso possa soggiogarsi, dando ogn' anno cento libbre dal ricavo di essi, onde restaurare le mura di Roma. Di rimpatto i senatori assicuravano pace e sicurezza al papa, ai vescovi, ai cardinali, a tuta la curia, e chi v'andava e dimorava. Il papa eleggerà dieci o più persone per ciascuna delle regioni della città, dalle quali i senatori faran giurare questa pace. Se occorra difendere il patrimonio di san Pietro, i Romani vi andranno colle spese consuete (5).

Tale era tornato il governo di Roma da Innocenzo. Il quale, conoscendo come queste ingerenze imperiali pregiudicassero alle Repubbliche, risolse torle di mezzo; fe' snidare i Tedeschi dai contorni di Roma, recuperando i castelli da loro presidiati; obbligò il prefetto a non prestar più all'imperatore l'omaggio ligio, ma ricevere da esso papa il manto, con giuramento di rinunziarvi ogniqualvolta ne fosse richiesto; il senatore ridusse ad esercitare la podestà, non più

in nome del popolo ma del papa.

Spenta così l'autorità regia in Roma, invitò gli abitanti della marca d'Ancona a cacciare il tedesco Markwaldo « giacchè nessuna violenza può distruggere i diritti »; onde Ancona, Fermo, Osimo, Camerino, Fano, Jesi, Sinigaglia, Pesaro vennero all'obbedienza papale: altrettanto, espulso Corrado Moscaincervello, avvenne del contado di Spoleto, che abbracciava Rieti, Assisi, Foligno, Nocera: seguirono Perugia, Gubbio, Todi, Città di Castello, cosicchè i nostri esultarono di vedersi sbrattati da Tedeschi; e lo Stato della Chiesa non fu più soltanto un nome, ma diveniva una realtà.

Innocenzo bramava aggiungervi l'esarcato di Ravenna e i beni della contessa Matilde; ma poichè saldo li difendeva Filippo di Svevia, esso si diede a fomentare gli spiriti liberali de' Toscani, spiacenti di durare in tirannia mentre i Lombardi s'erano assicurata la libertà. Inanimiti da esso a confederarsi al modo de' Lombardi per tutelar le franchigie, Firenze, Lucca, Volterra, Prato, Samminiato ed altre giurarono pace e lega, invitandovi tutti gli Stati e i liberi o nobili che vi volessero aderire, affine di vigilare all'osservanza della legge, combattere chiunque facesse guerra ad alcun collegato, rimetter pace se tra questi nascesse dissidio, obbligandosi a stare alla decisione di arbitri. I rettori s'adunerebbero sotto un priore per provedere al meglio della Lega, la quale prometteva obbedirli: si punirebbero severamente i trasgressori. I consoli o podestà fareb-

bero giurar essa Lega da tutti i loro cittadini; così i vescovi e conti da tutti i loro militi e pedoni, e dai loro figli. Non si riconoscerebbe imperatore, o legato o nunzio d'imperatore o principe, duca o marchese, senza speciale assenso della chiesa romana. A questa si assisterebbe affinche recuperasse i beni, purche non fosse contro qualche membro della Lega. Se il papa e i cardinali non adempissero i loro obblighi verso questa, la chiesa se ne terrebbe esclusa (6).

Ma Pisa, Pistoja, Poggibonzi mantenevansi coll'Impero, sicchè scissa la Toscana in due, cominciò a divulgarsi ivi pure la qualifica-

zione di guelfo e ghibellino.

Gente raffinata come vedemmo essere i Siciliani, e che cominciava in sua favella a far intendere i suoni della nuova poesia, considerava per barbari i Tedeschi. Enrico VI, accortosi d'avere preparato cattivo letto al suo fanciullo Federico, morendo il raccomandò al papa. Accettò questi; ma oltre volere che n'uscissero le truppe tedesche. scopo all' ira popolare, pose per patto alcune modificazioni nei quattro capitoli della monarchia, ed erano che i vescovi fossero eletti canonicamente, e i re li confermassero; a ciascun ecclesiastico siciliano fosse permesso appellarsi a Roma; il papa potesse deputare legati nell'isola: di rimpatto riduceva il censo a mille schifati. Costanza non seppe ricusare; e anch' essa quando morì, lasciò Fede- 4198 rico alla tutela d'Innocenzo, colla provigione di trentamila tarì (lire **80,**000).

Innocenzo gli diede per aii gli arcivescovi di Palermo, Monreale e Capua, e tosto spedi un legato che traesse a sè il governo; onde nelle stesse mani trovandosi il potere ecclesiastico e il civile, ogni contestazione restava tolta di mezzo. I baroni del regno sel recavano in sinistra parte; e il duca Markwaldo, che espulso di Romagna, erasi ridotto nel suo contado di Molise, crettosi capo della parzialità imperiale, pretese alla tutela del giovane re, come via di farsi indipendente; assediò San Germano, e aiutato dai Pisani sbarcò in Sicilia. Lo favorirono i Siciliani, paurosi d'una persecuzione; ma mentre i nobili, tenendo coi Ghibellini, avvicendavano arroganza e viltà, il popolo esecrava i Tedeschi a segno, che nè tampoco i pellegrini di questa nazione potevano traversare impunemente il Reame per andare in Terrasanta.

Gualtieri conte di Brienne, francese povero ma di gran valore e nobiltà, avea sposato la primogenita del re Tancredi, che era stata messa in libertà per istanza del papa; e ridomandava Taranto e Lecce, che i figli di Tancredi si erano riservati nel cedere il diritto ereditario alla corona. Venne egli a Roma con Sibilla e colla moglie; e il papa, lieto d'aversi un tal vassallo, lo sostenne, sicchè egli, messi insieme sessanta Francesi, mille lire tornesi, e cinquecento once d'oro dategli dal papa, riportò nel Reame molte vittorie: ma Gualtiero Paliario, arcivescovo di Palermo ed arcicancelliere del regno, che tramestava la Sicilia a suo talento, e dava e toglieva contadi e feudi, vi oppose proteste e forza. Innocenzo scomunicollo, ma per conservare integro il patrimonio al suo pupillo, fu costretto ricorrere alle armi: la fortuna de'combattimenti si bilicò, ma alfine arrise a Mark-

Cantu, St. degli Ital. - III, 32

waldo, che avendo in mano Federico, e spargendo voce ch' e' fosse un parto supposto (7), tenne suddita la Sicilia, e faceasene re ove non l'avesse rattenuto paura del conte di Brienne. Nel farsi operar della pietra morì, ma Capperone continuò la parte di lui, sempre opponendosegli il conte di Brienne, il quale però sebbene vantasse che Tedeschi armati non avrebbero tampoco osato affrontare Francesi disarmati, fu sorpreso e imprigionato all'assedio del castello di Sarno, e morì di ferite. Delle turbolenze siciliane vollero profittare i Pisani per occupare Siracusa: ma i Genovesi, perpetui avversari di essi, accorsero, ne trucidarono quanti vollero, e posero in quella città chi la governasse a nome loro. Finalmente il pontefice trionfò dapertutto, ristabilì le città nelle antiche franchigie, e da Federico ottenne il contado di Sora per suo figlio Ricardo, principale autore di quelle vittorie.

Qui i parziali interessi cedono a fronte della crociata, interesse generale non solo pel pio intento, ma pei tanti Europei che eransi piantati nell' Asia, fondando colonie, scali di commercio, principati, e confidandosi sui promessi aiuti dei fratelli d' Europa. Dicemmo dello sgomento propagatosi allorchè Gerusalemme ricadde ai Musulmani: ma quando il gran Saladino, glorioso di quel trionfo, morì, diciassette suoi figli si disputarono il dominio, onde il vigoroso regno degli Ajubiti si disciolse in piena anarchia. Innocenzo III credette caduto con quello l'antemurale dell'islam, e opportunissimo l'istante di ricuperare la santa città, sicchè bandì la croce: Enrico VI la prese, poi fallendo alla promessa, si valse dell'esercito nelle sue gare private, e lasciò che altri principi andassero in Palestina, ove Malek

Innocenzo, come voleva il perfezionamento della Chiesa per mezzo

Adel, fratello di Saladino, li fece mal capitati.

della morale e dell'indipendenza, così s'infervorò al ricupero della santa città; proibì gli spettacoli e tornei per cinque anni, mandò a raccattare danaro per tutta cristianità, egli stesso fece fondere il suo vasellame d'oro e d'argento, riducendosi ad argilla e legno. Folco carato di Neuilly predicò per Francia la crociata, e moltissimi ba-1198 roni e prelati gli ascoltarono, all'impresa non acceltandosi la turba, ma solo gente disciplinata. Spedirono essi ambasciadori a Venezia per chiederle navi da trasporto e aiuti : ma mentre i papi e gli altri popoli lanciavansi a quell'impresa con impeto devoto e pio disinteresse, le Repubbliche nostre marittime vi scorgeano occasioni di guadagno, e opportunità di fondar banchi e scali e prevalere agli emuli; anzi non si faceano scrupolo di somministrar navi, arredi e piloti a que' Saracini, contro cui la cristianità combatteva. Già in molte città della Siria e della Grecia teneano colonie, regolate colle patrie leggi; ma il contatto coi Greci avea portato ai Veneziani disgusti e sanguinose animadversioni. Sentendosi cresciuti in forze dacchè i Latini dominavano nel Levante, cessarono gli antichi riguardi verso gl'imperatori; dicemmo come gli osteggiassero, e covavano sempre il desiderio di umiliare i Greci sprezzati, e insieme di distruggere i banchi che quelli aveano concesso ai Pisani. A Venezia soleano prendere imbarco i pellegrini per Terrasanta, ai quali restava permesso vagare per la città con croci e gonfaloni: e alcuni uffiziali detti Tolomazzi erano eletti al solo uopo di assisterli e consigliarli nell' acquistare il bisognevole pel viaggio e pattuire i noli; i signori di notte decidevano sommariamente le cause e querele loro; e il pellegrino alle processioni poteva intervenire appaiato ad un patrizio, che gli cedeva la destra e gli regalava il cero. Ma questa volta non vi vennero solo devoti palmieri, bensì ambasciatori della più alta baronia di Francia.

Sedeva allora doge Enrico Dandolo, che colle armi e coi maneggi 1201 avea sempre sostenuto la gloria nazionale, nè languiva benchè nonagenario. Personalmente era stato offeso dall'imperatore di Costantinopoli, e quasi accecato; sicchè dovette accogliere volenteroso l'occasione di vendicarsi con un'impresa, che tornerebbe di onore e vantaggio alla patria. Convocato il popolo in San Marco, dopo la messa dello Spirito Santo si levò ed espose:—I baroni francesi chie-« dono a voi, popolo veneziano, navi per trasportare quattromilacin-« quecento cavalli, ventimila fanti e provigioni per nove mesi. Noi « domandammo per compenso ottantacinquemila marchi (4,250,000 « lire). Inoltre, se à voi piaccia, la Repubblica armerà cinquanta « galee purchè le sia ceduta metà delle conquiste che si faranno. « Piace a voi, popolo veneziano, la proposta e il patto? » I messi francesi in ginocchione tendeano le mani supplichevoli ripetendo la domanda, persuasi che i soli potenti fossero i Veneziani sul mare, i Franchi per terra; e giuravano sulle armi e sul vangelo di mantenere le convenzioni.

Il popolo a gran voci applaudiva al trattato e più crebbe il fervore quando il doge dal pulpito soggiunse a'suoi: - Voi siete ac-« compagnati alla miglior gente del mondo, e per la più nobile im-« presa che mai gente alcuna assumesse. Vecchio son io e fiaccato, « e avrei mestieri di riposo e di pensare alla fine del mio corso: ma « vedo che nessuno vi potrebbe regolare come io vostro capo. E « però, se volete che io pigli la croce per custodirvi e governarvi, « e in luogo mio lasci i miei figliuoli a guardia della patria, io verrò « a vivere e morire con voi e coi pellegrini ». Tutti ad una voce gridarono Si faccia, Dio lo vuole; egli attaccossi la croce al corno ducale; e inteneriti si mischiavano in abbracci i baroni francesi coi veneti negozianti (8).

La gelosia fe' star inoperose Pisa e Genova, tanto più che esse si faceano guerra accanita, dalla quale tentò invano distorle il papa: però Lombardi e Piemontesi vi vennero, fra cui Sicardo vescovo di Cremona che nella sua storia ci descrisse questi fatti; e capo della spedizione fu eletto Bonifazio II marchese di Monferrato, fratello del prode Corrado marchese di Tiro. Da Francia, da Borgogna, da Fiandra accorrevano cavalieri a Venezia, dove trovarono arredati i navigli; ma altri imbarcaronsi altrove, con pregiudizio proprio e dell'impresa. Imperocche vennero a mancare i danari onde pagar il noleggio ai Veneziani, benchè gioielli e vasi fossero convertiti in zecchini, dando tutto fuorchè i cavalli e l'armi, e confidandosi nella Providenza. Pertanto il doge disse: - Ebbene, noi rimetteremo

« questo debito ai Crociali, purchè ci aiutino a riprendere Zara, sot« trattasi a noi per darsi al red'Ungheria ». Molti faceansi coscienza
del voltare contro Cristiani l'armi giurate contro Infedeli; più si oppose il papa sul riflesso che quel re. avendo anch' egli preso la croce, restava protetto dalla tregna di Dio: ma il doge non vi badò, con
grave scandalo de' Settentrionali, avvezzi a sottoporre interessi e
calcoli al volere pontifizio.

Salpata la più bella flotta che mai avesse veleggiato l'Adriatico, prendono Trieste, spezzano le catene del porto di Zara; ma qui pullulano fiere discordie fra i Crociati, che si uccidono gli uni gli altri, e il papa disapprovando l'impresa, ordina di restituire il bottino, e far penitenza e riparazione: e poichè i Veneti in quella vece diroccano le mura, li scomunica, senza per questo disobbligarli dal voto, mentre ribenedice i Francesi che mandarono a scusarsi, ed ordina

che, senza volgersi a destra nè a sinistra, passino in Siria.

Frattanto gravi accidenti complicavano l'intento della spedizione. Benchè gli imperatori bisantini dominassero sempre su molta parte dell' Italia, noi reputammo estraneo al nostro soggetto il seguirne la serie e i fatti. Del resto il lettore che si ricorda degli ultimi tempi di Roma imperiale, può figurare vi continuasse quel sistema di serraglio, con regnanti dappoco, favoriti onnipotenti, da null'altro temperati che da frequenti rivoluzioni, per cui un intrigo di palazzo cambiava o gli imperatori o i ministri; e Costantinopoli vi applaudiva, e tutto l'Impero non facea che mutare il nome di quello a cui obbedire. In quella chiesa non vi era stato l'antagonismo col governo; e sottomessa com' era, non potè impedire la corruzion del potere, che a vicenda era trascinato negli errori dell'autorità che aveva a sè riunita. Intanto assalti sempre più stringenti di nemici esterni; intanto le coscienze turbate dalla regia pretensione d'interporsi ai dogmi e ai riti; intanto una letteratura, non ancor rimestata da stranieri, eppure impotente, che degli insigni classici non sapea valersi se non per commentarli, e la lingua più bella e forbita non adoperava che a trastulli senili e a sofistiche controversie.

Questo quadro tengano sott' occhio coloro che non hauno se non vilipendio pei paesi invasi da Barbari, e rimpianto per la dominazione romana schiantata dall' Italia. Qualche nuovo vigore parve recare su quel trono d'orpello la famiglia Comneno, di cui era quell'Alessio che vedemmo barcollante amico e coperto nemico dei Crociati: ma per poco ch' e'valesse, nessuno l'eguagliò de'suoi successori. Giovanni Comneno menò per ventiquattro anni guerre felici. A manuele, succedutogli con spiriti cavallereschi più che prudenza a dirigerli, Ruggero II di Sicilia portò l'assalto che dicemmo, in cui desolò le coste del Jonio, espugnò Tebe e Corinto, menando via quanto di meglio trovò d'uomini robusti, di belle donne, d'abili operai. Manuele divisò allora snidare i Normanni d'Italia, e in fatto i

1155 suoi presero Bari e Brindisi: ma ben presto seguì la pace.

1180 Alessio II suo figliuolo gli succedette, reggente la madre Maria d'Antiochia; ma questa affidavasi tutta al protosebaste Alessio nipoto de la corte, sicchè fu

1 LANGELI 509

ordita una congiura a favore d'Andronico Comneno. Costui, tenuto prigione dodici anni, fuggi, e dopo romanzesche avventure perdonato, osteggiò di continuo il protosebaste; e dal patriarca eccitato a liberare la patria, si mosse raccogliendo gli scontenti. Appena compare in Calcedonia, il popolo lo acclama reggente; ed egli fa accecare 4183 Alessio, trucidare senza distinzione quanti Latini coglie in Costantinopoli, avvelenare Maria sorella dell'imperatore e il marito di lei marchese di Monferrato, strangolare l'imperatrice madre; e così cacciatosi addosso la porpora, la conservò, e viepeggio quando Guglielmo II di Sicilia, aspirando alla conquista dell'Impero, prese Durazzo e Tessalonica, e marciò sopra Costantinopoli.

Vittima designata dal tiranno era Isacco Langelo, cittadino di molto seguito: ma questi uccide il carnefice, rifugge in Santa Sofia, e dal popolo tumultuante è, mal suo grado, proclamato imperatore. 1185 Andronico, abbandonato al furor del popolo, fu per più giorni tratto a strapazzo, in fine appiccato per i piedi in teatro, rinnovando le scene che erano famigliari alla Roma del Basso Impero. Con questo vecchio di settantacinque anni terminò la stirpe dei Comneni.

Femminesco di vita e inetto di mente, Isacco abbondonava le cure a ministri indegni. Ebbe contese con Federico Barbarossa, a cui danno sollecitò le repubbliche lombarde: poi da Alessio fratel suo fu de- 1195 posto, accecato e messo in carcere col figlio. Questo, Alessio anch'egli di nome, riuscì a fuggire presso Filippo di Svevia suo cognato, appunto allorchè più in Europa caldeggiavasi la crociata; e poichè de' cavalieri armati in questa era divisa il difendere l'innocenza, raddrizzar i torti, sostenere gli oppressi, andò invocare il loro braccio, proponendo assalissero Costantinopoli, e rimettessero in trono lui, che gli avrebbe poi d'ogni sua possa aiutati alla santa impresa. Invano altri insinuava che non per ciò aveano impugnato le armi, che i Greci non moveano lamento contro l'usurpatore, che gl'imperatori s' erano pôrti scarsamente favorevoli ai Crociati: gli scaltri trovavano miglior conto nel guerreggiare Costantinopoli, più vicina e più ricca; a molti sapea di ineritorio l'assalire gente scismatica; presa Costantinopoli, diverrebbe la base della spedizione contro Gerusalemme. Si narrò che Malek Adel facesse vendere i beni del clero cristiano in Egitto, e col ricavo comprasse fautori in Venezia, promettendo anche alla repubblica ogni agevolezza di traffici in Alessandria se stornasse la spedizione dalla Siria: del resto, occorrevano altri stimoli per spingere i Veneziani a vendicarsi degli imperatori, e a schiantare i banchi fondati in Grecia dai Pisani?

L'imperatore bisantino, non meno fiacco del predecessore, angariava e anneghittiva; vendeva la giustizia per rifarsi dello speso nell'usurpazione; e mentre Bulgari e Turchi straziavano i confini, dentro lasciavasi governare dalla moglie Eufrosina. Quando Enrico VI professava voler rinnovare l'antico imperio romano, e frattanto gli ridomandava le provincie fra Durazzo e Tessalonica, o per equivalente cinquanta quintali annui d'oro, Alessio non allestì resistenza, ma mercanteggiò facendolo accontentare di sedici, per adunare i quali spogliò le chiese e fin le tombe degli imperatori: ma la tem-

pestiva morte di Enrico lo assolse dal tributo tedesco. All'addensarsi della nuova procella, ricorse al papa acciocche non permettesse di così snaturare la santa impresa: nulla però prometteva a vantaggio della crociata, nè di quel che tanto ai papi stava a cuore, la riconciliazione della Chiesa greca colla latina. Pure Innocenzo III, che metteva la giustizia innanzi a tutto, interdisse l'impresa ai Crociati, i quali litigando pel sì e pel no, si logoravano a vicenda. Ma il sì prevalse, ed Alessio figlio d'Isacco Langelo fu salutato imperatore, e

colla sua presenza infervorò alla spedizione.

L'armata fece testa a Corfù, donde veleggiò sopra Costantinopoli; e trenta migliaia d'uomini accinti a conquistar un impero di molti milioni, la vigilia di san Giovanni gettarono l'àncora sulla costa asiatica, tre miglia dalla capitale. Quivi all'attonito loro sguardo spiegossi l'impareggiabile bellezza della Propontide, colla vegetazione rigogliosa, i frutti succulenti, le dolci uve, ridondante pescagione, limpidi ruscelli, freschi bagni, canti di rosignuoli, e tutta la pompa che nella vigorosa sua maestà spiegava l'estate. Sopra le onde increspate da leni zefiri, l'occhio loro scorreva verso le rive ammantate di fiori, e sui giardini e le campagne ridenti di laureti e olezzanti di perpetui rosai, e sulle ville e le case cittadine, che all'ombra de'platani e de'cipressi dalle falde lambite dal mare ascendono fino in vetta alle colline che contornano l'orizzonte.

Fra tante bellezze, come la luna fra le stelle, primeggiava Costantinopoli, serpeggiante per immenso spazio sulle sette colline, cinta d'elevate mura, con trecentottantasei torri, e chiese e conventi senza numero, raddoppiati dal riflesso delle onde, che parevano baciarle il piede come servi, o fremere come difensori minacciosi. Ai Crociati, non che parole a descrivere, appena bastavano i sensi per ammirare quel porto immenso di due mari; diamante che scintilla tra il zaffiro delle onde e lo smeraldo delle campagne; il soggiorno più bello dell'uomo per comodi e sicurezza, emulo di Roma per dignità, di Gerusalemme per reliquie e santuari, di Babilonia per va-

L'imperatore aveva lasciato per avarizia ridurre allo stremo l'esercito e la flotta; e mal si difendea col braccio de'Varanghi mercenari settentrionali, coll'assistenza dei Pisani, e col fuoco greco, liquido combustibile che parve inventato per prolungare l'agonia di quell'Impero, e che con esso perì. I nostri, spezzate le catene del porto, prendono Galata, e danno l'assalto: Enrico Dandolo, in spalla dei suoi, si fa mettere a terra col vessillo di san Marco, che ben presto

sventola sopra una torre, e Costantinopoli è presa.

Alessio fuggì per nave, abbandonando ogni cosa, bestemmiato da quelli che ieri l'incensavano: suo fratello Isacco dalla prigione è portato al trono, compianto dei mali suoi or che sono cessati. A lui si presentano i messi dei Crociati imponendogli— Ratificate la promessa fatta da vostro figlio di darci ducentomila marchi, vitto per un anno, ed ogni aiuto per la guerra santa »; ed egli deve accettare, solo pregandoli di tenersi accampati a Galata, cioè sul lido opposto.

Quel subito mutamento, quel vedersi risparmiate le battaglie temute portavano al colmo il tripudio dei nostri, che forniti d'ogni abbondanza, ammiravano tante magnificenze, e più di tutto le reliquie, di cui era una devota profusione. Il nuovo imperatore coronato fra il corteggio dei baroni, pompa inusata agli augusti orientali, pagò parte della promessa somma; e se le cose fossero procedute da buon a buono, forse era il momento di svecchiare l'Impero, rimettendolo nell'alleanza cattolica, a parte della comune impresa, e d'accordo nel respingere il nemico di tutta la cristianità.

Cavallerescamente i baroni mandarono araldi ad annunziare il loro arrivo al sultanto del Cairo e di Damasco, in nome di Cristo, dell'imperatore di Costantinopoli, de'principi e signori d'Occidente: informarono anche il papa e i principi cristiani del prospero successo, invitandoli a parteciparvi; ma il papa rispose rimproveri, e negò benedirli; solo accettò le scuse d'Alessio Langelo, esortandolo a man-

tener le promesse.

E le promesse erano di dar danari, e ricongiungere la Chiesa greca colla latina. Per la prima Alessio si gettò in rovina, spogliando fin le chiese: per l'altra obbligò i suoi ad abiurare lo scisma, ed i Crociati non risparmiarono la forza contro i renitenti. Così egli venne a procacciarsi l'odio dei sudditi, portato al colmo da un incendio che per otto giorni guastò Costantinopoli, e che s' imputò a questi stranieri. Alessio dunque supplicava i Crociati: — Non partite, altrimenti io soccomberò alle rivolte, e l'eresia risorgerà; aspettate la rimavera; intanto io vi fornirò d'ogni bisogno ».

Ma convivendo coi nostri, scapitava nella loro riverenza; e talvolta qualche nicoletto veneto, toltogli il gemmato diadema, gli sostituiva il suo berretto. Ne fremevano i Greci, ne ingelosiva il cieco
Isacco: e Alessio, sentendo non poter fare gran conto sopra i Latini,
nè i monaci e astrologi di cui si cingeva sapendo dargli buoni consigli, alle ribellioni non conosceva rimedì migliori che trasportare dall'ippodromo al suo palazzo il cignale caledonio, simbolo del popolo
furioso, come il popolo abbatteva una statua di Minerva, accagionata

delle presenti sventure.

Ecco intanto da Palestina messi in gramaglia, narrando come i 1204 Crociati di Fiandra e di Champagne, che con molti Inglesi e Bretoni, spiccatisi dall' esercito a Zara, erano sbarcati in Siria ed unitisi al principe d' Armenia, fossero stati dai Musulmani sorpresi e sbarattati; fame e peste desolassero il paese, e a Tolemaide si sepellissero duemila cadaveri in un giorno. I Crociati allora risoluti d'avacciare l'impresa, sollecitavano i sussidi promessi: ma i due imperatori, che non osavano mostrarsi all'aperta per non ammutinare il popolo, mascherano la paura col rispondere insolentemente; gli animi si esacerbano; i Latini s'accingono a prendere un'altra volta Costantinopoli. I Greci attentano alla flotta veneziana, e diciassette battelli incendiari lanciano nottetempo contro di essa, e già dalle mura applaudiscono al fuoco che s'avanza contro i Latini: ma questi riescono a sviarlo, e infelloniti alla vendetta, più non badano a proteste del loro creato. Murzuflo, scaltro sommovitore, che fingendosi amico a tu

tutti ingannava, sparge che i Langeli vogliano consegnare Costantinopoli ai Latini: onde il popolo che suol essere più feroce quando ha maggior paura, a gran voci chiede un nuovo imperatore; Alessio IV è strangolato, Isacco muor di spavento e crepacuore, e Murzufio è

portato trionfalmente in Santa Sofia.

Il doge e i baroni latini che poc'anzi si svelenivano contro i due imperatori, or giurano vendicare que' loro creati, e assaltano Murzuflo. Costui non mancava del valore che dee avere un capopopolo, e colla spada e la mazza ferrata scorreva, rattizzando col proprio il coraggio de' Greci; tentò di nuovo incendiare e sorprendere i Latini; ma quando cadde in man di questi lo stendardo di Maria Vergine, i Greci si credettero abbandonati dalla loro tutrice, e si chiusero nella capitale. Quivi giorno e notte centomila uomini lavoravano a preparar difese, e i Crociati sentivano la difficoltà di espugnare una piazza sì mirabilmente situata. Pure raccolti a parlamento, deliberarono: — Non cesseremo finchè non sia deposto Murzuflo; gli sosti« tuiremo un imperatore latino, che posseda un quarto delle conquiste: il resto sarà diviso fra Veneziani e Franchi, e determinati « i diritti feudali degli imperatori, de' sudditi, de' grandi e de' pic« coli vassalli ».

Mossi poi all'assalto dalla banda di mare, superano le bastite, Murzuslo sugge, e Costantinopoli è presa un'altra volta. Chi saria bastato a tenere a freno quella moltitudine, lieta d'aver conseguito una preda sì lungamente appetita? Non onestà, non santità di chiese o di tombe su rispettata: una meretrice assidevasi sulla cattedra di Santa Sosia; muli straccarichi di spoglie, feriti insanguinavano gli altari; v'era intanto chi vestiva gli strascicanti abiti de' Greci, e bardava i cavalli coi berretti di tela o coi cordoni di seta degli Orientali; e scorrevano le vie, in luogo di spade brandendo calamai e carta per beffare la imbelle dottrina de' Greci, ed esclamavano:— Da che mondo

è mondo, mai non fu visto più pingue bottino ».

Le spoglie che doveano mettersi in comune (e furono appiccati molti che ne distrassero) sommarono a cinquecentomila marchi d'argento (24 milioni), dopo due incendi, dopo il molto trafugare, dopo posto in disparte un quarto pel futuro imperatore, e compensati i Veneziani del noleggio; ond'è poco il valutarli cinquanta milioni: e certo, se si fosse ceduta la preda ai Veneziani, com'essi proponeano, ne avrebbero ricavato di più e con minori sevizie. Il bottino fu distribuito in tal proporzione, che un cavaliere toccasse quanto due uomini a cavallo, un a cavallo quando due fanti. I monumenti, onde Costantino e i successori avevano arricchita la città, furono guasti o predati (9); non men che l'oro e i tappeti, avidamente erano rubate le reliquie, con frodi e violenze e fin sangue; e il mondo se n'empl. Dopo di che i Crociati celebrarono divotamente la Pasqua.

A sei elettori veneziani e altrettanti ecclesiastici francesi fu affidata la scelta d'un imperatore. Candidati Enrico Dandolo, il marchese di Monferrato e Baldovino di Fiandra, il Dandolo alla signoria d'una città vinta preferì l'esser capo della gloriosa conquistatrice, come nessun antico Romano avrebbe voluto cessare d'esser citta-

dino per divenir re di Cartagine. D'altra parte i Veneziani s'adombrerebbero del vedere il loro doge a capo del grande Impero: chi gli assicurava che la cosa non passerebbe in esempio? e non potrebbe la loro patria diventare colonia all'Impero? Perciò il Dandolo ricusò la corona; e la gelosia de' Veneziani per l'ingrandimento del signore del Monferrato li fece favorire Baldovino, che fu acclamato. Feste all'occidentale e cantici latini nelle chiese celebrarono il nuovo imperatore, cui il legato pontifizio indossò la porpora e, secondo il costume, gli fu offerto un vaso pieno d'ossa e polvere, e dato fuoco ad un fiocco di bambage, per rammentare come passa la gloria del mondo.

Questo colpo, che già avea dato per lo desiderio ai primi Crociati, era un trionfo del papato, comunque fatto contro sua voglia. Baldovino prese il titolo di cavaliere della santa sede; scriveva ad Innocenzo III annunziando essere stata sottomessa una nuova gente al pontefice, e l'invitava venisse a godere di quella vittoria; il marchese di Monferrato protestavasi disposto a tornare o mórir colà, secondo i cenni del papa; lo stesso doge di Venezia implorò d'esser assolto di quella vittoria, a scusa adducendo l'essere Costantinopoli scala necessaria per Gerusalemme. Innocenzo, amante d'una politica netta ed evidente, volea la guerra contro l'islam, non l'egoismo che a redimere l'Oriente cominciasse coll'impadronirsene; onde, non valutando il vantaggio della santa sede, li rimproverava d'aver preferito le utilità terrene alle celesti; della licenza militare e delle violate cose sacre chiedessero a Dio perdonanza, e la meritassero coll'adempiere al voto di liberar Terrasanta: nella quale fiducia ribenedisse gl'interdetti, congratulatosi coi vescovi del castigo toccato all'ostinazione dei Greci, e invitava altri a partecipare alle glorie ed alle nuove fatiche.

Secondo il convenuto, Baldovino ebbe un quarto dell'impero greco, Venezia tre degli otto quartieri della città, e un quarto e mezzo dell'impero, cioè la più parte del Peloponneso, le isole dell'Arcipelago, Egina, Corcira, la costa orientale dell' Adriatico, quella della Propontide e del Ponto Eusino, le rive dell' Ebro e del Varda, le terre marittime della Tessaglia, e le città di Cipsede, Didimotica, Adrianopoli, insomma sette in ottomila leghe quadrate di dominio con sette in otto milioni di sudditi e una catena di banchi lungo la marina da Ragusi fino al mar Nero. I Franchi sortirono la Bitinia, la Tracia, la Tessalonica, la Grecia dalle Termopile al Sunnio, e le maggiori isole dell'Arcipelago: i paesi di là dal Bosforo e Candia furono attribuiti al marchese di Monferrato, il quale poi fu coronato re di Tessaglia, e assediata Napoli di Malvasia e Corinto tenute ancora dall' usurpatore Alessio, prese questo colla famiglia e il mandò per Genova nel Monferrato, ma poi combattendo gl'Infedeli perdè la vita. Anche le chiese di Costantinopoli furono ripartite fra Veneziani e Francesi, ed assunto a patriarca Tommaso Morosini. Splendidissima vittoria, ma poco sicura.

Concitate le fantasie da questi rapidi acquisti, già i baroni f'vansi regni e ducati sulle rive dell' Oronte e dell' Eufrate,

altri convertivano il bottino in comperare feudi nell'impero conquistato e non ancora ben soggetto. Tornarono da Palestina quei che vi s' erano affrettati; accorsero nuovi Crociati dall' Occidente (10); accorsero Templari e Spedalieri, dove erano imprese facili e lucrose: talchè in ogni parte formavansi Stati nuovi pel diritto della

spada.

Come i Longobardi s'erano dato un codice per soli essi vincitori, così i Latini promulgarono le Assise di Gerusalemme nel nuovo impero, che come quelli s'erano diviso, e che governarono a foggia dei feudi d'Europa. Venezia, per nulla smaniosa di conquiste cui dovea piuttosto difendere che usufruttare, le abbandonò la più parte a' suoi nobili, concedendo che ciascuno polesse armare e sottomettere le isole greche e le città delle coste, riconoscendole come semplice feudo perpetuo della repubblica. E i Sanuto fondarono il ducato di Nasso, che abbracciava anche le isole di Paro, Melo, Santorino; i Navagero ebbero il granducato di Lemno; i Michiel il principato di Ceo; quello d' Andros i Dandolo; i Ghisi quel di Teone, Micone e Soiros; altri le signorie di Metelino e Lesbo, di Focea, di Enos, le contee di Zante, di Corfù, Cefalonia, il ducato di Durazzo; poi i Vicari fondarono quel di Gallipoli nel chersoneso Tracio. Anche a stranieri furono concessi feudi; come a Michele Comneno il paese fra Durazzo e Lepanto, a Robano delle Carceri Negroponte, Adrianopoli a Teodoro Brana.

Tutti que' signori prestavano giuramento, tributo e sussidio in guerra: ne' loro paesi era privilegiato ai Veneziani il far traffico; e i Veneziani che vi dimorassero, restavano indipendenti e con governo proprio: a Costantinopoli sedeva un balio. Per tal modo Venezia assicuravasi una dominazione scarca di cure, facile a conservare mediante le flotte. Fu anche messo al partito se tornasse meglio trasferire a Costantinopoli la sede della repubblica; e due soli voti fecero

prevalere il no (11).

Il marchese Bonifazio vedendo non poter conservare Candia, la vendette ai Veneziani coi crediti verso Alessio per mille marchi d'argento, e per tanto territorio nella Macedonia occidentale che rendesse mille fiorini d'oro (12). Candia era più importante al traffico che non Costantinopoli, e dovette esser regolata con maggiori cure. Gli abitanti erano gente incostante e perfida; il che forse non esprimeva se non repugnante al dominio forestiero. Essendo troppo vasta per concedersi a un solo, vi fu introdotta una colonia, come più opportuna a tener in soggezione i vinti. Difficilmente però si trovava chi volesse rinunziare alla patria, per quanto gli si offrissero ricchezze, dignità, potere; onde da' sei sestieri della città si scelsero cinquecentoquaranta famiglie, a cui capo fu posto un duca biennale che rappresentava il doge, eletto dal maggior consiglio di Venezia, assistito da due consiglieri superiori, e sotto di lui i magistrati come a Venezia: e colle opere obbligate dei servi si edificò e muni la città di Canea.

La giurisdizione d'essa città e del distretto spettava al capitano e consigliere della repubblica eletto a Venezia: del Comune veneto

LA CANEA 515

erano gli Ebrei, il porto, l'arsenale, le porte. Il paese fu distribuito in centrentadue feudi di cavalieri e centotto di sergenti: ogni cavaliere era obbligato aver buona armadura, e condurvi da Venezia e tenere due cavalli, uno del valore almeno di lire ottanta venete, ed uno di cinquanta, e dell'età di tre anni; poi fra un mese e mezzo comprarne un altro di lire venticinque; inoltre aver un sergente con bel cavallo armato a ferro, e tre scudiéri pure con corazza e ogni arma di cavalleria; e due balestre di corno, con due scudieri almeno che sappiano trarle, latini, fra i venti e i quarant'anni. I sergenti che hanno mezza cavalleria, conducano da Venezia un cavallo di lire cinquanta almeno, e due scudieri; poi fra un mese e mezzo procaccino vin altro cavallo di lire venticinque, e siano ben in arme. Le cavallerie non potranno impegnarsi o staggirsi per debito, e lo stipendio di settecento lire deve convertirsi anzitutto nell'acquisto d'essa terra. Del resto aiutino in ogni modo i rettori dell'isola, e in essa il comune di Venezia (13). Ai nobili del paese si ebbero riguardi, e si diede partecipazione al governo; e il gran consiglio, composto d'indigeni eleggeva i magistrati minori. I Musulmani furono sofferti, ma in istato di servitù.

Così trentamila vigorosi, avidi di bottino e di preda, erano prevalsi facilmente a milioni di Greci, che fradici nel lusso, nelle abitudini depravate, nella vanità delle frivole cose, non onorarono d'alcuna virtù le loro sventure. Ma la conquista fatta senza senno, essiccava le fonti della prosperità, sin a difettare del vivere; il sistema feudale toglieva l'accordo in guerra ed il buon ordine in pace; alcune città governavansi metà con leggi feudali, metà colle venete e colle ecclesiastiche; poi la mollezza di quel clima non tardò a sdulcinare i soldati, e lo spregio reciproco impedì si fondessero vincitori e vinti. Baldovino dopo due anni periva prigioniero dei Bulgari: anche Enrico Dandolo era morto a Costantinopoli dopo vista la rapida decadenza dell'impero latino. Venezia ne trasse più danno che vantaggio, poichè troppa gente si sviò dalla navigazione e dal commercio per mettersi alle imprese cavalleresche e a conquiste che non doveano durare; e quel che peggio, coll'abbattere Costantinopoli rompeva la sua barriera più salda contro i Musulmani, che doveano divenirle formidabili vicini.

(1) A Verona v' ha questo epitafio lambiccato:

Luca dedit lucem tibi Luci, pontificatum
Ostia, papatum Roma, Verona mori:
Immo Verona dedit lucis tibi gaudia, Roma
Exilium, curas Ostia, Luca mori.

(2) In qua plus timebatur ipse quam papa. Gesta Innocentii III, § 8.

(3) Scossa dal tremuoto del 1349, fu poi demolita sotto Urbano VIII.

(4) Vedi il 2º e l'8º can. del IV concilio Laterenese de probatione.
(5) Antonio Vitale scrisse la Storia de' senatori di Roma: ma è oper che meriterebbe essere rifatta; ed è strano che non v'abbia fin qua una storia di Roma, avendola sempre confusa con quella dei papi.

(6) Il testo della lega Toscana fu pubblicato da Scipione Ammirato Juniore nella Storia dei conti Guidi; poi da La Farina negli Studi sul

secolo xiii.

(7) Suppositus partus, quod testibus adstruere promittebat. Gesta In-

nocentii III. § 23.

(8) Ce lo racconta il francese Villehardouin, che v'assisteva in persona. — A Paolo Ramusio il giovane, figlio del cosmografo Giovan Battista, il senato veneto diede incarico di tradurre in latino la storia della conquista di Costantinopoli di esso Villehardouin. Esso svolse altre memorie intorno a que' fatti, e in sedici anni formò l'opera De bello Constan-

tinopolitano. Fu finita il 1573, ma stampata solo il 1609.

(9) Fu allora che i Veneziani acquistarono i cavalli di Lisippo, che ornano ora la loggetta di San Marco. Narra il Sanuto che nel trasportati a Venezia si spezzò la gamba di un cavallo: Domenico Morosini, che comandava il vascello di trasporto, impetrò di conservarla come un ricordo; e il consiglio assenti, e ne fece mettere una nuova, ed io ho reduto il detto piede. Questo fatto sfuggì ai descrittori di quel trofeo di tante vittorie.

(10) Allora Cremona spedi mille persone per arricchirsi delle spoglic

di Costantinopoli, la quale pure mandò una gran nave sotto Acri.

(11) Sandi, Storia civile, pag. 620.

(12) I patti per la imposta di Costantinopoli, stipulati nel marzo 1204 fra la signoria veneta da una parte, e dall'altra il marchese Bonifazio di Monferrato e i conti di Fiandra, di Blois, di San Polo, sono stampati nei Monum. Hist. patriae, Chart. 1. 1109, dove pure la cessione che esso Bonifazio fa ai Veneziani dell'isola di Creta e d'altre terre in Levante.

(13) Decretum venetum ap. Canciani, v. 124.

## CAPITOLO LXXXVIII.

Ottone VI. Sviluppo delle Repubbliche, e secondo loro stadio. Nobili e plebei in lotta. Guelfi e Ghibellini.

In quell'innesto della teocrazia col feudalismo l'imperatore, detto perciò romano, non si teneva per tale sinchè non fosse coronato dal papa, quale rappresentante di Dio per cui solo regnano i re;e l'imperatore gloriavasi del titolo di avvocato e difensore della Chiesa. Primato sopra gli altri re gli attribuiva l'opinione, favorita dai leggisti, i quali nella dieta di Roncaglia udimmo sentenziare, secondo i codici di Teodosio e Giustiniano.lui essere la legge vivente; e il cancelliere del Barbarossa chiamava reges provinciales gli altri potentati. Ma nel fatto, oltre che i re operavano indipendenti, il sistema feudale da un lato, dall'altro il crescere delle Repubbliche accorciava di giorno in giorno la potenza degli imperatori. Perfino nella Germania il regnante procacciavasi fautori col largheggiare franchigie, cioè lentare più sempre la dipendenza dei dinasti e delle città, le quali, ora mercè del commercio, ora mediante le leghe, venivano a quella prosperità materiale, che più non tollera l'oppressione politica. Pure le città non poterono colà elevarsi a repubbliche come da noi, perchè vi dimoravano soltanto piccoli trafficanti e artieri, mentre i signori si tenevano ne' castelli, soli agitando le lotte fra lo scettro e il pastorale, fra Guelfi e Ghibellini: nelle nostre al contrario si comprendevano e dotti e signori, avanzi romani e avanzi longobardi, e i parteggiamenti giunsero fin alle plebi, le quali appresero a discutere i diritti, a combattere per un' opinione, e così a divenir libere.

Il re di Germania, che dominava pure sui regni di Lorena, d'Arles, e di Pomerania, veniva eletto dai grandi signori, non esclusi i primari baroni d'Italia. Però ciascun imperante adoprava l'ingerenza che gli davano il suo grado e la devozione de' propri vassalli, onde farsi destinare successore uno della sua famiglia stessa.

Al re fruttavano i molti beni della corona sparsi per tutta Germania, i pedaggi, i fiumi, le foreste, le miniere, porzione delle multe, e lo spoglio de' vescovi ed abbati defunti: le città doveangli alcune contribuzioni, e così gli Ebrei per ottenere protezione siccome servi della Camera imperiale, e i Lombardi o Caorsini che andavano in giro vendendo spezie e guadagnando d'usure, o come diciam ora, facendo commercio di banca. Essendo elettiva la

non si aggregavano ad essa i possedimenti patrimoniali de'nuovi re eletti: anzi questi, potendo disporre dei feudi ad essa ricadenti per mancanza d'eredi o per fellonia, ne arricchivano le famiglie proprie, col qual modo salirono tanto alto in prima la casa sveva, noi

le povere dei conti di Luxemburg e d' Habsburg.

All'imperatore spettava il far guerra: ma dovendo i soldati essergli somministrati dai feudatari, occorrevagli il consenso di questi. Ora le lunghe e malarrivate spedizioni di Federico I in Italia aveano svogliato i signori dallo sciupare forze e danaro per interessi cui erano estranei; sicchè da quell' ora fino a Sigismondo più non fu decretata veruna spedizione generale, per quante minaccie o promesse replicassero gl'imperatori, per quanto paressero richieste dal bene della patria o della cristianità. Agli imperatori dunque nelle loro guerre non rimanevano se non gli uomini dovuti dai loro vassalli particolari, ovvero da paesi a loro direttamente soggetti, come era la Sicilia per gli Svevi, o da principi e città con cui avessero alleanza.

La Germania era povera; Lubecca, Anversa, Colonia, Ratisbona, Vienna, qualche altra città sul Reno o sul Danubio aveano traffici e industria; la Fiandra fabbricava pannilani, ma il non avere strade nè prodotti da cambiare le impediva di salire a grande prosperità: molto danaro n'era anche portato via dalle crociate. Pure allora il commercio s' andava estendendo; eransi scoperte le miniere d'argento della Sassonia: col che e colle libertà comunali la Germania avrebbe potuto vantaggiarsi del primato fra le nazioni europee, e del predominio che acquistava sopra le genti slave, a domare e incivilir le quali fortunata lei e noi se avesse dirizzato il suo ardore. Sciaguratamente gl'imperatori non si contentarono della cristiana supremazia sull'Italia, e vollero direttamente mestarne gli affari: . dove urtatisi colle repubbliche e coi papi, ebbero conflitti, a' quali già vedemmo soccombere una dinastia, e presto vedremo un'altra. Morto Enrico VI, i signori di Germania credettero a tempi così

momentosi non convenirsi un imperatore fanciullo, com'era Federico Ruggero. Vero è che suo padre gli aveva indotti a prestargli omaggio, ma essi non vi si tenevano obbligati perchè non era ancor battezzato. Filippo di Svevia, figlio del Barbarossa e duca di Toscana, come il più prossimo parente dell'imperatore erasi preso lo scettro, la spada, la corona, il globo d' oro riempito di polvere, la sacra lancia e il diamante detto smisurato (der Weile): fuggendo di qui fra gli strapazzi degli Italiani, che uccisero anche molti del suo seguito, andò in Germania, e brigò tanto che gli stati di 1198 Svevia, Baviera, Sassonia, Franconia e Boemia lo elessero re. Ma i Guelfi gli opponevano Ottone di Brunswick, figlio di quell' Enrico il Leone duca di Sassonia e Baviera, che lottato col Barbarossa, n'era stato spossessato, e nipote di Ricardo Cuor di Leone re d'Inghilterra. Ottone, ardito come questo, gigante della persona, prodigo, soldatesco, risoluto a reprimere le prepotenze, onde i grandi l'intitolarono Superbo, e i popoli Padre della giustizia, impadronitosi d'Aquisgrana, vi si fece ungere dall'arcivescovo di Colonia; e

519 OTTONE IV

genti e signori svaginarono le spade per sostenere ciascuno il proprio eletto. Onde risparmiare il sangue civile, fu rimessa la decisione al papa: e questi, esaminatala sotto il triplice aspetto del diritto, della convenienza e dell' utilità, escluse Federico perchè non se ne conosceano l'intelletto e il cuore, e la Scrittura dice Guai alla terra, cui re è un fanciullo; riprovò Filippo come usurpatore del-le giustizie della Chiesa in Toscana, e perchè teneva ancora prigioni il vescovo di Salerno e la famiglia reale di Tancredi; lodò Ottone, ma parvegli eletto da troppo scarsi voti (1). Professavasi dunque imparziale tra una famiglia sempre ostile è l'altra sempre favorevole alla Chiesa, sicchè scontenti del pari, i due emoli avventaronsi all'armi: finchè indotto dai Guelfi, il papa mandò un legato che scomunicasse Filippo e i suoi, e dicesse Ottone legittimo im-

Questi, davanti a tre legati pontifizi, prestò un giuramento sif- 1201 fatto: - Io Ottone, per grazia di Dio, prometto e giuro proteggere « con ogni mia forza e di buona fede il signore papa Innocenzo, i « suoi successori e la chiesa romana in tutti i domini loro, feudi e « diritti, quali sono definiti dagli atti di molti imperatori, da Lodo-« vico Pio fino a noi; non turbarli in ciò che già hanno acquistato, « aiutarli in ciò che lor resta ad acquistare, se il papa me lo ordini « quando sarò chiamato alla sede apostolica per la corona. Inoltre « presterò il braccio alla chiesa romana per difendere il regno di « Sicilia, mostrando al signore papa Innocenzo obbedienza e ono-« re, come costumarono i pii imperatori cattolici fino a quest' oggi. « Quanto all' assicurare i diritti e le consuetudini del popolo romano « è delle leghe Lombarda e Toscana, m'atterrò ai consigli e alle in-« tenzioni della santa sede, e così in ciò che concerne la pace col re « di Francia. Se la chiesa romana venisse in guerra per causa mia, « le somministrerò danaro secondo i miei mezzi. Il presente giura-« mento sarà rinnovato a voce e per iscritto quando otterrò la co-« rona imperiale ».

I Tedeschi, che vorrebbero vedere sempre l'imperatore sovrastare al pontesice, e l'Italia sottomessa alla Germania, rinfacciano a Ottone IV quest'atto, dove in sostanza ciò che il papa esigeva era l'indipendenza della Chiesa e dell'Italia. I principi tedeschi se ne indignarono, e ne scrissero parole risolute ad Innocenzo, il cui favore non toglieva che svenisse il parlito di Ottone, considerato scialaquatore della nazionale sovranità. Intanto Filippo di Svevia moriva 1208 trucidato, quinto figlio del Barbarossa che finiva in valida età, lasciando sol quattro figlie; nè di quella casa sopravviveva che Federico Ruggero. Allora, dopo dieci anni di contesa fra guerresca e politica, mediante le premure di Roma i suffragi si raccolsero tutti sopra Ottone: anzi per togliere in avvenire le scissure e insieme le ambizioni di qualc'altra famiglia, fu istituito che nessuno pretendesse alla corona germanica per diritto ereditario; l'elezione fosse devoluta a tre principi ecclesiastici, cioè gli arcivéscovi di Magonza, Colonia, Treveri, e tre laici, cioè il palatino del Reno, il duca di Sassonia, il marchese di Brandeburgo; e quando i voti fossero pari,

anche il re di Boemia. Da quel punto al popolo non rimase più par-1209 te alcuna nelle nomine, e gli Italiani ne restarono affatto esclusi. Ottone, avendo sposata Beatrice figlia dell' ucciso Filippo, rannodò le due case de'Guelfi e degli Hohenstaufen, e svelse dalla Germania quella zizzania funesta de'Guelfi e Ghibellini mentre appunto in I-

talia essa pigliava rigoglio.

Qui, in dodici anni dacchè tedeschi eserciti non apparivano, le Repubbliche aveano preso incremento. Determinate da bisogni individuali, esse non avevano preteso estendere le franchigie su tutlo il paese, distruggere ogni orma della sofferta oppressione, piantare l'uguaglianza di tutti in faccia alla legge. Del Comune da principio facevano parte soltanto i capitanei e valvassori e arimanni; poi vi si aggiunsero i borghesi liberi, ceto medio, cresciuto sì per l'arricchimento del commercio, sì per molte case nobili che giurarono la città, sì per quelli che vi rifuggivano ai signori ecclesiastici. Il resto degli abitanti dipendeva ancora dai nobili o dai visconti vescovili, in qualità di servi o d'uomini ligi, con patti che spesso riducevansi in carta, e che tanto vagliono a manifestare la condizione personale

de' popolani (2).

Gli antichi conti della città eransi ritirati alla campagna, dove conservavano i possessi e le giurisdizioni; sicchè i contadini rurali od erano frazioni d'antico contado cui era stata tolta la città, o porzioni assegnate da un conte ai propri figliuoli. Quei di Bergamo nel x secolo aveano avuto per quattro generazioni la suprema dignità di conti del regio palazzo, e furono imparentati coi marchesi d'Ivrea e di Toscana: costretti poi ad uscir di città, si indebolirono suddividendost nei conti di Almenno, Martinengo, Camisano, Offenengo ed altri (3). Sotto il 1222 gli storici annoverano una quantità di castelli donati o ceduti a Bergamo dai possessori, come Mornico, Cologna, Grumello, Solto, Plenico, Cene, Civedate, Telgate, Villadadda, Motengo, Calepio, Sarnico, la Bretta e via; e già prima v'erano stati indotti o costretti i canonici e il vescovo. Milano, che prima limitava la sua giurisdizione a un raggio di tre miglia, sottopose i contadi del Seprio, della Bulgaria, della Martesana, di Parabiago, di Lecco (4). I conti di Verona si ritirarono a San Bonifazio, donde presero il titolo: quei di Padova, fra i colli Euganei, coi titoli di Baone, Abano, Maltraverso e altri.

Non poteva essere che le città libere gran tempo tollerassero attorno a sè borghi servilmente sottoposti a feudatari privilegiati di assoluta giurisdizione, e coglievano le occasioni di portarvi la più legittima delle guerre, quella che propaga e francheggia i diritti dell'uomo: talora scendeasi a patti, e la campagna restava emancipata dalle parziali servitù. Asti mosse contro ai duchi di Monferrato, Chieri agli arcivescovi di Torino: quei di Borgo Sansepolcro intimarono ai tanti castellani della val Tiberina di lasciare le ròcche, chi non volle costrinsero, e diroccato il castello di Mansciano, ne portarono via le pietre, di cui edificarono i propri baluardi, e una campana che posero sulla torre di Berta (5). Gli abitanti di Vico, Vasco, Breo, Garassone, guasti dalle male intelligenze coi Lom-

bardi e coll' imperatore, si proposero una reciproca unione, della quale fu frutto la terra di Mondovì. I Pavesi respinsero il conte rn-rale, che si rifuggì a Lumello; ma quivi pure incalzato, ebbe a smettere la sua giurisdizione, e rendersi cittadino e suddito della sua città (6).

I consoli di Biandrate appaiono già in una carta del 5 febbraio 1093, dove quei conti ai militi abitanti le loro terre danno una specie di costituzione, e « delle discordie e concordie attenderanno « quel che decidano i dodici consoli eletti; i quali giurano giudica-« re le liti insorte come meglio sapranno giovare al comune, salva " la fedeltà ai signori ». A Guido di Biandrate, tanto di lui benemerito. Federico Barbarossa concedeva ampio privilegio, togliendolo in sua protezione, confermandogli i beni e onori che aveva avuto dai suoi antecessori, stabilendo non deva esser chiesto in giudizio se non in presenza dell'imperatore; per tutto il vescovado di Novara gli conferma la capitananza (conductum), e che niuna battaglia si faccia se non in presenza di esso; gli nomini di quel contado abbiano egual diritto di vendere e comprare in tutto il vescovado di Novara, Vercelli, Ivrea, quanto i mercanti d'essa città. Poi il conte di Biandrate nel 1170 fece concordia coi Vercellesi, cedendo il suo castello di Montegrande, i cui abitanti siano ricevuti pacificamente a Vercelli, senza ch' egli però perda la fedeltà d' essi castellani; cede pure quanto ha in Candelo, Arborio, Albano e di qua dalla Sesia; due volte l'anno farà per essi campo, e sarà in oste con trecento uomini; abiterà in Vercelli, e farà giurare a quaranta suoi militi di comprarvi case; darà della sua cassa diecimila lire pavesi; farà dare il fodro da essi militi agli uomini di Vercelli, come sogliono gli altri concittadini; farà fine e pace di tutti i danni recati a sè e alla casa sua; non porterà guerra senza il consiglio de' consoli maggiori e dei consoli di Santo Stefano e di tutta la credenza; non alzerà castello dalla valle della Sesia e da Romagnano in giù, nè vi farà conquista di castello o torre o corte. Patti consimili ma più largamente esplicati si convennero tra i Vercellesi e i marchesi di Monferrato, aggiungendo la promessa d'aiutar questi dalla lega Lombarda, cioè col pregare i collegati e intercedere per essi.

Il comune di Brescia, se la cronaca di Ardigio è genuina, fin dal 1104 avea lega e società con altri della Lombardia e del Trevisano, giurata nel chiostro di Palazzuolo: dai Martinengo comprava il castello d' Orsi vecchi, dai conti Lumellini quanto possedeano nella diocesi a titolo feudale, dai conti Calepio i castelli di Sarnico, Merlo, Calepio, obbligandoli ad impiegare il prezzo in acquistare allodi nel Bresciano; riceveva in protezione gli abbati di Leno e Sant' Eufemia; distruggeva il forte di Montechiaro, e quel di Gavardo cacciandone il presidio; così smantellò Asola ch' era dei conti di Casalalto, e il forte di Monterotondo. Un consiglio del 1203 stabilisce che gli abitanti di ville e castelli comprati da nobili non addetti al comune, devano prestar giuramento alla repubblica. Ne' cui statuti è prescritto, chi vuol diventare cittadino, fabbrichi una casa nella città, e rimangavi sempre, eccetto un mese di primavera, uno d'au-

Cantù, St. degli Ital. - III, 33

tunno; privati non possano eriger forti in Pontevico, Palazzuok, Mura, Quinzano, Caneto, Gavardo, Iseo; e tutti i curati e dignitari

ecclesiastici siano bresciani (7).

I conti di Treviso si piantarono ne' loro possessi sulla Piave. m senza nimicarsi colla città, nella quale sostennero molti uffizi comnali, e conservarono anche il titolo, che poi mutarono in quel di Collalto. Di Treviso stesso presero la cittadinanza nel 1185 Vecello e Gabriele da Camino, e nel 1190 Matteo vescovo di Ceneda, pattuendo che quel comune esercitasse la giurisdizione nella sua diocesi. Bertoldo patriarca d' Aquileia nel 1220 si ridusse cittadino di Padova, e in segno vi fabbricò palazzo, si sottopose ai dazi e alle taglie, e mandava ogn' anno dodici cavalieri a giurar obbedienza a nuovo podestà : lo che imitarono pure i vescovi di Feltre e di Belluno (8). Padova stessa obbligò i marchesi d'Este a venir cittadini, ed immurare le porte della loro rôcca. Moruello Malaspina nel 1194 prese cittadinanza di Piacenza, mentre altri di quella famiglia s' accomandarono a Lucca. I Corvoli del Frignano nel 1156 affidaronsi con Modena a questi patti: aiutare la città contro chicchefosse, eccetto il duca Guelfo d' Este e suoi ligi e vassalli; dimorare in città colle lor donne ogni anno un mese in tempo di pace, due in tempo di guerra; lasciare ai cittadini traversar liberamente le loro terre, ne tenere mai chiusi i castelli a' magistrati della città; obbligare i loro villani a pagare sei danari lucchesi annui per ogni par di bovi, eccetto i castellani, valletti e gastaldi. Modena obbligavasi di rimpatto a investirli di certi beni e castelli che essi doveano conquistare, aiutarli a rivendicare certe ragioni da altri nobili, e proteggerli contro i nemici (9).

I Bolognesi aveano preso i castelli di Corbara, Sassatello, Monte Cadumo, Ibora, Dozza, Faguano, e avuti a soggezione i signori Cetolani, Savignanesi, di Oliveto, Moreto, Caneto (10). Il Ghirardacci reca la formola con cui quelli di Monteveglio si sottomisero al comme di Bologna: — Noi uomini di Monteveglio diamo il castello nostro al " popolo di Bologna, con tutti i cavalieri e i fanti, per far guerra con-" tro tulti i nemici suoi che sono o saranno, come più piacerà al me-" tore o a' consoli; e con giuramento affermiamo di salvare i Bolo-« gnesi e le fortune loro, promettendo mandarvi l'esercito a nostre « spese qualunque volte ne saremo richiesti, insino al fiume Secchia « e dalle alpi alle paludi; e promettiamo pagare il tributo per quei « che abitano dalla parte del fiume Samoggia. E tutto questo osser-« veremo contro chicchessia, eccettuato l'imperatore o duca o al-« tro, che tenga o terrà il patrimonio della contessa Matilde a nome « dell'imperatore. Domandiamo però che i consoli bolognesi insie-« me col consiglio giurino di conservare Monteveglio e i suoi abita-« tori e le facoltà loro, e che non ci abbiano a togliere il castello ; e « se in alcun tempo i Bolognesi facessero guerra all' imperatore, ci « difendano colle nostre fortune, e ottenendo la pace, la impetrino « anche per noi ». Egual movimento ci si mostrerà in Toscana.

Casse in tal guisa le giurisdizioni feudali, le tenute appartenevano tutte a cittadini, ed erano coltivate da pigionanti e mezzaiuoli, trasformandosi il sistema tedesco dei possessi, e ai servi sottentrando i liberi coltivatori.

Liberi, ma non per questo erano considerati come popolo, cioè donati della piena cittadinanza; e l'infima gente e gli operai non restavano rappresentati nel governo, non votavano le imposizioni che essi medesimi pagavano, o la conversione di esse. Ma in ogni rivoluzione, al primo passo che consiste nel liberarsi, suole tener dietro un altro, ove la classe liberatrice vien giudicata tiranna o insufficiente, e una più bassa pretende prima eguagliarla, poi soverchiarla. Alla rivoluzione che affrancò i Comuni, aveano data principal opera i nobili e i meglio stanti, che in conseguenza diedero i consoli e i maglistrati; gloria particolare di molte prosapie nostre, di derivare la nobiltà dai liberatori della patria.

Ben presto i plebei pretesero parte al governo, e questa seconda era delle Repubbliche valse un secolo intero di agitazioni, ora costituzionali, or violente. Dentro le città cominciarono dunque a contendere nobili e borghesi, quelli volendo ricuperare l'autorità che un tempo aveano posseduta, questi pretendendo in prima parteciparvi equamente, poi arrogarla a sè soli. La quale contesa non è altro se non quella che tuttodi si agita ne' paesi costituzionali, cioè se a' soli proprietari devasi concedere pienezza di diritti: stantechè non al sangue si faceva mente, ma ai possessi: nobile era chi avesse.

I grossi nobili o casatici, discendenti dagli antichi conti e marchesi e capitanei, tradizionalmente poderosi, e sostenuti dagl'imperatori, s' erano abituati al comando sui loro feudi; ed anche giurandosi cittadini, conservavano i possedimenti e le rôcche, dalle quali spesso erano invitati alle magistrature urbane. Alla plebe, attenta alle arti e ai traffici, non era possibile esercitarsi nell'armi, che al contrario formavano l'occupazione e il sollazzo dei nobili; onde a questi bisognava ricorrere ne' casi di guerra, massime per la cavalleria. Anche dopo deposte le armi, al comandare erano predisposti dal patronato che esercitavano sopra gli antichi loro servi e gli attuali clienti; dall' inclinazione a riverire nei figliuoli le doti e i meriti dei padri, dal trovarsi fra sè legati per parentele o per ispirito di corpo; dall' avere sì larghi possessi che poteano a lor voglia affamare la città. Chiamati podestà o capitanei in paesi forestieri, contraevano l'abitudine del maggioreggiare, che tanto facile s'acquista quanto difficilmente si smette; e anche nel proprio comune ottenevano onoranze sì per le cariche sostenute, sì pel fregio della cavalleria. In qualche città soli nobili aveano gl'impieghi, come sembra fosse in Bergamo, ove non appaiono contese fra nobili e plebei, ma de' nobili fra loro.

Altre volte questi, impediti di prepotere legalmente, volgeansi all'infima classe, esclusa dal governo e tributaria della città; la blandivano perchè più docile, e perchè non avea nè diritti da opporre ai loro, nè ricchezze per agguagliarli; e se le facevano sostegno nei tribunali, o nei richiami contro l'oppressione: di che sorgevano due fazioni, la nobiltà unita ai plebei, e i borghesi indipendenti da quella. Si contrariavano esse ne' partiti, nelle elezioni, nei piati, e spesso

le il vedere coloro che soleansi riverire conculcati da altri, cui unico merito erano i sùbiti guadagni. Adunque sprezzati dalle famiglie, sgraditi alla plebe, minacciati da superiori e da inferiori, dovettero i mercanti reggersi anch' essi con modi arbitrari ed assoluti.

Non che dunque la gara fra nobili e plebei fosse misero parto del la libertà, nasceva dal non essersi, al tempo della rivoluzione, ottenuta intiera la franchezza, e lasciate accanto ai liberi Comuni la campagna servile, le giurisdizioni feudali, e dapertutto la sciagurata ingerenza degl' imperatori. In grazia della quale le contese cittadine

furono inacerbite dalla divisione di Guelfi e Ghibellini.

Questi nomi nati in Germania (pag. 407), furono troppo presto adottati dall' Italia per designare due partiti, in lei da secoli contrariantisi; li conservò quando più non s'udivano negli altri paesi, e per essi strazio le proprie viscere anche quando già era fatta cadavere. « Quelli che si chiamavano Guelfi, amavano lo stato della Chiesa e del papa; quelli che si chiamavano Ghibellini, amavano lo stato dell'Imperio, e favorivano l'imperatore e suoi seguaci » (VILLANI). Ne' primi prevaleva il desiderio di vendicarsi della dinastia sveva, e sviluppare la libertà dei Comuni da ogni legame forestiero: i Ghibellini credeano che il conservarsi ciascun paese in libertà senza dipendere da un poter superiore, recherebbe necessariamente a discordie, per le quali gl'Italiani si logorerebbero colle proprie forze. Gli uni dunque aspiravano come a supremo bene all' indipendenza dell' Italia, e che potesse ordinare i propri governi senza influsso forestiero: gli altri vagheggiavano l'unità del potere, come unico modo di fare l'Italia concorde entro, rispettata fuori, dovesse pure sminuirsene la libertà fortuneggiante.

Erano dunque due partiti generosi e con aspetto entrambi di equità; e solo que' liberalastri che nel passato rivangano ragioni di oltraggiar i presenti, possono petulantemente sentenziare infamia e apoteosi all' uno o all' altro. Il sapere con qual dei due stesse la miglior ragione è viepiù difficile a chi non sappia trasferirsi in quell'età, e valutarne le condizioni e gli avvicendati mutamenti; giacchè può ben disputarsi se le fasce convengano o no al bambino, ma traviserebbe la questione chi rispondesse che all' uomo adulto non stanno bene. Quelli che non apprezzano la libertà se non politica, e questa negativa, oppositrice, non sanno credere che il papato rappresentasse per tutto il medio evo la parte più franca ed avanzata, unico oppositore alle prepotenze, unica voce del popolo contro i guerrieri.

del pensiero contro le lancie.

Matteo Villani chiamava la parte guelfa « fondamento e ròcca fer« ma e stabile della libertà d'Italia, e contraria a tutte le tirannie
« per modo che, se alcuno diviene tiranno, conviene per forza ch' ei
« diventi ghibellino, e di ciò spesso s' è veduto la sperienza ». E soggiunge: — L'Italia tutta è divisa mistamente in due parti; l'una
« che séguita nei fatti del mondo la santa Chiesa, secondo il princi« pato che ha da Dio e dal santo imperio in quello; e questi sono
« denominati Guelfi, cioè guardatori di fe; e l'altra parte seguita« no l'Imperio, o fedele o infedele che sia nelle cose del mondo a

« santa Chiesa, e chiamansi Ghibellini, quasi guida belli, cioè gui-" datori di battaglie, e séguitane il fatto che per lo titolo imperiale « sopra gli altri sono superbi e motori di lite e di guerra. Gl' impe-« ratori alamanni hanno più usato favoreggiare i Ghibellini che i « Guelfi, e per questo hanno lasciato nelle loro città vicari imperiali « con loro masnade; i quali continuando la signoria, e morti gl' im-« peratori di cui erano vicari, sono rimasti tiranni, levata la libertà « a' popoli, e fattisi potenti signori e nemici della parte fedele a san-« ta Chiesa e alla loro libertà. E questa non è piccola cagione a guar-« darsi dal sottomettersi senza patti a detti imperatori. Appresso è « da considerare che i costumi e i movimenti della lingua tedesca ' « sono come barbari e strani agl' Italiani, la cui lingua e le cui leg-« gi e costumi, e i gravi e moderati movimenti, diedono ammaestra-« mento a tutto l' universo, e a loro la monarchia del mondo. E pe-« rò venendo gl' imperatori d' Alemagna col supremo titolo, e volen-" do col senno e con la forza d' Alemagna reggere gl' Italiani, non « lo sanno e non lo possono fare : e per questo nelle città d'Italia « generano tumulti è commozioni di popoli, e se ne dilettano per es-« sere per controversia quello che essere non possono nè sanno per « virtù o per ragione d'intendimento, di costumi e di vita. E per questo la necessità stringe le città e i popoli, che le loro franchigie e « stato vogliono mantenere e conservare, e non esser ribelli agl'im-« peratori alamanni, di provedersi e patteggiarsi con loro; e innanzi « rimanere in contumacie con gl' imperatori, che senza gran sicurtà « li mettano nelle loro città » (13).

Da qui e più dalla serie storica appare come i Guelfi non volessero togliersi da ogni soggezione degli imperatori, bensì non sottoporvisi che a patti; sicche oggi si paragonerebbero al partito costituzionale. Chi guardi i mali che gl' imperatori cagionarono all' Italia,
e l'esecrazione che popolare dura fin oggi contro il Barbarossa; chi
pensi che le più generose città, Milano e Firenze, stettero sempre
antesignane della parte guelfa, e che quest'ultima diede l'estremo
ricovero all' indipendenza italica, mentre chi voleva tiranneggiare
un paese ergeva bandiera ghibellina, propende a desiderare che i
Guelfi fossero prevalsi, e le città ordinatesi a comune sotto il manto
del pontefice, che coi consigli le dirigeva, e coll' armi spirituali re-

primeva gli stranieri.

Gli alti e insegnati uomini che caldeggiarono il sentimento ghibellino, od erano gente stipendiata dagli imperatori come Pier dalle Vigne, o infatuati dell' antichità come i giureconsulti, o trascinati da passione come Dante, il quale, sbandito da' Guelfi, si fe' ragionato propugnatore della opinione avversa: eppure nel suo libro Della monarchia, ove (credo senza servilità d'animo, ma per quella stanchezza del parteggiar cittadino che cerca riposo fin nel despotismo) assoda la incondizionata tirannide, brama che l'Italia riducasi sotto un imperatore, a patto però che questo sieda in Roma. Chi più ghibellino del Machiavelli ? eppure con magnanimo voto chiude l'abbominevole suo libro.

D'altra parte i diritti imperiali intendevansi allora ben altrimenti

altri paesi di egual fazione, trattano con quelli come potenze riconosciute, li persuadono a guerra; allora bloccano la patria, l'affamano, e v' entrano a forza, alla lor volta diroccando ed esigliando; oppure rientrano a patti, e giurano paci centenarie, che fra un mese saranno violate.

I popolani di Piacenza nel 1254, espulsi i loro nobili, si allearono coi popolani di Cremona, i quali aveano tolto a capitano il marchese Pallavicino; e questo con cento cavalieri e molti balestrieri delle due città ruppe i nobili fuorusciti. Essi fanno lega con quei di Borgotaro, di Castelarquato, di Firenzuola, e presentano a Gravago battaglia, dove lasciano prigionieri quarantacinque uomini d'arme, da ottanta fanti. I popolani cremonesi e piacentini escono di nuovo in armi, assediano il castello di Rivalgario, ma non possono espugnarlo. Alfine, per intromessa di Sozzo Coleoni di Bergamo, si riconciliano coi nobili, pattuendo che questi avessero metà de' pubblici onori e due terzi delle ambasciate.

I vincitori non sempre erano moderati, nè solo momentanei i danni; e nell'ebrezza del trionfo si spingeva la città a guerra coi vicini, o nello statuto s' introducevano mutazioni non per utilità comune, bensì per corroborare la parte trionfante: ma sicurtà vera non si trovò mai, restando sempre una fazione malcontenta e una turba fuoruscita, gagliardissimo strumento ad ogni tentatore di novità. In una sola volta escono dal Cremonese centomila esigliati nel 1226; nel 1274 trecento famiglie da Bologna, composte di dodicimila persone: quando Castruccio nel 1325 osteggiava Firenze, per ottenere perdonanza venivano ad offrirsi di servire contro di lui ben quattromila Fiorentini, piccolo resto di quelli cacciati vent' anni prima (17). Non durerà mai quieto il paese che ha molti sbanditi, i quali per desiderio della patria, per la baldanza che dà il non aver nulla a perdere, per le facili speranze che sono il retaggio degli esigliati, movono, praticano, irritano dentro e fuori.

Quindi per tutta Italia un combattersi da terra a terra, e talvolta per ragioni si frivole, quanto oggi ne' duelli. Nomi d' obbrobrio ciascuna città aveva affisso all' avversaria, e da questi cominciavansi diverbi che terminavano col sangue (18). Un cardinale romano convita l' ambasciatore di Firenze, e udendogli lodare un suo bel catelino, glielo promette; sopragiunge l' ambasciatore di Pisa che del cagnuolo s' invoglia anch' esso, e n' ha promessa eguale: da ciò discordia e guerra viva. Una secchia, dai Bolognesi rapita a quei di Modena, diede soggetto a guerra e al poema del Tassoni. Un catorcio involato suscitò guerra fra Anghiari e Borgo Sansepolcro, di che il Tevere andò tinto in rosso. Quei di Chiasi combatterono i Perugini per l' anello pronubo di Maria Vergine, che essi conservano pre-

ziosamente, e che un frate avea sottratto.

Quali cronache non sono piene di queste rivalità energiche e clamorose, e de' vergognosi trionfi sopra i vicini? i Modenesi assediano Ponte Dosolo, e smantellatolo ne involano la campana che pongono nella torre maggiore: un'altra volta da Bologna portano via le petriere e le collocano nella cattedrale, e voltano lo Scultenna su quel territorio per guastarlo. Genova impone a Pisa di abbassar tutte le case fin al primo solaio: e ancora vi stanno sospese le catene strappate a Porto Pisano; e sull'edifizio del Banco un grifo che adunghia l'aquila e la volpe, simboli di Federico I e di Pisa, col motto Griphus ut has angit, sic hostes Genua frangit. All'arco di Galieno in Roma era attaccata la chiave della porta Salciccia di Viterbo, ribellatasi contro il senato: i Perugini dalla vinta Foligno asportarono le porte sovra il caroccio de' vinti, e da Siena le catene della giustizia che collocarono sovra la porta del podestà: i Lodigiani eternarono (si dice) nelle medaglie uno scorno usato ai vinti Milanesi: questi faceano giurare al podestà di non lasciar più mai rifabbricare il distrutto Castel Seprio; Siena imponeva altrettanto per quel

di Menzano, i Novaresi per quel di Biandrate.

È fatica persino in una storia municipale il seguitar quelle guerre senza gloria, interrotte da paci senza riposo, varie negli accidenti, ma uniformi negli impulsi; nè noi vogliam dare che i lineamenti e il carattere generale di quell' età. Brescia stava sempre in armi da un lato contro Cremona, massime in causa delle acque dell' Oglio, dall' altro contro Bergamo pei disputati confini del lago d'Iseo e della val Camonica; e avendo essa, come dicemmo, nel 1191 aggiunto al suo territorio i castelli di Sarnico, Calepio e Merlo, i Bergamaschi vollero vendicarsene, unendosi ai Cremonesi, già da essi aiutati contro i Bresciani. Subito una parte e l'altra si prepara di alleanze, e Pavia, Lodi, Como, Parma, Ferrara, Reggio, Mantova, Verona, Piacenza, Modena, Bologna vengono contro i Bresciani, e assediano i castelli di Telgate e Parlasco: ma i Bresciani, capitanati da Biatta di Palazzo, gli affrontano a Rudiano, e li mettono in tal rotta che rimase al luogo il nome di Malamorte.

I nobili, che aveano in mano il governo di Brescia, istigati dai Milanesi, vollero poco dopo spingere a nuova guerra contro i Bergamaschi; ma il popolo svogliato di tanti sacrifizi, ritorse le armi contro i nobili, e sanguinosamente li cacciò di città. Essi ricoverarono sul Cremonese, e formarono la società di San Fausto, alla quale i plebei opposero un'altra detta Bruzella: e quelli si allearono con Cremona, Bergamo, Mantova, questi coi Veronesi, e lungamente agitarono le nimistà. Altre ne mossero il 1199 Parma e Piacenza, disputandosi Borgo Sandonnino: e colla prima campeggiarono Cremona, Reggio, Modena, Bergamo, Pavia; coll'altra i Milanesi, Bresciani, Comaschi, Vercellesi, Novaresi, Astigiani, Alessandrini, finchè l'abbate di Lucedio non riuscì a metter pace. Nel 1225 Genova trovavasi impegnata in guerra contro gli Alessandrini, collegati questi con Vercelli, Alba, Tortona; con lei Asti, il conte Tommaso di Savoja, le due Riviere, i conti di Ventimiglia, i marchesi del Carretto, di Ceva, di Cravezana, del Bosco, tutti i castellani del Garessio e val di Tanaro, ed altri baroni e capitani.

Nel 1208 il marchese Azzo d'Este coi Ferraresi del suo partito e col comune di Ferrara (19) combinava lega coi Cremonesi obbligandosi a guardare, salvare, difendere, in tutta la terra e l'acqua del vescovado e del distretto loro, nell'andare, stare e tornare, tutti gli

uomini di Cremona nella persona e negli averi; soccorrerli a mantenere o recuperare la loro terra contro qualsifosse gente o persona, e nominatamente Crema e l'isola Fulcheria e le terre di qua dall'Adda; ogni anno andranno al servizio di Cremona col carroccio (20) e coi loro cavalieri e fanti; e due volte l'anno con tutti i soldati e arcieri della città e del vescovado staranno in servizio loro a spese e danni propri per quindici giorni; nè partiranno senza licenza de' rettori di Cremona, data in parlamento o nel consiglio di credenza. Passati quei giorni, se i Cremonesi vogliano rifare i danni e le spese, dovranno quelli rimanere quindici altri dì, ove ne siano richiesti. Altrettanti opreranno qualvolta siano richiesti dai rettori o dai consoli o per lettere sigillate del comune di Cremona; e quindici di dopo l'avviso movendo col carroccio e altre forze, al più presto si metteranno nell'esercito di Cremona, e a tutti i nemici di questa vieteranno il passo, i soccorsi e ogni negozio sulle lor terre. Se mentre essi campeggiano in servizio di Cremona prendono alcuni dei nemici di questa, li daranno a quel comune fra otto giorni, salvo il cambio se sia stato preso alcuno dei loro. Ogni anno il podestà o console delle città prelodate giurerà questi accordi, e si farà ogni quinquennio giurare da tutti i cittadini di sopra dei quindici anni e di sotto dei settanta.

Le gare talvolta componeansi a giudizio d'amici o di arbitri: come le differenze tra città e vassalli o comuni si compromettevano ne' consoli di giustizia o nei savì. Quando poi l'ire infierivano peggio, nè altro riparo trovavasi, soccorreva quello che in essi tempi era universale, la religione, che tra le baruffe private, tra le file dei combattenti inviava l'inerme sua milizia, a sospendere le izze fraterne in nome del Signore. Ma poichè ognuno era persuaso che chi non otteneva supremazia rimarrebbe all' ultima oppressione, le discordie ben presto divampavano; talvolta nel mentre stesso che giuravasi la pace, un' occhiata dispétlosa, un motto frizzante, un gesto

mal interpretato, facea di nuovo sguainar le spade.

Le gelosie e le gare rinascenti indebolivano la coscienza dei doveri da Stato a Stato, da uomo a uomo; impedivano si consolidasse uno spirito pubblico, fondamento di nobile avvenire; alla patria restava tolto di valersi dei migliori, esclusi perchè guelfi o perchè ghibellini; consigliandosi coll' ira o col favore anzichè colla giustizia, non si cercava il più giusto e libero governo, ma il trionfo d'una parte, adoprandovi mezzi che sovvertivano la libertà. Quel continuo stuolo di fuorusciti, intenti sempre a governare il paese da di fuori e con passioni malevole, toglieva l'abitudine dell'opposizione legale e dello sviluppo progressivo; abituava a non regolarsi dietro a principi ben posati, a non calcolare l'andamento dei fatti e la sistemazione delle cose, ma sempre attendere dall'esterno avvenimenti impreveduti, e fidare nelle rivoluzioni: funesta abitudine, che gli Italiani più non doveano disimparare.

Nessun momento più pericoloso alle franchigie che quello d'una vittoria. Inebriati da questa, i popoli più non ravvisano pericoli, e non che por limiti a chi li guidò al trionfo, credono acquisto il fortificarlo in modo, che possa impedire un nuovo rialzarsi dalla fazione avversa. Ma i mezzi offertigli a quest' uopo facilmente può egli convertire a disastro della patria. A Como rimasti vincitori i Rusca nel 1283, i tre podestà del comune, del popolo e della taglia dominante ebbero facoltà di stabilire, col consiglio di savì eletti, qualunque statuto giudicassero opportuno alla parte d'essi Rusca e al comune di Como. Rivalsi i Vitani nel 96, il podestà di questi decretò che ogni mese si creassero due podestà d'essa fazione, i quali attendessero all'innalzamento di questa e alla depressione dei Rusca; di cui si abbattessero le insegne, si cassassero le vendite e le donazioni, i loro vassalli e clienti si spogliassero d'ogni diritto acquistato da diciotto anni in poi, s'annullassero i giuramenti fatti a loro, e se ne squarciassero le torri e le abitazioni.

Guardiamoci però dal giudicare quei subugli colle idee d'un secolo, che reputa primo elemento di felicità il riposo; e di far bordone alle patetiche esclamazioni di chi non sa vedervi che ricchezze sperperate, e fratelli uccisi da fratelli. Capricci di re, puntigli di ministri, guerre dinastiche, ambizioni napoleoniche in qualche anno scialacquarono il decuplo di sangue e danaro, che non in secoli tutte le battaglie de' Comuni italiani. Le quali nelle storie leggiamo accumulate così, che facilmente crediamo continui i macelli; a tacere le lunghe paci, non vogliamo ricordarci che quelle guerre finivano in un giorno o in pochi; che le battaglie riuscivano sì poco sanguinose, da attirare le beffe degl' inumani politici del secolo XVI, i qua-

li vedeano le ben diverse qui recate dagli stranieri (21).

L'odierna civiltà strappa alle famiglie un figliuolo sul quale vivono padre e madre, e lo obbliga a servire la società per un prezzo che a pena basta al sostentamento, e ciò negli anni suoi migliori, per poi dopo molti rimandarlo senza un mestiere e disusato dalla fatica. I nostri soldati videro tremando scuotersi il loro nome nell'urna, che dovea decidere qual d'essi lascerebbe le occupazioni e le consuetudini della sua gioventù, per militare in causa che ignora, sotto capitani che non conosce, obbedendo come una macchina, e trattato come inferiore agli altri cittadini. Lontano dalla patria, dai cari, molti si logorano per le fatiche, più pel tedio e per ribrama dei paterni tetti. Muore? è un soldato di meno, un nome di più sulla lista dei morti. Vince? non altro godimento gliene viene che di veder trionfare i suoi capi, o forse di poter incrudelire contro i vinti. E ferito? lo gettano negli spedali a cura di medici principianti o subalterni. Finisce la sua capitolazione? torna alla famiglia avvezzo al bagordo, al prepotere, al non far nulla.

Allora al contrario la guerra era un momentaneo dovere, un episodio della vita. Dalla fanciullezza s'addestravano agli esercizi; divenivano soldati quando il bisogno lo richiedesse, cessavano appena il bisogno finisse; combattevano sotto le mura della patria per salvezza de'suoi, o per una causa ch'essi aveano giudicata migliore. I monotoni patimenti de' quartieri e delle guarnigioni non erano conosciuti: al tocco della campana, l'uomo piglia le armi, ancora ammaccate dalle ascie tedesche o dal brando feudale; corre sotto la

bandiera della sua parrocchia; va all'assalto; vince? la sera stessa o il domani torna alla patria, ostentando i trofei rapiti al vinto; è ferito? trova ristoro nella propria casa; muore? la patria il compiange, e quella venerazione alimenta il valore degli altri, e lenisce il

lutto di quei che sopravvivono.

Queste guerre faceano soffrire, chi il nega? ma erano inevitabili nel sistema de' piccoli Stati, e fra tanti elementi eterogenei che conveniva o assimilare o svellere: non erano frutto della libertà, come alcuno si piace mostrarle, ma sforzi per conquistarla, ma effetti del non possederla intera. L' unirsi Guelfi e Ghibellini, Repubblicanti e Imperiali a tempesta e bonaccia pel pubblico interesse, concentrarsi in un pensiero generale, subordinare le personali inclinazioni a un vantaggio comune ben avvisato, garantirsi a vicenda in imprese che riuscendo devono profittare anche a quelli che le impacciano, insomma il patriotismo qual noi l'intendiamo eppure nol pratichiamo, poteva sperarsi da gente ancor nuova, da passioni non ammansate? poteva sperarsi che quegli inesperti conciliassero la libertà coi governi forti, se nol sappiamo far noi dopo tante misere prove?

Più che da stizze, nascevano le nimicizie da intelletto acuto, che reca a conoscere il meglio, e dolersi di non possederlo; sicchè nello squilibrio fra i bisogni e il modo di soddisfarli, l' uomo contende, e s'affatica, nè può fare che non dia d'urto ai vicini. In altri tempi unanimità nazionale sembra la quiete prodotta dalla comune oppressione: in quelli invece ogni uomo pensava ed operava da sè; ingegnavasi ad un fine ch' egli nettamente ravvisava, e con mezzi che da sè sceglieva; e quell' agitazione, l'esistenza occupata ne' pubblici interessi, il dramma continuo, le passioni cozzanti, le quistioni di diritto e d'onore più che d'interessi materiali, il tendere animato verso una meta sempre varia ma sempre alta, il soffrire per un oggetto nobile, il trionfare ne' trionfi della patria o della propria fazio-

ne, erano parte di felicità.

Mal ci apponiamo ancora quando non vediamo in queste battaghe che fraterne riotte. Gli stranieri aveano occupato il paese, spodestati i natii, e ridottili a servi o a plebe senza diritti, mentr'essi, col nome di feudatari o di nobili, si presero i privilegi e il dominio e i possessi tutti, e dichiararono nazione sè medesimi. Per noi, cui il nascer plebe o patrizio non importa che qualche distinzione nel povero senno dei vulgari, ha del ridicolo e del compassionevole quel combattersi fra i due ordini: ma allora significava la prevalenza de' forestieri o de' nazionali; se i nostri padri dovessero languir sulla gleba sudata e non posseduta; se il signore di questa, che la tenea per ragione di conquista, dovesse poter fare di loro ogni sua voglia, sino ad ucciderli per pochi danari.

Prevalgono i popolani: ma la parte già dominatrice usa forza ed astuzia per reprimerli e corromperli. e all' uopo s' associa colla potenza forestiera da cui trae l'origine sua. Col procedere del conflitto, lo scopo ne diviene men chiaro, ma in fondo sussiste; poi ravvicinandosi e innestandosi i partiti, nel nome della fazione dimenticano la diversità dell'origine, e tutti si chiamano Italiani.

Ciò non toglie di deplorare quell'assiduo parteggiamento, le cui conseguenze nocquero alla più tarda posterità. Le città guardandosi con odio e sospetto, non si poterono mai accordare in una federazione di utilità universale e comune difesa; le scissure interne producevano lotta anche nell'alta politica, ambi i contendenti sapendo di trovare un appoggio esteriore; alla fine quasi dapertutto la parte popolare ebbe il sopravvento, e meno esperta delle faccende pubbliche, ombrosa per natura sua, e troppo occupata per applicarsi al pubblico reggimento, rimetteva l'uso delle proprie forze e l'esercizio de' propri diritti al valore del più prode o al senno del più avveduto; e così le tirannie vennero eredi delle comunali libertà.

Altre famiglie non aveano mai perduto i possessi aviti, anzi gli estendevano, e massime quelli compresi nella disputata eredità della contessa Matilde; poi nelle guerre parteggiando coll'imperatore, ne ottenevano privilegi e immunità, e diventavano feudatari. Gl'imperatori, che da principio avevano favoriti i Comuni a popolo contro i signori feudali, dacchè li videro ingigantire trovarono di loro conto spalleggiare i nobili liberi, contrappeso alla potenza cittadina, e scolte disposte sul loro passaggio. Altri s'erano conservati indipendenti negli aviti castelli, massime se piantati fra i monti, e cercavano acquistare sulle vicine città il dominio che un tempo vi avevano tenuti i conti: tali erano i marchesi del Monferrato e di Este, i più poderosi dell'Italia settentrionale, ingranditi dal Barbarossa come suoi fedeli.

Nella marca Trevisana, ove le estreme falde dell'Alpi e le colline Euganee si sporgono in mezzo a liete campagne e città fiorenti, dalle ben munite alture i signori poterono continuare a tener una mano sopra le città, nelle quali fabbricarono anche palazzi, somiglianti a fortezze. Tra queste famiglie erano prevalsi i Salinguerra di Ferrara, i Camposampiero di Padova, i Guelfi d' Este, gli Ezelini da Romano. Gli Ezelini discendeano da un Tedesco passato in Italia con Corrado II, e infeudato delle terre d'Onara e Romano nella marca di Treviso: colle violenze e l'abilità crebbero i suoi discendenti, costituitisi corifei della parte ghibellina là intorno, imparentatisi di voglia o di forza con grosse famiglie, ed alleatisi con Verona e Padova. A fronte a loro stavano gli Estensi, di famose ricchezze, e parenti di quei Guelfi che vedemmo dominare in Baviera e Sassonia, donde la parte guelfa nell' alta Lombardia prese il titolo di marchesca. Padova gli aveva obbligati a giurare la loro città, lasciar deserta la rôcca d'Este, e porsi sotto la protezione del popolo che i loro padri aveano calpesto; e spesso chiamati podestà e capitanei, all'ombra repubblicana ricuperavano la primazia, perduta dall'aspetto

Ferrara, sobbalzata dalle fazioni, diede nel 1208 il primo esempio di signoria col domandare a principe il marchese d' Este, conferendogli pieno arbitrio di fare e disfare leggi, paci, alleanze, guerre. Ne fu tocco al vivo Salinguerra di Torello, primario in Ferrara e caporione de'Ghibellini, e ne originarono baruffe e sangue, e avvicendate espulsioni, e ripetuti e sempre falliti accordi, sinchè rimase conve-

nuto che tra i due emuli, ossia tra le due fazioni, restassero partiti gli uffizi della città; il marchese non potea venir a Ferrara che con un determinato numero di seguaci, e Salinguerra gli usciva incontro con tutta la nobiltà guelfa e ghibellina, e si celebrava un cortese ban-

chetto (22).

Anche altrove questi signori si facevano guerra dall' un all'altro, onde preponderare nelle città del contorno, che pertanto piegavano ad infelice oligarchia, turbata da incessanti dissidi, spesso prorompenti in guerre guerreggiale. Tra queste li trovò Oltone IV quando scese dall'Alpi, e sperava che i Guelfi l'appoggerebbero per l'origine sua e pel favor papale, mentre i Ghibellini non gli avrebbero negato favore come a re di Germania. Rappaciò egli infatti molti discordi, e singolarmente Ezelino da Romano con Azzo d'Este; ma poco durò la costoro benevolenza, e Guelfi e Ghibellini si brigavano delle proprie pretensioni, non già dell'imperatore, cui non favoriva-

no se non in quanto ne sentissero bisogno.

Puglia, ed accingevasi a passar in Sicilia.

Pure egli fu accolto a festa dai tanti nemici della Casa sveva; In-1209 nocenzo III gli mosse incontro sin a Viterbo, e lo coronò; ma breve fu l'armonia. Già l'arroganza tedesca stomacava i Romani, che ebbero una delle solite abbaruffate in città, dove perirono molti cavalieri; un grosso di cardinali mantenevasi ostile ad Ottone, il quale coll'eredità della contessa Matilde pretendeva revocare alla corona Viterbo, Montefiascone, Orvieto, Perugia, Spoleto, donati alla santa sede, e che militarmente occupò. Certo l'avranno istigato i giureconsulti, indefessi apostoli della sovranità imperiale: e quando il papa gli rammentò le promesse e il giuramento, rispose che un giuramento anteriore lo obbligava a ricuperare all'Impero quanto ne fosse stato distratto; favorì la famiglia Pierleoni, ghibellina arrabbiata; investì la marca d'Ancona ad Azzo d'Este in nome proprio, non in nome del papa; per fare smacco a Federico di Svevia entrò nella Puglia pretendéndovi la primazia imperiale, ed alleossi co' generali tedeschi che colà erano rimasi. Papa Innocenzo vide imminente quell' aggregazione della Sicilia coll'Impero, alla quale sempre erasi opposto, e viepiù pericolosa perchè fatta dal capo de' Guelfi, i quali lo secondavano per odio agli Hohenstaufen; nè trovando altro ripa-1210 ro, scomunicò l'imperatore: ma questo prosegui la conquista nella

Se non che l'anatema aveva sommossa la Germania; la morte di Beatrice sua moglie lentò i legami che a lui univano la fazione ghibellina; intanto il papa era riuscito a sottrarre dai custodi tedeschi Federico di Svevia, e a grande onore accoltolo in Roma, colla sua

bello, colto, attraente per l'ingegno non meno che per le agitazioni della prima sua età, attraversò la Lombardia procacciandosi amici coll'affabilità e colla munificenza, pur sempre contrastato dalle città guelfe, memori del Barbarossa: il marchese d'Este suo cugino sotto buona scorta pel lago di Como lo convogliò a Coira, il cui vescovo fu primo a salutarlo re di Germania. Ottone, poco atto a guadagnarsi i cuori, avea dovuto uscire dalla Puglia senz'altro lasciarvi se non

raccomandazioni di fedeltà calde e poco sentite; a Lodi convocò le città lombarde, ma non vennero se non le dichiarate amiche di Milano, la quale tenevasi con lui per astio contro gli Svevi. Laonde nessun frutto raccolse, nè le fazioni sospesero il combattersi; peggiorando anzi per le Sette religiose allora pullulanti, e che logoravano la potenza clericale, avvezzavano a non curar di scomuniche, e conculcavano il dogma dell'autorità. Venezia osteggiò Padova che voleva precluderle il commercio di terraferma; Milano combattè con Pavia e co'marchesi del Monferrato, i Malaspini della Lunigiana con Genova, questa con Ventimiglia, i Carraresi, i signori di Montemagno, i Porcaresi contro Pisa, i Sanminiatesi contro Borgo Sanginnesio, i Salinguerra con Modena: Lucca non cessò mai guerra a Pisa, e fabbricato il castel di Cotone in val del Serchio, pose patto ai nuovi abitatori che non contraessero parentela o aderenza coi Pisani: la rivalità de' Buondelmonti cogli Amidei fe' sentire primamente in Firenze i nomi di Guelfi e Ghibellini.

Ottone avea procurato chetar la tempesta suscitatagli in Germania, fin col sottomettersi al giudizio degli Stati; ma tale debolezza crebbe ardire ai malcontenti: quando poi, marciato a' danni del re di Francia, su sconsitto e vôlto in suga a Bovines, scadde d'ogni cre- 1214 dito, e si ritirò ne' suoi Stati ereditari, talchè Federico di Svevia fu di nuovo coronato re di Germania ad Aquisgrana. Secondo il convenuto con Innocenzo, questi confermò tutte le prerogative e i possedimenti della sede romana, promise recuperarle dai Pisani la Sardegna e la Corsica, e cedere la Sicilia appena divenisse imperatore: condizione che il papa esigeva come nuova garanzia all'indipendenza d'Italia, troppo minacciata se un suo re fosse anche capo dell'Impero. A Federico avea egli sposata Costanza d'Aragona, sua pupilla anch' essa; e avendo collocato sul trono un allievo della santa sede, poteva a questa sperar pace e nuova grandezza: eppure allora si rinnovò la guerra fra il Sacerdozio e l'Impero. Prima di divisare la quale, giovi por mente alle nuove armi, di cui l'uno e l'altro venivano accinti al secondo duello.

(1) La lettera d'Innocenzo III è importantissima per conoscere le pretensioni e il modo di vedere della santa sede. Regesta Imperii, nota 20 e seg.

Cantù. St. degli Ital. - III, 34

<sup>(2)</sup> Nel 1160 Uguccione vescovo di Vercelli, con un legno che teneva in mano, investe gli uomini di Biella del monte Piazzo come feudo, a patto che quei di loro che vogliano abitarvi devano ciascuno far fedeltà a maniera di vassallo; poi maschi e femmine possiedano essa terra finche vivono, indi abbiano podesta di venderla tra sè, ma non a chi non sia abitante di esso luogo. Il vescovo permette che godano in esso monte i buoni usi che godevano da antico in Biella (omnibus bonis usis,

quos erant usi habere in loco Bugelle in veteri tempore); onde rimette i bandi che egli soleva avere in essa Biella, salvo i seguenti: spergiuro, adulterio, furto, omicidio o ferita, pesche e caccie. Essi uomini devano salire quel monte, edificarvi, non impedire che il vescovo vi salga con suo seguito; ma egli non vi porrà castellano se non con loro consenso. Mullatera, St. di Biella, pag. 36.

Bongiovanni, nunzio del vescovo di Vercelli, imponeva che i possessori di un tal manso portassero ogni anno le olive che fossero necessarie per la domenica delle Palme, e metà del crisma, ed empire metà delle fonti; e quei dell'altro, portare l'altra metà del crisma, ed empire il resto de' fonti, e far il fuoco a Natale e a Santo Stefano, e scuoterlo alla Candelara e al sabbato santo. Monum. Hist. patriæ, Chart. 11. 1294.

Gualterio vescovo di Luni nel 1200 questi patti faceva agli uomini di sua giurisdizione. Se molti siano consorti in un villaggio, ed uno o più facciano tradimento, sieno privati d'esso villaggio, ed aprasi ai loro eredi; o se non n'abbiano, vi sottentrino i consorti. Se alcuno tardi due anni il fitto o livello, paghi il doppio, oppure sia privato dell'ente per eui paga. Nessuno acquisti casa o campo o vigna senza istromento. Se alcuno depone querela contro un altro, anticipi quattro lire imperiali al giudice o ai consoli; e questi non ricevano più di sedici denari per lira, da pagarsi da chi perde la causa. Così determina il prezzo degli atti notarili. Se alcuno mena moglie, non dia come antefatto più d'un terzo della dote. Nessuna vedova si mariti durante il lutto, ecc. Ivi, 1203.

(3) Lupo, Cod. dipl. tom. 11 passim; Ronchetti, Mem. stor. della città

e chiesa di Bergamo, cap. iv. p. 27.

(4) Et sic civitas Mediolani, quæ territorio trium milliariorum extra civitatem contenta fuerat, longe lateque alas suas expandit. Nam ducatus Burgariæ, marchionatus Marthexanæ, comitatus Seprii, comitatus Parabiagi, et comitatus Leuci, qui omnes quasi domestici inimici terram istam semper invaserant..., facti sunt subjecti et servi per-

petui civitatis Mediolani. Galv. Fianma, Manip. florum.

(5) Breve istoria dell' origine e fondazione della città del Borgo di Sansepolcro, per Alessandro Goracci, 1636. Tutti quegli storici del secolo xvi e xvii non intendono nulla degli ordinamenti municipali; pure aveano sottocchio carte che poi si smarrirono, e tradizioni non ancora spente. In tutti vedi una città che si redime dai conti, compra privilegi dagli imperatori, abbatte i castellani vicini, i quali poi venuti in città, vi portano resie.

(6) Et nunc iste comes, consors et conscius ante, Ille potens princeps, sub quo romana securis Italiæ punire reos, de more vetusto, Debuit injustitiæ, victrici cogitur urbi Et modicus servire cliens, nulloque relicto Jure sibi, dominicæ metuit mandata superbæ.

GUNTERO, lib. 111.

(7) Nei Monum. Hist. patriæ, Chart. 1. 708. 807. 865. 910.

(8) Bertoldus princeps Aquilcjæ est amicatus cum Puduanis, et factus est paduanus civis; et in cittadinantiæ firmitalem et signum fecil de sua camera quædam in Padua ædificari palatia, et se poni fecil cum aliis civibus Paduæ in coltam sive datiam. Tunc quoque incepit mittere, et adhuc mittit hodie omni anno de suis melioribus militibus duodecim, qui jurant, in principio potestariæ cujuslibel, præcepta et sequentia potestatis pro domino patriarca et suis. Quod videns feltrensis et belunensis episcopus, fecit et ipse similiter, non tamen in quantitale eudem. Rolandino.

(9) Savioli, Ann. bologn. 1. dipl. clv1.

- (10) Dalle storie bolognesi ricaviamo che nel 1123 i consoli col vescovo ricevono in protezione i castelli di Rudiliano, Sanguineta, Cavriglia; nel 1131 quei di Nonantola come cittadini d'una delle quattro porte, ed essi giurano fare due spedizioni all'anno fin ai confini, una con cavalli, l'altra pedoni; nel 1144 quei di Savignano e Cetola si fanno cittadini. cedendo la rôcca e la curia; nel 1157 quei di Monteveglio, Moreto, Caneto giurano, obbligandosi militare pei Bolognesi anche contro l'Impero; nel 1164 i castelli di Bedolo, Battidizio, Gesso, Trifane, giurano obbedienza al popolo maggiore e minore di Bologna, e pagargli il fitto e il feudo ecc.
- (11) a Et che nullo nobile... undunque sia, possa u debbia in alcuna a cauza criminale in alcuna Corte contro alcuno di popolo rendere tea stimonia, e se la rendrà, la testimonia non vaglia, ne tegna ipso jure, a et nondimeno sia condannato dal capitano del populo da lire x in lire a c. ad suo arbitrio, Statuti di Pisa, ms. § 162. — Et che nullo nobile della cita di Pisa u daltronde, ad tempo d'alcuno romore, durante lo a romore ardisca u presumma d'escire con arme u senza arme della a casa in de la quale elli abita sotto pena del avere et della persona ad a arbitrio del capitano. *Ivi*, § 165. (12) Statut. lib. ur. c. 168. 169. Lo statuto 170 de cerna potentium, fa

il catalogo delle famiglie nobili, ne sub velamine popularium defen-

dantur

(13) Croniche, IV. 78. — Ai Guelfi rende giustizia persino Voltaire, dicendo che l'imperatore voulait régner sur l'Italie sans borne et sans partage (Essai, cap. 66); e chiama i Guelfi partisans de la papauté, et encore plus de la liberté (cap. 52). Guelfi e Ghibellini erano come i Tories e Wighs dell' odierna Inghilterra; bisogna essere di quel partito, e conservarlo quaud'anche cambia; i Tories del 1843 fecero tutto quello che voleano i Wighs nel 1830. Così i Guelfi di Firenze divengono fautori dell'Impero e nemici del papa: non cambiano nome, ma diconsi bianchi e neri; Dante era guelfo, come testè fu tory Roberto Peel.

Vedi il trattato di Bartolo sui Guelfi e Ghibellini. Una storia de'Guelfi e Ghibellini nostri sarebbe la più bella spiegazione delle vicende ita-

(14) Nelle Memorie e docum. per servire alla storia di Lucca, vol. 111. p. 47, leggesi: Orlandinus notarius, filius domini Lanfranchi, et Chele filius Lamberti, sindici et procuratores hominum partis gvelfæ, eorum terræ... volentes se et alios eorum partis ab erroris tramite revocare, et Lucanam civitatem recognoscere tamquam eorum matrem, et ad hoc ut tota provincia vallis Neubulæ (val di Nievole) bonum statum sortiatur, promiserunt et convenerunt... quod ipsi et alis eorum partis quelfæ de dictis communitatibus perpetuo erunt in devotione Lucant communis etc.

In Milano il colore de' Guelfi era il bianco, de' Ghibellini il rosso. In Valtellina i Guelli portavano piume bianche alla tempia destra e un fiore all' orecchio destro; i Ghibellini piume rosse o un flore alla sinistra. Tutti i palazzi di Firenze hanno merli quadrati, eccetto uno. Brescia

nel 1212 avea tre podestà, eletti da tre fazioni.

Non s'attien fede ne a comun ne a parte, Chè Guello e Ghibellino Veggio andar pellegrino, E dal principe suo esser deserto. Misera Italia! tu l'hai bene esperto Che in e non è latino

Che non strugga il vicino Quando per forza e quando per mal arte. Graziolo cancelliere bolognese nel 1220.

Ed ora in te non stanno senza guerra
Li vivi tuoi, e l' un l' altro si rode
Di quei che un muro ed una fossa serra.
Cerca, misera, intorno dalla prode
Le tue marine, e poi ti guarda in seno
Se alcuna parte in te di pace gode.

DANTE, Purg. VI.

Benchè non fossero costanti nel parteggiare, offriamo alquanti dei nomi che assumeano le fazioni in varie città:

|          | Gtelfi               | Geibellini                |
|----------|----------------------|---------------------------|
| Milano   | Torriani             | Visconti                  |
| Firenze  | Neri                 | Bianchi                   |
| Arezzo   | Verdi                | Secchi                    |
| Genova   | Rampini              | Nascherati                |
|          | Grimaldi e Fieschi   | Doria e Spinola           |
| Como     | Vitani               | Rusca                     |
| Pistoja  | Cancellieri          | Panciatichi               |
| Modena   | Aigoni               | Grasolfi                  |
| Bologna  | Scacchesi (Geremei)  | Maltraversi (Lambertazzi) |
| Verona   | San Bonifazio        | Tegio                     |
| Piacenza | Cattanei             | Landi                     |
| Pisa     | Pergolini (Visconti) | Raspanti ( Conti )        |
| Roma     | Orsini               | Savelli                   |
| Siena    | Tolomei              | Salimbeni                 |
| Orvieto  | Malcorini            | Beffati                   |
| Asti     | Solari               | Rotari                    |

A Roma i due fratelli Stefano e Sciarra Colonna erano capi, uno dei Guelfi, l'altro de' Ghibellini. Inoltre erano emuli nelle varie città, senza star saldi a una parte sola, Beccaria e Langosco in Pavia; Tornielli e Cavalazzi o Brusati in Novara; in Ferrara Salinguerra e Adelardi; in Vercelli Avvocati e Tizzoni; in Lodi Vignati e Vistarini; in Genova Doria e Adorni; in Asti Isnardi e Gottuari; in Perugia Oddi e Baglioni; in Bergamo Suardi e Colleoni, Bongi e Rivoli; in Brescia Casalalta e Bruzella; in Perugia, Bettona, Assisi la parte di sopra e quella di sotto; in Padova Carrara e Macaruffo; in Sicilia Palizzi, Alagona, Ventimiglia, Chiaramonti; in Ravenna Polenta e Bagnacavallo; in Imola Mendoli e Brizi; in Faenza Manfredi e Acarisi; in Rimini Gambacari e Amadei; in Forli Ordelassi e Galboli; in Cesena Righizzi e Popolo; in Sangeminiano Ardinghelli e Salvucci; in Sansepolcro Graziani e Goracci contro Pichi e Righi; in Acqui i Blesi e i Bellingeri.... A Savigliano erano ghibellini i Cambiano, i Soleri, i Galateri; in Alba, capi dei Guelsi i Graffagnani; e Così via.

(16) G. VILLANI, v. 9. — In diebus meis vidi plusquam quinquies expulsos stare milites de Papia, quia populus fortior illis erat. VENTURA,

Chron. Astense, cap. viii, Rer. It. Scrip. xi.

(17) Chron. Astense, cap. xvII. — Savioli, Ann. bologn. ad ann. — G.

VILLANI, IX. 213.

(18) Dicevansi i Sanesi il popolo più orgoglioso della Toscana e vendicativo, di malasede i Romagnuoli, volubili e impazienti i Genovesi, i Milanesi pacchioni ecc. San Bernardo nel 1152 scriveva: Quid tam notum sœculis quam protervia et fastus Romanorum? gens insueta paci, tumultui assueta, gens immitis et intractabilis usque adhuc, subdi ne-

scia, nisi quum non valet resistere. De consideratione, iv. 2. Basta legger Dante per raccorvi ingiurie contro ciascuno de' nostri popoli.

(19) Avverti la distinzione tra i Ferraresi e il comune di Ferrara. Ant.

Estensi, part. 1. c. 39

(20) Il carroccio di Cremona chiamavasi Gajardo, quel di Padova, Ber-

ta, quel di Parma, Regoglio ecc.

(21) Vedi spesso il Machiavelli, che dice come le guerre prima de'suoi di « si cominciavano senza paura, trattavansi senza pericolo, finivansi senza danno »; lib. v. Anche il Guicciardini dice la battaglia del Taro « memorabile, perchè fu la prima che da lunghissimo tempo in qua si combattesse con occisione e col sangue in Italia ». E più umanamente il buon Muratori narra d' una battaglia del 1469, importante « ma con uccisione di pochi, perchè in questi tempi gli Italiani faceano guerra non da barbari ma da cristiani, e davano quartiere a chiunque non potendo resistere si arrendeva ».

(22) Chron. Ferrariæ, Rer. It. Scrip. viii.

## CAPITOLO LXXXIX.

## Frati — Eresie — Patarini — Inquisizione.

All'autorità pontifizia davano grande appoggio i frati. Benedettini, Agostiniani, Basiliani continuavano a pregare, studiare, cantare, conservar libri e monumenti; gli austeri Certosini, i mistici Carmelitani, i caritatevoli Trinitari o del Riscatto (istituiti da san Giovanni di Matha gentiluomo nizzardo), ed altri monaci fondati in quei tempi, si estesero in Italia; e massime gli operosi Cistercesi, qui portati da san Bernardo, oltre l'opere dello spirito, molto giovarono a ridurre a fertilità stagni e valli, principalmente nel Milanese e nel Lodigiano.

Alcuni Milanesi, trasportati prigionieri in Germania nelle guerre coll'Impero, disingannati del mondo, fecero voto, se ricuperassero la patria, di dedicarsi a speciale devozione di Maria. Resi alla terra na-1200 tale, istituirono l'ordine degli Umiliati, vivendo ciascuno nella propria casa, ma solinghi e in opere sante, avvolti in saione cinericcio. Crebbero, e compra una casa, vi si congregavano la festa a salmeggiare e ad opere di pietà; e sull'esempio de'mariti, anche le donne si ritrassero in devozione e lavori. Avuta da san Bernardo una regola, gli Umiliati si separarono dalle mogli, ed oltre gli uffizi spirituali, procacciavano nel lanifizio e nella mercatura; indi il beato Giovanni da Meda, che li piantò a Como, perfezionò l'istituto, promovendo alcuni alla dignità sacerdotale, e mettendo a ciascuna casa un preposto. Così si estesero, e col traffico e col lavorio dei pannilani arricchirono l'Ordine e il paese. Alla quale società, che, a parte la devozione, potrebbe servir di modello a quelle che propongono e non sanno effettuare gli odierni Socialisti, aggiungiamo quelle che un buon romito di Parma raccolse per fabbricare un ponte sul Taro e custodirlo.

Silvestro d'Osimo, al veder morto un uomo bellissimo, si ricoverò tutto a vita di spirito, e nel monastero di Monte Fano della Marca fondò nel 1231 i Silvestrini, presto propagatisi. L'anno seguente, sette signori fiorentini, membri d'una confraternita di Maria Vergine, ebbero in visione il comando di rinunziare al mondo; sicchè distribuito ogni aver loro ai poveri, coperti di sacco e di cenere, e vivendo d'accatto, presero il nome di Servi di Maria, ed apersero il primo convento sul monte Senario appo Firenze.

I frati, oltre portare nella comunione dei Fedeli tanta messe di preghiere, adempivano molti uffizi, oggi attribuiti all'autorità amministrativa, e principalmente a curar malati, assistere pellegrini,

assicurare strade. A Sant' Egidio di Moncalieri il ponte e l'ospedale erano affidati a' Templari; ai Vallombrosani il tragitto sulla Stura presso Torino; ad altri, i passi del grande e del piccolo Sanbernardo ; quelli di Sant' Antonio curavano i malati di fuoco sacro, quelli di San Lazzaro i lebbrosi; i Trinitari d'ogni aver loro faceano tre parti, una pel proprio mantenimento, una pei poveri e infermi, una pel riscatto de' Cristiani presi da Saracini. Le repubbliche poi se ne valeano a servigi gelosi; ambascierie, custodire danari, riscuotere dazi, metter paci: il comune di Mantova lasciava a loro custodia i libri dei decreti (1).

In tanti rami già erasi variato il monachismo, che Innocenzo III decretò non se ne introducessero altri: eppure sotto di lui nacquero due Ordini che eclissarono i precedenti, i Frati Minori, e i Frati Predicatori.

Alla moglie di Pier Bernardone, agiato negoziante d'Assisi, un angelo comandò andasse a partorire sulle paglie d'una stalla. Ivi 4182 nacque Giovanni, il quele, condotto in Francia da suo padre, s'addestrò sì bene nella lingua di là, che ne trasse il soprannome di Francesco. Balioso, vivace, gaio compagnone, buon poeta fin ai venticinque anni, allora consente alla chiamata di Dio, e va e vende le sue merci a Foligno, porta i danari a un prete, e perchè questo ricusa riceverli, li getta dalla finestra. Il padre, che, buon massaio, computava la bontà coll'abachino, lo crede scemo della mente, e condottolo innanzi al vescovo, lo fa interdire. Giubilante, Francesco si spoglia nudo nato, se non che il vescovo gli getta addosso il proprio mantello; e rinunziato alla famiglia, fa adottarsi da un pilocco, veste cenci, e comincia ad esalare in prediche l'esuberanza interna della carità, per la quale si lusinga di conquistare il mondo colla predicazione popolare.

A Bernardo cittadino d'Assisi, suo primo discepolo, che gli chiedeva se abbandonare il mondo, rispose: — Chiedilo a Dio ». Aperto dunque il vangelo a caso, vi legge: Se vuoi essere perfetto, vendi quanto hai, e dàllo ai poveri; lo riapre, e trova: Non portate in viaggio oro nè argento nè bisaccia nè tunica o sandali o bastone. — Questo io cerco, questo desidero di cuore, quest' è la regola mia », esclama Francesco, e gitta quanto gli restava, eccetto una tunica col cappuccio e una corda a cintura. Così nel mondo inebriato di ricchezze e piaceri esce predicando la povertà; nel mondo dell'ira, delle superbic, delle guerre, d'Ezelino e di Federico II, va a bandir l'amore; e attiratisi undici compagni, si sottomette con loro a rigide peniténze e a povertà così assoluta, da non considerare suo ne l'abito tampoco o i libri. Dai Benedettini ottenne una cappelletta 1208 nel piano d'Assisi, detta la Porziuncola, e rifabbricatala, vi pose i fondamenti del suo Ordine, che intitolò dei Frati Minori per umiltà, eleggendo di stare fra poveri, malati, lebbrosi, lavorare per vivere

Rinnegata affatto la propria volontà, Francesco diceva: — Beato « il servo, il quale non si tien migliore quand' è dagli uomini esalta-« to, che quand' è preso a vile; perchè l'uomo è quel ch'egli è

«avanti Dio, e nulla più ». All'amor suo non bastando abbracciare tutti gli uomini, lo estende ad ogni creatura; e va per le foreste cantando, e invitando gli uccelli che chiama fratelli suoi, perchè celebrino seco il Creatore; prega le rondini sue sorelle a cessare il pigolio mentre predica; e sorelle son le mosche, e sorella la cenere (2). Una cicala canta? gli è stimolo a lodare Iddio; alle formiche rimprovera di mostrarsi troppo sollecite dell'avvenire; storna dal camnino il verme che può esservi calpestato; porta miele alle api nell'inverno; salva le lepri e le tortore inseguite; vende il mantello per riscattare una pecora dal macellaio; il giorno di Natale voleva si porgesse miglior nutrimento all'asino e al bove. Anche biade, vigne, sassi, selve, quanto han di bello i campi e gli elementi, per lui sono eccitamenti ad amar Dio; e nell'orticello d'ogni convento de'suoi doveva riservarsi un quadro a' più bei fiori per lodarne il Signore (3).

La piena di questo affetto spandeva Francesco in poesie, originali come lui stesso, ove niuna reminiscenza d'assichità, ma viva effusione di cuore; impeti d'amore infinito (4): fu dei primi ad usar nelle laudi la lingua vulgare; e frà Pacifico, suo allievo, meritò la

laurea poetica da Federico II.

Vedendo moltiplicati i Minori, Francesco pensò dettarne la regola; e stando sopra tale pensiero, ecco la notte gli pare aver raccolto tre bricciole di pane, e doverle distribuire a una turba di frati famelici. E temea non andassergli perdute fra le mani, quando una voce gli gridò: — Fanne un' ostia, e danne a chiunque vuole cibo ». Fece, e chi non riceveva devotamente quella particella, coprivasi di lebbra. Narrò Francesco la visione ai fratelli senza intenderne il senso; ma il giorno dappoi, mentre pregava, una voce dal cielo gli disse: — Francesco, le bricciole di pane sono le parole del vangelo, l'ostia è la re-

gola, lebbra l'iniquità ».

Ritiratosi dunque con due compagni s'un monte, digiunando a pane ed acqua, fe' scrivere la sua regola secondo il divino spirito gli deltava entro. Essa comincia: — La regola de' Frati Minori è d'osservare il vangelo, vivendo in obbedienza senza nulla di proprio e in castità ». Chi v' entrasse dovea vendere ogni aver suo a profitto dei poveri, e subire un anno di prove rigorose prima di proferire i voli. Tutti essendo frati minori, gareggiavano d'umiltà. e lavavansi i piedi un all'altro: i superiori chiamavansi servi: chi sa un mestiere, può esercitarlo per guadagnare il vitto; chi no, vada alla busca, ma non di danaro. Neppur l'ordine può possedere altro che il puro necessario. Prendano in ispecial cura gli esuli, i mendicanti, i lebbrosi. Chi stando malato s' impazienta o sollecita medicine, è indegno del titolo di frate, perchè mostra maggior cura del corpo che dell'anima. Non vedano femmine, e a queste predichino sempre la penitenza: che se alcuno pecca in esse, venga tosto cacciato. In viaggio rechino l'abito e null'altro, nè tampoco il bastone; e se diano nei ladri, si lascino spogliare. Non predichi chi non vi sia autorizzato; e prometta insegnar la dottrina della Chiesa senza formole di scienza profana, senza cercare suffragi. Un generale, eletto da tulti i

membri, risiede a Roma assistito da un consiglio, e da esso dipendono i provinciali e i priori. Ai capitoli generali prendano parte i capit di ciascuna provincia, i priori e i deputati dei monaci di ciascun convento. Ogni comunità tiene capitolo una volta l'anno: i superiori d'Italia si congregano ogn' anno, e ogni tre quelli di là dall' alpe e dal mare.

Francesco si presentò al papa chiedendo la conferma del suo Ordine, cioè il diritto di predicare, mendicare e non posseder nulla; ma Innocenzo III fu d'avviso che l'assunto trascendesse le forze d'uomini: quand'ecco in visione parvegli la chiesa di san Giovanni Laterano barcollare, minacciando rovina; e sorreggerla due uomini, un italiano ed uno spagnuolo, Francesco d'Assisi e Domenico Gusman. Pertanto approvò l'Ordine solennemente nel IV concilio di 1215 Laterano.

Chiara, nobil donna d'Assisi, tocca all'esempio ed ai sermoni di Francesco, abbandona il mondo, e istituisce le povere donne Claris-1212 se, colla regola stessa. Non sapea Francesco risolvere qual fosse meglio, la preghiera o la predicazione; e Chiara e frà Silvestro il persuadono a quest'ultima, ond'egli compare a Roma ballonzando per gioia, e chiede al papa licenza d'andare apostolando in traccia di conversioni e del martirio. E va per la Spagna, la Barberia, l'Egitto; crociata incruenta, ove grido di guerra era La pace sia con voi. In Africa arrivò mentre i Crociati osteggiavano Damiata; e presentatosi a Melik el-Kamel (Meledino), gli espose il vangelo, sfidò i dottori di quella legge, s'offerse di saltare in un rogo divampante per dimostrare la verità della sua dottrina. Melik l'ascoltò, e rimandollo senza nè la conversione nè il martirio.

A'suoi che inviava a predicare, Francesco diceva: — In nome del « Signore camminate a due a due con umiltà e modestia; in parti-« colare con esattissimo silenzio dal mattino fino a terza, pregando « Dio nel vostro cuore. Fra voi non parole oziose e inutili: ed an-« che per via comportatevi umili e modesti come foste in un romi-« taggio o nella vostra cella; imperocchè in qualunque parte sia-« mo, è sempre con noi la nostra cella, che è il corpo nostro fratel-« lo, essendo l'anima nostra il romito che dimora in questa cella, « per pregare e pensare a Dio. Perciò se l'anima non istà in riposo « in questa cella, la cella esteriore nulla serve ai religiosi. Sia tale « la vostra condotta in mezzo alla gente, che qualunque vi vedrà o « ascolterà, lodi il celeste Padre. Annunziate la pace a tutti; ma ab-« biatela nel cuore come nella bocca, anzi più. Non porgete occasio-« ne di collera o di scandalo, ma colla vostra mansuetudine fate che « ognuno inclini alla bontà, alla pace, alla concordia. Noi siamo « chiamati per guarire i feriti e richiamare gli erranti; e molti vi « sembreranno figli del diavolo, che saranno un giorno discepoli di « Gesù ».

Questi frati erano membri d'una repubblica che avea per sede il mondo, per cittadino chiunque ne adottava le rigide virtù; e scalzi, col vestire dei poveri d'allora, coll'idioma dei vulghi, diffondeansi per tutto, al popolo parlando come esso vuol gli si parli, con forza,

con drammatica, e fino con vulgarità, destando al pianto e al riso col ridere e piangere essi stessi, affrontando e provocando i tormenti come le beffe. Egli medesimo, il santo fondatore, se mai talvolta rompesse il digiuno, volea lo strascinassero per le vie, battendolo e gridandogli dietro: — Ve' ve' il ghiottone, che s' impingua di carne di polli senza che voi lo sappiate ». A Natale predicava in una vera stalla. ove il presepio e il fieno e l'asino e il bue; e nel pronunziare Betlemme, belava come un pecorino; e nel nominare Gesù, leccavasi le labbra, quasi ne sentisse dolcezza. Poi alla sera di sua vita, portava le stigmate delle piaghe di Cristo impresse sul

proprio corpo.

L'uomo stesso gittava il balsamo della sua parola sopra gli spiriti inveleniti. Udito stare in cagnesco i magistrati e il vescovo d'Assisi, mandò i suoi fratelli a cantare al vescovado il suo cantico del Sole, al quale aggiunse allora le parole: « Lodalo sia il Signore in « quelli che perdonano per amor suo, e sopportano patimenti e tri- bolazioni. Beati quelli che perseverano nella pace, perchè saranno « coronati dall' Altissimo ». Tanto bastò per mitigare gli sdegni. — « Il di dell' Assunta del 1220 (scrive Tommaso arcidiacono di Spa-« latro ) stando io agli studi a Bologna, vidi Francesco predicare « sulla piazza davanti al pubblico palazzo, dove tutta quasi la città « era raccolta. E fu esordio al suo predicare Angeli, uomini e de-\* moni; e di questi spirili tanto bene propose, che a molti letterati « ivi presenti recò non poca meraviglia un parlare si giusto di per-\* sona idiota. E tutto il contesto del suo ragionare tendeva ad e-\* stinguere le nimicizie, e far accordi di pace. Sordido d'abiti, spre-« gevole d'aspetto, di faccia abietta, pure Iddio aggiunse tanta ef-« ficacia alle parole di lui, che molte tribù di nobili, fra cui inumana « rabbia d'inveterate nimicizie aveva infuriato con molta effusione « di sangue, vennero ridotte a consiglio di pace » (5).

Così il padre serafico seguì fino ai quarantaquattro anni, allorchè morì. Per la sua Porziuncola invocò dal cielo e dal pontefice una indulgenza, a lucrar la quale non fosse mestieri di veruna offerta. E quando ogni 2 agosto è proclamata nell'ora solenne dell'apparizione di Maria, una folla sterminata accorre da quei beati contorni ad implorare l'effusione della grazia gratuita. E noi, che non sappiamo pellegrinare soltanto alla zazzera di Voltaire e all'isoletta di Rousseau, cercammo commossi le colline e i laghi attorno a quella deliziosa vallata, piena di tante benevole memorie; e nel maestoso tempio di Maria degli Angeli, eretto sopra quell'umile cella, monumento alla povertà fra i tanti consacrati alla forza e al fasto, meditammo

compunti quanta santità ne uscisse, quanta potenza.

Alla povertà stettero fedeli i suoi: santa Chiara, esortata dal papa ad assicurar la sussistenza del suo ordine coll'acquistare beni sodi, e offrendole assolverla dal voto, rispose: — Non domando altra assoluzione che de'miei peccati »: sant'Antonio i doni offertigli da Ezelino rifiutò costantemente, dicendo non volere dei frutti del peccato: frà Egidio, per vivere in Roma, andava a far legna e venderla: gli altri campavano accattando, e dapertutto erano accolti a suon

di campane e rami d'ulivi. E perchè mai gli Ordini mendicanti esercitarono maggior potenza degli altri sul popolo? perchè con esso divideano il pane quotidiano; perchè il popolo rispetta un'indipen-

denza acquistata con sacrifizi volontari.

Onde viepiù insinuarsi nella società, oltre i professi e i frati laici v'ebbe un terz'ordine, cui poteva aggregarsi qualunque secolare per via di certe devote pratiche volesse partecipare ai tesori delle preghiere senza abbandonare il mondo, senza cessare d'esser moglie, padre, vescovo, cavaliere, pontefice. Quattro le condizioni: restituire ogni mal tolto, riconciliarsi col prossimo, osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa, le donne abbiano il consenso del marito; e perchè niun altro legame fosse che il libero volere, si ammonivano gli adepti che l'osservanza della regola non obbligava sotto pena di peccato mortale. Sbandito il lusso e la cupidigia del guadagno, non teatri, non festini; a prevenire i litigi, ciascuno abbia preparato il suo testamento; le differenze fra loro si compongano. se no volgansi ai giudici naturali, non a fori privilegiati; non diano mai giuramenti, che rendano ligi ad un uomo o ad una fazione; non portino armi che per difendere la Chiesa, la fede, la patria (6). Oh. Francesco mostrava ben conoscere come le riforme devono cominciare dalla vita domestica, dalla famiglia.

Contemporaneamente Domenico Gusman, illustre castigliano, assetato di dolori e d'amore, introdusse il nuovo ordine de' Predica-1216 tori, destinato alla scienza divina e all'apostolato. Qui pure tutte le cariche erano elettive, obbligo la povertà: e al santo istitutore in Bologna, ove morì, fu posta un'urna fregiata nel più bel modo che sa-1221 pessero fra Guglielmo, Nicola di Pisa, Nicola di Bari, Alfonso Lom-

bardi; indi un magnificentissimo tempio.

Appena quattro anni dopo l'approvazione, Francesco radunò il primo capitolo in campo aperto sotto trabacche, detto perciò delle stuoie, ov'erano cinquemila frati della sola Italia, e da cinquecento novizi si presentarono: poi crebbero tanto, che, malgrado mezz'Europa perduta per la Riforma, dicono alla rivoluzione francese sommassero a cenquindicimila, in settemila conventi, suddivisi fra molte regole e riforme. Anche i Domenicani si diffusero tosto: a Siena nel 1219 si posero nello spedale della Maddalena, finchè nel 27 i Malavolti li regalarono d'un terreno per fabbricare quel suntuoso convento; a Milano nello spedale de' Pellegrini a San Barnaba il 1218; e presto ebber fabbricate le chiese di santa Maria Novella in Firenze, di santa Maria sopra Minerva in Roma, di san Gianni e Polo in Venezia, di san Nicolò in Treviso, di san Domenico a Napoli, a Prato e a Pistoja, di santa Caterina a Pisa, delle Grazie a Milano, ed altre, segnalate per ricca semplicità, e per lo più architettate da frati.

Fin dal principio i due Ordini destarono meraviglia e simpatia nei migliori (7), e in folla v'accorsero pii ed illustri proseliti. A Domenico s' unisce Nicola Pulla di Giovenazzo appena uditolo a Bologna, e l'accompagna e seconda sempre, finchè operati gran frutti di santità, muore a Perugia: a lui Renoldo da Sant' Egidio, professore di scienza canonica a Parigi: il medico Rolando di Cremona, che da

capo della scuola bolognese passa a professare la teologia nella parigina; il Moneta, famoso maestro d'arti; frà Ristoro e frà Sisto, architetti de' migliori; frà Cavalca, frà Jacopo Passavanti, frà Giordano da Pisa, dei primi prosatori italiani; i sommi pittori frà Angelico e frà Bartolomeo; indi Vincenzo da Beauvais l'enciclopedista; i cardinali Ugo Saint-Cher ed Enrico da Susa, autori d'una Concordanza della Bibbia e di una Somma aurata; e Tommaso d'Aquino, il

Con Francesco si arruolano Pacifico poeta laureato, Egidio portento di semplice sapienza, Giovanni da Pinna nel Fermano, Giovanni da Cortona. Benvenuto d'Ancona poi vescovo d'Osimo, altri ed altri: più tardi ne cinsero il cordone Ruggero Bacone ravvivatore delle scienze sperimentali, il gran teologo Scoto, il gran mistico san Bonaventura. Mogli e figlie di re vestono quell'abito; Margherita, scandalo di Cortona, diviene specchio di penitenza; Rosa da Viterbo. in diciassette anni appena di vita, merita le persecuzioni di Federico II e l'ammirazione del popolo, il quale diceva che la pietra da cui essa gli predicava si alzasse da terra, e che il cadavere della beata si conservasse incorrotto fin da un incendio.

Poveri, penitenti, amici del popolo e contraddittori dei tiranni, specchi di bontà e di dottrina, ecco perchè gli ordini de' Minori e de' Predicatori tanto poterono, e divennero il più valido sostegno della santa sede. Dovunque si trovassero, poteano essi confessare e predicare, ed ogni curato dovea ceder loro il pulpito; il popolo volenteroso gli udiva, li consultava, dividea con essi il pane dalla Providenza compartito; e quegli atti di astinenza e di abnegazione toccavano gli uomini, che riconoscono l'amore nel sagrifizio, e la virtà nell'amore.

Que' frati andavano a diffondere la pace, a spandere la rugiada della Grazia sovra le moltitudini, avendo per unica retorica una fede inconcussa e universale, e l'accettare tutto ciò che servisse all'edificazione. Le prediche morali e dogmatiche d'alcuni di essi conservateci, evidentemente non sono che tessere d'aridezza scolastica; nè può render ragione della portentosa loro efficacia chi non le immagini rivestite d'una parola animatissima, e dirette a un uditorio che non vi portava la critica ma la convinzione.

Le anime non vulgari trovavansi obbligate a scegliere fra due strade: o nel mondo procelloso farsi largo colla fierezza e la perfidia; o voltargli le spalle, rinnegandone la vanità e le opinioni. I primi diventavano Ezelino, Salinguerra, Buoso da Dovara: gli altri Francesco, frà Pacifico, Antonio da Padova, gente che assumeva tutti i pesi del clero senza i vantaggi, e che anzi coll'umiltà e povertà sua faceva contrasto alle pompe e all'orgoglio di quello, una delle piaghe della società d'allora, ed uno de'più forti appigli per gli eretici.

Quest' antitesi dei caratteri si manifesta ben anche nelle fabbriche d'allora: da un lato castelli, fortezze di baroni e principi, sgomento de' popoli; dall' altro badie e monæsteri, preparati al pellegrino, al soffrente, alle anime che han bisogno d'amare, di giovare, di pregare. Collo spirito di devozione e beneficenza viveva ne' monaci

il sentimento del bello, onde sceglievano situazioni ove l'anima, estatica nella contemplazione della natura, elevasi a benedire chi la creò. A venti miglia di Firenze, nella romantica valle dell' Arno superiore, tra magnifiche abetine sorge Vallombrosa, e nell'altura l'eremo del Paradisino, dal quale la vista, spaziando per immenso orizzonte. si perde negli interminabili fiotti del Mediterraneo. Qual potevano i monaci scegliere più opportuno asilo per riposare dalle tempeste della società, e prepararsi ai casti godimenti della vita interiore? Se di colà tu risali verso le sorgenti dell' Arno, per entro il fertile Casentino, eccoti Camaldoli, ricovero di san Romualdo da Ravenna, e culla d'un altro Ordine. Donde pure elevandoti alla schiena degli Apennini, giunto sul poggio agli Scali, trovi il Sacro Eremo, che par veramente inviti l'uomo a lodare il Creatore delle meraviglie che profuse sopra questa Italia, della quale puoi di lassù vedere i due pendìi scendere, ridenti di diversa bellezza, a bagnarsi nel Mediterraneo e nell' Adriatico. Nè molto avrai a viaggiare per giungere all'Alvernia, il devoto ritiro di san Francesco, posto anch'esso in vetta d'un monte, che incanterebbe se già non si fossero veduti gli altri due. In questi amenissimi soggiorni si raccoglievano quegl'ingenui ammiratori di Dio, e mentre il mondo dilagava di fraterno sangue, essi passavano i giorni nella contemplazione del bello, nella ricerca del vero, nella pratica del buono.

In un altro uffizio s' adoperarono vivamente i nuovi frati, qual fu di combattere colla parola gli eretici, farli ricredenti o castigarli. Perocchè, sebbene il genio europeo non s' ingolfasse in sottigliezze e sofisterie come l'orientale, pure anche qui, e precisamente in Italia, tratto tratto scoprivansi degli eretici; e forse una tradizione di siffatti non fu mai interrotta fin dai Gnostici e dai Manichei de' primi tempi. A mezzo il secolo IX, Pietro vescovo di Padova trovò nella sua diocesi una setta che ghiribizzava sulla Redenzione, e che solo cinquant' anni dopo fu dissipata dal vescovo Gozelino. Nel Mille, a Ravenna un Vitgardo fondava non so quali deliri sopra Orazio, Virgilio, Giovenale. Eriberto, il famoso arcivescovo di Milano, seppe che alcuni eretici tenevano convegni nel castello di Monforte presso Asti, e chiamatone uno di nome Gerardo, l'esaminò sulla sua fede: — Noi tutti (rispose) osserviamo la castità benchè ammogliati; non « mangiamo carne, digiuniamo strettamente, leggiamo ogni giorno \* la Bibbia, molto preghiamo, e i nostri maggiori s'alternano di e a notte orando. I beni consideriamo come comuni; e il morir nelle « pene ci è dolce per isfuggire i castighi eterni. Crediamo nel Pa-« dre, nel Figliuolo e nello Spirito Santo, che hanno la facoltà di scio-« gliere e legare: e il Padre è l'eterno, in cui e per cui tutte le cose « sono; il Figliuolo è lo spirito dell' uomo, cui Iddio amò; lo Spiri-« to Santo è l'intelletto delle scienze divine, dal quale tutte le cose « son regolate. Non riconosciamo il vescovo di Roma o verun al-« tro, ma un solo che ogni giorno visita i nostri fratelli per tutto il « mondo e gli illumina ; e quand' è mandato da Dio, presso lui è a « trovare il perdono de' peccati » (8). Sembrò pericolosa quest'eresia al vescovo, tanto che menò contro Asti i suoi vassalli, e presi per

forza i miscredenti, ne potendo indurli a ritrattarsi, li mandò al suco, ch' essi subirono come un martirio.

Le opinioni ebbero viva scossa dalla lotta fra gl'imperatori e i pontefici, e l'opposizione a questi risolvevasi in eresia, e ad ogni modo scassinava l'autorità. l'oi lo spirito di controversia, introdotto dalla logica scolastica e dalla giurisprudenza, recò spesso ad opporre alla credenza comune l'individuale sentimento; e si mescolarono di bel

movo i dogmi cogli atti, la quistione religiosa colla sociale.

Pietro Valde, mercante di Lione, venduti gli averi suoi come poi fece san Prancesco, si eresse riformatore de costumi come questo, ma non sottoponendo la propria alla volontà della Chiesa, anzi asserendo questa avere traviato dal vangelo, e volersi richiamaria alla semplicità primitiva: a che il lusso del culto, la ricchezza dei preti, la potenza temporale de' papi ? povera umiltà come ne' primi tempi. Perciò i suoi seguaci si dissero Poveri di Lione, e Catari cioè puri, e tanto erano persuasi di non uscire dal vero, che chiesero al pontefice la permissione di predicare (9): ma ben tosto negarono l'autorità del papa, e dietro a ciò il purgatorio, l'invocazione dei santi, altri dogmi cardinali; proclamarono fosse libera anche ai laici la predicazione.

Il problema del come mai, sotto un Dio buono, tanti mali opprimono il mondo, tormentò e tormenterà i pensatori di tutte le gene razioni. Col supporre un altro principio autor del male, lo scioglievano i Manichei, i quali, vinti fin dai tempi di sant'Agostino, sopravviveano però in Oriente, e coi vari nomi di Patarini, Bulgari, Pauliciani si propagarono in Europa e primamente a Milano. Quivi ebbero per vescovo un tal Marco, stato ordinato in Bulgaria, e che presiedeva alla Lombardia, alla Marca e alla Toscana. Essendovi comparso un altro papa per nome Niceta, riprovò l'ordine della Bulgaria, e Marco ricevette quel della Drungaria, cioè di Trau (Tragurium) in Dalmazia (10). A Milano, distingueano i Catari vecchi, venuti di Dalmazia, Croazia e Bulgaria, cresciuti singolarmente quando il Barbarossa li favoriva per far onta a papa Alessandro; e i nuo-

vi, usciti circa il 1176 di Francia, che sarebbero i Valdesi.

Questi si erano molto diffusi tra le Alpi, ma viepiù nella Linguadoca, fra il Rodano, la Garonna e il Mediterraneo, paese più dirozzato della restante Gallia, e dove le città, memori o fors' anche avendo conservato gli avanzi delle istituzioni municipali romane, eransi costituite a comune, con una specie d'eguaglianza fra nobili e mercanti, opportuna all'incremento della civiltà; sicchè vi si erano svolti e grazia d'immaginazione e gusto delle arti e dei piaceri dilicati: colà prima s'intesero versi nelle lingue nuove, sulla mandòla dell'elegante Trovadore, che vagava pei castelli cantando l'amore e le prodezze, o satireggiando i magnati e i preti. E perchè in Alby, città principale, primamente furono tolti a perseguitare, vennero chiamati Albigesi.

Non è facile sapere appunto i loro dogmi, o se avessero un fondo comune, sotto l'infinita varietà che è propria dell'errore. Un libro, depositario di loro credenze non ebbero: in coloro che li confutano

e negli storici che raccolsero dal vulgo, li troviamo imputati di colpe le più contraddittorie; or proclamando creatore Iddio, ora il demonio; or facendo Iddio materiale, ora riducendo Cristo a ombra e null'altro: chi li fa ammettere alla fede tutti i mortali, chi escludere le donne dall'eterna felicità; chi semplificare il culto, chi ordinare cento genuflessioni il giorno; chi licenziare alle voluttà più grossolane, chi riprovare persino il matrimonio (11). Impugnata l'autorità; e ridotti alla ragione individuale, doveano necessariamente variare in infinito: e frà Stefano di Bellavilla racconta, che sette vescovi di credenza diversa si adunarono in una cattedrale di Lombardia, per accordarsi sui punti di loro fede; ma non che riuscire, si

separarono scomunicandosi reciprocamente.

Tre Sette primeggiavano quivi, i Catari, i Concorezzi, i Bagnolesi. I Catari, che si dicevano anche Albanesi (corrotto probabilmente da Albigesi), venivano suddivisi in due parzialità: alla prima era vescovo Balansinanza veronese, all'altra Giovanni di Lugio bergamasco. Oltre le credenze comuni che sopra noverammo, i primi dicevano che un angelo avesse portato il corpo di Gesù Cristo nell'utero di Maria, senza ch'ella v'avesse parte; solo in apparenza il Messia esser nato, vissuto, morto, risorto; i patriarchi essere stati ministri del demonio; il mondo eterno. Gli altri tenevano che le creature fossero state formate quali dal buono, quali dal tristo principio, ma ab eterno; che la creazione, la redenzione, i miracoli erano accaduti in un altro mondo, affatto diverso dal nostro; Dio non essere onnipotente, perchè nelle opere sue può venir contrariato dal principio a sè opposto; Cristo aver potuto peccare. — I Concorezzi (probabilmente così chiamati da Concorezzo, borgata presso Monza) ammettono un principio unico; aver Dio creato gli angeli e gli elementi; ma l'angelo ribellato e divenuto demonio, formò l'uomo e quest'universo visibile: Cristo fu di natura angelica. — I Bagnolesi (denominati dal Bagnolo di Piemonte o da quello di Provenza) volevano le anime fossero state create da Dio prima del mondo, e allora avessero peccato; la beata Vergine fosse un angelo; e Cristo avesse bensì assunto corpo umano per patire, ma non l'avesse già glorificato, anzi deposto all' ascensione.

Frà Ranerio Saccone distingue sedici chiese di Catari in Lombardia: degli Albanesi, che stanno principalmente a Verona, e sono cinquecento; de' Concorezzi, che fra tutta Lombardia sommeranno a un migliaio e mezzo; de' Bagnolesi, sparsi a Mantova, Milano, nella Romagnola, in non più di ducento; la chiesa della Marea, che saranno cento; altrettanti in quelle di Toscana e di Spoleto; un cencinquanta della chiesa di Francia, dimoranti a Verona e per Lombardia; ducento delle chiese di Tolosa, di Alby, di Carcassona; cinquanta di quelle di Latini e Greci in Costantinopoli; e cinquecento delle altre di Schiavonia, Romania, Filadelfia, Bulgaria. Ma questi quattromila (avverte l'autore) sono da intendere per uomini perfetti; giacchè

di credenti ve n' ha senza numero.

Sembra fosse comune la credenza nei due principi, ed al malvagio essere dovuto il mondo e il vecchio Testamento. Appoggiati all'Obe-

dire oportet magis Deo quam hominibus, si emancipavano d'ogni autorità terrena; non papa, non vescovi, non canoni o decretali, non dominio temporale dei preti; la Chiesa romana non essere concilio sacro, ma congrega di malignanti; non darsi risurrezione della carne, ridevole la distinzione dei peccati in veniali e mortali, prestigi del diavolo i miracoli; non doversi adorare la croce, simbolo d'obbrobrio; per niuna cosa giurare; nè esser diritto ai magistrati d'infliggere pena corporale. Quanto ai riti, repudiavano l'estrema unzione, il purgatorio e di conseguenza i suffragi pei morti, l'intercessione dei santi e l'ave Maria; per il matrimonio bastare il consenso de' contraenti, senz' uopo di benedizione; non valere il battesimo amministrato agl'infanti; non discendere Dio nell'ostia consacrata da un indegno; i sacramenti non furono istituiti da Cristo, ma inventati dall'uomo.

Del sacramento dell'ordine teneva luogo l'elezione dei loro gerarchi, ch' erano disposti in quattro gradi: il vescovo, il figliuolo maggiore, il figliuolo minore e il diacono. Al vescovo spettava di preferenza l'imporre le mani, frangere il pane, dir l'orazione: mancando lui, suppliva il figliuolo maggiore, se no il minore o il diacono; e in difetto, un semplice credente, e fin anche una catara. I due figliuoli coadiuvavano al vescovo, visitavano i fedeli, e in ogni città v'era un diacono per ascoltare i peccati leggieri una volta al mese; il che dai Lombardi (i quali ritennero la distinzione dei peccati veniali) dicevasi caregare servitium. Il vescovo poi, avanti morire, inaugurava a succedergli il figliuolo maggiore imponendogli le mani.

Quotidianamente allorchè sedevano a mangiar di brigata, il maggiore fra i convitati sorgeva, e, recatosi in mano il pane ed il vino, proferiva Gratia domini nostri Jesu Christi sit semper cum omnibus vobis, spezzava quel pane, lo distribuiva, e quest' era la loro eucaristia. Il giorno della cena del Signore, imbandivano più solennemente; e il ministro, postosi ad un tavoliero, su cui erano una coppa di vino ed una focaccia d'azimo, diceva: — Preghiamo Dio « ci perdoni i peccati per sua misericordia, ed esaudisca alle no « stre petizioni; e recitiamo sette volte il Pater noster a onor di « Dio e della santissima Trinità ». Tutti s' inginocchiano; orato, sorgono; esso benedice il pane e il vino, frange quello, dà mangia-

re e bere, e così è compiuto il sagrifizio.

Per la confessione non rendevano minuto conto della loro coscienza, ma uno recitava a nome di tutti la formola: — Confessiamo innanzi a Dio ed a voi, che molto peccammo in opere, in parole, colla vista, col pensiero ecc. » In casi più solenni il peccatore presentandosi al cospetto di molti col vangelo sul petto proferiva: — Io sono qui avanti a Dio ed a voi, per confessarmi e chiamarmi « in colpa di tutti i peccati che ho sin ora commessi, e ricevere da « voi la perdonanza ». Era assolto col posargli il vangelo sopra il capo. Se un credente ricadesse, doveva confessarsene, e ricevere di nuovo l'imposizione delle mani in privato. L'imposizione delle mani, o consolamento, o battesimo spirituale, era necessaria per ri-

mettere il peccato mortale, o comunicare lo spirito consolatore; e se uno dei perfetti le imponga a un moribondo, e ripeta l'orazione domenicale, quello va a sicura salvazione. Fu per opporsi al consolamento de' Patarini che il concilio Lateranese IV ingiunse ai Cattolici di confessarsi almeno una volta l'anno.

Frà Ranerio aggiunge che, data la consolazione al moribondo, gli chiedevano se volesse in cielo andare tra i mariti o tra i confessori: eleggeva i primi? lo facevano strangolare da un sicario a ciò stipendiato; i confessori? più non gli davano bere nè mangiare. Atrocità gratuite, solite apporsi dall' ignoranza o dalla malignità a tutte congreglie secrete. E per vero non c'è misfatto di cui non siansi tacciati i Patarini; essi ladri, essi usurai, essi sovra tutto carnali, con connubi promiscui e contro natura; adulterio e incesto in qualsiasi grado; non poter l' uomo peccare dall' umbilico in giù, perchè il peccato origina dal cuoré. Ma come credere questa bacchica santificazione del libertinaggio, quando altrove, e ne' libri de' loro stessi nemici, troviamo che giudicavano peccato fino il commercio maritale, imponeansi penose astinenze onde reprimere la carne ribelle alla volontà ed opera del principio cattivo, tre quaresime l'anno, perpetua astinenza da carni e latte, replicati digiuni, iterate preghiere? e san Bernardo, implacabile indagatore di loro colpe, dice: - Non v' era cosa in apparenza più cristiana che i loro discorsi, nè

« più lontana da ogni taccia che i costumi loro » (12).

Non esitiamo a rifiutare per ispurie alcune professioni di fede esibiteci dai loro antagonisti, secondo le quali gl'iniziati rinunziavano, non solo a tutte le sane credenze della religione, ma ad ogni costume, pudore, virtù. Ranerio, uno dei Consolati egli medesimo, indi acerrimo loro persecutore, narra come per l'iniziazione, adunati i credenti, il vescovo interrogasse il neofito: - Vuoi tu renderti alla fede nostra? » Questo afferma, s'inginocchia e pronunzia il Benedicite; al che il ministro ripete tre volte — Dio ti benedica », sempre più discostandosi dall'iniziato. Il quale soggiunge: - Pregate Iddio mi faccia buon cristiano »; e il ministro replica: — Sia pregato Iddio a farti buon cristiano ». L'interroga poi: — Ti rendi a Dio ed al vangelo? Si. — Prometti non mangiar carne, ova, formag-« gio, nè altra cosa se non d'acqua e di legno? (cioè pesci e frut-« te ). Si. — Non mentirai ? non giurerai ? non ammazzerai, neppu-« re vitelli? non farai libidini nel tuo corpo? non andrai scompa-« gnato quando puoi avere compagni ? non mangerai da solo potên-« do aver commensali? non ti coricherai senza brache e camicia? « non lascerai la fede per timore di fuoco, d'acqua o d'altro sup-" plizio? " Risposto che avesse il neofito a ciascuna domanda, l'universa assemblea mettevasi ginocchione: il sacerdote posava sopra il novizio il volume dei vangeli, e leggeva il principio di quel di san Giovanni, poi lo baciava tre volte: così facevano tutti gli altri, che egualmente si davano l' uno all' altro la pace: indi veniva messo al collo dell'iniziato un fil di lana e di lino, ch' e' non doveva levarsi

La colpa, onde più grave e concordemente sono rinfacciati i Pa-Cantu, St. degli Ital. - III. 35 tarini, è l'ostinazione. Fra strazi e tormenti, al cospetto di morte obbrobriosa, non che convertirsi, più s'induravano, protestavansi innocenti, spiravano cantando lodi al Signore, colla speranza di presto congiungersi nel suo abbraccio. In Lombardia serbarono memoria d'una fanciulla, di cui la bellezza e l'età mettevano in tutti compassione; talchè deliberati a salvarla, vollero assistesse mentre padre, madre, fratelli venivano consunti dalle fiamme, così sperando si sarebbe per terrore convertita: ma no; poi ch'ebbe durato alquanto lo spettacolo atroce, si svincola dalle braccia de'suoi manigoldi, e corre a precipitarsi nelle fiamme, e confondere l'ultimo suo anelito con quello dei parenti (13).

L'importanza più urgente di queste eresie era la guerra che portavano alla Chiesa esteriore, scassinando i dogmi inerenti all'unità del sacerdozio, per costituire società religiose speciali. Pur troppo i loro attacchi trovavano appiglio nello scarmigliato vivere del clero, di cui e predicatori e poeti si accordano nell'attestare la de-

pravazione.

Agli errori la Chiesa oppose da principio i rimedi che a lei convengono, riformare i suoi, ammonire o scomunicare i dissenzienti, e vi drizzò lo zelo principalmente dei nuovi frati; poi si valse anche di mezzi mondani e del braccio secolare. Che la società pagana non tollerasse le religioni diverse, l'attestano, non foss'altro, le migliaia di martiri. I padri della Chiesa proclamarono la libertà delle credenze, finchè la loro fu perseguitata; ma come, prevalsa questa, videro gli eretici turbarla, argomentarono che il reprimere gli errori fosse diritto e difesa legittima contro la tirannide della persecuzione e del seducimento. Se la Chiesa è unica depositaria e interprete della verità, sol nella quale vi è salute, non dovrà con ogni modo opporsi alla propagazione dell'errore? Gl'imperatori di Roma cristiani, memori di quando univano in sè i due poteri quali capi dello Stato e supremi pontefici, credettero che la legge, come i beni e la persona, così dovesse tutelare le credenze e il culto; e moltiplicarono decreti in tal proposito (14), diverse pene comminando, di rado la morte, perchè vi si opponevano i vescovi; a questi era affidato il decidere se un' opinione fosse ereticale: la comizione del fatto e la sentenza spettavano al magistrato secolare.

Così procedette la cosa nel dechino dell'impero Occidentale; così continuò in Oriente: ma fra noi, dopo l'invasione, se accadesse di punire un trasgressore delle leggi ecclesiastiche, i vescovi usavano quell'autorità mista di sacro e di secolare che vedemmo ad essi attribuita. Talvolta ancora, considerandosi l'eresia come politica disobbedienza, procedeasi colla forza, siccome dicemmo di E-

riberto arcivescovo di Milano.

Ridesto il diritto romano, come alla tirannia, così vi si trovò appoggio alle persecuzioni contro i miscredenti, senza ricordarsi che la legge d'amore aveva abolita quella fiera legalità. Ottone III poneva Gazari e Patarini al bando dell'Impero e a gravi castighi. Federigo Barbarossa, tenuto congresso a Verona con papa Lucio III, ordinò ai vescovi d'informarsi delle persone sospette d'eresia, e

distinguere gli accusati, i convinti, i pentiti, i ricaduti; quelli convinti d'eresia, sieno spogliati dei benefizi se religiosi e abbandonati al braccio secolare; i sospetti si purghino, ma se ricadono, vengano puniti senz' altro. Sgomentato dal vedere i Valdesi distendersi nelle valli delle Alpi, Giacomo vescovo di Torino pensò reprimerli anche col braccio secolare; laonde da Ottone IV ottenne ampia facoltà di cacciarli dalla sua diocesi (15). Indi Federico II al tempo della sua coronazione fulminò pene temporali contro gli eretici, e le ripetè da Padova con quattro editti, ove « usando la spada che Dio gli ha concesso contro i nemici della fede » vuole che i molti eretici ond' è singolarmente infetta la Lombardia, sieno presi dai vescovi e dati alle fiamme ultrici, o privati della lingua (16).

È questa la prima legge di morte contro i miscredenti: egli stesso poi nelle Costituzioni del regno di Sicilia ne pose un' altra, lamentandosi che dalla Lombardia, ove n' era il semenzaio, i Patarini fossero largamente penetrati in Roma e perfino nella Sicilia (17); e a perseguitarli spedi l'arcivescovo di Reggio e il maresciallo Ricar-

do di Principato.

Sull'esempio e coll'autorità dei decreti imperiali, le varie città fecero statuti contro gli eretici: il senatore di Roma giurava non usare indulgenza ai Patarini, o incorrerebbe la pena di ducento marchi d'argento: in Milano fu posto che qualunque persona a sua libera voluntate potesse prendere ciascuno heretico; item che le case dove erano ritrovati si dovessero rovinare, e li beni che in esse si ritrovavano fossero pubblicati (18). L'arcivescovo Enrico di Settala, allora istituito inquisitore, jugulavit hæreses, come lo loda il suo epitafio; ma i cittadini lo discacciarono. Resta ancora in Milano la statua equestre di Oldrado da Trezzeno podestà, lodato

nell'iscrizione perché Catharos ut debuit uxit (19).

Nè per questo gli eretici cessavano, e da Tolosa, Roma de'Patarini, spargeansi missionari. L'armi spirituali essendo uscite indarno, Enrico cardinale vescovo di Albano implorò il braccio secolare, e menato un esercito ad estirpar l'errore, mandò a ferro e fuoco la Linguadoca. Innocenzo III, appena unto papa, divisò i modi di svellere quei bronchi dalla vigna di Cristo, e spedì monaci a predicare, esortando i principi a secondarli; e quando Ranerio e Guido inqui- 1205 sitori avessero scomunicato uno, i signori doveano confiscargli i beni e sbandirlo, e far peggio a chi resistesse. Di qui cominciò la crociata contro gli Albigesi, che non è da questo luogo il raccontare, ma dove, sotto l'apparenza religiosa, dibatteasi la nazionalità, giacchè la Francia, per ottenere quell'unità che tanti desidererebbero a qualsiasi costo anche per l'Italia, volle sottomettere la Provenza e la Linguadoca, che come romane repugnavano dalle ordinanze germaniche, prevalse nel paese settentrionale. La spedizione fu ac- 120s compagnata da tutti gli orrori delle guerre civili; ma solo gli adulatori del potere secolare poteano versarne ogni colpa sul papa e sulla religione. Oggimai la storia accertò che Innocenzo, mal informato delle iniquità commesse da ambe le parti, non avea mai cessato di predicar pace e moderazione, e dopo la vittoria spedi legato

a-latere il cardinale Pietro di Benevento, perchè riconciliasse colla Chiesa gli scomunicati, e riducesse Tolosa a repubblica indipendente, purchè convertita; assolse i capi della insurrezione, e al figlio di Raimondo da Tolosa, condottiero della guerra, prodigò consolazioni, assegnò il contado Venesino, Beaucaire e la Provenza, e ripetente della guerra della provenza de la Provenza e ripetente della guerra della guerra della provenza e ripetente della guerra della provenza e ripetente della guerra della provenza della guerra della provenza della guerra della provenza della guerra della provenza della guerra della guerra

va: — Abbi pazienza fin al nuovo concilio ».

Sotto i suoi successori la guerra fu proseguita colla ferocia delle guerre nazionali, finchè la Provenza restò sottoposta affatto al redi Francia. Questo era san Luigi, e al nuovo acquisto volle accomunare i provedimenti che contro l'eresia vegliavano in Francia, dov'essa, secondo il diritto comune, era considerata delitto contro lo Stato, e 1245 punita del fuoco. Romano, cardinale di Sant'Angelo, per ottenerne la estirpazione raccolse un concilio, dove si stabili che i vescovi nominerebbero in ciascuna parrochia un sacerdote con due o tre laici. i quali giurassero inquisire gli eretici, e farli noti ai magistrati; chi ne celasse alcuno, fosse punito; e distrutta la casa dove uno fosse côlto. Tal è l'origine del tribunale dell'Inquisizione, specie di corte marziale in paese sovvertito da lunga guerra, e dove rinasceva la mal repressa sollevazione. Invece delle precedenti stragi, e dei tribunali senza diritto di grazia, l'inquisizione era esercitata da ecclesiastici, gente più addottrinata e meno fiera; ammoniva due volte prima di procedere; solo gli ostinati e recidivi arrestava; riceveva al pentimento, e spesso contentavasi di castighi morali; col che salvò moltissimi, che i tribunali secolari avrebbero condannati. Gre-1233 gorio IX poi la sistemò col togliere ai vescovi i processi onde riservarli ai frati Predicatori.

L'Inquisizione avea potestà su tutti i laici, non esclusi i dominanti; ed anche sul basso clero. Arrivato nella città, l'inquisitore ne dava avviso ai magistrati invitandoli a sè; e tosto il capo giurava far eseguire i decreti contro gli eretici, ed aiutare a scoprirli e coglierli; se alcun uffiziale del principe disobbedisse, l'inquisitore poteva sospenderlo e scomunicarlo, e mettere all'interdetto la città. Le denunzie aveano effetto soltanto se il reo non si presentasse di voglia; scorso il termine, era citato; e i testimoni interrogavansi coll'assistenza dell'attuaro e di due ecclesiastici. L'istruzione preparatoria riusciva sfavorevole? gl'inquisitori ordinavano l'arresto dell'accusato, più non protetto da privilegi od asili. Arrestato, nessun più comunicava con esso, faceasi la visita della sua casa, e il sequestro de' beni.

Secondo il diritto germanico ogni libero è obbligato intervenire al giudizio e alla sentenza; le prove di Dio traevano il popolo a spettacolo; il signore feudale convocava i vassalli per rendere giustizia; e la natura de' giudici e del giudizio portava semplicità di procedure. Ma ne' paesi di stirpe romana conosceansi le leggi antiche, di molti affari faceasi carta, il giudizio stesso si scriveva; pure non si pensava ancora di occultare i testimoni al prevenuto, nè di torgii i sussidi che sogliono concedersi in negozi di minore importanza, come sono i civili.

Una costituzione di Celestino III e Innocenzo III riferita nel Di-

ritto canonico (20), distingue le procedure per accusa secondo il codice romano, per denunzia, e per inquisizione; ma in tutte sono pubblicate le testimonianze, ammesse le difese e il dibattimento. Gli eretici dunque, giudicati secondo la legge canonica, benchè mancassero del giudizio dei pari, poteano conoscere i testimoni e l'accusatore, aver un consiglio e pubblico dibattimento. Solo Bonifazio VIII dispensò gl' inquisitori da tante forme qualora ne derivasse pericolo ai testimont (21): Innocenzo VI, dichiarando che tal pericolo può presumersi sempre, generalizzò la riserva, e così venne la procedura secreta, per quanto ostassero i leggisti, la nobiltà, gli uomini comuni che si trovavano esposti all'arbitrio. Tolta la discussione pubblica, ai giudici cessò il modo d'acquistare intima convinzione, e a regole aritmetiche fu sottoposta la coscienza, inventando una convinzione legale diversa dalla convinzione morale, frazionando le prove, e portando fino alla odierna illiberalità.

Dalla quale è chiaro quanto fossero lontani i primi tribunali d'Inquisizione. Ne' governi teocratici, come quelli del medio evo, la religione non va distinta dalla politica; laonde l'eresia è giustiziabile dal braccio secolare. Poi gl'inquisiti erano imputati d'altri delitti contro i cardini della società, come sono la famiglia, la proprietà, l'onore, i quali oggi pure si castigherebbero: se ne fossero colpevoli o no, è difficile l'assicurarlo, come in tutti i processi secreti. Piantato un tribunale, potea sperarsi diverso dagli altri del suo tempo? onde vi si videro rinnovate tutte le sevizie de' processi di Ro-

ma pagana, e il cavillo, e la tortura, e supplizi esacerbati.

L'Inquisizione desta raccapriccio ai buoni Cristiani per le taccie che attirò sopra la religione nostra, e perchè parve giustificare incolpazioni gravissime. Ma oltre essere, nel fatto e in relazione coi suoi tempi, assai meno orribile che non si declami, proponevasi almeno un fine morale, a differenza delle istituzioni oggi sostituitele, ove si procede e castiga nell'interesse d'un principe o per mantenere un dominio costituito sulla forza: se restringeva il pensiero, il faceva o credea farlo per salvezza delle anime, non per puro vantaggio d'un potere dominante: nè quegli spaventi tolsero il sorgere

di grandi e robusti pensatori.

La Chiesa poi non approvò mai, almeno in concilio, un'istituzione siffatta, sebbene non ne abbia mostrato orrore, e siasene valsa come d'una legittima difesa e d'una prevenzione contro mali gravissimi. Soprattutto vuolsi ben distinguerla dalla inquisizione spagnuola, fiera e indipendente a guisa d'una vendetta nazionale, giacchè nei Mori perseguitava non solo i nemici della religione, ma gli stranieri conquistatori contro cui erasi menata per otto secoli la guerra. La congregazione del Sant' Uffizio a Roma, composta di sei cardinali, e fondata da Paolo III nel 1542, non versò sangue (22), benchè fosse il tempo che uomini bruciavansi in Francia, in Portogallo, in Inghilterra. Ecco perchè nel secolo xvi vedremo i popoli respingere fin coll' armi l'inquisizione spagnuola, mentre invocavano la romana.

Stando ai primi tempi, non mancò da fare all' Inquisizione anche

fuori di Linguadoca, e in Italia variissime di forma ed estese furono le eresie. Intanto la vicinanza del papa e l'esservi egli anche principe temporale abituava a resistergli; e nei conflitti di Guelfi e Ghibellini si metteva in discussione l'autorità sua, col passaggio che troppo è facile dalla mondana alla spirituale. I Comuni aveano acquistato la libertà strappandola ai vescovi, sicchè era scemata la riverenza a questi, e in molte lettere i pontefici ne movono querela alle nostre repubbliche, le quali anche non di rado violarono e i beni e le persone dei vescovi (23).

Uscente il xu secolo, Orvieto formicolava di Manichei, introdotti dal fiorentino Diotisalvi, e da un Girardo di Marsano; e diceano nulla significare il sacramento dell'eucaristia, il battesimo non occorrere alla salvezza, non giovarsi ai morti con limosine ed orazioni. Espulsi questi dal vescovo, comparvero Melita e Giulita, che uomini e donne sedussero con aspetto di santità, finchè il vescovo col consiglio di canonici, giudici ed altri ne esigliò ed uccise molti. Un Pier Lombardo vi venne poi da Viterbo, contro del quale Innocenzo III deputò Pietro da Parenzo, nobile romano, che ricevuto fra ulivi e palme, proibì i combattimenti che si costumavano in carnevale e che finivano in sangue; ma poiche gli eretici stimolarono a disobbedire, il primo giorno di quaresima si mischiò fiera zussa, e Pietro sece abbattere le torri donde i grandi aveano ferito il popolo, e diè buoni provedimenti. A Pietro tornato il papa domandò: — Come hai "bene eseguito gli ordini nostri? — Così bene, che gli eretici mi « cercano a morte. — Dunque va, prosegui a combatterli, chè non « possono uccidere se non il corpo; e se t'ammazzeranno, io t'as-« solvo d'ogni peccato ». E Pietro fatto testamento e congedatosi dalla desolata famiglia, ritornò (24).

Innocenzo mosse in persona contro i molti Manichei di Viterbo. rimbrottò i cittadini che tra quelli sceglievano i consoli, ed ordinò che, qualunque ne fosse trovato sul patrimonio di san Pietro, lo consegnassero al braccio secolare per castigarlo, e i beni dividerne fra il delatore, il comune e il tribunale giudicante (25). D'altri abbiam ricordo in Volterra, dove gl'inquisitori, a malgrado del vescovo, atterrarono alcune case d'eretici in Montieri (26). Nel 1193 il vescovo di Worms, legato dell'imperatore Enrico VI, venuto a Prato, fece distruggere case e possessi dei Patarini, con severo divieto di dar loro consiglio od aiuto, o di mettere ostacolo a lui quando li facesse incarcerare (27). Bandi severissimi contro Catari e Patarini e d'altro nome novatori pubblicò Gregorio IX in qualità di sovrano di Roma, volendo fossero mandati al fuoco, o se si convertivano, a carcere perpetuo; e guai a chi li raccogliesse o non denunziasse. Molti in fatto furono arsi, molti chiusi a penitenza nei monasteri di Montecassino e della Cava.

Come ricettatore d'eretici fu assalito, per insinuazione d'Innocenzo IV, il conte Egidio di Cortenova nel Bergamasco, e distruttone il castello. Molti ne avea Brescia, così sfacciati, che dalle torri scagliando fiaccole ardenti scomunicavano la Chiesa romana. Contro di 1225 loro papa Onorio III inviò il vescovo di Rimini, il quale abbattè più

chiese da essi contaminate, e le torri dei Gambara, degli Ugoni, degli Oriani, dei Bottazi. Altri in Piacenza bruciò il podestà Raimondo Zoccola; sessanta a Verona frà Giovanni di Schio in tre giorni subito dopo la pace di Paquara. Nè il Regno ne mancava, ed è proba- 1233 bilmente come una protesta contro le costoro predicazioni che un eremita calabrese andava attorno gridando nel dialetto patrio: Benedittu, laudatu e santificatu lu Patre; benedittu, laudatu e santificatu lu fillu; benedittu, laudatu e santificatu lu Spiritu Santu (28). Ivone da Narbona scriveva a Gerardo arcivescovo di Bordeaux, come viaggiando in Italia, e' si finse cataro, lo perchè in tutte le città ebbe lietissime accoglienze; e « A Clemona, città cele-« bratissima del Friuli, bevvi squisiti vini de' Patarini, robiele, ce-« ratia, ed altri lachezzi (29) ». Vescovo di coloro era un tal Pietro Gallo, che scoperto di fornicazione, fu cacciato di seggio e dalla

Contraddisse vivamente all'errore Antonio da Padova, nativo di 4195 Lisbona, italiano di dimora, che dai Padovani impetrò remissione -1231 ai debitori incolpevoli, e che a nome della religione e dell' umana libertà protestò contro Ezelino, il quale diceva aver più paura dei frati Minori che di qualsiasi persona al mondo. Singolarmente in Rimini combattè gli eretici colla parola e coi miracoli, giacchè una volta, non badandogli gli uomini, furono veduti i pesci venir su pel fiume, e collocarsi a bocca aperta ad ascoltarlo; un' altra un giumento, da lungo tempo digiuno, si prostrò davanti all'ostia consacrata, benchè il padrone Patarino gli porgesse il truogolo dell'avena. Egli fu da Gregorio IX dichiarato arca dei due Testamenti, armadio delle divine scritture; e dai popoli il taumaturgo, il santo; per ornare il cui tempio parvero a gara risuscitare le arti.

Martello degli eretici fu detto san Tommaso d'Aquino; nè men fervoroso apparve san Bonaventura. In Toscana, una matassa di proseliti avea fatti il vescovo Paternon: Gregorio IX aveva ordinato a frà Giovanni da Salerno compagno di san Domenico e ad altri di 1228 procedere giuridicamente contro costui; e il Paternon abiurò, ma ben tosto ricadde, e la potenza de' suoi settari lo assicurava d' impunità, e quando per prudenza mutò paese, gli furono surrogati nel ministerio Torsello, poi Brunetto, infine Jacopo da Montesiascone, che con un Marchisiano e un Farnese erano da prima ministri di esso vescovo.

Il primo inquisitore domenicano stabilito regolarmente a Firenze fu frà Ruggero Calcagni, con autorità d'aver tribunale in convento; eresse il primo processo nel 1243, citò gran numero di Patarini, ed oltre le pene pecuniarie e la censura minacciate ai contumaci, il papa aveva ingiunto alla signoria di consegnare i rei in mano degli ecclesiastici. Caporioni degli eretici comparivano Baron del Barone e Pulce di Pulce, appoggiati dalla fazione imperiale, e secondati da Gherardo Cavriani e casa sua, Chiaro di Manetto, conte di Lingraccio. Uguccione di Cavalcante, i Saraceni, i Malpresa, e da molte dame, fra cui Teodora Pulce, un' Aldobrandesca, una Contrelda, un'Ubaldina ed altre, che erano sempre le prime a dar impulso alle

collette apertesi a favore de' poveri e de' predicanti. Teneansi le adunanze in casa de' baroni, che, come dipendenti dall' Impero, rimanevano esenti dalla giurisdizione comunale: Ruggero però ne fece carcerare alquanti, e avendoli i baroni rimessi in libertà, il papa esortò la signoria a conservar forza alle leggi, e per appoggio inviò frà Pietro da Verona.

Lo zelo di questo s' infervorò contro costoro; la piazza di santa Maria Novella era angusta alla folla accorrente per udirlo, sicche ad istanza di lui la signoria dovette farla ampliare; la società dei 1244 Laudesi da lui istituita cantava Maria e il Sacramento, quasi a sconto degli oltraggi che questi riceveano dai Patarini. Sistemò pure alquanti nobili per guardia al convento dei Domenicani, ed altri che eseguissero i decreti di questi, donde sorse la sacra milizia dei Capitani di santa Maria (30). Crebbero allora processi ed esecuzioni, per quanto i signori le gridassero inumane e illegali, e s' appellassero all' Impero: e avendo il podestà Pace da Pesannola bergamasco tolto a difendere i Patarini e protestato contro le sentenze, da-1255 gl' inquisitori con solennità fu interdetto: ne nasce parte e tumulto, le chiese sono manomesse, di macello contaminati il Trebbio, la Croce, piazza santa Felicita, finchè i Cattolici riescono superiori.

Segnalato per tanto zelo, Pietro viene a farne prova sui Cremonesi e sui Milanesi, i quali, esacerbati dalle battaglie mal riuscite contro Federico II, bestemmiavano il cielo, insultavano ai riti, e sospendeano capovolti i crocifissi. Cominciò egli la persecuzione; ma Stefano de' Confalonieri di Agliate e Manfredi da Olirone congiura-

1252 rono, e lo fecero uccidere mentre passava da Milano a Como. Egli trafitto intrise il dito nel proprio sangue, scrisse per terra Credo, e spirò. D'egual moneta aveano i Patarini pagato frà Rolando da Cremona sulla piazza di Piacenza mentre predicava: Pietro d'Arcagnago, frate Minore, fu scannato in Milano presso Brera per opera di Manfredo da Sesto caporione de'Patarini lombardi con Roberto Patta da Giussano; frà Pagano da Lecco, trucidato co'compagni mentre andava a stabilire l'inquisizione in Valtellina; ed altri. Nel 1279, avendo gl'inquisitori condannata al fuoco una Tedesca in Parma, i cittadini insorsero, saccheggiando il convento de'Domenicani, alcuni anche ferendone, talche i frati a croce alzata partirono. Ma il podestà e gli anziani e i canonici li seguirono e gl'indussero a tornare, promettendo rifarli dei danni e punire gli offensori (31).

A Pietro da Verona, subito venerato col nome di Pietro Martire, 

1239 successe frà Ranerio Saccone suddetto, che spianò la Gatta ritrovo 
degli eretici, e fece bruciare i cadaveri di due loro vescovi, Desiderio e Nazario, tenuti in venerazione; nè si rallentò finchè Martin
Torriano nol fe' cacciare.

Non per tanto Milano restò purgata, e vi levò rumore una Guglielmina, diceano oriunda di Boemia e di gente reale, e che spacciava essere lo Spirito Santo incarnato; da Rafaele arcangelo annuziata a sua madre il di della Pentecoste, come mandata a redimere i Giudei, i Saracini e i cattivi Cristiani; dover morire, poscia

risorgere, ed elevare al cielo l'umanità femminile. Quanto visse, il 1281 popolo la venerò; morta, fu tumulata splendidamente a Chiaravalle, casa de' Cistercesi presso Milano, e tenuta in conto di santa: ma poi l'Inquisizione cominciò ad esaminare i miracoli spacciati, e il vulgo colla solita versatilità suppose che le adunanze de'suoi proseliti fossero convegni di nefandi peccati; onde le ossa di lei furono gettate alle fiamme coi primari suoi seguaci.

Anche alcuni Frati Minori, lasciata la loro religione, viveano solitari, affettando estremo rigore, ed erano chiamati Fraticelli, Bizocchi, Beghini, principalmente negli Abruzzi e nella marca d'Ancona, ed ebbero a maestri un frà Pietro da Macerata e frà Pietro da Forosempronio. Scoperli di errori, vennero condannati e perseguitati. Alquanto più tardi frà Dolcino e Margherita sua donna predicavano attorno a Novara, togliendo ogni restrizione fra i sessi, e permettendo lo spergiuro in cose d'inquisizione; traevansi dietro migliaia di proseliti, sinchè, per ordine di Clemente V, furono cerchiati ed

uccisi (32).

L'Inquisizione fu ammessa in Venezia il 1286, composta di tre giudici, ch' erano il vescovo, un Domenicano, e il nunzio apostolico, sotto la sorveglianza de' magistrati ordinari; nè poteano seder in tribunale senza commissione sottoscritta dal doge. Procedere doveano puramente contro l'eresia; Turchi ed Ebrei non erano eretici; non i Greci, perchè la loro controversia coi papi non era per anco stata risolta; non i bigami, perchè il secondo matrimonio essendo nullo, aveano violato le leggi civili, non il sacramento; gli usurai pure non intaccavano alcun dogma; i bestemmiatori mancavano di riverenza alla religione, ma non la negavano; neppure stregoni e fattucchiere dovean essere passibili a quel tribunale, se non si provasse che avessero abusato de' sacramenti.

Agli erranti la Chiesa contrastava anche col crescere devozione alle cose che da quelli erano conculcate. La compagnia dei Laudesi dalla Toscana erasi propagata nella Lombardia. Giovanni da Schio, il famoso paciere, instituì il pio saluto del Sia lodato Gesù Cristo. La venerazione verso il Sacramento fu cresciuta da miracoli che allora si narrarono: Urbano IV estese a tutta la Chiesa la festa del Corpus Domini, e Tommaso d'Aquino ne compose la bella uffiziatura. A Maria poi si tributò l'entusiasmo onde i cavalieri veneravano le dame loro; e il dogma dell'immaculata sua concezione fu sostenuto fervorosamente dai Francescani; ad onore di lei si formò un salterio sulla forma del davidico; di lei parlarono Pier Damiani, Bernardo, Bonaventura, con un ardore che rimembra quel dello sposo de' Cantici; e fu una gara di circondarla colla poesia del perdono e con fiori di tenerezza. L' Ave Maria si rese generale verso il 1240. San Domenico introdusse il rosario; divozione che fu poi congiunta alla ricordanza della vittoria di Lepánto (1373), quella in cui fu decisa la superiorità de' Cristiani sopra i Turchi, nell' ora appunto che in tutto l'orbe cattolico recitavasi quella semplice formola di salu-

Maria ispira le opere d'arte d'allora : il suo scapolare, propagato

to, di congratulazione, di condoglianza, di preghiera.

dai monaci del Carmelo, orna il petto di tutti, come una divisa di combattenti contro le passioni: ai tre ordini del Carmelo, dei Servitti, della Mercede sotto gli auspizi di lei, quello s'aggiunge dei Gaudenti, da Linguadoca passati in Italia, ove singolarmente si resero memorabili. Continuavano essi a vivere nel mondo e nel matrimonio, « solo imposto odiare e fuggire il vizio, desiare e seguir la viratò, ed alcuna soave soavissima regola, data in segno di onestà, in « remissione d'ogni peccato, ed in premio d'eterna vita » (Fra'Guittore).

(1) Aprò, Storia di Parma, tom. 11. p. 249. Anche più tardi Amedeo VIII di Savoja facea doni a un eremita che s'occupava di mantenere le strade presso Ginevra, e altriad un canonico che fondò la strada da Meillery a Bret. V. Cibrario, Economia polit., 363. Una supplica sporta il 5 aprile 1317 alla signoria di Firenze, comincia: Cum fratres Suncti Salvatorio de Septimo et fratres Humiliatorum omnium Sanctorum de Florentia, olim et hodie multipliciter servierint et quotidie serviant communi et populo florentino in omnibus quæ ipsi communi expediunt etc.

(2) a E tutte le creature appellava fratelli e sirocchie, dicendo che tutti aveano uno cominciamento da un medesimo creatore e padre ». Vila de' Santi Padri. — Fratres mei aves, multum debetis laudare Creatorem.... Sorores meæ hirundines.... Segetes, vineas, lapides et silvas, et omnia speciosa camporum, terramque et ignem, aerem et ventum, ad divinum movebat amorem... Omnes creaturas fratris nomine nuncupabat, frater cinis, soror musca. Tom. Celano suo discepolo. Acta SS. octobris. Vedi i Fioretti di san Francesco, uno de'più cari libri del nostro Trecento.

(3) È particolarità notevole nei frati questa venerazione per le opers di Dio, e la custodia delle piante storiche. Abbiamo già accennato l'albero di san Benedetto a Napoli: a Roma si sta volentieri al rezzo di quello ove san Filippo Neri col bello educava alla virtù i giovani del suo Oratorio: ivi pure a Santa Sabina additano un arancio piantato da san Domenico; uno da san Tommaso d'Aquino a Fondi. Se Aristotele o Teofrasto scrivessero ora la storia naturale, non dimenticherebbero

queste particolarità.

Nullo donca oramal più mi riprenda,
Se tal amore mi fa pazzo gire.
Già non è core che più si difenda . .
Pensi ciascun come cor non si fenda,
Fornace tal come possa patire . . .
Data m' è la sentenza
Che d'amore io sia morto;
Già non voglio conforto
Se non morir d'amore . .
Amore, amore, grida tutto il mondo;

Amore, amore, ogni cosa clama . . . Amore, amor, tanto penar mi fai; Amore, amore, nol posso patire; Amore, amore, tanto mi ti dai; Amore, amore, ben credo morire; Amore, amore, tanto preso m' hai; Amore, amore, fammi in te transire;

Amor, dolce languire; Amor mio desioso, Amor mio dilettoso, Annegami d'amore.

Amor, amor, Jesù son zonto a porto;
Amor, amor, Jesù dammi conforto;
Amor, amor, Jesù sì m' ha inflammato;
Amor, amor, Jesù io sono morto . . .
Amor, amor, per te sono rapita;
Amor, amor, viva, non me dispregia;
Amor, amor, l'anima teco unita;
Amor, tu sei sua vita,
Jam non se po' partire.

Jam non se po' partire, Perchè la fai languire, Tanto struggendo amore.

(5) Ap. Joh. Lucium, De regno Dalmat. pag. 338; e Genaardacci, Storia

di Bologna, lib. v.

(6) Impugnationis arma secum fratres non deferant nist pro defenstone romanæ ecclesiæ, christianæ fidei, vel etiam terræ ipsorum. Cap. vn.

(7) Guitton d' Arezzo scriveva di san Francesco:

Cieco era il mondo, tu failo visare;

Lebbroso, hailo mondato; Morto, l'hai suscitato;

Sceso ad inferno, failo al ciel montare.

Un magnifico elogio Dante ne pone in bocca a san Tommaso e san Bonaventura nel x e xi del Paradiso.

(8) Landulphi Sen., Historia Med. 11. 27.

(9) Mulla pelebant instantia prædicalionis auctoritatem sibi confir-

mari. Stefano di Borbon ap. Gissler, pag. 510.

Che il nome di Valdesi derivi da Pietro Valdo, lo smentisce il trovarlo in un manoscritto di Cambridge nel 1100, cioè settant' anni prima di esso Valdo, ove leggesi in provenzale:

> Que non vollia maudire, ni jurar, ni mentire, Ni ahountar, ni ancire, ni prenre de l'autrui,

Ni venjar se de li sio ennemie,

Illi disent quel és Vaudés, e degne de murir.

Forse vien da wald foresta. — Cataro vuol dire puro, e forse presero tai nome per la pretesa innocente vita. Sant' Agostino già chiama cataristi i Manichel, De hær. Manich. I Tedeschi chiamano ancora ketzer gli eretici. — Patarini furon detti da pati, perchè ostentavano penitenza; o dal pater, che era la loro preghiera. In una costituzione di Federico II leggesi: In exemplum martyrum, qui pro fide catholica martyria subterunt, Patarenos se nominant, veluti expositos passioni. Ed anche le Assise di Carlo I portano nel francese d'allora; Li vice de ceaus son coneu par leur anciens nons, et ne vueulent mie qu'il soient apelé par leur propres nons, mais s'appellent Patalins par aucune excellence, et entendent que Patalins vaut autant comme chose abandonnée à

soufrir passion en l'essemble des martyrs, qui souffrirent torment

pour la sainte foy.

Con infiniti nomi se ne indicavano le varie Sette, de' Gazari, Arnaldisti, Giuseppini, Leonisti, Bulgari (da cui il boucre de' Francesi, eil bolgiron de' Lombardi), Circoncisi, Publicani, Insabbasajati, Comisti (che alcuno volle chiamati così da Como), Credenti di Milano, di Bagnolo o di Concorezzo, Vanni, Fursci, Romulari, Carantani...

(10) Così il Vignerio, reputato dai Protestanti restauratore della storia ecclesiastica. Bibl. hist., addiz. alla P. 11, p. 313. Anche frà Ranerio Saccone dà per origine delle chiese di Francia e d'Italia quelle di Bulga-

ria e Drungaria.

« Quando i Valdesi si separarono da noi, ben pochi dogmi avevano contrari ai nostri, o forse nessuno ». Bossuet, Hist. des Variations, lib. x1. — E frà Ranerio Saccone: Cum omnes aliæ sectæ immanitate blasphemiarum in Deum audientibus horrorem inducant, hæc magnam habet speciem pietatis, eo quod coram hominibus juste vivant, et bene omnia de Deo credant, et omnes articulos qui in symbolo continentur observent; solummodo romanam ecclesiam blasphemant et clerum. Corrado Uspergense dice che il papa Lucio li condanno per alcuni dogmi ed osservazioni superstiziose. Claudio di Seyssel, arcivescovo di Torino, dichiarò irreprovevole la loro vita: lo che a Bossuet pare una nuova seduzione del demonio.

Moltissimi autori ne scrissero: e dopo tornati i suoi re al Piemonte nel 1814, qualche inquietudine su data ai Valdesi risuggiti nelle valli subalpine; onde i re di Prussia e d'Inghilterra porsero ad essi soccorso. Allora vari Inglesi andarono a visitarli, e ne uscirono diversi scritti, quali sono Authentic details of the Valdenses in Piemont and other countrics, with abridged translations of l'Histoire des Vaudois par Bresse, and La rentrée glorieuse d'Henri Armand; With the ancient Valdensian catechism; to which is subjoined original letters, written during a residence among the Vaudois of Piemont and Wurtemberg in 1825. Londra.

GILLY, Narrative of an excursion to the mountains of Piemont in the year 1823, and researches among the Vaudois or Waldenses prokstants inhabitants of the Collien alpes. With maps. Ivi, 4820.

Jones, The history of the christian Church, including the very ink-

resting acount of the Waldenses and Albigenses. 2 vol.

LOWTHEC'S, Brief observations on the present state of the Waldenses. 1825.

ACLAND, A brief sketch of the history and present situation of the Vaudois. 1826.

ALLIX, Some remarks upon the eclesiastical history of the ancient churches of Piedmont.

Recherches historiques sur la véritable origine des Vaudois. Parigi

1836. È cattolico.

PEYRUN, Notice sur l'état actuel des églises vaudoises. Ivi, 1822. Lisostiene coevi del cristianesimo.

A. Muston, Hist. des Vaudois des vallées du Piemont. 1834.

L' Israël des Alpes, ou les Martyrs vaudois li sa oriundi da Leone, che nel 1v secolo si separò da papa Silvestro, quando questi accello

beni temporali da Costantino.

(11) Abbiamo consultato in proposito moltissime opere e diversi manoscritti e processi. Il cremonese Moneta, uom dissoluto, sentendo predicare in Bologna Reginaldo d'Orleans, si convertì, e fatto inquisitor della fede a Milano il 1220, tomquam leo regions si scagliò contro le

ercsie, e scrisse una Summa theologica, grosso volume in-foglio, edito a Roma il 1743 dal padre Tommaso Agostino Richino col titolo Venerabilis patris Monetæ cremonensis, ordinis Prædicatorum, sancto patri Dominico æqualis, adversus Catharos et Valdenses libri quinque. Il Saccone, dopo stato cataro diciassett' anni, si convertì, e li perseguito come vedremo; e la sua Summa de Catharis et Leonistis, sive Pauperibus de Lugduno fu inserita nel Thesaurus novus anecdotorum dei PP. Martene e Durand, Parigi 1717, tom. v. In questa Summa trovo menzionato un volume di dieci quaderni, in cui Giovanni di Lugio avea deposti i suoi errori. Buonaccorso, gia vescovo dei Catari in Milano, li confutò nella Manifestatio hæreseos Catharorum: è nello Spicilegio del padre d'Achery, tom. 1. p. 208 del 1723. Nel suddetto Thesaurus veggasi pure una dissertatio inter Catholicum et Paterinum; e l'opera di frà Stefano di Bellavilla inquisitore.

Questo punto si attacca a opinioni ridestatesi ai giorni nostri sul comunismo, onde molto se ne parlò di recente, e meritano principalmente riflesso Dölinger nella Storia ecclesiastica, l'Université catholique 1847 marzo e aprile, e una dissertazione di Schmidt premiata dall' Istituto

di Francia.

(12) Il domenicano Sandrini, che potè a sua posta e volle indagare gli archivi del Sant' Usizio in Toscana, scrive: — Per quanto io abbia ceracto ne' processi eretti da' nostri frati, non ho trovato che gli eretici a Consolati in Toscana passassero ad atti enormi, e che si commettesse a mai da loro, massime tra uomini e donne, eccesso di senso; onde, se a i frati non si tacquero per modestia, il che non mi par credibile in a uomini che abbadavano a tutto, i loro errori erano, più che di sena sualità, d'intelletto ». Ap. Lanzi, Lezioni di antichità toscane, xvii.

(13) MONETÆ Summa.

- (14) Due ne pubblicò Costantino contro gli eretici, uno Valentiniano I, due Graziano, quindici Teodosio I, tre Valentiniano II, dodici Arcadio, diciotto Onorio, dieci Teodosio II, e tre Valentiniano III, tutti inseriti nel codice Giustinianeo.
- (15) a Late patet Dei clementia, qui, pulso infedelitatis errore, veritaa tem fidei suis fidelibus patefecit: justus enim ex fide vivit, qui vero
  a non credit, jam judicatus est. Nos igitur, qui gratiam fidei in vanum
  a non recipimus, omnes non recte credentes, qui lumen fidei catholicae
  a haeretica pravitate in imperio nostro conantur extinguere, imperiati
  a volumus severitate puniri, et a consortio fidelium per totum impea rium separari; praesentium tibi auctoritate mandantes, quatenus haea reticos Valdenses et omnes qui in Taurinensi dioecesi zizaniam sea minant falsitatis, et fidem catholicam alicujus erroris seu pravitatis
  a doctrina impugnant, a toto Taurinensi episcopatu imperiali auctoria tate expellas; licentiam enim, auctoritatem omnimodam, et plenam
  a tibi conferimus potestatem, ut, per tuae studium sollicitudinis, Taua rinensis episcopatus area ventiletur, et omnis pravitas quae fidei caa tholicae contradicit, penitus expurgetur. Ap. Gioffredo, Storia delle
  alpi Marittime, al 1209.

(16) Il professore Höffler a Monaco pubblicò (Kaiser Friedrich II, ein Betrag etc. 1844) alcune nuove lettere di Federico II, fra cui la se-

guente a papa Gregorio IX, relativa all' inquisizione ereticale:

« Celestis altitudo consilii, que mirabiliter in sua sapientia cuncta dis-« posuit, non immerito sacerdotii dignitatem et regni fastigium ad « mundi regimen sublimavit, uni spiritualis et alteri materialis confe-« rens gladii potestatem, ut hominum ac dierum excrescente malitia, et « humanis mentibus diversarum superstitionum erroribus inquinatis,

a uterque justitie gladius ad correctionem errorum in medio surgeret. a et dignam pro meritis in auctores scelerum exerceret ultionem...Quia a igitur ex apostolice provisionis instantia, qua tenemini ad extirpan-« dam hereticam pravitatem, potentiam nostram ad ejusdem heresis exa terminium precibus et monitionibus excitatis; ecce ad vocem virtua tis vestre, zelo fidei quo tenemur ad fovendam ecclesiasticam unitaa tem gratanter assurgimus, beneplacitis vestris devotis affectibus cona currentes, illam diligentiam et sollicitudinem impensuri ad evellena dum et dissipandum de predictis civitatibus pestem heretice pravitaa tis, ut auctore Deo, cui gratum inde obsequium prestare confidimus, a ac vestris coadjuvantibus meritis, nullum in eis vestigium supersit a erroris, ac finitimas et remotas quascunque fama partes attigerit, ina flicta pena perterreat, et omnibus innotescat nos ardenti voto zelare a pacem Ecclesie, et adversus hostes fidei ad gloriam et honorem ma-« tris Ecclesie ultore gladio potenter accingi. Dat. Tarenti xxvIII feb. ina dict. iv. »

In un' altra lettera, esso Federico insiste con nuovo calore per la repressione degli eretici: « Ut regi regum, de cujus nutu feliciter ima peramus, quanto per eum hominibus majora recipimus, tanto magnia ficentius et devotius obsequamur, et obedientis filii mater Ecclesia « videat devotionem ex opere pro statu fidei christiane, cujus sumus « tanquam catholicus imperator precipui defensores, novum opus as-« sumpsimus ad extirpandam de regno nostro hereticam pravitatem, a que latenter irrepit et tacite contra fidem. Cum enim ad nostram aua dientiam pervenisset, quod, sicut multorum tenet manifesta suspicio, a partes aliquas regni nostri contagium heretice pestis invaserit, et in a locis quibusdam occulte latitant erroris hujusmodi semina rediviva, a quorum credidimus per penas debitas extirpasse radices, incendio a traditis, quos evidens criminis participium arguebat; providimus ut a per singulas regiones justitiarias cum aliquo venerabili prelato de a talium statu diligenter inquirant, et presertim in locis, in quibus su-« spicio sit hereticos latitare, omni sollicitudine discutiant veritatem. « Quidquid autem invenerint, fideliter redactum in scriptis, sub ambo-« rum testimonio serenitati nostre significent, ut per eos instructi, ne a processu temporis illic hereticorum germina pullulent, ubi fundare a studemus fidei firmamentum, contra hereticos, et fautores eorum, si a qui fuerint, animadversione debita insurgamus. Quia vero supradicla a vellemus per Italiam et Imperium exequi ut sub felicibus temporibus a nostris exaltetur status fidei christiane, et ut principes alii super his a Cesarem imitentur; rogamus beatitudinem vestram quatenus ad vos. a quem spectat relevare christiane religionis incommodum, ad tam a pium opus et officii vestri debitum exequendum diligentem operam a assumatis, nostrum si placet efficaciter coadjuvandum propositum ut « de utriusque sententia gladii, quorum de celesti provisione vobis ac a nobis est collata potentia, subsidium non dedignatur alternum, herea ticorum insania feriatur, qui in contemtum divine potentie extra maa trem Ecclesiam de perverso dogmate sibi gloriam arroganter assumunt. a Messine, xv jul. indict. vi ».

(17) Constitutio Inconsutilem; Const. De receptoribus, lib. 1. — Una lettera d'Onorio III papa alle città lombarde 1226 (RAYNALD, ad an. Nº 26) dice « che l'imperatore gli recò lamento perchè esse città l'avessero impedito di procedere come si era proposto contro l'eresia ».

(18) RAYNALD, ad 1231. — Corio, part. ii. f. 72.

(19) Per ussit: è in piazza de'Mércanti. Ma Galvano Fiamma, frate, cronista di retto senso, dice: In marmore super equum residens sculptus

fuit, quod magnum vituperium fuit. Il Frisi, nelle Mem. di Monza, 11. 101, reca gli statuti dell'arcivescovo Leon da Perego e dell'arciprete di Monza contro gli eretici.
(20) Cap. xxxı De simonia; cap. xxıv De accusationibus.

(21) Cap. fin. De hæreticis.

- (22) Benguer, Dictionnaire théol., voc. Inquisition. Gli Enciclopedisti rimproverano all' inquisizione spagnuola d'aver abusato « neil' esercizio d'una giurisdizione, in cui gl'Italiani suoi inventori usarono tanta dolcezza ».
- (23) Per dire un caso fra cento, nel 1220 i Trevisani diedero il guasto alle diocesi di Ceneda, Feltro, Belluno; e delle due ultime uccisero anche i vescovi.

(24) Bolland, tom. x, Vita s. Petri Parens. (25) Regesta, num. 123. 124, e pag. 130, lib. x.

(26) Giachi, App. alle Ricerche storiche di Volterra.

(27) Archivio dipl. fiorentino.

(28) RICARDI S. GERMANI, Chron. ad ann. 1232.

(29) Ap. Mattia Paris ad 1243.

(30) Firenze serba molte memorie di que' fatti. Sulla facciata dell' uffizio del Bigallo, rimpetto a San Giovanni, due affreschi di Taddeo Gaddi figurano san Pietro martire quando a dodici nobili fiorentini dà lo stendardo bianco colla croce rossa per tutela della fede. San Pietro fu sepolto in Sant' Eustorgio a Milano, coll'epitatio scritto da san Tommaso:

Præco, lucerna, pugil Christi, populi fideique. Hic silet, hic tegilur, jacet hic mactatus inique Vox ovibus dulcis, gratissima lux animorum, Et verbi gladius, gladio cecidit Catharorum etc.

(31) Chron. parmense nei Rer. it. Scrip. 1x.

(32) Fr. Christ. Schlosser, Abelardo e Dolcino: Vita ed opinioni d'un entusiasta e d'un filosofo. Gota 1807. — C. BAGGIOLINI, Dolcino e i Patareni. Novara 1858.

la fede, e divenuto autore universale, abituò gl'intellettì a una maniera rigorosa, precisa e coerente di discutere, mostrare, difendere, impugnare per via di regole prestabilite; quella dialettica insomma, che prima l'italiano Zenone d'Elea aveva insegnata, e che fu delle primarie coadiutrici della scienza greca, ma che, se si restringa a pure forme e categorie, impaccia la ragione, anzichè soccorrerla. Tale divenne nelle scuole, onde prese il nome di scolastica, troppo a torto derisa.

Questa geometria della ragione premette precisamente il suo teorema, stabilisce principi inconcussi, deduce le illazioni con raziocinio serrato, senza abbellimenti nè svaghi, valendosi solo di parole chiaramente definite, procedendo sempre dal noto all' ignoto, eliminando le idee vaghe e i termini equivoci. Que' principi non potea darli che la rivelazione: quell' arte si esercitava sulle due nozioni fondamentali del Creatore e della creatura, per trovarne e chiarinne la relazione ch' è la fonte d'ogni morale, e conciliare la fede rivelata colla ragion pura e coi fenomeni della vita esterna. Prendendo le mosse da generalità indubitabili perchè rivelate, limitavasi a difendere e chiarire dogmi parziali, a vedere in che modo accettar la rivelazione e conoscere il sentimento comune, rinunziando alla disputa non appena la Chiesa avesse sentenziato.

Nulla più facile che l'abusare della logica. Il minuzioso speculare disgiunto dall'applicazione, dalla sperienza, dalla erudizione, da ogni bellezza, le frivole distinzioni, il sillogizzare non tanto per raggiungere la verità, quanto per uniformarsi a certe regole o per avviluppare gli avversari, il puntigliarsi fin sulla distinzione di sillabe, congiunzioni, preposizioni, e innestare alla logica quanto di vano comprendevano la grammatica e la geometria affine di dimostrare ogni cosa, perfino i contrari, furono gli abusi della Scolastica, che mettendo la disputa per iscopo non per mezzo, e confondendo il metodo colla sostanza, faceva invanire e delirare nella pre-

sunta onnipotenza della logica.

Suo oracolo era Aristotele, per verità maestro eccellente, poiche in esso trovasi anche la critica degli altrui sistemi e il modo di confutarli, mentre Platone non dà che il proprio dogma. Ma lo Stagirita che erige in principio supremo la natura, come poteva essere l'autore d'una scienza tutta religiosa? Poi esso giungeva in Europa nelle versioni e coi commenti de' Masulmani e degli Ebrei, che gli aveano prestato assurdi sentimenti e sofisterie. I nostri nel tradurre quelle traduzioni, nuovi errori vi sovrapposero; nè la critica e la filologia sapevano riconoscervi l'alterazione, mentre l'idolatria professatagli impediva di crederlo in fallo. Anzichè luce, ne venne dunque un ingombro d'errori, fatica erculea a quelli che voleano conciliarli colla teologia dogmatica. Più tardi Federico II ne procurò una versione sopra il testo greco, e la fece deporre nell' università di Bologna; Manfredi suo figlio la spedì a Parigi: ma nulla ce ne rimane per poter dire quanto avviasse alla retta intelligenza di quello che per antonomasia chiamavasi l' Autore.

Quest' esclusiva predilezione incagliava lo sviluppo cattolico delle

Cantù, St. degli Ital. - III, 36

scienze, e le logiche speculazioni sviavano dalle ricerche storiche. e si baloccavano attorno a frivole quistioni. Cosa faceva e dove stava Iddio prima di creare? se nulla avesse creato, qual sarebbe la sua prescienza? potè egli fare le cose in altro modo da quel che k fece? v' ha tempo in cui egli conosca più cose che in un altro? può fare che ciò che è non sia; e per esempio, che una meretrice sia vergine? Iddio, incarnandosi, si uni all'individuo od alla specie? il corpo di Cristo alla destra del Padre sta seduto o in piedi? e le vesti con cui comparve agli apostoli dopo risorto, erano reali od apparenti? e le assunse con sè in cielo? e ve le tiene ancora? e nella eucaristia sta nudo o vestito? che divengono le specie eucaristiche dopo mangiate? In qual maniera s'operò il'incarnazione nel seno di Maria? san Paolo fu rapito al terzo cielo nel corpo o senza? il pontefice potrebbe cassare i decreti degli apostoli, e formare un articolo di fede ? o abolire il purgatorio ? è semplice mortale, o una specie di divinità? e tutta la Bibbia diveniva un'arena di disputazioni. secondo che gli uni vi rintracciavano il senso letterale, altri l'allegorico, altri il mistico. Censurare, come si fa, la scienza per gli abusi che ne derivarono, è ingiusto come di chi condannasse la letteratira odierna a cagione de giornalisti; e tanto più che quelle formole e quello spinoso non erano frutto della barbarie, ma già si troyano ne' dialettici antichi. anzi in Aristotele stesso.

La Chiesa non soffocava quell' attività, ma stava in occhi a tutelar i dogmi, e ben presto fu chiaro che con questi tutelava la verilà e la ragione. Accortasi degli errori che rampollavano sopra la dottrina aristotelica, talora ne proibì l'insegnamento: onde altri si diedero a sceverare due ordini di verità, la filosofica e la religiosa; e lasciando arbitri di questa i santi padri, discutevano secondo Aristotele i fenomeni dell' intelletto, l' origine e il valore delle idee, i fon-

damenti della conoscenza, in somma la metafisica.

Altri hanno faticosamente tratteggiato i procedimenti del pensiero in que' secoli mal conosciuti; e noi limitandoci alle glorie italiane, ricorderemo gli insigni Lanfranco di Pavia e Anselmo d'Aosta, che in Inghilterra rappresentarono il principio spirituale a fronte del potere politico. Il primo, nato da famiglia senatoria, educato 1805. nelle scuole di arti liberali e di legislazione secondo il patrio costume (5), andò frate, e non sentendosi vigore bastante pei lavori campestri a cui si dedicavano i monaci, già avendo grido di dialettico e giureconsulto nella patria scuola de'giudici longobardi, recossi in Normandia. Aggresso da masnadieri e lasciato avvinto a un albero tutta la notte, aspettando la morte volle pregare, e trovò che neppur una preghiera sapeva a memoria. Vergognato, stabilì darsi tutto a Dio, e liberato da alcuni passeggeri, si fe' da loro indicare il convento più umile e povero. Gli nominarono Bec, ed egli vi si rese. subì un severo noviziato, tacendo per tre anni, e quando leggeva in refettorio, il priore lo rimproverava di proferir male il latino: una volta lo corresse dell' aver fatta lunga la seconda di docere, e il valente dottore si rassegnò a farla breve, stimando un errore di prosodia minor male che una disobbedienza.

In questa docilità imparò a comandare, e presto fu assunto consigliere e ministro di Guglielmo conquistatore dell' Inghilterra, ed arcivescovo di Cantorbery; e sostenendo l'interesse cattolico in quell'isola dopo soggiogata dai Normanni, favorì a questi perchè credea giovassero a quello. Servendo al terribile conquistatore, spesso il correggeva o frenava; udendo un cortigiano paragonare la reggia alla maestà del cielo, come avrebbe potuto fare un poeta napoleonico, esortò a farlo vergheggiare perchè più non osasse bestemmie tali; se accondiscese a Guglielmo, seppe evitare il conflitto che prevedeva imminente col potere ecclesiastico. Negli impacci di chi è a parte dell'autorità e sembra farsene cieco stromento, quante volte ribramò e chiese la solitudine del suo chiostro, ove ad assicurar la pace della coscienza basta una cosa, obbedire!

I tanti affari non lo distolsero dagli studi, e rinnovatore della critica, esaminò, confronto, corresse i testi che l'eretico Berengario avea falsati per negare la presenza reale nell'eucaristia: sviluppandosi dalle fasce scolastiche, spaziò in modo oratorio; e riprovando la sottigliezza dei tropi e dei sillogismi e l'inane fallacia della dialettica d' Aristotele, chiama sapiente chi conosce e glorifica Dio, e

pienezza della dottrina l'intenderne il mistero e la sapienza.

Discepolo suo, e successore nel priorato di Bec, poi nell'arcivescovado, Anselmo d' Aosta, con fermezza calma e dolce, non cercando la persecuzione, ma non sviando un punto dal sentiero per evitarla, intelletto elevato e cuor puro, carattere amabile che traeva grandezza dalla fede profonda e dall'amor di Dio, per sagacia e pietà fu chiamato un secondo Agostino, e sulle traccie di questo diede dimostrazioni ancor venerate sopra l'essenza divina, la trinità, l'incarnazione, la creazione, l'accordo del libero arbitrio colla Grazia. I suoi monaci l'aveano pregato a valersi di forme agevoli, e d'argomenti adatti alla comune capacità, e provare per via di raziocini rigorosi e necessari (4); e in fatto nel Monologium s'industria a spiegare la scienza delle cose soprannaturali per via di razionali principi, cercando l'alleanza della fede colla ragione, proteggendo la religion naturale e la rivelata da tutte le obiezioni mediante un argomentar sottile; estendendosi anche alla metafisica e alla fisica, che speculano l'una sulla parola rivelata, l'altra sulla natura manifestata dai sensi; e digredendo su altre materie non immediatamente connesse col dogma. Al supremo problema dell'intelletto cercò egli spiegazione nell'idea universale, la quale non potrebbe sussistere come percezione dello spirito senza la realità dell'oggetto; e credette fosse quella della perfezione infinita di Dio, il quale nell' ordine logico sta a capo di tutte le idee, come di tutti gli esseri nell' ordine reale.

Lo stolto che dice Non v' è Dio, concepisce un essere a tutti superiore, sebbene affermi che non esiste. Affermazione assurda, atteso che quest' ente resterebbe inferiore a un altro che a tutte le perfezioni congiungesse l'esistenza. Sono gli argomenti stessi che furono sviluppati poi da Cartesio; ed un monaco dell' xi secolo trovava, e precisamente esponeva la sola prova compiuta e soddisfacente

regole rettissime, giacchè fondate sugl' insegnamenti della Chiesa: ma poichè il nostro lavoro verte principalmente sulla scienza degli Stati, noi lasceremo il resto per arrestarci alquanto sul diritto e la politica di lui, che insomma sono quelli professati dal clero, quan-

d'anche non applicati.

Fonda Tommaso la sua teoria del diritto sopra la legge. Questa è quadrupla: l'eterna, legge del governo divino generale del mondo; la naturale, partecipazione della legge eterna, valevole per tutti gli enti finiti razionali; l'umana, riferibile alle condizioni particolari degli uomini; la divina, che consiste nell'ordine di salute da Dio stabilito nella sua speciale providenza per gli uomini. Il diritto nello Stato è naturale, fondato nella natura invariabile dell'uomo, o positivo, stabilito per convenzione o promessa: e concerne solo la legalità degli atti esterni, mentre la giustizia interiore impone di far

il giusto per amor di Dio.

La legge è una misura imposta ai nostri atti, un motivo che ci spinge o distoglie dal fare, una dipendenza della ragione: ha dunque per iscopo il ben essere comune. Dovendo il fine esser adempito da chi vi ha interesse immediato, le leggi saranno opera di tutto il popolo, o di chi del bene di esso è incaricato; e però la legge può definirsi « un ordine ragionevole a comune vantaggio, promulgato da chi ha cura del pubblico interesse ». Diretta a mantenere la pace e propagar la virtù fra gli uomini, deve conformarsi alla giustizia pel fine che si propone, per l'autore da cui deriva, per le forme che osserva, cioè mirare al bene dei più, non trascendere il potere dellegislatore, ed equamente distribuire i pesi che ciascuno dee portare pel comune vantaggio. È ingiusta ove s'opponga al bene relativo dell'uomo, o al bene assoluto che è Dio: in tal caso non è legge ma violenza, nè obbliga al fôro interno, se non fosse per gli scandali che produrrebbe la trasgressione. E per natura e per ragione si deve a gradi procedere dal meno al più perfetto; onde i cangiamenti nella legislazione sono giustificati dalla mobilità della ragione, dalla mutabilità delle circostanze. Popolo pacifico, grave, oculato ai propri vantaggi, ha diritto di sciegliere i suoi magistrati; lo perde se corrotto.

Vuolsi che durino la città e la nazione? tutti abbiano parte al governo generale, acciocchè tutti sieno interessati a mantenere la pace pubblica; nella forma politica le autorità si bilancino. La più destra combinazione sarebbe un principe virtuoso, che sotto di sè ordinasse un certo numero di grandi cariche per governare secondo l'equità, cernendoli da ogni classe e sottoponendoli ai suffragi della moltitudine, col che associerebbe al governo l'intera società. Il principe deve al suddito la fedeltà stessa che ne esige: se avvilisce Dio ne'poveri, imita i soldati che percotevano Cristo colla canna messagli in mano: se grava le imposte, pecca d'infedeltà agli uomini, d'ingratitudine a Dio, di sprezzo agli angeli custodi, sopra i quali rica-

dono le offese recate ai loro custoditi.

Colpa mortale sarebbe la ribellione contro alla giustizia e all'utilità comune, non il resistere e combattere pel pubblico bene. Principe che si propone il personale soddisfacimento anzichè la comune felicità, cessa d'essere legittimo, e l'abbatterlo non è più sedizione, se pur non si operi con disordine tale da cagionare mali maggiori della tirannia stessa. Il tiranno si tiene fra certi limiti? convien tollerarlo per cansare pericolo di peggio; eccede? può essere giudicato e anche deposto da un potere regolarmente costituito: attentare contro la sua persona per fanatismo e vendetta non è mai lecito.

Su questi larghi principi posavasi il liberalismo, che la scuola talora spinse fin al di là: donde la taccia che il secolo nostro, ipocrito in parole, sguaiato in fatti, le dà di avere giustificato il regicidio. Al moderno diritto delle genti pose Tommaso le fondamenta, che lo distinguono dal micidiale degli antichi: e certi missionari d'un nuovo cristianesimo, che credono nati ieri i concetti della libertà e dell'eguaglianza, stupirebbero leggendo quel che Tommaso pensava della

nobiltà (6).

Ma come la pensava egli sul propagare la fede per mezzo della forza? Degli Infedeli alcuni non abbracciarono mai la fede, come Pagani ed Ebrei; altri ne disertarono, come gli eretici e gli apostati. Questi sono mentitori d'una promessa, e ne vanno puniti: gli altri non devono per verun modo essere forzati alla fede, ma solo a non manometterla con bestemmie, con prediche, con violenze. I fedeli movono spesso guerra agli infedeli, non già per costringerli a credere, ed anche dopo la vittoria se ne lascia libertà al prigioniero, ma perchè non impediscano ai credenti il convertirsi o il perseverare (7).

Sì grand' uomo, eppure umilissimo, ricusò nell' Ordine ogn' altra dignità fuor quella di definitore: e nella contemplazione talmente restava assorto, che navigando non s'accorse d'una fiera burrasca; tenendo una candela non sentì da quella bruciarsi il pugno; sedendo a banchetto col re di Francia, repente battè sulla tavola esclamando: — Ecco un argomento invincibile contro i Manichei ». Quando si trattò di canonizzarlo poco dopo la morte, gli oppositori notavano ch' e' non aveva operato miracoli; ma papa Giovanni XXII esclamò: — Ne fece tanti, quanti articoli scrisse »; e soggiungeva: — Tom- « maso rischiarò la Chiesa più che tutti insieme i dottori, e maggior « profitto si trae dallo studiare un anno agli scritti suoi che dal leg- « gere tutta la vita que' degli altri ».

Diversa eppur non avversa alla scolastica argomentatrice, la scuola mistica cercava non esercizio allo spirito ma nutrimento all'affetto; tutto riconduceva al sentimento ed alla contemplazione, assegnando i gradi onde con questa elevarsi al primo vero; in luogo dell'arida dialettica adoperava linguaggio immaginoso, simbolicamente interpretando la natura, appoggiandosi sulla misteriosa attrazione verso il bene assoluto e l'infinito, e sulla dilezione estatica, fondo della

nostra sensibilità.

Giovanni Fidanza da Bagnarea fu salvato da una malattia infanti- 1221 le per intercessione di san Francesco, il quale disse a sua madre: -7

— È una buona ventura »; onde vestitosi francescano, fu noto col nome fratesco di Bonaventura. Dotto di tutta la scienza d'allora, sommesso insieme e indipendente, cautamente valutando le forze

relative della credenza e dell' intelletto, tentò conciliare Aristotelici, Platonici, Arabi; cioè il raziocinio e l' intuizione, il misticismo e la dialettica dirigere in armonia, non ad arguzie curiose, ma a supreme quistioni. Non che negare ogni certezza ai sensi, tende a rintegrare l' infallibilità della ragione, facendo che Dio abbia poste le premesse nell' intelletto, e conformatolo in guisa che sia costretto assentire al vero, non quasi percezione nuova ma come riconosca cose innate a sè. Osò anche tentare un albero enciclopedico dell'umano sapere, men lodato, non men lodevole di altri posteriori (8), e che mostra come sapessero d'alto luogo riguardare la scienza questi Scolastici cui si dà taccia di angusti e meschini.

Bonaventura fu noverato fra' più insigni del tempo: quando san Tommaso suo amico gli domandava da quai libri traesse tanta scienza, gli mostrò il crocifisso; e tutte pietà sono la sua Vita di san Francesco, lo Specchio della Vergine, l' Itinerario dell' anima al cielo. A forza di preghiere si fece esonerare dall' andare arcivesco vo di York; e stava lavando scodelle quando gli fu annunziato ch'era cardinale. Al suo funerale assistettero Gregorio X, il re d'Aragona, cinquanta vescovi, sessanta abbati, più di mille preti; ottant' anni dopo morto fu canonizzato, e scritto col titolo di serafico (9) fra i dottori della Chiesa, dopo Ambrogio, Agostino, Girolamo, Gregorio

Magno e l' Aquinate.

Anche la scuola contemplativa ebbe i suoi deliramenti, e Giovanni di Parma pubblicò un Introduttorio all'evangelo eterno, ove annunziava che, siccome il Testamento antico avea dato luogo al muovo, così questo non bastava più alla perfezione, e un altro se verrebbe tutto d'intelligenza e di spirito. Altri caddero nel panteismo e nella negazione del proprio essere, ed applicati alle scienze

s' abbuiarono nell'astrologia e nell' alchimia.

Del diritto romano mai non erasi perduta affatto la memoria: ma quella legislazione è troppo complicata e dotta per gente incolta, troppo difficile ad armonizzare col sistema barbaro. Si dovette dunque applicarsi ad agevolar l'uso quotidiano del gius longobardo, e ridurlo a sistema per via d'un testo intelligibile, di dichiarazioni, di formole di processo. A ciò diede principale opera la scuola di Pavia. che volta solo alla letteratura nei tempi de' Carolingi, da quelli di Ottone I vi uni la giurisprudenza e compilò il Liber legum Longobardorum. I maestri di quella erano anche giudici, e accoppiando la teoria alla pratica, e conoscendo il diritto romano, composero una glossa che fu equiparata al testo legale. Ebbero nome tra essi Sigefredo, Guglielmo, Bailardo, Buonfiglio, e quel Lanfranco da Pavia. di cui dicemmo (10). Man mano che le città italiane crescevano di ricchezze, di commercio, di potenza, occorreano nuove complicazioni cui non era sufficiente il diritto germanico, mentre si trovavano risolte nel romano; sicchè a questo applicaronsi gl'ingegni, costituendo una nuova classe di cittadini, i giureconsulti.

Quando i Pisani espugnarono Amalfi nel 1135, ne tolsero l'unico esemplare delle *Pandette*, e Lotario II in benemerenza lo cedelle a loro, decretando che nella pratica si sostituisse il gius romano al

germanico, e cattedre per insegnarlo. Così dicono: ma nessun vide questo diploma, ed è dimostrato che in verun tempo le Pandette erano cadute in dimenticanza (11); sicchè questa è una novella che traduce in racconto di tempo è luogo determinato un avvenimento d'incerta origine. Esso codice fu gran tempo custodito a Pisa come una reliquia, nè mostrato che con solennità, poi trasferito a Firenze, monumento d'altre vittorie, ove è non difficilmente visibile in quél tesoro di manoscritti ch'è la biblioteca Laurenziana. La scrittura il prova contemporaneo di Giustiniano; e che sia l'unico originale si dedurrebbe da questa bizzarria, che avendovi il legatore per isbaglio trasposto un foglio, tutti gli esemplari conosciuti hanno l'errore medesimo, come materialmente trascritti. Sembra però che i glossatori possedessero altri testi, collazionando i quali ne formarono uno bolognese, detto la vulgata: pure la loro rarità è attestata dall' importanza attaccata al possesso di questo codice, la cui scoperta e il trionfo menatone fissarono su quello l'attenzione dei molti che la progredita civiltà avea disposti ad una legislazione più raffinata. Allora dunque lo studio del romano diritto penetra nelle scuole, in gara colla teologia e la scolastica, mentre si applica anche alla vita.

Irnerio, che prima aveva insegnato grammatica, passò a leggere 1100 le Pandette a Bologna sua patria; e i giovani che trassero in folla a -20? questa scienza nuova, reduci alle patrie, ne applicavano i canoni ai casi particolari, se non altro come supplemento alla locale. Restano in gran parte le glosse di quest'illustre, e memoria d'altre opere sue ad uso della scuola, dalla quale poi si staccò per servire all'imperatore. Pensator rigoroso, trasse ogni cosa dal proprio capo, ignorando i lavori fatti o tentati intorno al diritto ne' secoli precedenti (12).

Si nominano fra'suoi discepoli più insegnati i bolognesi Bulgaro ós aureum, Martin Gossia copia legum, Jacopo e Ugone da Porta Ravegnana. La Somma del Codice di Roggerio è il primo tentativo sistematico intorno alla scienza del diritto. Ottone piacentino, per quanto assoluto e di smisurata vanità, non manca di spirito scientifico e cognizion delle fonti. Giovanni Bassiano da Cremona, preciso nell' esposizione, trovò forme ingegnose, benchè talvolta buie; professò a Mantova, ma assalito nottetempo da Enrico di Baila, di cui avea confutato un'opinione, a stento campò, e ricoverato a Montpellier v'aperse la prima scuola di diritto.

Pillio da Medicina professava giovanissimo a Bologna quando i magistrati lo costrinsero a giurare che per due anni non insegnerebbe altrove: i Modenesi, cui forse importava più il toglierlo agli emuli che il possederlo essi medesimi, gli offersero cento marchi d'argento purchè venisse nella loro città, anche senza insegnare, siccome fece. Scrive per lo più in dialoghi fra la giurisprudenza e l'autore, con molta vanità e affettazione logica (15).

Lodano pure Guglielmo di Cavriano da Brescia, Alberico da Porta Ravegnana che per l'affluenza di scolari dettava nella sala del Consiglio, Giovanni Azzon da Bologna che avea fin mille uditori, ed altri che lungo sarebbe il recitare. Francesco Accursio da Bagnolo -1229 presso Firenze, nella Glossa continua abbracciò le anteriori, così

conservandoci l'opinione di molti, ma senza tropp'arte nello scegliere. Al suo tempo citavasi nei tribunali come legge, e fu in gran nominanza finchè parve merito il cumulo d'erudizione; ma quando si studiarono l'antichità e gli storici nel Cinquecento, prevalse un mi-

glior gusto mentre minorava l'elevatezza de' pensieri.

Que' glossatori possedevano le Pandette, il Codice, gl' Istituti, le Autentiche, l' Epitome di Giuliano, nè altro. Scarsi di storia e filologia, invece di raddrizzare i testi, accertare i tempi, insinuarsi nella intenzione delle leggi, si fermano a spiegare che etst equivale a quamvis, admodum a valde; derivano il nome del Tevere dall'imperatore Tiberio; fanno vivere Ulpiano e Giustiniano avanti Cristo, uccidere Papiniano da Marc'Antonio; interpretano pontifex per papa o episcopus; se trovano una parola greca la saltano, onde il proverbio Græcum est, non potest legi. Pure non mancano di sagacia e industria, massime Accursio, nel ravvicinare passi, conciliare apparenti divergenze, ricorrere per l'interpretazione alle fonti quanto poteasi nell'ignoranza della storia, che durerebbe anche oggi se la fortuna non avesse scoperto Ulpiano ed altri giureconsulti vetusti.

Ben presto seguirono pedestri imitatori, destri nella dialettica quanto scarsi di scientifico intelletto; prolissi, d' inesauste minuzie, che affogano il testo ne' commenti, multorum camelorum onus, nulla rimettendo all'intelligenza degli scolari; espongono in uno stile barbaro, da cui non sa forbirsi neppure Dino da Mugello. Il quale godette tanta reputazione, che ancor vivo i vescovi stabilirono, ove le leggi municipali e le romane e le chiose dell'Accursio tacessero o si contraddicessero, a Dino si riportasse la risoluzione.

Sconciatesi le repubbliche, e tutto andato per fazioni, poi per arbitrio di tiranni, senza quella libertà che è necessaria alla ponderazion delle leggi, nel metodo prevalsero sempre maggiori forme dialettiche, con distinzioni e restrizioni senza termine; l'argomentare non si aggirò sul testo ma sulla glossa, la quale divenne un ostacolo a intenderlo; ogni originalità rimase tolta dal camminare l'uno

sull'orme dell'altro.

-1337 Cino da Pistoia scolaro di Dino, cacciato dai Guelfi, torna coi Ghibellini. Ammira i dialettici, pure sa emanciparsi dalle triche di scuola, e pensar di sua testa; e si fiancheggia cogli statuti de'vari popoli e la pratica de'tribunali. Bartolo da Sassoferrato scolaro di lui, maestro a Pisa e Perugia, ove morì in fresca età, superiore in fama a tutti i giureconsulti, spiegato dalle cattedre, tenuto in conto di legge nella Spagna, per critica e metodo sta a gran distanza dagli antichi eleggia impaggiato dali trappi asserbati

glossatori, impacciato dai troppi commenti.

Avanzandosi i tempi, ebbe grido Balbo da Perugia, professore per cinquantasei anni, e versato nei pubblici negozi. « Nella smania di « distinzione (dice il Gravina) egli non divide, ma sfrantuma il sog- « getto, tanto che i frantumi ne van col vento; ma per quanto ciò « nuoccia all'interpretazione della legge romana come codice positi- « vo, fu utilissimo al giureconsulto pratico per la moltiplicità dei ca- « si, che lo spirito suo fecondo ritrovò; sicchè ben rado si dà di con- « sultarlo senza trovarvi una soluzione qual ch' ella sia ». Luca di

Penna negli Abruzzi, autore del commentario sui Tres Libri, supera i contemporanei per metodo e stile, e ricorre direttamente ai testi coll'indipendenza datagli dal non essersi formato nelle scuole ma negli affari. I successivi, più che nelle magistrature presero pratica ne' consulti, fonte di rinomanza e di ricchezze.

Come questi il diritto romano, così altri studiarono il feudale, di applicazioni ancor più frequenti; e Oberto dall' Orto e Gerardo del Negro, consoli milanesi, attorno al 1170 radunarono le costituzioni imperiali e le consuetudini delle varie città, le sentenze in proposito e le interpretazioni proprie e d'altri giuristi. Valor di legge non ebbero mai, ma autorità perfino ne' tribunali pontifizi. Infiniti commenti e glosse ebbero da Bulgaro, Pileo, Ugolino, Corradino, Vincenzo, Goffredo..., e principalmente da Giovanni Colombino; tutti superati poi dal napoletano Andrea d'Isernia, e più tardi da Matteo degli Afflitti. Nel 1436 Antonio Mincuccio di Pratovecchio bolognese avea ridotti i libri feudali in miglior forma, e l'imperatore Federico III li confermò, onde in Bologna erano letti pubblicamente. L'illustre Cuiacio con maggior critica ed eleganza, e deponendo il disprezzo che i giuristi soleano avere per ciò che non fosse romano, migliorò e illustrò quella raccolta, la quale si compie colle leggi feudali pubblicate dal Barbarossa, che sono le più numerose e precise, e da cui era stata proibita l'alienazione dei feudi, ristabilite le regalie imperiali in Italia (14).

Contemporaneamente si compiva il diritto canonico. Una raccolta autentica delle leggi ecclesiastiche emanate dai concilì e dagli imperatori, disposta da Giovanni Scolastico patriarca di Costantinopoli a mezzo il secolo vi, divenne legge della chiesa d'Oriente. In Occidente, dopo le collezioni che accennammo (pag. 295) di Dionigi il Piccolo e d'Isidoro, Reginone abbate di Pum uscente il secolo ix ne fece una, poi Burcardo vescovo di Worms il Magnum decretorum volumen, che da uno storpio del nome suo è chiamato Brocardo, e passò ad indicare quistioni scabrose ed incerte. Ivone di Chartres dispose metodicamente il Decreto in diciassette libri; finche Graziano di Chiusi benedettino, nella Concordantia canonum o Decretum, compì 1151 sistematicamente la giurisprudenza canonica. Eugenio III dicono l'approvasse, e l'autore con Ranieri Bellapecora pei primi professarono tale materia in Bologna. L'opera sua comprende i canoni degli Apostoli, quelli di cencinque concili, le decretali de' papi, non escludendo quelle del falso Isidoro, e molti passi tratti dai santi Padri, dai libri pontificali, dal codice Teodosiano e da altri. Autorevole nel canonico, come il codice Giustinianeo nel diritto civile, il Decreto di Graziano trovò moltissimi commentatori: lo sceverarne la mondiglia doveva esser opera di secoli meglio veggenti (13).

Successive consultazioni diedero luogo a nuove decretali, di cui una raccolta fece Bernardo Circa, vescovo di Faenza poi di Pavia; una fu ordinata a Pier di Benevento da Innocenzo III, ed approvata per pubblica autorità; poi un' anonima dopo il 1215. Nessuna era completa, e v' avea decreti incerti : pertanto Gregorio IX incaricò Raimondo di Pegnafort barcellonese di raccorre le decretali poste-

riori al 1150 ove finisce la compilazione di Graziano; onde venne il secondo corpo e principale del diritto canonico, cresciuto anch' es-

so con successive aggiunte.

Suprema efficacia ebbe lo studio del diritto, facendo rivivere a pro de' moderni l' esperienza degli antichi, deposta in un sistema di leggi, ove tutto ciò che essenzialmente importa alla civile società era determinato con sagacia, equità e precisione, ben superiore ai tentativi de' codici barbari. Introdotta la prova testimoniale, lo spirito umano s'addestrò nell' indagare le verità ed applicarle, risalì agli studi classici per meglio chiarire il senso, e quel ragionare sodo e

sopra i fatti emendava l'inclinazione sofistica delle scuole.

Ai baroni nè dottrina nè pazienza bastando, i leggisti presero il luogo de' feudatari negli uffizi giuridici. Allettati dalla costituzione romana stabilirono essi una scuola teorica e pratica di governo, cui primo canone era l' unità e indivisibilità del potere sovrano, talché guardava come usurpazione le signorie feudali, come non avvenuta l'occupazione dei Barbari, e indegne del nome di leggi quelle emanate da loro: fatto meraviglioso ed unico, che la legislazione morta d'un popolo perito divenisse scienza politica e sociale per tutta Europa, e che fin ad oggi i codici trovino appoggio, commento o supplemento nelle decisioni di Papiniano e nell'opinione de' glossatori.

Ben fa dolore che le nazioni nuove non abbiano pensato estrarne quel solo che ad esse confacevasi, anzichè adottare intero un cumulo di cose estranie ai costumi e all'ordine sociale nuovo, e principi assoluti, e formole materiali, e rigide conseguenze, non armonizzanti colla società nuova nè coi costumi moderni e col cristianesimo. Per vero l'adottare è molto più facile che lo scegliere; e la parzialità ghibellina aveva interesse a considerare i Federichi come successori di Teodosio: onde n'uscì una legislazione implicata, incoerente, ancora oscura dopo infiniti commenti, e forse in grazia di questi.

Ma nelle città libere i giuristi costituivano un corpo, con impieghi d'onore ed alte cariche e singolare considerazione; e persone elevate portavano nella giurisprudenza gran senso prático e reale dignità. Il diritto canonico poi fu un grande miglioramento sì alla legislazione, sì e più alla condizione dei vulghi. Rispetto all'ordine delle successioni, ai matrimoni, ad altri punti legali, i preti non aveano ragione di far leggi inique. Ne' concili, composti di prelati d'ogni paese, specie di areopago superiore alle convenienze feudali, e scevro di parzialità, di rado i canoni si circoscriveano ad un paese: e togliendo per base la morale anzichè la politica, servivasi alla reltitudine universale. Le giurisdizioni signorili riuscirono men vessatorie in mano di abbati e vescovi che di conti e baroni, perchè il prete era obbligato ad alcune virtù, da cui il laico si tenea dispensato. La carità e il perdono delle ingiurie, essenza della morale cristiana. v' erano specialmente comandati in tempi che il patto sociale portava la guerra di tutti contro tutti. Più miti le pene; abolita la croce e il bollare in faccia, per non deturpare l'immagine di Dio; niuno sentenziato a morte, e spesso si mandava il reo a far penitenza e migliorarsi ne' chiostri. La tortura, approvata dal divino Augusto (16),

e conservata lungo tempo fin dagli Inglesi tanto adulti nella libertà, era esclusa dal diritto canonico: e doveano passar de' secoli prima che la filosofia si facesse bella di tali documenti.

Il clero, alieno dalle armi, repudiava le prove del duello o dell'ordalia (17), e vi surrogava i testimoni, e come prova sussidiaria il giuramento; più regolare rendeva l'amministrazione della giustizia, e le vendite, i prestiti, le ipoteche, giacchè richiamavasi al foro ecclesiastico ogni obbligo contratto con giuramento. Innocenzo III e il IV concilio Lateranese istituirono il processo scritto, prescrivendo che nel giudizio ordinario e nello straordinario il giudice si faccia assistere da un pubblico notaio, se è possibile; e due persone sufficienti scrivano gli atti, cioè le citazioni, proroghe, petizioni, eccezioni, testimonianze e così via, il tutto coll'indicazione de'luoghi, dei tempi, delle persone; e ne dia copia alle parti, serbando l'originale per ogni caso di dubbio (18). Il diritto stesso ebbe determinato il metodo delle citazioni e la sostanza della processura, agevolate le riconvenzionali, tentate le vie di conciliazione, negli appelli distinto l'effetto devolutivo dal sospensivo, ai rimedi possessori dato ampiezza e rigore.

Mentre il diritto civile non lasciava star le donne in giudizio senza consenso del marito, lo che impediva di reclamare contro di questo, non così era de' tribunali ecclesiastici, davanti ai quali veniva contratta l'unione, stipulata la dote, discusso della infedeltà, delle separazioni, del divorzio. Le leggi che proteggeano i beni del clero, insegnavano esistere un'altra proprietà non derivata dalla spada, con altre garanzie che la violenza; garenzie che poi doveano diventare comuni. Altre inviolabilità delle persone si conosceano dove l'ecclesiastico era valutato a prezzo maggiore, non si potea sfidarne i parenti, e l'offensore trovavasi a fare con un'intera società poderosa. L'asilo sottraeva il colpevole alla vendetta subitanea, non già alla giustizia, a cui lo restituiva se riconosciuto reo: l'escludere il duello obbligava ad accettare la composizione de' tribunali. Laonde, mentre pareva intendere al solo interesse proprio, la Chiesa operava per le nazioni, che un giorno si assicurerebbero come diritti quei ch' essa introduceva come privilegi (19).

Così miglioravasi il potere legislativo, passato dai forti ne' savi; più ne migliorava l'opinione: sicchè al cristianesimo, dice Montesquieu, siam debitori di un certo diritto delle genti nella guerra, di cui la natura umana non potrà mai essergli abbastanza riconoscente; il qual diritto fa tra noi che la vittoria lasci ai vinti la vita, la libertà, le proprietà, le leggi, la religione. Dopo di che, io mi confesso pronto a compatire ai compilatori delle Decretali, se non ebbero bastante critica per discernere le false, e se credettero veramente che il papa fosse superiore a tutti i vescovi, e potesse imporre ai re

d'esser giusti e di non gravare d'imposte i popoli.

Intanto colla giurisprudenza la dottrina usciva dal santuario, e lo scienziato non era soltanto cherico ma anche dottore. Tutte quelle discussioni poi miste di teorica e di pratica attestano un inaspettato movimento intellettuale, che innovava la società non meno che lo

Dell'arcidiacono di Bologna era privilegio il laureare, nè altro benefizio egli aveva che una parte delle propine. Il dottorato conferivasi come grado dal collegio de' legali, e dava diritto d'insegnare d'essere promosso: sebbene ai posti supremi non s'elevassero che natli bolognesi. Sei anni di studio si richiedevano per passar dottore in diritto canonico, otto pel civile; giurato d'aver compito questo tempo, lo scolaro sosteneva l'esame privato e il pubblico; e sopra due testi assegnati disputava innanzi all'arcidiacono e al dottore che lo presentava, libero essendo agli altri dottori d'obiettare; e tosto era ricevuto fra'licenziati. L'esame pubblico teneasi nella cattedrak in solenne pompa, ove il licenziato recitava la disposta diceria, ed esponeva una tesi di diritto, contro cui gli studenti potevano argomentare; indi l'arcidiacono o un dottore pronunziava l'encomio acclamandolo dottore, e gli si davano il libro, l'anello, il berretto. Gioramento d'adempier bene gli obblighi del dottorato non si prestava. sibbene alcuni giuramenti particolari.

Laureato che uno fosse, avea diritto d'insegnare non solo a Bologna, ma in qualunque università costituita per bolla papale. Ogni scolaro, dopo cinque anni di studio, poteva insegnare, ma sopra un titolo solo; e dopo sei, sopra un trattato intero, annuente il rettore: questi chiamavansi baccellieri. Il corso durava dal 19 o 28 novembre al 7 settembre; e ogni giovedì era vacanza, qualora nella settimana non cadesse altra feria. Le lezioni si facevano parte all'avemaria del mattino, parte dopo le diciannove ore, tutte occupate nell'insegnamento orale. I corsi distinguevansi in ordinari e straordinari, secondo i libri. Testi ordinari, pel diritto romano il Digesto vecchio e il Codice, pel canonico il Decreto e le Decretali: ogni altro libro era straordinario, e i professori autorizzati a leggere su questi non

poteano insegnare sugli ordinari.

Nel 1260 vi si contarono sin diecimila scolari; pensate con quanto lucro dei professori. Ai quali poi si assegnarono pubblici stipendi; e nel 1384 ne troviamo a Bologna diciannove pel diritto, aventi dai cinquanta ai trecento fiorini di trentatrè soldi. Quando furono tuti stipendiati, il professorato si riguardò come pubblica funzione.

Lo studio della giurisprudenza tardò ad introdursi nelle università forestiere, di modo che il trionfo di quella scienza fu sempre in Italia, e non per decreto o favore de' sovrani, ma per necessità dei tempi. Alle città lombarde, libere, trafficanti, ricche, popolose, non bastavano più le anguste transazioni dei codici germanici e la scarsa cognizione del romano: dileguandosi il diritto personale introdotto da Carlo Magno, s' abituavano a considerare gran parte dei popoli d' Europa come intimamente uniti sotto l'Impero, e fra le varietà nazionali riconoscere alcun che di comune, l'Impero, la Chiesa, la lingua latina. Ora, appena formatasi la scuola bolognese, e difuse le cognizioni coi consulti, cogli scritti, con nuove scuole, anche il diritto romano si considerò comune a tutta cristianità, il che le ingrandiva nel concetto dei popoli.

In Bologna primamente fu aggiunta agli altri studi la grammatica, e Buoncompagno fiorentino, il quale fu coronato d'alloro, vi les-

se la sua Forma literarum scholasticarum, metodo per iscrivere a principi e magistrati. Era costume che, chi bramava professare grammatica, mandasse innanzi un'epistola, stillante eleganza ed erudizione, picturato verborum fastu et auctoritate philosophorum; onde Buoncompagno, motteggiatore superbo, ne finse una di siffatte, quasi venisse da un professor nuovo, che chiamava a sfida lui stesso. Ne tripudiarono gli emuli, levando a cielo la forbitezza della lettera finta; poi al di prefisso si raccolsero affoliati nella metropolitana: ma Buoncompagno sopragiunto manifestò la burla e mandò scornati i rivali, mentre gli amici portarono lui a casa in trionfo.

Sturbati dai tumulti civili di Bologna, alcuni scolari trapiantarono a Padova la scuola di diritto, divenuta poi nucleo di quell' università, con statuti modellati sui bolognesi : se non che nella comunanza entravano studenti, professori ed impiegati; e i maestri erano eletti dagli scolari. Nessun suddito veneto saliva ad alte magistrature, che non avesse studiato in quella università, la sovrintendenza della quale era affidata a tre senatori. Un' altra volta quegli scolari trasferirono l'università a Vicenza, ove durò sette anni. Un'altra gli studenti fuorusciti da Bologna si mutarono a Siena, che offrì seimila fiorini per riscattare i libri da essi lasciati in pegno. Già nel xm secolo esisteva l'università sienese, ripristinata poi da Carlo IV nel 4357; la facoltà teologica vi fu poi aggiunta nel 1408 da Gregorio XII: quella di Perugia nacque il 1276 : della parmense è memoria in Donnizone (21). Il comune di Vercelli nel 1220 ne aperse una per teologia, diritto civile e canonico, scienze mediche, dialettica, grammatica, divisa in quattro nazioni, una di Francia, Normandia, Inghilterra, una d'Italiani, la terza di Teutonici, l'ultima di Provenzali, Spagnuoli, Catalani. I rettori si obbligavano a condurre molti scolari, e principalmente trarvene da Padova, non allearsi alle fazioni del paese; e il comune prometteva allestire cinquecento camere agli scolari, buon mercato di vettovaglie, pubblica tranquillità, non l'asciarli inquietare per debiti o per rappresaglia, stipendiare a detta di due scolari e due cittadini i maestri che sarebbero eletti dal rettore.

Fin dal xu secolo Pisa avea professori di diritto, ma lo studio generale soltanto nel 1444 vi fu trasferito da Firenze, quasi a ristoro della rapitale libertà, assegnandole annui seimila fiorini d'oro sul tesoro, è cinquemila ottenendone dal papa per dispensa di benefizi, onde lautamente provedere ai professori (22). È anteriore a Federico II la scuola di Ferrara, da Bonifazio IX nel 1391 privilegiata come studio generale. La romana, posta da Innocenzo IV, fu colla santa sede trasferita in Avignone, e Giovanni XXII la autorizzò a conferire i gradi. Federico II istituì le scuole di Napoli; sebbene non permettesse di formare l'università di scolari e professori, largheggiò di privilegi cogli studenti; ma non potè mai levarle a quel fiore, che ottenevano le scuole sondate dal libero concorso e dalla fiducia degli studiosi.

Altre n'ebbe Italia ne' tre secoli seguenti, massime di diritto, a Piacenza, a Modena, a Reggio. Da Carlo IV nel 1360 fu privilegiata quella di Pavia, e Galeazzo Visconti proibì a' suoi sudditi di studia-

Cantu. St. degli Ital. - III, 37

re altrove, e largamente rimunerò i professori (23). Quella di Torino fu riconosciuta dal papa solo nel 1405, e sei anni dappoi dall'imperatore: cancelliere n' era il vescovo. All' università di Parigi, famosa per teologia, Alessandro III spedì molti giovani ecclesiastici; molti Venezia di quelli che doveano poi salire ai primi onori.

Resta che diciamo dell'altro studio universitario, la medicina. V'aveano rinomanza gli Arabi, che tradussero e commentarono gli autori greci, e tramandarono a noi vari medicamenti ed elixir. Anche gli Ebrei erano medici e chirurghi reputatissimi, e ne' libri talmudici si trovano idee molto avanzate intorno all'anatomia. Fra' Cristiani, questo, come ogni altro sapere, venne a ridursi in mano di ecclesiastici e principalmente di monaci, sebbene a questi dai canoni fossero vietate le operazioni con fuoco e ferri taglienti; e san Benedetto a'suoi di Montecassino e Salerno impose la cura de' malati. Costantino Africano filosofo, visitate per quarant'anni le scuole arabe a Bagdad, in Egitto, nell'India, di ritorno corse rischio d'esser uc-1070? ciso per mago; onde rifuggì a Salerno, e divenne secretario di Roberto.Guiscardo; poi nauseato del fragor cortigiano, si ritirò a Montecassino, traducendo i medici orientali. Ne crebbe rinomanza alla scuola salernitana, e v' affluivano malati, alla cui guarigione contribuivano la salubre posizione e le reliquie di san Matteo, santa Tecla e santa Susanna. Venuto Enrico II a farsi estrarre la pietra, san Bencdetto durante il sonno compieva l'operazione, ponevagli la pietra in mano, e cicatrizzava la ferita (24).

Nel secolo seguente, sotto la direzione di Giovan da Milano vi si scrissero certi canoni d'igiene in versi leonini, divulgati proverbialmente (25) e tradotti in tutte le lingue. Poco dopo il Mille, Garisponto medico di Salerno pubblicò il Passionarius Galeni, rimedi contro ogni sorta malattie, tratti principalmente da Teodoro Prisciano: nè meglio vale Cofone, che pubblicò una terapeutica generale (Ars medendi) secondo Ippocrate, Galeno e gli Arabi, dove è a scorgere la prima indicazione del sistema linfatico. Romualdo vescovo di Salerno fu consultato dai due Guglielmi di Sicilia e dal papa. L'Erbario della scuola salernitana, compilato certamente prima del seco-

lo xu, si diffuse per tutta Europa.

Questa scuola fu la prima in Occidente ad introdurre i diversi gradi accademici, imitandoli dagli Arabi. Dappoi Federico II ordinò, nessuno esercitasse medicina se non licenziato da essa, e provato d'essere legittimo, aver compito ventun anno, studiato logica tre anni, poi cinque l'arte, e la chirurgia che ne forma piccola parte, e spiegato l'Arte di Galeno, il primo libro d'Avicenna, o un passo degli Aforismi d'Ippocrate, ed aver fatto pratica sotto un esperto. Il candidato giurava attenersi alle cure consuete, denunziare il farmacista che adulterasse i medicamenti, e trattare i poveri senza mercede. Dai chirurgha chiedeasi un anno di studio a Salerno e Napoli, poi un esame. Da poi si prescrissero cento minuzie; il medico visiti due volte al giorno i malati che dimorano entro la città, e che possono anche chiamarlo una volta la notte; il compenso era di mezzo tarì per giorno, e fino a tre se il malato abitasse fuori. Così per

le farmacie era assegnata la tarissa, e dove piantarle, e gelose precauzioni.

Allettavansi i medici con privilegi, esentarli da taglie, provederli d'uno o due cavalli; e Ugo di Lucca s'obbligò servire gratuitamente a quei del contado bolognese nelle malattie ordinarie; ma per ferita grave, osso rotto o slogato, possa da gente mezzana esigere un carro di legna, dai ricchi soldi venti e un carro di fieno, nulla dai poveri; accompagni l'esercito in campo, ed in compenso tocchi lire seicento bolognesi. Fu dei primi a curar le ferite con solo vino (26),

e segui i suoi concittadini in Terrasanta nel 1218.

Quell'abitare a troppi insieme, il vestire di lana, i pellegrinaggi, le nessune cautele sanitarie, agevolavano la propagazione de' malie la peste può dirsi non cessasse mai; ne' tempi più infetti vedeansi a folla trarre i pellegrini a perdonanze e giubilei, e tardi si pensò a contumacie ed altri provedimenti contro il contagio; nel che il comune di Milano diede forse il primo esempio. Dal Levante vennero pure malattie nuove, di cui la più durevole e funesta fu il vaiuolo, che sembra arrivasse cogli Arabi al primo loro sbucare dalla penisola natia. Coi Crociati credesi qui venuto il fuoco sacro, a curar il quale si dedicarono i frati di sant' Antonio. Anche il ballo di san Vito comparve dopo il Mille, come nella Puglia la tarantella. Più spesso la lebbra serpeggiò sotto forme orribili e schifose : prurito alle mani, atroci spasimi interni; poi la pelle facevasi squamosa, e chiazzata di macchie livide, rosse e fin nere, infine scabra quasi scorza d'alberi; allora si copriva d'ulceri rossastre e tumori cancerosi; dita, mani, piedi tumefacevansi sformatamente; le carni cadeano a brani.restandone miserabilmente segnata la via dove molti fossero passati: il viso prendeva un ringhio ributtante, i peli cadeano, rauca la voce; il male invadeva il tessuto mucoso, membrane. glandule, muscoli, cartilagini, ossa; fiera melanconia occupava l'infermo, che vedeva a passi lentissimi avvicinarsi l'inevitabile risolvimento del morbo.

Sotto i Longobardi i lebbrosi cacciavansi di città, e non poteano vendere od alienare i proprì averi, affiggendovi l'idea d'un particolare castigo di Dio, secondo qualche passo della Bibbia, della quale vi si applicarono le precauzioni. Gli statuti d'ogni Comune provedono sullo scoprirli ed isolarli: la Chiesa stessa che parea maledirli, veniva a disacerbare le miserie, e a volgerle in espiazione colle cerimonie miste di tristezza e di speranza, onde li staccava dalla società. Celebrato in presenza dell'infermo l'uffizio da morto esortavasi ad essere buon cristiano e confidare nella carità dei fratelli, da cui corporalmente era sequestrato; gli si vietava d'accostarsi all'abitazione dei viventi, di lavarsi in rivo o in fontana, d'andare per strade anguste, di toccar bambini o la fune dei pozzi, nè bevere che dalla sua scodella; poi benedetti gli utensili che doveano servirgli nella solitudine, fattagli limosina da ciascun assistente, il clero accompagnato dai Fedeli lo conduceva alla capanna destinatagli, davanti a cui piantata una croce di legno, vi sospendeva un bossolo per ricevere la limosina de' passeggieri. Un abito particolare distin-

gueva quell' infelice, e guanti e certi battagliuoli ch' e' dovea sonare invece di parlare. A Pasqua poteva uscire dall' anticipato sepolcro. e per alcuni giorni entrar nella città o nei villaggi, partecipe all'universale esultanza della cristianità. Le mogli poteano seguirli, e procacciare le consolazioni della famiglia. Quelle poi della carità erano pari al male: il concilio Lateranese III, disapprovando il rigore con cui alcuno li trattava, dichiarò la Chiesa esser madre comune dei Fedeli; i lebbrosi poter essere più meritevoli che i sani; perciò si facesser loro e chiesa e cimitero distinti, e un prete a cura delle loro anime, e dispensati dal dare la decima degli orti e del bestiame. A loro pro moltiplicavansi i lazzaretti, così denominati (ed essi lazzari) dal povero del vangelo: l'arcivescovo di Milano alla domenica delle palme, andando in processione a San Lorenzo, al Carrobio lavava e vestiva di nuovo un lebbroso; per ispeciale loro sollievo fu istituito l'ordine di san Lazzaro, il cui granmaestro doveva esser lebbroso, acciocchè meglio sapesse consolare mali che avea provati: stupendo sforzo della cavalleria cristiana il nobilitare in certo modo la più stomachevole delle malattie.

Caterina da Siena curando e sepellendo una lebbrosa, ne contrasse l'infermità; ma di subito le mani sue divennero bianche e liscie come d'un bambino. Francesco d'Assisi trovatone uno in val di Spoleto, l'abbracciò e baciò nella bocca cancerosa, e così l'ebbe guarito: vedendone un altro nel piano d'Assisi, s'accostò a fargli limosina; e ad un tratto più nol vide, sicchè restò persuaso fosse nostro Signore, che spesso assumeva quella schisosa sembianza per mettere a prova la carità. E però Francesco raccomandava a' suoi frati i lebbrosi, e congedava i novizî che non sapessero sostenerne la cura. Uno che per l'impazienza e per le bestemmie era insoffribile ai frati, tolse Francesco a curarlo egli stesso, e l'imbonì, e lavò, e « do-« ve toccava il santo colle sue mani, si partiva la lebbra dall' infermo, e rimaneva la sua carne perfettamente sana; sì che, mentre « il corpo si mondava di fuori dalla lebbra, l'anima si mondava dal « peccato dentro per la contrizione ». Dopo rigorose penitenze il lebbroso morì, e comparve a Francesco, e gli disse: - Mi ricono-« sci tu? io son quel lebbroso che fu sanato da Cristo per li tuoi « meriti, e oggi me ne vado alla gloria eterna; di che rendo grazie « a Dio e a te, perocchè per te molte anime si salveranno quag-« giù » (27).

Nelle spedizioni in Asia i nostri poterono profittare della sperierza degli Arabi, e di fatto allora si conobbero la cassia e la senna: la teriaca, medicamento fondamentale del medio evo, fu da Antiochia portata a Venezia, che lungamente ne custodi il secreto. Ruggero di Parma raccomandò la spugna marina per le scrofole, ed eccellent pratiche chirurgiche. Rolando di Parma stese un trattato di chirurgia, commentato poi da quattro Salernitani. Guglielmo da Saliceto monaco piacentino, uno de' migliori di quell' età e abbastanza indipendente, stese con qualche esattezza un'anatomia compendiosa, precedette Willis nel distinguere i nervi addetti alla volontà o no, e de-

scrive fin d'allora la sifilide.

Lanfranco di Milano, spatriato quando più non potè opporsi a Matteo Visconti, rizzò cattedra a Parigi, e trasse tanti ascoltatori, che 1295 celeberrima divenne la scuola dei chirurghi secolari. Sebbene il chirurgo si tenesse molto inferiore ai medici, che perciò non si sarebbero prestati alle operazioni, preferendo usare farmachi, Lanfranco operò spesso, ed è lodevole quel suo dare l'anatomia dell'organo di cui descrive le lesioni.

Teodorico vescovo di Bitonto osservò da sè, e sostituì le fasciature di tela ai grandi apparecchi di legno nella frattura delle ossa. Taddeo d'Alderotto fiorentino, filosoficamente illustrando Ippocrate e Galeno, acquistò tanta reputazione nella sua scienza quanto Accursio nella legale: eppure delira qualvolta pretende rivelare i segreti delle arti, nascosi setto il gergo degli autori. Chiamato ad assistere il nobile Gherardo Rangone, volle che, per istromento rogato, i tre 1285 procuratori di quello il garantissero d'ogni danno in viaggio, e che lo ricondurrebbero in Bologna indenne della persona e della borsa, non molestato da ladri o da nemici, non fermato contro voglia a Modena; in caso contrario, gli si pagherebbero lire mille imperiali per ciascuno degli articoli violati; essi poi gli restituiranno tremila lire bolognesi, che confessano aver ricevuto in deposito: finzione che vela una remunerazione esorbitante (28). Al papa domandò cento ducati d'oro il giorno, perchè più ricco degli altri, i quali gliene davano cinquanta; onde finita la cura, ne toccò diecimila. Bartolomeo da Varignana dal marchese d' Este ebbe per una cura ducensessanta fiorini d'oro.

Simon di Cordo genovese, medico di Nicolò IV, nella Clavis sanationis, dizionario de' medicamenti semplici, cercò sbrogliare la varietà di nomenclatura. Viaggiò trent' anni per scientifico intento la Grecia e l'Oriente, ma invece di determinare i corpi secondo la natura loro, si stava a qualità medicinali, e non desunte da sperienza ma da supposte doti elementari. E appunto i progressi delle scienze naturali erano impacciati dall'empirismo superstizioso, dalla cieca venerazione per l'autorità, e dal farnetico di sostituire la dialettica allo sperimento, aggomitolando interminabili argomentazioni sopra oziosissime ricerche. Per esempio chiedevasi se latal bevanda possa guarire la febbre, e rispondeasi di no, perchè quella è una sostanza e questa un accidente, nè quindi l'uno può sull'altro. Poco si studiava l'anatomia : le operazioni non si eseguivano senza consultare le stelle, supponendo intimo nesso fra il corpo umano e l'universo, e principalmente i pianeti: e le scienze sperimentali cedevano il primo posto alle occulte:

Oggetto di queste era conoscere l'avvenire, scoprir tesori, tramutare i metalli, fare amuleti e incantagioni, e comporre il rimedio universale e l'elisir dell'immortalità: a scopi così elevati qual fatica aveva a parere soverchia? Sull'avvenire cavavansi presagi da segni fortuiti, dalle linee della mano, dalle stelle, dai sogni, della cui divinazione come dubitare dopo quel che Ippocrate n' aveva scritto? e indovinavasi in fatti alcuna volta, perchè è difficile non riuscirvi quando si dice un po' di tutto e vagamente.

L'astrologia, pazza figlia di savia madre, si trova all'infanzia come alla decrepitezza delle società, fra i dotti Romani come fra i semplici Oceanici. L'uomo è centro e scopo della creazione, onde a lui si riferisce ogni cosa; e se (com' è certo) il sole e le altre stelle influiscono sulle stagioni, sulla vegetazione, sugli animali, quanto più non devono sull'uomo, prediletta fra le creature? Le storie (dicono gli astrologi) e il consenso de' filosofi antichi s' accordano nel riconoscere un' analogia fra gli anni della vita e i gradi percorsi da ciascun segno sull'eclittica. Per iscoprirla, vuolsi accertare l'effetto degli astri sopra le varie cose naturali, e i computi de'moti, e certe formole arcane, mediante le quali o crescere le forze della natura, o determinare l'influsso dei pianeti, massime all'istante natalizio, od evocare gli spiriti e i morti. Il sapiente che conosca le occulte proprietà delle cose, non solo indovinerà l'avvenire, ma opererà su di esso, eccitando odio od amore, scoprendo i secreti divisamenti, i tesori occulti, i rimedi ai mali, e fin il supremo della scienza, l'arte di far oro.

I fenomeni della natura sono invigoriti dai numeri, attesochè secondo questi è disposto l'universo, e possedono arcana efficacia. Di qui la cabala, che da combinazione di numeri credea divinar le cose arcane, ed acquistare autorità sopra gli spiriti: e ogni astrologo ed alchimista si millantava di qualche demone famigliare, obbediente a' suoi cenni. Così intralciavansi fra sè gli errori, dalla pagana superstizione tramandatici attraverso alle scuole neoplatoniche e al gnosticismo.

Fu l'astrologia onorata di cattedre, e l'università di Bologna ne decretava un professore tamquam necessarissimum, e principi e repubbliche ne teneano uno da consultare ne' più gravi casi. Ezelino, Buoso da Dovara, Uberto Pelavicino, tiranni formidabili, tremavano davanti alle potenze incognite, e i calcolidella prudenza e dell'ambizione sottoponevano alla decisione degli astri e dei loro interpreti; e nella Vaticana si conservano le risposte che ai loro consulti dava Gherardo da Sabionetta cremonese. Federico II voleasi attorno il fior degli astrologi, a senno loro mutando divisamenti (29); e quando nel 1239 udi la ribellione di Treviso, fece dalla torre di Padova osservare l'ascendente da maestro Teodoro; ma non avverti (riflette Rolandino) che allora nella terza casa stava lo scorpione, il quale avendo il veleno nella coda, indicava che l'esercito sarebbe offeso verso il fine. Stando in Vicenza, volle che un astrologo gl'indovinasse per qual porta uscirebbe il domani; e quegli la scrisse in un polizzino, che suggellato consegnò a Federico perchè non l'aprisse se non uscito. L'imperatore fece una breccia nella mura, e per quella se n'andò; allora aperto il foglietto, trovò scritto: Per porta

Il suddetto Gherardo andò a Toledo per leggere l' Almagesto di Tolomeo, e lo voltò in latino, come il trattato de' crepuscoti di Al-Gazen e altre opere; inventò lo specillo, e la sua Theoria planetarum leggevasi nelle università. Andalon Di Negro genovese, arricchitosi di cognizioni nei viaggi, ci lasciò un trattato latino della composizione dell'astrolabio.

Guido Bonato da Forlì diede la quintessenza di quanto gli Arabi n'aveano scritto (30), e coll'aiuto di Dio e di san Valeriano patrono della sua patria, discorre l'utilità dell'astrologia, la natura de'pianeti e loro congiunzioni ed influenze, i giudizi che se ne deducono, e varie quistioni che si possono risolvere con questa scienza. Mirabile nella pratica di quest' impostura, a Federico II scoperse una congiura ordita a Grosseto; fabbricò una statua che rispondeva oracoli; dirigeva ogni operazione di Guido da Montefeltro; e allorchè questi uscisse a campo, il Bonato saliva sul campanile di san Mercuriale, e con un tocco della squilla accennava il momento di vestir l'armadura, con un altro quel di montare a cavallo, col terzo la marciata. Pretendeva che Gesù Cristo medesimo si valesse dell'astrologia, e imbizzarrisse contro i tunicati che si opponevano alle sue predizioni.

Pietro d'Abano, educato a Costantinopoli, fu si fortunato da co-. 1250 gliere la postura degli astri, designata da Abul-Nasar come quella-1316 in cui Dio non può rifiutare domanda che gli sia fatta; e ne profit-tò per chiedere la sapienza, e subito restò illuminato a conoscere l'avvenire. Moltissime fole si accumularono sul conto di lui; delle sette arti liberali acquistò cognizione per mezzo di sette spiriti; avea facoltà di far tornare i danari dopo spesi; non avendo pozzo in casa, fe' portarsi quel del vicino che gliene negava l'uso, o come altri disse fe'portare in istrada il proprio onde non essere disturbato dagli accorrenti. In realtà nel suo Conciliator philosophorum, un de'migliori libri medici d'allora, insegna il salasso non esser mai sì opportuno come nel primo quarto della luna; che per guarire i dolori nefritici bisogna, al momento che il sole passa pel meridiano, disegnar con cuore di leone sopra una lastra d'oro una figura di quest'animale, e appenderla al collo del malato; che per cauterizzare valgono meglio stromenti d'oro che di ferró, attesa la grande influenza di Marte sulla chirurgia.

Fu professore a l'adova ed a Parigi, ove lo accusarono di magia per cure mediche ben riuscitegli; poi d'eresia a Roma, ma per autorità pontifizia andò assolto. Riferì al corso degli astri i periodi delle febbri; il pubblico palazzo di Padova fece dipingere a costellazioni; e dell'astrologia era persuaso a tal punto, che procurò ridurre i Padovani a spianar la loro città per rifabbricarla sotto una combinazione di pianeti allora comparsa, tanto fortunata che niuna più. Forse queste son ciancie di Pier da Reggio, che vinto da lui in dottrina, tentò perderlo nell'opinione; onde con accuse contraddittorie Pietro d'Abano fu imputato da una parte di non credere al diavolo, dall'altra di tenerne sette in un' ampolla ad ogni suo cenno; per le quali accuse e per altre più serie l'Inquisizione lo processò. Venuto a morte disse agli amici: - A tre nobili scienze io ho dato opera, « delle quali una m'ha fatto sottile, una ricco, la terza menzognero; " filosofia, medicina, astrologia ". Nel testamento si protesta buon cattolico, e aveva implorato d'essere sepolto ne' Domenicani; ma l'Inquisizione gli continuò il processo, e ne turbò le ossa. L'illustre medico Gentile da Foligno, entrando nella scuola di lui, s' inginocchiò, e levate le mani sclamò:—Ave, santo tempio »; poi visti alcuni suoi manoscritti, se li pose sul seno e li baciava con riverenza (51).

Sebbene la Chiesa vi si opponesse, vescovi e prelati non rimasero incontaminati da queste follie, che durarono ben oltre i tempi che descriviamo. Conseguente a tali falsità fu il ripigliare le classiche credenze in folletti, spettri, fantasmi, vampiri; credenze fatte energiche come i tempi, e che acquistarono maggior fede allorchè si videro perseguitate con regolari processi: l'inmaginativa fingeva avvenimenti ch' essa medesima credea poi veri; e uomini di bollente fantasia si isolavano, dispettando il mondo reale per uno fantastico, e mescolando l'impostura, l'allucinamento e il fanatismo. La legislazione dovette intervenire a reprimer gente che destava le procelle, mutava le forme de'corpi e degli uomini, produceva malattie; e gli assurdi processi traviarono gran tempo la giustizia, siccome avremo a deplorare nel secolo che chiamano d'oro.

Non alle vite, ma alle sostanze recò danni la ricerca dell'improviso arricchire. A ciò due strade offerivano le scienze occulte; trovare tesori, e tramutar i metalli. Intorno ai tesori, stupendi fatti raccontano le cronache, e gl'intitolano perfino ad Alberto Magno e a papa Silvestro II (32). In Apulia era una statua di marmo con una corona d'oro iscritta: A calen di maggio, sole nascente, ho il capo d'oro. Nessuno intese il motto, sinchè Roberto Guiscardo ne strappò il segreto ad un prigioniero saracino; e fissato ove cadeva l'om-

bra della testa al primo maggio, trovò tesoro.

La chimica degli antichi teneva per rato che i corpi risultino dalla combinazione de' quattro elementi, e che l'armonia di questi produca la perfezione nei corpi. Chi dunque scopra le migliori combinazioni, potrà non solo ridonar la sanità e prolungare indefinitamente la vita, ma anche trasformare corpi e metalli. Sentimento sublime, comunque erroneo, della potenza dell'uomo e della perfettibilità di tutto il creato. E poichè l'uomo vede nell'oro il rappresentante universale dei godimenti, la scienza s' industriò in ispecial modo a tramutar in esso lo stagno e il mercurio, mediante la pietra filosofale e la polvere di proiezione; e non riuscendovi coi mezzi semplici, ricorse allo spirito universale, all' anima generale del mondo, all' influsso delle stelle per raggiungere l' opera grande. Di qui la scienza arcana e tenebrosa dell'alchimia, che tanti spiriti occupò.

Le sue ricette erano positive: se non che spiegavasi l'arcano con termini non meno arcani. Volete, intonavano, fare l'elisir de' sapienti? prendete il mercurio de'filosofi, trasformatelo successivamente col·la calcinazione in leon verde e leon rosso, fatelo digerire in bagno di sabbia con spirito acre di vite, e distillate il prodotto; ma il lambicco sia coperto dalle ombre cimerie, e al fondo si troverà un drago nero che mangia la propria coda.... Inoltre la scienza ermetica aiutavasi della verga di Mosè, del sasso di Sisifo, del vello di Giasone, del vaso di Pandora, del femore aureo di Pitagora; se nulla profittassero, ricorrevasi al diavolo barbuto, specialmente incaricato di tali ministeri.

A questo delirio di classica origine (33), continuato ancora secoli

e secoli, alcuni si prestavano di buona fede; e la testimonianza altrui o le apparenze illusorie li persuasero potersi trovare questa polvere di proiezione: onde vi si affaticarono con passione, facevano lunghi viaggi massime al Sinai, all'Oreb, all'Atos. Più spesso era un lacciuolo ai creduli, per trarne l'oro necessario a far oro; ma a Giovanni Augurello, che gli presentò un poema sull'arte di far l'oro (Crisopeia), papa Leone X diè per unico regalo una borsa vuota, nella quale potesse riporlo.

Facile è il deridere le ignoranze o stranezze de' nostri maggiori, massime a chi perda di vista quelle che in noi derideranno i nostri nipoti. La scienza seria anche in questi traviamenti indaga i progressi dell'intelletto e della società, e riconosce nell'errore un aspettofallace della verità, ma nuovo e progressivo. Il disputare nelle università al cospetto di tutto il mondo erudito d'allora, e fra una gioventù che vivamente parteggiava, conduceva a ricorrere a sottigliezze, quando la pessima sventura per un doltore sarebbe stata il rimanere accalappiato in un'argomentazione da cui non sapesse strigarsi: onde i dibattimenti diventavano non uno sforzo verso la verità, ma un' arena di capiglie; e la filosofia. come già la teologia, enbe martiri ostinati d'indicifrabili enigmi. Pure, se sbriciolavasi il pensiero, veniva anche analizzato; acuivasi il raziocinio, che dell'errore e della verità è veicolo, non mai causa; in quella ginnastica gl'intelletti si foggiavano allo stretto ragionamento, all'ordine ed all'economia delle idee, alla costanza del metodo, e si poterono svolgere i concetti morali e metafisici di cui la Scolastica avea posto i germi, conservandone il fondo, cangiando la forma. Della Scolastica è merito l'andamento analitico delle moderne favelle, che per la stretta relazione delle parole colle cose svelano il logico procedere della ragione odierna, dovuto a quella comunque malaccorta educazione.: L'astrologia e l'alchimia portarono a meditare sopra il sistema del mondo e la composizione dei corpi.

Nè le matematiche, parte la più rilevante dello scibile dopo la lingua, erano perite, e basterebbero ad attestarlo i progressi della meccanica e dell' architettura. Resta nella cattedrale di Firenze un calendario scritto nell'813, con bellissime traccie d'osservazioni celesti, per le quali l'autore si era accorto dello spostamento de' punti equinoziali dopo il concilio Niceno I, stando al computo giuliano. D'un geografo di Ravenna abbiamo una rozza descrizione del mondo, cui può servire di schiarimento una carta del 787 che sta nella biblioteca di Torino in un commento manoscritto dell'Apocalisse. La geografia dovea vantaggiarsi dai tanti viaggi di devozione, per guida dei quali furono stesi molti itinerari; ma come scienza ben

poco progredì.

San Tommaso intendeva ben addentro nelle matematiche, e scrisse degli acquedotti e delle macchine idrauliche. Campano novarese commentò Euclide, studiò alla quadratura del circolo e alla teorica de'pianeti, e indicò la genesi de'poligoni stellati: Urbano IV lo teneva frequente alla sua tavola con altri, da cui godeva sentire spiegate le quistioni che proponesse. Paolo Dagomeri da Prato, detto l'Ab-

baco per la sua perizia nell'aritmetica e nella geometria, rappresentava in macchine tutti i moti degli astri: fu il primo a pubblicare un almanacco. Biagio Pelacani da Parma spiegò le apparenze pro-

digiose dell'atmosfera mediante la riflessione delle nubi.

Di que' tempi, e merito degli Italiani fu una comodissima novità. Mentre gli antichi, siano i classici, siano gli Ebrei e gli Arabi, notavano i numeri con lettere, gl'Indiani possedevano una numerazione più ragionata, ove le cifre oltre il proprio hanno un valore di posizione, sicchè trasportate al penultimo posto esprimono le decine al terz' ultimo le centinaia, e così via: da essi l'appresero gli Arabi, e alcun Europeo se ne valse in opere scientifiche. Leonardo Fibonacci di Pisa, stando impiegato nelle dogane a Bugia di Barberia, cercò quanto d'aritmetica sapeasi in Egitto, in Grecia, in Siria, in Sicilia,e in un trattato di aritmetica e d'algebra del 1202 si valse di queste ch'egli chiama cifre indiane. Gloria sua più certa è l' avere primo fra i Cristiani trattato dell'algebra, e in modo tale che tre secoli di concordi fatiche non aggiunsero un punto a quel ch'egli insegnò. La applica esso a problemi mercantili, senza un cenno delle operazioni magiche, dietro cui deliravano anche i più valenti. Così un negoziante fiorentino recò all'Europa e il calcolo de'valori e quello del-

Altra invenzione importantissima di quel tempo sarebbero le note no. 955 musicali, che si attribuiscano a Guido d'Arezzo monaco benedettino; ma in che consista il merito di lui, troppo è incerto. Imperocche i righi e i punti già erano conosciuti; non fu lui che introducesse la gamma per imparare il solfeggio; non lui che estese la scala aggiungendo cinque corde alle quindici degli antichi. La tradizione dice soltanto ch'egli trovò note, onde in brevissim'ora imparavasi la musica, che dapprima richiedeva molti anni; e che Benedetto VIII, invitatolo a Roma per farne prova, se ne chiamò soddisfatto. La sua scala è la stessa de'Greci, solo estesa alquanto aggiungendovi un tetracordo nell'acuto e una corda nel grave (34); e alcun vuole che altora alle lettere gregoriane si sostituissero punti quadrati o rotondi sopra righi paralleli e negli intervalli, sicchè le relazioni armoniche de' toni divennero quasi sensibili alla vista, e la facilità del notare con punti sopra punti (contrappunto) ne rese agevole l'esecuzione.

Sant'Ambrogio e Gregorio Magno aveano redenta la musica dalle pagane profanità e dall'elemento mondano, secondo il quale proponeasi unicamente d'esprimere la durata delle sensazioni, e imitare i movimenti delle impressioni prodotte dalla passione e dal sentimento; abolito il ritmo, sicchè il canto non fosse più capace di esprimere i sentimenti e le passioni, ma restasse affatto spirituale; atteso che, essendo le note tutte di durata eguale, meglio esprimevano, nel vestir le parole sante, l'inalterabile calma dell'onnipotenza. Però si conservarono i modi antichi, che erano toni esprimenti la differenza dal grave all'acuto fra i vari punti di partenza dei sistemi di successione. Ambrogio aveva unito i due tetracordi per formarne la scala; e scelto fra i modi greci i quattro che più acconci gli parvero alla maestà del canto e all'estension della voce, sbandi gli or-

namenti introdotti nella melopea, e gran numero di ritmi: insigne semplificazione e barriera alle novità corruttrici, perchè anche la musica colla purezza semplice e maestosa ritraesse la sacra austerità del culto. Gregorio, sull'orme d'Ambrogio, e schivandone gl'inconvenienti, aggiunse quattro nuovi modi ond'evitare la monotonia

(pag. 118).

Restava che la musica cristiana conquistasse l'armonia, ignota ai Greci, fra i quali le regole non miravano che a stabilire successioni, mentre ora doveasi introdurre la simultaneità dei suoni. Malgrado gli ostacoli dell'abitudine e della venerazione verso gli antichi, si poterono far intendere due voci a un tratto; ma quando si cominciasse non si sa. Guido d'Arezzo non diede nuove regole all'arte, ma mostra evidente che già allora conoscevasi la difonia, comunque ignoriamo a quali regole formata.

(1) MARTENE e DURAND, Collect. ampl. 111, 304.

(2) Furono espresse con questo barbaro distico:

Gram. loquitur; dia. vera docet: rhet. verba colorat:

Mus. canit; ar. numerat; geo. ponderat: ast. colit astra.

Men rozzamente le compendiò l'Ostiense, Summ. litt. de mugistris; Grammatica. Quidquid agunt artes, ego semper prædico partes.

Grammatica. Quidquid agunt artes, ego semper prædico partes.
Dialectica. Me sine, doctores frustra coluere sorores.
Rhetorica. Est mihi dicendi ratio cum flore loquendi.
Invenere locum per me modulamina vocum.

Geometria. Rerum mensuras, et rerum signo figuras.

Arithmetica. Explico per numerum quid sit proportio rerum.

Astronomia. Astra viasque poli vindico mihi soli.

(3) Ab annis puerilibus eruditus est in scholis liberalium artium et legum secularium, ad suæ morem patriæ. Milone Crispino, Vita Lanfr., cap. v.

(4) Præfatio ad Monologium.

(5) Veritas intellectus est adæquatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit esse quod est, vel non esse quod non est. Adv. gent. 1. 49. 1.

(6) « Errano molti credendosi nobili perchè di nobile casato; il qual a errore in molti modi può ribattersi. E primieramente, se si consideri a la causa creatrice, Iddio col farsi autore di nostra schiatta, la nobilita tutta; se la causa seconda è creata, i primi padri da cui discendiamo sono gli stessi per tutti, tutti ne ricevettero egual nobiltà e natura. La medesima spica dà il flor di farina e la crusca; questa gettasi ai porci, quella sale alla mensa dei re: così dal medesimo tronco potran na- scere due uomini, uno vile, nobile l'altro. Se ciò che viene da un no- bile ne ereditasse la nobiltà, gl'insetti del suo capo e le naturali superfluità in lui generate diverrebbero nobili del pari. Bello è il non deviare dagli esempì de' nobili avi, ma più bello l'aver illustrato un

a umile nascimento con grandi azioni. Ripeto dunque con san Girolamo, a che in questa nobiltà pretesa ereditaria nulla merita invidia, se non a l'essere i nobili obbligati alla virtù per vergogna di dirazzare. Nobil-

a tà vera è quella sola dell'anima ».

(7) Infidelium quidam sunt, qui nunquam susceperunt fidem, sicul Gentiles et Judæi; et tales nullo modo sunt ad fidem compellendi di ipsi credant, quia credere voluntatis est; sunt tamen compellendi affelibus, si adsit facultas, ut fidem non impediant vel blasphemiis, ul malis persuasionibus, vel etiam apertis persecutionibus. Et proper hoc fideles Christi frequenter contra infideles bellum movent etc. Sun-

ma, 2 2, quaest. x, art. 8.

(8) Ogni dono perfetto, secondo lui, viene dal padre dei lumi, e per quattro vie: l'esteriore che rischiara le arti meccaniche, l'inferiore che produce le nozioni sensitive, l'interna o cognizione filosofica, e quella della santa scrittura. La prima si propone di soddisfare i bisogni corporei, divisa nelle sette arti del tessere, fabbricare armi, caccia, agricoltura, navigazione, drammatica, medicina. La seconda illumina le forme esteriori; e lo spirito, luminoso per sua natura, risiede nei nervi, la cui essenza si moltiplica ne' cinque sensi. La cognizione filosofica cerci le cause segrete per via dei principi di verità, insiti nella natura dell'uomo, le quali si riferiscono o alle parole o alle cose o ai costumi, onde la filosófia è o razionale o naturale o morale: la razionale è grammalia o logica o retorica; la naturale comprende fisica, matematica e metalisica: la morale è personale, economica o politica, secondo che concerne l'uomo, la famiglia o lo Stato. Le cose eccedenti la ragione sono manifestate all'uomo dalla luce superna della Grazia e della rivelazione e come le cognizioni tutte derivano dalla luce stessa, così sono ordinale alla scienza delle verità sante, e da esse perfezionate.

(9) Fu un vezzo della Scuola l'attribuire un aggettivo caratteristico ai vari dottori. Così san Tommaso fu detto l'angelo della scuola; san Bonaventura il serafico; Duncano Scoto il sottile; Ockam il singolore: Enrico di Gand il solenne; Egidio di Roma il fondatissimo; Alano dell'sola l'universale: Ruggero Bacone l'ammirabile; Guglielmo Durandi risolutissimo; Midleton il solido o l'autentico; Pier Lombardo il nac-

stro delle sentenze, ecc.

(10) Questa scuola può dirsi scoperta da Merkel nella Geschichte des

Langobarden Rechts. Berlino 1850.

(11) Del 752 si ha una causa del vescovo d'Arezzo contro quello di Siena, dove spesso è citato il Digesto: Si hoc vendicare neglexerint, infamia laborare, ut in Codicis libro 1x, tit. de sepulcro violato, Si quis sepulcrum lesurus etc... Item in vuo libro Codicis legitur, Si quis intanta furoris etc... Quod autem hæc quæstio procedere debeat, 1x Codicis liber testatur, titulo ad legem Juliam de vi publica et privata, Si quis ad se etc.

Il Muratori, Antiq. M. Æ. xliv, pubblica una carta del 767 affatto guasta, in cui al monastero di santa Maria in Cosmedin a Ravenna si dona no molti beni, promettendo l'evizione, rinunziando per sè e suoi legum beneficia, juris et facti ignorantia, foris locisque, prescriptione alu, senatoconsulto (probabilmente il SC. Vellejano, I. xvi, § 1) quod de mu-

*lieribus prestitit . ..* 

(12) Alcuno assegna a lui anche le Autentiche, cioè gli estratti delle Novelle, deroganti le costituzioni imperiali, che trovansi ne manoscritti del Codice, e che furono citate e seguite come leggi; e pare in effetto che le più siano da attribuire a lui, e fossero poi cresciute da suoi successori, fino ad Accursio che ne chiuse la serie.

(13) Si narra che alcuni muratori stando a lavorare, gridavano ai passeggieri di guardarsi. Uno non badò all' avviso, e rimase colpito da una pietra; di che portò querela. Pillio consigliò i querelati di non rispondere; talchè i giudici li rimandavano per muti, quando l'accusatore uscì ad esclamare: — Come muti, se mi hanno gridato di guardarmi? » Tanto bastò a mandarli assolti. Storiella da scolari, come se ne suole inventare tanto anche al poster tampo

tare tante anche al nostro tempo.

(14) Secondo Cujacio ( De feud. lib. 1) la consuetudine variava fra le città: a Milano, Cremona, Pavia il vassallo poteva alienare il feudo senza consenso del signore, mentre era indispensabile a Mantova e Verona; in Piacenza chi investiva altri d'un feudo trasmissibile al successore, non poteva toglierlo sinchè viveva; a Milano e Cremona sì. Le consuetudini della Puglia e Sicilia in tal materia si conservavano in libri chiamati Defetarj, che perirono sotto Guglielmo I, ma a memoria li suppli Malleo Notaro. Giannone, xiii. 3.

(15) Dopo i varî tentativi, anche per ordine ed opera dei pontefici, il torinese Sebastiano Berardi stampò a Venezia nel 1777 Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti; corrupti ad emendatiorum codicum fidem exacti; difficiliores commoda interpretatione illustrati.

- (16) Lib. 1. pr. D. de quaest.: Cum capitalia et alrociora malesicia non aliter explorari possunt quam per servorum quæstiones, essicacissimas eas esse ad requirendam veritatem existimo, et habendas censeo. Papa Nicola I, in una lettera ai Bulgari di recente convertiti, la riprova, come avrebbe potuto sare il Beccaria sei secoli appresso: So che, preso un a ladro, con tormenti lo cruciate sinchè palesi: ma nessuna umana o divina legge il concede, dovendo la confessione venire spontanea, non a istrapparsi a forza, ma proferirsi volontariamente. Se inslitte quelle pene, nulla non iscoprite di ciò ond'è imputato, non arrossite? non v'appare l'iniquo vostro giudizio? E se alcuno, non reggendo ai tora menti, si consessi colpevole senz'essere, di chi è l'empietà se non di colui che lo forza a consessare mendacemente? Lasciate dunque, ed a esecrate tali usi ».
- (17) Nello statuto che Giordano, abbate del monastero di sant' Elena, dava al castello di Montecalvo nel 1190, erano proibiti i giudizi di Dio, e assicurata la libertà personale, non dovendo uno esser catturato se non in forza di giudizio, e potendo esimersene col dare una garanzia: Nemo Montiscalvi judicium ferri fervidi et aquæ calidæ, vel pugnam facere debet. Nemo habitator Montiscalvi capi debet antequam judicetur: ac si judicatus fuerit, capi non debet si fidejussorem dare potuerit, præter in gravioribus culpis, de quibus corporaliter judicatur. Insuper nihil in codem castro sine judicio capi debet. È precisamente la legge inglese dell' Habeas corpus. V. Taia, Mem. storiche della città e diocesi di Larino.

(18) Capit. 11. De probat. nelle Decretali di Gregorio IX. E per quel che segue vedi i titoli De indiciis et de libellis oblat.; De off. et pot.jud. deleg.: De foro comp. Vedi pure Rocco, Jus canonicum ad civilem ju-

risprudentiam perficiendam quid attulerit. Palermo 1839.

(19) Se v'è alcuno che nel secolo nostro abbia conservato tutti i rancori e le prevenzioni del secolo passato contro l'ordinamento ecclesiastico, è Guglielmo Libri. Pure scrive: « A la chûte de l'empire romain « l'Église devint dépositaire de la civilisation de l'Europe, et préchant « l'évangile aux envahisseurs, elle adoucit les moeurs des plus farou- « ches, et leur enseigna la charité. Par l'influence de la religion, ils ap- « prirent les éléments des lettres latines, et s'habituèrent à vénérer en « Rome, même après l'avoir asservie, la capitale de la chrétienneté.

a Les pieux missionnaires qui parcouraient alors l'Occident, représentaient un ordre social bien moins imparfait que tout ce qui existant a chez les barbares; et leur parole désarmée descendant sur des homa mes qui semblaient destinés à faire de l'Europe un immense tombeau a les arrêta, les subjugua, leur inspira l'amour du prochain, qui était pour eux la plus nécessaire des vertus. Ce fut le plus beau temps du christianisme... qui fut plus vénérable, plus sublime aux jours de lutte et d'adversité, que dans ses temps de puissance et de splena deur (Hist. des sciences mathématiques en Italie; vol. 1v. p. 2) ». Di qui passa a sostenere la nimicizia della Chiesa per qualunque scienza eccetto il catechismo; e che ai Musulmani è dovuto il risorgimento de sapere: « Les Arabes ont semé partout les germes de la civilisation .... « partout la civilisation arabe communique aux esprits une nouvelle « activité . . . ils ont élè les maîtres en tout des chrétiens »; essi fecero in pochi anni quel che la Chiesa non avea saputo in molti secoli.

(20) Gli ultramontani erano Gallia, Portogallo, Provenza, Inghilterra, Borgogna, Savoja, Guascogna e Alvernia, Biluria, Turena, Castiglia, Aragona, Catalogna, Navarra, Alemagna, Ungheria, Polonia, Boemia, Fiandra. I citramontani Romagna, Abruzzo e Terra di Lavoro, Puglia e Calabria, la Marca Anconitana inferiore, la superiore, Sicilia, Firenze, Pisa e Lucca, Siena, Spoleto, Ravenna, Venezia, Genova, Milano, Lombardi, Tessalonici (?), Celestini (?). Nel 1848, quando credeasi inventata allor allora l'idea di nazionalità, gli scolari delle università di Germania si organizzarono secondo le nazioni; novità anche questa di seicento anni

di data.

Le lezioni versavano sopra le cinque parti del Corpus juris, e ancora ci restano quelle d'Odofredo sulle tre parti del Digesto e sui nove primi libri del Codice. Uno potea fare molti corsi, e perciò bastare a moltissimi scolari, ogni corso durando un anno, e ogni adunanza un'ora: poi nel secolo xiv ne fu variata la distribuzione; le tre parti del Digesto e il Codice s'insegnarono simultaneamente da due dottori, da un altro il Volumen, che conteneva gl'Instituti, le Autentiche, il diritto feudale, le leggi imperiali, e i tre ultimi libri del Codice. Più tardi s'introdussero corsi speciali sopra una materia sola; e principalmente a Bologna ne tenevano i notai per la loro professione, col diritto anche di dottorare.

Ecco il metodo ordinario de' corsi. Cominciato da un prospetto generale (summa), leggevano il testo sopra cui esercitare la critica; poi chiarivano le difficoltà, le contraddizioni, i casi speciali (casus); riepilogavano le regole generali (brocarda); discutevano i punti dubbi (questiones): il qual ordine non toglieva che ciascun professore restasse libero nel metodo e nell'insegnamento; gli scolari poi scrivevano sotto dettatura, liberi d'interrompere e far domande, massime nelle lezioni straordinarie che si davano dopo il pranzo. Dipoi s'introdussero i Quinternetti o glossæ, che da principio eran note, fatte da ciascuno in margine del proprio testo, e perfezionate via via col tempo, e che dopo la morte del maestro venivano cerche con avidità, poichè contenevano il sostanziale della scienza dell'autore; più tardi s'ingrandirono, e da schiarimenti d'una parola divennero un commento. Vi tennero dietro le Quistioni, libri intorno all'ordine giudiziale, trattati sulle azioni, distinzioni, raccolte di controversie, che a gara si ricopiavano. Nelle scuole era determinato su quali libri esercitarsi; e generalmente non si spiegavano in ciascun anno che alcuni testi, con iscapito della profondità e dell'indipendenza.

L' esame privato costava sessanta lire, ottanta il pubblico; ventiquattro al dottore che presentava, e due od una a ciascun dottore assistente,

secondo era pubblico o privato; dodici e mezzo all'arcidiacono per ciascun esame, e tre per ciascun discorso. Più spendeasi negli apparati, talchè nel 1311 il papa ordinò che in tal lusso nessuno consumasse di

là dalle cinquecento lire.

Ho preso appunto dello stipendio di qualche professore. Guido da Suzzara obbligossi d'interpretare il Digesto a Bologna per lire trecento bolognesi promessegli dagli scolari. Dino da Mugello insegnò a Pistoja per lire ducento pisane annue; poi a Bologna per dieci bolognesi, forse aggiunte alla retribuzione degli scolari: Napoli gli esibì cento oncie d'oro. I frati del Sacco nel 1270 condussero Lapo fiorentino a leggere fisica e logica nel loro convento, per lire trenta bolognesi, oltre il vitto; nel 1261 i Vicentini Arnoldo a leggere diritto canonico, per cinquecento lire di stipendio, patto che avesse almeno venti scolari; Aldovrando degli Ulciporzi bergamasco, a leggere l'Inforzato per lire cenventi, e per cencinquanta Raulo la medicina. Il Pillio venne a insegnare diritto civile a Modena per cento marchi d'argento. Tommaso d'Aquino riceveva da Carlo I un'oncia d'oro al mese: nel 1399 in Piacenza Baldo toccava lire censessantaquattro mensili per leggere il Codice, e nel 1397 milleducento annue: Marsilio di Santa Sosia, lire censettanta, compresa la pigione della casa: gli altri, da quattro fin a sessantasei lire il mese. Talvolta gli scolari servivano quasi di paggi, ai maestri, tagliando inmanzi, versando alla coppa, ecc. Odofredo, oltre le lezioni all'università, ne dava di straordinarie a chi pagasse; ma poco cavandone, finì la spiegazione del Digesto così: — E vi dico che l'anno vegnente intendo in-« segnare ordinariamente bene e legalmente, come mai non feci; ma a straordinariamente non credo leggere, perchè gli scolari non sono « buoni pagatori, vogliono intendere e non ispendere, giusta quel deta tato Imparar vuole ognun, nessun pagare. Altro non ho a dirvi; ite a colla benedizione del Signore ». Garzia spagnuolo fu il primo, cui nel 1280 si assegnasse non uno stipendio annuo, ma il capitale di lire cencinquanta: poi nel 1289, al professore di diritto civile si fissarono annue lire cento, e cencinquanta a quel di canonico.

(21) E' la chiama Crisopoli

Quia grammatica manet alta, Artes et septem studiose sunt ibi lectæ.

Rer. it. Scrip. v. p. 454.

(22) Nell' Archivio diplomatico di Firenze si trovano gl'istromenti fatti con Francesco Dataro di Piacenza medico per fiorini cinquecento; con Giorgio d'Arrighetto Nati d'Asti canonista per fiorini quattrocento; con Girolamo della Torre di Verona medico, con Pier Leoni di Spoleto ecc. ecc.

(23) A Baldo nel 1397 milleducento fiorini; a Giason del Maino nel 1492 duemiladucencinquanta; all' Alciato dal 1556 al 40, scudi mille, poi dal 1544 al 50, lire settemilacinquecento; a Menochio nel 1589 lire seimila...

(24) Vita sancti Meinwerci. Gli stupefacenti e il sonno magnetico che oggi s'adoprano a tali operazioni, obbligano a riflettere su quei racconti anziche riderne.

(25) Ova recentia, vina rubentia, pinquia jura Cum simila pura naturæ sunt valitura.

Cæna brevis, vel cæna levis fit raro molesta, Magna nocet, medicina docet, res est manifesta. Si fore vis sanus ablue sæpe manus:

Lotio post mensam tibi conferet numera bina, Mundificat palmas, et lumina reddit acuta. Prima dies maji non carnibus anseris uti.

Rula viris minuit venerem, neulicribus addit. ... Cruda comesta Ruta facit castum, dat lumen et ingerit astum:

Cocta et ruta facit de pulcibus loca tuta.

(26) SARTI, Dei prof. bologn. tom. 1. p. 144. — RENZI, St. della Medici na, tom. IL

(27) Fioretti, cap. xxiii.

(28) SARTI, tom. II. p. 153. — Nelle Assise di Gerusalemme, adottat come dicemmo nei possessi degl' Italiani in Levante, e che del rest rappresentano le consuetudini de' paesi europei, è stabilito che se un schiavo s'ammali, e un medico pattuisca col padrone di esso di guarirlo, e gli dia cose calde e mollificanti mentre dovea darne di fredde e restringenti, sicchè muoia, il medico sia obbligato dar un servo simile o il prezzo che costò fin al giorno della morte: così se gli cavi sangue non a proposito o troppo; o se, essendo idropico, gli tagli il ventre (praticavasi dunque la paracentesi), poi non sappia trargli l'umore, è s'indebolisca e muoia; o se soffrendo di febbre quolidiana, lo purghi, e gli dia troppa scamonea, e svuoti il ventre sin a morire. Se uno schiavo abba la lebbra o rogna o altra malattia, e il medico s'accordi di guarirlo: patto che metà del valor di esso sia del medico metà del padrone, e faccia quanto sa ma nol guarisca, non è obbligato a pagario, avendo perdute le proprie fatiche. Se così avvenga a un libero o a una libera, il medico sara impiccato, dopo mandatolo per la terra frustandolo con un urinal in man per spaurir li altri de simel caso, e i suoi beni consscati dal signore del luogo. Nessun medico venuto di fuori possa esercitare l'arte sua se non riconosciuto abile dagli altri medici e dal vescovo; altrimenti sia frustato per la terra ».

(29) Saba Malaspina, Hist. cap. 11.

(30) Guido Bonatus de Forlivio, decem continens tractatus astronomia. Venezia 1506. Vedasi il nostro Ezelino da Romano.

Federico II, fra gli altri spauracchi alla Corte romana, credette op-

porvi pure l'astrologia, e se' girare tali versi:

Fata monent, stellæque docent, aviumque volatus, Quod Federicus ego malleus orbis ero. Roma diu titubans, variis erroribus acta, Concidet et mundi desinet esse caput.

Colla calma della ragione gli fu risposto:

Fata silent, stellæque tacent, nil prædicat ales: Solius est proprium scire fulura Dei. Niteris incassum navem submergere Pelri; Fluctuat et nunquam mergitur ista ratis. Quid divina manus possit, sensit Julianus; Tu succedis ei: te tenet ira Dei.

Jordani, Chron. cap. 221.

(31) SAVONAROLA, De laud. Patavii, pag. 1155.

(32) Vide una statua coll' indice teso, e scrittovi al capo Qui percuoti I cercatori avevano percosso delle volte assai quel capo; ma l'accorb monaco fissò dove l'ombra dell'indice cadeva al mezzodi, e nottetempo con solo un compagno, sterrò e rinvenne un'ampia reggia tutta d'ora i soldati facevano ai dadi, re e regina sedevano a mensa, da costa un damigello teneva teso l'arco; e tutto ciò d'oro, e illuminato da un tizzone ardente nel mezzo; e se si voleva toccare l'arciero, moveansi belle fanciulle in danza. Gerberto, non ben fidandosi del compagno, tolse soltanto dal desco un coltello di mirabile lavoro; ed ecco sorgere frementi le danzatrici, l'arciere saettar il lume, tornando buio, ed obbligando così a lasciare ogni cosa intatta, senz' altro raccogliere se non vaticini che poi furono avverati. Jordani, Chron. cap. 220 e 222.

(33) Molte odierne ubbie che si sogliono attribuire a ignoranza del medio evo, ci vennero dagli antichi; verbigrazia che il tintinnire degli orecchi sia indizio che altri parli di noi; che bevuto l'ovo debba schiacciarsi il guscio (Ovidio, Fasti). Sant' Agostino (Expositio epistolæ ad Galaias, c. 1v) dice: Vulgatissimus est error Gentilium iste, ut vel in agendis rebus, vel in expectandis eventibus vitæ ac negotiorum suorum, ab astrologis notatos dies et menses et annos et tempora observent. Così il mangiar ceci alla Commemorazione dei morti faceasi dai Romani nelle feste Lemurali in maggio, nel qual tempo si astenevano dalle nozze (Fasti v); l'augurare al capodanno; il dir Dio t'aiuti quand'uno starnuta (Plinio, lib. n. c. 2. § 11); l'affiggere sulle porte gusi e barbagianni (Quid quod istas nocturnas aves, cum penetraverint tarem quempiam, sollicite prehensas, foribus videmus affigi? Apuleio, Metam. lib. 111). Nei Cesti di Giulio Africano vissuto sotto Alessandro Severo, tra tant' altre follie si da il modo di disfarsi dei nemici: - Preα parate dei pani a questo modo. Prendete sul fin del giorno una rana a di campo o rospo e una vipera, quali vedete designati nel pentagono a persetto al sito della figura dove si trovano i segni della proslamba-« nomene del tropo lidio,cioè un ζητα senza coda o un ταυ sdraiato 🕞 « (è la nota musicale fa diesis): chiudete questi animali insieme in un « vaso di terra, turandolo ermeticamente con argilla, affinchè non rice-« vano ne aria ne luce. Cio fatto, dopo un tempo convenevole spezzate a il vaso, e i resti che vi troverete stemprate in acqua, nella quale ima pasterete il pane: di più ungete le tegghie in cui cocerete esso pane α con talè composizione, pericolosa fino a chi l'adopera. Preparata così a questa pastura, datela ai vostri nemici come potrete ».

Si sa che Caligola spese somme pel segreto di far l'oro; e sotto Diocleziano v'ebbe una specie di persecuzione contro gli alchimisti. Forse qualcuno avendo, così fra il tentare, ricotto del borace e del cremor di tartaro con mercurio sublimato, e fattolo svaporare sopra la superficie d'un vaso d'argento, trovò questo indorato. Ebbe dunque a credere d'avere scoperto la pietra filosofale, e andò ritentando quelle combinazioni, in cui, sotto gli strani nomi d'allora, vediam sempre ritornare il borace, il tartaro, il mercurio, il sal marino; i quali si sa che danno all'argento una tinta gialla, ma che se ne va con una semplice lavatura

d'acido nitrico diluito.

(34) Gl' Indiani adopravano, da quattromila anni fa, pei sette suoni della loro scala le lettere s, r, g, m, p, d, n; i Tibetani adopravano le cifre numeriche; i Greci, le lettere del loro alfabeto dall' A all'  $\Omega$ , variando secondo i modi. Anche gl' Italiani ebbero una notazione alfabetica, composta delle prime quindici lettere, che Gregorio Magno ridusse alle sette prime per la scala diatonica, distinguendo le ottave colle lettere maiuscole per l' inferiore, e colle minuscole per la superiore. Da poi si surrogarono i punti, collocandoli sui righi: ma consisteva qui l'invenzione di Guido? Egli trasse i nomi delle note dalle sillabe iniziali dell' inno del Battista:

UT queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum, solve polluti labii reatum, Sancte Joannes.

Il si fu aggiunto nel XVI secolo da Van der Putten (Erycius Puteanus).
Cantù, St. degli Ital. - III, 38

Kircher asserisce d'aver veduto nella biblioteca de' Gesuiti a Messina un ms. greco antico, con vari inni notati al modo che si dice inventato da Guido. La corda grave ch'egli aggiunse, fu segnata col I (gamma) greco; e poichè questa lettera si trovava così collocata in capo alla scala al modo usato allora, la scala ne prese il nome di gamma. Del resto ognun sa che le prime stampe di note musicali si fecero a Milano, e che le diverse espressioni del linguaggio musicale sono italiane.

## CAPITOLO XCI.

## Federico II.

Il concilio Lateranese IV, aperto l'11 novembre 1215, fu detto il grande perchè l'autorità pontifizia vi apparve nella maggiore sua magnificenza. I due imperatori d'Oriente e d'Occidente, i re di Cipro, di Gerusalemme, di Sicilia, di Francia, d'Inghilterra, d' Aragona, d' Ungheria, mandaronvi ambasciadori; i patriarchi d' Antiochia e di Gerusalemme v'assistettero in persona, e per rappresentanti quei di Costantinopoli e d'Alessandria; settantuno arcivescovi, quattrocentododici vescovi, e più di ottocento abati e priori; e tale affluenza di popolo, che alcuni prelati non poterono penetrare nella basilica, e il vescovo d'Amalfi restò soffocato. In mezzo a un circolo di cardinali ornati in maestosa semplicità, compariva il pontefice, che avea veduto Costantinopoli rimessa alla sua obbedienza; era uscito trionfante dalla guerra degli Albigesi, e dalla lotta con Ottone imperatore e col re d'Inghilterra, che gli fe' omaggio della sua corona; all'ombra di lui quest'isola aveva ottenuto la Magna Charta salvaguardia di sua libertà, le città toscane formato una confederazione. e le lombarde rinnovato l'antica; gli Spagnuoli nel piano di Tolosa riportata insigne vittoria che li francheggiava omai dall' araba servitù; da lui il re d'Aragona domandò la corona; quel di Bulgaria gli sottomise la sua; sulla Sicilia avea sodato la supremazia della santa sede, dopo averla rinfrancata in Roma; in due Ordini, baliosi di gioventù, erasi creata una milizia stabile, disposta ad ogni suo comando. Ed ora al mondo intero pendente dalle sue infallibili decisioni, dettava i canoni della credenza e le regole della disciplina ecclesiastica e civile: vietato il dare funzioni pubbliche a Musulmani o Ebrei, o il vender armi agli Infedeli: frenata l'usura, proscritti i Patarini, e per distinguersi da questi dovessero i Cattolici almeno una volta l'anno comunicarsi alla propria parrocchia; confermata la dottrina di Pier Lombardo intorno alla Trinità, riprovando quel che n' avea scritto « il calabrese abbate Gioacchino », scrittore mistico, rinomato per predizioni; ordinata la pace generale per quattro anni.

Vicario della divinità in terra nel governo temporale e nello spirituale, il pontefice avea dunque portate ad effetto le massime che le Decretali avevano sancite, proclamando la potenza ecclesiastica essere il sole, da cui, a guisa di luna, la imperiale traeva il suo splendore (1). Spiegando le relazioni del potere temporale collo spirituale, Innocenzo III scriveva (2): — Il Signore non solo per costituire "l' ordine spirituale, ma anche perchè una certa uniformità fra la

« creazione e il corso degli avvenimenti l'annunzii autore di tutte le cose, stabilì armonia fra cielo e terra, in modo che la maravigliosa « consonanza del piccolo col grande, del basso coll'alto, ce lo riveli « per unico e supremo creatore. Come stampò due grandi luminari « sulla vòlta celeste, così affisse al firmamento della Chiesa due su preme dignità, una che splenda il giorno, cioè illumini gli intellet ti sopra le cose spirituali, e franchi dalle catene le anime tenute « nell'errore; l'altra che schiari le notti, cioè gli eretici indurati e i « nemici della fede, e impugni la spada per castigo de'reprobi e glo « ria de' fedeli. E come, offuscando la luna, buia notte involge le co se; così quando mancasi d'imperatore, prorompe la rabbia degli « eretici e dei pagani ».

Pretendenze non meno assolute sillogizzavano i giuristi, attribuendo agli imperatori un potere senza limiti, quale avea formato la possa e l'obbrobrio di Roma antica; e con argomenti di pari calibro nelle nuove università insegnando il sacro impero elevarsi sopra ogni mondana cosa, l'imperatore portar in mano il globo a

significare la padronanza sull'universo mondo.

Arroganze si opposte doveano rinnovare il conflitto tra il pastorale e lo scettro. Cominciato da Gregorio VII, erasi sopito con un accordo, ove l'imperatore crebbe di vantaggi, il papa d'opinione. Dopo ottant'anni si ridestò più palese e meglio determinato, non trattandosi più d'una formalità feudale, ma se la Chiesa dovesse star sottoposta all'Impero. Anche i lottanti erano ben differenti; l'inflessibile Gregorio più non era, e al posto d'un Enrico IV, principe scapestrato e inviso, stavano i principi di Svevia, nobili, generosi, cortesi, fautori delle lettere, cinti da signori tedeschi, che fedeli al re e alla donna di lui, lo seguivano del pari al torneo od alle

spedizioni oltre l'alpi e il mare.

Federico II, rampollo ghibellino allevato dal papa e da lui sostenuto contro il guelfo Ottone, sicchè per ischerno veniva detto il re dei preti, mostrò deferenza e rispetto a Innocenzo III finchè n'ebbe bisogno; esortò il senato romano ad obbedirgli; nella dieta di Egra solennemente professò, pei tanti favori avuti dalla romana Chiesa, le sarebbe sempre rispettoso e sommesso; le confermava le concessioni fatte da Ottone; l'aiuterebbe a conservare i domini, e no minatamente la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e a recuperare i disputati, come l'eredità della contessa Matilde; — appena consacra-« ti a Roma (soggiungeva) emanciperemo nostro figlio Enrico. ce-« dendogli il regno nostro éreditario di Sicilia, sicché il tenga come « il teniam noi dalla santa sede; e noi rinunzieremo al titolo regio « e al governo di quel paese, di modo che mai non possa essere r « nito all' Impero » (3). Oggi chiameremmo ciò politica; allora parve ipocrisia: giacchè al tempo stesso ricusava far giustizia alle domande della Chiesa; pretese che Innocenzo gli avesse peggiorato il patrimonio, e perciò a Ricardo fratello di lui tolse il contado di Sora, e spogliò altri che dal papa erano stati investiti; fece anche morire qualche vescovo per ribelle, e non rifiniva di lamentarsi che Roma raccogliesse chi a lui era sfavorevole; e soltanto la morte

sottrasse Innocenzo dal vedere il suo pupillo rivoltarsi contro il seno che l'aveva nodrito.

Federico, gioviale, colto, amabile, atto a conciliarsi gli animi, quanto gli alienava la rozzezza d' Ottone, rimase indisputato re di Germania, allorchè questi morì pentito e ricreduto della guerra fatta 1218 alla Chiesa, e facendosi flagellare dai servi per penitenza. Propenso alle armi a somiglianza degli Svevi paterni, e a somiglianza dei materni Normanni destro nella politica e dissimulato, segnò con buoni provvedimenti i cinque anni che dimorò in Germania; poi si volse all'Italia, alla quale lo traevano la bellezza del cielo, le rimembranze di sua gioventù, la coltura degli abitanti, e il proposito di tornar vigoroso l'Impero. Raccontavasi che, ancor fanciullo, tra il sogno grido: - Non posso, non posso »; e interrogato rispose parevagli di mangiare tutte le campane del mondo: ma ne abboccò una così grossa, che in verun modo non potea trangugiare. Vedemmo più volte il medio evo tradurre i fatti in cotali storielle.

In Lombardia le città principali venivano allargando il dominio. non più soltanto sovra le terre circostanti, ma su città minori, inviandovi podestà ed esigendone tributi, per modo che l'infinito sminuzzamento riconosciuto dalla lega Lombarda restringevasi attorno ad alcuni centri. Uno de' principali era Milano, che moltiplicava guerre a Pavesi, Cremonesi, Parinigiani, Modenesi, e che caporione della parte guelfa, trovavasi però, come fautore di Ottone IV, scomunicata dal papa, divenuto patrono del discendente degli Svevi.

Federico vide non riuscirebbe ad alcun pro fra tanto rimestìo; e differendo a miglior tempo il cingere la corona di ferro, scese verso il mezzodì. Il nuovo papa Onorio III dei Savelli era stato ricevu- 1216 to dai Romani con tripudi, quali niuno ricordava d'aver veduti; pochi mesi, dai Romani fu espulso, e costretto ritirarsi a Rieti e a Viterbo. Mite pontefice in mezzo a due robusti, ai re insinuava continuo la mansuetudine sua stessa: istruito dal nunzio che lo scisma greco non potrebbe ricomporsi che col rigore, vietò d'usarne, non dovendosi tutelar la fede che coll' istruzione, la preghiera, il buon esempio e la pazienza. Da Federico, a cui nome era stato governatore di Palermo, aveva egli a ripetere tre promesse fatte al suo predecessore: di crociarsi, di restituire il retaggio della contessa Matilde, di rinunziare alla corona di Sicilia, sicchè non fosse unita all'Impero. Rinnovate queste promesse, Federico ottenne d'esser unto imperatore; nel quale incontro derogò qualsifosse legge restrittiva 1220 delle libertà della Chiesa, ed ordinò severamente l'estirpazione del-20 7bre le eresie.

Il retaggio della contessa Matilde nella realtà non era venuto nè all'Impero nè al pontefice, avvegnachè i signori posti a governarlo s' erano poc' a poco scossi dalla dipendenza, intanto che molti Co-muni colla forza, col danaro, colla persistenza redimeansi in libertà, fra' quali primeggiava Firenze,

Quanto sia alla crociata, dopo la presa di Costantinopoli e la fondazione dell'impero latino, Innocenzo III non avea cessato di spingere alla liberazione del santo sepolero, tanto più che allora andava

attorno, esser giunto a sera il dominio di Maometto, simboleggiato nella hestia dell' Apocalissi, la quale non oltrepasserebbe i seicento anni. Genova vide in quel tempo capitare un nuvolo di fanciulli, che assunta la croce, volevano passare alla liberazione di Gerusalemme: infelici! e per via perirono tutti, quali di fame e stenti, quali affogati ne' fiumi, alcuni côlti da avidi speculatori per venderli schiavi. Innocenzo li compassionò, ma non rifiniva di farne raffaccio agli adulti, i quali vigorosi non sapeano compiere quel che aveano tentato fanciulli.

Al suo intento veniva opportuno un campione che oporate profe avea dato di valore e fedeltà alla Chiesa, Giovanni di Brienne, francese lodatissimo in fatti di guerra, fratello di quel che vedemmo poc' anzi pretendere l'eredità di re Tancredi nella Puglia: ito in 1209 Palestina, avea preso per moglie Maria figlia di Corrado di Monferrato, e per dote diritti al trono di Gerusalemme. Innocenzo lo riconobbe re di questa, e raccolti molti Crociati, proponevasi guidari egli in persona, quando morì. Onorio III promise seguitare l'impresa, e ottenne che Ungheresi e Tedeschi passassero in Terrasanta su 1218 navi di Venezia e di Zara. All'assedio di Damiata il legato pontifizio a capo degli Italiani scalò prima le mura in buia notte, e la croce d'orifiamma, stendardo che conservasi a Brescia, vuolsi vi fosse allora piantata dal vescovo Alberto a capo di millecinquecento Bresciani, impresa per la quale ottenne il patriarcato d'Antiochia. Poco poi Enrico di Settala, arcivescovo di Milano, condusse un rinforzo di suoi cittadini (4).

Moadham sultano di Damasco, disperando tenere Gerusalemme, ne avea diroccato le mura, e pensava anche abbattere il santo sepolcro, quando la fortuna cangiò, e la crociata uscì alla peggio. Ne sbigottì tutta cristianità, e il papa imputava Federico, che promesso ripetutamente di prendervi parte, sempre avesse mancato. Vennero poi in Italia i granmaestri de'Templari, degli Spedalieri, dei Teutonici, il patriarca, e re Giovanni di Brienne, e si presentarono supplichevoli all' imperatore di Verona; il quale non solo mostrò ascotarli, ma sposò Jolanda figlia ereditiera di re Giovanni, col che pareva assumere come cosa propria la difesa e il ricupero di Terrasanta. Allestì navi in Sicilia, impose taglie e accatti, mandava retriche esortazioni agli altri principi; ma alla nuova stagione destinta alla partita egli trovò sotterfugi, domandò il titolo di re di Gerasalemme a scapito dello suocero, mentre palesava nè voglia di assumere nè lealtà di seguire l' impresa.

Più stavagli a cuore di sottomettere e regolare la sua Sicilia. Colà fumava ancora il sangue in cui Enrico VI avea tuffato i privilegi dei baroni, e ne fermentava quel miscuglio di vecchio e di nuovo, di ribrame e di speranze, che turba ogni recente dominazione. Ne' passati scompigli la giustizia era stata sovversa; la gerarchia d'impieghi stabilita da re Ruggero non serviva che a camuffare di legalità esazioni esuberanti; i feudi erano stati occupati a volontà, e ciascuno nel proprio arrogavasi la sovranità fino al diritto di sangue, e in tumultuosa indipendenza tutto era furto, assassinì, guerre.

pali costava la forca agli eletti, e il saccheggio al paese (8). Fu sottilissimo trovatore di girandole finanziarie e di tasse per cavar danaro, massime sul commercio coi diritti di fondaco, di porto, d'imbarco, d'estrazione ed altri, e ridusse a monopolio il sale, il ferro, la pece, le pelli dorate; levò fin sei collette l'anno, cioè sussidi straordinari non consentiti ma imposti, e fu volta che gli ecclesiastici pagarono fin la metà dei proventi. Volle anche limitare le usure col proibire ogni interesse maggiore del dieci per cento; ordine improvido, che fu corretto al solito dalle frodi (9).

Pier delle Vigne, nato poveramente a Capua, e invaghito degli studi, andò mendicando a Bologna, e quivi ammesso nell'università, primeggiò tanto che Federico sel tolse a segretario, poi lo alzò giudice, consigliero, pronotaro, governatore della Puglia, infine cancelliere e tutto. Bellissimo favellatore, arguto giureconsulto, le cure nol distolsero dalle lettere, e come il primo codice dell'Italia moderna, così dettò il primo sonetto: ai consigli di lui va attribuita la protezione che alle dottrine concesse Federico, il quale anche l'insegnamento accentrò alla moderna, volendo unica scuola nel regno l'università di Napoli; e i governatori doveano colà mandare tutti gli studenti, dove trovavansi allettati da privilegi, giudicati dai propri maestri, buon trattamento e sicurezza ne'viaggi, le migliori case e a tenue fitto; non mancherebbero mai di grano, vino, carni,

pesci, e di chi prestasse danaro (10).

Federico fece eseguire la prima versione di Aristotele; formò un serraglio d'animali forestieri; chiunque avesse merito, accoglieva alla sua corté, ove si dirozzò il linguaggio italiano, e qualche poeta, imitando gli esempî de' Tedeschi e Provenzali, avvezzò la musa sicula a nuovi concenti. Egli stesso « savio di scrittura e di senno naturale, universale in tutte le cose, seppe di lingua latina e vulgare, tedesca, francese, greca, saracena » (Villani); scrisse un libro sulla caccia a falcone; uno sopra la natura del cavallo dettò a Giordano Rufo suo scudiere. Del danaro cavato dai beni suoi e dal traffico che non isdegnava, facea larghezza agli amici e in fabbriche; e a lui sono dovuti i ponti sul Volturno (11), le torri di Montecassino, i castelli di Gaeta, di Capua, di sant' Erasmo, la città di Monteleone ed altri forti e villaggi; di là dal Faro ristaurò Antea, Flegella, Eraclea, fondò le rôcche di Lilibeo, di Nicosia, di Girgenti: Napoli abbellita e accresciuta di popolo e ricchezza come sede del sommo tribunale e dell'università, avviò a divenir capitale del regno. Ecco perchè egli v' è ancora nominato con popolare benevolenza.

Tante belle qualità non seppe acconciare coi tempi, ai quali non fu conforme nei vizi nè nelle virtù. A modo dei re moderni, voleva sottoporre anche la religione all'amministrazione, e tenea fitto il pensiero ad affievolire i papi, come quelli che repugnavano a' suoi divisamenti. Essi aveano costituita la dignità dell'imperatore perchè fosse tutela alla Chiesa, affidandola sempre a un capo elettivo, cioè degno; volendo l'indipendenza d'Italia, come necessaria all'indipendenza pontifizia, impedivano che alla corona imperiale s'annestasse quella della Sicilia, paese sempre della prima importanza

in faccia agli stranieri. Federico invece aspirava a rendere ereditario in sua casa l'impero, e unirvi la Sicilia; solo dabbenaggine dei popoli e astuzia de' papi aver supremato la santa sede, tutrice incomoda e umiliante. Nè solo la Lombardia voleva egli soggetta, ma tutta l'Italia, quasi retaggio proprio. Ad un principe italiano scriveva, ogni suo sforzo essere in sottomettere la penisola rinserrata fra domini suoi, e renderla parte integrante dell'impero, come il regno di Gerusalemme eredità di sua moglie, come la Sicilia eredità della madre (12); e nel congresso di Piacenza non dissimulò di voler soggiogare la media Italia, impresa difficile, alla quale soccombette.

Non tardò ad accorgersi come, malgrado il momentaneo svolgimento, alleati suoi naturali fossero i Ghibellini; onde a questi s'annodò, sperando, tra il tempestare delle fazioni in Lombardia, riuscire a quello dov' era fallito l'avo suo Barbarossa, e fra i divisi piantare l'ordine; parola che, allora e poi, fu spesso intesa per servitù. A suo desiderio il servirebbero le forze del Reame e quelle della Germania, e i mercenari che d'ogni parte comprava colle spoglie delle città italiane, e col concedere franchezza a qualunque bandito

famoso Markwaldo, cercò rinforzo da nemici del nome cristiano. Dalle montagne centrali dove s' erano ridotti dopo perduto il domi-

o malfattore prendesse servizio nelle truppe (13).

Nè pago delle masnade tedesche comandate da Rinaldo, figlio del

nio, gli Arabi sbucavano a devastare la Sicilia, e « v' aveano necise più persone ch' essa non conti abitanti ». Alla conquista sveva non fecero opposizione, e perciò sfuggirono alle vendette esercitate contro i Normanni. Nella minorità di Federico, per odio al papa persistettero a favorire Markwaldo: vinto lui, si fortificarono ne' castelli di val di Màzara, blandirono Ottone IV, e gli spedirono regali. Federico li domò, e fino a sessantamila ne trasferì nella Capitanata, as-1222 settandoli a Nocera, che oggi ancora chiamasi de' Pagani, e a Lucera, posta s'un'ultima pendice dell'Apennino, donde si dominano i piani della Puglia; chiusi a levante e settentrione dalla catena del Gargano e dal marc Adriatico. Quivi tentarono ripetutamente fuggire o sollevarsi, poi rassegnatisi divennero fedelissimi a Federico. che da questa colonia traeva ventimila combattenti, devoti ad ogni suo cenno e, ch' era più, inaccessibili alle aspirazioni nazionali degli Italiani e agli anatemi dei papi. E quando i papi gli apponevano d'avere introdotto Musulmani in mezzo a Cristiani, Federico se ne imbelliva anzi, come avesse con ciò liberato la Sicilia dal flagello delle loro correrie, e col porli fra' Cristiani agevolato le conversioni. Il fatto sta che ebbe per tal modo anche un esercito stabile, a guisa dei re moderni.

A suo figlio Enrico, che facea i nove anni quand'egli ventisei (14), avea dai principi di Germania ottenuta la corona. Ora col pretesto della crociata lo invitò a scendere in Lombardia coll'esercito, e tro1226 varsi a Cremona, dove per Pasqua intima la dieta. — Un' adunanta raccolta sotto le spade può ella esser libera? » dissero le città lombarde; e non ben fidandosi nel papa, che condiscendeva a Federico

onde indurlo a quel ch' era suo primo desiderio, la erociata, provedono al caso dubbio e pericoleso rinnovando la lega Lombarda, secondo n'erano autorizzati dalla pace di Costanza. A Mosio sul Mantovano convennero dunque i rettori, podestà, ambasciatori di Bologna, Piacenza, Verona, Milano, Brescia, Faenza, Mantova, Vercelli, Lodi, Bergamo, Torino, Alessandria, Vicenza, Padova, Treviso, e giuraronsi alleati per venticinque anni. — I malfattori escluderemo del « pari da tutti i luoghi e le città collegate, nè di bando potranno es-« sere tratti senza mandato dei rettori o della Lega: a chi contra-« go o particolare persona de' collegati verrà ad accordo con alcu-« na città o luogo, fuor della Lega o in danno di quella, altrimenti « sarà avuta per ribelle, ed i beni de' suoi abitatori pubblicati e de-« vastati. Se alcuna città, luogo o persona particolare della Lega sia « osteggiata dai nemici, le collegate le daranno aiuto, e reciproca-« mente rifaremo i danni ad arbitrio de' rettori ». Tal era il giuramento; e quello dei rettori della Lega: — Giuro pei santi Evan-« gell che con buona fede eserciterò l'uffizio a me commesso e le « ragioni della giurisdizione a me sottoposte; concorderò cogli al-« tri rettori in quanto concerna lo stato e utilità di tutta la Lega, e « di ciascun Comune che v'entri; senza frode darò opere di man-« tenere e far osservare questa Lega; nulla manifesterò di quello « che sarà trattato; niente piglierò per me nè per sommessa perso-« na in detrimento della società; e se cosa alcuna mi sarà offerta, « al più presto la farò manifesta a tutti i rettori. Le querele deferite « a me od a' miei colleghi, ad arbitrio degli altri rettori fra quaran-« ta giorni definirò, secondo la ragione e la buona consuetudine : « quindici giorni avanti che scada il mio uffizio darò opera si fac-« cia un altro rettore, il quale giuri siccome ho giurato io. Atten-« derò al meglio della università e non della specialità; e darò « ogni opera a conservare la libertà di ciascun Comune, e difen-« derne i beni contra tutte e singole le persone contrarie a tal so-« cietà » (Corso).

Tosto la Lega si pone in piede ostile, far armi, troncare ogni comunicazione colle città ghibelline, vietare ai cittadini di trattar coll' Impero, nè riceverne ordini o donativi. Federico buttò giù la buffa anch' egli, ed avendo dalla sua Reggio, Modena, Parma, Cremona, Asti, Lucca e Pisa, mosse armato. Ma Faenza e Bologna, capo della lega Cispadana, gli chiusero le porte in faccia, sicché dovelte attendare alla campagna; poi affrontato da buoni eserciti, forza gli fu dar indietro. Spedì proposizioni alle federate; e ricusato, le pose al bando dell'Impero; e non so se di buon senno o per contraffare le scomuniche papali, fece scomunicarle dal vescovo d'ildesheim, e proibì d'andare a studio a Bologna : grave colpo per una città che vivea sopra dodicimila scolari. Le consederate non secero come sbigottite; ma Onorio III papa, avendo in cima a tutti i suoi pensieri la crociata, e perciò la concordia fra i Cristiani, s' interpose, e rattaccò una pace, dove Federico obbligavasi a cancellare quei 1227 bandi, e i Lombardi a null'altro che rappattumarsi coi Ghibellini, c 5 gen. somministrare quattrocento uomini pel passaggio in Terrasanta: m

Onorio non poté vedere la spedizione desiderata.

Il successore suo Gregorio IX, dei conti di Anagni, aveva ottatacinque anni; ma parve ringiovanire nel ricevere in deposito k chiavi eterne: con pompa maggiore delle consuete si fe' coronare, sette giorni continuando le feste, e l'ultimo cantata messa in Sa Pietro, menò una lunga processione ricchissimamente in addobbe, con due corone al capo, sopra un cavallo superbamente bardato, te nuto a briglia dal prefetto di Roma e dal senatore; precedeano i cardinali, seguivano giudici e uffiziali in broccato d'oro, e una dirotta di popolo, fra le cui acclamazioni e gli ulivi e le palme entre al palazzo, quasi celebrasse il trionfo dell'autorità papale, che di fatto mai non era salita più sublime.

Federico avea preso tutti que' provvedimenti in Sicilia senza informarne il papa, che pur riconoscea per signore sovrano; imponeva tasse sugli ecclesiastici col pretesto della crociata, alla quale non si risolveva mai; e ai lamenti di Roma rispondeva col protestarset docilissimo, e obbligato ad essa come a madre che lo aveva nutrito. Alla longanimità di Onorio verso un principe mentitore e subdolo come Federico, mal rassegnavasi l'operosa fermezza di Gregorio, il quale intimò alle città longobarde di tenersi in pace, e all'imperato re di partire per oltremare, egli ch'era stato « posto da Dio in que « sto mondo siccome un cherubino armato di spada per mostrare « agli smarriti la via dell'albero della vita ». Più non avea ragioni o pretesti costui da indugiare, e con poche truppe s'imbaroò a Brindisi. Già dapertuto preludevasi a vittoria, già s' immaginava la santa città restituita agli inni dei devoti, quando si sparge che l'imperatore era tornato a terra dopo tre giorni, allegando le malattie del-

l'esercito e la sua. Al pontefice più non parve di pazientare, e lanciò la scomunica, denunziando Federico come spergiuro e infedele; suo delitto se la moglie Jolanda morì sovra parto; colpa sua se di fame e di caldo perirono i Crociati nella Puglia. Non meno iracondo Federico inveiva contro il papa che, in luogo di soccorrerlo, istigasse contro di lui il suocero suo stesso; il quale di fatto, appoggiandosi alla scomunica, in armi veniva a ridomandare il titolo regio che Federi-

co gli aveva usurpato. Pure, avuto intesa delle discordie scoppiate fra i principi Aiubiti, l'imperatore si risolse al passaggio; data la posta a'guerrieri nella pianura di Barletta, vi troneggiò in tutta la maestà imperiale e colla croce di pellegrino, lesse il proprio testamento, se cendo giurare ai baroni d'adempirlo se nell'impresa perisse, e pre

cipitò gl'indugi.

Gregorio IX dichiarò scandalo che uno scomunicato capitanasse l'impresa santa; dichiarò imprudenza l'assumerla con sole venti gilee e seicento cavalieri. armata da corsaro, non da imperatore; e interruppe le canonizzazione del pacifico san Francesco per ripetere gli anatemi contro Federico, il quale non vi diede ascolto.

In Levante i figli di Malek Adel, spartitosi il dominio, si faceano guerra dall'uno all'altro; e Melik el-Kamel, signore dell'Egitto e di Gerusalemme, cercò prevalere a' fratelli coll'allearsi all'imperatore

d'Occidente, al qual uopo gli spedi un emir, mentre l'arcivescovo di Palermo arrivava al Cairo con gran regali per lui, e si ricambia- 1226 rono proteste d'amicizia. Melik el-Kamel invase di fatto la Palestina; sicchè l'imperatore, sapendo di non dovervi trovar nemici, non credette aspettare i rinforzi di Germania. Approdato, vi era dai nostri accolto come un Messia, quando due Francescani annunziarono la scomunica. Detto fatto gli si toglie fiducia e rispetto, a segno che gli ordini non dava più in proprio nome, ma di Dio e del popolo cristiano. Melik el-Kamel non meno che Federico desiderava la pace. sicchè tutta la campagna si ridusse a trattative, quanto una guerra moderna, sempre avvolte però nel mistero. L'imperatore mandò al soldano pelliccie, eccellenti destrieri, bellissime armi di Germania, il cavallo di battaglia, la spada, parte dell'armadura di cui egli servivasi in campo, protestando non chiedere che le già promessegli città, titolare patrimonio di suo figlio; vedesse in quanto scredito cadrebbe se tornasse in Occidente senza nulla ottenere. L'emir lo ricambiava con stoffe di seta, un elefante, dromedari e scimie, altre rarità dell'India, dell'Arabia, dell'Egitto, e una banda di ballerine e cantatrici, soggetto ai Musulmani di rimproveri, di scandalo ai nostri, cui davano gelosia e dispetto quelle benevoli relazioni (15). I due signori convennero d'una tregua decenne; Gerusalemme, Betlem, Nazaret, Toron e i prigioneri sarebbero consegnati a Federico con quanto siede fra Gerusalemme, Acri, Tiro e Sidone; conservate ai Musulmani le moschee, e libero esercizio del loro culto; Federico distoglierebbe i Franchi da nuovi atti ostili contro di essi.

Il patto seppe dell'empio ad entrambe le religioni; imami e cadi appellavansi al califfo contro la cessione della città del Profeta, i vescovi al papa contro l'indegnità di mescolare i due culti: il sultano di Damasco ricusò l'accordo; il patriarca di Gerusalemme pose all' interdetto i luoghi ricuperati. In conseguenza Federico entrò in Gerusalemme senz' altro accompagnamento che de' suoi baroni tedeschi e de' cavalieri Teutonici; e nella chiesa del Santo Sepolcro, tesa a bruno, abbandonata dai preti, mentre, lui connivente, dai minareti continuavasi a gridare: - Non v'è altro dio che Dio, e Maometto è suo profeta », Federico colle proprie mani dovette porsi in capo il diadema. Nè potè ottenere obbedienza neppure sevendo contro i cittadini, battendo frati, impacciando i pellegrini che venivano per la settimana santa, e i Templari che voleano rialzar le mura: la sua partenza da Gerusalemme fu festeggiata quanto l'arrivo; e gli assennati gli faceano rimprovero di non aver proveduto tampoco nè a conservare gli acquisti, nè ad assicurarvi i fedeli: sì poco gli caleva del regno di Cristo quando il suo pericolava.

Perocchè in Sicilia il papa gli suscitava nemici mandando nunzi, compiangendo che quei popoli, sotto un nuovo Nerone, perdessero fino il desiderio della libertà: - Vi ha forse Dio collocati sotto cielo si ridente per trascinare catene vergognose? » Sollecitava anche soccorsi da'collegati lombardi, e messo insieme un esercito, lo affidò a Giovanni di Brienne, che sotto lo stendardo delle chiavi entrò devastando il reame di suo genero.

Federico, sbuffante vendetta, move le schiere tedesche ricondotte di Palestina ed i fedeli suoi Saracini, che segnati della croce, combatteano fieramente contro i papalini, segnati delle chiavi ; e messi questi in isbaratto, recupera le piazze del Regno, invade le terre del papa, ne stramena i fautori, e gli suscita nemici in Roma stessa. Giovanni di Brienne era stato chiamato a Costantinopoli a regnare invece del fanciullo Baldovino II suo genero, e benchè ottagenario si mostrò eroe nel combattere i Bulgari. I Romani, espulso il ponte fice, aveano gravato di esazioni le chiese, i conventi, i vassalli della santa sede, e aizzato Federico alla totale rovina del papa: ma una straordinaria inondazione del Tevere, considerata come castigo del cielo, indusse e popolo e senato a richiamarlo in segno di penitenza. I prelati però mal sopportavano di dover contribuire alle spese a titolo della crociata; alle città lombarde pesava l'essere trascinate in una guerra offensiva, esse collegatesi solo per la difesa: laon-1230 de fu praticato un accordo, e dopo lunghi dibattimenti si annunio qualmente l'imperatore concedeva perdonanza universale, revocava il bando messo sopra le città lombarde, e prometteva che i benefziati sarebbero eletti secondo le leggi ecclesiastiche, ne gravati d'imposte o collette. A tali condizioni fu prosciolto dalla scomunica, e le campane sonarono a letizia; il re baciò il piede del papa, n'ebbe la benedizione, e sedettero alla stessa mensa. I popoli credette ro fosse pace, ma non era che un respiro ch'egli si procacciava ner allestirsi all'ultima prova.

Quando i capi erano disuniti, tutte le membra se ne risentivano, e l'Italia peggio che mai trambustava, facendo guerra Venezia a Ferrara, Padova e Brescia a Verona, Mantova e Milano a Cremona, Bologna a Imola e Modena, Parma a Pavia, Firenze a Siena, Genova a Savona ed Albenga, Prato a Pistoia; signorotti feudali saliti a gran potenza mescolavano battaglie fra sé o colle città; e ai rancori e alle ambizioni private pretessevasi il nome del papa o dell'imperatore.

Questi convocò la dieta in Ravenna, ma al tempo stesso da Germania invitava coll'esercito il figlio Enrico: di che le città adombrate, e mal fidandosi alle assicurazioni nè dell'imperatore nè del papa, abbarrarono i passi, tanto che Enrico rimase di là, e Federico rimovò il bando contro la lega Lombarda, cassando qualunque diritto mai avessero ottenuto le città di quella. Mancando però d'esercito, le minacce non fecero che rinserrare quella Lega: Milano mette in ordine sette capitani con mille uomini a cavallo ciascuno, giurati a sostenere la libertà, e morire in campo piuttosto che fuggire; disponeva delle forze di Parma, Piacenza, Novara, Vercelli, Alessandria, benchè indipendenti; ed essendosi Tommaso conte di Savoia tenuto sempre fedele all' imperatore, dal quale anzi fu costituito vicario, i Milanesi si spinsero fin nelle Alpi, e per sorreggere alcune terre a lui ribellate fondarono il Pizzo di Cuneo, che poi doveva divenire una delle primarie fortezze di quella casa e dell'Italia.

A Federico poi si ammutinavano i propri paesi, da lui fraudati delle consuetudini municipali, e specialmente Messina, avvezza a reggersi con stratigoti propri: ond egli moltissimi appiccò ed arse

vivi; il castello di Centoripa distrusse dalla fondamenta: Gaeta, benchè amnistiata, fu spoglia dell'antico diritto di eleggere i consoli, e circondata di trenta fortini; insomma quest'eroe, magnificato da coloro che venerano in lui l'antagonista de' papi, trovò continuamente rivoltose la Puglia e la Sicilia, nè seppe frenarle che collo spediente dei tiranni, le fortezze.

Appoggio gli erano, dopo i Saracini, i signorotti ch' eransi eretti 1215 tiranni di alcune città e provincie, e che dai diplomi di lui credeano trarre legittimità e fermezza. Principale tra questi fu Ezelino da Romano, che succeduto ad Ezelino il Monaco suo padre (pag. 535), all'avito dominio aveva aggiunto Bassano e Treviso, poi anche Verona e Padova, secondato dal fratello Alberico e dai Ghibellini della marca Trevisana; e con una fermezza che non si arrestava alla necessità del sangue e del delitto, era divenuto il terrore della Marca e il più spaventoso tiranno che la patria storia ricordi. Vi faceva contrasto Azzo d'Este, con larghissimi possessi e col favore di tutti i Guelfi: ma Ezelino prevalse alla venuta di Federico, del quale sposò Selvaggia figlia naturale. In queste emulazioni la Marca non meno che la Lombardia andava a strazio di deplorabili guerre, alle quali metter fine non poteva la politica, ma solo qualche armistizio la religione, adoprantesi incessantemente a questo scopo.

Già vedemmo come essa dettasse la tregua di Dio; e i due nuovi Ordini di Domenicani e di Francescani furono tutti in attutire gli sdegni, frammettersi alle baruffe quotidiane, persuadendo e portando la pace da signore a signore, da una all'altra città; e cuori feroci, cui vigor di legge o possanza di magistrati non ratteneva, aprivansi alla pietà, gli stocchi tornavano alla vagina, e nel nome di Cristo fondendosi in lagrime, il nemico correva ad abbracciar il nemico.

Grandi paci conchiuse il santo d'Assisi; grandi il seguace suo Antonio da Padova. Nel 1176 i cardinali di Santa Cecilia e di Santa Maria in Via lata per delegazione pontifizia componeano molte quistioni, agitate fra le repubbliche di Pisa e Genova rispetto ai loro diritti sopra la Sardegna (16). Sul cui esempio frà Guala da Bergamo, che fu poi vescovo di Brescia, riamicò i Bolognesi coi Modenesi, i Trevisani coi Bellunesi. In Cremona il popolo della città nuova viveva in cagnesco con quel della vecchia, e il vescovo Sicardo li riconciliò ; e così coi Vicentini il beato Giordano da Forzatè, coi Milanesi frà Leon da Perego. Sta manoscritto nella biblioteca Ambrosiana un prolisso discorso d'un ecclesiastico che esortava alla concordia, e diceva: — Popolo milanese, tu cerchi soppiantare il cremonese, sov-« vertire il pavese, distruggere il novarese; le tue mani contro tutti, « e le mani di tutti contro te... Oh quando fia quel giorno che il Pa-« vese dica al Milanese, Il popolo tuo è popol mio; e il Cremasco « al Cremonese, La città tua è mia città! »

I Genovesi aveano contaminato le loro vie di molto sangue civile, massime per l'odio tra gli Avogadri e i marchesi della Volta; quando si pensò porvi fine. Innanzi giorno ecco toccar la campana a parlamento; e i cittadini accorrendo attoniti, videro il vecchio arcivescovo Ugo in pontificale tra il clero con candele accese, e tra citta-

dini notevoli con croci alla mano attorno alle venerate reliquie del Battista; scongiurava a deporre gli odi e gli sdegni, e giurare sui vangeli la concordia, che sola poteva salvare la patria. Rolando, capo degli Avogadri, non poteva indursi a perdonare il sangue di tanti parenti suoi, de'quali aveva promesso vendetta; ma tanto insistettero i preti e i savi che l'ebbero indotto: poi corsero alla casa dei Volta, che non erano voluti presentarsi, e li trassero a dare il bacio ai nemici; e campane a festa e Tedeum celebrarono l'evento (17).

Ambrogio de' Sansedoni di Siena, che fu poi canonizzato, venne spedito a predicar la pace in Germania, quindi tornò in patria per riconciliarla col papa che l'avea interdetta come fautrice di Federico, e volle si cominciasse l'emenda dal perdono reciproco. Un magnate, sazio de'suoi consigli, lo cacciava come impostore e vanaglorioso; ed egli: - Dio si chiama re della pace, ma non la dà se non « a chi di buon cuore la conceda altrui. Quel che fo, lo fo per vo-« lontà di Colui che può sopra di me. Se v'irritai, ve ne chiedo scu-« sa, e se merito supplizio lo sosterrò di buon cuore per isconto « delle mie colpe ». Il forte a tanta umiltà venne a resipiscenza. Ambrogio predicava continuo che la vendetta è peccato d'idolatria, perchè usurpa la parte di Dio che a sè la riservò. Non riuscì mai a calmare un di Siena, sicchè gli disse: - Pregherò per voi », e insegnò una preghiera siffatta: — Signor Gesù, interponete la podestà vostra « a queste vendette, e riserbatele a voi, acciocchè tutti conoscano « che a voi solo spetta il punire gli offensori »; ed esortava a dirla avanti quelli che si ostinassero nelle ire. Anche quel pertinace, mentre ordiva co' suoi consorti di non fare mai pace, la udì, ne fu compunto, e passati due giorni nella riflessione e nel digiuno, va e prega il santo a perdonargli e a rimetterlo in pace (18).

Continuò anche in appresso questa pia intervenzione, e nel 1273 Gregorio X conciliò una solenne pace in Firenze tra Guelfi e Ghibellini, e cencinquanta siudaci per parte si baciarono in bocca in sul greto d' Arno, dove esso papa volle si edificasse una chiesa, che i Mozzi dedicarono a san Gregorio (19). Ma essendo in breve tornati a risse, un' altra concordia fu solennissimamente celebrata il 1280 per mezzo del cardinale Latino nunzio, rogandone atto, e volendo trecensessantasei mallevadori de' Ghibellini, trecentottantaquatto de'Guelfi, e alquanti castelli (20). L'anno precedente, esso Latino in Bologna riamicava i Lambertazzi co' Geremei, in Faenza gli Acarisi co' Manfredi, in Ravenna i Polenta coi Traversari; e frà Bartolomeo di Vicenza instituì l'ordine militare di santa Maria Gloriosa, per martenere in calma le città italiane. Nel 1266 il sartore Giacómo Barisello a Parma inalbera il segno della redenzione, e forma la compa gnia della Croce di cinquecento seguaci, co' quali va di casa in casa riconciliando Guelfi e Ghibellini, e facendoli giurar fede al pontefice. La compagnia ebbe tale successo, che ottenne uffiziali propri, con autorità di giudicare, e d'intervenire negli affari del Comune, esercitandovi importanza principale per mezzo secolo (21).

Di nuovo il cardinale Nicolò da Prato rappacificò Firenze; e « a « dì 26 aprile 1304, raunato il popolo sulla piazza di santa Maria

"Novella, nella presenzia de' signori, fatte molte paci, si baciarono in bocca per pace fatta, e contratti se ne fece, e puosono pene a chi contrafacesse, e con rami d'ulivo in mano pacificarono i Gherardini con gli Almieri; e tanto parea che la pace piacesse a ognuno, che vegnendo quel di una gran piova, niuno si parti, e non parea la sentissono. I fuochi furono grandi, le chiese sonava-

" no, rallegrandosi ciascuno » (Compagni).

In Milano, contrastandosi nobili e popolani, si fece compromesso in quattro frati, e si stette al loro lodo; poi nimicatisi di nuovo, si accolsero in Parabiago, ove due frati dettarono condizioni d'accordo. Nel secolo seguente andò a predicarvi pace il beato Amedeo cavaliere portoghese, che di limosine fabbricò Santa Maria della Pace. Molte resie private e pubbliche in Valtellina e pel Comasco racconciò fra Venturino da Bergamo, che indusse diecimila Lombardi a pellegrinare penitenti a Roma, gridando pace e misericordia, e mantenendosi di carità. Molto profittarono pure in Lombardia san Bernardino e frà Silvestro da Siena.

Certamente anche allora potea dirsi, - Perchè frati e preti s'han-

no a mescolare d'interessi mondaui?

Ai tempi del nostro racconto, Gregorio IX, struggendosi di acconciare in buona pace gl'Italiani, sì per dovere di papa, sì per agevolar la crociata, mandava Nicolò vescovo di Reggio a ricomporre i Modenesi co' Bolognesi; il cardinale Giovanni della Colonna a calmare i Perugini inveleniti fra loro, e ripatriarvi gli sbanditi; il cardinale Tommaso a Viterbo; il cardinale Giacomo da Preneste a Verona a concordare i Capuleti e i Montecchi, fazioni note per le compiante avventure di Giulietta e Romeo; frà Gherardo di Modena nella sua patria e a Parma, dove fu anche costituito potestà per riformare gli statuti; a Piacenza frà Orlando da Cremona.

Principale in queste missioni fu Giovanni da Schio domenicano, ch'e'destinò in varì luoghi e nominatamente a Bologna, avvezza gli anni passati ad ascoltare Francesco, Domenico, Antonio già santi, poi venuta in urto col papa per le giurisdizioni vescovili, e perciò fin privata dell'università. Alla voce del frate da Schio si compromisero i litigi, si scarcerarono i debitori, si rintegrarono gli esuli; ed esso riformò a suo senno gli statuti, frenò le usure, indusse le donne a vestire più composto, e tutti a salutarsi col Sia lodato Gesù Cristo; e più nol voleano lasciar partire, tanto che il papa dovette fin minacciarli d'interdetto. Allora lo inviò a Siena; ma poichè a questa non potè rappacificare i Fiorentini, il papa li proferì interdetti; ed essi per capriccio d'incomposta libertà sprezzarono quel castigo.

Frá Giovanni fu destinato principalmente a disacerbare i furori della marca Trevisana; e a Feltre, a Belluno, a Treviso, a Conegliano, a Vicenza, a Padova, per tutto operò prodigi di riconciliazioni; incontrato come santo fra le bandiere sciorinate, richiamava gli sbanditi, liberava i prigioni; e quando in Prato della valle a Padova predicava di stando sul carroccio e contornato dai carrocci delle altre città accorse, prorompeva dai cuori l'evangelico Son pur belli

i piedi di chi evangelizza la pace. Tutto predisposto, frà Giovani 1233 ordinò un generale ritrovo a Paquara, vasta pianura sull' Adige, tre 20 ag. miglia sotto Verona. Al cenno di un frate, tutte le città e le ville accorsero coi carrocci, cantando laudi al Signore; e quindici vescori, tutti i baroni delle vicinanze, i conti di Sanbonifazio, i signori di (2 mino, i Camposampiero, il tremendo Salinguerra di Ferrara, e più tremendi ancora Ezelino ed Alberico da Romano, vennero per udre predicarsi carità. Giovanni salito in pergolo, e preso per testo La pace mia vi do, la pace mia vi lascio, parlò con una eloqueza h cui efficacia veniva tutta dallo spettacolo e dalla persuasione della santità. A parole che ben pochi poteano intendere, ma che tutti sentivano, e a cui ciascuno sottoponeva quel che il cuore e la fantasia gli dettavano, avresti veduto quegli iracondi per penitenza picchiasi i petti, poi gettarsi un al collo dell'altro, e chiedersi perdoco, e promettersi amicizia. Il frate si valse dell'autorità concedutagli dal papa per assolvere da interdetti e scomuniche; e alzato il crocifisse, esclamava: — Benedetto chi conserverà questa pace », e centomila voci rispondevano Benedetto, -- Maledetto chi tornerà sulle risse, e centomila voci Maledetto.

Se non che queste paci, indotte per impeto di sentimento, combinate in nome della universale carità, non isvellevano veruna delle cause delle nimicizie, talchè fra breve si era di ricapo alle armi. Pochi giorni dopo la spettacolosa concordia di Paquara, gli sdegii erano riarsi, le spade tinte di nuovo sangue, tutto tornato a peggio che mai per l'addietro si fosse; e i popolani che aveano inneggiato il frate santo, lo bestemmiavano uom di parte, venduto ai Guell, zimbello del papa. Egli stesso provocò quegli sdegni colla severità adoperata verso gli eretici, di cui ben sessanta bruciò nella piazza di Verona; poi a Vicenza, appoggiato dal popolo minuto, si dichiaro signore e conte, distribuì a suo senno le magistrature, riformò gli statuti; e colla solita volubilità popolesca fu cacciato prigione e respirto da un paese, che lasciava in peggiori discordie di prima (22).

Il pontesice, offertosi arbitro tra Federico e la lega Lombarda, proferì che l'imperatore dimenticasse ogni offesa, revocasse la proscrizione, compensasse chi n' avea sofferto pregiudizio; per ricambio i Lombardi rifacessero i danni all'imperatore ed a' suoi, e per due anni mantenessero cinquecento cavalli in Terrasanta. Federico trovò quel lodo parziale, e lesivo della maestà regia: ma pel papa quelle repubbliche erano corpi politici legittimi e riconosciuti, ne aveano peggiorato verun diritto imperiale col rannodare la Lega, a cui erano stati autorizzati dal patto di Costanza.

Esso papa era tergiversato incessantemente dai Romani, che gli negavano il diritto di sbandire un cittadino, esigevano una retribizione che da immemorabile la chiesa dava alla città, infine gli contestavano la sovranità temporale. Quello a cui s' incurvava tutto il mondo, si trovò costretto rifuggire in Perugia; Roma tornò repubblica, e Luca Savelli senatore ideò di fondere la Toscana e la media Italia in una confederazione, che togliesse di mezzo il dominio pontifizio, come dell'imperiale avevano fatto i combardi. Le fazioni scrutifizio, come dell'imperiale avevano fatto i combardi. Le fazioni scrutini con contenti di combardi.

poleggiano mai sui mezzi? Questi repubblicanti solleticarono le antipatie di Federico, chiedendo li sostenesse; ma egli, temendo ancor più la libertà che il pontefice, esibì soccorsi a questo per tornar al dovere Roma. In riconoscenza, e perchè la guerra che prevedeva inevitabile non avesse a frastornare i soccorsi a Terrasanta, Gregorio IX dichiarava gl'interessi di Federico essere interessi suoi. atteso i grandi servigi che rese alla Chiesa (23): s'industriava di tirare i Longobardi a più larghe condizioni; ma essi indugiarono oltre il termine prefisso, e la mediazione fu mandata a vuoto dagli avvenimenti di Germania.

Colà sentivasi il ricolpo de' fatti italiani: ed Enrico lasciato a governarla, non che difettare della necessaria robustezza, si abbandonò alle peggiori inclinazioni, oltraggiando la moglie, invidiando il fratello, tradendo il padre, fino a rompere ad aperta ribellione; e mal sostenuto dai Tedeschi, si drizzò alle città lombarde. Milano, Brescia, Bologna, Novara, Lodi, il marchese di Monferrato gli esibirono 1235 quella corona che sempre avevano negata a Federico (24); e n' ottennero conferma a tutti i loro privilegi, e che accettasse per amici e nemici quei della lega. Pertanto guerra civile e domestica. Federico soleva menare nel suo esercito come trofeo camelli ed elefanti che avea condotti dalla sua spedizione in Asia; e i Milanesi, saputo che ne inviava alcuni a' Cremonesi in segno di benevolenza, assalgono quel popolo, e a Zenevolta lo sconfiggono: ma Parmigiani, Reggiani, Pavesi, Modenesi vengono a sostegno di quello, talchè il combattimento si fa generale, e città e principati si sbranano in fazioni. Dalla Sicilia, dove sanguinosamente avea chetato i tentativi dei Comuni di ricuperare le fraudate franchigie, Federico traversa inerme la Lombardia, che non volle profittare della sua umiliazione; e fatto da settanta prelati e principi dichiarar fellone Enrico, ché altamente era disapprovato anche dal papa (25), lo fa arrestare e tradurre nel forte di San Felice in Puglia, e ve lo lascia stentare fin alla morte.

Nella dieta da Federico radunata a Magonza, numerosa di ottanta principi e prelati e di milleduecento signori, furono pubblicati molti savi provedimenti e una pace pubblica; terminata la lunga lite tra la famiglia guelfa e la ghibellina, col dare a Ottone il Fanciullo, unico guelfo superstite, le terre di cui si formò il ducato di Brunswik, e sulle quali Federico rinunziava ad ogni pretensione. Costui vi sfoggiò una grandezza, alla quale non mancava se non il sapere moderarla; e con istraordinaria maestà solennizzò un nuovo matrimonio con Isabella, figlia del re inglese Giovanni Senzaterra. Una nobiltà di cavalieri e baroni incontrò la sposa alle frontiere; dapertutto il clero usciva a suon di campane; a Colonia diecimila borghesi a cavallo, splendidi d'armi e di vesti, la corteggiarono; minnesingeri in tedesco, trovadori in provenzale, fors' anche siculi in italiano osannavano; mentre da carri, festonati di tappeti e porpora, mirabile armonia diffondeano gli organi nascosi; e la notte cori di fanciulle non interruppero mai le serenate sotto ai balconi della sposa. Quattro re, undici duchi, trenta conti e marchesi assistevano, e

pari alla dignità furono i regali di Federico; una corona d'oro, collane, gioielli, scrigui, un intero servizio d'oro e d'argento a sesellin gli utensili da cucina e le pentole erano d'argento; fra i qualification presentò al regio suocero tre leopardi menati d'Oriente, e a lusivi allo stemma d'Inghilterra. Isabella fu sposata per procura d'Pier delle Vigne, poi dal re quando gli astrologi trovarono opportuno l'istante; portava in dote trentamila sterline, che oggi rappo senterebbero 1,140,000 lire; ebbe in dominio tutto il val di Marra, e nel palazzo era servita da eunuchi mori e siciliani (26).

L'imperatore fece elegger re de Romani suo figlio Corrado; m più che il trionfare in Germania lo lusingava il lottare in Italia. L Germania vedea come gloria nazionale le spedizioni contro la pensola; ma gli Svevi le ripeterono e prolungarono in modo, che si gra vi sagrifizi e infrutluosi rincrebbero, non si volle più decretare: sussidi, e Federico si trevò ridotto a'mezzi che gli offrivano il proprio regno e i Ghibellini, ed ai merceuarl. Ai pesanti e ferrati can lieri tedeschi associò gli scorridori saracini, le rapide evoluzione moderandone colle lente mosse di un elefante, che portava una w re sulla quale spiegavasi lo stendardo, tenendo vece del carrocci e della croce. Ad esercito così bene assortito e diretto i Lombat non aveano ad opporre che milizie d'artieri e contadini, raccollimomento del bisogno, nè addestrati alla fredda costanza di regolri battaglie. Schivavano dunque gli scontri in campagna rasa, pre ferendo aspettarlo in chiuse mura; e poiché dall'Alpi al Po seguit va una tela di fortezze, lungo e penoso riusciva il prenderle una di po una, quanto pericoloso il lasciarsele alle spalle: onde Federio doveva logorare dei mesi sotto a povere bicocche, come Carcan Roncarello o Crevalcuore.

Rinserrata l'alleanza, e costituita una cassa comune, noi attendem mo il Tedesco, il quale confidava principalmente nei castellani. Schirsagli Verona da Ezelino, uniti a diecimila Arabi i Ghibellini di Cremona, Parma, Reggio, Modena, sconfisse gli Estensi, prese Vicenza costrinse a patti Mantova, orribilmente stramenò il Bresciano. Il lanesi, accorsi coi Guelfi di Brescia, Bologna, Vercelli, Novara, Alesandria, Vicenza, lo pettoreggiarono valorosamente, ma poi lasci-

gio. La compagnia de' Gagliardi avea però tenuto saldo attorno carroccio: ma vedendo che al domani non potrebbero reggere nuovo assalto, provvidero a ritirarsi, ed essendo difficile trarre pesante carro in terreno molliccio per natura e per le pioggie, il o abbandonarono sguarnito. Allora sì che Federico menò vamp scrisse a tutti i potentati aver ucciso diecimila Lombardi; fe'traso nare quel trofeo dietro al suo elefante per le città, poi riporre vra ciaque colonne in Campidoglio a Roma, ove si legge ancort pomposa iscrizione, con cui volle eternare questa sua vittoria, metre eternava la sua paura e la nostra prodezza (27). Avendo colle fra' prigionieri Pietro Tiepolo podestà di Milano e figlio del doge de Venezia, lo fece vilmente strozzare.

Se molti Lombardi tentennarono dalla paura, non Milano, non Bre

scia, che sembra predestinata a feroci oppugnazioni e a magnanime resistenze, e che per sessanta giorni resse l'assedio postole dall'imperatore, aiutata dalle macchine dell'ingegnere Clamendrino, sicché Federico bruciò le proprie, e voltò a Cremona. Allora i Guelfi ripigliano cuore, Genova li sostiene; Venezia indignata dal supplizio del Tiepolo, si scopre nemica all'imperatore; Gregorio IX, scontento della fierezza ond'egli trattava le città lombarde, della predilezione mostrata ai Saracini, degli arbitri usati in Sicilia, dell'avversione perpetua alla Chiesa, e dell'esser mancato al compromesso, s'allea coi Veneziani, cedendo loro quanta parte di Sicilia occuperebbero.

Realmente Federico non lasciava sfuggirsi occasione di oltraggiare la Chiesa. Un nipote del re di Tunisi, convertito dai Domenicani, va a Roma per farsi battezzare; e Federico lo arresta, dicendo
non potersi trarlo al cristianesimo senza permissione dello zio. Vescovi, colti è vero colle armi, lasciò straziare e impiccare da' suoi
Saracini; e smurar chiese per costruirne moschee: a Nocera de'Pagani erge un palazzo s' una chiesa distrutta, e dov' era l'altare vi
mette la fogna (28): dalle sedi dell'Italia meridionale sbandisce i migliori prelati e gli uccide, e non lascia si nominino i successori.

Federico corteggiava sempre il Vecchio della montagna, il dev di Tripoli che gli pagava tributo, il sultano d'Egitto, che gli mandò fra altri doni una magnifica tenda con un orologio che segnava le ore e il corso degli astri, stimato ventimila marchi d'argento; i loro ambasciadori teneva a tavola coi vescovi, di che pensate come si scandolezzassero i Cristiani. La sua corte somigliava a un harem; eunuchi negri e nostrali custodivano sua moglie; « teneva mamelucchi e donne molte, a sfogo di lussuria ed onta della religione; menava vita epicurea, non facendo conto che mai altra vita fosse » (29); nè tampoco s'asteneva dall'oltraggiare la natura. Nè solo papi e frati e guelfi, ma l'arabo Abulfeda dice che propendeva all'islam perchè educato in Sicilia; ed alcuni suoi frizzi mostrano come sentisse di scemo nella fede. — Se Dio avesse visto la mia bella Sicilia, non « avrebbe scelto per suo regno la squallida Palestina », esclamò mentre era crociato; e portandosi il viatico: — Quando si finiranno coteste ciurmerie? » e trattava da pazzo chi credesse al parto della Vergine, o ad altre cose repugnanti alla ragione e alla natura (50). Si bucinò anche d'un libro De tribus impostoribus, attribuito a lui o a Pier delle Vigne, ma nessuno lo vide; nè par credibile n'avessero taciuto i papi ed i fautori loro, che dissotterrarono ogni minimo reato della famiglia di Svevia: ma che Federico avesse detto, il mondo essere stato giuntato da Mosè, Cristo e Maometto, era voce tanto diffusa, che Pier delle Vigne credette doverla smentire in una lettera ove l'imperatore fa professione di fede; e convenendo che tal diceria correva, ma deboli essere gli argomenti tratti dal pubblico cicaleccio (51).

L'eresia sua capitale però consisteva nell'impugnare incessantemente la maestà pontifizia, e svigorire le censure ecclesiastiche (32); esclamava; — Pur beati gli Asiatici potenti, che non hanno a teme" re sollevazione di sudditi, nè opposizione di papi! " ed avrebbe voluto ridur Roma a sua capitale, il papa a suo cappellano. Col qua-

le, nuovo motivo sopravvenne di disgusto.

I signori Pisani che avean occupato la Sardegna, presero il titole dalle giudicature di quella, restando vassalli della patria. I papi pretendeano la sovranità della Sardegna come di tutte le isole, e Innecenzo III indusse i Pisani a rimunziargliela: ma Ubaldo e Lambero dei Visconti di Pisa fecero guerra per proprio conto ai signorotti che teneansi a bandiera della Chiesa; onde furono scomunicati, poi ribe 1237 nedetti quando riconobbero la supremazia papale, abiurando quella di Pisa. I Pisani se ne indignano, i conti della Gherardesca si armano, e Conti e Visconti divengono le dominazioni de' Ghibellini e de' Guelfi che straziano Pisa. Federico s'industria a calmarli, e fa ad Adelaide, vedova di Ubaldo Visconti, signora di Gallura e della Torre, sposare Enzo suo figlio naturale, conferendogli il titolo di re di Sardegna, e pretendendo che questa fosse stata distratta dall'Impero in tempi fortunosi, e dover egli perciò sottrarla alla suprema-

zia pontifizia.

Al papa che restava se non impugnare le proprie armi? e mentre Federico in Padova festeggiava con Ezelino l'oppressione della parte repubblicana, gli lanciò la grande scomunica, intimazione d'un 1239 seconda guerra fra l'Impero e la Chiesa. Federico, conoscendo a prova qual colpo facessero tali sentenze sopra i popoli, fece da Pier delle Vigne recitare, nella gran sala della Ragione, una lunga discolpa: ma il popolo l'ascoltò in significante silenzio; i signori stessi vacillavano, tanto ch'egli volle averne ostaggi che spedì in Puglia; mardò circolari pei regni e i popoli tutti, irose al papa fino ad accusare di dissolutezze questo vecchio nonagenario: — Tu vivi unicamente " per mangiare; sui vasi e le coppe d'oro hai scritto Io bevo, tu "bevi; e cosi spesso ripeti il passato di questo verbo, che quasi « rapito al terzo cielo, parli ebraico, greco, latino: piena l'epa, ri-« colmo il sacco, allora ti credi seduto sull'ali dei venti, e che l'Im-» pero ti sia sottomesso, e che i re della terra ti portino doni, e che « ti servano tutte le genti » : aggiungeva che, per ligezza ai collegati lombardi, connivesse ai Catari, il cui nido era Milano; egli fariseo, assiso nella cattedra del dogma perverso; egli unto coll'olio di malizia più di tutti i malvagi ; il gran dragone che seduce, il balaamo. l'anticristo.

H popolo credea meglio al papa, ar parroci, ai frati, i quali ripetevano come Federico fosse mal cristiano: ma quel ricambio d'improperi svergognava ambe le cause; e mentre la Chiesa e l'impero contrariavansi, i Mongoli, sucitati dal tremendo Gengis-kan, devastavano non solo l'Asia, ma il settentrione dell'Europa, e minacciavano dappresso la Germania. Il danaro raccolto nelle chiese di tutta cristianità per respingere questi Infedeli, viene adoprato a strazio de' Cristiani; Gregorio IX impegna tutta Europa a sbalzar Federico. Federico caccia e spoglia i vescovi siciliani; la parte guelfa, che in quella scomunica vedeva un diversivo al colpo finale minacciato alla libertà, rialza dapertutto la testa; gli Estensi ricuperano le terre

perdute, Treviso si rivolta, Padova è a pena frenata dai torrenti di sangue che versa Ezelino. Federico difilando sopra Milano, devasta la pieve di Locate, assistito dai nobili e dai Comaschi: ma i Milanesi, esortati dal legato pontifizio che fece prendere l'armi anche a preti e monaci, lo affrontano a Camporgnano, gli voltano addosso le acque, e lo costringono a ripiegare.

Di peggiori ferite egli colpì le terre pontifizie; v' assediò Faenza, e l'ebbe a patti; così Cesena e Benevento; e difilò sopra Roma. Chi 1240 l' avrebbe difesa da questo eroe ? tanto più che vi abbondavano i Ghibellini, e Federico teneva intelligenze coi Frangipani che, occupato il Coliseo, poteano dargli una fortezza nel cuore della città. Ma frati predicano la croce, preti chiedono licenza d'armarsi, e il papa « trasse di Sancta Sanctorum del Laterano le teste de' beati apo- « stoli Pietro e Paolo, e con esse in mano, coi cardinali, con tutti i « vescovi, arcivescovi e altri prelati, e con tutto il chericato, con so- « lenni digiuni e orazioni andò per tutte le principali chiese di Ro-

"ma; per la quale devozione e per miracolo di detti apostoli, il po-"polo di Roma fu tutto rivocato alla difesa di santa Chiesa e del pa-"pa, e quasi tutti si crociarono contro a Federico, dando il papa in-

" dulgenza di colpa e pena » (VILLANI).

L'imperatore, costretto a levar il campo, torna a Napoli per far uomini e danaro, coi quali rientra in Lombardia; ma vede soccombere coloro sui quali più s'appoggiava. Bolognesi, Lombardi, Estensi assalsero Ferrara, difesa da Salinguerra Torelli, intrepido ottagenario, che aveva ottocento uomini d'armi tedeschi e molti assoldati; ma il suo luogotenente lo tradì, e il marchese invitatolo a un banchetto, lo fece prendere e mandar a Venezia, ove sopravvisse quat-

tro anni in carcere.

Bisogna pur risolvere il ripigliato litigio; bisogna interrogare la cristianità se approvi e sostenga l'operato del papa. Per ciò Grego- 1241 rio convoca un concilio generale a Roma: e Federico che sempre aveva a questo appellato, ora non vi vede che una dimostrazione ostile, e scrive ai principi non lascino venirvi i cardinali, e dispone guardie, alle quali concede le spoglie de' prelati che vogliano andarvi. Perciò un grosso di cardinali francesi, inglesi, lombardi, risoluti di obbedire al papa, scelgono la via di mare affidandosi ai Genovesi, avversi a Federico dacchè egli, dopo lusingatili di ampli privilegi in Sicilia, invece li sottopose alle comuni gravezze, e li privò sin d'un palazzo che v'aveano avuto in dono. Federico colla flotta pisana manda Enzo suo figlio, che tra il Giglio e lo scoglio della Me-5 mag. loria scontrato quel convoglio, parte manda a picco, moltissimi cattura. Federico in trionfo ne informava il re d'Inghilterra, vantando che da duemila v'affogarono, e circa quattromila Genovesi restarono suoi prigioni: il vulgo aggiunse che l'oro fu diviso collo staio fra Pisani e Napoletani, I Genovesi, di tal rotta dato ragguaglio al papa, soggiungevano: — La perdita di nostre genti e navi non ci " nuoce quanto l'ignominia di nostro signore e il male de'santi pre-" lati, che in virtù d'obbedienza accorrevano al concilio per soccor-« rere la santità vostra di giusti e salutari avvisi. A vendicare si atro-

« ce nequizia, a difendere la chiesa di Dio col popolo a lei devol. « deliberammo dal primo all'ultimo porre le vite e cose nostre, m « perdonando a fatica, riposo, vigilie, finchè conculcata non abbi-« mo la ribellione, e preso vendetta delle morti, ferite e contuneia « che gl'innocenti patirono ad onore e gloria del nome di Gesù Cri-« sto, della santissima vostra persona, de' venerabili fratelli vostri « della Chiesa universale, e di tutti i fedeli. Ogni genovese, grande « o piccolo che sia, posto da banda qualunque rissa, cura e nero-« zio, attende assiduo a fabbricare e munire navi e galee, affinche « abbiamo vittoria de'nostri nemici, e la chiesa di Dio possa la su « grandezza e potenza manifestare contro il figliuolo di perdizione, « scelleratissimo apostato Federico, sedicente imperatore, e i con-« plici suoi e fautori. Nè pare ch'egli per altro sia salito in tanta for « tuna, se non per precipitare da luogo più eminente nel baratro di « estrema vergogna. Quindi genuflessi supplichiamo alla santità vo « stra, pel sangue di Cristo le cui veci sostenete in terra, a non de « sistere dal proponimento pel sofferto sinistro, anzi sorreggere la « navicella di Pietro, battuta dalle tempeste e quasi assorta, e con « durla al porto di gaudio e salute ».

I prelati furono tenuti in cattura a Pisa o ne' vari castelli del Napoletano; e intanto Federico spediva la flotta a danno di Genova, contro cui istigava pure i suoi alleati Pavesi, Alessandrini, Vercellini, Tortonesi, e i marchesi di Monferrato, del Bosco, Pelavicino; chie deva a prestanza gli argenti delle chiese di Puglia; occupava altre città romane fin a Tivoli e Montalbano; e nel sacro collegio istesso trovò chi tradisse il papa, come il cardinale Giovanni Colonna, che afforzando i castelli di Lagosta ed altri, circondava Roma. Chiuso in questa, il papa muore: e detto fatto, Federico sospende le ostilità, quasi a lasciar intender fossero dirette personalmente contro il pontefice; ma non per questo proscioglie i cardinali carcerati, anzi intercetta il danaro che da tutto il mondo spedivasi a Roma, mette Saracini a devastare il patrimonio, e ai pochissimi cardinali raccolli nel conclave, che ad arte egli traeva in lungo, scriveva: — A voi, fice gliuoli di Belial; a voi, figliuoli di Efrem; a voi, greggie di disper-

« sione; a voi, colpevoli dello scompiglio del mondo ».

Celestino IV dopo appena diciassette giorni di papato, morì di veleno; e tenendo l'imperatore ancora in prigione o a confino i cardinali, più d'un anno passò prima che potessero unirsi quanti bastavano per eleggergli un successore, che fu Sinibaldo Fieschi genovese col nome d'Innocenzo IV. Era egli di famiglia e di persona favorevole all'imperatore, onde speravasi un componimento; ma Federico disse: — Ho perduto un amico per acquistare un nemico ». Però il vescovo di Porto con Taddeo da Suessa e Pier delle Vigne parve riuscisse a trar Federico a condizioni ragionevoli; e gli ambasciatori di questo il giovedì santo del 1244 in piazza del Laterano giurarono la pace, presenti esso papa, i cardinali, Baldovino II imperatore di Costantinopoli, il senato, il popolo.

Già l'Italia e la Chiesa credeansi rabbonacciate, quand' ecco framettersi puntigli: Innocenzo pretendeva Federico cominciasse dal

rilasciar le terre e gli uomini presi; Federico voleva ch' e' prima lo ricomunicasse, e separasse la causa sua da quella delle città lombarde, usurpatrici delle regalie, mentre il papa contendeva non fossero obbligate rispondere ai tribunali dell'Impero. Federico, palpato invano il pontefice col cercargli una nipote per isposa a suo figlio Corrado, s'avventa da capo all'armi, e ne occupa tutte le città; il papa nè tampoco fidandosi (così il conosceva) il rimanere in Roma, fugge a Genova e di là in Francia. Federico stizzì che la vittima gli fosse sfuggita, scrisse, mandò, e tanto era potente e riverito, che il papa non trovò asilo da nessuno, neppure da san Luigi. Fortunatamente Lione era città libera, sicchè colà ricoverato, e ricevendo grand'onoranza da gente che affluiva da tutta cristianità, e anche dall'Italia per 25 giu. quanto l'imperatore vigilasse i passi, aprì il XIV concilio generale.

Cenquaranta prelati v'intervennero, e fu allora che Innocenzo ornò i cardinali del cappel rosso, per indicarli pronti a versar il sangue per la Chiesa, e v'aggiunse la valigia e la mazza d'argento, ornato regio, quasi a protestare contro Federico, il quale pretendeva ridurli all'apostolica semplicità. Ai congregati espose le cinque piaghe della Chiesa: lo scisma dei Greci, le eresie crescenti, Terrasanta devastata dai Carismiti, la minaccia dei Mongoli, e le enormità dell'imperatore, eretico, musulmano, bestemmiatore, spergiuro, spogliator delle chiese, persecutore del clero. L'avrebbe però ricevuto à pace purchè rilasciasse i prigionieri, rendesse le terre alla Chiesa, e compromettesse in lui le suè differenze coi Lombardi; ma Federico stette al niego: finse poi voler condursi in persona al concilio, ma vi mandò solo Taddeo da Suessa.

Tutta l'eloquenza e la dialettica adoprò costui per menomare le accuse di eretico, d'epicureo, di ateo; ma indarno ripetute le proroghe acciocchè Federico comparisse in persona, fu in contumacia proferita la scomunica contro di esso: — lo vicario di Cristo; e quel « che legherò sulla terra fia legato in cielo. Pertanto, deliberato coi « cardinali fratelli nostri e col concilio, dichiaro Federico accusato « e convinto di sacrilegio e d'eresia, scomunicato e scaduto dall'im-« pero; assolvo per sempre dal giuramento quelli che gli promisero « fedeltà; proibisco obbedirgli sotto pena della scomunica ipso faa cto; comando agli Elettori che scelgano un altro imperatore; ri-« servando a me il disporre del regno di Sicilia ». I cardinali gettarono per terra le candele accese, colla rituale esecrazione; Taddeo si picchiava il petto, esclamando:— Giorno di collera, giorno di ca-« lamità, di miseria »; ed Innocenzo intonò il Tedeum.

Federico stava in Torino quando lo seppe; e chiesta la corona, se la pose in capo, dicendo come un altro ai nostri giorni: - Guai a " chi me la tocca! guai al pontefice che spezzò i legami che a lui mi « avvincevano, nè mi lascia più altri consigli che dello sdegno! » E scrisse ai principi, lagnandosi d'essere stato condannato prima che convinto, negando al papa il dritto di deporre i re (33): - Come mai « voi soffrite d'obbedire ai figli dei vostri sudditi? vedete come s'im-« pinguano di limosine, e tronfi d'ambizione sperano che tutto il· « Giordano coli nella loro bocca. Quanto danaro risparmiereste

ch'erano schierate dall'Alpi alla Puglia, cioè Torino, Alessandria Pavia, Cremona, Reggio, Modena, la Toscana; e ciò che più rileva, con Verona e coi domini di Ezelino e la Germania. Pertanto egli si propose di ricuperarla ad ogni costo: Enzo si postò sul Taro per inpedire i soccorsi de'Lombardi: l'imperatore da Torino vi accorse con diecimila cavalli e molti balestrieri saracini e colle truppe d'Ezelino e degli altri Ghibellini; sostenne quanti studenti o soldati o gentiluomini parmigiani trovò, facendone morire quattro il giorno al cospetto della patria, finchè i Pavesi gli dichiararono: -- Noi siam venuti a combattere i Parmigiani, non a farne il boia ». Incontro a Parma alzò egli una gran bastita a guisa di città col nome di Vittoria: ma mentr'egli baloccavasi alla caccia, i Parmigiani ch'erano soccorsi dai Lombardi, sortiti distrussero le mura e il campo, fecero macello 1248 de' Saracini e de' Pugliesi, fra i morti lasciando il marchese Lancia e il famoso Taddeo da Suessa, e tolsero a Federico il tesoro, le gioie della corona e la speranza del vincere. La città di Vittoria andò in fiamme, il carroccio dei Cremonesi ornò il trionfo de' Parmigiani (37).

L'imperatore pensò rivalersi sulla lega Toscana dei mali fattigli dalla Lombarda, e mandò suo figlio Federico re d'Antiochia con milleseicento cavalli tedeschi a Firenze, che eccitò la consorteria degli Uberti a prender l'armi; e cavalcata la città, e prese una dopo l'altra le barricate de' Guelfi, la ridussero a segno ghibellino; abbatterono trentasei palazzi colle torri, fra cui alcune ornate artisticamente, come quelle dei Tonsinghi in Mercato vecchio, alta quarantacinque metri; rincacciarono poi i Guelfi ne' loro castelli forensi; a Capraja l'imperatore stesso venne a por l'assedio, e presala molti uccise, molti accecò, gli altri sepellì nelle prigioni di Puglia.

Ma intanto Corrado suo figlio restava superato da Guglielmo d'()-landa, nuovo anticesare in Germania. Più al vivo l'avea tocco la sventura dell'altro figlio Enzo, bello e colto giovane di venticinque anni e già d'onorato nome in cose di guerra, che essendo venuto contro i Bolognesi, a Fossaldo cadde in costoro mano. Essi lo tennero in cortese prigionia, ma per qualunque dire o far si potesse, più nol rilasciarono quanto visse. Raccontasi fosse fabbricato per lui il palazzo rimpetto al duomo, e che da Lucia Vendagoli avesse un figliuolo ch'ei nominò Bentivoglio, donde derivò la famiglia di questo nome (58).

Al dispetto della superbia ammaccata s'aggiunse in Federico il più crudele e consueto flagello che Dio scagli sui tiranni, il sospetto. Le volte del palazzo di Palermo echeggiarono ai gemiti de' baroni ch'egli vi chiudeva a morire, mentre le donne loro struggeansi di doglia. Che più ? Pier delle Vigne, l'uomo cui avea fidate le chiavi del suo cuore, l'uomo che per anni ed anni avea scritto le lettere di lui, senza farsi scrupolo di urtare le idee allora più sacre, e di meritar taccia di servile presso la posterità, anch'esso gli cadde in sospetto. Privato degli occhi, Pietro non seppe tollerare di vedersi calpesto da quello ch'egli aveva tanto esaltato, onde si diede morte da sè stesso; e dalle incolpazioni l'assolse il giudizio dei contemporanei espresso da Dante (39).

La parte ghibellina, sostenuta da Pisa e Siena, prevaleva in To-

scana; in Lombardia tenevasi in bilico coll'avversa, mercè la fierezza d'Ezelino; trionfi della forza: i Romani stessi minacciavano insorgere se il papa non tornasse. Potea dunque Federico lusingarsi d'un 1250 buon accordo, quando morì di sessantasei anni. Rosa da Viterbo avea 13 xbre preveduta in visione la morte di lui, e intimatogli tornasse al cuore. Gli astrologi aveangli predetta fatale una terra che traeva nome dal fiore; lo perchè non era mai voluto entrar in Firenze: ma l'ultima malattia lo colse a Fiorentino, villa della Capitanata. Prima di spirare fu ricomunicato: ma la fama divulgò che suo figlio Manfredi lo soffocasse: uno dei molti misfatti, di cui quella famiglia fu aggrava-

Tanto eroe ch'egli era, in cinquantatrè anni che stette re di Sicilia, e trentadue che imperò, Federico nulla compì di grande, perchè, com'ebbe a dire san Luigi, fe'guerra a Dio coi doni di Dio. Qual divario in fatti dal limitare di sua vita, quand'era non solo amico, ma in tutela della Chiesa, e gli ultimi vent'anni in cui durò ritroso e contumace all'autorità spirituale! Acuto a scorgere i difetti e pregiudizi, stizzoso per beffarli, non amorevole per compatirli e correggerli, in un mondo che ancora operava per fede, volle trapiantare la politica materiale, facendo dichiarare da Pier delle Vigne, che l'impero è arbitro delle cose umane e divine; visitò il sepolcro di Cristo come alleato de' Musulmani; si circondò di zanzeri, di odalische e di Saracini, a lor modo costumando la vita, e parve vagheggiare la col-

tura orientale a preferenza della cristiana.

Ouesta rivolta contro la forza vitale del cristianesimo poteva essa tollerarsi da un secolo credente? Laonde con volontà baldanzosa cozzando contro l'opinione, Federico non potette appoggiarsi che sui peggiori uomini che producesse l'Italia, e ricorrere a mezzi repugnanti alla sua natura; incrudelire contro il proprio figliuolo tenendolo a vita prigione, trovare o sospettar ribelli i suoi più intimi, vendicarsi ogni giorno con mannaie e capestri, distruggere città, crocifigger preti e frati. Nell'alta Italia non riuscì a comprimere nè le città nè i baroni, anzi li fe' chiari di quel che loro mancava per sostenersi. Divorò colla speranza il patrimonio di san Pietro, e i papi sopravvissero a sparger d'acquasanta la fossa dell'ultimo rampollo di sua prosapia. Nel suo regno di Sicilia attentò a tutte le franchigie, comunque il facesse colla solita canzone de'tiranni, — Lasciate ogni potere a noi, e noi vi faremo felici »; e così cumulò tesoro di memori ire. A maggior diritto lo tacciano i Tedeschi d'avere, per soggiogar l'Italia, trascurato il loro paese quasi una provincia; e mentre avrebbe potuto unire all'Impero tutto il settentrione e l'oriente dell'Europa, diffondendo la civiltà fra la razza slava cui dapertutto preponderava allora la germanica, per capriccio di soperchiare i papi e per costituire un regno alla propria famiglia permise si eclissasse l'Impero, che più mai non ricuperò il suo splendore.

Testando lasciava il regno a suo figlio Corrado; mancando questo senza prole, gli surrogava il suo figlio naturale Manfredi, cui intanto destinava balio in Italia: si rendano in libertà tutti i prigioni, ma non quelli presi per la congiura contro di lui; anzi a nessuno

al tre cadun mese; poi alla scadenza, mancandogli fondi, pagava il qualtro e il cinque d'aggiunta. Avendo preso per tre mesi da diversi mer canti settemila ottocensessantatre once al tre e fin al cinque per cente il mese, alla scadenza capitalizzò l'interesse, crescendo così a undicimila seicentotrè once. Queste somme erano contate in moneta di Venezia, sulle quali i mercanti guadagnavano ancora pel giro del cambio. All'assedio di Faenza non solo fuse tutto il suo vasellame e impegnò le gioie, ma batte una moneta di cuoio, avente da una parte un chiodette d'argento, dall' altra l'effigie dell'imperatore, e dovea valere un agostan d'oro, colla promessa di cambiarla in moneta buona, come fece.Le truppe per regola non avevano soldo, onde variavasi a norma delle circo stanze: Federico dava ai pedoni da tre a cinque tarì e il vivere; a un cavaliere tre once d'oro al mese, coll' obbligo di provedersi uno scudie re, un valetto, cavalli ed armi. L'oncia d'oro, pesante gramme 21.10, dividevasi in trenta tarì; e quella valea lire 63. 50, queste lire 2.11:01de il medio di un pedoné era lire 8. 44, d'un cavaliere 190; e il valore sta al quintuplo dell' odierno.

Le rendite del papa consistevano nelle regalie, e in un tanto per fuoce che pagavasi dai Comuni di dominio diretto, ch' era di nove danariogni fumante, eccettuati ecclesiastici, militi, giudici, avvocati, notai, e di non avesse alcuna proprietà aggravezzata. I Comuni però soleano n durla a un tanto sisso, che era per Fano, Pesaro, Camerino di cinquanta libbre d'argento ciascuna, cioè lire cinquemila; di quaranta per Jesi. L'imperatore poi occupava la maggior parte del territorio, sicchè ben poco da questo poteasi ricavare. Suppliva la decima del cinque, del dieci, fin del venti per cento sulle rendite ecclesiastiche di tutto l'orbe catto lico, oltre le collette che si esigevano a titolo di crociata. Quando Gregorio IX noleggiò le navi di Genova per trasportare i cardinali al concilio di Roma, tolse a prestito millemarchi, ipotecati sui beni del clero, e pago ducento libbre genovesi per un mese d'interesse. Il totale armamento costò cinquemila marchi, cioè lire ducencinquantamila, che alcuni mercanti si obbligarono di far pagare a Genova, a trenta giorni, mediante lo sconto di cinquantasette marchi (Regesta, lib. xiv, nº 5, 4). Esso Gregorio lasciò un debito di quarantamila marchi, pel quale i mercanti molestarono assai il successore.

I Milanesi emisero una carta monetata, con cui poteasi pagare le pene pecuniarie; nessun creditore era obbligato riceverla in pagamento, ma il debitore non andava soggetto a sequestro se avesse in cedole di banco tanto di che soddisfarlo. Per ritirarla poi di corso, si formò il catasto delle rendite, sulle quali si stabilì una tassa che in otto anni rimborsò quel debito.

(10) Ep. Petri de Vineis, lib. ul. — Preside all'università era il celebre giureconsulto Pietro d' Isernia con dodici once d'oro all'anno.

(11) In testa al ponte v'avea un castello con due torri; era ornato di marmi, bassorilievi, statue, fra cui quelle dell'imperatore, di Pier delle Vigne, di Taddeo di Suessa. Il monumento costò ventimila once d'oro.

(12) Sigonio, De regno ital. i pag. 80: « Nec enim ob aliud credimus quod « providentia Salvatoris sic magnifice, imo mirifice dirigit gressus no stros, dum ab orientali zona regnum hierosolimitanum, Conradi clarise simi nati nostri materna successio, ac deinde regnum Siciliæ, præclare « materna nostræ successionis hereditas, et præpotens Germaniæ principatus sic nutu cælestis arbitrii, pacatis undique populis, sub deve « tione nostri nominis perseverat, nisi ut illud Italiæ medium, quod no stris undique viribus circumdatur, ad nostræ/serenitatis obsequia re « deat et imperii unitatem ».

Il volere che la Sicilia non fosse a un principe il quale dominasse altrove, è imputato ai papi come un sentimento antitaliano, figlio della barbarie del medio evo e della stupida ambizione pretina. Ma nell'anno del riscatto e della italianità, nel 1848, i Siciliani, insorti come tutto il resto della penisola, davansi una costituzione, il cui § 2 diceva: — Il re de'Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese. Ciò avvenendo, sarà decaduto « ipso facto ».

(13) RICARDO DA SAN GERMANO, pag. 1039; — Godi, Chron. pag. 82.

(14) È curioso una specie di atto verbale, per cui nel 1216, dovendo passar d'Italia in Germania re Enrico figlio di Federico II, il podestà di Modena con gran comitiva gli andò incontro per riceverlo, e con sicurezza e libertà condurlo traverso al dominio modenese; cioè all'ospedale di san Pellegrino gli fu consegnato dall'arcivescovo di Palermo, che promise condurlo e custodirlo per le Alpi e sin al ponte di Guiligua in mezzo all'alveo del fiume, dove lo consegno agli ambasciatori di Parma e Reggio. Antiq. M. Æ. 1v. 224.

(15) Quelle trattative sono esposte dagli autori arabi, raccolti nel IV vol. della Bibliothèque des Croisudes di Michaud, pag. 427; e a pag. 249 le corrispondenze loro e i sentimenti degli scrittori musulmani in pro-

posito.

ıë

T

۱w

**S**ti

HERETTERSTEEL

(16) Monum. Hist. patriæ, Chart. 1. 881.

(17) CAPPARO, Ann. Gen. lib. 1v. Al 1217 dice che ob multas discordias quæ vertebantur inter civitates Lombardiæ, quum multæ religiosæ personæ se intromitterent de pace et concordia componenda, tandem, uuxilio Dei, inter Papiam, Mediolanum, Placentiam, Terdonam et Alexandriam pux firma fuit et firmata mense junii.

(18) Acta SS. 20 martii.

(19) È bellissimo il discorso di papa Gregorio X ai Fiorentini perche accogliessero gli scacciati Ghibellini: « Gibellinus est, at christianus, at « civis, at proximus. Ergo haec tot et tam valida conjunctionis nomina « Gibellino succumbent? et id unum atque inane nomen, quod quid si- « gnificet nemo intelligit, plus valebit ad odium, quam ista omnia tam « clara et tam solide expressa ad charitatem? Sed quoniam haec vestra « partium studia pro romanis pontificibus contra eorum inimicos susce- « pisse asseveratis, ego romanus pontifex hos vestros cives, etsi hacte- « nus offenderint, redeuntes tamen ad gremium recepi, ac remissis in- « juriis pro filiis habeo.

La lapide posta a quella chiesa diceva:

Gregorii X pope sancli sub honore
Gregorio primo pro Christi fundor amore.
Hic ghibelline cum guelfis pace patrata
Cessavere mine sub qua sum luce creuta...
Gregorio bella decima fuit ista cappella
Pacis fundata Mozzis edificata.

(20) Gli atti trovansi nelle Delizie degli eruditi toscani, vol. 1x. pag. 96.

(21) Aprò, St. di Parma, vol. 111. pag. 274-293.

(22) Vero è che questi ultimi fatti ci sono raccontati solo da Ghibellini. Vedi il nostro *Ezelino*.

(23) Lettera del 28 luglio 1233, ap. Raynald, nº 41. 42.

(24) Promiserunt ei dare coronam ferream, quam patri suo dare

nunquam voluerant. Galvano Fianma, cap. 264.

(25) Divinæ legis immemor et affectionis humanæ contemptor. Regesta Gregorii IX, lib. vm, n° 461-62.... Lo fece anche scomunicare dal vescovo di Salzburg; lib. ix, n° 172. Vedasi se n' era istigatore!

Tra le favolette, che a scorno una dell'altra inventavano le popola-

Cantù, St. degli Ital. - 111, 40

zioni, su questa: che i Cremonesi levarono a battesimo Corrado sgio i Federico II, e prosusero regali, e secero sare una quantità di manno per uccidere tutti i nemici di esso, talche ben trentamila se ne viden in una sola rassegna. In compenso domandarono una grazia grade che volendo la loro città crescesse in infinito e più che Roma, l'imperatore le concedesse che si sacesse due volte l'anno il ricolto, e du fruttisicassero gli alberi, e ogni cosa vi sosse doppia, e grossissimi i de nari, sicche cascando per terra sacessero tun tun. E l'imperatore nel decreto, e che anche avessero l'anno di dodici mesi, ecc. Monum. Hat patriæ, Scrip., 111. 1577.

(26) Imperator imperatricem quamplurimis mauris spadonibus d vetulis larvis consimilibus custodiendam mancipavit. Mattia Paris, Hist

Angl., pag. 402.

(27)

Urbs decus orbis, ave. Victus tibi destinor, ave.
Currus ab Augusto Friderico Cæsare justo.
Fle Mediolanum, jum sentis spernere vanum
Imperii vires proprias tibi tollere vires.
Ergo triumphorum potes urbs memor esse priorum
Quos tibi mitlebant reges qui bella gerebant.

È dato da Ricobaldo, e m' ha odore di quel tempo più che l'epigran-

ma che oggi può leggere ciascuno in Campidoglio.

(28) Vita Gregorii IX, tom. 111, pag. 583.

(29) VILLANI. — Nuntios soldani ad convivium vocat, et eis, multiepiscopis assidentibus, festivas epulas parat. Godefridi monaci Annales.
p. 398. — In pluribus terris Apuliæ suarum meretricularum loca construxit... et non contentus juvenculis mulieribus et puellis, tamquam
scelestus infami vitio laborabat; nam ipsum peccatum quasi Sodoma
aperte prædicabat, nec penilus occultabat. Nic. de Curbio, Vita Innocentii IV, § 29.

(30) Heu me! quandiu durabit truffa ista? Alberici, Chron. — Falvi sunt qui credunt nasci ex virgine Deum. Ep. Gregorii, ap. M. Pali,

pag. 494.

(31) Iste rex pestilentiæ a tribus baratatoribus, ut ejus verbis utomur, Christo Jesu, et Moise, et Mahometo, totum mundum dixit fuisse deceptum. M. Paris, ad ann. 1238. L'epistola accennata di Pier delle Vigne è nel lib. 1. cap. 31. — Generale è negli scritti d'allora e di poco poi l'opinione della sua miscredenza, e correva pure fra Musulmani. Jasei dice: « L'emir Fakr-eddin entrò ben innanzi nella considenza del-« l'imperatore, spesso disputavano di filosofia, e pareano in molti punti « d'accordo... » Ai Cristiani veniva scandalo di tale amicizia. Esso diceva all'emir: « le non avrei tanto insistito sulla consegna di Gerusalem-« me. se nea avessi temuto perdere ogni credito in Occidente; non mi « premeva di conservare Gerusalemme o altra cosa siffatta, ma la slima « dei Franchi... L' imperatore era rosso e calvo, di vista debole; se sosse « stato uno schiavo, non se ne sarebbero pagate ducento dramme. Da « suoi parlari appariva che non credeva alla religione cristiana; non ne « pariava che per voltarla in baia. Un muezin recitò innanzi a lui un « versetto del Corano che nega la divinità di Cristo, e il sultano volez " punirlo; ma Federico si oppose ». Bibl. des Croisades, vol. 1v. pag. 417. Vedi Reynaud, Extrait des historiens arabes relatifs aux Croisade, pag. 431.

(82) Ecclesiasticæ censuræ vigorem debilitat et conculcat. Regestarbani III, no 95. Nella biblioteca di Vienna è una lettera di Federico a Valace imperatore d'Oriente suo genero, ove scrive: O felix Asia, o felices Orientalium polestates, quæ subditorum vema non metual,

et adinventiones pontificum non verentur. Cod. philol. no 305, p. 128. (33) Il fatto anzi vale a dimostrare come questo diritto fosse riconosciuto universalmente. Quando il papa nel 1239 offerse al conte Roberto di Francia la corona dello scomunicato Federico, i baroni francesi protestarono contro quest' atto, finche non si fosse ben certi che l'imperatore avea peccato contro la fede: Missuros ad imperatorem, qui quomodo de fide catholica sentiat diligenter inquirant: tum ipsum, si male de Deo senserit, usque ad internecionem persecuturos; M. Paris. Al concilio poi di Lione assistevano gli ambasciadori di tutte le potenze, e nessuno contestò la competenza di quel tribunale, solo limitandosi a mitigare il papa ed a scolpar l'imperatore.

(34) Da Lione; aprile 1246. Ap. RAYNALD.

(35) Ep. 37. lib. 1. Pare che Federico cercasse guadagnar l'opinione col far tradurre in italiano le lettere che dirigeva ai papi e ai re, simili agli odierni manifesti; nè altra origine saprei dare a quelle volgarizzate che si pubblicarono dal Lami nelle Delizie degli erud. toscani, e ultimamente dal Corazzini, Firenze 1853. Ivi n'è pure una di Gregorio papa, che riepiloga gli aggravi contro Federico; e basta leggerla per vedere quanto soprasti per vigore e concisione alle sempre retoriche di Pier delle Vigne.

(36) Ap. Bolland, Vilæ patrum prædic., p. 54; Givlini, Mem. vil. 534.

(37) La poesia popolare insultò alla sconfitta di Federico:

Fridericus dentibus fremdit et tabescit, In vindictam sublimans minas non compescit, Antiquum proverbium sapienlis nescit: In vindictam sepius dedecus accreseit.... Ipsum hostem Brixia, que prior fugasti, Gaude quia gaudium tuum duplicasti, Dum in Parme gloria gaudens exultasti, Cui talis per spacium patet orbis vasti. Mediolanensi sit applausus multus, Ejus ope quoniam Parmensis suffullus. In hostem Ecclesie hac in suum ultus, Polius a se repulit hostiles insultus. Gratuletur Janua, quia, res est certa, Quia hostis fracta sunt cornua et serta, Fiat Junua per me Parme laus aperta, Nam in Purma manus est Domini reperta. Gratuletur civitas placens Placentina In Parme victoria et hoslis ruina, Parma manu quoniam adjuta divina, Hostem fugans hostium fecit morticina. Bonorum Bononia bona nucione Letetur lelantium leta concione, Nam quod secum Dominus in dilectione Parma victrix premium meretur corone. Honorem Ecclesie que manu tuetur, Gloria civilas Mantua lelelur. Nam Parma, que Maniuam amat et veretur, Triumphat, ne amplius hoslis coronelur. Exultet Venetia, civitas electa, Quia Parma spoliis hostis est refecta, ... Inimice copia gentis interfecta, Keliqua carceribus aut fuge subjecta.

Psallet cordis organo et in oris sono
Anchona, quam merito laudans post pomo,
Bestituta Marchia nobis ejus dono
Anchona proposito quia fuit bono...
Ve ve Christi Babilon! civitas Papie,
Ad rumam quoniam tibi patent vie,
Ab illa, qua victus est Fridericus, die,
Per Parmom auxilio Virginis Marie.
O Pisani perfidi, socj Pulati,
Vos fecistis iterum crucifixum pati;
Sed surrexit Dominus nostre libertati,
Jam sue apparuit Parme civitati.
Dum opem et operam hosti præbuistis,
Ut prelatos caperet, vos eos cepistis,
Quibus nee discipulis suis peperistis;
Quia fui minimus de captisi istis....

Vedi Regesta Innocentii IV, herausgegeben von D. C. Höven. Stutgard 1847. È singolare che la fama di Federico sia ora commendata tanto dai letterati, mentre al suo tempo, con letteratura si scarsa, eti si trova maledetto in tanti versi. Ursone notaro di Genova, antore di un Liber fabularum moralium, scrisse un poemetto Della vittoria che i Genovesi riportarono contro le genti mandate dall'imperatore per sottomettere Genova. Fu stampato or ora nel volume n delle Carle nei Monum. Hist. patriæ; e comunque corrottissimo il testo, vi si scorge verso non infelice, e conoscenza di Omero, di Claudiano, specialmente di Virgilio. Minutissimamente descrive que' fatti, e così inveisce contro i Pisani:

Gens pisana tamen, majori turbine nutans, Partim tecta petit, tenuit pars altera pontum. Impia gens, scelerata cohors, conjunctio nequam. Persidiæ populus, duri cætus Pharaonis, Grex bonitate carens, infidus, perfida massa, Præsumens violare crucis fideique vigorem, Contemptor Domini, sacrorum nescius, exsul Justitia, veri calcator, schismatis auctor. A facie Domini nullo feriente fugatur, Et crucis athletas bello tollerare nequivit. Hanc immensa Dei virtutem dextera fecit, Quodque terens tumidum, confringens quodque superbum. Discat quisque malus, cognoscat criminis actor Quod malefacta nocent, quod dant peccata pudorem, Quod peccando miser dominum peccator acerbat, Quod perclementem sibi durum vertit in hostem, Quod sceleris primo se damnat conscius ipse.

(38) Epitafio di re Enzo in San Domenico a Bologna:

Tempora currebant Christi nativa potentis

Tunc duo cum decie septem cum mille ducentis,

Dum pia Cæsarei proles cineratur in arca

Ista Federici, maluit quem sternere Parca.

Rex erat, et comptos pressit diademate crines

Hentius, inque poli meruit mens tendere fines.

Sembra posteriore quest' altro:

Felsina Sardiniæ regem sibi vincla minantem Victrix captivum, consule ovante, trahit. Nec patris imperio cedit, nec capitur auro; Sic cane non magno sæpe tenetur aper.

Una biografia di Enzo fu stesa da Ernesto Munch con molti documen-

ti. Luisburg 1828.

(39) Io son colui che tenni ambo le chiavi
Del cuor di Federico, e che le volsi
Serrando e disserrando sì soavi,
Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi;
Fede portai al glorioso uffizio,
Tanto ch'ì' nei perdei le vene e i polsi.

Vi giuro che giammai non ruppi fede Al mio signor, che fu d'onor sì degno. Inf., xIII.

Le cronache raccontano che Pier delle Vigne avea bella donna, e temeva dell' imperatore, che però mai non v'ebbe a fare. Ma una mattina, andato a casa di Pietro, questi era già uscito, e la sua donna dormiva colle braccia scoperte. L' imperatore la coprì, e andò via; ma o a
posta o in fallo vi lasciò un guanto. Pietro tornato e vistolo, si struggeva ma dissimulava; finchè una volta, trovandosi solo coll' imperatore e
colla moglie, volle rinfacciar il fallo con questi versi:

Una vigna ho piantà; per travers è intrà Chi la vigna m' ha guastà; han fet gran peccà.

La donna rispose sulla stessa intonazione:

Vigna son, vigna sarai; La mia viyna non falli mai.

Onde Pietro consolato ripigliò:
Se così è come é narrà,
Più amo la vigna che fi mai.

JACOPO D' ACQUI, Imago mundi, pag. 1577.

## CAPITOLO XCII.

## Fine degli Svevi, e della seconda guerra delle Investiture.

« Esultino i cieli, giubili la terra, poichè in freschi zefiri e in fecondatrici rugiade si risolsero il sulmine e la burrasca da Dio sospesi sul vostro capo » (1), esclamava Innocenzo IV all'udire la morte di Federico II; ma non parevagli perfetta l'impresa finchè restasse razza o seme degli Hohenstaufen. Scrisse ai baroni delle Du Sicilie, non riconoscessero altro re dal papa in fuori; e alle città e ai principi di Germania cessassero ogni devozione verso Corrado IV scaduto, non che dal trono, fin dal ducato di Svevia; e favorissero in vece Guglielmo d'Olanda, eletto imperatore; non fosse accettato alla comunione o a dar testimonianza se non chi si segregasse dagi Hohenstaufen. Poi ad invito da' Guelfi, da Lione suo ricovero venat alla patria Genova, traversò la Lombardia benedicendo e scomunicando, spegnendo e attizzando guerre. Le città, che la benedizione sua avea tanto francheggiate nel tener testa al Tedesco, tripudiavamo ora nel suo nome: tutti i Milanesi gli uscirono incontro, formandogli doppia siepe per dieci miglia di strada, e inventarono un ciclone di seta portato da cittadini di rispetto, il quale poi fu detto baldacchino; e per due mesi che dimorò, gli accumularono dimostrazioni e n' óttennero grazie spirituali. Essi Milanesi sconfiggevano i Lodigiani, vi collocavano un podestà di loro scelta, e vinceano i Tortonesi in modo da farli quasi tutti prigionieri : Firenze rimetteva in cillà i Guelfi, i quali hen tosto furono in grado di cacciarne i Ghibellini: molte città del regno insorsero, e fin Capua, Napoli, Messina, e i conti d' Acerra, d' Aquino, di Caserta.

Solo in Roma prevalevano i Ghibellini; e non che accogliere il papa con feste o calma, si volle scegliere un senatore non più paesano, ma forestiero come soleansi i podestà. E fu Brancaleone d'Andalo 1253 bolognese, conte di Casalecchia, legato con Ezelino, col Pelavicino e cogli altri di quella risma; il quale accettò solo a patto di durare tre anni, e di mandare nella sua patria come ostaggi trenta giovani di famiglie primarie; con giustizia inflessibile e governo di sangue tenne tranquilla la città, distrusse cenquaranta torri de'nobili, molli ne mandò al supplizio o in esiglio; ad Innocenzo ch' erasi collocato in Assisi, intimò di restituirsi alla sua sede se voleva essere riconosciuto, minacciando diroccare la città che il ricoverava, come già avea fatto colle riottose Ostia, Porto, Alba, Tivoli, Sabina, Tusculano. Tanta severità irritò il popolo, che cacciollo; ma presto lo rivol-

le, e quando morì ne collocò la testa in un vaso d'alabastro sopra una colonna.

Ai Ghibellini s'appoggiò pure Corrado quando con iscarsissimi mezzi venne in Italia, e a Goito sul Mantovano convocò i Cremonesi, 1251 Pavesi, l'iacentini, l'adovani, e il caporione della parte imperiale, Ezelino, il quale era a un punto di costituire una potenza indipendente, se troppo lubrico fondamento non fosse il sangue. Invano dal papa tentato con promesse e minaccie, costui seguitò la strada della violenza, e con questa sostenea l'imperatore: sicchè le città guelse rinnovavano la lega, che aveano imparato esser modo di salvamen-

to; e il papa vi promise trecento lancie mantenute.

Corrado si tragittò per mare nel regno, ove tutto andava a subuglio, perchè pretendeano governarlo gli uni a nome del pontefice, gli altri de' figli di Federico. Uno n' avea questi lasciato d'Isabella d'Înghilterra, per nome Enrico; ma finendo solo i tredici anni, non bastava a tali procelle: dell'altro Enrico, che era stato re, avanzavano due bambini. Ma dalla figlia di Bonifazio Guttuario signore d'Anglano presso Asti e d'una napoletana di casa Maletta, vedova del marchese Lancia, Federico avea avuto Manfredi, che intitolato principe di Taranto, nel vigore dei diciott' anni, tutto spiriti cavallereschi ed ambizione, alla morte del padre naturale si recò in mano le cose, e sanguinosamente reprimeva la Sicilia e le città che, confortate anche dal papa a quella libertà che godono quelli direttamente soggetti alla Chiesa (2), aspiravano a saldare il governo municipale forse non mai perito colà, ed eleggevano un consiglio invece dei baiuli regi. Manfredi coi Saracini di Nocera e di Sicilia aiulò Corrado a sottometterle; il quale, avuta Napoli stessa dopo lunga resistenza, la mandò a sacco, costrinse i cittadini a smantellarla, e fece gran giustizia, cioè esterminio de' capi ribelli. Queste ed altre severità e le aggravate imposizioni faceano che i popoli dicessero di lui: - Gli è un Tedesco », mentre di Manfredi ripetevano: - È un

Per quanto Manfredi si fosse buon' ora addestrato nell'arte di fingere e inchinarsi, l'attività e la benevolenza il posero in sospetto a Corrado, il quale, dopo che gli nacque un figlio nominato Corradino, cessò d'avergli riguardi; per fargli smacco abolì le donazioni fatte 1252 dopo morto Federico, depose il gran giustiziere di Taranto ed altre creature di esso, ne cacciò i parenti materni, lui stesso privò del ricco appannaggio di cui l'avea proveduto. Al tempo di loro amicizia aveali la pubblica voce accusati d'avere avvelenato il giovane lor fratello Enrico e il nipote Federico: dopo la loro scissura si imputò a Manfredi il morire di Corrado. Costui finendo sul fiore de'ventisei anni, temea il veleno in ogui pozione, e rimordeasi d'aver disgustato la Chiesa, prevedendo ch' essa trionferebbe d'una Casa ridolta a una cuna. Allora Guglielmo d'Olanda non ebbe più emuli nel regno di Germania: ma benchè giovane ardimentoso, non potè mai ispirare nè amore nè rispetto; e prima di cingersi la corona in Ita-lia, morì osteggiando i Frisoni.

Sì abiette erano le condizioni dell'Impero, che nessun principe na-

zionale vi aspirò, ma gli uni facevano guerra agli altri in universit anarchia. Alfonso X re di Castiglia comprò con grosse somme il vui d'alemá elettori ; d'altri con somme maggiori Ricardo di Comonglia, non conosciuto per altre merito che per issendulate ricchem: sicché l'Impero di Carlo Magno tornava, come ai tempi di DidioGiliano, a vendersi al migliore offerente. Ricardo appena corenato, de vette tornare in Inghilterra ove mori; Alfonso dai domestici affai e dagli studi astronomici su trattenuto in Ispagna, ne cinse mai la corona di re de' Romani : sicche quel tempo chiamossi il grande in terregno, non perché mancassero imperatori, ma perché nessuo esercitò riconosciuta autorità. Tempo deplorabile per la Germania, ove rivisse peggio che mai il diritto del pugno, cioè delle guerre private: e dove alle antiche, nuove occasioni di battaglia aggiungeran le investiture date dagli emuli imperatori; ne ai popoli restava cui ricorrere contro le angherie dei signori, i quali saccamsi unica lege il proprio talento.

Pensate se ai Tedeschi rimaneva agio di badare all'Italia, dove la lite tra l'Impero e il Sacerdozio invelenivasi per nazionali rancori. Cotesta razza sveva innestata sul tronco normanno, che appoggiavasi unicamente sopra guerrieri saracini o tedeschi, che fra gli Arabi avea scelto quasi tutti i giustizieri del regno e i principali provisionati, spiaceva agli Italiani, gelosi dell'indipendenza patria; spiaceva alle Repubbliche, come ereditaria nemica delle loro franchigie: spiaceva ai papi, che l'aveano sofferta perpetua contraddittrice. Corrado lasció, unico fiato di quella stirpe, un bambolo di tre anni, Corradino, partoritogli da Elisabetta di Baviera; e diffidando di Manfredi, gli avea destinato tutore Bertoldo di Hohenburg, signore havarese di molta ambizione e scarsa capacità. Conformatdosi all'intenzione del defanto, questi lo raccomandò al papa, il quale rispose gli lascierebbe il ducato di Svevia e il titolo di re di Gerusalemme ; quando fosse cresciuto, farebbe esaminare i diritti di esso sulla Sicilia, che del resto era ricaduta alla Chiesa. E la esibial suddetto Ricardo di Cornovaglia, che ricusò paragonandolo a chi gli esibisse la luna: Enrico III d'Inghilterra la accetto per suo figlio Edmondo, tanto perchè anche questo gobbo avesse un appanaggio, e spedi qualche danaro per alimentare la guerra, ma null'altro ne scce.

In tali incertezze ognuno ghermigliava qualche brano di potere, chi a nome del papa, chi del re, chi del comune, chi di nessuno; gli ordinamenti municipali allargavansi in repubblica; e Bertoldo, ve dendo gl'Italiani mal intalentati verso lui straniero, rimise la reg-

genza in man di Manfredi.

Federico lo aveva in testamento destinato a succedergli, caso che Corrado morisse senza prole; e a chi conosce le ambizioni umane, non riuscirà difficile il credere ch' egli aspirasse ad acquistare quel regno come suo, pur mostrando faticare pel nipote. Di forme bea assortite, nobile portamento, discreto trattare, si era coltivato colle lettere; e robustezza, valore, grazia, attrattiva, senno, scaltrimenti avea quanto bisognavano al riuscire. Sulle prime, quando mancava

641

di danaro, e i baroni vedeva noiati della dominazione tedesca, s'umiliò al papa, gli consegnò le rôcche, e lo riconobbe non solo come caposignore, ma come vero sovrano del regno; al qual patto Innocenzo gli consenti il principato di Taranto e l'altre terre qual feudo della Chiesa, col pesò di dare ad ogni richiesta cinquanta cavalieri per quaranta giorni; e il deputò suo vicario di qua dal Faro, coll'assegno d'ottomila once d'oro, mentre la Sicilia restava a governo di Pietro Rufo, speditovi da Corrado IV. Innocenzo entrò nel regno, accompagnato dagli esuli cui restituiva la patria, e accolto ad

onoranza dal popolo e dai signori.

Conciliazione apparente, ove si gareggiava qual dei due meglio simulasse. Manfredi secondava or le pretensioni del pontesice, or le esigenze de' Tedeschi e de' Saracini che si vedeano sbancati per la dominazione papale (3); tradimenti e battaglie aperte ricorrevano fra le due fazioni. In una di queste perì Borello d'Anglone, creatura pontifizia; e Manfredi, citato a scagionarsi della costui morte, invece pensò resistere, e adottò la politica paterna di confidare sulla forza e sui mercenari forestieri. Attraversando dunque il paese, tutto malvolto a lui scomunicato, giunse nella Capitanata fra brevi pericoli. Giovanni il Moro, nato da una schiava nel palazzo reale, brutto, scon- 9hre cio, ma astutissimo, era stato allevato con gran finezza per cura di Federico, che lo pose fra' suoi secretari, il fece persino gran cameriere del regno, è insieme capitano de' Saracini di Lucera. Manfredi gli lasciò le dignità; eppure colui patteggiò col pontefice, che lo ricevette come feudatario e sotto la protezione speciale della Chiesa di san Pietro (4). Fortunatamente egli era andato a ricevere l'investitura quando Manfredi arrivò a Lucera, dove i Saracini lo accolsero festosi, e posero a discrezione di lui i tesori, depostivi da suo padre e da Corrado, coi quali soldò mercenari di qual fossero nazione o colore; e avendo i baroni protestato di non tenersi obbligati a militare fuori del regno, Manfredi ne li dispensò, e in quella vece condusse duemila Tedeschi per sei mesi a paga doppia; e ai capitani di cotesti forestieri, o ai conti rurali, gente anch' essa forestiera, e agli Arabi affidava la guardia e il governo delle città guelfe che sottomettesse, o delle ghibelline che gli si unissero.

Innocenzo IV, inesorabile alla casa Sveva, era morto a Napoli, e 7 sbre fra l'agonia udendo i parenti suoi piangere e singhiozzare, esclamò: - Miserabili! non v'ho io abbastanza arricchiti?" (5) Gli succedette Alessandro IV, dei conti di Segni, donde in sessant'anni erano venuli alla tiara Innocenzo III e Gregorio IX; tutto pietà, ma raggirato dai cortigiani. Manfredi, inebriato sul prosperare delle sue armi, gli ricusò omaggio, sicchè divampò la guerra, e il legato Ottaviano degli Ubaldini raccolse quanti erano avversari a Manfredi, e nominatamente il marchese Bertoldo, disgustato dal vedere che costui operava per sè, non più per Corradino, il quale anche con diploma reale avealo nominato reggente « come quello che per prudenza, fedeltà, alto senno ben meritava la sua confidenza, oltre che v'aveva diritto » (6); ma poi Manfredi trionfava in ogni parte, coll'operosità mostravasi degno di regnare; adunato il parlamento, di-

stribui i seudi a suoi fidali, spogliò gli avversi, e avuto in mano Bertoldo e i fratelli suoi, li mandò a morir in prigione. Divulgò o laco divulgare che Corradino sosse morto; in conseguenza si sece con-1256 nare a Palermo. Il papa lo scomunica co' suoi aderenti; ed esti si 11 ago-costituisce centro dei Ghibellini di tutta Italia; occupa Napoli, e x la concilia col perdone e l'oblio; trovandosi come padrone sele marche d' Ancona e di Spoleto, piglia in mezzo gli Stati papali; esendogli morta Beatrice di Savoja, sposa Elena Commeno figlia del despoto dell' Epiro, e la sesteggia con magnificenza; ama le carcit, ama le canzoni di poeti tedeschi, i serventesi di provenzali, gli stranhotti d'Italiani (7); circondasi di dolli, giocolieri, concubine, e certe all'orientale; intanto spedisce truppe sia in Grecia a sostenere le spocero, sia nella Marca e in Toscana a fiancheggiare i Ghibellini, i quali lo savorivano perchè non tanto forte da metterli al freno, e perchè altro Tedesco non venisse in Italia (8). In quattro anni era egli riuscito a ritogliere dalla mano dei papi quello scettro, che suo padre avea con tanto vigore impugnato; carezzava baroni, promettera rintegrare le franchigie municipali, distribuiva onori e contee, dava risalto al valor suo personale a fronte delle codarde fughe dei preti, e non mancava di punire atrocemente le città contumaci.

Il nuovo papa Urbano IV, uom di robusto petto (9), sulle vetriate di Troyes sua patria se' ritrarre suo padre intento allo spago di ciabattino; si cinse di buoni cardinali; e degli interdetti allora prodigati mitigò il rigore, permettendo la messa e i sacramenti purchè a porte chiuse. Ordinò che il corpo di Saracini stanziatosi sugli Stati papali sgombrasse, o bandirebbe la crociala; e su obbedito da Manfredi, fors' anche per paura d'un nuovo entusiasmo che erasi diffuso. L'uz dirotta di battuti, uomini, donne, fanciulli, a lunghe file in disordine seguendo un crocifisso, flagellandosi a sangue, e cantando lo Stabat Muter, tragittavansi di citlà a città, intimando penitenza e concordando paci. Allorchè s'accostavano ad una, podestà e clero uscivano ad incontrarli colle croci e il gonfalone, i campagnuoli interrompevano i lavori, ognuno voleva sorpassare i precedenti in austerità di penitenze e asprezza di flagellazione, e le donne si radunavano la notte per applicarsi la disciplina, e tutti gli abitanti si metteano dietro alle croci. A questa clamorosa devozione, non promulgata da predicatori, non istituita dal pontefice, diffusa rapidamente da un capo all'altro d'Europa senza che si sapesse da chi e perchè, entrava negli animi la persuasione d'alcuna grave sventura, con cui Dio sosse per risciacquare la terra peccatrice; tacquero le danze e le canzoni d'amore, per far luogo a pellegrinaggi e a devote cantilene; usurieri e ladri restituivano il mal tolto, peccatori inveterali si confessavano e ravvedeano, le violente ire ammorzavansi come m incendio sotto un mucchio di terra.

Il marchese Oberto Pelavicino piantò delle forche al confine del suo Stato, minacciando appendervi quanti Flagellanti lo passassero. Manfredi egualmente gli escluse dal regno; ma comprese che guai a lui se il papa avesse cavato pro da quell'entusiasmo per dirigerlo contr'esso!

Anche in Sicilia un paltoniero finse d'esser Federico, che per espiazione fosse rimasto dieci anni in miseria; e trovò seguaci e danari, e su forza mandar l'esercito per dissipare e appiccare i capi. Manfredi, ito in persona a chetar l'isola, raccolse il parlamento geperale a Palermo, dove i nobili vennero offrendo doni, fra cui un cavaliere di val di Mazzara cento muli condotti da altrettanti schiavi negri (10). Gratificarsi il popolo con largheggiare libertà e istituir Comuni non osava, egli erede de' rancori degli Svevi; anzi era costretto gravare sempre peggio le imposte, oltre esigére trentamila oncie d'oro pel matrimonio di sua figlia Costanza con l'ietro infante d'Aragona, sul che dicevasi profittasse per la propria borsa (11). Altre spese cagionavano le feste, a cui tanto si piaceva Manfredi: e di segnalate ne diede in occasione che sbarcò a Bari Baldovino spossessato imperatore di Costantinopoli, quando tra banchetti e balli v' ebbe un torneo ove rupper le lancie venti cavalieri cristiani e due musulmani di Lucera, e premio era una collana d'oro coll'effigie di Manfredi. « Ogni jorno se fecero balli, dove erano donne bellissime, d'onne sorte; e lo re presentava egualmente a tutte, e non sapca qual chiù li piaceva » (Spinelli).

Questi cercò d'accordarsi col papa, fin mettendo di mezzo il famoso giurista Raimondo di Pegnafort, ma senza niun degno pro; anzi Manfredi ricusò rilasciare il vescovo di Verona, arrestato, diceva, a capo d'insorgenti; e inveendo contro il pontesice—Cessi (sela-wava) una volta di metter la falce nella messe altrui; obbedisca al divino precetto di rendere a Cesare quel ch'è di Cesare, a Dio quel che di Dio »; e scrisse ai Romani che non al papa ma al senato e alla città loro spettava il diritto di dare e togliere la corona imperiale, e mandò mercenari tedeschi a ripigliare le ostilità (12).

Di questa lotta erano stanchi i principi d'Europa, giacche per sostenerla i pontefici imponevano continue decime e annate sui beni ecclesiastici; e vedendo che quelli ostinavansi a volere sbalzata la casa Sveva, s'acconciarono essi pure a questo partito, e si diede nerbo alla guerra coll'opporre a Manfredi un altro campione.

Raimondo Berengario, conte della Provenza che aveva avuto molta parte nelle vicende di Nizza, di Genova e delle alpi Marittime, sposò Beatrice figlia di Tommaso conte di Savoja, bellissima, letterata e protettrice del sapere, che tenea spesso corti bandite e corti d'amore, favoriva Trovadori, circondavasi di donne nominate fra le poetesse, quali Beatrice sua cugina, Agnesina di Saluzzo, Massa dei Malaspina, la contessa del Carretto, la principessa Barbarossa. Di lei Raimondo generò quattro figliuole, di cui maritò una al re di Francia, una a quel d'Inghilterra, una al duca di Cornovaglia eletto re dei Romani, e morendo lasciava nubile Beatrice in tutela della madre. La quale per sottrarla agli Aragonesi che aspiravano a quel dominio, la menò alla corte di Luigi IX di Francia suo genero, e quivi la fidanzò a Carlo d'Angiò, il minor fratello di lui. Voleva poi continuare in usizio di contessa della Provenza, ma Carlo tergiversolla; del che abbiamo una lettera consolatoria che le scriveva l'altro gencro Enrico d'Inghilterra (13): e infine essa dovette abbandonar il

paese e restituirsi in Savoja, dove fondò alle Scale uno spedale en fu sepolta in un mausoleo di ventidue statue, distrutto poi nelle garre del Seicento.

Dispiacere e sgomento risenti la Provenza, che subito si vide à lagata d'uffiziali francesi; e mozze le libertà di quel gran Comm. ordinato alla foggia de' nostri, si moltiplicarono imposte, confide prigionie, supplizi arbitrari. Carlo allora sui quarantasci anni, die questo possesso della moglie, teneva come figlio di Francia la conte d'Angio; sicchè era il più ricco e potente dei principi mon connati: educato austeramente dalla regina Bianca, di valore ava salto splendide prove alla crociata e ne' tornei, de' quali vivament si piaceva; credea perduto il tempo dato al dormire, amava le sutuosità e le cortesie non meno che le avventure e le prodezze, cup di naturale, non scrupoloso sui mezzi, implacabile coi nemici, petinace nelle risoluzioni e paziente ad aspettarne la riuscita, fedifran quando occorresse. Colla spada assodò e ingrandi il dominio, sette mettendo fra altre le importanti città di Arles e di Marsiglia, strettamente collegate per commercio con Pisa e Genova; e allungandoi verso l'Italia, ebbe Nizza e Ventimiglia.

Qual meraviglia ch' egli ambisse di non esser da meno del regio fratello? Sua moglie poi struggevasi di portar onore di corona e di reame come le tre sorelle, colle quali trovatasi ad una corte basita, fu obbligata prender un posto inferiore. Quando dunque il papa gli offri il regno delle Sicilie, volentieri l'accettò Carlo; ma Bianca, allora reggente di Francia, non gli consenti l'impresa. Egli però son distaccava gli occhi dall' Italia, e di qua dai monti acquistò Alba, Cuneo, Mondovi, Piano, Cherasco; poi venuto alla tiara Urbano IV, risnovò la pratica, e tolti gli scrupoli che nasceano a san Luigi sepra i diritti di Corradino, s'acciose ad acquistare il Reame. Prima di muoversi acconciò i suoi affari in Provenza, compromise le discordie che avea con Tommaso marchese di Saluzzo pel possesso di Busca e della val di Stura, e fece costruir navi nell'arsenale di Nizza traendovi legnami dai monti vicini per opera degli uomini di Peglia (14).

Ma la Provenza non dava guerrieri che per quaranta giorni e per brevi distanze; sicchè su sorza ricorrere a venturieri, stipendiandoli in parte colle decime imposte alle chiese di Francia, in parte colle gioie della contessa poste in pegno: vi si unirono i migliori campioni di Francia e di Provenza per amore cavalleresco verso Beatrice e per farla reina; altri per ingordigia di bottino; altri per acquistare le indulgenze che il papa prometteva, quasi fosse una crociata per chindere il varco che agli Arabi aveano riaperto gli Svevi annidandoli in Italia. Così furono messi in acconcio quindicimila fanti, cinquemila lance, diecimila balestrieri; sostenuto dai quali e dagli in-

dulti, Carlo s' avviò all' Italia.

Ad altri forti erano ricorsi i pontefici fin dal tempo de' Pepini; vi ricorsero dappoi fino a' di nostri, per sostenere buone cause e sciagurate: e i frutti furono sì differenti, che non si osa misurar la lode o il biasimo sopra gli effetti. Solo possiam francamente desiderare che la podestà sovreminente si trovi costretta il men possibile a implicarsi in interessi mondani, dai quali trasse sovente contaminazione, sempre il disgusto di qualche parte di coloro che tutti le sono

figli in Cristo.

H

Urbano, incalzato più sempre dai Ghibellini e da Manfredi fin nella sua Roma, morì; e Clemente IV suo successore si professò avver- 1265 so al nepotismo, e ad un suo nipote scrisse: -- Non t'inorgogliare « d'elevazione che noi umilia a'nostri occhi, e che svanirà come la rugiada del mattino. Non uscire dal tuo stato; nè tu o tuo fratello « e altri nostri parenti vengano alla corte senz'esservi chiamati, se « non vogliano partirne colmi di confusione. Non cercare alle tue so-« relle mariti di condizione superiore, chè ci troveresti repugnanti; « ma se si mariteranno a semplici cavalieri, daremo loro trecento li-« re tornesi, purchè ciò sia noto solo a te e tua madre. Le figlie no-« stre (egli era stato ammogliato) non prendano altri mariti che se « noi fossimo rimasti semplici preti. Niuno ardisca venirci a solleci-« tare, nè accettar regali; le vostre istanze sarebbero anzi nocevoli « che vantaggiose» (13).

Come provenzale ègli pendeva ver Carlo, e più quando vide nella guerra politica insieme e religiosa di tutta Italia Manfredi assicurare prevalenza agli avversari de' papi. Carlo, a malgrado delle slotte combinate di Sicilia e di Pisa, con mille cavalieri scelti sbarcò a Roma, i cui cittadini lo chiesero senatore, e lo ricevettero con feste quali a nessun principe mai. Egli pattul col pontefice sotto fede giurata di conseguire le Due Sicilie per sè e pe'maschi suoi discendentí, o nati da figlie secondo l'ordine delle geniture; non dividerebbe o estenderebbe que' domini, nè s' intrometterebbe agli affari della Lombardia e Toscana; pagherebbe una somma allor allora, poi ottomila once d'oro l'anno, sotto pena di decadenza: darebbe al papa ad ogni richiesta trecento lancie da almeno tre cavalli ciascuna per tre mesi; ogn'anno gli presenterebbe un palafreno bianco bello e di buona razza in segno d'omaggio (16); non accetterebbe mai la dignità imperiale; quella di senator di Roma deporrebbe appena stabilito in trono; del resto rispetterebbe la costituzione che il papa fosse per dare alla Sicilia, restituirebbe alla Chiesa ogni bene o titolo usurpatole, e lascerebbe la piena libertà delle elezioni e provvisioni prelatizie, sicchè nè prima nè dopo fosse necessario il regio assenso; i cherici e le cause ecclesiastiche si tratterebbero al tribunale de'vescovi.

Fra ciò, pei colli dell' Argentiera e di Tenda veniva di Francia l'esercito di Carlo. Pietro conte di Savoia e Guglielmo marchese di Monferrato, disertati dalla parte ghibellina, favorirono i nuovi vincitori; Acqui e Novi ne provarono le vendette; Torino, Vercelli, Novara gli accolsero lietamente; donde voltarono al Milanese, ai Guelfi dando il sopravvento, e cacciando i Ghibellini. Questi, e principalmente i Del Carretto e il marchese Pelavicino ch'erasi formato uno Stato poderoso fra Cremona e Brescia, si opposero; ma fors' anche per tradimento di Buoso da Dovara, i Crocesignati poterono fendere il Bresciano, poi spingersi a Ferrara e al Bolognese evitando la Toscana ancor fedele a Manfredi, indi raggiungere Carlo a Roma. Qui-

vi arrivavano stanchi, poveri, nudi, affamati delle ricchezze roma ne: ma Carlo le aveva esauste, prestiti non si trovayano più perchè non si restituivano, e il paese era manomesso come una conquista

Clemente non voleva andar a Roma per non mettersi affatto in ba lla di Carlo, che allora ei conosceva ambizioso insieme ed egoisto, gran pezzo inferiore all'aspettazione e alle pompose promesse, e che incessantemente chiedeva danaro, « quasi (scrive il papa) noi ave-1266 simo montagne d'oro e fiumi di ricchezze »: tanto per ismorbarele città s' affrettò a fargli dare la corona di Sicilia e il gonfalone della Chiesa dopo nuovi giuramenti di ligezza: e lo sollecitò a romper gl' indugi, benchè di fitto verno. Il papa levava decime e centesime per tutta la cristianità, dava in ipoteca i beni propri e de' cardinali per ottenere prestiti da Sienesi e Fiorentini, moltiplicava indulgen ze.assolveva incendiari e sacrileghi purchè pigliassero la croce bianca e rossa; e col re mandò il suo legato Pignatelli vescovo di Coser-

za, portatore d'assoluzioni e di scomuniche.

Manfredi facea côlta di gente, di moneta, di coraggio, chiese il contingente de' feudatari, chiamò nuovi Saracini d'Africa; la flota di legni siculi, genovesi, pisani, postò fra la Sardegna e l'Italia, el assali il patrimonio pontifizio, sperando sterminare i Francesi prima che sopravvenisse l'esercito grosso; ma tutto gli facea sentire cheh nazione non era con lui: i Napoletani, stanchi dell'interdetto, lo supplicavano a far pace col papa, ed egli protestava non averne colpz prometteva mandare trecento Saracini, che obbligherebbero i preti a riaprire le chiese e cantar messe; colle congiure ribellò Roma a papi, ma altre congiure lo costrinsero a ritirarsi dal territorio della Chiesa. Muni gagliardemente quelle gole, che sarebbero accessibili soltanto per tradimento o per vigliaccheria dei difensori: ma con tutto ciò la paura stringeva i cuori (17); poi dicono che il conte di Caserta, messo a guardia del fiume Garigliano, per vendicarsi dell'oltraggio fattogli da Manfredi nella moglie, lasciasse il varco ai Francesi. Manfredi sentendosi preso fra le spire del tradimento, colle parlate coi manifesti non ottenendo che promesse o quella compassione che nobilita ma non prospera le bandiere, propose un accordo; ma Carlo rispose: — Dite al soldano di Nocera che secone « pace nè tregua; oggi io manderò lui all'inferno, od egli me in pa-" radiso ».

Altre volte vedemmo la disperanza del vincere infondere una smania di azzuffarsi e finirla; e mentre col ricoverare nelle fortezze poteva prolungar la resistenza, Manfredi volle tutto avventurare in una giornata campale a Grandella presso Benevento. Quivi da una parte gl' indovini arabi prendeano dagli astri il punto favorevole a ingaggiar la mischia (18); dall' altra il vescovo d' Auxerre tutto in arme compartiva l'assoluzione ai Francesi, e - Per penitenza vi do di serire molto forte e a colpi raddoppiati ». Si mescola la battaglia; i Guelfi, massime toscani, fanno meraviglie di valore; di maggiori e con più arte ne fanno Manfredi, i suoi Arabi e i cavalieri tedeschi, che alti e vigorosi, le lunghe spade rotando a due mani, prevaleano ai Francesi, le cui spade corte e dritte si rintuzzavano battendo

di taglio sulle armadure temprate a tutta botta. Carlo allora getta da banda le delicatezze cavalleresche, e ordina Di stocco, di stocco, e di dare colla punta sotto le ascelle de' Tedeschi come alzano le braccia, e di ferire ai destricri (19); sicchè i Tedeschi scavalcati non possono rialzarsi di sotto la poderosa armadura. Manfredi vuol allora avanzare i Pugliesi tenuti in riserva, ma li trova renitenti: suo zio conte di Maletta gran cameriere dà il segno della defezione: lo seguono il conte d'Acerra cognato di Manfredi, e altri cavalieri. già d'intesa col nemico. Fremente all'abbandono del fior dei prodi. e risoluto a morir da re piuttosto che campare esule e compassionevole (20), Manfredi getta le insegne vistose, e prende un elmo senza corona; ma l'aquila che ne formava il cimiero casca. Hoc est siunum Dei, esclama egli, e avventatosi disperatamente nella mischia. cade trafitto. Il cadavere suo, trovato fra un mucchio di uccisi, fu riconosciuto al pianto de' suoi fedeli; i baroni francesi gli voleano rendere gli onori militari, ma Carlo riflettè, che, come scomunicato, doveva esser escluso dalla sepoltura sacra: onde deposto in una fossa, i soldati vi gettarono ciascuno una pietra, elevando così un tumulo come ai prischi eroi. Nè quella tomba tampoco gli assenti il legato pontifizio, e lo fe' gettare sulla dritta del fiume Verde, che fra Ceprano e Sora contermina il Regno e la Romagna.

Noi non grave pro la memoria di Manfredi quanto fece l'ira dei Guelfi; anzi ci a quel far suo cavalleresco, generoso, ameno, e la costanza con cui affrontò la sventura: pure, incominciata la carriera dall'usurpazione, dovette procedere per vie oblique e finzioni; come i suoi padri, badò a sè anzi che ai popoli e ai loro bisogni e desideri, e non ne cercò l'amore; combattè col braccio di stranieri, gravi anche quando non fossero rapaci; e i tradimenti de'suoi

più vicini ci fanno orrore, ma suppongono forti motivi.

Elena moglie di lui cercò fuggire a suo padre in Epiro, ma a Trani restò colta a tradimento, e mandata prigione a Nocera; tra lei e i figli assegnatile sei carlini, di stento e di cruccio morì cinque anni dappoi: sua figlia Beatrice sol dopo diciotto anni fu rimessa in libertà; i tre maschi vissero tapini di prigione in prigione. I fautori di Manfredi furono mandati in Provenza o nelle fortezze del regno o profughi: i traditori ottennero scarsi premt e disprezzo. I Saracini, assediati ne' loro ricoveri, dopo orrida fame dovettero rendersi a discrezione, e abbandonare ai supplizi i Ghibellini che aveano ricoverati; alcuni abiurarono, altri furono dispersi nel Regno; pochi durarono a Lucera, fatta nido de' malcontenti, sicchè Carlo li rivinse, poi li tollerò, e se ne valse in guerra; infine Carlo II dissipò quella colonia, e ne mutò il nome in Santa Maria, e Benedetto XI lo felicitava d'aver annichilata in Italia la fede eterodossa.

Coll' annunzio della vittoria di Benevento Carlo d' Angiò spedì al papa due preziosissimi candelabri d'oro, molti gioielli e un trono gemmato; pure non impedì che Benevento, città pontifizia, fosse mandata al peggiore saccheggio. Napoli andò in gongolo vedendo entrar la regina Beatrice con carrozze dorate e quantità di damigelle e un lusso inusató (21), e coi leoni, gli elefanti e i dromedari che

1303

che i Genovesi batterono le flotte di lui; come i Pisani con ventiqua tro galee, comandate da Federico Lancia, sconfissero a Melazzo in flotta provenzale. Ne prendea lieto augurio Corradino, e prevenza do la resistenza delle repubbliche guelfe raccoltesi nuovamente in 1268 lega, e sostenuto dalle ghibelline, da Pavia con ardita marcia vario i gioghi liguri; ad un piccolo porto presso Savona trovò galee de lo trasportarono a Pisa; e non contrastato nè sulle Alpi nè ai grossi fiumi, poteva ormai portar le armi nel paese stesso dei nemici, aptato dalle memorie e dalle trame.

Clemente IV, tuttochè scontento di re Carlo, pi ù s' adombrava de questo fanciullo, che pretendeva ancor congiungere l'impero e la si cilia; onde lo dichiarò scomunicato co'suoi aderenti, e decaduto mo solo da qualsifosse diritto sopra il regno di Sicilia, ma anche sopra il ducato di Svevia e il nominale reame di Gerusalemme; e ignobilemente insultava a questo «reatino, uscito dalla razza velenosa de cortuoso serpente, che aspirando all'esterminio della romana ma dre Chiesa, col suo fiato appesta le contrade toscane, e manda tra ditori nelle diverse città dell'Impero vacante e del nostro regno di

« Sicilia » (26).

Tali parole già indicano come non mancassero al pretendente qui partigiani che facilmente trova chiunque venga a sommovere regn nuovo. I baroni, che in Lombardia e in Toscana teneano feudi del l'Impero, e all'ombra di questo aveano esercitato la tirannia. branavano un nuovo imperatore, massime se giovane e fiacco, sotto il cui nome velassero le superbe lor voglie. Corrado Capece penetrato in Sicilia con un corpo d'Africani, vi avea ridestato l'immortale ranco re contro Napoli, e sostenendo i Fetenti contro i Ferracani, come eransi colà intitolati i Ghibellini e i Guelfi, sollevò tutti i paesi eccel· to Siracusa e Messina. A Roma, sempre ricalcitrante al dominio papale, parteggiava apertamente per lui Enrico di Castiglia, che segnalatosi per vittorie sui Mori, e lungamente dimorato fra i Barbareschi di Tunisi, di cui aveva contratto i vizi, fatto senatore di Roma, vi esercitò indegna tirannide, perseguitando molti primati. Favorevek da principio a Carlo suo parente, se gli avversò dacchè questo l'impedi di ottenere l'ambito regno di Sardegna, e non gli restituiva danari prestatigli; e non meno ritroso al papa, promise a Corradio la propria spada e un corpo di combattenti.

Con tali lusinghe Corradino mosse da Pisa, traversò Siena, e spie gò le sue bandiere sotto le mura di Viterbo, nelle quali stava ricoverato il pontefice profugo da Roma, e che ai cardinali disse:—No v'incuta paura questo giovane, trascinato dai malvagi come una pecora al macello », e tranquillamente celebrò la solennità della Per-

tecoste.

I Romani festeggiarono Corradino come popolo che ha bisogno dello spettacolo; il terreno coperto d'abiti e di stoffe, le vie parate a ricchi tappeti, a pelliccie, a drappi di seta e d'oro, e tese di corde alle quali ciascuno avea sospeso quel che più vistoso possedesse di vesti, d'armi, di galanterie; e dapertutto suon di tamburi, di viole, di pifferi, e cori allegramente cantanti (27). Corradino, gridato li-

Allora rinacque compassione e desiderio di quella stirpe che pur dianzi erasi maledetta; e gli occhi volgevansi di là dall'Alpi, ove ne sopravvivea l'unico rampollo. Corradino, spoglio de' beni e delle dignità avite, proscritto prima di nascere colla discendenza tutta di Federico II, cresceva a Landshut presso il duca Lodovico di Baviera sotto gli occhi della madre Elisabetta: a sedici anni, bellissimo di persona, liberale comunque povero, dato alla caccia e all'armeggiare, colto nel latino, nel tedesco componeva poesie che ebbero lode fra le prime di quella lingua. Balocco di tutti i partiti, mira di tutti i malcontenti, erasi fin pensato crearlo imperatore di Germania: la taccia d'infingardaggine inflittagli dai Tedeschi (24), le sollecitazioni degl'Italiani. le esagerazioni de'vicini alimentavangli i sogni di risorgimento, abituali ai discendenti di razze scoronate, cui la nebbia degl'incensi toglie di vedere la situazione e di calcolare i mezzi e le probabilità. I Lancia, parenti per madre di Manfredi e fedelissimi a questo nella gloria e nelle sventure, riusciti a fuggire dalle carceri di re Carlo, furono principali in sollecitar Corradino a rivendicare la corona, portandogli centomila fiorini, i voti di Pisa e Siena, e offerte pompose; potrebbe soldar mercenari; cavalieri di ventura sarebbero accorsi a si nobile impresa; si mostrasse appena, e gl' Italiani, stanchi de'Guelfi, de' papi, degli Angioini, volerebbero tutti al suo stendardo.

Coll'ardore d'un giovane e la cecità d'un pretendente, mosse egli dunque verso l'Italia, per quanto sua madre lo disortasse: i duchi di Baviera suoi zii lo accompagnarono fino a Verona con diecimila combattenti; ma poichè a lui venue meno il danaro da soldarli, questi diedero volta, e soli tremila potè ritenerne impegnando il proprio patrimonio. Che importa? gli amici di suo avo, i Ghibellini di tutta Italia, i malcontenti di Sicilia gli largheggiavano promesse, merce di poco costo; uomini e danari affluirebbero; il solo Malette, quel che dicemmo aver tradito Manfredi a Benevento, e che era divenuto gran tesoriere di Carlo, lo aveva assicurato di sedicimila once d'oro e mille cavalieri stipendiati. Vero è che nè uomini nè danaro comparivano: ma intanto Corradino componeva manifesti, arma di chi è debole nelle altre; incorava gl'Italiani a venire incontro a lui, che rialzerebbe l'onore dell'Italia e la dignità del nome tedesco (25); ai principi d' Europa si lagnava dei papi : - Innocente ha « nociuto a me innocente, Urbano mi si è mostro inurbano, Clemente « mi usò inclemenza, e Roma mi odia a segno, da non volermi pur "vivo, me rampollo di magnifica stirpe, che sì lungamente imperò, « e dalla quale non voglio dirazzar io, eletto e creato alla sublimità « dell' impero sulle orme de' miei progenitori ».

Fra ciò gli Astigiani, che per seguire l'andazzo si erano sottomessi a pagar tributo a Carlo, vedendo che neppure con ciò poteano schermirsi dalle prepotenze dei marescialli che per lui tenevano Torino, Alba, Alessandria, Savigliano, soldarono mille cinquecento uomini, e collegatisi coi Pavesi e col marchese di Monferrato (genero di Alfonso di Castiglia imperatore eletto e vicario di questo in Italia), ribellarono a Carlo le città soggette: del che incoraggiati an-

Cantù, St. degli Ital. - III, 41

lo venuto in persona a Gensano con un corpo di cavalleria per rice verli, senz' altro fece decapitare il Lancia, suo figlio ed altri sigun

di Puglia, vassalli ribelli.

Clemente IV domandò Corradino, che come scomunicato non poteva giudicarsi che dalla Chiesa (29); e avendo preso malavori dell'ambizione e della violenza di re Carlo, in quel giovane veden forse un pegno e uno spauracchio prezioso. Per ciò stesso doven rifuggire Carlo dal consegnarglielo; e pare trovasse modo di sgome tar Corradino sul trattamento che gli destinerebbero questi prei inesorabili alla sua casa, e di persuaderlo ad affidarsi alla sua rest clemenza. Di fatto il giovinetto confessò d'aver peccato contro la santa madre Chiesa; Ambrogio Sansedoni di Siena, predicatore m minato e santo, andò al pontesice, e sebbene avesse preparato m eloquente discorso, s'avvide dell'efficacia della semplicità, e non le ce che prostrarsi, ricordargli la parabola del Figliuol prodigo, po - Santità, Corradino manda a dirvi, Padre, ho peccato avanti a « cieli e a te, e chiede umilmente la remissione del suo fallo per h « misericordia ch'è in te ». Il pontesice, tocco nel cuore dalle paro le del frate e dall'alito di Dio, rispose subito: - Ambrogio, io ti di co in verità, la misericordia vogl'io, non il sacrifizio ». E rivoltosi agli astanti: - Non è lui che parlò, ma lo spirito di Dio onnipotente ». Clemente e tutti gli astanti stupirono della dolcezza che Dio aveva fatta passare dalla bocca d'Ambrogio ne' loro cuori; e cosi Corradino fu assolto da ogni censura e dallo sdegno del pontefice » (30).

La Chiésa assolveva, il re esultava di vedersi assicurata la su preda (31), e cessato coll'assoluzione ogni conflitto di giurisdizio ne, potè disporre il processo a suo senno. Convocò a Napoli due sindaci di ciascuna delle città del Principato e della Terra di lavoro: lui devote, e innanzi a loro e a magistrati, tutti francesi, propose l'accusa di Corradino. Eppure i più lo tennero come un ré che tenta ricuperare il tollogli dominio; vinto, dovere considerarsi come prigione di guerra: e perchè Carlo insisteva sull' esser quello coipevole di sacrilegio per gli arsi monasteri, Guido di Suzara valent giurista seppe rammentargli come un capo non possa farsi resporsale dei trascorsi de'suoi seguaci, e come l'esercito stesso di Carb se ne fosse contaminato nella prima conquista. Mandato ai voti, tulti furono per l'assoluzione: unico Roberto di Bari provenzale, prote notaro del regno, opinò per la morte, e bastò perchè Carlo la decre

tasse.

Giocava Corradino agli scacchi col cugino Federico quando ebbe ro avviso della sentenza; e impetrati tre giorni per prepararsi al morte e far testamento (32), dal Castello di San Salvatore furono ce dieci compagni condotti alla piazza del Mercato, ov' era dispostoil patibolo. Carlo volle darsi il fiero gusto d'osservare dal castello spettacolo. Roberto di Bari lesse la sentenza motivata, e Corrado uditala, levossi il mantello, si pose a ginocchi, esclamò: — O matr. madre mia, qual notizia avete a sentire! » e posata la testa sul ce po, giunte le mani verso il cielo, aspettò il colpo. Federico invece, rlando, bestemmiando, imprecando, senza chieder merce a Dio la-

ciossi strappar la vita. Gli altri lo seguirono.

Il popolo affollato guardava stupidamente e stupidamente piangea; e alcuni Francesi, tardi indignati d'esser stromenti alle vendette
l'un conquistatore, esalavano la collera con que' pareloni generosi,
li cui fa scialacquo quella nazione dopo i fatti consumati. Non in
erra sacra, ma sul luogo stesso del supplizio furono sepolti i cadareri sotto un cumolo di pietre. Nessun re fece reclamo a questo prino regio sangue versato dal carnefice: i più, scorgendo il dito di
Dio che punisce fin alla quarta generazione, pure disapprovarono
'abuso della vittoria, e Giovan Villani scriveva: — Si vede per espe« rienza che chiunque si leva contro santa Chiesa ed è scomunicato,
» conviene che la fine sua sia rea per l'anima e per lo corpo: ma
« della sentenza lo re Carlo ne fu molto ripreso dal papa e dai suoi
» cardinali e da chiunque fu savio ».

La morte di due giovani principi era un bel soggetto per canti, e in tedesco e in provenzale se ne fecero: Saba Malaspina diede loro l'omaggio che uno storico può, la patetica narrazione della loro fine, e un compianto su quel cadavere che « giaceva come un fior purpureo da improvida falce succiso »; il vulgo narrò che un'aquila scesa dalle nubi, intrise l'ala destra in quel sangue, e tosto risalì al cielo. Era sangue di re, che un re avea fatto scorrere, giustificato dal diritto della vittoria, e dimenticando che la vittoria non è sempre pei re. Più grossolane baie inventarono i letterati, e la storia le raccolse

con irragionevole compiacenza.

Se a chiamar Carlo furono determinati i papi dal voler impedire che la Sicilia venisse congiunta all'Impero, e che unendo il settentrione col mezzodì dell'Italia si togliesse a questa l'indipendenza, lo scopo era raggiunto. Se i Guelfi aveano della libertà idee non più larghe de' liberali moderni, e la poneano nello sbrattarsi da' Tedeschi, eccoli soddisfatti, giacchè cogli Svevi terminano gl'imperatori che diretta efficacia esercitassero sopra l'ancor libera Italia, e per cinquant'anni nessun esercito di quella gente calpestò la sacra nostra terra.

Lo sterminio degli Svevi lasciava trionfante il papato: ma Clemente IV non vide ricomposta la pace coll' Impero, atteso che, mentre accingevasi a pronunziare fra i competenti al tropo di Germania, mori a Viterbo. Quivi stesso accoltisi i cardinali alla nuova elezione, per tre anni non seppero mettersi d'accordo, finchè compromessala in sei di essi, restò proclamato Tibaldo Visconti di Piacenza, allora legato in Palestina, che volle nominarsi Gregorio X. Onde prevenire il tristo spettacolo delle ultime elezioni e le lunghe vacanze, regolò la forma del conclave, i cardinali si chiudessero con un solo conclavista, ridotti a molte privazioni e a non comunicare con altri di fuori sinchè non eleggessero il pontefice.

Raduato il XV concilio ecumenico a Lione onde sollecitare una 1274 nuova crociata e ricomporre lo scisma de' Greci, vi si presentò Ottone, vicecancelliere di Rodolfo di Habsburg, povero conte dell'Argovia, che era stato poco prima eletto imperator di Germania, e che

4271

se ne riteneva il dieci per cento, cioè riducevansi a settemiladucento valutandole lire 63. 30, il censo sarebbe stato di lire 433,760, che oggi s'avvicinerebbero a due milioni. Nel 1276 Carlo trovandosi a Roma, e sollecitato a pagare questa somma, nè avendola, scrisse a'suoi tesorieri impegnassero la sua corona grande e le gioie per ottenerla in prestito. Giannone, lib. xix. cap. 2.

(17) « Con tutto questo stettemo con gran paura ». Spinelli.

(18) Misit in Siciliam et Lombardiam ut inde arcesseret duos astro logos: is enim incredibile est quantam fidem haberet astrorum positris. MALASPINA.

(19) Reddite vos attentos, ut potius equos quam homines offendatis.

Lo stesso.

(20) Potius hodie volo mori rex, quam vivere exul et miser. Ricordo Do Ferrarese. — Ch' ei sosse portato attorno da un ribaldo s' un asino, è smentito dalla lettera di Carlo che dice: Contigit quod die dominica corpus inventum est nudum penitus inter cadavera peremptorum.... Ego, naturali pietate inductus, corpus ipsum cum quadam honorificentia sepulturæ, non tamen ecclesiasticæ, tradi feci. Ap. Tutini. Marfredi erasi già preparata la sepoltura nel samoso santuario di Monte Vergine, ove tuttora, nella cappella a destra dell'altare maggiore, el sarcosago antico destinatogli e un gran crocisisso da lui regalato.

Un ossesso in Puglia interrogato se Manfredi fosse in luogo di salvazione, rispose: — Cinque parole lo salvarono, le quali ti dirà il conte Enrico ». Ed erano Deus propitius esto mihi peccatori, che proferì mo-

rendo. Chronicum imaginis mundi, 1595.

Dante incontra Manfredi nel Purgatorio, supponen do siasi pentito in morte, ma deva restare in aspettazione tanto tempo quanto stette in contumacia della santa Chiesa:

Biondo era e bello e di gentile aspetto, Ma l'un de' cigli un colpo avea diviso. . . . . Io son Manfredi

Nipote di Costanza imperatrice....
Poscia ch' io ebbi rotta la persona
Da due punte mortali, io mi rendei

Pentito a quei che volentier perdona.

Orribil furon li peccati miei,

Ma la bonta divina ha sì gran braccia Che prende ciò che si rivolve a lei....

Per lor maledizion sì non si perde Che non possa tornar l'eterno amore

Mentre che la speranza ha fior di verde....

Or le bagna la pioggia e move 'l vento Di fuor del Regno quasi lungo 'l Verde

Onde le trasmutò a lume spento.

Vedasi Davanzati, Della seconda moglie di Manfredi. Tra i più fedeli a costui era stato Matteo da Termini, leggista reputato, e da quello fallo consigliere e giudice della grancorte. Rotto il signor suo, nel cui esercito combattè, fuggì in Sicilia, e caduto in grave infermità, fece voto, e guariva, consacrarsi a Dio. Di fatto entrò agostiniano, col nome di Agostino Novello celando la primitiva grandezza fra studi e penitenze. Si ricoverò agli eremi di Siena, ma quivi il generale dell' Ordine lo volle compagno, poi in Roma fu ordinato sacerdote, e da Nicola IV scello confessore e sacrista. Assunto generale dell' Ordine, dopo due anni riuscì a liberarsene e tornare alla devota solitudine. Bonifazio VIII il

voleva alla sua corte, ma egli ritirato nell'eremo di san Leonardo presso Siena, venne in grand'odore di santità, e quando morí nel 1309, fu ascritto fra i beati. Vedi Capecelatro.

(21) « A vita mia non vidi la chiù bella vista ». Spinelli.

(22) Cruorem eliciunt et medullas. Malaspina.

(23) Ap. MARTENE, Thes. Anegd. tom. 11. pag. 524.

(24) Quietem quæsivit, et ob hoc a vulgo ignominiam multam suscepit; nam de eo carmina prava decantaverunt. Joh. Vittodur. Ap. Eccard, Corpus Hist. 1. 5.

(25) Così un suo manifesto nella biblioteca dell' Accademia di Torino, D. N. 38 f. 70. Pel resto vedi Lung, Codex. it. dipl. 11. 41. Protestatio Conradini; e altri documenti dell' 11 gennaio 1267, e 7 luglio 1268.

(26) Corpus juris can. cap. 17, ad 1268.

(27) Ne su testimonio il Malaspina, che particolareggia appienissimo questi satti, tutto compassione per i soccombenti; egli pretende che i signori napoletani congiurassero con Errico per sarlo re di Sicilia dopo vinto Carlo col nome di Corradino, il quale co' suoi sedeli sarebbe stato tolto di mezzo. Anche lo Spinelli scrisse in dialetto pugliese il suo diario sino alla giornata di Tagliacozzo, ove sorse morì. Voglionsi aggiungere il Chronicon Cavense, pubblicato dal Pebrz; la Cronaca inedita del Salinbene; e vari documenti nuovi, prodotti da Saint-Priest nella Histoire de Charles d'Anjou, da Raumbr Gesch. der Hohenstausen, da Huillard Brèholles Recherches sur les monuments de la maison de Souabe e Nouvelles Recherches sur la morte de Conradin, da Jager Conradins Geschichte, da Di Cesare La colonna di Corradino, ecc.

(28) Illa strage quæ in campo Beneventano facta fuit, hujus respe-

clu valde modica fuit, scriveva Carlo al papa ap. Martene, N. 690.

(29) Sunt qui dicunt per pontificem et cardinales, ut Conradus et cæteri in eorum polestatem et carcerem venirent, fuisse decretum. Quod ne accideret, Carolus sategit. RICOBALDO FERR. e PIPINO nei Rer. it.

Scrip., viii. 137. ix. 684.

Dicono che il papa, interrogato dal re che dovesse farne del prigioniero, rispondesse: — La vita di Corradino è morte di Carlo; la vita di Carlo è morte di Corradino ». Se il Giannone, nella sua servilità ai re, che poi doveano ripagarlo di tal moneta, bevette questa brutalità colla sua solita irriflessione, la trovò improbabile perfino il Sismondi, così corrivo in tutto ciò che denigri i pontefici. Anche il sardo cronista di Pisa e ghibellino scrive che Carlo mandò al papa chiedendo « ciò che di loro dovesse fare » e che il papa rispose che « non era consiglio di prete che altri andasse alla justizia ». Secondo il Chron. imaginis mundi, la risposta di Clemente fu: De Conradino fitio iniquitatis vindictam non querimus, nec justitiam denegamus; nei Monum. Hist. patriæ.

(30) Presso i Bollandisti, Acta SS. martii, tom. 111, p. 190.

(31) Ut faciat rex de vilulo superstite victimam, Conradinum recognoscentem sæpius contra matrem Ecclesiam deliquisse, nec minus contra regem ipsum vehementer errasse, procuravit per quosdam Ecclesiæ cardinales illuc propterea per sedem apostolicam destinatos absolvt. Malaspina.

(32) Nell'archivio di Stuttgard esiste il testamento di Corradino, o piuttosto codicillo di testamento anteriore non pervenutoci, dettato il 29 ottobre, presenti Giovanni Bricaudi sire di Nangey, e quell'Erardo di Valery che avea dato a Carlo il suggerimento per cui vinse la battaglia di Tagliacozzo. Provede al pagamento d'alcuni debiti; fa molli legati a monasteri germanici; ai duchi di Baviera suoi zii lascia « tutti i beni patrimoniali e feudali con tutte le persone d'ambo i sessi a lui

appartenenti ne' paesi germanici o ne' latini » e raccomanda loro Corrado e Federico d' Antiochia suoi cugini. Della madre non fa cenno, non della sua fidanzata, che si suppone fosse Brigida dei marchesi di Misnia; che non parlasse d' un erede a' suoi diritti sul trono di Bicilia è facile comprenderlo, dettando egli sotto gli occhi di amici del nemico suo.

È tradizione destituita di fondamento che Elisabetta di Baviera (la quale erasi rimaritata in Mainardo conte del Tirolo della casa di Gorizia) venisso in persona, sovra una galea tutta nera, a raccogliere il corpo del figlio, per farlo sepellire nella chiesa del Carmine da lei fondata; e che in memoria di ciò que' frati ponessero una statua colla borsa in mano, statua che or mutila è abbandonata in un magazzino del museo degli Studi. L'iscrizione che or accenna quel fatto, fu posta il

secolo passato per cura di Michele Vecchione.

Sotto Giovanni I, un coiaio napoletano, di nome Domenico di Persio, si ricordò di quell' infelice che i parenti principeschi aveano dimenticato, e dalla regina si fe' cedere il terreno dove era stato ucciso, e vi fe' erigere una cappella, ed una colonna, sormontata da una croce colla Madonna e la Maddalena e il simbolo affettuoso del pellicano. La confraternita de' coiai la prese in cura, e vi facea celebrare nelle solennita, finchè la cappella non bruciò nel 1785. Ora la colonna vedesi ancora al vestibolo della sacristia nella moderna chiesa delle Anime del Purgatorio, e la croce staccatane è nella sacristia stessa sovra un altare.

Ricordano Malaspini e dietro lui altri annalisti raccontano come al supplizio assistesse Roberto conte di Fiandra, genero di Carlo, e che udita la sentenza, si avventò al protonotaro esclamando: — Malnato! tocca a te condannar un signore sì nobile e gentile? » e lo trafisse. Colpo da francese: ma per disgrazia de' romanzieri, in un Memoriale dei podestà di Reggio, inserito nel tom. viu dei Rer. ital. Scrip., si trova che il 18 ottobre Margherita di Borgogna, nuova sposa di Carlo d'Angiò, pervenne a Reggio e vi si fermò, ed ivi giunse a incontrarla Roberto alla fin del mese, quando appunto accadeva il supplizio di Corradino; poi nel lib. 111. p. 215 del Summonte, Istoria di Napoli, è riferito un diploma reale del 15 dicembre seguente, dato per mano di maestro Golfredo di Belmonte cancelliere e Roberto di Bari protonotaro del regno.

Ogni scolaretto ha inteso raccontare che Corradino dal palco gettò un guanto, come segno che invitava alla vendetta il suo erede, che era Pietro d' Aragona, al quale su portato da Enrico di Waldburg. Questo fatto non appare in alcuno storico napoletano avanti il Collenuccio; ma prima ne avea parlato Giovanni abbate di Victring in Carintia, che sece una cronaca sin al 1344: autorità lontana di tempo e di luogo. Del resto come c'entrava Pietro d'Aragona? Costui avea sposato Costanza figlia di Manfredi, da Corradino ritenuto per usurpatore e spergiuro: possibile ora volesse designarlo come erede? Per giustificare l'assalto della Sicilia, Pietro non cercò altri titoli che la chiamata del popolo, non allegò questo guanto ne la successione di Corradino, bensi quella di Manfredi. Da Federico II era nata legittimamente Margherita di Svevia maritata in Alberto langravio di Turingia, alla quale avrebbe potuto competere l'eredità degli Hohenstaufen, se altrimenti non n'avesse già disposto la spada; e lei in fatti aveva il re Corrado indicata erede ove si estinguesse la linea mascolina; e suo siglio Federico non dimenticò i suoi diritti al regno di Sicilia, e ne prese il titolo, sotto il quale diede concessioni e ricevette ambasciate dalle città lombarde e dalle sicule.

(33) Ep. Rodulphi, ap. RAYNALD.

## CAPITOLO XCIII.

## 'I Mongoli. — Fine delle crociate, e loro effetti. Gli stemmi.

Nel mezzo di questi accadimenti anche le cose di Terrasanta erano tornate alla peggio che mai per l'addietro si fossero. In quelle colonie, che avrebbero potuto esser tanto profittevoli alla civiltà, la discordia imbaldanziva non meno che in Europa, di modo che non si domandava se vincessero i Cristiani o i Saracini, ma se i Templari o gli Spedalieri, se i Genovesi o i Veneziani; i quali disputandosi l'impero del mare e i frutti del commercio col Levante, impinguavano di sangue italico i mari e le terre straniere, e fin nelle chiese portavano il sacrilegio di uccisioni fraterne. Presa che fu Costantinopoli, vedemmo l'impero greco uscire di letargo, e rotta quella stupefacente sua unità, suddividersi in un centinaio di principati, ciascuno de' quali focolaio di nuova vita (pag. 513). Oltre gli Occidentali, anche signori greci aveano costituito particolari domini, come Alessio Comneno a Trebisonda, Michele Comneno a Durazzo, Teodoro Lascari a Nicea di Bitinia. Michele Paleologo, tutore d'un fanciullo di quest' ultimo, ne usurpò la corona, e mentre la fortuna 1260 gli dava buono, assalse Costantinopoli. Quivi imperava Baldovino II. sostentato colle limosine della cristianità, e in tali strettezze che, non bastando impegnare gli ori del palazzo e delle chiese, vendette fino il piombo e il rame de' tetti. Michele di sorpresa gli tolse la città e il trono, e ristabilì l'impero greco con una nuova dinastia. I 1261 Genovesi che, per umiliare i Veneziani, gli aveano dato aiuto, ottennero larghe concessioni e il sobborgo di Pera: nè però Venezia e Pisa furono private degli antichi privilegi e d'avere giudizi propri: e il console de' Pisani, il podestà de' Genovesi, il balio de' Veneziani tennero posto fra i grandi uffiziali di quella corona. Michele poi non avea ripigliato che le coste a scirocco del Peloponneso, restando in essere i principati stabiliti al centro e al mezzodi della Grecia dai Crociati.

L'Occidente dava troppo scarsa attenzione a questi mulamenti: se non che un nuovo flagello venne a minacciare non solo Terrasanta ma tutta la cristianità, l'irruzione dei Mongoli o Tartari. Gengiskan, una di quelle terribili incarnazioni della forza che sembrerebbero finzioni mitiche se troppo certa non ne fosse e compianta l'esistenza, raccolse e dal cuore dell'Asia mosse questi Barbari, che con una rapidità appena credibile occuparono da una parte l'immenso impero della Cina, dall'altra minacciarono soggettare la Persia,

conquistarono la Russia, e ridotta a deserto l'Ungheria, giunsero mella Dalmazia, cioè in vista dell'Italia.

Tetro sgomento si diffuse per l'universa Europa all'accostarsi di questa gente tartarea, che non conoscea legge nè fede. Gregorio IX moltiplicava promesse, indulgenze, minaccie, assoluzioni per riunire tutta cristianità a resistervi, e perchè Federico II si facesse capo dell'impresa: ma questi se ne fingeva in ispasimo, e largheggiava in promesse retoriche (1); poi operava tanto a rilento, che i suoi nemici sparsero fosse d'accordo coi Tartari, e per onta al papa e alla religione gli avesse egli medesimo chiamati. Certo essi mandarono a lui, come soleano, l'intimata perchè facesse omaggio de'suoi dominì al gran kan, in ricompensa offrendogli di scegliere qual carica gli garbasse alla corte di questo; al che Federico celiando, — Scegliere l'uffizio di falconiere; sì bene m'intendo d'uccelli di

rapina ».

Ma quando i Mongoli ruppero guerra ai Turchi Selgiucidi, che allora signoreggiavano la Palestina, i Franchi vennero in concetto che i nuovi Barbari li libererebbero dai loro oppressori, mossi da quella illusione tanto consueta che fa guardare per amici nostri i nemici de'nostri nemici. Si cercò dunque la loro alleanza, e a papa Innocenzo IV sorrise lusinga di trarli al cristianesimo. L'acquistare alla fede un popolo che erasi dilagato dal mar Giallo al Danubio, sarebbe stato un avvenimento decisivo nella civiltà del mondo; ma per isperarlo nessua argomento umano s'aveva se non l'esser quelli avversi ai Musulmani. Però i pontefici quali prodigi non erano avvezi a vedere dalle missioni? le crociate non erano una serie di miracoli? D'altra parte sapeasi così in confuso che quei popoli, tuffati in grossolane superstizioni, senza entusiasmo nè sacerdozio, eransi a dagiati alla religione de popoli tra cui arrivavano; e se si fecero buddisti nella Cina, musulmani nella Persia, perchè non diverrebbe ro cristiani in Europa? Era indifferenza, nata da ignoranza, ma interpretavasi per propensione alla verità. Adunque Innocenzo divisò di spedire missionari ai Tartari, e i nuo-

vi frati Domenicani e Francescani si offersero a gara. Furono prescelti i frati minori Lorenzo di Portogallo, Benedetto Polacco discepolo di san Francesco, e Giovanni Piano da Carpi, il quale è il primo europeo che intorno a quel popolo desse ragguagli, comunque grossieri e parabolani. Non muniti che della croce, questi intrepidi, attraverso all'Europa, non corsa allora che da pellegrini o da combatten-1245 ti, in riva al Volga raggiunsero Batù generale de' Mongoli, mentre a Basciù Nuyan, altro generale in Persia, arrivavano i domenicani Simone da San Quintino francese, e gli italiani Alessandro e Alberto Ascellino, Guiscardo da Cremona, Andrea da Longiumello. A quei barbari, non conoscenti altro diritto che la forza, riuscì ridicola que sta spedizione di frati, che in una lingua ignota venivano rimproverarli perchè distruggessero le altre nazioni, ed invitarli a sottoporsi ad una religione, fuor della quale non vi sarebbe per essi che dannazione eterna. I nostri non fecero alla prima come scoraggiati, perchè non si ripromettevano premt o lodi umane; e procedettero fin alla corte del gran kan mongolo, e insieme coi messi di tutto il mon-

do gli fecero omaggio: ma non ne riportarono che spregio.

Nè per questo i papi cessarono d'inviare missionari ai Mongoli, e tra essi i frati Girardo da Prato, Antonio da Parma, Giovanni da Sant' Agata, Andrea da Firenze, Matteo d'Arezzo, eroi di nuovo genere, che la storia trascura perchè non uccisero nè devastarono. Più tardi vi fu destinato Giovanni da Montecorvino, che corse la Persia e l'India, predicò nella capitale dell'impero mongolo, vi fondò due chiese, e battezzò in pochi anni da seimila persone. Anzi l'avere il gran kan tollerato alla sua corte i riti nostri come quelli della Cina e della Persia, lasciò correr voce ch' e' fosse cristiano. Più durò la credenza che un principe di quei paesi si fosse battezzato, e col nome di Prete Janni restò famoso ne' racconti de' nostri e nelle imposture di chi tratto tratto fingeasi da lui spedito.

Il fatto è che allora primamente Europei penetrarono nell'estremo Oriente: un Francescano di Napoli sedette arcivescovo a Peking capitale della Cina; il beato Oderico da Pordenone minore osservante, traversata l'Asia da Costantinopoli a Trebisonda, ad Erzerum, 1308-30 alla commerciante Tebriz, per l'Indo arrivò alla costa del Malabar donde i nostri tiravano il pepe, al Carnatico, a Giava feconda de'garofani, delle noci moscade, dell' altre spezie ed aromi che Genovesi e Veneziani diffondeano per tutta Europa: volse poi alla Cina e al Tibet, dimorò tre anni a Peking, dove trovava un convento di Francescani, e due a Zaitun, Reduce a Padova, a Guglielmo da Solana dettò una relazione del suo viaggio, senz' ordine nè discernimento, ma come gliel' affacciava la memoria; e fra tante ignoranze e corrività piace il vedere come tutto riferisca a cose italiane: in Tartaria non inangiano che datteri, de'quali quarantadue libbre compransi a meno d'un grosso veneziano; il regno di Mangy ha duemila città, grandi ciascuna come Treviso insieme e Vicenza; Soustalay è come tre Venezie, Zaitun come due Bologne, e vi ha un idolo alto come un san Cristoforo; Chamsana è presso un fiume come Ferrara al Po.

Non meno che la devozione, il commercio portava Italiani pertutto, e non ne mancarono alla corte de' Mongoli. Biscarello di Gisulfo genovese fu ambasciadore del mongolo Argun signore della Persia; e la lettera di questo, ch' egli portò al re di Francia per esibirgli aiuti a ricuperare Terrasanta, è il più vetusto documento di lingua mongola, e v'è apposto un sigillo con caratteri cinesi, i primi che vedesse Europa. Più celebrati andarono i viaggi di Marco Polo, dei quali altrove ragioneremo (Cap. cxxiv). Oltre diffondere la fede e la civiltà nostra, portavano di là cognizioni od arti, e la vista de'costumi stranieri allargava il campo al limitato spirito europeo; nè andrebbe fuori di buona congettura chi pensasse che da que' viaggi derivasse all' Europa la cognizione del carbon fossile, della carta, della polvere tonante e della stampa.

Ma le imprese de'Mongoli, non che spargere qualche rugiada sulla Palestina, aveanle dato l'ultimo tuffo. Gli abitanti del Carism, snidati da quelli, piombarono sovr' essa a istigazione del sultanc Cairo, con una ferocia non più udita; e dopo un combattia

Gaza, donde non si salvarono che ottantatrè Templari, ventisei Spedalieri, tre Teutonici, presero Gerusalemme, distruggendo il sepolcro di Cristo e quello dei re, sterminando gli abitanti, e tutto occiparono il paese, eccetto Giaffa, che rimase in signoria degli Egit. Nell' universale amaritudine più dolorò il santo re di Francia Luigi; e risoluto a ogni costo rialzarvi la croce, ricorse per navicellai e pi-1218 loti alla Spagna e all'Italia, e due Genovesi sosteneano persona d'ammiragli della flotta francese ch' egli voltò sopra l' Egitto: ma il purissimo suo zelo e i ben meditati preparativi non furono sorrisi dal cielo, ed il re medesimo restò prigioniero de' Mamelucchi. Jonville l'ingenuo biografo di quel re, appunta d'egoismo mercantile Geno. vesi e Pisani, che, per non partecipare ai patimenti de' Crociati, voleano abbandonarli appena li videro infelici; nè la regina li potèrattenere a Damiata se non promettendo mantenerli a spese della corona.Quando poi si udi la prigionia di Luigi, l'Italia, non che gemerne come tutta cristianità, ne esultò, per stimolo de' Ghibellini che allora aveano il sopravvento, e che godeano de' disastri del fratello di Carlo d'Angiò (2); e corsari di Genova, Venezia e Pisa profittarono di quelle sventure per ispogliare i Cristiani che tornavano in Europa.

Reso alla patria, e istruito non disanimato dal cattivo successo, 1267 Luigi volle ritentare l' impresa, e domandò aiuto alle Repubbliche italiane. Genova ne prestò a buoni patti (3); ma Venezia, timorosa di pregiudicare ai banchi e agli stapoli suoi in Levante, e più gelosa di Genova che zelante della causa di Cristo, rifiutò dar navi. Carlo d'Angiò, annuendo alle esortazioni del fratello, avea promesso passare anch' egli con quindici vascelli, ma non fece che spedire ambascerie a Bibars sultano del Cairo per raccomandargli le colonie di Siria; e il papa si lagnava perchè « lo zelo di Carlo si sfogasse in vane promesse, e lasciasse temere di non venir a nulla » (4).

Neppure il Paleologo aveva attenuta la promessa di riconciliare la Chiesa greca colla latina, onde il papa gli cercava nemici, e carezzò le ambizioni di Carlo, inducendo il deposto Baldovino a cedergli i diritti imperiali sull' Acaja, sulla Morea e sulle terre ch' erano state assegnate in dote a Elena moglie di re Manfredi, oltre l'aspettativa al trono di Costantinopoli. Carlo dunque cercò voltare la crociata sopra l'impero bisantino, onde dar fondamento a queste pretensioni; poi indusse ad assalire, non più l'Egitto, bensì Tunisi, col pretesto che i pirati di questa faceano pericoloso il tragitto in Palestina, ma realmente perchè egli preferiva veder conquistata l'Africa, posta rimpetto alla sua Sicilia, e che perciò gli sarebbe d'appoggio alla dominazione e di comodo al commercio.

I Crociati si lasciarono persuadere, e lo precedettero: ma la cal1270 dura e le privazioni svilupparono ben presto lo scorbuto nell'esercito; e sui luoghi ove quindici secoli prima era perita Cartagine,
Luigi morì rassegnato, fra calde preghiere e savi consigli. Carlo arrivò a tempo di vederlo cadavere, e assunto il comando, menò l'esercito a vittoria, tanto che il bey di Tunisi propose una pace, dove
Carlo stipulò fossero date ducentomila once d'oro all'esercito per

le spese, e a lui quarantamila scudi d'oro l'anno. Allora egli propose ai Crociati la conquista della Grecia e dell'impero d'Oriente; e perchè ricusarono sequirlo, apprese le navi e le robe che una fiera procella spinse sulle coste di Sicilia, ed impinguò il fisco colle spo-

glie de' propri commilitoni.

Le viscere di Luigi furono deposte nella badia di Monreale presso Palermo; il suo corpo traversò l' Italia, dapertutto venerato; le madri cercavano le monete coll'effigie di lui per appenderle al collo de'figli; e pochi anni dopo Bonifazio VIII lo santificava esclamando: — Esulta, Casa di Francia, d'aver dato al mondo un principe sì grande; esulta, popolo di Francia, d'aver avuto un re sì buono ».

Gregorio X, ch'era nunzio in Palestina quando fu eletto pontesice (5), adoprò il breve suo regno a ricomporre in pace i Cristiani perchè recuperassero Terrasanta; a tutti i sovrani consentì di levare le decime ecclesiastiche per sei anni onde armare; Filippo di Francia, Edoardo d'Inghilterra, Giacomo d'Aragona, Carlo di Sicilia aveano promesso crociarsi, e Rodolso imperatore guidarli; Gregorio radunò all'uopo anche il concilio generale di Lione che di-

cemmo, ma tutta la macchina cadde colla sua morte.

E qui finiscono le crociate. Le ampie conquiste in Oriente trovavansi compendiate nella città di Acri, nella quale accoglievansi i rappresentanti de' re di Gerusalemme, di Cipro, di Sicilia, di Francia, d'Inghilterra, d'Armenia, i principi d'Antiochia e di Galilea, i conti di Giaffa e di Tripoli, il duca d'Atene, il patriarca gerosolimitano, i cavalieri del santo Sepolcro, del Tempio, di san Lazzaro, il nunzio del papa, e Genovesi, Veneti, Pisani. Ognuno aveva palazzi e quartiere, dove vivea indipendente e colle proprie leggi ritornate personali, sicchè ben cinquantotto tribunali esercitavano diritto di sangue; pel qual tenore ciascuno comandava, nessuno obbediva. Opposti anche d'interessi, agitavano incessanti discordie: spesso un litigio nato a Pisa o in Ancona, combattevasi da una all'altra delle case d'Acri, ridotte in fortezze.

Un Veneziano batte un ragazzo genovese, i Genovesi l'han per pubblico oltraggio, e assalito il quartiere de Veneziani, quali feriscono, quali fugano. Questi preparavansi alla rappresaglia, ma qualche prudente sopì quel fuoco. Però, come se ne intese in Genova, « dissero tutti: Ora ne sia preso tale vendicamento, che mai non « sia obliato; le donne dissero ai loro mariti: Noi non vogliamo « più niente di nostre doti, nè per morte nè per vita; spendetelo ~ per la vendetta; e le pulcelle dissero ai loro padri, ai loro fratel-« li ed agli altri parenti loro: Noi non vogliamo mariti; tutto ciò « che ci dovreste donare per dote, spendetelo per vendicarci dei « Veneziani, e voi sdebitatevene portandoci le loro teste (6). Fu dunque armata una spedizione : una nave veneta, che un Genovese avea compra dai pirati, è presa e ripresa, e tutto va a chi peggio: tredici navi arrivate da Venezia bruciano le genovesi sprovedute nel porto, e aiutate da' Pisani e Marsigliesi respingono altre galee venute in soccorso de'nemici, ne guastano le canove, i palazzi e

1276

una mirabile loro torre, di cui molte pietre spedirono in patra il papa s'intromise di pace; ma le ire coperte non estinte divamparo no allorquando i Genovesi ebbero ottenuto nella ripigliata Costant nopoli i quartieri e i privilegi che prima erano goduti dai Veneza ni. I quali tanto fecero, che stornarono dai Genovesi l'animo di Ma

Lottanti fra sè, tutti si trovavano deboli a fronte de' Musulmani; mentre Europa, disingannata da tanti tentativi falliti, assorta in in

chele Paleologo, e rinnovarono con esso amicizia.

teressi più positivi, cioè egoistici, pensava a tutt'altro che soccirerli. Frattanto i Musulmani procedevano, e l'emir Kalif Ashraí pose assedio ad Acri, ultimo asilo della croce. Papa Nicola IV raddop piò di zelo in provocare a soccorrerla; Parma vi spedì seicento persone, alquante le altre città, e per trasportarle Venezia dispose vetti galee, sette ne prometteva Giacomo re di Sicilia; soccorsi paralle li e perciò inadequati: e dopo lunga resistenza anche Acri fu espegnata. Vuolsi che trentamila Cristiani vi fossero sgozzati; la bades sa di Santa Chiara, veneziana, persuase le sue monache di troncan le narici per sottrarsi alla libidine e agli harem de' Musulmani; e navi genovesi poterono salvare alquanti, fra cui il re di Cipro; altrifuggirono a Venezia che gli accoglieva nella nobiltà; e ne' pacconsacrati dalle memorie di Cristo più non risonò se non — No.

v'è altro Dio che Dio, e Maometto è suo profeta ».

All'annunzio di quella disgrazia che pur doveasi aspettare e poteasi prevenire, gli Europei e massime gli Italiani ulularono di tardo do dolore e sgomento, e Bonifazio VIII ritentò una crociata. Ma pur non erano i tempi quando la pietà e la speranza del paradiso eccitavano l'entusiasmo; quando i papi parlavano ai monarchi in none del Cielo sdegnato, riufacciandone le colpe, e imponendo prendessero la croce per espiarle: anzi i re, tutt'assorti nel grande impegno di mozzare l'autorità pontifizia, rifuggivano dal secondare imprese che l'avrebbero accresciuta o almeno attestata. Solo i Genevesi, per redimersi dall'interdetto, gli diedero ascolto, e le done quasi a raffaccio degli uomini, assunsero la croce e l'armi. L'impresa svampò, ma Genova conservava fin testè nel suo arsenale armadure di quelle eroine, e nell'archivio le congratulazioni de

Dopo d'allora, alla crociata, come impresa comune dell' Europa più non si pensò da senno. Bensì i Genovesi verso il 1300 ne prepararono una contro i corsari barbareschi, ma fu uno atazzicarli; moltissimi navigli uscirono d'Africa alla vendetta, e intercettarono lungamente il commercio. Qualche parziale tentativo si rinnovà nel 1345 specialmente si eccitarono i Cristiani contro i Saracini, molti miracoli venivano raccontati. Dicevasi che presso la città d'a quila fosse apparsa Nostra Donna col bambino in grembo avente mano una croce, e ciascuno potè vederlo più fulgido del sole, e la ti i fanciulli che in quel giorno vi nacquero erano segnati d'una contetta sulla spalla diritta. Ciò mosse molti a voler combattere gl'i fedeli, e frà Ubertino de Filippi vi rinfocava la gioventù fiorentime e molti lo seguirono in Siria, tra cui frà Francesco da Carmiguano

ingegnere e dieci altri Domenicani. Ivi oppugnarono non sappiam bene quale città, e sostennero fra altre una battaglia presso Tiberiade contro più d'un milione di Musulmani: s'aggiunge che un' apparizione di san Giovanni Battista confortò i Cristiani al vincere; e i cadaveri de'nostri si riconosceano dall' apparire sul capo di ciascuno un fuscelletto portante un fiore bianco a modo d'ostia, attorno al quale si leggea cristiano; e sopra di loro si udirono cantar versi dolcissimi e Venite, benedicti patris mei (7).

Di buon'ora i frati Francescani eransi piantati iu Terrasanta, e vi si mantennero a custodia del santo sepolcro anche dopo ricaduto in man dei Turchi: nel 1212 Ahmed-scià sultano dava loro il diritto di rimanervi, e l'anno appresso Omer permetteva ristaurassero la chiesa di Betlem. Roberto re di Napoli volle che questa loro dimora divenisse legittima, e a danari nel 1342 comprò dal sultano il diritto che i Francescani dimorassero in perpetuo nella chiesa del santo sepolcro, e vi celebrassero gli uffizi divini: del che si fece carta, ove ad esso re e a Sancia moglie sua son pure conceduti il cenacolo o la cappella dove Cristo si mostrò a san Tommaso; la qual Sancia sul monte Sion fe' costruire una casa, in cui mantenere a sue spese dodici Francescani (8).

Nel 1386 il re di Cipro, d'accordo col granmaestro di Rodi, volendo metter fine alle piraterie degli emiri di Siria e del sultano, stanziò d'assalire Alessandria; e i Veneziani lo secondarono, sì per le istanze del papa, che per la speranza di assicurarsi quel commercio senza le umiliazioni cui erano ridotti. Di fatto Alessandria fu presa, arsa la flotta egizia; ma il sultano ricomparve ben tosto, sicchè i Cristiani furono costretti ritirarsi, poche ricchezze trasportando seco, e lasciandovi acerbissimo odio, che si sfogò sui nostri colà dimoranti e sulle merci di Venezia, la quale così ebbe guasti i

propri traffichi.

Soli i pontefici mai non gettarono ogni speranza di liberare Terrasanta, e questo fu il tema di declamazioni poetiche e qualche volta di ragionate scritture. Fra gli altri Marin Sanuto, cronista veneto, vide il vero quando annunziò che ruina degli stabilimenti cristiani in Palestina erano i sultani d'Egitto, e che potenza di questi era il commercio nell'India, lo perchè consigliava ad esaurirne la fonte. A tal uopo viaggiò cinque volte nell'India, e se altro non potè, trasse notizie sui paèsi del Mezzodì e del Levante. Il suo libro Secreta fidelium Crucis (1321), cui aggiunse un planisfero, divise in tre parti ad onore della Trinità, e perchè tre sono le maniere efficaci di rimettersi in salute, il siroppo preparatorio, la medicina opportuna, il regime. Alla crociata vuole egli persuadere, non più per entusiasmi devoti, ma da mercante ed economista; onde ai testi soggiunge la lista delle spezie che traggonsi per via di Terrasanta. quanto costino quanto il trasporto: la migliore opportunità gli sembra uno sbarco in Egitto, che con dieci galee crede potersi bloccare; e chiuso quello, l'islam è ferito nel cuore. Divisa appienissimo uomini, viveri, denaro, sempre intento a ringrandire Venezia, di cui dev'essere tutta la flotta e di cui i marinai crede soli capaci a gui-

Cantù, St. degli Ital. - 111, 42

dar le navi fra i bassi canali del Nilo: designa la forma e strulla delle galee imbattagliate e delle navi da trasporto, alcune incant tate, o come oggi diciamo, mantellate: descrive minutamente mangani colle dimensioni e proporzioni, e le balestre lontanai: l'esercito di sbarco sommi a quindicimila fanti, trecento cavalini I precetti circa gli accampamenti desuma da Vegezio e da Cesari dimostra pratica nell'arte delle fortezze, secondo l'età sua, e net saggio in una graziosa parabola. La spesa sarebbe tornata a qual tordici milioni (9); e tale disegno offrì alla sua patria e a tutele Corti, e n'ebbe lode e trascuranza.

Guido da Vigevano, medico di Enrico VII-imperatore, nel 155 stese precetti igienici e militari per difendersi dai Saracini e assi lirli (10). Frà Filippo Bruserio da Savona, professore di teologia: Parigi, da Benedetto XII spedito nel 1340 ambasciadore a Usbetta del Capciac, con Pietro dall'Orto e con Alberto della colonia di Cal per impetrare la libera predicazione del cristianesimo attornoti mar Nero, scrisse il Sepolcro di Terrasanta, esponendo i menii ricuperarlo. È notevole che i primi trattatisti d'arte militare net vano per titolo il ricupero della Palestina, quasi il solo che poles scusare quel feroce sviluppo della forza e dell'ingegno: Antonio Archiburgo trentino nel 1391 stese su ciò un trattato, or manosci to nella biblioteca nazionale di Parigi; Lampo Birago milanese, pr tetto da Francesco Sforza, propose una crociata tutta d'Italiani, cu milleducento cavalli, quindicimila fanti e cinquemila cavalleggia forestieri, che sbarcata in Morea suscitasse i popoli, e in due otr anni compirebbe l'impresa (11).

Dante querelava i suoi contemporanei che il sepolcro di Crislasciassero in man de'cani, e che questo « poco toccasse ai papit memoria » (12); e colloca in paradiso Goffredo, Cacciagnidad altri Crociati. Petrarca esortò alla crociata nella canzone—O aspetata in ciel, beata e bella ». Annio da Viterbo nel 1480 predicti Genova con immenso applauso le future vittorie de' Cristiani su Turchi, provandole con passi dell' Apocalisse. L' Ariosto fra le insauribili sue celie trovava un accento elevato per mostrare quant meglio varrebbe il combattere i Turchi che non il nocersi a vicenti i Cristiani. Il Tasso dirigeva a ciò tutto il nobile suo poema, spendo pure che il buon, popolo di Cristo, tornato una volta in pare tenterebbe ritogliere l'ingiusta preda al Musulmano. Altri pure in nalzavano esortazioni generose e inascoltate.

Chi realmente continuò la guerra contro i Musulmani furono di una parte i Veneziani, fattisi antemurale dell'Europa, che negligiva di sostenerne allora gli sforzi, salvo poi a codardamente vilippo derli; dall'altra i cavalieri del santo Sepolcro, che si ricovrano prima a Cipro, poi a Rodi, infine a Malta, sempre col voto di po cessar guerra agl' Infedeli. Dappoi la generosità si ridusse negline beffarda, fu moda il declamare contro quelle spedizioni che ferro perire tanti uomini inutilmente. Lasciam via che non ne periro quanti per le epiche guerre di Roma o per le ambiziose di Natleone; ma colà morivano volenti e persuasi, non divelti alle case pure di Roma colà morivano volenti e persuasi, non divelti alle case pure di Roma colà morivano volenti e persuasi, non divelti alle case pure di Roma colà morivano volenti e persuasi, non divelti alle case pure di Roma colà morivano volenti e persuasi, non divelti alle case pure di Roma colà morivano volenti e persuasi, non divelti alle case pure di Roma cola morivano volenti e persuasi, non divelti alle case pure di Roma cola morivano volenti e persuasi, non divelti alle case pure di Roma cola morivano volenti e persuasi, non divelti alle case pure di Roma cola morivano volenti e persuasi, non divelti alle case pure di Roma cola morivano volenti e persuasi per la cola mori della cola mori della mori della mori della cola mori della mori della

ordine d'un re, ma lieti di dar la vita in servigio di Dio ed espiazione delle colpe, e affrontar una morte che apriva il paradiso.

I Musulmani erano nemici d'ogni civiltà; conveniva respingerli: sterminavano ferocemente i Cristiani; conveniva punirli: minacciavano di nuova barbarie l'Europa; conveniva prevenirli, assalendoli ne'loro paesi: e se l'intento fosse riuscito, chi non vede quanto di-

verse sarebbero procedute le sorti della civiltà?

Già era stato vantaggio il mandar in Asia a sfogare l'umor battagliero que'tanti che turbavano la patria; predicatori e papi volendo concordare i Cristiani alla santa impresa, condussero qualche pace fra tante battaglie, e la tregua di Dio copriva chiunque avesse preso la croce. Mentre il castellano era ito in Palestina, il villano rimasto a casa respirava dalle oppressioni; ricorreva all'autorità del Comune o del re, invece di quella del feudatario; benchè incatenato alla gleba, il signore non potea vietargli di crociarsi; anzi tanti servi passavano oltremare, che fu imposta la decima saladina a quei che il facessero senza beneplacito del padrone. Anche quelli che v' andavano per ordine di questo, svincolati dalla schiavitù locale, disabituavansi dalla ereditaria servilità; aveano diviso i pericoli, gli stenti, la gioria del padrone, forse aveanlo salvato dal pugnale d'un assassino tra le convalli del Libano, o dalla scimitarra di un Turco, o diviso con esso una ciotola d'acqua che gli valse la vita; erano dormiti al suo fianco nell'accampamento, pericolati nella lotta; l'avoltoio del castello erasi fatto vicino al lepre della valle non per isbranarlo ma per congiungere le forze.

Nell' assenza dei baroni, i Comuni s'invigorivano e strappavangli qualche antico abuso; o il barone stesso dava in pegno o vendeva il feudo o qualche privilegio per far danari, o morendo li lasciava vacanti. La giustizia era resa con maggior regolarità dal clero, la campagna avea pace, e l'abbassamento dei nobili spianava la strada ai cittadini: sicchè quelle imprese, spinte dal clero, eseguite dalla nobiltà, realmente fruttarono pel popolo. Esse poi indicavano un miglioramento nella società, poichè non si trattava di conquistare e far servi, ma di procacciarsi la vita eterna e di salvare dall' inferno tanti infedeli. Di mezzo alle parziali agitazioni della feudalità nasceva un pensiero di gloria, d'avvenire, di santità; lampeggiavano il bello e l'ideale fra i popoli e gli eserciti, i quali correvano a morte per dar trionfo alla verità: preludio de' tempi quando la guerra non

si farà che per la pace.

Ambizione, avarizia, altri vizi accompagnarono e rovinarono quelle imprese, ma pure nessun esercito fu più generalmente preoccupato dall'idea morale; il popolo era spinto da sentimento religioso,
ben o male interpretato, ma superiore a calcoli personali; nei cavalieri videsi un' umiltà, un' abnegazione, mirabili fra la superbia e
l' avidità d' imprese di quel tempo, non gloriandone sè ma Dio; tutti
i combattenti riconosceano per fratelli, dacchè tutti la croce segnava. Quando il villano e il signore, il re e il vassallo, il Milanese, il
Bretone, il Veneto, si associavano nel nome di Cristiani, costumavansi a idee d'uguaglianza. Accanto ai baroni radicati al terreno sorge-

va la nobiltà mobile de' cavalieri, chiamati per professione a quato v'ha di generoso e disinteressato: come in imprese sante, mok paci si facevano in occasione di esse, molte colpe si riparavamo: n andavano anime straziate dai rimorsi a rigenerarsi, o spossate di

disinganni a ripigliar coraggio.

bandonó l' Europa (14).

Amedeo VI nell'atto di salpare da Venezia per Terrasanta, esamo la propria vita, e si risovvenne d'un Ansermeto Barberi che lugo tempo avea tenuto prigione per furto e che poi fu scoperto in nocente; e gli fece dare ducento fiorini d'oro (13). Veleggiò poi una galea vagamente dipinta, colla poppa a foglie d'oro e argenta sull'azzurra bandiera di Savoia sventolava l'effigie della Madona e su altre la croce d'argento in campo rosso, coi nodi d'amore, car

Lucia, monaca in santa Caterina di Bologna, s'avvide che ungivane veniva ogni giorno a mirarla alla tribuna ove sentiva messonde non si presentò più che dietro la gelosia. L'innamorato gime consacrarsi a Dio come la sua cara, e passato in Palestina, s'avvertò nelle battaglie. Fatto prigione, e messo a' tormenti perchè rime gasse la fede, esclamò: — Santa vergine, casta Lucia, se vivi ano ra, sorreggi colle tue preghiere chi tanto ti amò; se in Ciclo de bei, propiziami il Signore ». Appena detto, fu preso da sonno profondo, e allo svegliarsi trovossi catenato, ma in patria e vicino de monastero della sua donna, la quale gli stava allato sfolgorante de bellezza. — Sei tu viva ancora, Lucia? » domandò egli; e quella — Viva sì, ma della vita vera; va e deponi i tuoi ferri sul mio sepolero, ringraziando Iddio ». La casta era morta il giorno ch'egli ab-

Federico Barbarossa, giovinetto ancora, innamorò di Gela figlia d'un suo vassallo; ed ella rispose di verecondo amore, e non si tenendo degna d'averlo sposo. l'indusse a crociarsi. Sull'addio ella sclamò: — L'amor nostro è eterno — Eterno » rispose ella, lasciando cascar la testa su quella dell'amante. Egli va, vince e ritorna, e per la morte del padre trovatosi duca, vola alla casa di Gela; manon vi trova che un viglietto, iscritto: — Tu sei duca, e devi see « gliere una sposa da par tuo. Della memoria di essere stata tua mano, mi godra l'animo tutta la vita. L'amor nostro è eterno e Erasi resa monaca; e Federico, nel boschetto ove si era congedato

da lei, pose la prima pietra della città di Gelahausen.

A Torre San Donato in val d'Arno su predicata la croce, e consegnato lo stendardo del popolo a Pazzino de'Pazzi, il quale racconto no montasse primo sulle mura di Gerusalemme, e da Gosfredo avesse in dono tre scaglie del santo sepolcro, colle quali in patria accessi sull'in del scaglie del santo sepolcro, colle quali in patria accessi sull'in sepole del carro (pag. 343). Anche rivò a Firenze la sesta dello scoppio del carro (pag. 343). Anche nel 1220 « quando su presa Damiata, l'insegna del comune di Firme ze, il campo rosso e il giglio bianco, su la prima che si vide in sulle mura per virtù dei pellegrini toscani, che surono de'primi come battendo a vincere la terra; e ancora per ricordanza il detto gone si mostra in Firenze per le seste nella chiesa di san Giora-

MIRACOLI 669

"ni al duomo " (VILLAM). A Verona si vuole che i reduci Crociati applicassero i nomi alla montuosa vicinanza verso nord-ovest, che diconsi Calvaria (Monte San Rocco) e Valdomia (Val Domini); e dentro Nazaret, Betlem, Mont' Oliveto (15).

Della credulità si abusò per moltiplicare reliquie, e non su paese che non volesse averne di Terrasanta; e ciascuna ebbe una leggenda, e ciascuna su autenticata da miracoli, certo non meno incredibili delle mille baie che la critica moderna raccoglie ogni di dalle gaz-

zette, e dalle storie che sulle gazzette si compilano.

Alcuni monaci portarono da Gerusalemme a Montecassino un pezzo del tovagliuolo con cui Cristo asciugò i piedi agli apostoli; e vedendosi poco creduti, il posero in un turibolo, e all'istante divenne color di fuoco, e ne fu tolto intatto, e riposto fra oro, argento e gemme. Altri pellegrini navigando con uno de'santi chiodi, giunti davanti al Torno sul lago di Come, non poterono più progredire, e dovettero lasciarlo colà, dove si venera ancora. Saladino spediva in dono all'imperatore di Costantinopoli la vera croce, e un Pisano trovò modo d'involarla, e traversando i mari a piede asciutto, la recò alla sua patria: ma un Dondadio Bo Fornaro genovese diceasi aver trovato in una nave di Veneziani essa croce, e toltala per arricchirne la sua città; e questi doppi sono vulgare soggetto d'epigrammi. L'anno che Acri fu presa, parve che la santa casa dove Cristo era cresciuto sdegnasse rimanere in una terra contaminata da Infedeli, e da Nazaret fu dagli Angeli trasportata a Tersacto di Dalmazia: statavi tre anni, eccola trasferita di qua dall' Adriatico, e deposta in una macchia sui poderi di una Lauretta di Recanati; i pastori la mattina trovarono quest'edifizio dove mai non n'aveano veduto, e tosto cominciò affluenza di forestieri e di doni, tanto che là presso si fondò una città, detta Loreto.

Roma fu piena di devoti cimeli, e oggi ancora i sacristani vi riportano continuamente coi loro racconti ai tempi delle crociate e ai portenti compilati nel libro de' Setta Viaggi. Padova tiene le spoglie di tre degli Innocenti, di Levante portate dal heato Giuliano in Santa Giustina. L'altare di santo Stefano a Cremona fu consacrato il 1141 col porvi alcun che de'vestiti di Maria Vergine, della porpora onde fu beffeggiato Cristo, del legno della croce, del santo sepolero. A Bologna frà Vitale Avanzi depose una delle idrie in cui Cristo mutò in viuo l'acqua, e ogn'anno esponevasi nella chiesa de' Servi la prima domenica dopo l'Epifania: un altro di que' vasi era nella certosa di Firenze. Genova nella crociata dalla Licia portò il corpo del Battista, e da Cesarea il sacro catino in cui fu operata la consacrazione nell'ultima cena; dal prode Montaldo che l'avea ottenuta dall'imperatore Giovanni Paleologo, ebbe in dono l'effigie di Cristo, fatta fare da Abgaro re di Edessa, veneratissima in San Bartolomeo, benchè anche Roma si vanti tenerla. A un lucchese ito a Gerusalemme vien rivelato in estasi che il volto santo ed altre reliquie del Salvatore giaciono ignorate nella cattedrale di Lucca, dove rinvenute, furono poste in devota venerazione. Non taciamo il santo latte a Montevarchi, donato a Guido Guerra da Carlo d'Angiò; sul quale diceva

un valente scrittore che—la fede è buona, e salva ciascumo che l'ha; e chi archimia sì fatte cose, ne porta pena in questo e nell'altro

mondo ».

I Pisani vollero dormire dopo morti in terra santa, e ne trasportarono di che empire il loro cimitero. I Veneziani portarono da Scio il corpo di sant' Isidoro, collocandolo in San Marco, dove anche la pietra dell'altare della cappella del battistero; da Cefalonia san Donato, ch'è in Santa Maria di Murano; da Costantinopoli santo Stefano, san Pantaleone, san Giacomo, e l'altre reliquie onde sono ricchissimi San Giorgio e San Marco. Il cardinale Ugolino, che poi fu papa Gregorio IX, persuase il doge a fabbricar in Venezia Santa Maria Nuova di Gerusalemme, a memoria d'altra del titolo stesso, allora occupata dai Musulmani.

D'altro genere reliquie piacquero agl'Italiani, i capi d'arte della Grecia e dell'Asia. Già era costume a Veneziani, Pisani e Genovesi trasportarne; e le loro cattedrali, cominciando fin dall'antichissima di Torcello, furono si può dire fabbricate con avanzi antichi. Si este se quest'usanza nelle crociate, e massime da Costantinopoli i Veneziani trassero insigni lavori, fra i tanti che andarono perduti in que fatto; e i cavalli della loggetta, i leoni dell'arsenale, le colonne di San Marco e Teodoro sono trofei di buon gusto e di violenza.

Alle crociate si riferiscono pure molte fondazioni di spedali per lebbrosi e pellegrini; e buon numero ne alloggiava in Genova la commenda di san Giovanni in Pre, del pari che l'ospedale di San Lazzaro, cui arrivavasi per l'unica via che allora sboccasse in Pol-

cevera, e un altro in Savona.

Le genealogie vollero tutte innestarsi sopra le crociate, e fu vanto l'ostentare nel proprio blasone la croce. Anzi il blasone ci venne dalle crociate e dalla cavalleria, con tutta la raffinatezza degli stemmi e delle divise. Finchè il cavaliero combatteva attorno al suo castello, qual mestieri avea di distintivo? uscendo lontano, ciascono assumeva una divisa, cioè esprimeva l'affetto o l'intento particolare, mediante il colore della sopraveste e del cimiero, o qualche disegno fatto sul pezzo più insigne dell'armadura, qual era lo scudo. Quegli scudi poi si sospendeano nelle sale avite, testimonianza ai fasti e vanto ai figli che si piacquero di adottare l'insegna paterna, e così gli stemmi diventarono ereditari, e distintivo non più dell'individuo ma delle famiglie. Nella presente uguaglianza più non è d'alcun conto l'araldica: ma lungamente fu arte di attento studio il disporre gli stemmi, combinarne gli elementi, cioè i colori e le figure, e leggerli, e assicurarli come titoli domestici. Se ne moltiplicarono poi gli elementi e la disposizione, ma sempre i più vantati furono quelli che mostravano la croce, come indizio che un avo era stato a combattere in Palestina. I Michieli di Venezia portavano sopra una fascia d'argento i bisanti d'oro, perchè il doge Domenico Michiel alla crociata, venutogli meno il danaro, pagò con pezzi di euoio, che poi al ritorno cambiò in sonanti. I Visconti di Milano vantavano che Ottone di loro famiglia avesse, alla prima crociata, ucciso un gigante, che portava per cimiero un serpe con un fanciullo

in gola; figura ch' essi adottarono. Il cardinale Giovanni, legato in Terrasanta, ne riportò la colonna della flagellazione, che la famiglia Colonna assunse per stemma, d'argento in campo azzurro; aggiungendovi la corona quando Stefano ebbe coronato l'imperatore Lodovico il Bavaro, e le quattordici bandiere turche che Marcantonio

acquistò alla battaglia di Lépanto.

Ed altre famiglie dallo stemma dedussero il nome; mentre d'alcune dietro al nome fu inventato lo stemma, con quelle che si dissero armi parlanti, come un Orso per gli Orsini di Roma e gli Orseoli di Venezia, un gelso pe' Moroni, un maiale pe'Porcelletti, un gambero pei Gambara, un bove pei Vitelleschi, i Bossi, i Boselli, i Cavalcabò, le coste pei Costanzo, la carretta pei del Carretto, pei Canossi un cane coll'osso in bocca, per gli Scaligeri la scala portata da un'aquila bicipite. Il vulgo pure volle avere i suoi stemmi, e il tesserandolo e il merciaio adottava un'insegna che di padre in figlio trasmetteasi con sollecita cura di conservarla incontaminata:

I nostri videro il lusso orientale, e si proposero imitarlo; la seta si propagò, e i tessuti serici di Damasco, e quelli di pelo di camello ne eccitarono l'emulazione; a Venezia s'imitarono i vetri di Tiro, e ben presto si fabbricarono specchi di cristallo e conterie; si conobbero i lavori a cesello e all'agiamina, l'applicazione dello smalto; e l'oreficeria ebbe grande esercizio nell'incastonare le tante gemme,

e ornare le tante reliquie tolte all'Oriente.

Esteso il viaggiare non a' soli negozianti ma a moltitudini innumere, furono posti sugli occhi di ognuno altri costumi, la qual cosa chi non sa quanto serva a digrossare i propri? I Settentrionali in Italia trovavano civiltà ben più raffinata; a Bologna udivano leggere le Pandette, in Salerno e a Montecassino scuole mediche, in Sicilia o a Venezia regolate forme di governo, e i cittadini congregati dar l'assenso alle deliberazio ni del doge; e Giacomo di Vitry, storico di quelle imprese, ammirava questi Italiani, segreti nei consigli, diligenti, studiosi nel procurare le pubbliche cose, provvidi del futuro, repugnanti da ogni giogo, di loro libertà acerrimi difensori. Anche i nostri avevano di che imparare sia dalla civiltà greca ancor in piedi, sia dall'araba allora fiorente, sia anche dal regolare governo istituito dalle Assise di Gerusalemme. I metodi allora introdotti dalla Chiesa per raccorre la decima e le limosine, servirono di scuola per esigere le tasse meno arbitrariamente. E poiché a queste aveano dovuto sottoporsi anche gli ecclesiastici, s'imparò a farli coadiuvare alle pubbliche gravezze.

Romanzi e novelle a furia passarono dall'Asia in Europa, eccitando e pascendo le giovani immaginazioni. La filosofia si valse di quanto le aveano aggiunto le scuole arabe; la medicina, se non metodi, adottò farmachi orientali, droghe nuove, nuovi composti; razze di cavalli arabi, cani da caccia vennero portati; e se Federico II non ebbe elefanti che a pompa, i Pisani si valsero dei camelli per coltivare la fattoria di Rossore, dove ancora non hanno cessato. La cannamela avea ristorato la sete de' Crociati, che la trapiantarono in Sicilia, donde passò in Spagna, e di quivi a Madera e all' America,

per procacciarci uno de' condimenti oggi più usuali, lo zucam Certe cipolle di Ascalona, certi prugni di Damasco allora arrichirono i nostri giardini; e se a torto si crede venuto di là il grandurco (16), v'imparammo l'uso dell'allume, dello zafferano, dell'indan Vorrebbe credersi che la vista degli aerei edifizi orientali e degi emisferici greci producesse l'ordine gotico, certo esteso in quel tappo; e i furti fatti da Pisa, Genova, Sicilia, Venezia, ridestarono l'imore delle arti belle, che compostesi a quegli esemplari, s'accostrono ai segni dell'eleganza.

Tanto movimento di popolo aumentò la marineria, del che pricipale vantaggio trassero gl'Italiani, i quali lautamente guadagnarno dal trasportare i Crociati, poi stabilirono banchi su tutte le cost della Siria, del mar Jonio e del Nero, e convennero di vantaggiosi privilegi nelle terre sottomesse. Le navi si migliorarono (17), e i lenti tragitti per terra si surrogarono i viaggi per acqua. A vantaggio de' pellegrini si stesero itinerari, che se erano dettati dall'entisiasmo, valsero però tant' o quanto a migliorare la geografia (18).

Continue relazioni mantenne l'Italia coll'Oriente, e ne sono pient le cronache piemontesi di Benvenuto da San Giorgio; le famiglie più insigni legarono parentadi coi principi levantini, e sei ne avvenero tra i marchesi di Monferrato e gl'imperiali di Costantinopoli; il tiblo di re di Gerusalemme e Cipro ornava i duchi di Savoia prima che altro titolo regio acquistassero. Gli stabilimenti italiani colà duraro no più che quelli d'altra qualsiasi gente, e in modo si diffusero che l'italiano era lingua comune de' traffici sulle coste.

Lasciam dunque ad altri deridere ciò che eccitò l' entusiasmo di due secoli; e non crediamo inutili queste imprese che diedero tanto

stimolo al sentimento, alla curiosità, all'immaginazione.

<sup>(1)</sup> Jactatis inanibus verborum lenociniis oratorem, quam, raplo contra Tartaros exercitu, christianum imperatorem agere malebal. Ep. di Gregorio IX, ap. M. Paris.

<sup>(2)</sup> VILLANI, lib. VI. 36.

<sup>(3)</sup> Giaciono negli archivi massimamente di Genova i contratti dei signori francesi che davano in pegno le loro terre; e per cura di re Loigi Filippo ne fu tratta la serie de' signori che parteciparono a quelle imprese, e i cui nomi e gli stemmi ornarono poi la sala delle crociate nel palazzo di Versailles.

<sup>(4)</sup> Lettera del 27 maggio 1267, ap. MARTENE, nº 471.

<sup>(5)</sup> Carlo d'Angiò e suo nipote Filippo re di Francia erano andatia Viterbo per sollecitare i cardinali a nominare il nuovo papa. Ivi stava pure Enrico figliuolo di Ricardo di Cornovaglia imperatore eletto; e vi

capitò anche Guido di Monforte, vicario di Carlo in Toscana. Per vendicare il conte Simone suo padre, ucciso in Inghilterra come ribelle, costui entrò in chiesa mentre dicevasi messa, scannò Enrico ed uscì. Ma alcuno gli disse: — Non ti ricordi che tuo padre fu anche strascinato per le vie? » Ed egli rientrato, prese pe' capelli il cadavere, e lo trasse fuori; e i due re stettero a vedere, senza impedire nè risentirsi. Più tardi l'omicida fu côlto, e terminò la vita nelle carceri di Sicilia.

(6) DA CANALE, Cronaca veneta, in francese, clix.

(7) Istorie pistolesi ad ann.; Biliotti, Cron. cap. xxxv.

(8) Quaresmius, Elucidatio Terræsanctæ. — Gli atti di re Roberto sono riferiti nella bolla Gratias agimus data da Clemente VI il 2 dicembre

1342 da Avignone

(9) — Se la santità vostra (dic'egli al papa) volesse informarsi quan« to costerà ogni bisogno, e quali pratiche da imprendersi coi Tartari,
« rispondo che in tre anni quella spesa ascenderebbe a ventuna volte
« centomila fiorini, contando il fiorino a due soldi di grossi di Venezia;
« cioè settecentomila fiorini di rimbuono ogni anno per stipendi, muni« zioni, e mantener buono accordo coi Tartari; e per vascelli, armameu« to, castrametazione, rimonte, trecentomila fiorini in tre anni; in tutto
« settecentomila fiorini all' anno » Secreta, lib. 11. p. 1. c. 4.

Questo cenno aiuta a conoscere i valori d'allora. Poniamo che l'uomo a cavallo costi tre volte il pedone: se un esercito di quindicimila fanti e trecento cavalieri costa 600,000 fiorini annui, uno di diecimila fanti con millequattrocento cavalli deve costarne 535,849: aggiungi 500,000 fiorini per le prime spese della spedizione, saranno 835,849 fiorini. Il Sanuto ragguaglia il fiorino a due soldi di grossi di Venezia; onde questa spedizione dovea costare 1,671,789 soldi di grossi. Il soldo era la ventesima parte della lira, e la lira valeva dieci ducati, i quali allora doveano conguagliare a diciassette franchi d'oggi. Tale esercito dovea dunque

costare 14,210,282, cioè ogni uomo annui mille franchi.

Si può avere la riprova di questa stima comparandola ai valori fissi delle grasce. Il Sanuto ce ne porge il mezzo, dicendo: — La libbra di « biscotto costa quattro denari e un terzo. La razione giornaliera di un « u omo essendo una libbra e mezzo, costerà denari sei e mezzo; qua- « rantacinque libbre consumate da un uomo in trenta giorni, costeran- « no sedici soldi e tre denari, moneta piccola; e in dodici mesi, cinque- « centoquaranta libbre di biscotto saranno costate sei soldi di grossi, un « grosso e quattro denaretti ». Quest'ultima somma dunque rappresentava a quei tempi 540 libbre di pane; 1,671,790 soldi dovevano rappresentarne 149,218,334. Tale quantità equivaleva a 17,177,145 libbre metriche. Ponendo quel pane a 20 centesimi, darebbero 14,235,409. I due computi servono dunque di prova un all'altro.

Potrebbe tentarsi lo stesso calcolo sul vino, le carni salate, i legumi, e così via; ma la variabilità di valore di tali comestibili, e l'incertezza sulle misure antiche renderebbero troppo ipotetica la stima. Al sommar dei conti però avremo che, per nutrire un uomo a pane, vino, carne salata, fave, cacio, voleansi l'anno dodici soldi di grossi, cioè lire 102.

(10) Thesaurus regis Franciæ acquisitionis Terræ sanctæ de ultra mare, nec non sanitatis corporis ejus, et vitæ ipsius prolungationis, ac etiam cum custodia propter venenum.

(11) Ad Nicolaum V pontificem strategicon adversus Turcas.

(12) Par, ix. 126; e nel xv

Dietro gli andai incontro alla nequizia Di quella legge, il cui popolo usurpa, Per colpa de' pastor, vostra giustizia. (15) Sta negli archivi di corte a Torino il conto del viaggio di essi duca in Oriente.

Amedeo III di Savoja nel 1147 volendo crociarsi, prese a prestito di monastero di san Maurizio d'Agaceno una tavola d'oro del peso di sesantacinque marchi, guarnita di pietre preziose.

(14) GHIRARDACCI, St. di Bologna, lib. IV.

(15) Mappel, Notizie generali sopra Verona.

- (16) Nella Storia d'Incisa e del celebre suo marchesato (Asti 1810) è riferita una carta del 1204 fatta colà, ove dicesi che Bonifazio marchese di Monferrato regalò al Comune un pezzo della santa croce e l'oltava parte d'uno staio d'un grano color d'oro e parte bianco, non prima usato, e portato dalla Natolia, e detto melica. Il documento dev'essere spurio, nè del grano turco appare memoria prima della scoperta dell'America. Però nell'archivio vescovile di Bergamo trovo un atto rogalo da Montenario de' Papi die re exeunte octobri del 1249, ove Alberto di Terza vescovo investe a titolo di perpetua enfiteusi i sindaci del comune di Sorisole di tutta la decima appartenente al vescovado ne' territori di Sorisole e Poscante, un sestario di vino, una corbam de loa panici quae extimatur duo sextaria, etc. Anche oggi chiamasi loa lo spigone del turco, il quale pure è detto panico in molti luoghi. Questo documento, da niuno osservato ch'io sappia, merita dunque qualche attenzione.
- (17) Delle navi spedite da Venezia in aiuto di san Luigi una era lungi centotto piedi, larga settanta; una centodieci per settanta; nessuna men di ottanta. Marin Sanuto.

(18) L' Iter siriacum del Petrarca è una descrizione del viaggio a Gerusalemme, diretta a Giovanni da Milano, che probabilmente era un Mandelli.

Lionardo di Nicolò Frescobaldi fiorentino (il cui viaggio fu edito dal Manzi il 1817) nel 1384 passava in Palestina, per tutto venerando e cercando reliquie, e noverando quelle che vide a Venezia, in Egitto, poi in Palestina; finchè « in capo d' undici mesi e mezzo rientrammo in casa a nostra, dando consolazione alle nostre famiglie. Trovammo a Vinegia a molti pellegrini franceschi e alquanti viniziani, fra' quali fu messer « Remigi Soranzi di Vinegia, il quale convitò una sera a cena tutti quelli a che doveano andare al Sepolcro, e fecesi grande onore. e la sua casa a parea una casa di oro, ed avvi più camere che poco vi si vede altro « che oro e azzurro fino; e costògli da duemila ducati, e bene tremila a ve ne spese poi lui ». Andò con lui Simone Sigoli, del quale pure su nel 1822 trovato il viaggio, di schiettissima dettatura, e col lungo catalogo di tutti i perdoni che si aveano in Terrasanta. Del 1431 vi torno la terza volta fra Mariano da Siena, del quale parimenti teniamo la descrizione: — In sulla terza, col nome dello sviscerato ed innamorato Gesú « entrammo nella santa città, e nella prima entrata, chi vi va in atto di a peregrinazione confesso e pentito, si ha plenaria indulgenza e remisa sione di tutti i peccati; e chi vuole piaceri e consolazioni spirituali, a faccia questo cammino. Io per me lo dico, che mai non seppi che con-« solazione spirituale si fosse se non qui, e passa tutti i cammini, sia a qual si vuole ». Egli assicura che « il mezzo del mondo ud literam a viene in mezzo fra 'l luogo dove Cristo fu crocifisso e dove resuscilà... « Rimpetto alla Natività, scendendo tre scaglioni, si è quello santo prea sepio, nel quale la dolcissima Madre riposo il suo dolcissimo Figliuolo a Gesù piccolino; e qui il bue e l'asino l'adorarono, e feciongli buom a compagnia. Questo è il più devoto luogo che io mai vedessi; ogni cos αè un sasso; la mangiatoia è tutta foderata di bellissimi marmi; allab

« si ha un altare. Dissivi messa . . . . ed ebbine la maggior consola-« zione del mondo. Tuttavia mi parea avere quell'amoroso Bambino « dinanzi gli occhi nella mangiatoia; e così tutti gli altri peregrini si co-« municano. Tutta la notte non possono stare i peregrini in chiesa nè « nessun Cristiano, perchè vi stanno que'Saracini che ci accompagnano, « ed hanno grandissima devozione al luogo della natività di Cristo».

Francesco Baldelli nel 1551 tradusse in italiano la Prima Crociata di Roberto Monaco; ed è commovente l'entusiasmo de'pellegrini al primo vedere la città santa: — O quante lagrime, pietosissimo Dio e giustissia mo Signore, sparsero gli occhi dell'esercito tuo fedelissimo, allorachè per loro si videro le mura della terrena Gerusalemme! Quindi tosto chinandosi verso la terra, con la bocca e col capo salutarono divotamente il santissimo sepolcro del corpo suo sacratissimo, ed appresso adoraron te, che morto in esso giacesti, come quello che siedi alla destra del Padre, come quel giudice che venir dei a giudicar le cose tutte. Ora sì che si può veramente dire che per te fosse addolcito il core di ciascuno, e che dove prima era di pietra, da te levato, fu dato core di ciascuno, e nel mezzo di loro mandasti lo Spirito Santo».

FINE DEL VOLUME TERZO.

## INDICE

## DEL VOLUME TERZO.

## LIBRO VI.

| CAP.            | LVIII. Il medio evo. Essi e noi                          | pag.            | !               |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>)</b> )      | LIX. Odoacre. Teodorico goto. Ultimo fiore delle let-    |                 |                 |
|                 | tere latine con Cassiodoro e Boezio                      | <b>&gt;&gt;</b> | 40              |
| <b>)</b> )      | LX. Fine del regno ostrogoto. Belisario. Narsete.        |                 |                 |
|                 | Italia liberata                                          | <b>&gt;&gt;</b> | <b>3</b> 5      |
| <b>)</b> )      | LXI. I Longobardi                                        | <b>)</b>        | 46              |
| <b>&gt;&gt;</b> | LXII. Gl' invasori. Legislazione longobarda. Costumi     | n               | 59              |
| »               | LXIII. I vinti. Con che legge viveano. Quali la condi-   |                 |                 |
|                 | zione e le arti loro                                     | 2)              | 81              |
| <b>)</b> )      | LXIV. La Chiesa in relazione coi popoli e coi nuovi      |                 |                 |
|                 | domini. San Bernardo e i frati                           | <b>&gt;&gt;</b> | 96              |
| <b>)</b>        | LXV. I papi. Gregorio Magno                              | <b>))</b>       | 108             |
| W               | LXVI. Italia disputata fra Longobardi e Greci            | <b>)</b> )      | 119             |
| ))              | LXVII. Gli Iconoclasti. Origine della dominazione tem-   |                 |                 |
|                 |                                                          | บ               | 151             |
| "               | porale dei papi                                          |                 |                 |
|                 | d'Occidente                                              | <b>))</b>       | 147             |
| <b>»</b>        | LXIX. L'impero romano cristiano. Carlo Magno             | "               | 160             |
|                 | LIBRO VII.                                               |                 |                 |
| Cap.            | LXX. Regno d'Italia. Condizione degl'Italiani sotto      |                 |                 |
|                 | i primi Carolingi                                        | <b>3</b> )      | 178             |
| <b>»</b> .      | LXXI. Irruzioni de' Saracini. Gl' imperatori Franchi.    | ))              | 188             |
| <b>&gt;&gt;</b> | LXXII. Imperatori italiani. Gli Ungheri                  | Ŋ               | 203             |
| <b>))</b>       | LXXIII. Età ferrea del pontificato. Ottone il Grande. La |                 |                 |
|                 | corona imperiale e il regno d'Italia passano             |                 |                 |
|                 | ai Tedeschi. Si svolge la nazionalità italiana           | n               | <b>22</b> 0     |
| <b>&gt;&gt;</b> | LXXIV. Il feudalismo                                     | <b>)</b> )      | 235             |
| <b>&gt;&gt;</b> | LXXV. Il Basso Popolo                                    | <b>»</b>        | 251             |
| <b>)</b> )      | LXXVI. Il Mille. Corrado Salico. L'arcivescovo Eriber-   |                 |                 |
| •               | to. Enrico III                                           | <b>)</b> )      | <del>26</del> 8 |
| <b>))</b>       | LXXVII. Bassa Italia. I Normanni                         | <b>v</b>        | 281             |
| "               | LXXVIII. La Chiesa. Simonia e concubinato. Gregorio      |                 |                 |
|                 | VII. La contessa Matilde. Guerra delle Inve-             |                 |                 |
|                 | stiture                                                  | » :             | 293             |
| <b>)</b> )      | LXXIX. Repubbliche marittime                             |                 | 522             |
| "               | LXXX. Crociate. La Cavalleria                            |                 | 336             |

## LIBRO VIII.

| CAP.     |                                                        | 351          |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Þ        | LXXXII. Effetti dei Comuni. Nomi etitoli. Emancipazio- |              |
|          | ne dei servi                                           | 589          |
| D        | LXXXIII. I Comuni lombardi. Lotario II e Corrado III   | 000          |
| •        | imperatori. Ruggero re di Sicilia. Arnaldo da          |              |
| •        | Brescia                                                | <b>\$</b> 07 |
| _        |                                                        |              |
| •        | LXXXIV. Federico Barbarossa                            | 423          |
| Þ        | LXXXV. Ordinamento e governo delle Repubbliche »       | 447          |
| D        | LXXXVI. Ultimi Normanni in Sicilia. Enrico VI »        | 480          |
|          | LXXXVII. Innocenzo III. Quarta crociata. L'impero la-  |              |
|          | tino in Oriente                                        | <b>50</b> 1  |
| <b>b</b> | LXXXVIII. Ottone IV. Sviluppo delle Repubbliche, e se- |              |
| •        | condo loro stadio. Nobili e plebei in lotta.           |              |
|          | 6 16 61 H 11 1                                         | 317          |
| _        |                                                        |              |
| •        | LXXXIX. Frati. Eresie. Patarini. Inquisizione »        | 542          |
| D        | XC. La Scolastica. Efficacia civile dei diritto roma-  |              |
|          | no e del canonico. Le Università. Le scienze           |              |
|          | occuite                                                | <b>3</b> 6%  |
| ×        | XCI. Federico II.                                      | <b>6</b> Ui  |
| ×        | XCII. Fine degli Svevi, e della seconda guerra delle   |              |
| •        | Investiture                                            | 65%          |
| **       |                                                        | <b></b> ,    |
| W        | XCIII. I Mongoli. Fine delle crociate, e loro effetti. | 669          |
|          | Gli stemmi                                             | W            |

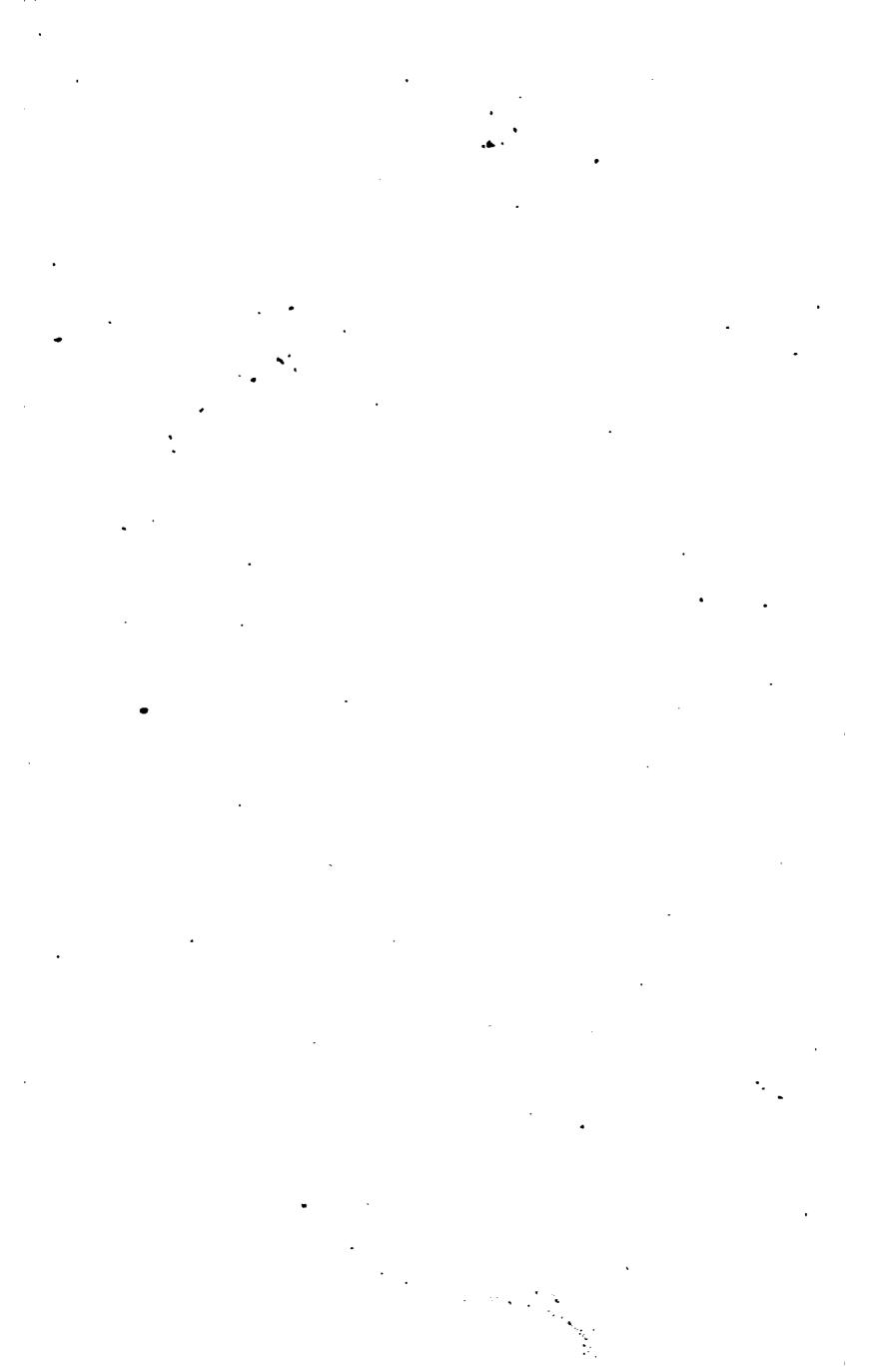

|   |   | • |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   | ~ |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   | • |   |   |
| · |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   | • |
| • | • |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| , | · |   |   | • |   |   |
|   | • | • |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
| • | • |   |   |   |   |   |
| • | • | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   | , |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   | ` |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |